ARMAMENTARII **HISTORICO-LEGALIS ORDINUM EQUESTRIUM ET** MILITARIUM IN...





## ARMAMENTARII HISTORICO-LEGALIS

ORDINUM EQVESTRIUM ET MILITARIUM

IN CODICES TRIPERTIFE

In quorum Primo decem Discursibus præmissis

## RESEQUESTRES PERPENDENTIBUS PECULIARES ALPHABETICA REGULA

De quolibet Ordine fingillatim Discursus habentur:
Sie in altero continuatur Ordinum Nomenclatura

IN TERTIO AUTEM TOMO MATERIA LEGALIS, CANONICA, ET MORALIS Ad illorum ornatum enucleatur

OPERA, ET STUDIO

THOM E ALOYSII SILVII TORELLI Ex Comitibus Caftri Falcini Nobilis Patricii, & Episcopi Forolivii, ac Solio Pontificio Afistentis

TOMUS SECUNDUS PARS PRIMA.







Forolivii Typis Antonii Barbiani Imprife. Fpi'c. Superiorum Facultate

SUB TESSERA EQFITUM )( 1753.)(

## MAMA

¥- € €

The second of th

#### SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO

### BENEDICTO XIV.

TER OPTIMO TER MAXIMO PONTIFICI



#### THOMAS EPISCOPUS FOROLIVIENSIS

Perennem Gloriam , & Felicitatem .



UMMA illa tot Heroicis Coronamenta tuis przebens Virtutibus przeellens Humanitas, & Clementia, Beatiss. Pater que superiore Antho ad Tuos me Sacratissimos Pedes provolutum, Armamentarii mei 1 omum Primum offeren-

tem excepit, illa cadem adamussim Clementia, & Humanitas, Apostolicum Sanctitatis Tux me rursus manuducit ad Thronum. Novi hujus Codicis Parte Prima, Series Ordinum, & Religionum Equestrium, & Militarium continum,

vatur, in sequenti Parte Secunda ejusdem Secundi Voluminis, una cum Tomo Tertio, Opus Historico-Legale

quam primum absolvetur.

Armamentarii ejustem in lucem prodiens Volumen alterum, Pontificios tuos mox fertur ad Pedes, & audax dico, Secundus hic Codex Germani Fratris fui Primi Codicis Gloriæ æmulator est, & sicut fortunatissimus ille Sanctitatis Tuz palam Nomen præseserendi perenni honore gaudet, ita hic quoque ejusdem Nominis tui Titulo enixe efflagitat, humilime supplicat insigniri.

Utriusque Codicis Argumentum, & ea que sub his Voluminibus recluduntur, si Oculorum, Mentisque acie inspiciantur, Supremis non nisi Principibus esse dicanda, & Majestate Regnantis congrua, non me later. De Ordininibus quippe Equestribus, & Militaribus agunt, e Mente Principum Originem trahentibus, Principum construxere Manus, decoravit Auctoritas, ditavit Liberalitas, Munificentia fervat.

Stru&tura

Structura autem Operis quoties perpenditur, quam inelegans Ædificium comparet Kimis fatiscens, prorsusque debile Opus reddens, exili undique elocutione exaratum, vivida Latini idiomatis phrase carens, ineptumque ut illi Principis nomen affigatur, multoque minus ut dicetur, atque sa cretur Tibi BEATISS, PATER, qui omnium Principum Maximus Princeps es, qui ficut Dignitate Major es conteris, atque antecellis, ita etiam Sapientia, & Scientiis superas, & quibuscumque liberalibus Disciplinis excedis, & Studiis, que divisa præstantissimos Viros efficerent, Tu collecta tenes, & antiquum apud Doctos Sapientesque Viros effatum factis comprobas verum ! Literas omnium fundamenta esse Virtutum, quas tu cumulatissime servas, & frontis-Tuze sudoribus, ipsoque Agnatitio Sanguine jugiter comparasti; & quidem in cunctis tua Te excellens erudivit Prosapia, cum nemo in Historiis versatus ignoret, in Reipublice commodum, & Decus, Veteres Patricia Nobilitatis Lambertinos Tuos, ad Fortia semper, ad Equestria,

culiari Discursu relato in sequenti Tomo.

Hinc Sanctitati Tuw novum hoc dicando Volumen, dum Armamentarii moles hwc Principis quidem oculis subiecta sidelibus, digna Principe videtur, cum debili tamen ingenio, manuque architectatam processisse video, ingenuus sateor, reformidat animus, atque in hoc cogitationum, rationumque

#### A REONES.

Company of the compan

conflictu, reliquum est, ut pro me Tua Sanctissime Pater vincat Humanitas, triumphet Clementia, quibus opitulantibus, dabitur mihi rursus Votorum meorum compotem sieri, ut hoc quoque Volumen ante Sacra issimos Pedes tuos exponam, rursusque instimul tuo plusquam Augusto nomine insignitum porrigam Sanctitati Tux, quam humillime supplex exoro, ut Apostolicam mihi impertiri dignetur Benedictionem, super aurum, & Lapidem pretiosum semper undequaque pretiosorem.

#### PROTESTATIONES.

A, qua par est veneratione, inherendo Decretis à san. mem. Uzbano VIII, in Sac. Congregatione San. Romanz Universalis Inquisitionis editis sub annis 1635., 1635., 1636. Gogle citre imprimendas sandtorum, & Venerabilium Virorum Vitas, vel corum, qui cum Sanctitatis sama e vita exictunt, ac circa getta, elogia, miracula, atque imaginum picturas, Operis hujus Audor solemniter procentatur, quod quacumque ab codem impressa reperiuntur in omnibus, & singulis quibuscumque Voluminibus, ac prasfertim in hac prima Secundis Tomi Parte, ac in subsequentubus Tomis imprimentur, non alter, nec alio modo accipienda, imo adamussim intelligenda fore, & esc. juxta prasferiptum in iissem Decretis, quibus iterum obsequentissime parere profitetur.

Itemque hic renovat Protestationes late recensitas in Primo Tomo hujus

Armamentarii Difc. pr. n. 48. pag. 22.

#### O APPROBATIO

Laboratissimum - Armamentarii Historici-legalis de Ordinibus Equestribus, de Militaribus (etc. Volumen Secundum, quod a Calamo Dodtulimi Praz, solis Illustrissimi, de Reverendissimi Domini Thomas Torelli ex Comitibus Castri Falcini, Patricii, de Episcopi hujus nottra Civitatis Forolivii, ac Solio Pontificio Assistentis, de mandato Illustrissimi Domini Vicarii Generalis sjussem Civitatis, summa cum jucunditate, ac nova animi muci oblectaria epitsegi: de quemadmodum non minus, quam primum ejussem Operis volumen, Nobilis, ac luteraria Reipublica pratium augrit estimabile, non modicum utile, de commodum exhibet, Maternas singulares folde simul, ac Magistraliter pertractando, ita quod solerissimum ingenium Sapientissimi Prassulis admiratus sim; ideo Publica habere lucis usuam jure, de mentissimi poposia perpetuum appareat Documentum, In quorum de,

Ego Annibal Bruni Patricius, & I. C. Forol.

SUR STOR

#### APPROBATIO

Omum Primum Armamentarii Historico-Legalit Ordinum Equestrium, of Militariam Illustrissmi, ac Reverendissim Domini Thoma Totelli ex Comitibus Castri Falcini, Patricii, ac Foroliviensis Episcopi, Solioque Pontissicio Assistantus Comitatur Secundi Tomi Pars Prima, corundem Ordinum Nomenclaturam prosequens: qua per me avido non minus, quam diligenti studio perlustrata, hanc Catholica Fidei, Apostolicis Constitutionibus, bonisque moribus undequaque consonam vidi; in eaque (ut in cateris discursibus) in illo, vel maxime S. Joannis Baptita Hierosoloymitani aptam, perspicuam, que rerum dispositionem, quam optime continvatam inveni, ac Historicam varietatem, Canonica, & Legali materia, prasertim ex Sacra Romana selechssim, Consossimo depromptam, sellecissime intermistam notavi; quod oppido satum est, assente Plinio lib. 3. Ep. 13. Invanire praesare, emaciare magaissic interdam estam Barbari solent, disponere apse, figurare varie, nife erudisis, negassam est. Quo circa Primo Tomo hujus Secundi Tomi Partem Primain, Preso mediante, jungendam prossus existimo.

Jacobus Gallepinur I. C. Forol. in Caria Episcopali Pauperum Advocatur, Matrimoniorum, & Regularis Professionis Defensor.

Attentis Supradictis Atteftationibus.

IMPRIMATUR

Dominicus Antonius Caballini Vicarius Generalis Forolivii.

#### APPROBATIO

N sequelam facultatis mihi benigniter per Reyerendissimum Patrem Generalem Inquisitorem Sancti Officii totius Æmiliz elargitz, de qua in Tomi jam evulgati fronte; Tomum quoque hunc: secundum przelarissimi O. peris inscripti - Armamentarium Historico-Legale Ordinum Equestrium, & Militarium - in Codices tripartiti, ab Illustriffimi, ac Reverendissimi D. D. Thomas Torelli ex Comitibus Cattri Falcini Patricii Foroliviensis, Nostrique Vigilantisfimi Antifitis, ac Solio Pontificio Affiftentis feracissimo ingenio, & labore, cui numquam pepercit, proditum; eadem animi jucunditate, arque diligentia perlegi , & revolvi, illumque deprehendi , nedum à sensibus Religionis , ac Orthodoxz Fidei adversantibus alienum, sed ex solita Eruditissimi Auctoris scribendi facundia undique refertum, & sempiterna luce dignum: quamobrem parcendo laudibus, & Przconiis tanti Przfulis, tum clarissima ejus Natalium Nobilitate, tum in omni Scientiarum genere peritia, atque fapientia jam undique evulgatis, illum, ut Cœlum fine Nubibus, semper reddentibus se-Renum , juxta illud Seneca de Jea ad Novatum lib. 3. folio mibi 96. Ne Solem , ut ajunt , facibus lucidiorem velle facere videar , fed ut perennis Aucto. zis Nomen vivat ad gloriam, ac Respublica Litteraria hoc quoque recipiat E. ruditionis incrementam, pro publico beneficio typis digniffimam hanc quoque prefați Operis Parten oblequentissime refero.

> Pominicus Prancifent Maggolinus I. U. D. qc Advocatus Forolivienfes, & Santissima Inquisitionis Consultor.

Attenta fupradida Atteffatione :

#### IMPRIMATUR

F. Thomas Maria Cortini Ordinis Przdicatorum Sacra Theogia Magister, ac Vicarius Sancti Officii Forolivii.

INDEX

#### INDEX

#### ARGUMENTORUM DISCURSUUM,

qui in hac Secundi Tomi Parte Prima continentur.

#### DISCURSUS LXXXIII.

20

Questris Ordinis de Dambrok O igo exponitur; quis suent ejus Institutor: de quo tempore, ac ex qua causa fuerit institutus. Adduci tur Crux aslumpta in Testeram, ac forma Habitus; oitenditusque Equitum numerum non excedițe decem, & novem, & mognum Magistrum-estic Regem Dariz pro tempore: Disaussus LXXXIII. à pag 2. cam jeqq.

#### DISCURS, LXXXIV.

Difcipline, & Aquilz Candide deferibitur Ordo fundatus in Bohemie Regno pro tutione ejusdem Regni contra Turcas, & pro conservatione. Sanctz Ecclesiz, & adductive Test fera Ordinis; Discurs. LXXXIV. à Pag. 11.

#### DISCURS. LXXXV.

Draconis Debellati, seu Victi, vel Inversi Ordo: narratur Institutio sacta.
à Sigismundo Primo Impetatore, ob
quam causam, & de quo tempore.
Tessera describitur, & ostenditur magnum hujus Ordinis
spectare ad Domum
Dife. LXXXV. à pag 13.

#### DISCURS. LXXXVI.

Adducuntur rationes, an Ordo Draconis

in Hungaria, & Bohemia fit idem, ac antedictus Ordo Draconis Inversi, vel diversus: Difeurs. LXXXVI. a pag. 18.

#### DISCURS, LXXXVII.

Quoad Enfium, five Freferorum, aut Gladiferorum, alias fib Titulo Jedi, Chritti in Livonia, & Polonia Ordi, nem, referentur diverserum Arctorum Narrationes de Origine hujus Militaris Ordiris. Refertur uno alias f.eta hujus Ordinis cum Ordinea Teu-honicorum, & tand im ejustem extinctio: Diferee, LXXXVII. à 288-19.

#### DISCURS. LXXXVIII.

Adducitor fundatio Ordinis Enfium, f.u Gladiatorum, & Militaris Balthei in Suctia, & ouz fit illius Teffera; Difenif. LXXXVIII. à pag. 24.

#### DISCURS, LXXXIX.

Narratur feries fundationis Ordinis Pœminarum Nobilium Virturi mancipatarum, vulgo Schiawe della Viriù perasta ab Eleonora Gonzaga Imperatrice, antequam ead m fundaret Ordinem delle Dame della Crotiera, &
pripenditur, an Inc Ordo fit idem,
ac Ordo delle Schiawe della Viriù:

Difensf. LXXXIX, à pag. 27.
Ordo

#### DISCURS, XC.

Ordo Fidei J. su Christi ostenditur in, staturus tempore Cruciatz contra Albigens. : Discurs. XC. à pag. 31.

DISCURS, XCI, DISCURS, XCII,

DISCURS, XCIII. DIS. XCIV.

Difti quatuor Ordines funt in Dania., in Germania, in Pruffia, in Saxonia fub codem titulo Edditatis, & exponitur dittincta corundem Inflitutio; à pag. 32. cam feqq.

#### DISCURS, XCV.

Super hoc Ordine Fortunz nuncupato, exponttur feries utriusque Crucis auti Flammz, & Campi in Civitate.

Boxiz, & illarum-describitur forma, & quomodo in Cathedrali serventur, & a quibus custodisantur: oitenditur Origo Equitum nuncupatorum Foctume; Disens, XCV. a pag. 34.

#### DISCURS, XCVI,

In hoc Discursu resolvuntur variz Seriptorum assertiones quoad sundationem Ordinis Frisa, sen Corona Regia, tam quoad tempus, quam quoad ipsius Fundatorem, & perpenduntur circumitantiz super cjussem Ordinis existentia, & an reveta sit unus ex Ordinibus supposititiis: Discar, XCVI. à pag. 44.

#### DISCURS. XCVII.

Ofenditur hunc Cœrum Nobilium Mulierum intlitutum fuisse ab Anna Butianiz Regina Francie , & przscrip fisse in Tesseram funiculum album, qui nomen dedit Societati, & demonttratur d. Tesleram desumpsose ab Aloysia della Tour: D.f. XCVII. à pag. 51.

#### DISCURS, XCVIII.

Oftenditur, quis fuerit Institutor hujus Ordinis Funiculi Flavi, & ob quam causam fuerit abolitus: Discuis. XCVIII. à pag. 55.

#### DISCURS, XCIX.

Exponitur fundatio hujus Ordinis f.b.
Titulo Generofitatis f.cha à Fundanto
111. Branden burgi Electore tempore,
quo erat Princeps Electoralis: fint
autem à Fuderico Succetlore fubliatus
anno 1740., & loco rius fint inituatus Ordo fub titulo Mersis. Difense,
XCIX. à pag. 18.

#### D SCURS, C.

Adducuntur tres Scriptorum opiniones circa hunc Geniltz Ordinem, vel contum, illusque intitutionem; ottenditur proced re à Regibus Franciz, & fic ad illos magium Magittenuma spectare; Difearf, C. à pag. 57.

#### DISCURS. CI.

Oftenditur, quod Ordo S. Georgii de Alphana fuit unitus Ordini Montefia; Difears. Cl. à pag. 60.

#### DISCURS, CII.

Exponitur Institutio Ordinis à Friderico III., & respective Maximiliano I. Imperatoribus practa: d scribitur Tessera, & addita Constaternitas, & apponitur ponitur Catalogus magnorum Magittrorum: Difenrs. Cll. à pag. 62.

#### DISCURS. CIII.

Ordo Sancii Georgii in Bavatia, à quo fuerti infinutus perpenditur in prefenti Difcurfu, & oftenditur illius Restauratorem suise clar, me, Caro lum Albertum Electorem Bavatiz, & postmodum in Romanorum Imperatorem electum, & adducuntur Statuta circa Nobilitatem more Ordinis Theutonici probandam à petentibus admitti ad hunc Ordinem: refertur super hoc Constitutio san, me, Benedichi XIII., & Sanctissimi Domini Nostri felicissime Regnantis Benedicti XIV. Discurs. CIII. à pag. 72. cam
f149.

#### DISCURS. CIV.

Enumerantur Confraternitates Equestrem qualitatem secum ferentes, & ostenditur illam Sancti Georgii in Burgun-pa exigere rigorosam Nobilitatem per plura latera: Discars, CIV. à pag. 84.

#### DISCURS. CV.

Discutitur quis suerit Equitum Sancti Georgii in Civitate Janue Ordinis Fundator, & comprobatur suisse Friedericum III, auchoritate Summi Pontificis Pauli Secundi Adductitur Crux, Tessera Ordinis, & enumerantur Duces Janux magni Magiatri usque ad annum 1689. Disens. CV. à pag. 89.

#### DISCURS. CVI.

Oftenditur Institutio Ordinis Catus ,

vel Monasterii in loco Nivellz in. Brabantia pro Mulicribus, in quibratic exigitur Sanguinis Nobilitatis brobatio: Difeurf. CVI. à pag. 94.

#### DISCURS. CVII.

Quod hic EqueRer Ordo Sancti Georigii Ravenne fuerit à Summo Pontutifice Paulo Tertio institutus, o stendutur in Discursu, pro tuitione Civitatis Ravenne, & contra Piratas insettantes Mare Anconz. In Tesseram Crucem octogonam prasscripsis auream una cum supraposita simili Cruce, non rubeam, ut aliqui dixerunt. Dictus Sumus Pontifex ditavis Commendis. & Privilegiis: secuto obitu d. Pontificis cessavit Ordo: Diseas.

#### DISCURS. CVIII.

Oftenditur hunc Ordinem Sanchi Georgii Roma Fuile infitutum ab Alea xandro VI. Summo Pontifice primo fui Pontificatus anno. Adducuntur Auctores diversimode Tesseram Scribentes, & putantes hunc Ordinem esse sich sichting, vel referendum ad Ordinem ut supra dichum Sanchi Georgii in Carintha. Difests. EVIII, a pag. 99.

#### DISCURS. CIX.

Referentur variz opiniones circa funda itionem, & Fundatorem Ordinis Sancti Geteonis, & an Crux in Tellerameeffet rubea, vel nigra, & apud quem videatur figura: Disens. CIX. à pag. 104.

Agitur

#### DISCURS. CX.

Agitur de Ordine Ginerg, seu Mustela, ttalice Scojatelo, in Gallia omniumantiquisimo ottenditur illum inititutum suisse accione celebertimz Victoriz in loco de Tour relate de Abderamo Saraceno, zum Principe. Vocabulum Gineta, & Testera resertur à Scriptoribus; & hunc este Ordinem fictitum sutinent Scriptores, & esse sie simplicis Equettris Gradus collationem: Disens. CX. à pag. 103.

#### DISCURS, CXI.

Exponitur dictio Harpedone, Italice Arcolajo, & ferres intitutionis Ordinis sub d. Vocabulo infituti in
Regno Neapolis: Difearf. CXI. à pag.
107.

#### DISCURS, CXIL

Exponitur Ordo Mulierum Hofpitalaria, rum quando fuerit in Civitate Hierufalem à B. Agnete Matrona Romana intitutus: Difens. CXII. à pag. 108.

#### DISCURS. CXIII.

Hic Ordo Hospitalariorum de Burger continet simplicem Historiam Hospitalis, & Officialium, ac declaratio, nem Crucis Equestris: Difeur. CXIII. à pag. 110.

#### DISCURS. CXIV.

Adducuntur contentiones excitatz super Successione Ducatus Juliacensis, & Geldriz, & transactiones habitz, & hinc feries inflitutionis antiquz Ordinis Sancti Huberti, feries Succeilorum in Ducatu przdicto, creatio octavi Electoris, feu creatio Ordinis Equettris, Compendium Vite Sancti Huberti: Diferif. CXIV. à pag. 112.

#### DISCURS. CXV.

Odenditur Ordinem Histrisis fuisse etiam nuncupatum Ordinem Mozgesta. Adductur tempus Institutionis, & Nomen Institutoris, exponiturque Tessera Ordinis: Discurs. CXV. A pag. 117.

#### DISCURS. CXVI.

Exponitur in prasenti Discursu feries Historica Ordinis Sanchi I:cobi di Alsopaffo in Dieceli Lucenti, ac in Gallia, cujus Inflitutum verlabatur in. construendis Navibus pro vehendis Peregrinis itinerantibus ab una Fluminis ripa ad aliam. Agitur de Ordine Hospitalariorum Pontificum. nuncupatorum, hor eft fabricantium Pontes, & oitenditur hunc Ordinem fabricantium Pontes non effe diverfum ab Ordine di Alsopaffo, fed eundem, vel eidem unitum, directumque ad eundem finem, ut feilicet itinerantibus opitulentur, ille cum Na. vibus, hic autem medante Pontium constructione , & refertut Historia. Sancti Benedictini : Difenef. CXPL à pag. 121.

#### DISCURS. CXVII.

Late exponitur feries Institutionis Eque. stris Militaris Ordinis Sancti Jacobi de Spatha in Hispaniis: Difensiae CXVII. à pag. 129.

#### DISCURS. CXVIII.

Ostenditur hunc Sancti Jacobi in Hollandia Ordinem fusse institutum anno 1290. à Comite Hillandiz, Zellandiz, & Frisiz: Diferri, CXVIII. à pag. 145.

#### DISCURS. CXIX.

Comprobatur duabus Schionibus Equestrem Ordinem Sancti Jacobi in Luftanna ett e undem Ordinem, qui in Hispania ett, & assentur ejusum dismentabatio, & adducuntur Documenta Lustiano, & italico diomate Nobis transmissa Reverendissimo Patte Aloysio Lighi Generali torius Ordinis Carmeltarum, de cujus Electione integra referuntur Natrationes ibi, dem, & enumerantur Commenda d. Ordinis: Disarre, CXIX. à pag. 148,

#### DISCURS, CXX.

Describitur Ordo Mulierum sub eadem Regula Sancti Jacobi, & enumerantur Monatteria in Hispaniis, & in-Lustania: Discare, CXX. à pag. 193.

#### DISCURS. CXXI.

Exponitur per extensum sundatio Equestris Ordinis peracta à Regia Majestate Caroli Borbonii utriusque Sicilia
Regis sub Titulo Sancti Januarii, Referuntur integre Statutorum capita,
Tessera Ordinis, Equitum Habitus, &
numerus, & adductur Bulla Sanctissimi Domini Nostri Benedicki X. V.
consistentaria Ordinis latino, & Italico idiomate, una cum Rituali fer,
vando in admissione: Difessi. CXXI.
à 192, 196.

#### DISCURS. CXXII.

Afferuntur Austores testantes in Lustenia adtuille Ordinem Equestrem sub Titulo Jesu Christi, qui etiam dicitur Ascensionis Jesu Christi in Lustania; Diseurs, CXXII. à pag. 221.

#### DISCURS. CXXIII.

Quatuor Sectionibus late exponitur feries Institutionis Ordinis Jesu Christi in Lusitania peractiz à sa. me. Joanne XXII. Summo Pontifice, cum affignatione Bonorum, que fuerant Ordinis Templariorum, & fufe quoque traditur feries qualitatis Crucis, & ous illam deferendi : cumque in-Statuto hujus Ordinis cautum fit. in quolibet fexennio celebrandum. effe Capitulum Generale , exponitur feries actuum, & coremoniarum in huius celebratione fervanda, ac Praxis ad coi ficiendum Probationes neceffarias pro admiffione ad Habitum huius Ordinis . & Profeffionem emittendi: & tandem apponitur Catalogus Magnotum Magistrotum - Difearf. CXXIII, à pag. 222.

#### DISCURS. CXXIV.

Describitur series Belli Sacri Crucesignatorum contra Harreticos Albigenies, pracunte Divo Dominico Osdinis Predicatorum Fundatore, qui erexit quoque Ordinem Militarem circa annum 1217., vel 1220, sub Titulo Ju Christi Militar, Refertur Victoria de Albigensibus reportata; quas Regulas Fundator injunzerit his Militibus, qua vota emittant, quam Tefferam descrant: Discars. CXXIV. a pag. 269.

District by Google

#### DISCURS. CXXV.

Idem Summus Pontifex Joannes XXII. qui Ordinem Jeso Chritai in Lustania instituit , hunc alum quoque confisoilem Avenione fundayte. Hie nonnulla tanguntur de primo Ordine; que fit ejus Tellera, sub qua Regula mulitet, an sit aggregatus primo, an suas habeat Leges. Pontifex per speciale Indultum Habitum hujus concedit; nullum infertur prajudicium. Ordini Lustiano; datur Catalogys ma gnorum Magistrorum; formula Indulti Pontificii: Discurs. CXXV. à pag. 282.

#### DISCURS. CXXVI.

Refereuz Institutio Ordinis Militaris sub Titulo Jesu Christi, seu Societatis Jesu Christi perasta anno 1450 à Summo Pontince Pio II. Descursas EXXVI. à pag. 295.

#### DISCURS, CXXVII.

Deferibitur eredio alterius Ordinis Militaris sub Titulo, & puncupatione Jesu Marie in Urbe, & ponderatur qui fuerint Inditutores: adducitur Cruz in Tesseram data; Privilegiis fruebantur Equites, & qui. Hic Ordo, vel nullum habuit essectium, & si habuit, brevi tempore duravit: Disc. EXXVII. p 182, 296.

#### DISCURS. CXXVIII.

In hoc Discursu, qui decem constat Sec stronibus, plene agitur de Equestri Militari Religione Sansti Joannis Hierosolymitani. Exponitur ejus Origo, quomodo, & quando suent expulsa

ex Civitate Hierusalem, per que loca fuerit peregrina, Infulam Rodi quando acquiliverit, retinuerit, & amiferit, ad Infulam Melitz transiverit. Ottenditur Ordinem Hierofolymi. tanum elle veram Religionem cum tribus substantialibus Votis : oftendigur illam dividi in tres Classes, Militum Capellanorum , & Servientium Armorum: enumerantur Dignitates, & Gradus in illa exittentes, & corundem Auftoritas in pradictis Classibus. Agitur de Equitibus Magistralibus ex Gratia, & Devotione, de Donatis, Capellanis, Conventualibus, & Obedientiz: explicatur que etas requiratur ad confequendum Habitum, & de Paffagio. Exponitur modus tenendus à cupientibus admitti : per exter fum autem fub Settione feptima à pug. 455. cum fegg. refertur ad literam Procedus Probationum, una cum ejusdem approbatione in Assembiea Prioratus, & successiva approbatione Melitz peracta concordibus Vo. tis . Refertur notula Dictionum, quibus utitur paffim Religio , & addu. euntur Juris Conclusiones ad fensum Sacra Rote Decisionum; & fub Se-Rione IX. adducitur Catalogus Beatorum, & Sanctorum, & Beztarum, & Sanctarum hujus Ordinis , cum. Compendio Vitz cujuslibet : ita pariter apponitur Series magnorum Magiftrorum cum Epitome Vitz cujuslibet in Seft. X. ibique datur per extenfum Bulla Sanctiffimi Domini noftri Papz Benedich XIV. fuper confirmatione . & inpovatione Privilegiorum hujus Sacra Religionis: Difcars. CXXVIII. à pag. 199.

#### DISCURS, CXXIX.

Cum Sacra Religio Equeftris, ac Mili. taris Hospitalariorum S. Joannis Hie-100rofolymitani à Beato Gherardo fundata fit pro Mafculis, ottenditur ab codem quoque institutum fusife Ordinam quoad Feeminas Sanctimoniales; & enumerantur pracipua Monasteria Monastum vanis locis existentia; Difurf. CXXIX. à pag. 810.

#### DISCURS, CXXX.

Describitur Origo Equestris, ac Militaris Ordinis S. Joannis B puttar, & S. Thoma Acconentis, & ottenditur, non Ancona, sed Accone stusse institutum, & unum futtle Ordinem, non plutes, licet modo sub titulo utriusque Sancti, modo sub unus tantum titulo nominetur. Describitur Crux, Tessera ejussem, cujus coloris, & forme sueri: ottenditurque, sillem ad Castella Regnum advo-

casse Alphonsum Decimum Regem: Difeurs. CXXX. à pag. 823.

#### DISCURS. CXXXI.

Agitur de Congregatione, seu pia Conimderatione sub studo S. Martyris Jo. Kepomuceni, de cjustem Tessera, seu Numismate. Additur quis loquatur de hac Congregatione, & datur Vita cjustem S. Martyris: Discurs. CXXXI. à pag. \$28.

#### DISCURS. CXXXII.

Firmatur quisnam fuerit Institutor Ordinis, tru Equestris Cætus Equitum Sancti Juliani de Brioude, & vindicatur ab obiectis eadem institu, tio: Difears. CXXXII, à 24g. 830

INDEX

#### NDEX

Alphabeticus Ordinum Equestrium, & Militarium, qui in hac Secundi Tomi Parte Prima continentur.

| Anebrogicus, seu Danicus, seu Danois, Italice di Dane-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | agina 2.    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| hank one di Danimarca Dilcurius 01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | page tt.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | hall and    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| o Saminais Vid Lein Christs, & Militia S. Doublies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | prg. 12.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pag. 18.    |
| Bonemia: Dilcutt, oc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | hag. rus    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Elephantis: Vid. 5. matte Elephantis for titulo Jef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Deff :10 :  |
| Christi in Livonia, & Polonia: Difcurt, 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | pag. 14     |
| Enfium, feu Ensterorum, aut. Gladi Frorum, sine aus teus christi in Livonia, & Potonia: Difcuti. 87 Ensium, seu Gladiorum, & Militaris Balthei in Succia: Discuti. 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - bag - adv |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del></del> |
| Feminagum Nobilium Virturi Mancipatarum, vulgo Schiave della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Vierd: Difcutt. 80.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Fidei Jefu Chrifti : Dilcurf. 90.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PIB 34      |
| Fidelitatis: Vid. Aquile Nigra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11-11-11    |
| Fidelitatis in Dania; Discuts, 91.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | pag. 32.    |
| Fidelitatis in Germania : D. Court. 92,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | pag. 22.    |
| Fidelitatis in Pruffia : Defcurfe 93.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | pag. 33.    |
| E.A.Lessie in Savonia: Difcutt. 04.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | P1g. 33.    |
| Floridz Infulz: Vid. Tecuy Florum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| The Different last                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | pag. 34.    |
| Fratrum Gaudentium : Vid. S. Mariz Marris Domini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | * * 101     |
| - and company of the  | Pag- 44.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pag. 52.    |
| Funicoli Flavi in Gallia , Du Curdon Jaune: Difcuti. 98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pag. 56.    |
| Gaudii: Vid. S. Mariz Matris Domini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Generositatis: Vid, etiam Meriti; Discuis. 99.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | pag, 58.    |
| Generolitatis: Vid. ettatit intestat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | pag. 19.    |
| Genistz: Discurs. 100. S. Georgii: Vid. Constantinianus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pag. 60.    |
| Sancti Georgii in Austria, in Carinthia, & in Germania; D.f. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pag. 62.    |
| Sancti Georgii in Auttria, ili Carintalia, ili |             |
| Sancti Georgii in Bavana : Difeurf. 103.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | pig. 84.    |
| Sancti Georgii in Burgundia: Difcurf. 104.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | pag. 89.    |
| Sancti Georgii Januz: Difcurf. 105.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Saneti      |

#### XVIXX

| Sancti Georgii in Oppido Nivella in Brabantia : Difcutt. 106.          | pag. | 94.   |
|------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| Sancti Georgii Raventie: Discurs. 107.                                 |      | 95.   |
| Sancti Georgii Romz: Discurs. 108.                                     |      | . 99. |
| Sancti Gereonis: Discurs. 109.                                         |      | 101   |
| Gineta , feu Muftela, Italice Scojatolo : Difcurf. 219.                |      | 103   |
| Harpendonis, Italice Arcolajo: Difcurf. 111.                           |      | 107   |
| Hofortalariarum Poeminarum in Hierufalem: Difcurf. 112.                |      | 118   |
| Hospitalariorum: Vid. S. Joannis Hierosolymitani.                      | ,    |       |
| Holpitalariorum de Burgos; Dilcurf, 112,                               | pag. | 110.  |
| Sancti Huberti: Discurs. 114.                                          |      | 112,  |
| S. Huberti, & Venationis; Vid. Venationis.                             |      | ,     |
| Hiftricis: Discurs. 115.                                               | Dag. | 117.  |
| Sancti Jacobi di Altopasso: Discurs, 116.                              |      | 121.  |
| Sancti Jacobi de Spatha in Hispaniis: Discurs, 117.                    |      | 127.  |
| Sancti Jacobi in Hellandia: Difcuf. 218.                               |      | 145.  |
| Sancti Jacobi in Lusitania: Discurf. 119.                              |      | 148.  |
| Sancti Jacobi de Spatha in Hispania', & in Lustania Monialium : Di     | (    |       |
| curf. 120.                                                             |      | 191.  |
| Sancti Januarii: Difcurf. 121.                                         |      | 196.  |
| Jelu Christi : Vid, de Obrino.                                         | 1.0. | 7     |
| Jefu Chrifti, qui etiam dicitur Alcentionis Jefu Chrifti: Discus. 122. | DAZ. | 211.  |
| Jelu Chritte in Luitania: Difcurf. 122.                                |      | 222.  |
| Jefu Chrifti, & Militiz Sancti Dominici : Difcurf. 124.                |      | 269.  |
| Jefu Chrifti Militig: Vid. Militiz Jefu Chrifti.                       |      |       |
| jela Christi Pontificius : Difenti. 125.                               | pag. | 281.  |
| Jelu Chrifti , feu Societatis Telu Chrifti : Difcurf. 126.             | pag. |       |
| Jefu , & Enfium , feu Enliferorum : Vid. Enlium:                       |      | -38.  |
| lelu, & Mariz de Urbe , Difenti, 127.                                  | PIZ. | 207.  |
| Immaculata Conceptionis B. M. V. Vid. Conceptionis Infuls              |      | -     |
| Floride: Vid. Tecuvilorum.                                             |      |       |
| Sancti Joannis Baptiftz Hierofolymitani : Difcurf. 128.                | pag. | 200   |
| Sancti Joannis Baptifte Hierofolymitani Fæminarum Ordo Hofpita-        |      | -35   |
| larius : Difcuri, 120.                                                 | Pag. | 810/  |
| Sancti Joannis Baptiftz , & S. Thoma Accone , feu Sancti Ioannis       |      |       |
| de Meie: Diedil. 136.                                                  | pag. | 812.  |
| Sancti Joannis Nepomuceni: Difenel 227.                                | Pag. |       |
| Bancti Juliani de Brioude: Difcurf, 122.                               | Pag. |       |
| 0. 0. 1. 1. 1. 1.                                                      |      | 7     |



# ARMAMENTARIUM HISTORICO-LEGALE ORDINUM EQVESTRIUM ET MILITARIUM Tomus Secundus.

DISCURSUS LXXXIII.

DANEBROGICUS

SEU

DANICUS SEU DANOIS

ITALICE

DI DANEBROK AUF DI DANIMARCA

ARGUMENTUM

Equestris Ordinis de Danebrok Origo exponitur, quis fuerit ejas Institutor? De quo tempors, acx qua causa suerir institutors. Addoctur Cray assumpta in Tesseram, ac sorma Habitus, odenenierupe Equitum numerum non excederedecem, & novem, & Magnum Magistrium esse Regum Danaie pra tempora.

#### SUMMARIUM

Anchrogicus Ordo oft anni-Dania, uhi sune alii sres Elephansis, & Brachii armati, ac Ordo Fami-

2. Primus Rex Danie fair Dan filius Jacobi Patriarche, qui Danie nomen tribuis, & à Cruce alba, que instapparuit in Calo, in fignam reportate Vistoria, motivum samplie sindaudi Ordinem dello nomine, & distione. Broge vocasum Danebrogicam.

3. Dillio Broge lingua Danica fignificat litturam.

4. Narrationem predittam fabulofam de gnoscune Scriptores.

Socundus anno 2219., us Equises 2m.
gnarens.

#### Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

gnarent contra Infideles Livonia . 6. In Tefferam prascripsie Crucem al-

7. Crux alba ei apparuit in Calo ea tempore, que eras pugnasurus.

8. Dictus Ordo per piura fecula manfit ignotus : illum reftauravit Christianus quintus anno 1672.

9. Sed quod dittus Christianus V. non fimplex Restaurator, jed Institutor fuerit sustinent alii. Tune Equises deferebant Amentum. album ornatum colore viridi ad la-

tus friffrum cum Cruce lanea , & aprea, encaufto argenteo adamantibus exornata.

In Clamyde acu pitta aderant verba Pietate , & Juititia, que verba abfin. lit Reformator, qui etiam Clamydem flatuit coloris, us wocant, Aurora, subsusa, us dicieur, di Raso bianco, & n. II.

10. Clamys valde similis est Clamydi Equitum Elephantis: corum, Tibialia. non diffimilia ab eis, que Elvetii deferunt .

11. Ditta Crux fuit adamantibus un.

decim exornata . 12. Equites deferunt in capite Pileum ornatum plumis .

13. Crucis figura , & Equitis, apud ques babeatur, & n. 14.

15. Equites in totum funt decem, & no-

16. Rex Dania est Magnus Magister. 17. Ter in anno, & quibus diebus E. quises debent comparere coram Re-

18. Equitis Gradus confereur folis Of. ficialibus Exercisuum.

10. Od Ordinem Elephantis , qui eft Ordo nobiliar, nemo admittitur , nise prius fuerit faltus Eques Ordinis. Danebrogici : & in calce Discursus refereur Notula nonnullorum Equitum Ordinis Danebrogici .

20. Ordinis Danebrogici Magnorums Magistrorum Casalogus.

DISCURSUS LXXXIII.

#### DANEBROGICUS

SEU

DANICUS SEU DANOIS ITALICE

#### $\mathbf{D}$ I DANEBROK AUT DI DANIMARCA



Aniz Regnum Equefires Militares Ordines tres huc usque habuit; Dane. brogicum, five Danicum, italice di Danebrok, aut di Danimarca; alterum. Sanctz Mariz Elephan-

tis: tertium Brachii armati . Ordo Danebrogicus in Dania est omnium antiquior, de quo hunc teximus Dif. cutium; nam juper Ordinem Brachii armati differuimus in Difcurfu 50. registrato in nostro Tom. 1. pag. 616. Et de Ordine Elephantino, suo loco loquemur in prefenti Volumine.

Diximus, huc usque tres in Dania r. fuite Equeftres Militares Ordines ; nuperrime vero Ephemeris illa Heb. domatica, quam Nos Gazgetta, foglio di Novelle , appellamus , notitiam. exhibet, Fridericum V. Daniz Regem instituisse Ordinem Fæmineum : cum enim Ludovica de Bransuich, ejusdem Regis Friderici Uxor sub die de. cima nona Januarii prasentis anni 1752. obierit, Rex Fridericus in memoriam d. Reginz Uxoris fue, Equeftrem Ordinem Nobilium Fæminarum instituit ; ita enim loquitur folium prz.

pradictum Ephemeridis hebdomadarie sub datum Mantux die 18. Feb. ruarii 1752, impress, Mantuz typis Haredum Alberti Pazzoni ibi .. Nella data di Copenaghen 18. Febbrajo. Il Cadavere della nostra Regina è stato trasferito dalli Appartamenti di Corse alla Chiefa di Caftello, e colloca. to fopra un superbo Catafalco, ove è permesso in alcune ore del giorno di vederlo, per poi trasportarlo con pompa funcbre à Rotischild , e sepellirlo nella Tomba della Reale Famiglia. Il Re, che non fa dimenticarfi una. si degna Conforte, ha voluto eternare la memoria, instituendo un novello Ordine di Dame, in cui ba ascritte non folo quelle ch' erano al dilei fervigio, ma varie altre delle principali Famiglie, ed anzi a tutte quelle, che attualmente servivanta, ha accorda to delle Pensioni considerabili.

Hie igitur cuncta cumulabimus, que apud Scribentes reperire potuimus de Daneburgico Ordine tractantes.

Et sane dicimus admodum inter se dis-2. fidere Scribentes in referendo tempore Institutionis hujus Ordinis, & in designando nomen Institutionis, & non defuisse aliquos, qui ad colorandam majorem antiquitatem Origia nis dicti Ordinis Danebrogici audaeter afferunt hujus Ordinis antiquitasem esse metiendam à primo Rege. Daniz, scilicet à Dan Jacobi Patriar. che filio, quem dicunt fuille primum Regem Daniz, ipsumque desuo nomine, nomen Daniz Regno dediffe; subduntque proinde, quod cum idem anno creationis Mundi 2898. certamen effet initurus , repente vidit e Colo descendere magnam. Crucem albam in fignum reportatz 2. Victorie. Hocque motivum tribuit, fundationis Ordinis, cui suum indidit Nomen, ac aliud di Broge, quod lingua Danica fignificat Picturam. ed ea, que referuntur in Historia Danica. & in Historia Ordinum Manaftichorum . Religioforum . & Milicarium e Gallico Idsomate in Italicam lin. guam translata à Patre Joseph Francisco Fontana Mediolanensi Congregationis Matris Dei tom. 8. cap. 61. pag. 404. juxta impressionem Lucena lem Typis fofepbi Salant , & Vincentii Giuntini 1739. Volumen, cui Titulus; Li Sovrani del Mondo tom. 4., impreff. Venesiis Typis Sebast, ani Colesi, & Joannis Malachin anno 1720. fub. Titulo .- Ordini de' Camalieri dell' Ordine di Danebrok à pag. 275. cum. fegg., & tradunt Comes in Koden. Say:eba Corrolario omnium Ordinum impreff. in calce Tractains , qui Titulus - Adnotationes H. florice de Ordine Aquile Alba in verbo Dane. brogii pag. 268. juxta imprest. Colonia Typis Adams Cholini 1730. Col. lector Gallus Histoire des Ordres Militaires, on des Chevaliers som. 4. fub tit. 84. pag. 108. juxta impref. fionem Amstelodami Typis Petri Brunel 1721.

Verum, dicta Narratione posthabita. 4. quam fabulofam agnofcunt przailegati etjam, Scriptores, procedendo juxta opinionem aliorum Scriptorum . s. magis solide Institutionem Ordinis describentium , afferunt Ordinem. fuille inititutum à Rege Waldemaro Secundo anno 1219. ut Equites certarent contra Infideles Livonie, quodque idem Waldematus pro Tellera Equitibus tiatuit Crucem albam, quam Teileram deferebant in fronte Exercitus, ut tradit d. Pater Fontana d. gom, 8. pag. 404. Volumen, cui Titulus .. Li Sourani del Mondo sub Titulo degli Ordini S. L' Ordine Militare di Danebrok pag. 271. juxta impreff. Venetam Typis Sebaftiani Ca-

#### Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

leti, & Joannis Malachin anno 1720. Comes in Koden Sapieba in dicto Cor. rolario omnium Ordinum in Verbo Daneburgs in Dania pag. 268. quod Corrolarium est impressin calce Tra. Elatus ejufdem Auttoris de Ordine Aquila Albe impress. Colonia Typis Adami Colini 1720, d. Collettor Gal-

lus d. som. 4. pag. 108.

Subdunt alii, quod d. Waldemarus In-6. ttitutor prafcripferit antedictam Cru. cem, albam quidem, fed ut dicitur Ricamata di roffo, & tandem aptando huic Waldemaro adamuffim fu. perius relatam apparitionem in Cœlo albe Crucis, aflerunt Waldemarum sumplisse incitamentum ad construendum hunc Ordinem; eo quippe tempore, quo contra Infideles Livonie Populos conflictus initabat, descendentem è Cœlo vidit Crucem ante-7. dicta similem, quemadmodum scri-

bit d. Pater Fonsana pag. 404. Si autem afferatur Waldemarum fe-8 cundum Ordinis fuitle Fundatorem fatendum omnino est postmodum in ipso Regno Daniz inutilem remanfille, eo quia Livonie Populi jam Sacrofanctam Christianam Fidem fusceperant, & sic Ordinem ignotum per plura secula remansisse, usque. ad tempora Christiani V. qui anno 1672. illum restauravit occasione Nativitatis Christiani Guilielmi, que magna pompa celebrata fuit, ut prolequitur d. Pater Fontana pag. 408. Collettor Gallus Histoire des Ordres Militaires Gc. som. 4. pag. 413. juxta empressionem Amsteladami Typis Petri Brunel anno 1721. Laurentius Vigilius de Nicollis in Praxi Canoni. ca tom. 2. Litt. S. S. Notitia Equeftr. Ordin. n. 21. S. Ordo Equitum Danicorum pag. 737. juxta impreß. Salisburgen Jem Typis Jo. Josephi Mayr 1729. Janus Bircherodius Jani fi,

lius in Breviario Equestri, feu de Eque, ftri Ordine Elephantino , in Prafasione ad Lectorem impress. Hatnie anno 1704. d. Comes in Koden Sapieba pag. 268. qui ait fuille rettabilitum anno 1671. die Corremoniarum Baptısmalium filii sui Friderici Quarti Principis hareditarii, & quidem cum maxima folemnitate creatis Equitibus: d, Collettor Gallus som. 4. pag, 109.

Sed idem Pater Fontana fubdit d. pag.

404. multo probabilius eile, dictum. 9. Christianum V. revera non restitutorem, fed Inftitutorem fuille, hancque inttitutionem perfecisse dicta occasione, qua solemnia celebravit ob Nativitatem Regn film fur Christiani Guilielmi. Tunc temporis Equites deferebant Amentum album vindi co. lore ornatum à finistro humero ad dexterum latus: d. Collettor Gallus Tom. 4. pag. 109., & 413. à quo Amento Crux pendebat plana, & avrea encautto argenteo adamantibus undecim exornata; in Clamyde autem acu picta legebantur verba - Pietate. & Inflitia, erantque hac verba Corona ex Lauro circumdata: fed postmodum idem Princeps ab Habitu Equitum dicta verba abitulit, reformatoque Ordine statuit, quod Equi. tes Clamydem gestarent coloris, ut vocant, Avrora, foderata di rafo bianco. D. Clamys valde similis est illi,

10. quam deferunt Equites Elephantis . sed eorum Tibialia magis luta sunt. & non diffimilia ab illis, que defetuntur ab Elvetiis, à quibus om. dicta Crux fuit adamantibus undecim exornata: d Comes in Koden Sapieba in d. suo Corrolario pag. 269.

In d. Volumine li Sourani del Mondo 11. pag. 276. narratur, quod Ordinis renovatio à Christiano V. peracta.

fuit anno 1671. in die, qua Baptiza. tus fuit magnifice ejus finus Frideri cus IV. Princeps Hareditarius, quo die Aulz Primores Equettri Gradu decorati fuerunt; fubditurque in dicto Volumine Li Sourani del Mondo pag. 277. quod dicta Crux erat ex auroencaulto argenteo cum undecim adamantibus in extremitatibus. In pectore. & in latere dextero Stella adeit albo, vel funiculo albo exornato rubeo colore confecta, ut dicitur, a Ricamo d' Argenta , & deluper Ciux argentea cum extremitatibus rubeis, cum duabus literis C. S., & cum hoc L. mate Inflicutor: d. Comes in Koden. Sapieba d. pag. 268.

Gerunt etiam dicti Equites in capite.

12. Pileum piumis exornatum: Bonan-

ni d. n. 33.

Latius exponitur przdictorum omnium nattatio in Descriptione folema nis Congregationis Equitum Ordinis. Elephantini, & Danebrogici Anno-1694. quarta Julii in Arce, & Capena Equentri Fridericburgenti peracta, queque habetur in d. Breviario. Equenti lani Bircherodis cap. 11. Seft. 10. n. 81. ibi - Comitabantur lento, coque decents inceffu. Equites Aurate Ordinis Danebrogici , alter alsers juntius, (no quifque aureo, novoque Equeftri Torque ornasus. Au. Teum boc Crucis Danebrogica. Signum, and antea gestare folebant Excellentissimi Ordinic Danebrogici Equites, erat ex causto album, cujus extremas oras rubeus firmabas lim. bus, totum gemmis obsitum, & difindlum , e fuscia, inter binas itidem rubicundas lineas candida pendulum: finifirum Equeftris sunica latus ornabas argensea Stella oftan. gula, in cujus media fpatio Crux conspiciebasur ; Ornamensa wero , ac Symbola Ordinis bujus nobilissimi infigniter adauxio Augustus Ordinis Reftiensor gl. me. Christianns V. Et praser Togam Equestrem; plumajque Bos Coloris, quem Autoram appella. runs. Veseres, nec non bombycina al. bicantis fili ferici Pettoralia, femoralia, tibialia, amittumque (plendide a. dornatum Torquem Ordinis Danebro. gici, ex Crncibus: inserpoficis. Waldemari II., & Christiani, V. nominum. charafteribus ordinavit; Nec non Rellam in finifira. pettoris. parte geftandam, cum. radiis argenteis, ex opere pbrygio, & inferiptis: bifce: literis. C. V. Reftitutor: videatur d. tom 4. pag. 109, & 413. & Pater Fontana: d: tom. 8. pag. 404. Hae omnia melius illustraneur, us inquis d. Bircherodius elegansi. Moneta; quam affers percuffam in Ordinis Danebrooics re-Haurationem, & celebrationem, que diem natulem. Christiani. V. fesleges diem 15. Aprilis 1695, illuftrabat. In. boc Nums [mate conspicient, in primo. latere: Effigier Regis Chriftiani V. Togam , & Torquem Ordinis Ele. phantini induti .. in poftico autem. Nummi latere: videre licet manum nube exertam , Ornamento Ordinis Danebrogici tenentem [uper globum celeftem, addita Symbolo Ordinis Teffera Fidel um: Antedicti Pater Fontana d. tom. 8. pag. 404. Collettor Gallus som. 4. pag .. 108 ..

Figura dicht Numifmatis habetur apud.

Quando habetur. Proceifio Equitum, a. Gonclavi ad Sacellum, & iterum revertuntur, post Precones, Caremoniarum Maguirum, ac Secretarium, fequentur. Ordinis Danchrogici Equites. Vestimentis: folitis cum Torque Ordinis induti, & duo fimul ince, dentes, impari autem fi fuerint numero, tres primo Ordine ec. Utrumque umbraculi latus muniunt quatuor Ordinis

Ordinis Danebrogici Equites ab Ordinis Domino ad hec deitinati: Stasutum Ordinis Elephantini, de quo

d. Bircherodius pag. 90.

In omni Elephantini Ordinis Congregatione debet Eques Danebrogicus adelle indutus Habitu Equettris Ordinis Danebrogici cum Pileo triplici plumarum aibarum ferie ornato, ut mandat Statutum Ordinis cap. 11. telat: a Bircherodio n. 41. pag.

In Statuto Ordinis Elephantini fub n. 24. fancitum eit , quod poliquam. Confeilarius complevit fuas fun-Riones , Unus Ordinis Sociorum . wel Ordinis Danebrogica Equicum in Ordinis Domini gloriam , & Ordinis laudem, Orationem intra templum babebis . Statutum prædictum videri potett apud Bircherodium in allegato Breviario Equefiri pag. 93., & Nos referemus in calce Difeurfus fuper Ordine Elephantino.

Forma Crucis cernitur apud Colletto. 12. rem Gallum d. som. 4. pag. 413. Patrem Philippum Bonannum in Ca. salogo Ordin. Equeftr. n. 33., G. in Generali Descriptione Tefferarum n. 29. . & apud d. Comitem Sapieba in Corrolario in Delineatione Teffera. rum variorum Ordinum pag. 222., & penes Bircherodium in d. Breviario

Equeftri fub pag. 82.

Figura Equitis Clamyde, ac Cruce prz-14. dicta induti exhibetur à d. Patre Rananno n. 33. d. Bircherodio pag. 82. Ordo conitat Equitibus decem, & no-25. vem : d. Rontana pag. 405.

Rex Danie eit magnus Magister, seu 16. Dominus : d. Fentana pag. 404. Collettor Gallus d. com. 4. pag. 409. omnesque superius allegati , & alle-

Ter autem in anno coram Rege effe. 17. debent Equites, hoc est, in die Nativitatis ipfius Regis; in die Coro, nationis ejufdem; & in die Sponfalium, juxta Narrationes relatas à d. Pa. tre Fantana d. pag. 404. Patre Philippo Bonanno a. Catalogo n. 33. d. Collettore Gallo d. tom. 4. pag. 409.

Confertur autem Equitis Gradus folis 18. Exercituum Officialibus: d. Fontang pag. 405. d. Collector Gallus d. som.

4. pag. 10g.

Danebrogici Ordinis Equites vocantur Equites aureati, ut videre eft penes d. Bircberodium cap. 11. Sett. 9., Of

10. pag. 81.

Statuto Ordinis Elephantini cavetur, 19. quod nuitus admittatur ad Ordie nem Elephantis, qui ett Ordo nobi. hor, niti prius fuerit factus Eques Ordinis Danebrogici: d. Bircheredine in d. Breviario Equeffri cap. 12. fuh num. 14. pag. 88. Thomas Bartoli. uns Differsationes de Origine Ordinis Equeftris Danebrogici Hafnia 1676. Parer Philippus Bonanni in. Catalogo Ordin. Equeftr. n. 22. Volumen - Li Sonrani del Mondo som. 4. impreff. Venetiis Typis Sebaftiani Coleti , & Jo. Malachin anno 1720.

Loquitur enim fic Statutum - Nemo in nobiliffimum hunc Ordinem recipietur, qui Ordinis Danebrogics Eques non fuerit creatus. Si contingat, ut Or. dini bnic nominatim deftinetur, qui illius ante bat nondum fuit particeps, abfque ulla folemni cæremonia enndem fuscipiet ofto ante dies, quam Elephantinum adipiscatur ; cum autem in bunc admittitur, Ordinis Da. nebrogici Infigne deponere, illudque Ordinis Secretario, Apoca ejus mutuo recepta, tradere tenesur.

In caice fub litera A. adducitur Notu. la nonnullorum Equitum Ordinis Danebrogici.

Et tandem fub littera B. refertur Ca. talo,

talogus magnorum Magistrorum hujus Ordinis Danebrogici, qui Ordi-20, num in Dania vigentium antiquior eit, illumque extendimus, juxta feriem Regum Danie, poteritque infervire pro Catalogo magnorum Magittorum Ordinis Elephantini, cujus. magni Magitti, non sub hoc Titulomagni Magntri, fed fub Titulo Domini Ordinis vocantur, ut declarat Statutum apud d. Bircherodium. pag. 86. n. 1. ibi . Nos folum, noftros que in Solio Regals Hareditarios Suc ceffores Dania, & Norvegie Reges, Supremi Nobiliffims bujus Ordinis Dominas efe fore, & nuncapari vo-Lumus -

#### Chevaliers de l'Ordre de Danebrag perants le 1. de May, 1742.

Le Roi Souverain, et Grand Maitre.

Le Prince Royal.

1. Henry de Cheuffes, Lieutenant. General .

Wolf Henry Comte de Baudissen. .. General des armèes du Roi de Polo-

4. Chrestien Ferys Comte de Feriefenbourg, Lieutenant general, Confeillier prive, et Chambellan ..

4. Jean Adolphe d' Ahlefelds, Conseillier prive, et Chambelian.

s. Alexandre Comte de Golottxin, Mi, niltre d' Etat de S. M. Creitienne .

6. Jean Nathatuel Baron de Schunox, Consellier prive du Duc de Werten-

7. Otton Charles Comte de Callenberg , Chambellan . .

8. Jean Henry Comte de Guldestein, Confeillier prive .

9. Chrettien Charles de Gabel, Confeillier prive, Grand Baillif de Rief.

10. Chrestien de Guldenctone Baron.

de Wilhelmobourg, Confeillier privè Gran Bailli de Ugborg.

11. Henry. Frederic Baron de Sohlendahl, Confeilner prive, Ministre a. la Cour Britannique...

12. Dettler de Reventeau, Conseiller: privè.

12. Nicolas Baron de Gersdorst, Conicilier prive, Chambellan, Gran. Bailinf de Seelande . .

14. Jean Jacques d' Arnold, General: d Infanterie, Commendant en Chef. en Norvvege ...

15. Frederic: Danesticold, Comte de samíoe, Conseilter prive, Chambellan , Minitte , et Secretaire d'Etatau Departement de la Marine . En-

tendant General de la Felotte. 16. Joachim Comte de Brocxdorst .

Confeiller prive. 17. Chrettien. Wedel Comte de Wes. delsbourg . Chambellan ..

18. Frederic Contan de Holoteinbourga. Marechal de Camp, Colonel du Regiment de Cavalerie.

19. François, de Hagen . Conseiller privè ...

20. Chrestien de Monticchen, Grand Bailli de Bergen ..

21. Detter de Revenfeld , Lieutenant General , Commendant de Cronenbourg.

22. Jean Louis de Holstein , Ministre d' Etat actuel, & Chambellan.

23. Contad. Detter. Comte de Dehn ... Confeiller prive, Ministre a la Cour d' Espagne.

24. Frederic de: Raabes: Conseillier Grand Baillif de Caalande ..

25. Harte Wic. de Nuilfeld , Lieutenant General .. 26. Contad Detter Comte de Reventlaus

Confeillier prive .. 27. Frederic Comte d' Ahlefeld, et de

Langelandes Chambellan. 28. Chattien Detter Comte de Holo-

#### 8 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit,

tein. Gouverneur de Flensbourg.
29. Chreitien Detter, Comte de Reventlau, Chambellan.

prive, et Cambellan. Confeillier

31. Henry de Schotten, Lieutenant General .

82. Jean de Rantzau, Confeillier des Conferences, Gouverneur de Seegeberg.

33. Adam Levine de Wetzleben, Confeillier prive d'Oldenbourg, e de

Delmahorat. 34. Chreitien Auguste de Bercxentien,

Ministre d'Etat actuel, Chambellan, et Pretendent des Finances.

35. Jean de Rantzau, Comte d'Aschen. berg, Chambellan.

26. Frederic Chartes de Gramms, Con-

feillier prive, Grand Marechal de. Lafous, Gouverneur de Fredinerth. 37. George Guillaume, Baron de Soh-

lendahl, Gouverneur de Rantzau.

38. Andiè de Rosenpalm, Admiral.

38. Andie de Rotenpaim, Admirat.

General, Ministre, et Secretaire d' Etat au departement de la Guerre. 40. Benoit d'Ahleselds, Conseillier pri.

vè . 41. Chrestien de Rathlau , Conseillier

des Conferences, & Grand Veneur en Inthlande.

42. Jacques de Bentzon, Gouverneur d'Aathuus.

43, Chrestien Frederic de Lewelzon, Lieutenant General,

44. Chrestien Frederic Comte de Broexcdorst. Conseillier prive.

Lovis Casimir Comte d'Ysenbourg,
 et de Budengen, Chambellan, Colonel d'un Regiment de Cavallerie.

46. Nicolas de Warneschiold, Confeillier des Conferences, Gouverneur d'une partie de la Norvege.

47. Henry Auguste, Comte de Stallberg, et Chwattzau. 48. Jean Frederic de Broocxenhuus, Licutenant General, Colonel d'un Regiment de Cavalierie.

49. Frederic Jean de Walthes, Lieurenant General, Comendant de la Citadelle de Coppennague.

50. Chrettien de Lerche, Lieutenant

51. Jean Adolphe de Bergnhoster, Con, feilher prive du Morggrave de Bariath.

52. Charles de Nolotein, Conseillier privè, Chambellan, & Gouverneur de Mervie.

53. Jean Henry Comte de Nochberg.

54. Frederic Sophus, Comte de Wartenoleben, Ministre du Roi de Prusse à la Cour du Roi.

55. Andrè Auguste de Pretinus, Lieutenant General, Commendant de Rendsbourg.

 Frederic Guillaume de Nolotein ;
 Chambellan , Gouverneur de Fun, dern .

 Victor Frederic de Plessen, Cham.
 bellan, Grand Maitre de la Cour de la Reine.

58. Jean Sigifmond de Schulin, Miniftre d' Etat actuel, et Secretaire d' Etat pour les affaires etrangers.

 Jean Henry de Desmeriures, Confeillier des Conferences, et au Confeil des Finances.

60. Levine d'Arenschiold, Lieutenant General, Commendant d'Artillerie en Nostien.

GI. Chastien Ernesl , Baron de Beil-Witz, Gouverneur de S. A. R.

62. Eggert Christophle de Linstr . Grand Maitre de la Cour de Madame la Princesse Charlotte.

63. Joachim de Luhe, Gouverneur de Nadersleben.

64. Chreitien Albert de Maffow, Gouverneur d' appentade.

65. Gebhard Ulric de Berecxentien,

Gouverneur de Pinsienberg.

66. Chrestien Comte de Stollgerg Wernengerode .

67. Bernard Henry Schaffelitzxi de. Muccadel , Lieutenant General .

68. Roch Frederic Comte de Lynas . Chambellan , Gouverneur de Steinbourg.

69. Jean Christophle de Reitzenstein . Marechal de la Cour.

30. Frederic Louis, Baron de Dehn, Ministre a la Cour de Prusse.

Tr. Henry Comte de Reufs , et de Plaven, Cambellan, Grand Baillif de Christiansand.

72. Frederic Otton de Rappe , Mare. chal de Camp, Gouverneur de Chris-

tiania en Norwege,

23. Guillaume Auguste d' Oosten, Direceur General des Douanes de Sorve. 74. Jean Frederic Baron de Beuft ,

Conseiller prive . 75. Chrestein Lovis Maurice Conte de Nohenlohe, et de Gleicher, Chambellan .

26. Henry Bielexe de Kos, Marechal de Camp, Colonel d'un Regiment de Cavallerie

77. Frederic Waldemas de Folexersham Marechal de Camp, Colonel d'un. Regiment d' Infanterie .

78. Louis Baron de Langen, President du Conseil d'Ousl Feriac .

79. Massimilien Guillaume de Dombroun, Marechal de Camp, Colonel d'un Regiment d'Infanterie.

80. Adolphe de Neysserg , Marechal de Camp, Colonel d' un Regiment

de Cavallerie .

81. Charles Chrestien de Gramm, Cham bellan , Grand Veneur en Seelande. 82. Ulric Charles Comte d' Ahlefeld.

Chambellan, Colonel d'un Regiment de Cavallerie .

83. Ivas Baron de Nolcxes , Grand Baillif d' Aalbourg.

Catalogus Regum Danie.

ximus, quod magnorum Magistro. rum Catalogus hic aptari poteris non folum huic Ordini Danebrogica, led etiam Elephantino, & ideo in eodem Catalogo ponemus specificas Notas, ficut contextualiter referemus nomina veterum Principum Daniz, omissis tamen nominibus antiquisfimorum illorum Principum, & Regum , qui à Criticis Scriptoribus in dubium revocantur, atque exordiemur ab illis, qui ante decimum Seculum fuerunt, hoc modo.

Anno Christi 930, Eroldus Primus. II. 980. Suenones Primus, III. 1014. Canutus Secundus.

IV. 1026. Canutus Tertius. V. 1045. Magnus.

VI. 1048. Suenones Secundus. VII. 1074. Eroldus Secundus. VIII. 1076. Canutus Quartus.

IX. 1088. Olaó. X. 1096. Henricus Tertius .

XI. 1108. Eroldus Tertius . XII. 1140. Henricus Quartus . XIII. 1144. Henricus Quintus .

XIV. 1152, Canutus Quintus . XV. 1160. Suenones Tertius.

XVI. 1162. Valdemarus . XVII. 1185. Canutus Sextus.

XVIII. 1202. Valdemarus. XIX. 1241. Henricus Sextus. XX. 1250. Abele .

XXI. 1251. Christophorus. XXII. 1259. Henricus Septimus .

XXIII. 1286. Henricus Octavus. XXIV. 1321. Christophorus Secundus XXV, 1333. Valdemarus Tertius.

XXVI. 1376. Aquinus. XXVII. 1412. Henricus Nonus .

XXVIII. 1444. Christophorus Tertius ? De predictis, & al iis etiam decem im.

mediate sequentibus videri potest Dominus de Vallement in Volumine,

#### io Armamentarium Historico-legale Ord, Equest, & Milit.

cui Titulus - Gli Elementi della Storia è Gallico Idiomate in Italicumveiso, & Venetiis impresso anno

1718.

XXIX. 1448. Nominatur Christianus I. à dicto de Vallemons: hunc autema. Christianum I. Danie Regem sussile Fundatorem proprie Elephantini Ordinis, ob rationes allegatas in Discursu nostro, & ostenditur sussile ponitur sus annis 1474., aut 1478. in Cata, logo magnorum Magistrorum ejussem Ordinis Elephantis à preallegato Ab. Justiniano d. pag. 766. Collector Galles d. tom. 4. pag. 110., ubi ai', rexisse Ordinim septem, seu tribus annis.

XXX. 1482. Joannes nominatus à d. Vallemont, & inter magnes Magifiros uti filius dicti Chrittiani Regis, fub n. 2. relatus à practicto Justinia. no, & Collettore Gallo ubi [upra.

fub annis 1481.

XXXI. 1513. Christianus Secundus no. minatus à d. Vallemons, ac à Justiniano, & Collettore Gallo praallegatis inter magnos Magnitros sub n. 3. & duod reactit annos 9.

XXXII. 1523. Fridericus Primus à d. Vallement nominatus, & à d. Justiniano, & Collectore Gallo inter ma. gnos Magiltros sub n. 4. relatus; ubi quod d. Fridericus suit Patruus

Chrimani pradicti fine Filiis Masculis mortui, & rexit annos g.

XXXIII. 1533. Chritianus Tertius, quem nominat d. Vallemone; Justinianus autem, & Colledor Gallus nibu fupra ponunt inter magnos Magittros sub numero 5., & tettatur filum fuisse Friderici, & quod rexerit annos 25.

XXXIV. 1559. Fridericus Secundus re, latus à Vallemont, quem Justinianus, & Collettor Gallus uti filium dicti Canuti Tertii, inter magnos Magi. stros nominant sub numero 6. quique rexit annos 20.

XXXV. 1588. Christianus Quartus nominatus à Vallemous, quem Justinianus, & Collestor Gallus ubi supra, & utpote filium Friderici Secundi ponunt inter magnos Magistros sub numero septimo, ibique notnat, quod idem rexir annos 60.

XXXVI. 1648. Fridericus Tertius, de quo mentionem facit d. Vallemont, jufinianus autem, & Colletior Gallus loco superius allegato dicunt d. Fridericum Tertium filum Christiani Quarti, & ponunt inter magnos Magitiros sub numero octavo, quem rexiste annos 22. inquit d. Collettor Gallus, Jufinianus autem non explicat tempus Regiminis.

XXXVII. 1670. Christianus Quintus si, lus Friderici III., quem refert d, Vallement: hunc Justinianus, & Collettor Gallus inter magnos Magistros ponunt sub numero nono: secundum Collettorem Gallum d, pag. 111. rexit annos viginti novem, sed Justinianus non exprimit Regiminis tempus.

XXXVIII. 1699. Fridericus Quartus hlus Chrittani Quinti, de quo me minit d. Vallemon: hunc Juftiniames, & Collettor Gallin in Catalogo magnorum Magiltrorum fub numero decimo ponunt, fed non exprimunt annos Regiminis.

XXXIX. Christianus Sextus. XL. Fridericus Quintus.

DISCURSUS LXXXIV.

## AQVILÆ CANDIDÆ

ARGUMENTO

Et Summario non indiget .

N Difcurfu fuper Ordinem Aquilæ Aibe in Reguo Polonie, quem dedimus in notiro Primo Volumine. Dife. 20., duplicem oim Equation Militatem Ordinem vigunie diximus fub Titulo Aquila Alba, in Kegno videlicet Polonie unum, ait rum au. tem in Auttria, & Bonemia Regno, qui specifice nuncupatur Ordo Disci, plina . & Aquila Alba . Cumque de primo Ordine in Potonie Regno flo-.. Tente late actum fuerit in fua sede , ut diximus Volumine Primo Difcuti. 30. modo verba facimus de altero Ur dine Disciplina , & Aquile Alba , fen Candida . . . .

Scriptum quidem reliquerunt aliqui, hunc Discipiina , & quille Aiba Ordinem, ab Ordine Polono Aquia Alba à Leko I. Polonie Rege intituto derivate in Telipram , & termania prionde gerree Aquiam Albamacoronatam expansis als in Campo rubco, Virumque almatum Equo min. dentem cum duplici agirea Torque, à qua pender Aquila Alba coronata alis expansis, & cluper torum feutum; regens Corona adeit clausa, ut nuncupant: sic habetur in Volumine Defertitionum Ordinum Militarium impresilo Parsins anno 1671.

ex quo distrepant tempora, & mo, res, ut pondetat Abbas Bernardus Ju finnenus ... Historie Cronologiche degl' Ordini Militari Parte Seconda cap. 78. pag. 790. & fee, juxta impress. Venetam Typis Combis, & La Noù 1791., ubi aftert Stemma expressum grit fider stemma expressum grit fider scriptum reliquerunt, exponamus. Sane Equestrem hunc, & Militarem Ordinem, infilturum fusse afferitur à Regibus Bohemix Augu ste Domus Austriacx, ut contra l'articlos pugnarent. & Turcas terretticos pugnarent. & Turcas terretticos pugnarent. & Turcas terre

Sed insublittens detegitur talis affertio,

rent Equites, qui Atma pro Ecclosa Romana, & tuendis Regni sinduce tenebantur: P. Audreus Men, do de Ordinib. Militaribus Disq. t. quest. 2. §. 3. t. n. 76. d. Abb Justi, nianus d. pag. 790. Pater Phitippus Bonunni in Cataiogo Ordin, Equisir, n. 34. Laurentius Vigitus de Nicollis in Praxi Canonica som. 2. Lie, S. S. Nostita Equitirium Ordinum, jub n. 32. png. 727. junta impress. Salisburgi 17.9.

Practium initiations tempus, aut Fundatorum nomina Auctores non referunt, teite d. Bonanno n. 34.

Plenque Scribentium fu iment exordium Jumpfille Qidinem à pluribus Vius Nobinbus, & Regni Procembus in. Cotum coactes: ita feribit d. luftinia. nus pag. 791., ac N.colis d. pag. 737. Franciscus Mennenius in suo vo lumine . Del zie degli Ordini Eques Ars pag. 156. auchoritate H eronymi Romani in Historia Hispanica Regis Joannis, comprobat hunc Ordinem Disciplinarum, & Aquile Albe spectare ad Ducem Austrie: refert quippe tempore Sigismundi, & Alberti Imperatorum foruiffe in Germania. tres Infignes Ordines Equeftres, nec non Moylem Didacum de Valera Hifpanum probata fortitudinis Equitem ab eodem Alberto tribus Militia Infignibus fuiffe condecoratum, Draconica nempe tanguam à Rege Hungarie; Tufini . ut à Rege Bob. mia , & Cotiare Desciplinarum Aquela Candida. exornato, ut à Duce Austrie, hujuique Auctoris verba habentur ettam apud d. Juftinianum pag. 792. . & tangit Volumen Storia degli Ordini Mona-Aici ec. e Militari, e Gallico idiomate in italicum eranslata per Patrem Jofeph Franciscum Fontana Mediolanenfem Congregationis Matris Dei tom. 8. Parte Sexta cap. 51, pag. 391. SHXLE

#### Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit. 1 2

juxta impress. Luca Typis Josephi Satani, & Vincentii Giuntini 1739.

Dictus autem Justinianus pag. 192. arguit fuccessisse sub Rudulpho, sive Alberto Austriacis: & sic Magniterium Ordinis spectat ad Augustam. Domum Austriacam .

Non conttat de approbatione Summi Pontificis, imo Ordinariorum approbatio ignota etiam eit: P. Mendo d.

n. 76.

In Teileram przfcripta fuit Aquila Alba in Fidei simbolum : d. Mendo d. Difq. 1. queft. 2. S. 31. n. 76. Quam Aquilam candidam deferebant Equites super Habitu coloris cyanei, ut ita fub isto cyaneo colore Cœium significaretur, quod à supremo Remuneratore accepturi erant, & Aqui. lz Albe candor, candorem morum. indicaret: d. Bonanni n. 44.

Prodibant ad Bellum Equites sub Ordinis Vexillo, in quo ex una parte Aquila alba conspiciebatur in campo cœrulco, & ex altera parte Scutum coronatum cum Stemmate Austriaco: d. Juftinianus d. pag. 792., & Jeq. d. Nicalli pag. 727.

Figura diche Teffere refertur à d. Abb. Instiniano pag. 790., & feq. & à P. Bonanno d. n. 34., & in Generali Descriptione Omnium Tefferarum fub

Equitis itidem dicto Habitu, dictaque Aquila ornati figura habetur apud d. Bonannum d. n. 34. Collectorem Gal-

lum d. tom. 2.

Statuta hujus Ordinis penitus ignorantur; sic specifica horum Equitum ge. sta: Hoc unum scitur, gloriosas de . Turcis, Hareticisque Victorias reportaffe in Bohemia, ut inquit d. Juftinjanus d. pag. 791. Bonannus d. n. 34. Hic postremo transcribimus quod legitur apud d. Dominum Comitem in. Koden Sapjeba in d. Corollario Alpha.

betico in verbo Aquila Alba pag. 232. ibi - Aquile Candida Aiba in-Auffria, & in K.bemia, Jub nomine . Difciplinarum, & Regula Santti Ba. filis diversus à Potonico invenient santum in antiquitatum tabulis morfu sinearum arrofis re spfa pridem. intersis. Non omnis Aquila l'henicis amulatur felicitatem identidem reinvencicendo .

Magnum Magniterium hujus Equeftris Ordinis spectar ad Augustam Domum Austriacam; & ne pluties ea. dem repetamus remittimus Lectorem ad .Catalogum, quem damus in cal. ce sequentis Discursus super Ordine

Draconis debellati.

#### DISCURSUS LXXXV.

#### DRACONIS DEBELLATI SEU VICTI, VEL INVERSI

#### ARGUMENTUM

Narratur hunc Ordinem fuiffe institutum à Sigifmundo Primo Imperatore', ac perpenditur de quo tempore ad hanc Institutionem deventum fit , & ob quam caufam , & deieribitur Tellera Draconis extindi.

#### SUMMARIUM

Redo Draconis Debellaci, fem Inverfi, vel Vitti fuit inflitutus à Sigismundo I. Rege Hungaria, & postmodum Imperatore.

2. Authores discordant in affignando tempore institutionis, & n. 3 4. & 5. 6. Probabilius eft Ordinem fuiße in-

flitutum inter annos 1385., & 1387. 7. Ordo bic diverfis vocabulis explicatur, Draconis Debellati, Victi, Draconis inversi, que vocabula funt pene finonyma .

8. Qua fuerit bnic Ordini prescripta

Testera! & n. 11., & 12.
10. Imperator Sigismundus creat Equites Dragonicos, & n. 11.

13. Forma Draconis apud quos Scrip. tores babeatur. Forma integra Tef fere cam Dracone. & duplies Torques cum parvis Crucibus Paeriarebalbus. 14. Figura Equitis cum d. Tesfera.

15. Habiens Equitum ex quibus, quaque forma conficiebasur.

16. Equites militabant pro defensione Catholica Religionis.

17. Florust in Germania, & Italia, 18. Ordo modo est extinctus.

19. Magnum Magisterium est penes Augustam Domum Austriacam.

# DRACONIS DEBELLATI SEU VICTI VEL INVERSI

E. Ordinibus Equefisibus, & Militaribus Scribentes pene omnes tettantur Sigifmundum I. Caroli IV-1. Hungariz Regis filium, ac poltmodum Imperatorem, instituisse Equeftrem Militarem Ordinem fub nuncupatione Draconis Inversi, sive Debellati: Abb. Bernardus Juftin. dell' Origine degl' Ordina Militari Parte Seconda cap. 66. à pag. 718. cum fegg. juxta impreff. Venetam Typis Combi , & La Non 1692. Pater Honoratus à Santta Maria Carmelità Excalceatus Difertations Hiftoriques fur la Chevalerie libr. 1. Differt. 7. paz. 134. in impreff. Parifiense Petri Francisci G ffare 1718. plene Her. mant Histoire des Religions on Ordres Militaires som 2. a pag. 155. & 158. juxta impreff. Rothomagen. Typis loan, Bapsifte Befogne 1726. Laurentius Virgilius de Nicollis in

Prax. Canonica Tom 1. Litt. S. Notitia Equeftr. Ordinum n. 33. in verbo Ordo Equitum Draconis pag. 737. juxta impressionem Salisburgi Typis Lefeph Mayr 17:0. Io. Fride. ricus S. R. I Comes in Koden Sapieba in fuo Corollario Omn. Ordin. appofito in calce Traffatus ejufdem An-Horis, sui Titulus Adnotationes Hi-Horice de Ordine Aquila Albe in. Regno Polonie in werbo Draconis Inversi, juxta impress. Colonia Typis Adami Cholini 1730. Collettor Gallus H. foire des Ordres Militaires, on des Chevaliers Tom 4. pag. 17. juxta imprest. Amftelodami Typis Petri Brunel Anno 1721. H Horid Ordinum Monasticborum, & Militarium Gall ce feripta , & in stalicum Idioma translata à Patre loseph Francisco Fontana: Mediolanenfe Congr. Matris Dei tom. & cop. 51. pag. 346. in Impressione Lucense lofephi Salani, & Vincentii Giuntini 1739.

In affignando autem, tempore Inflitutio-2. nis ejufdem Ordinis discordant Auctores .. Sunt qui ajunt inititutum fuiffe anno 1400, tette Miebels in Thefauro Militar. pag. 90. qui expteffe rencitur à d. Patre Fontana pag. 346. nam insubsitens redditur ratio per d. Michelem adducta, inititutos fuille Equites, ut pugnarent contra. Herefes tunc temporis Bohemiam, & Hungariam inficientes, ad quem effectum Imperator congregationem. Concilii Conitantienfis , & Basilez folicitaverit, in quibus Conciliis dide Hereses condemnate fuerunt . Siguidem in facto dicta allertiones corruunt : Concilium enim Conitantiz congregatum fuit folummodo anno 1414. & illud Bailez 1421., & Jo. Hus non incepit evomere. fuas Herefes, nifi anno 1407. Ita ra. tiocinatur d. Parer Fontana pag. 346.

## 14 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

& d. Abbas Justinianus pag. 721. Do. mipus Hermans Histor. des Religious, ou Ordres Milistaires som. 2. cap. 14. pag. 157. juxta impress. Rosbomagen. Typis so. Bapsista Besogne 1716.

Alii ailetunt anno 1418, fuille institutum Ordinem, ut apud Hermane ubi supra pag. 158, d. Patrem Honoratum à Santia Maria pag. 134.

Alii referunt intitutionem fub Anno 1420. ut d. Comes in Koden Sapie-

ba pag. 270.

At d. Iustinianus Historie Cronologiche dell'Origine degl' Ordini Militari l'ar. 2. d. pag. 758. detas Opiniones non approbat, & ex facto constare asserit, institutum revera fuise sub Anno 1385. Decasione Nuptiarum cum. 3. Regina Maria Hungariz, vel corona.

tionis suz în Regem Hungarie, & scribit quoque Pater Philippus Bonamni în Catalogo Ord. Equestr. n.
35. d. Abb. Justinian. pag. 719. ubi
quod est probabilius, & liquet ex
Testamento Franciici del Pozzo Nobili Veronensi sub dicto anno, în.
quo Testamento loquitur de ejus silio Victotio del Pozzo Equite Ordinis Draconis, quz omnia reseruntur a d. Patre Fonsana d. pag. 346.,

& seg. d. Lauventius Vegisius de.
Nicolii pag. 733.

Vel institutum funde anno 1387., quo corona Hungariz suit redimitus; eo

4. siquidem die Equitem creavit Pantaleonem Barbo Oratorem Venetum, factusque successive Imperator, & Bohemiz Rex, Romz in imperatorem coronatus anno 1493. per Urbem Viennz transiens, & postmodum per Urbem Mantuz, plures Equites ibi. dem creavit, quorum Equitum Stemmata cum Dracone plura cernuntur in Ecclesiis Veronz, ut allegan presato Abb. Justiniano, prosequitur d. Pater Fontava pag. 347. d. Bomanni d. n. 35. Mennensus esiam in Delit is Equeffri-

bus fiquens auctoritatem Hieronymi Romans Historici Hispani icriptum 5. reliquit, quod cum in Alemania tres adesfent celeberrimi Militares Ordines, Draconis, Tufini, & Aquila Albe, Albertus II. Imperator dictos tres Ordines contuient cuidams Movsi Didaco de Valera Hispano, de quo meminit d. Pater Fontana pag. 347. Alibi tamen cum Inftiniano in dubium revocat quoad Ordinem. Aquita Albe, feu Difcipling collatum ab Aiberto; uti Archiduce Auftria; nam tune temporis nondum crat Auftria in Arciducatum erecta: d. Collector Gallus com. 4. pag. 19.

Ex hactenus recensitis sequitur, proba-6. piliter statui posse bujus Ordinis sundationem inter annos 1385 & 1387justa ea, que tradit laudatus Abbaş Justinianus d. pag. 719. d. Benannus d. n. 35., & praciisimus in §. At di-

Elus' Instinianus .

Coterum liquet, quod d. Imperator tempore fur Coronationis in Regem, fi, ve tempore Nuptiarum cum Regina Maria, & sic ut przmisimus anno 1385., & 1387. ad fundationem hujus Ordinis devenit, ut ilius Equites in dichis Regnis contra tunc temporis ibique debacchantes Hareticos itrenue militarent; furcbant quippe. tunc nefarie Herefes Valdenfium Lolhardorum, antequam furerent Haretici Uffiti, ut observat d. Infinianus d. pag. 721. Ad Hzreticos Uffitas &c. extirpandos, semper idem Imperator Catholico zelo plenus curavit celebrationem Concilii Generalis Confantiz, & Bafilez haberi.

Apte itaque ad mentem illam exprimendam, in Teiseram Ordinis Imperator extulit Draconem inversum, & debellatum, & cum alis variis colori-

hue

bus tinctis; hujufmodique Draco fimbolum est Hereiis, ut notorium ett, & inquit Inflinianus loco superius allegato: Hermant d. pag. 157- ubi quod in alis diversa' colorum varietas va. ferrimas Hareticorum artes fignificat. quas ipfi, ac Domon mendaciorum & doli pater, & feductor ad Populos decipiendos adhibent. Unde Luterant in Bellis ab ipsis fusceptis pro. fubitinenda illorum turpi Sceta, contra Catholicos Principes fexto decima fecuio in corum Vexillis teme. rarie extulerunt Infignia, quibus ex. ponebant Draconem furentem, & elatum contra Ecclesiam.

Ordinem hune Draconis divessis voca7. bulis exprimunt Senbentes: nam Don
Ioseph de Micheli in Thesano Milita.
7. pag. 90. nuncupat Dol Dragoni
vonicido; alti Draconis debellati; alti
Du Dragon reverse; latini Draconis
inverse, quz vocabula sunt pene sinonyma, cum revera indicent praconem mortuum, sive sit vicus, aut
debellatus; aut inversus, quz omnia
parum different, sicuti senbit d. In.
stinianus pag. 719.

In Tesseram hojus Ordinis statuit Fun-2. dator Dracomem mortuum ex Torque viridi pendentem: ita distus Micheli ubi supra, quem allegat Iustinia. mus d. pag. 719., & antecedenti pag. 717. figuram affert d. Draconis, & infra dicemus.

In Descriptione autem Gallica omnium 9 Ordinum impressa Parissis sub anno 1671. Draco exhibetur, sed inversus, hoe est inverso fursum ventre, dictusque Draco à Torque pendet du, plicem habente circulum, & circum cam septem parva Cruces Patriarchales adsunt, juxta figuram, qua conspicitur apud d. Instinianum pag. 720. ubi notatur, quod Scuttum exprimit Stemmata Bohemie, & Hungaria, qua

Tessera cum antedictis parvis Crucibus cernitur appensa Collo Equitis, cujus figura habetur penes. Bonannum sub n. 35.

Rurlus, cum Imperator Sigifmundus ac-10. cepta in Utbe Aurea Imperiali Co. rona e Summi Pontificis manu, anno. 1422. revertens, & ad Germaniam rediens, per Veronz Civitatem transit ens, in eadem Civitate, dum in Platea nuncupata di Peschiera motaretur, Navem in Lacu Benaco, Italice Lago di Garda ascensurus, plures Ve. ronenses Nobiles occurrerunt ei in. oblequium; iple autem. Imperator. nonnullos ex isidem. Nobilibus Equites creavit Ordinis Draconici, ut legitur in Hiltoriis, ac Monumentis. Equitis Don Julii Marchionis del Pozzo, & refert etiam d. Inftinianus pag. 720., & d. Collettor Gallus Hifloire des Ordres Militaires , on des Chevaliers pag. 18., & feq. d. vero. Iustinianus pag. 721. recenset nomi. na Equitum tunc creatorum ibi --Luigi dal Verme, che cres anco Conte di Sanguenedo, e Coreggio, Antonio de' Nogaroli, Bartolomeo Campagna. Giacamo Lavagnolo, Gio. de: Cavalli, Gentile Spolverino, Gu-11. glielmo dalla Pozza ec. L' Arme, o. Infegne di Giacomo Lavagnola Jecondo in ordine , che fu creato Cavaliere da Sigismondo a Peschiera ec. Sotto a quest' Arme si vede la memoria del Cavalierato del Dragone a. lui conferito, espresso con due Drageni, uno per parte delle Scudo, riguardanti le medefime Infegne, c questi sono formati di raso di color dorato, e con la coda, che gli paffa forso al corpo , e fe gli rivolge con l'estremità all'intorno del collo, e fopra la loro schiena apparisce deli.

neata una Croce bislonga; dal che fi

rileva, che all'impresa del Dragone

vinto .

vinto, o debellato, vi era annesa la Croce gloriofa Marca universale degli Ordini Equestro, e che secondo il Micheli, non giunfe a rilevare il colore. Questo Dragone con la Croce era d' oro .

Et in Palatio Comitis Ludovici del Verme, modo Comitum Banda, in dicta Civitate Verona subiungit ubi supra Infinianus, aderant: Sotto allo Sendo però franno ancora li dne Dragoni Vavorati di rilievo antichi, nella figura pari a quelli espressi sotto l' Arme Lavajolo, cioè con la Croce fopra il dorfo .

Domus etiam de' Conti Emilii Monu. menta fervat hujus Gradus Equettris. Predictus fiquidem Sigifmundus Imperator per Civitatem Mantuz tranfiens, creavit Equites Del Dragone debellato, fra quali Giacomo Emilio; inquit Inftinianus pag. 721.

Sic cernitur in Palatio Comitis Alexan. dri Guagnini : d. Iufrinianus pag.

Et tandem idem conspicitur in Ecclesiis Veronx; d. Instinianus d. pag. 721. Ex quibus Documentis clare constat E-12. queitrem hanc Tefferam fuiffe deauratam cum Cruce fuper Draconem, ut concludit d. Instinianus pag. 721.

Poitremo perpendimus motivum, & fi. nem fundationis hujusmodi Ordinis, eique in Telleram tribuendi Draconem inversum. Michelius in Thefauro Militari assignato Ordinis initio sub anno 1400. scriptum quidem reliquit, Draconis simbolum exprimere voluise Heresim in Bohemix, & Hungariz Regnis evertendam, ope Equi. tum, ac mediante celebratione Conciliorum Constantiz, & Basilee.

Verum hujusmodi nargatio de medio tollitur, ut fupra oftenfum eft S. In. affiguando cum seqq., & consonat d. Infinianus d. pag. 721. Ex temporum enim distantia non potuit Imperator devenire ad inflitutionem Ordinis anno 1400, ob motivum dicta celebrationis Concilii Conitantie, & Bafilex , que pottmodum habita fue. runt .

Forma Draconis habetur apud d. Iusti-13. nianum allegara pag. 717., & pag. 720. Cellectorem Gallum d. som. 4. pag. 17., & in Generals Descriptione Tefferarum in calce d. tom. 4. pag. 413. fub n. 413. pag. 158.

Et figura integre Tellera Draconem ex. 14. tinctum confinentis diversorum coiorum, & appenium collo cum Torque aurea, duplicem circulum continente, parvisque Crucibus Patriarchalibus exornata, videri potest penes d. Iustinianum pag. 720, Collectorem. Gallum d. som. 4. pag. 17.

Figuram Equitis gerentis dictam Telle. ram Draconem extinctum exhibentem, & pendentem ex Torque aurea, cum duplici circulo exornata cum parvis Crucibus Patriarchalibus tradit idem Instinianus pag. 729. Collettor Gallus d. tom. 4. pag. 17. Bonannus

n. 35.

Equites ferialibus diebus geffant di. 15. cam Telleram Draconicam; Feftis autem diebus Crucem deferunt flo. ridam viridis coloris, ac Veltem ut dicunt de Efearlase, & un Mantelet de Soice vere: d. Collettor Gallus com. 4. pag. 414. d. Pater Honoratus & Sancta Maria S. 2. pag. 134. d. Hermant tom. 2. pag. 157.

Hujus Ordinis Equites fe exercebant in 16. defensione Catholicz Religionis, Bellum pro ea irreconciliabile gerentes: d. Pater Honoratus à Santia Ma-

ria pag. 134.

Floruit hic Ordo in Germania, & in. 17. Italia: d. Hermant d. tom. 2. pag.

Hic Ordo, qui apud Reges, & Principes

cipes viguit, ob temporum vicifitudi. nes , & Regnorum perturbationes mortuo Sigismundo jam defiit, ut notat etiam fape allegatus, Pater Bonannus d. n. 35. d. Pater Honoratus à Santta Maria d. pag. 135. d. Hermant d. pag. 160. d. luftinianus d. P42- 723- 11

Coterum hujus Equeftris Militaris Or-19. dinis magnum Magisterium spectat ad: Augustam Domum Austriacam, & .. fic Gatalogus efformatur, ut concludie fape, allegatus Abbas Instinianus pag. 723. 5 G allegasus Collector ... Gollus da som. 4. aut.

#### e. amibus a le ten Siene. Catalogus magnorum Magifrorum Ordinis Dragonis Inverfi.

that are and I. 1285, aut 1387, Sigifmundus filius 2: Caroli IV- Regis Hangaria, & pottmodum Imperator regnavit annos 1150. dier 20 , at a 1 3 .

Il .. 1437. Albertus Archidux Auftriz . Rex Hungaria, & Bohemia pro Elifabetha ejus Uxore, filia Sigismundi, & Imperator regnavit annos 2.

III. 1429 Ladislaus IV. Princeps Litua-, niz electus in Viduitate Elisabethz gravide . & in Infantili ztate Ladiflai ejus filii regnavit annos 6.

. IV. 1445. Joannes Corvinus Huniade Vaivoda, ut vocant Transilvanie, & Regni Gubernator vixit appos 7

V. 1452. Ladislaus, Posthumus, Alberti II. & Elifabethe ejus Matris vixit annos 6.

VI. 1458, Mathias Corvino filius Joan, . I nis Huniade vixit annos 22.

VIL 1499. Uladislaus Sextus filius Cafimiri Regis Poloniz vixit annos 26, VIII. 15 16. Ludovicus II. Ladislai V.C. In.

fags vixit annos 10. .... IX. 15 26. Joannes de Zapolia Vajvoda, X, 1527. Ferdinandus de Auftria Fra-

ut discust Transilvania vinit annos 3.

ter Caroli V. Regis, vigore Uxoris Anne filiz Ludovici II. Imperatoris, vixit annos 37.

Xl. 1564. Maximilianus filius Ferdinandi, qui vivente Patre coronatus fuit

Imperator vixit annos 12.

XII. 1576. Rodulphus fiiius Maximiliani coronatus vivente Patre Imperator vixit annos. 36.

XIII. 1612, Mathias Frater Rodulphi Imperatoris vixit annos 7.

XIV. 1619. Ferdinandus II. Rex, & Imperator vixit annos 18, XV. 1637. Ferdinandus III. Rex, fl.

lius Ferdinandi II. Imperatoris vixit annos 19.

XVI. 1647. Ferdinandus IV. electus vivente Ferdinando Ill. Imperatore ejus Patre, electus Rex Romanorum. anno 1653. premortuus eft Genitori. Hic per errorem amiffus fuit à Ricciolio in ferie Chronologica Regum

Hungaria; vixit annos 7.

XVII. 1655. Leopoldus I. coronatus Rex vivente Patre Ferdinando Ill. .Imperatore .

XVIII. 1688. Iofeph Filius Leopoldi . Imperatoris electus Rex Hungariz dio 9. Decembris 1688., & Romanotum Rex die 24. Januarii 1690. Et ejufdem minorili ztate regnat Genitor.

Hucufque recensita habentur apud Abh. Juffinianum pag. 724. & feqq. fupe. rius allegatum, & d. Collettorem Gallum som. 4. a pag. 20. cum fegq. ubi fubiungit, quod d. Joseph Imperator vixit annos 23. quodque post ejus mortem pro XIX. magno Magistro

XIX. 1711. Successit Carolus VI. Imel perator coronatus Rex Hungariz 21. Maii 1712., & Rex Bohemiz 5. Sep. tembris 1723, vixit annos 29.

XX. 1740; Maria Therefia Walburga Arciducilla Austriz, filia Imperatoris Caroli VI. Regina Hungarie, & Bohemiz, ac Romanorum Imperatrix, DISCURSUS LXXXVI.

# DRACONIS IN HUNGARIA, ET BOHEMIA

#### ARGUMENTO

Et Summario non indiget.

Omes in Koden Sapieba in fuo Co. rollario Ordinum Equettrium Militarium immediate pott compendiariam Narrationem Ordinis Draconis Inversi, super quo przcedentem. noftrum exaravimus Difcurfum, mentionem facit de alio Ordine Draconis in Hungaria, & Bohemia . Hinc Nos ne quid in re hac relinquamus intactum, hunc Ordinem, five Titulum Ordinis in hoc nottro Volumine recenfere non omittimus. Similiter non omittimus notare, quod tum ex Tituli. ac viridis Crucis & Tefferz fimilitu. dine, tum ex locorum non dishta descriptione, ac demum ex annorum temporis pene concordantia cumprimo Draconis inversi Ordine, dubitati potest, hunc non este novum Ordinem à primo Draconis Inversi diftinctum, fed porius ejufdem primi Ordinis extensionem ad alia lo-

Sic itaque Comes in Koden Sapieba in.
d. Corollarso omniam Ordinam impeff. poß Trailatum ejusfem Antoris, cpi Titulus - Adnotationes Hiflorica Ordinis Aguile Alba in Polonia, impreff. Colonia Typis Adami
Cholini 1730. pag. 279. pet haz vetba loquitur - Anno 1411. in Hungaria, & Robemia Drasonis in Hangaria, & in Bobemia Ordo: Equises
Crusem viridem Palliis Ofto sintlis

affigebant : jam interiie . In carce hujus Discurius de Ordine Dra. conis in Hungarix, seu Bohemiz Regnis, vel fit unus folus Ordo, ut diximus, vel hic fit dittinctus ab Ordine Draconis Inversi, five Debellati . duo addimus; Primo, quod ad hujufmodi Ordinem admittebantur Principes Regesque; Secundo, quod inter Imperatorem Sigilmundum , & Alphonfum quintum Aragoniz Regem cognomento Magnanimum, ca vigebat confuetudo five conventio quod utrique communis erat facultas, nedum fe iplos aggregandi Ordini. bus spectantibus alteri ex Sociis, sed viciffim etiam aliis benemeritis Viris eosdem Ordines conferendi. Sicque conflat, quod Sigifmundus non folum armabat Equites Ordinis Draconis Debellati, sed etiam Equites Ordinis Stole , feu Amphrific fpectantis ad A. ragoniz Regem, ut fcribit Abb. Jufinianus Hiftorie Cronologiche dell' Origine degle Ordini Militari cap. 66. pag. 722., & 723. jaxta impref. fionem Venezam Typis Combi , & la Non 1792., ubi refert verba Diplomatis Sigifmundi Imperatoris, quo creavit Equitem hujufmodi Equeftrium Ordinum Antonium Colattum anno 1433., & verba Diplomatis . funt .. Te, quem mann propria Militia Cingulo , & Societatit woftre Draconica, ac Seola , fen Ampbrifia carissimi Fratris noffri Regis Aragonie infigniminus: & meminit Peerus Franciscus Bergamaschi Prior Cambiani in Volumine .. Breve Noticia I. florica ec. de' Cavalieri Aureasi et. pag. 68. juxta impress. Taurini Typis Dominici Paulini 1695.

Infigni hoc Societatis exemplo, amicabiliter Principum contentiones componi possent super jure conferendi aliquos Ordines Equestres, & Militares. ENSIGNAS LXXXVII.

ENSIFERORUM

AUT GLADIIFERORUM

ALIAS SUBTITULO

JESU CHRISTI

IN LIVONIA, ET POLONIA

ARGUMENTUM

Referentur diversorum Auctorum Narrationes de Origine hujus Militaris Ordinis, que, tamen in substantia pene concordant Referror unio alias fatta hujus Ordinis cum Ordine Teuthos micorum, & tandem ejus extinctio

Summario non indiges, cum fins fimplices facts Narrasiones.

Rdinis hujus Equeftris Historiam Originis, diversimode legimus apud Scribentes, Nosque omnes ditinete referemus. Erancifeus enim Menennins in delitiis Ordinum Equestrium pag. 88. Josephus Micheli in Juo Thefaura Militari pag. 52. fic narrat .. Viri Nobiles de Livonia Catholica Fidei conservationem, & dilatationem. zelantes, longe ante annum 1197. Collegium, five Monafterium Beate Mariz Virgini dicatum zdificati curarunt, in quo commorantes Re-. ligiofi , Christianx Fidei institutis Livonios imbuebant. Pradicto Monaterio primus prafuit Meinardus Segebergensis, futque hic Prussix Episcopus creatus de ordine Sancte niemorie Alexandri Terrii consecrationem accepit : illius Successor fuic Bertoldus Religiofus Ordinis Sancti Pauli Primi Eremita, idemque Bertoldus e . Paganorum manibus Martini Coro. 3.4

nam retulit anno 1197., cui fuccef. fit Albertus Collegialis Accademiz Teltantur autem d. Me. Bremensis . nennius, & Micheli hunc Albertum fuisse Promotorem edificationis cele. bris Civitatis Rigen ad Flumen Divina fitz ad mare Balticum, idemque Albertus, una cum Engelberto, & Theodorico Illius Coadiutoribus, ut contra Infideles fortius certarent, collatis Militum, & Equitum vinbus, Equeftzis Ordinis exordium statue. runt. Telleram tradentes duobus rubei coloris enfibus diagonaliter difpofitis continentem, Habitumque album, fuper quo dicta Tellera affuta erat. Figura hujus Tefferz habetur penes Batrem Bonanum in Caralogo Ordin. Equeftr. w. 37. Abb. Tuftinia. num Historie Cranologiche dell' Onigine delle Religioni Militari Parte Seconda cap. 36. pag. 566. juxta impreff. Venesum Typis Combi , & La. New 1602, Collector Gallas Hiftoire des Ordres Milisaires sam. 1. d. Hera mant Histoire des Religions., on Ordres Militaires tom. 1 cap. 22. pag. 372. junta impreff. Rothomagen Typis. To. Baptifta Befogne 1726.

Ordinem hunc, ejusque Conflitutiones Colestinus III. Summus Pontifex, & Innocentus III. Apostolica austoriatate confirmaverunt, assignata eidem Sancti Basilii Magni Regula.

Primus autem illius magnus Magifter fuit Wino, & ur alii. nuncupant Vinnus, aut Vinno. Equites, qui fe, dem cotum in dicta Civitate Rigentenebart Pacis tempore, una cum corum Monafteri Religiofis, moralibus, & christiapis Operibus vacabant, tempore autem Belli, juxtacorum intitutum contra Infideles strenue certabant, ut veri ses Christia Militers, quemadmodum sie vocabantus.

Postre.

Postremo hi Generosi Milites se jun, xerunt Equitibus Teutonicis, qui adversus Prussos Insideles Bella gerebant, dum in Livonia Prussie sinitima Ensiseri pariter belligerabant jux.

ta recensitas Auctoritates.

Compendiarie hoc idem refert Comes in Koden Sapieha in suo Corollario omnium Ordinum Equeftrium, Ordine Alphabetico, quod Corollarium est in calce Tractatus ejufdem Auctoris de Ordine Aquilz Albz in Regno Poloniz pag. 272. juxta impress. Coloniz Typis Adami Cholini 1730. ibi., Enfiferi in Livonia, alias Milites Chrifti, inftituti funt Belle adverfus Infideles gerendo : duo Gladis rubei decuffatim collocati, ac Pallio affixi pro Infigui ferviebant : aliquando cum Teutonicis in Pruffea coalefeere wifi, wel fecundum alios, coram erans Propago, fed iterum ad invicem divif funt . Demum Ordo defecit in Livonia in Polonorum Potestatem concedente, & Gothardo Keltero ul. timo Magistro in Ducem Curlandiz inaugurato :

Describunt alii, quod fuerint insignes Nobilitate, ac Pietate Viri, & Ca. cholicam Fidem apprime zelantes, ut Livomam, aliasque Polonie finitimas Regiones à Barbarorum violentiis, & graffantium Herefum labe tutarentur, circa annum 1186., vel 1197., aut 1204. Religioforum Monafterium fub titulo Sanctiffimz Virginis erexere: dum autem Religiosi in eo commogantes in Catholica Fide Livonios instruebant, eodem tempore prefati Viri Militares, Militarem Equettrem Ordinem sub Regula Sancti Basilii inftituerunt ad Fidei defensam, ad debellandos Crucis Inimicos, & Sedem in Urbe Rigensi posuerunt.

Fuit hic Ordo à Cœlestino, Papa III. approbatus, & ab Innocentio III. con. firmatus sub titulo Jesu Christi. & Ensum, co quia Tellera Ordinis etas, secundum aliquos, sciliect Cromeram, & Arnoldum Abbasem de Lubec Crux una cum Ense coloris subsi, ut refert Patèr Bonannus in Casalogo Ordin, Equestr. n. 37.

Sed verius erat dupiex Ensis rubeus, in modum Crucis super Togam candidam, sicque Ordo Ensiferorum, five Gladiferorum nuncupatur, ut feri. bit Abbas Lubecenfit in Hiftoria Slaworum lib. 7. cap. 8., & fig. Henricus Leonardus Schurzefleifebius in-Hiftoria Enfferorum, & Hart. Knochins de Republica Polonica pag. 172. Domin, Hermant d. Hiftor. des Relsgions, on Ordres Militaires cap 32. pag. 371., juxta impress. Kothomagensem Typis Joan. Baptifte Besogne 1716. Pater Andreas Mendo de Ordinibus Militar. Difq. t. quaft. - 2. S. 14. n. 37. Pater Ignatins Gravefon Hiftor. Ecclefiaft. tom. 4. par. 2. Collog 6. pag. 196., juxta impreff. Rome Typis Francisci Gonzaga anno 1718. d. Pater Bonannus d. n. 37. Petrus Dusburgenfis relat. etiam per d. Raymundum Duellium Hiftor, Ordin. Equeft, Tentonicor, Parte Prima fell. 2. pag. 11. ubi fubdit Fratres Militer Chrifti appellatos .

Successivis temporibus non valentes hujus Ensisterorum Ordinis Equites sersee martiales, barbaticosque imperus
Prutenorum, dictus Conradus Dux
Massoviz in suppetias vocavit Equites Teutonicos, & iidem Ensisteri Habitum, & Regulam eorundem Teutonicorum sumpserunt, Hermanoque
Teutonicorum Ordinis Magistro se
subieterunt tempore Valquinii secun.
di Magistri dicti Ordinis Livonici,
qua tamen unio solum estedum habuit post mortem ipsius Valquinii
anno 1238. ut reseruas Alexin-

der Guaginus in Descriptione Pruffia fub S. to. impreff. in Libelle, cui Ti. tulus .. Respublica, five Starus Regni Polonia, Lituania, Pruffia, & Live nie Diverforum Auttor, impress. Lugduni Bataworum , ex Officina Elzeviriana anno LEDLOCXXVII. Launensins Vigilius de Nicallis in Prax. Canonica tom. 2. Lit. S. S. Notitia E. auestrium Ordinum n. 31. pag. 737. juxta impreß. Salisburgenfem Typis: Jo. fofepbi Mayr 1729. Dom. Hermant d. som. 1. pag. 368., & feq. Schurzfieischius Histor. Ensiferorum page 180, d. Raymundus Duellins Hiftor. Ordinis Equisum Tentonicorum Parce Prima fett. z. in Annos, pag. 11. Dieta vero Contadi anno 1220. Malfo. viz Ducis Teuronici Ordinis in subsidium vocatio, & Donatio Terrarum, habetur penes dictum Duellium pag. 11., & cum: Cafateo Diplomate confirmata fuit

Quo vero ad tenorem Diplomatis Im. perialis, & ad conditiones hujusmomodi vocationis Teutonicorum Equitum facte à Contado Duce Mas. quos allegat d. Duelling loco fuperius citato , ubi advertit lub litt. A. quod Scriptores Polonici prztendunt, quod Craciferi ea conditione evocati fuerint ut Culmensem traftum , & quidquid Terra eft intet Vistulam, Mocram, atque Devartiam. Flumina occuparent, ubi vero Prus. fiam domuissent, Culmensem Terram. redderent, & que de Barbaris cepiffent, partirentur, Sed hos Polonos. Scriptores fundate relutare Hareno. chiam ad Desburgens, pag. 73. alsofque testatur d. Raymundus Duellius d. Hiftoria Ordinis Equitum Tentonicorum Parce Prima fett. 2. in Annosat. fub list. A. pag. 11. Ubi fub littera B. ratione, & auctoritate demonstrat, non subsistere id quod dicit Ludwig ( in vertheidigten. Preusten. ) non potuisse scilicet Imperatorem quidquam in Prustia, utpote fibi nunquam subiecta disponeze; quia notat d. Duellius, quod hoc Historiz Fidei adversari asserit Gladon ( in der Reichs Hittorix pag. 420. ) nam primo, air Diplomata, a Schuzio in Chronon, Prufs., & Schur. zestisch in Histor. Enfifer, adducta. contrarium teltantur. Deinde Fride. ric. fecundus Imper, in Epistol. ad-Regem Gall. 1247. data dictum Conradum, ratione Malfovie Fidelem fuum appellat. Tertio Sessionem in. Comttus. Pruffis, antequam. Poloniz fubdetentur, habuerunt.

In nottro Difenefu de Ordine Equitum Tensonicorum late feriem expolumus. lacrimabilem, quod idem Ordo palfus est Spolii, tempore Alberti Marchionis. Brandeburgensis. magni: Magiftri Religionis Equitum Sanda Mane Teuronicorum; ipfe enim Norimbergz ab Ofiandro impii Luteri facrilegis Dogmatibus imbutus, dimiffa. Ordinis Teutonici: Vette, Fide Ca. tholica abdicata, Uxore ducta, Borusiam cum omnibus ad ipsam spe-Stantibus in Clientelam: Sigismundi Polonie Regis, cujus iple e Sorore Nepos erat, a quo Rege Sigifmundo Pruffiz Ducalis, Dux creatus fuin. Et ita infeliciter dicte Provinciz Ordinis Teutonici Fratribus, quorum fanguine, ac ftrenuitate expugnatz fuerant, imo ipli S. R. Imperio abreptz funt, quemadmodum refert d. Raymundue Duelling Parce Prima. Seit. 6. pag. 45., & 46. ac Hifforia Gallice feripta, & in Italicam Linguam translata a P. lofeph Francisco Fontana Medialanenfi Cong. Matris Dei sub Titulo .. Storia degli Ordini Mowastici &c. Militari Tom. 3. Cap. 17.

pag.

pag. 76. juxea impress, Lucenseyz. Typia Iosephi Salani, & Vincentii

Giuntini 1738. diffimile infortunium fubivit fucceffive Ensiferorum Ordo, ut præmisimus Teuthonico unitus: videns autem Walterus de Pletem. berg tunc temporis Magister Pro. vincialis Livonia calamitates arummafque Teuthonici Ordinis, & harefum pravitatem graffantem , ut ab illis Ensiferorum Ordinem subtraheret , (erat enim Catholica Fidei zelans, ut Catholici testantur Historici ] excogitavit fe & Enliferorum Ordinem a subjectione magni Magifiri Ordinis Teuthonicorum eximere, mediante solutione pecuniarum Summz : obtulit itaque pecunias d. Marchioni Brandeburgensi, qui petitam difmembrationem concellit ano 1525. dictusque Walterus de Pletemberg in sequelam obtente libertatis, factutgue magnus Magister Livonix . Monetas cudere fecit, & Imperator Carolus Villum Imperii Principem declaravit, cum jure ferendi Suffragii, & Loci in Dietis Imperialibus. In. super omnibus Livoniz Provinciis, hoc eft, Lettonie Curlandia, Effo. nig, & Semigallie, uti Imperii membris, Privilegium concessit, ab eorum Principe ad Imperialem Spare Cameram appellandi; hafque Narra. tiones legimus in d. Volumine, cui Titulus .. Scoria degli Ordini Mona. fice ec. Religiofe, e Militari, & a Patre Iofepho Francisco Fontana Mediolanenfi Congregationis Matris Dei in Italicam linguam tranflata Tom. 3. cap. 18. pag. 178.

Hinc patet infubilitens else, quod inquit Harthrothine alserens dictum Ordinem fulls; inflitutum à Conrado Duce Malloviz, Cuiaviz, & Dobrinie; nam Conradus de Polonorum auxiliis contra Prusos ipsum vehementissime insechantes pentrus desperans, pro tuitione hos Milites non instituit, sed vocavit; quemadmodum eun, dem Harthnothium rejitendo, advertit Raymundas Duelling; in d. Hissoria, Eguit. Tenbonicorum Parte Prima fett. 2. Annorat. sub litt. Y. pag. 11. Primum Ordinis Fundatorem Scriptores pradicti abserunt fuise Mainardum. Segebergensem, vel Albertum ex Collegio Biemensi, & primum magnum Magistrum; alii afserunt fuise Volquinum.

Seriem magnorum Magistrorum enumerat psque ad annum 1561. Duelling in d. Historia Ordinis Equicum Tenthonicorum Parce Prima feet. 2. in Au-

nosas, pag. 11,

Equites hujus Ordinis appellati Fratres Milites Christi, multas Terras Insidelium in Partibus Livoniz potenter fubiugaverunt Fidei Christiana: itainquit Dusburgenst, quem ctiam refert d. Raymandus Duellins d. Parse 
Prima fest. 2, pag. 11.

Post hanc ab Ordine Teuthonico feparationem peractam anno 1525. fex habuit peculiares magnos Magistros Ordo Enfiferorum, quos enumerat d. Duelling d. pog. 11. in Annes. Jub Afterismo Crucis, quorum ultimus Gothardus Kettles, qui anno 1559. ad Magnitratum pervenit. Hic autem anno 1561. abdicato Magittratu , & depositis Ordinis Insignibus, Fide. Catholica, ac jure jurando Dea, & Ordini pattito ab hoc fepositis, in. potestatem Polonie Regis Livoniam tradidit ea conditione, ut ille Dux Curlandix, & Semigallix, & Posteri fui crearentur: ficque Dux Curlan. dix, & Semigallix publice fuit renunciatus jure Feudi dependentis à Regia Corona Poloniz.

Et ita inschiciter magno Magisterio, ac Mili-

Militibus Luteri adharentibus Harefi , funditus jure merito extinctus remansit hic Equetter Livonientis Ordo, & Dignitas magni Magittri illius Ordinis, qui repetitis a conditore initiis, duravit trecentis quinqua. ginta fex annis, & in Fide, & Cli. entela, ac ditione Imperii Germani-. ci, cujus auspicio inchoatus, & sanguine majorum acquifitus, ac diu acriterque defensus, permansis ad dictum ulque tempus, ut totidem fere verbis, inquit Schurzff in Historia Enfifero. rum pag, 176., quem cum alus refert d. Raymundus Duellius d. Pante Prima fett. z. in Anno:, pag. 11., & fett. 6. pag. 47. arque ita exponit d. Pater Joseph Franciscus Fontana tom. 3. à pag. 178. cum fegg. & vid ti poilune Hiftoria Gallica Potri Marthei lib. 6. cap. 64. , & feq. D. Hermans H.flo. ere des Religione, on Ordres Militai-Tes som. t. cap. 22. in pag. 384. cum feq. Pater Andreas Mendo de Ordin. Miliear. Difq. 1. queft. 2. S. 14. H. 37. Pater Philippur Bonanni in Casalogo Ordin. Equeft. n. 37. Volumen cui Titulos . Li Sourans del Mondo ... S. Il Duca di Curlandia som. 4. à pag. 44. cum feq. jaxea impreß. Ve. metam Typis Sebaffiani Colesi, & Ja annis Maiathin 1720.

An autem hie Ordo Equitum Livonize fit Ordo dittinctus ab also Ordine,, qui vocatur De Oberino, vel potus urus, & idem Ordo, petpendenus in noitro Difenría fuper Ordine de Obriso.

Ceterum Catalogus magnotum Magifitorum usque ad annum 1561. ha, betur penes d. Roymandum Daellium d. Historia Parte Prima fett. 2. in Annot. pag. 41.

ENSIUM
SEUGLADIORUM
ET MILITARIS BALTHEI
IN SUETIA

#### ARGUMENTUM

Adducitur Fundatio Ordinis Ensium in Suetia, &: exponitut ejus. Tetlera -

#### SUMMARIUM

I. E Nfium Ordo in Suesia explicasur fub signlo Ralibei.

2. Teffera Ordinis conficiebatur Enfibus, & quomodo Torque dispositis n. 8 9. 10. 11. & 12.

3. Aliqui Scripsores Gustanum Primum-Suesia Regem Ordinis Fundasorem: faciunt.

4. Adducuntur werba Gustavi Carlo.

3. Habitum peculiarem Equites non ba-

6. Ex uniformisate Stemmatir nonnalli superantur bunc Ordinem esse membrum Ensisterorum Livonie, wel Ordinis Cypri.

7. Stemma Ordinis fuit variatum, & quole fit, & n. 8.

9. Figura Equitic , & Torquis apud quos habeasur .

13. Equefter bie Ordo institutus fais, ut Equites militarent contra l'efideles, & Hostes Ecclessa.

14. Defecis Ordo ab barefes fabor-

DE.

DISCURSUS LXXXVIII.

# E N S I U M SEU GLADIORUM ET MILITARIS BALTHEI

#### INSUETIA

Ic Ensium Ordo in Suetia expli, licaris, ut videre eit apud Guftan-I um Carloson Adlerfert de Ordinib. Equeffr. Difquificionis Sectio pofte. rior de Ordinibus Equitribus anna 1696, Edit. S. 2. D. Joannem S. R. I. Comitem in Koden Sapieba Equicem Aquila Alba in Regno Polonia in Co. rollario omnes Ordines continente, quod est impressum in calce Tractatus ejuldem , cui Titulus .. Adnotationes Historica de Ordine &c. Equestri A. quila Alba in Regno Polonia in verbo Balsbei Militaris Equites pag. 244. juxta impressionem Colonia Ty. pis Adami Cholini 1730. ubi fic habet --Balebes Militaris Equites in Suetia. anno 1528, conficiebans Torquem ex Gladiis, qui suspensi e Baltheis cra-2. entata acie fe fe contingere videbanzar, majori Enfe in fine pendence; Abb. Bernardus Juftinianus Hiftoric Cronologiche dell' origine degli Ordini Militari Parte Seconda cap' 52. à pag. 642. juxea impress. Venetam. Typis Combi, & La Non 1692, ubi figuram refert . · Hujus Ordinis nec tempus, quo cœpit, 3. nec Auctores cognitum eit, nisi Gre-

Hujus Orainis nec tempus, quo cespia, s. nec Auchores cognitum ett, nisi Gregorio Lati largiri volim, qui unn. Grillius Seraphici Authorem facis Gustauum Primum Suetia Regem, inquit praallegatus Gustauus Carlofon.

5. 2. quem transcribimus infra ad litteram; Historia Ordin. Monassichorum

&c. & Militarium tranllata in idio, ma italicum à Patre Joseph Francisco Fontana Mediolanenssi Congregationis Matris Dei tom, 8. cap. 43. pag. 307, juxta impress. Lucensem Typis Josephi Salani, & Vincentii Giuntini 1739.

Itidem eundem Gustauum Primum In, stitutorem agnoscunt anno 1528., & 1560 laudatus Camer in Koden Sapieba in d. Corollario d. Perbo Balthei Militaris pag. 244. de quo mentionem fecimus in nostro Difcursa de Equitibus Torque, Tenid ornatis Difc. 8. som. 1. & insta etiam in peculiari Discursa Torquatorum. Equitem agetur: Pater Philippur Bo. nann in Catalogo Ordin. Equestr. n. 38. d. Abbas Justinanus ubi suprage, 645.

Hic transcribimus ad litteram qua scripta reliquit Gustauns. Carloson Adlerfelt de Ordinibus Equestribus Disfusisconis Settro posterior de Ordinibus Equestribus Suesia apno 1696. Edit,

S. 2. Ordo Baltbei Militaris. De boc Ordine , nibil fere quod batte. A. nus feire lieuts preter nomen Pofferis relittum eft , esenim , nec tempus quo capit, net Auctores cognitum eft, nifi Gregorio Lati largiri, welim , qui una, & illins Serapbici, focis Guftgunm Premum , ut fapins innuit Torquem, vel Collare, quod olim Equites Balthei Militaris gestabant, aurei .. & Militari Balthea inter fe conjuntti, acieque sanguinea commicantes, quo Juffitte, & Militarit gloria, quibus Regna fulciuntur .. Mon. delit. Ordin. Equeftr. pag. 159. Infigne conftituunt Gladio. Josephas Micheli fol. 93. Simbolum addit pro Fide fervanda, Tesera bujus Schema exposuere, vel Menennius, vel Ashmole, & in illo illud observes non ad ipsum Torquem pertinere

sincre illud juxta adpositum trium Co. ronarum, totidemque Tintinnabulorum infigne. Neque buc fpettant qua Scuto illi superimposita funt, mutatis Corona, argenteaque Corona ex illa: Lases me prorsus, in quem finem, nifi force illud fueris olim alienjus Or. dinis bujus Equitis insigne expressum fit . Ordinem bune , una cum illo Se. rapbico, exteris Scriptoribus din pra reliauis innotuife certum eft, & vix

prater folum nomen,

Hing non mirum eft , illos occasionem. fibi sumpfisse adspergendi aliena, dis. quirendique, vel de infignibus Regni Suesici, wel esiam de Poren illo illustri Hingoenst, utpote qui aberrime teftaretur quantum olim Reges Prin, cipesque de paranda Nobili fama, ac bellica claricate curam babuerint, Quippe qui Arma, fignaque, & Clypeas suos illustribus locis inscripserint, ac Posteris reliquerint. At were correttione egent illorum fcripta, qua Partum illum Nagoensem in Flandria sieum tradunt contra fidem, & Olai Magni ( Hifter. Sept. lib. 2. cap. 25.) ( qui bunc, ni faller fecuens eft, sl-Inftris Vexionci Descript. Suetie car. 33. lib. 1. Quidquid bi adfirment ad Hilandia Littus bune Portum , olim Suesica Claffis fuife Stationem, adeo us uon mirum fit Regum, Principum magnorumque insignitis , refusa lices simplicitate exculsis exornarum effe. Sed in iis, que ad prefens inftitutum non faciunt, aberiar nec effe. velo, nee andeq. Itaque illis, qui Insignia Gothorum fuise ajunt, dugs Caronas Virgines , aureo westitu se mutuo amplexantes in vi, renti Sylva, sufficit, fe respondere jubeam Hifpanum illum Joan. Michel, qui ultro fatetur propria Gothorum Semper fuiße Infignia tres Coronas, Adde elegantiffimum in bot argumento Librum Domini Scherferi de infignibus Regni Snetiei, quem permifis Nobis Dominus Elias Brenner .

Equites nullum peculiarem Habitum. 5. habebant , fed quibbet ad ini arbitrium incedebat indutus ; d, Benannus d. n. 38. in columna Italico idig-

Ex uniformitate Stemmatis Enfes con. 6. tinentis, suspicio oritur hunc Ordinem elle membrum Ordinis Enliferorum Livonix, ut inquit motivum excitando, d. Abb. Justinianus d. Parpe Secunda cap. 53. pag. 642. indecifum tamen reliquit; ubi etiam reiicit Iofephum Michel in Thefauro Militari confundentem Stemma Ordinis Cypri cum Stemmate hujus Or-

dinis .

Stemma autem , & Inligne pluries q. variasse hunc Ordinem fcribunt Auctores; extulerunt fiquidem olim hi Equites Scutum aureum, in. cu. medio Leonem rubeum, vel fulvi coloris rubescentem tenebat, & circumcirca tres Coronas Regias, & tria Tintinnabula coloris rofacei : in Galero, Coronam Muralem argenteam ornatam plumis , feu griftis visio dis coloris respersam, una cum binis Gallis rubeis decuffatim politis argen. teis in vexillis : d, P. Bonanus u.

Alii dicunt Stemma, ac Torquem com-8, politum fuille ex pluribus Enfibus, & funiculis, à quo alius pendet Enfis: ita Asmole inquit , quem sequitur d. Bonannus d. n. 38. , & Abb. Juftinianus loco precisato pag. 645.

Et figura hujus Torquis habetur apud 9. eundem Abb. Inflinianum pag. 642. Bonannum d. w. 38. appensa collo figure Equitis ibidem apud eundem Generali Descriptione omnium. in Teßerarum fab n. 34.

Multiplex porrà relata superius descriptio

## 26 Armamentarium Historico-legale Ord, Equest. & Milit.

10. ptio Tesser, & Torquis conciliatur, & explanatur ea animadver, some e quod instiligantur de Vex-ho Ordinis, quod schiect ex una parte-ottendat Ordinis Insignia, & ex altera parte in Scuto Stemma Gothorum Regum, quod tres habebat aureas Coronas, ut ratiocinatur d. Abb. Justinianus pag. 642., & feq. ubi Figuram Vexilii delineatam habet.

Rutsus refert ibidem Justinianus diver.

11. sam opinionem Francisci Menennii in Delisiis Ordin. Equestrium fol. 158. ubi quoad tormam Collaris, & Telscie Equitum sic loquitur: Alter in. Suesia Melitaris Ordo, pro Testa. Gladica sanços, Militari Battheo inser see se conjunctos, & acie sanguinea

commicantes pretendit.

At subdit Justinianus in hac descriptione poni ctiam Stemma, & Equitum Scutum, circa quod extenditur Collare; hoc sic describitidem Memennius ibi ... Insignia ausem, qua Gladiseri bujus Ordinis symbolo con decorantur, in Clypea aureo umbonem fulvo Leone rubescentem, circum circa stes Coronas Regias, & tosidem Campanulas rubeas. In Galea vero Coronam muralem argenteam cristis, sen plumis viridis coloris respersam, binosque supra Gallos rubeos, in Vexillis argenteis decussatim possiis praferunte.

Scutum proinde delineatum exponit d. Abb. Juflivianus pag. 644., qui illud 12. expicat fie, quod Scurum ex Enfibus, hinc inde d fpolitis, conflatum in medio continet tres Coronas. Stemma Regium Suetiz, quod Audto, res referunt principale fuiffe Vexillum borum Equirum, fub tribus Tintinnabulis, ajunt fimbolum dari vigi, lantiz, qua pollere debent Equites, feque promptos effe ad facta heroica, lanscuto autem flauum tenente Leo.

nem indicare voluerunt generofum cor, & corpus firenuum in Equite. necessarium, Quo vero ad parva Ve. xilia elata diagonaliter fuper Armorum Scutum, fignare videntur Bannaretes Equites , qui similia Vexilla gerebant, & Galli in iifdem. duobus Vexillis expositi sollicitudinem quoque, & vigilantiam Equitum denotabant, Muralis vero Corona, licet antiquissimis Romanorum temporibus tribueretur Militibus, qui primi in Urbium oblidionibus victores Muros confeederent, nihilominus successivis temposibus ex Principum documentis, Corona Muralis in fignum vigilantie concedebatur .

Juxta eorum infitrutum, ad turtionem 13. Catholica Fidei Equites hujus Ordinis contra Infideles, & Carholica Religionis perfecutores fitenue dimi, carunt, & victorias reportarunt om

nium plaufu.

Verum deplorabili femper infortunio, 14, cum Regiones illas Luterana Hare, fis lues mif. re infectifet, in illis ex, tinctus remanfit laudabilis Ordo horum Equitum: d. Abb. Infinianus d. pag. 64, pag.

Supposito itaque Ordinem hunc institutum suffe sub annis 1528, ut supra diximus, magnum Magisterium residet in Regibus Suerix, & sic Catalogus habetur in nostro Diseursa Undecimo, sub n. 24, 10m. 1.

emichicus cas cas caseascascascascas

DISCURSUS LXXXIX.

FŒMINARUM NOBILIUM VIRTUTI MANCIPATARUM

V U L G O

SCHIAVE DELLA VIRTU'

AR-

#### ARGUMENTUM

Narratur series fundationis Ordinis Nobilium Foemiparum Virtuti Mancipathrum, vulgo Schrave della Virtu.

#### SUMMARIUM

1, T Mperastix Eleonora Gonzaga in-1 firmis prius Ordinem Equeftrem Macronarum Nobilium fub Ticulo Virtuti Mancipatarum, vulgo le Schiave della Virth, deinde alium infli. tuit Ordinem Nobilium Mulierum & Cruce, & n. 2. , & 3.

2. Explicantur qualitates bujus Nobilis

Servitutis.

3. Prioriffa hujus Catus, & ut dicitur Gran Dama, fuit ditta Fundatrix, & Inccessive alia Imperatrices Augusta

Domus Auftria.

A. Tefera Ordinis eft Numisma aureum lauro coronatum , & in medio adeft Solcum Lemmare .. Sola ubique triumphat - G boc pendebat à catena aurea alligata Brachio finiftro Super cubitum, ad inftar, ut dicitur, di Braccia.

5. Simbolum bujus Teffera explicatur,

& n. 6.

7. Tefferam Magnam geffare debent diebus folemnibus , alijs parvam ad

pellus , & n. 14.

8. Mortua Equitiffa heredes debent remittere ad magnam Magistram d. magnam Tefferam , retenta parpa in Familia pro memoria. 9. Formam Teffera qui Scriptores defe-

10. Figura Mulieris gerentis d. Tef-

feram . 11. Statuta Ordinis propria mann feripfit Fundatrix , & que disponant ,

12. Famina admittenda ad Ordinem. debet effe ex furpe Nobili .

13. Nobilis efe debet ex parte Patris, Matris , & Mariti .. D 2

as. Debet effe virtuofa, & incumbere Virtutibus , & n. 16.

17. Numerus admittendarum , an fusris limitatus, vel ad arbitrium Fun-

datricis, & n. 18. 19. Ordo antedidus an fit extindus,

& n. 20.

21. An fit unus folum Ordo, wel dno. nempe ille Baminarum Virtuti Mancipatarum, & ille à vera Cruce, feu della Crociera .

22. Adducitur Catalogus magnarums Magiftrarum .

#### DISCURSUS LXXXIX.

# FŒMINARUM NOBILIUM VIRTUTI MANCIPATARUM

#### VULGO

### SCHIAVE DELLA VIRTU'

Leonora Gonzaga Imperatrix Vidua relicta à Ferdinando III. Ro-I, manorum Imperatore, fummopere. zelans, in Imperiali Aula sua Nobilium Fominarum refulgere Virtutes, antequam deveniret ad fundationem Ordinis, feu Societatis Nobiliffimæ pro Fominis, sub nuncupatione No. bilium Feminarum à Cruce, italico idiomate: Ordine delle Dame della. Crociera; super quo peculiarem noftrum exaravimus Discursum relatum in Tomo Primo Difeurs. 81. pag. 810. alium instituerat Ordinem conspicu. um pro Nobilibus Fæminis, fub Titu-2. lo Ordivis Faminarum Nobilium.

Virtuti mancipatarum, nosque dicimus Schiave della Viren . Ordinem ergo hunc anno 1662, instituit, juffirque, ut appellarentur Famulæ Vir. tutum, ut ita cunciis innotesceret

## 8. Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

Gloriz fitim Fæminis etiam inelle quod in eis pariter immensum Gloria Calcar habet; ita tamen, quod Virtuti Famulatum profiteantur, & fine earum libertatis jactura Virtutum jul. fa exequantur, ut volita ab imperatrice Servitus honorabilis undequaque reddatut, longeque dittet à turpi Servitute, qua alieno subiicit Dominio, & libertatem adimit, ad tradi. ta pet Antonium Nebriffensem in Vo. sabulario usriufque Juris in verbo Servieus eft . Sed eit Servitus, per quam Virtutibas Theologalibus quies imponitur passionibus, & sic non ligantur ad libertatem privandum, fed ad aperiendam viam immortalitati . De predicta Ordinis Institutione lo-Quitur Abb. Instinianus Historie Cronologiche dell'origine degli Ordini Militari Parte Seconda cap. 90. pag. 851. juxta impressionem Venetam Ty-Dis Combi , & la Non 1692. Collettor Gallus Hiftoire des Ordres Militai. res, on des Chevalieres tom. 4. S. 113. pag. 266. juxta impressionem Amfte. lodami Typis Petri Brunel 1721. Pa, rer Honoratus à Sanfla Maria Carmelica Excalcearus Differtasions Hi. Horiques , & Crisiques fur la Chevalerie &c. libr. 1. Difert. 11. S. 2. pag. 277. juxta impressionem Typis Petri Francisci G ffart 1718. Comes in Koden Sapieba in Corollario omn. Ordinum impress. in calce Tractatus equidem Auttoris de Ordine Aquila Alba' in verbo Matronarum Virtuts Mancipatarum pag. 305. juxta im-press. Colonia Typis Adami Cholini anno 1720. Pater Philippus Bonanni in Catalogo Ordin. Equeftr. n. 131. Hiftoria Ordinum Monafichorum Gc. Militariam &c. Gallice fcripta , & in Italicam linguam translata per Patrem Joseph Franciscum Fontana Mediolanensem Congregationis Matris Dei tom. 8. cap. 68. pag, 446. jux. sa impressionem Lucenjem Typis Joan. nis Salani, & Vincentii Giuntini 1739.

Caput, & magna Priorissa Nobilis hu-3. jus Cœtus suit dicta Imperatrix nuncupata ob hoc Imperatrix, & Gran-Dama dell' Ordine, ac successive alux Imperatrices Augustz Domus Austriacz, & testantur mox allegati Scriptores, & Justinianus ubi supra; Pater Honoratus à Santla Maria pag. 277. Comes in Koden Sapicha pag. 305.

In Tesferam hujus Ordinis Imperatrix 4. Numisma præscripsit aureum, in quo Sol conspiciebatur. Quod Numisma circumdatum erat Corona ex Lauro, & circumlegebatur Lemma his verbis - Sola ubique triumphat. Hocque Numisma à Catena aurea pendebat, & hac Catena alligabatur brachio finistro super cubitum, ad instar, ut dicitur , di Braccialette , ut om. nibus Nobilis Servitutis Simbolum patens effet: Juffinianus d. pag. 851. d. Collettar Gallus tom. 4. pag. 266. Bonannus ubi fupra. Pater Honoratus à Santta Maria d. pag. 277. juxta. impreff. Parifien. Typis Petri Franci. fer Giffart 1718. fo. Laurentini de Nicollis in Prax Canonica , f. # ]#s Canonicum tom. 2. fub Litt. S. de Summa Trinitat., & Fide Catholica S. Notisia, & Series Ordin, Equeft. n. 127. pag. 249. juxta impres. Salisburgen. Typis Jo. Joseph Mayr 1729. Volumen Li Sourani del Mondo tom. 4. S. L' Ordine delle Dame Schiare della Viren impress Venetiis Typis Sebastiani Coleti, & Joannis Malachin pag. 300. anno 1720. Comes in Koden Sapieba antedicto Corollario pag. 306. ubi inquit, quod in relatis verbis, quoad lemma, Sola triamphat ubique, fubintelligitur Virtus.

tutricis mens suit designare, quod sicut Sol Aurum in Terra venis perficit, ita virtus Animum perssetti,
magisque Nobilem reddit: sub laurea
laborantibus, & de hac gloriari debere Mulieres Nobiles, sicut sub
aurea Catena ostendit nobilem Servitutem Virturis, quam sequi tenentur Multeres Nobiles, eique mancipatas prositeri, quemadmodum docent piçallegati Auctores suffiviramus à pag. 851. d. Collestor Gallus
pag. 262.

Rurius Moralia Documenta non ob, feure hauriuntur ex antedicta Tellera ipfa Ordinis: nam Sol finnbolum Dei importat, Deus vero ipfa Virtus eit, illamque contemplans fatagit, mediante Divina ejus Gratia, in Virtu, tibus progredi: hoc autem cum in omnibus procedat, pracipue procediti in Muliere Nobili, & Generofa, dit in Muliere Nobili, & Generofa.

Rurlus, ficut Sol aurum in Terra visceribus perficit, magisque nobile reddit ; ita Virtus animum perficit. Porro Lauri Corona pramium laborum defignat femper virens., & de quo gloriari debent Matronz Nobiles, que illud in premium Vietutum receperunt , adeo ut fulmina Diving indignationis non patiantur, Tandem Catena aurea in memoriane vertit Matronis Nobilibus Virtutumfamulatum, sicque incitamentum ad ipfas Virtutes diligentissime sequendas perfecto vita tenore; ita ut a continve Virtuti alligatas, ac mancipatas fe demonstrent, ut explicat d. Jufinianus par. 851. 6 852.

Antediciam Telletam Magnam quotidie gestare debebant diebus folemnibus, 7. aliis diebus parvam Telletam ad pe, chus: d. Parer Honoratus a Santia Maria pag. 277, d. Collettor Gallus d. Tam. 4. S. 108. pag. 266. Mortua una ex aggregatis, illius Hzredes tenebantur d. Magnum Numsf.
8. ma Imperatrici refluuere, folumque parvam Telleram retinere pro honorifica memoria earum Familiae. Calla-flor Gallus ubi fupra.

Forma d. Teilere habetur apud landatos
g. Inflinianum pag. 849. Collettorem
Gallam d. 10m. 4. pag. 266., & riu.
Explicatione Tefferarum pag. 436.
fub n. 111. Bondannum d. n. 131., &
in Generali Deferipcione Tefferarum
pag: 164. fab n. 111.

Sic etiam Figuram Nobilis Mulieris di. 10. do Numífmate ornata referunt d. Bonannus; d. Collector Gallus ubi fu. pra.

Pro bono Nobilis hujus Societatis re-11. gimine , Leges , & Statuta manu propria descripsit ipsamet Imperatrix , tefte d. Juftiniano pag. 851. oux ad tria reducuntur. Primo in mo-1 deramine affectuum animi exteriorem operationem in concernentibus actus. erga proximum: Secundo in demon. strando animi constantiam, in adversis. moderationem, & conformationem fui ipsius rationis dictamini : Terrioin gubernio exteriori Nobilium in. omnibus actibus ponderando materiam, locum, & Personarum quantitatem. & qualitatem, ad tradita per allegatum |uffinianum pag. 852. Nulla Femina, nisi ex nobilissima Stir-

pe genita, poterat huic Ordini, & So-12. cictati adferibi: d. Pater Bonannas n. 131. Collettor Gallut: d. eap. 226. Debebant ergo. Multeres ad hunc Ordinem admittenda pollere prerogativis, quod fint Natalium nobilitate, Avo. rum ferie, tam ex patte Patris, quam. ex paste Matris, & Maritorum praclassi, quod genosofe nobi lifque indolis, morumque probita te refplen-13. deant: Jufinianus d. pag. 852. d.

d. Io. Laurensius de Nicollis d. pag. 749.

749, ubi quod nulla, nifi nobili stirpe orta in hunc Ordinem adscribebatur.

Pro admissione ad hune Ordiness debet Nobils Femina preces porsigere Imperatrici Ordinis, ur dientur, alla Grau Dama, quibus cum annueris, debet natura ab imperatrice die, coram extens in Civitate prakinibus in actu receptionis memorate Teliera,

14. promittere Fidelitatem Magne Maging, ac oblevantiam Regularum, & Palatium adire itatutis diebus instituta cum Habitu Ordinis, hoc eli d. Tellera, cum Catena integra, ut justa Magne Maginte spicopiat; alus vero diebus semper Numisma gerat cum catena: extra vero Civitatem. Vienaz deferet solum Numisma, sicque se geret; diebus vero settis integrum Numisma cum catena.

In quocuinque autem loco tucantur pro posse Personas virture exornatas, & ad., monere debent transgredientes Virtutes Morales, vel talem essugere

15. conversationem. Quod parvum... Numisma ligetur cum cordula mgri colonis; quod Mulier nunquam possisti Numisma relinquere. & ex oblivione, yel negligentia, solvere teneatur centum Taleros dandos pauperiori virtuoso: in casu autem obitus, haredes ad magnam Magistram remittant Numisma magnum, & retinerant Numisma paruum in Domo in memoriam Equitiss defunêta. Vide d. Abb. Justinianum pag. 85 2.

Et sic Mulieres aggregate incumbere 16. tenentur Virtutibus, illisque Operam date: d. Justinianus abi Jupra. d. Pater Honoratus à Santia Maria pag.

Numerum Fominarum ad eundem Or-17. dinem admittendarum non fuisse limitatum, sed ad Imperatricis Fundatricis unice arbitrio remissum, inquit d. Paser Bonannus d, n. 131. d. Jo. Lagrensius Vigilius de Nicollis d. n. 127. pag. 749.

Sed contrainm, fuisse scilicet ad tri-18. ginta Nobiles Muheres immtatumnumerum, preter tamen Pincipnias, qua numerum non habebant, icribit d. Collestor Gallus som. 4. pag. 206. Justinian. pag. 852. d. Comes in Koden Sapreha pag. 205. Instinianus pag, 851. d. Pater Hongrasus à Santla. Marra d. pag. 277. S. Auanti d. Hi, floris omu. Ordinum e Gallico Idiomute in Italicum sranilata a Patre loseph Maria Fontana d. Tom. 8 d. pag. 446. d. Volumen Li Sontani del Mondo tom. 4. pag. 300.

Quod Equetter luc Ordo per mottem Eleonora Gonzage Imperatricis, & Fundatricis, transverti in Eleonoram

19. Neoburgicam Imperatricem, Magni Leopoldi Imperatoris Uzorem, fubdit d. Infliniant pag. 852. d. lo. Laurena trut Vigilius de Nicollis d. pag. 149. ubi quod defuncta dicta Eleonora. Fundatrice, siobinfilmo hujus Sodalitatis regimen sufcepit Imperatrix Eleonora Neoburgica, sub sujus dire, ctione illa floruit.

Sede contra quod dictus Ordo extinctus 20. remanierit, inquit Comes in Koden Sapieba in d. Carollario pag. 306.

Scribunt tandem aln Ordinem hunc ef21, se distinctum ab illo Nobilium E21, se distinctum ab illo Nobilium Eminarum à Cruce; sic tradit cum...
Parre Hestos sape, allegatus Collector
Gallus d. com, 4, pag. 267, ubi nomi,
natim rencit Partem Honoratum à
Santla Maria Differt. Historiques & s.
for la Chewaletie leb. 1. Difert. 11. S.
2. pag. 166., & s.q. tenentem quod
hic Ordo Matronarum Virtuti Man,
cipatarum idem sit ac Ordo Nobilis
Societatis E-minarum à Cruce in cadem Civitate Vienna; ex quo hic
etiam Ordo à Cruce fundatus suit

ab eadem Imperatrice Eleonora Gonzaga, Primus Ordo anno 1662., & fecundus paucos polt annos, anno videlicet 1668. fub issem ferme Statutis ad pietatem collimantibus.

Ex hucusque dictis patet, tam hujus Ordinis Nobilium Fæminarum Vir-22, tuti Mancipatarum, quam alterius Ordinis Nobilium Fæminarum verz Crucis, unicam Inftitutricem fuille cl. me. Eleonoram Gonzagam Impera. tricem, & utriusque Ordinis (qua. tenus etiam præfatus Ordo Virtuti Mancipatarum duret ) Caput, magnam Magistram, & ut dicitur Gran Dama, fuille eandem Eleonoram Gonzagam, ac fuccessive pro tempore Imperatrices Domus Austriacz, sicque Catalogus pro uno, infervit etiam pro. a. lio. In Catalogo igitur ponitur primo Eleonora Gonzaga Imperatrix Leopoldi I, Imperatoris Mater: Se. cundo Eleonora de Neoburgh Uxor ejusdem Leopoldi : tertio Willelmina Amalia de Branzvich Uxor Josephi I. Imperatoris: quarto Elifabetha Chri. stina de Wolphembutel Uxor Caroli VI. Imperatoris: quinto Maria The. refia Walburga Caroli VI. fina, Hun. gariz Regina, & Bohemiz, ac Imperatrix Uxor Francisci I, Imperato-Tis feliciter regnantis .

DISCURSUS XC.
FIDEI JESU CHRISTI
ARGUMENTO

Et Summario non indiget.

Rdinem hunc Fidei Jesu Christi in Gallia, & Italia, esse unumex Ordinbus illis, quorum institu, tionis tempus non liquet, scriptum reliquit Collessor Gallus Hispoiro des Ordres Militaires, on des Chevaliers som. 4. fub zis. Additions a l' Hi-Borre des Chewaliers in S. Les Chevaliers de la Foi de Jefus Christ pag. 361. juxta impreff. Amftelodami Ty pis Petri Brunel 1721., ubi fubdit probabile effe, quod inititutus fuent tempore Cruciatz contra Albigenfes; additque, quod de isto Ordine. nullum apud Nos adeffet monumentum, nift Pater Heliot e manufcup. tis Voluminibus du Cheue le Pere in-Regia Publiotheca T. C. exittentibus: extraxisser quasdam Patentes, ut vocant Liezeras P. Samari, in quibus. exponitur cum Titulo Magifiri Ordimis Fidei lefu Chrifti . Quaque littera funt authentica, & munita fuo Sigillo in cera flava, in quo confpicitur Vir Equoinsidens, manu tenens. Scutum, in quo Crux aderat.

Tenor autem dictarum Litterarum Patentium habetur penes d. Collettorem. Gallum d. com. 4. pag. 362., & cft ut sequitur.

F. P. Savarius bumilis, & pauper Magifter Militia Ordinis Fides Jefa Christi Univerfis Hominibus, ad quos prasentes Littera pervenerint Saln. sem in Domino. Noverit Univerfitas. westra, quod confilio, & affensa Bratrum noftrorum Nos, & omnes. Fratres noftri copcessimus Domino Amalrico Dei Providencia Duci Narbong, Comiti Tolofa , & Legiestria Montisfortis Damino , & omnibus Heredions fuis succursum . & adiuwamen noftrum , ad defendendum , G obfervandum corpus fuum, & terram fuam , pro poße nostro , bona fide , & adgurrendum, & deftruendum rebel. les, & fi force alique gentes, five fint Christiana, vel alia contra Do. minum guerram, aut bellum promo. wering, Nos ipsum in negotiis suis, in Caftris , & Villis noftris firmiser recipe.

Ex Statutorum dispositione requiritur, quod Equites admittendi sint ex Stirpe Nobili, & in eis Fidelitas, & sinceritas resplendeat, meritis pracellant, & in bibendo sobrietatem, servent; & pradicta leguntur apud allegatum Joannem Hybner in d. Lexicon colum. 1602. juxta impressionem Lypha anno 1735., & pag. 928, juxta impressionem Ratisbong 1742.

DISCURSUS XCIII.

# FIDELITATIS IN PRUSSIA

Lures sub eodem Fidelitatis Titulo, ut diximus, diversi temporibus, diversi temporibus, diversi temporibus, diversi temporibus, diversi temporibus, diversi temporibus, diversi agendo nune etiam exponimus, quod Fridericus III. Marchio, & Elector Brandeburgi, duma Regiam Prussi Coronam assumpti anno 1701. Equestrem Ordinem instituit sub Titulo Aquilæ nigræ, seu Fidelitatis, cujus seriem plene narra, vinus in peculiari Discursu nostro relato in Tomo Primo Discursu 32. ad quem, ne dicta repetamus, nostrum remittimus Lectorem.

DISCURSUS XCIV.
FIDELITATIS
IN SAXONIA

Litus Joannes Hybner in suo Lexico colum. 1602. pag. 1624. juxis impressionem Lypse anno 1735. or pag. 918., juxta impressionem Rasisbone anno 1742. mentionem sa, cit de alio Ordine Fidelitatis, cu

jus Christina Eberardina Polonia Regina, Electrix Saxonia distribuebat Insigne tam Masculis, quamber Feeminis: consistebat autem Insigne, ut dicitur, In un folio werde trapuntase d'oro, quod Equites deserbant appensum autea Catena ad collum, aut ad pectus,

At ex huiusmodi descriptione, Equestris Ordinis pro Masculis , Fæminifque, abfque tamen expressione. temporis, quo fuerit institutus, in suspicionem venimus, an hic Ordo fit diversus , vel unus fit , & idem Ordo, ac Ordo Solitudinis ab eadem Christina Eberardina Poloniz Regina erectus de anno 1709. cum Tellera. in foliis herbz vocate Solitudinis confecta, de quo Ordine à Christina Eberardina Regina Poloniz fundato, loquitur Comes in Koden Sapieba , in suo Corollario omn. Ordinum impresso in calce Traffatus ejufdem Anttoris de Origine &c. Ordinis Aquila Alba in Regno Polonia in verbo Solitudinis pag. 327. juxta impressionem Colonie Typis Adami Cholini 1730. Et Nos super eodem peculiarem Discurfum tradimus fuo loco, in przfenti secundo Volumine registrandum.

DISCUSUS XCV.

#### FORTUNÆ

#### ARGUMENTUM

Exponitur Historica series Utriusque Crucis Auti Flamma, & Campi in Civitate Bixiz, & carom deferibuntur formae, ac quomodo in Cathedrali Ecclesia serventur, & a quibus custodiantur; ostenditurque Origo Equitum nuncupatorum Fortunae.

SUMMARIUM

1. S Ansti Faustinus, & Jovies Mar.
tyres Brixiani, & corum Patria

#### Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit, 34

Protectores funt .

2. Offa corundem seculo nono ad Nobi. liorem locum fuerunt translata, & tune patratum fuit miraculum effu. fionis Sangvinis ex illorum Offibus, & n. 3.

4. Obiene Aufrigii Episcopi Brixiani . 5. Namo Vir Nobilis videns miracula.

in d. Translatione patrata, fe Monachum ibidem fecit cum Sociie.

6. Idem retinebat apud fe Crucem nunenpatam Campi, que deferebatur Super Labarum Militare, à quo pendebat Ve. xillum nuncupasum Aurum Flam. ma.

7. Aurum Flamma dicebatur, quia Auri Splendor fulgebat in oculis Mili.

8. Crux alia ex ligno wera Crucis, à

quo fuit Santinario donata. 9. Thefauri tam pretiofi repositi fuerunt

in Cashedrali Ecclefia Jub cuftodia. Nobilium Virorum, & nonnisi publicis necessisatibus publice exponunsur; & n. 10.

11. Cuftodia dictarum Reliquiarum commissa Viris Nebilibus fuie ad instar enstodie Vexilli, Labari unncupata tem. pore Conftantini .

12. Labarum Constantini cur ita fuit

nuncupatum.

13. Ordo Equitum Fortuna vignit in Civitate Brixia .

14. Fortuna Equites dicebantur, qui arbitrio Senatus eligebantur ad Cu-

flodiam ditta Crucis .

15. Equites Fortuna pradicti, occasione qua Regis Hungarie Filia , nupea. Primogenito Regis Aragonia transivit per Civitatem Brixia, in fignum letitia confirmere fecerunt Campanam. ex argento cum exigua eris portione pulfandam toto tempore, quo Regi, na Sponsa per Urbem transibat.

16. Equitum Vestis cujus forma effet. 17. Serses Historica Crucis Auristamme & Crucis del Campo, italico fermone late exponitur, transcribendo ver. ba Libelli impressi Brixia anno 1737. quo d. Crux fuit publice wenerations exposisa.

18. Allegantur alii Scriptores,

## DISCURSUS XCV. FORTUNÆ

PRo dilucidatione Originis hujus Equestris Ordinis Brixiani utriusque Sanctiffime Crucis Auri Flamme, & Campi, quas Divino munere, in maximum, & Cœleste fui przsidium longo tot seculorum cursu servare gloriatur Brixix Civitas , Historicam natrationem exponamus opera pretium eft.

Tempore quo in conspicua Brixie Urbe s. solemnis illa Processio habita fuit pro Translatione ad nobiliorem locum, factorum Offium inclytorum Fratrum martyrum Faustini, & Jovita Brixianorum , ejufdemque Patria Protectorum ( peractam vero fuisse anno 806. scribunt aliqui, & anna 840, afferunt alii ), aderat ea in.

2. Urbe Vir Nobilis, & primarius nomine Hamo, vel Namo, aut Heymo, natione Bavarus, Bavaria, aut ut testantur alii Bajoariorum Dux. Hic, cum tali occasione oculis suis ingens miraculum aspexisset, sanguinis vide. lifet effusionis tam copiosa ex aridis

3. dictorum Sanctorum Fauttini, & 10vite Offibus, unde ibi ad perpetuam rei memoriam constructa fuit Ecclesia in honorem dictorum Martyrum ,

qua nuncupata fuit Quier , & ad 4. Sanguinem; et completa tandem. Processione, ac Sanctorum Maryrum Translatione confecta in Ecclesia San-Az Marie in Sylva, aliud vidit mira, bilem calum, obitus scilicet venera.

bilis Antifitis Aufrigii, qui in dicta Ecclesia prope sactum Ferettum inextasim raptus, paulo post placidissime expiravit.

Erga glonosos hos Divos subita Relis. giona perculsus Namo, quem Vidum gioriosistimum appellat Jacobus Malvecius Chronico Brixianorum esgistes: in Volumine Rerum Italicarum Ludovici Muratari rom. 14. dist. 5. cap. 13. od. 14. colum. 853. ad 858. tatuut cildem Sacris exuvis perpetuo famulati: Monachalem pronde ibidem. Habitum sumpsit una cum duodecim Sociis.

Porrò idem Namo Sacram Crucent 6, poshdebat nuncupatam Campi , guz alias fuper militare Labarum deferebatur, a quo pendebat Vexillum nuncupatum Aurum Flam. me in Exercitibus Imperatoris Con-Rantini Magni, & Successorum, sicue ri Imperatoris Caroli Magni, sub cujus przsidio tot Victorias reporta. runt. Vocabatur autem Aurum Flam. . ma ob auri fplendorem , qui in mili. 7. tum oculis refulgebat, quapropter ipla Crux Campi appellabatur Crux Auri Flamma. De Labaro Imperiali, & Auri Flamma vide que diximus in Difeursu Ordinis Constautiniqui tom. 1. Difc. LXXIII. fub n. 9. 6. fegg, Praterea penes se retinebat Grucem ex 8, ligno verz Crucis, in qua crucifixus fuit Jesus Christus Dominus Noster Mundi Redemptor, quam Sancia He. lena Constantino Filio suo donaverat. Duo hac pretiofa monumenta dictus Namo dono dedit Arce, & Sepulero dictorum Sanctorum Faustini, & Jovita in dicta Ecclesia existenti, sic his Thefauris Brixiz Urbem ample ditando. Et revera ex his Gratiarum fontibus omni tempore Brixiz Civitati . & Brixianz Provinciz coleftes

profluxere, profluuntque favores, & prafidio funt, & merito dilgentific. me Cruces pradicta Auri Flamma fervara fuerunt, etiam pluribus, & manifeitis Miraculis aduertps violenter commissa furra, & tentamenta, mediantibus immissa incendis.

Quapropter Civitas Brixie Colicita fem, 9, per, ne luipimodi Thefauris privaretur, prudennssime publico Decreto illos ad Carshedralem Ecclesam transferri cutavit, & in loco suto reponi in ferrea Capsa sub seprem clavibus, quemadimodum etiam de prefenti servantur, sub diligenti custo dia nobilium Virorum publica aucto, ritate deputatorum; & son expono, nuntur, nisi in majoribus Urbis, & Provincia Brisiana necessitatibus, nec demum ulli-ottenduntur, nis adcedente peculiari Decreto Concili

& Provinciz Brisianz neceditatibus, nec demum ulli oltenduntur, nii accedente peculiari Decreto Concilii Generalis nobilis Civitatis cum majori fuffragiorum numero. Respectu ad integras Historicas narratio-

11. nes pramilia Crucis Avir Flamma, & Campi, tam circa tempus, quam circa nuncupationem, atque utriufque Crucis figuras, & ornamenta, wderi poterunt ea, qua non fine diferepantia tradunt veteres, & neotherici Scriptores, quorum dicta Nos excerpímus, & in calce prafentis Difcurfus regittravimus.

Profecto, que superius exposuimus satus explicant originem horum Equitum, qui ex Cæru nobilium constabantur, qui custodie utriusque Grucis Auri Flamme, & Campi antiquitus prafix sucrunt ad instationem, Constantini Magni Imperatoris, qui cum Imperiale Vexil, lum Sanctissme Crucis impressono nobilitasset, prescipiis equestri Ordine creato, precipiis ejustem. Ordinis Equitibus curam, & custodiam ejustem Vexilli commist, qui pro-

proinde dicebantur Prapoliti Laba. rorum, ut videre eit apud Abbatem. Bernardum Juftin, Istorie Cronol, dell' origine degli Ordini Milit, ec. Par, t. cap. 2. pag. 19. juxta impress. Venesam Typis Combi , & la Non 1692. Coterum quoad antedicta Vexilla Labarum nuncupata, & Oroflamma. 12. notatur, quod primum vocatum Labarum fuit Vexilium Militare apud Grzcos celeberrimum, & seçundum dictum Oriflamme de S. Denis, apud Gallos; & ficut Imperator Constantinus Magnus primus fuit, qui in suis Exercitibus deferri juffit Labarum, ita primus fuit Rex Ludovicus VI. co. gnomento le Gros, qui in Bellis anno 1124. usus fuit Vexillo di Oraflamme de S. Denis : Utrumque autem Vexillum Labarum, ac Oriflam. me respective in Exercitibus suis sub Imperatoribus, & Regibus à precipuis deferebatur Equitibus, qui corum cuttodiz przecti erant, & lub iptis hine inde infignes Exercitus, admirabilefque reportarunt Victorias , ut legitur apud Enfeb. de Vita Conflansini libr, 1. cap. 26, Favin. Theath, Honoris lib. 2. pag. 242. quos refers etiam P. Honorasus à S. Maria Carmelita Excalceatus Difert. Hiftoria. Critiques fur la Chevalerie Gc. lib. 1. Difer. 6. art. 1. in Notis fub litt. A. pag. 84. juxta impreff. Parifica. Typis Petri Fran. Giffars 1718, De Vexilo dicto Oriafiamma, ut in Vocabulatio della Crusca verb. Oriafiamma, fule, ac docte differit Fontanin. in libro, cui Titulus .. dell' Eloquenza Italia. na lib. 1. cap. 23. pag. 67. Venesiis Typis Christophors Zane 1737.

Hunc Ordinem Equitum Fortunz vigu-13 iffe in Civitate Brixiz, testatur O, Hawins de Rubers Rerum Brixianarum celeberrimus Scriptor, & mentionem faciunt, coque citato Paser Philippus Bonanuns in Casalogo Ordin. Equestr. n. 39. Colletter Gallus Hi. Boires des Ordres Milisaires Ge, som. 4. S. Les Chevaliers de la Forsune pag. 369., juxsa impressionem Amstelodams Typis Petri Brunel 1721, Laurensius Vigilius de Nicollis insta allegandus.

Die bantur vero Milites Fortunz, eo quod arbitrio Senatus eligerentur, ut 14. cultodes ellent Crucis, que in exercitu Vexilli loco deferebatur, ut feribunt dd: Collector Gallus, Bonannus d. n. 39. Laurensius Vigilius de Nicollis in suo Volumine Praxis C. nonica, five sur Canonicum tom. 2. htt. S. De Summa Ternitate, of Filds Carbolica S. Notisia, of ferief Ordinum Equestrium m: 37. pag. 739. Typie sofephi Mayr Salrsbargi 1719. De hoe Equitum Ordine narratur Historia

storia. Cum Regis Hungarie filia no-15. mine Violantes, nupta Primogenito Regis Aragoniz anno 1235. Hilpaniam peteret ad Sponfum fuum, &c tranfire deberet per Uibem Biixiz, Cives Brixiani, ut erga Regiam novam Sponsam latitie figna oftenderent quilibet Civium Ordo, Artiumque Collegium quodlibet sategit gaudii siguificationes patefacere : hinc dictorum Equitum Coetus Campanam ex argento, & exigua zris portione, pondo fupra 300, hbras , confirui curavit pulfandam toro tempore, quo Regia Sponfa per Urbem Brixiz tranfiret, prout toto tempore, quo tranfivit, Campanz argentez fonitus intonuit; quemadmodum allegato Capreolo in libro Rerum Brixianarum cap. 35. refert d. Bonannus in Catalogo Ordinum Equestrium n. 39. d. Nicolius d. n. 37. d. Collettor Gallus d. tom. 4. pag. 370., ubi notat, quod cum dicte Principiffe Violantis per Urbem Brixiz transitus fuerit de an-

no 1235. infertur antecedenter Or. dinem fuiffe constitutum. Equites inducbantur Clamyde aurea, in 16. fignum nobile, & antique Nobili. tatis Brixianx; Thorace argenteo pectus munichant aureis flammis . & a. nimalium figuris exornato, animi vir, . tutem, & generofitatem indicantibus; addebaturque catena aurea; manibus facem accensam gerebant, sic Sanctas Cruces comitantes, iplique Ephebus preerat deferens caffidem, cui Crux pro criftis imminebat utriufque; &

tic Equitis figura habetur apud & Bo-

nannum d. n. 29. d. Collector, Gal. lum d. com. 4. pag. 369.

Hic registratur quod habetur ex Libello, cui Titulus - Notigia delle . Santtffime Croci Oro Framma , e del Campo, con tutto quello, che fe è fatta nell' occasione di portarle pro-17. cestionalmente quest' anno 1732. Si per la disposizione delle Processioni, come per l'ordine , con il quale fi fono faste, e la decorazione di ogn' una di este : dedicata agl' Illustrissimi Bignori Deputati Publice, in Brefeia 1732. dalle Stampe di Gianbattifta. Boffino Librajo in Piazza degli Uccelli con licenza de Superiori. Nelle Pa. gine fegnate à n. 6., usque ad n. 12. . li legge la seguente Narrativa.

, Levando dalle tenebre dell'ofcurez. za, e dalle vane dicerie il racconto. y delle noftre Santissime Croci, ine-,, stimabil Tesoro, e gran Porto di " falute di noi Bresciani nel tempo ,, delle calamità, che ci portano le " contingenze umane, e le caufe ce-, letti. Dopo lungo fludio, e pe-,, fantiffime ponderazioni , appog. y, giandomi al più vero, e probabi-, le, ne faccio la seguente breve y, spiegazione, a comune consola-,, zione, ed a chiara intelligenza di 39 Tutti . TOTAL SECTION AS

: : 0

" L'anno di Cristo 806, nel Pontifica. , to di Leone III. fotto l' Impetto in Occidente di Carlo Magno, e , nell' Oriente di Niceforo , reggen-", do il Vescovado di Brescia Anfri-" fio Prelato di gran Santità , chia» nato da alcuni corottamente An-" tigio; il consenso universale de ,, Cittadini decretò, che ripofando. , li glotiolistimi Corpi delli Santi , Protettori della Città fuoi Concit. , tadini Faultino, e Giovita melto. , privatamente nel Cimiterio di S. La-, tino, ora Chiefa di S. Affra, do-" veffero effere trafportati alla Chie-,, fa di S. Maria in Silva, ora dedica. ,, ta alli Santissimi loro Nomi, la. ,, qual era in maggior ficurezza, ed ,, in grande Divozione Popolare. ,, Fatto il Decreto, tutto il Popolo con-

" corse a gara alla preparazione d' - ,, ogni maggior apparato. Accadde ,, in questo tempo, che si travalle. ,, in Brefcia di passaggio un gran-, Signore di nazione Bavaro di no-, me Namo, Condottiere, e Capi-, tano della gente di Baviera, che " ferviva negli Eferciti dell' Impera-, tore Carlo Magno, di cui egli era " General Banderajo.

Questo Signore vedendo l'applica, , zione, ed impieghi del Popolo , ,, e li preparamenti, che si facevano per la solennità, si trattenne con curiofità di vedere le Spoglie mor-,, tali di detti Martiri, tanto per tut. ,, to il Mondo infigni . .

, Venuto il giorno della Translazione,

" si pose egli a vedere la Processione ,, nel luogo, dove poi si fabbricò la Chiefa detta de Santi Fauttino, e ", Giovita in ripolo. Ezano portate " I' Oila di telli Santi Protettore ,, ( che pur anco si conservano in. " tiere ) fopra una Barra fcoperta.

" acciò potessero da tutti effere mi-

, rate, ed ammirate . Namo vedendole così spolpate, ed i-" gnude, cadendo nell'incredulità, " diffe: chi può afficurarfi , che que-,, ite offa non fiano d'altri, che di . " quetti Santi, che chiama la Città " fuoi Protettori . Non ebbe egli ,, appena proferite le parole, (Mi-, racolo grande) che tramandarono " l'Oila aride fotto gli occhi di Lui ,, tanto Sangue, che non folo la. " Barra se ne asperse, ma bagno " abbondantemente la terra. Furono perciò necessitati gli Eccle-

,, clesiattici , che circondavano la. , Barra, d'ivi riporla, mentre si rac-" coglieva il Sangue, con la terra. ", che n'era bagnata; e quindi po-, scia prese il nome la Chiesa, che ss in memoria di Miracolo tanto in-,, figne yı fi edificò, de' Santi Faulti-,, no, e Giovita in ripofo, & ad

, Sanguinem ,

Ripigliata la Barra , Namo fi ac-" compagnò nella Processione, ser. " vendo con gran divozione l'Offa " Santiffime fino aila Chiefa di San, ,, ta Maria in Silva, nella quale en. trato vidde il S. Vescovo Anfrigio , tutto rapito in estatica Orazione. ,, congiunto alla Barra, dove poco " dopo fi conobbe , che la dilui , beata Anima era paffata all'altra , vita .

, Alla veduta di tante maraviglie, re-" ttò così compunto Namo, che " fermamente deliberò, ed anco ese. " guì (fatto Monaco, con dodici " fuoi Compagni ) di fervire alle " fante Osla di sì gioriosi, e prodi, " giofi Santi , finche la fua Vita. , duraffe .

Aveva questo gran Signore presso di " se la Croce detta del Campo, che si " portava fopra il Labaro, da cui

2) pendeva lo Stendardo nominato

" Oro e Fiamma negli Eferciti dell' , Imperatore Costantino, de' suoi Suc-" cetlori, ed indi in quelli dell'im-, peratore Carlo Magno, con cuile Maettà Imperiali avevano otte-. nute gloriofillime Vittorie .

"Aveva pur anche il Regalo grandif-, fimo fattoli dall' Imperator Carlo-.. fuo Padrone, nella Croce forma-" ta del Santissimo Legno più pre-" ziofo, che donò S. Elena all'Impe-, ratore Cottantino suo Figliuolo, . " quando che avendo ella ritrovato , nel Calvario lo tteffo Legno San. " tistimo per illustrazione Divina. " ( il quale per farlo perdere , la. , perfidia Giudaica l' aveva nascotto. . nelle viscere della Terra ) ritorno ., da Gerusalemme con gran parte di " esso, lasciando colà in cassa d'ar-" gento depositato in mano del Ve-... fcovo il rimanente.

" Quetti suoi preziosissimi Tesori dond , Namo all' Arca de' santi Protetto-" ri, che furono fempre cuttoditi , con grandiffima divozione da Git-, tadini beneficati con, incessanti grazie fin l'anno 1189.

" In questo tempo era Imperatore En-, rico IV. di questo nome detto an-,, che il Terzo, il quale essendo po, " co amico di Santa Chiesa promos, " fe notabili Scilmi, creò da fe medelimo Pontefici, alledio Grego. rio VII. in Cattel Sant' Angelo . . e moite altre cole operò, per le , quali fu con fulmini di Scommu-" nica corretto, ed ebbe perciò ne' " fuoi Eferciti grandi fconfitte .

". Vittorie gloriolissime de' suoi Pre-" deceilori, specialmente del Magno , Coltantino , e di Carlo Magno , , gli fu da' fuoi ricordato, che alli , pailati Imperatori erano fortite le " Vittorie in virtù di una Croce, e

, Riflettendo quetto Imperatore alle.

di una

", di un Stendardo chiamato Oro e ", Fiamma, che si portavano per il ", Labaro Imperiale.

, Interrogando egli ciò che fosse fatto di quella Croce, e di quel Vessil. lo, ebbe notizia, che si custodiva, no in Brescia di Lombardia. Te, nuto pertanto proposito a' suoi più cari, come si poressero fico pratico, si soffesse un suo Capirano Alemano di nome Colfredo pratico di questa Città, che se non avesse, potuto ottenerse, almeno aurebbe procurato di farne il surto.

" procurato di farne il furto. » Portatoli colui in Brescia, trovò che ,, la Croce, ed il Stendardo erano ,, custoditi con grandissima Religio-,, ne nella Chiesa de' Santi Protettori ,, della Città, Faustino, e Giovita. " Perduta perciò la speranza di ria-, verle, si pose in congiura con al-, cuni Monaci di quel Santo luogo, ,, li quali di notte tempo gli apriro. ,, no la Chiefa, nella quale con al-», tri Compagni entrato, ruppe con , ordigni la Perrata della sotteranea , Cappella, dove si custodivano, ed. 22 aperta una ben chiusa Cassa di , ferro, nella quale erano riposte, se , gli tolle, e posele in sua valise ben ,, involte, tutto allegro per aver s, furato sì gran Tesoro . Indi a-», vendo li giorni avanti tagliata put " di notte tempo una forte Saraci. ,, nesca alle mura della Città, per cui ,, passava dentro il Fiume Garza, e ,, salito nel raso del Fiume a ca-", vallo per partirfene, parendo a. " Lui di farlo correre a sciolta bri-,, glia, per uscire con prestezza fuori " del Paese Bresciano per sicurezza " di se medesimo, e del Tesoro rub-, bato, per meraviglia Divina non " mutò luogo mai in tutta la notte, " restando imobile nel Fiume Garza. » Veduto la mattina di buon'ora co", flui a cavallo nel Fiume dail' Aba", te Aimo de' Maggi, che non fi
", movea, fi pofe in grave fospetto,
", e con l' ajuto de' vicini l' arrenò,
", e trovatolo come flordito, fu feo.
", perto il furto del Stendardo, cd
", indi quello delle Santifime Croci,
", indi quello delle Santifime Croci,
", indi quello delle Santifime Croci,
", ne dalla Podettà de' Confoli, che
", allora in libertà di Governo regge", vano la Città, effendo fuggiu li
", Complici, del tutto n'ebbe il me"ritato gaftigo.

Quello furto, che per grandissimo, Miracolo del Signor Iddio confera, vò alla Città il fuo preziossissimo, to di custodilo, con maggior sico, curezza. Trasportatolo percoò, con ogni maggior riverenza nella Cattedrale, e provveduta una for, te Cassa di ferro, con fette cha, vi l'afficuratono, come pur anche di presente si attrovano, e si adograno, rano,

Dopo infinite grazie fatte a' divoti " Cittadini; l'anno 1245. mostrarono. .. le Santissime Croci nuovo gran. " Miracolo; e fu, che avendo alcu-" ni Eretici fatta congiura di privar " la Città di questo celeste Tesoro, 3) gettato perciò, una fera al tardi en-" tro la Santa Cappella fuochi attifi-" ciati a tempo, acciocchè la notte " fenza ajuto fi abbruciatfero, fuc-", celle l'incendio, dal quale confu-, mate tutte le cose, che si trova. " vano dentro le ferrate, ed il legno ,, pure della Cassa ferrata, in cui e-,, rano riposte, lasciò miracolosa-" mente le Santissime Croci intatte. ", alla perpetua consolazione, e divo-" zione de' Bresciani .

 Non fu minore il Miracolo, che fe, gvi nel tempo del miferabil Sac-,, co di Brefcia l' anno 1512. Militavano " tavano nel Campo Francese alcuni " Soldati Fbrei: questi fatta congiu-,, ra insieme per tubbarla, assaliro-", no la Ferrata forte che chiudeva ,, la divota Cappella nella parte inte-

, riore .

, Due di essi, che furono i primi ad ,, attaccarla con lime, non così pre-,, ito la toccarono, che caderono ,, morti , onde gli altri intimoriti , fuggirono, ma non già dalle ma-", ni del Capitano, che saputo l'ec. ", cello, li fece morire,

" Non batter bbero Volumi a chi vo-,, lesse rammemorare gl' innumerabi-, li miracoli operati da quette San-" tissime Croci : ma dovendo la. " presente Ittoria dar notizia della " forma di effe, se ne soggiunge la " descrizione pontuale. E primiera-

mente

, La Santiffima Croce, che ora stà in-, castrata in un' Ostenforio, ovvero .. preziosissima custodia d'oro, tem-, pettata di diamanti, e Rubini, e 2, che chiaramente si mira sotto cri-,, stalli di monte, che la circondano, , e si ripone sopra un ricchissimo ,, piedettallo d'argento, e fotto no. », biliffimo Baldachino brocato d'oro, 2, è tutta di legno preziofissimo della ,, Santiffima Croce, fatta formare. , da S. Elena inventrice del Legno , Santissimo l'anno 306., e donata ,, da Lei all' Imperatore Costantino ,, il Magno fuo Figliuolo.

Due ne fece Ella fare della medeli. " ma grandezza; l'una donò al Fi. " gliuolo, l'altra ritenne per sè: in-" tanto che ordinò, che anco do-, po la fua morte, seco fosse sepol, ,, ta; e si vede fino il giorno d'og-31 gi riposta nelle Sante sue mani in. , Venezia nella Chiefa di S. Elena, " dove pur anco il suo Corpo intie-

, ro fi conferva.

, Rinchiuse S. Elena questa Santiffima. " Croce, che donò ali' Imperatore. " fuo Figliuolo, in una Cassella d' " Oliva, coperta da un drappo, che , per l'antichità d'ormai dodici fe-" coli à perso il proprio colore, ed " è come veluto fra il bigio, e il leo-, nato, che non bene fi discerne.

Questa Cassella nel suo fondo à l'in-" cattro alla misura della stessa San. , tissima Croce, foderato di drappo " cremesino . Fuori dell' incastro è " coperta da una lamina d' oro fotto " i branchi della Santissima Croce. " Dalla parte destra vi si vede scol-" pita la figura dell'Imperatore, con ,, una Croce in mano nell'abito Im-

,, periale antico.

" Dalla finistra parte fi vede parimen-, te scolpita l'Immagine di S. Elena, con una Croce in mano, con-, l'abito pure Imperiale coperto di ", Croci. Sopra il capo dell' uno , e dell' altro fono impressi i loro " nomi, ed insieme la memoria del Regalo fatto da Lei al Figliuolo in " lettere Greche, le quali in noftra " lingua volgare danno questa espres. .. Sione : Dono di Elena a Coftantino. " Questa Custodia, o Cassella, la qua-

,, le per le sue circostanze è un. " chiaro argomento, che la detta " Santissima Croce è del preziosissi-" mo Legno della Croce del noftro ,, Salvatore, ufcita dalle mani di S. Elena, e poi di Costantino suo Fi-" gliuolo, che anch' esso tiene il no-, me di Santo ( non ostando altre o-" pinioni men probabili ) si chiude " da un coperchio, che non si stacca " dalla parte interna, ed è coperto ", tutto da una lamina d'argento, nel .. cui mezzo è scolpita l'immagine. " di nostro Signore Crocefisso con quattro Chiodi,

La Croce è fermata nel Piedestallo

con

,, con tre che pajono offa d'argento, che fono tre conietti, nel
mezzo de' quali tià un tefchio, ove,
ro cranio di morto non (carnato,
come oggi della morte fi rapprefenta, ma fenz' occhi. La partefuperiore della Croce ha due ca,
ratteri Grechi breviati, che dicono Ielus Christus.

Dalla parre defira della Croce è scolpita l' Immagine della B. V. Maria,
dall'altra l' Immagine di S. Gio E.
vangelista in atto ambidue di passione. Sopra le braccia di N. Sig.
Crocessiso sono due mezze sigure
di Angeli. Nella sommità della
custodia, o cassella alla destra ità
scolpito il Sole, ed alla sinistra la
Luna non totalmente inpiera. Il
profilo de'lati della cuitodia ha,
ju antico lavoro di basso rilievo.
Questa Santissima Croce conservata

" nella detta custodia, o cailella è " lunga un palmo, e grossa come , la punta di un deto piccolo della , mano, ed il Legno è della forma quadrata. L' Afta di mezzo ha 99 " due incrociature, e coperta nella " fommità di tutti li capi di ver. ,, ghette ornate a quadrettini di fmal. ,, to, o azurro oltramarino . L' i-, fteffo ornamento gentiliffimo hanno » anco l'incrociature. Il legno fi " crede di Cedro, ed è del color di ,, una castagna oscura, uniforme per , appunto al pezzo della Santiflina ,, Croce, che si conserva nell'anti-" chissimo, e Regio Monastero di " S. Giulia in Brefcia,

"Scrivono alcuni, che l' Imperator "Codiantino Magno portalle appe-", fa al collo una piccola Croce per ", fua divota confervazione, mentre ", guereggiava contro li Pagani; il ", che fe è vero, qual'altra poteva ", egli portare con più affetto, che ", quella che avea ricevuta dalle ma, ", ni di Sant' Elena fua Genitrice? la ", quale appreffo era formata col le-", gno della Croce di Critto,

y Quando non si avessero altre certezyze, che questo legno fosse della
parte più preziosa della Santissma
, Croce di Nostro Signore, ne fariano
una perpetua testimonianza i mira,
coli grandissmi fatti nel corso di
nora mai nove secoli, non essendio
ora mai nove secoli, non essendio
incendi, di siccità, di diluvi di
pioggie, ed in altri immaginabili
nisortuni, che non si sia ottenuta:
cosa a tutti notoria.

", La S. Croce detta del Campo, che pari. ", mente fi conserva nella Cattedrale. . è infignita del legno medefimo del-" la Santissima Croce, ed è stabilita " per di dentro da legno fortiffimo, " atto a foitenersi contro l'asta del " Labaro, Ella è coperta tutta di grof-" la lamina d'argento, ed imbroccata ,, da chiodi pur d'argento, che sono " polti in modo d'ornamento . Da " una parte ha Nostro Signore Cro. " cefisio di basso rilievo, che mostra " eller fatta la crocesissione con quat-, tro chiodi . Dalla parte del braccio destro stà pure di basso rilievo Maria Vergine. Sotto il braccio finistro del medesimo lavoro la figura di S. Giovanni Evangelista . Sopra il capo di Nostro Signore sono due aitre figure, una di Uomo, l'altra di Donna con capelli sciolti, attorniati da raggi, che ponno alludere a nostri primi Pa. " renti, Adamo, ed Eva, che oc-" cationarono la morte del Figliuolo " di Dio sopra la Croce, col traf-, gredire il Precetto Divino. Sotto " a' piedi del Crocefillo una figura " di Uomo con barba, e con un.

## Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

" vestimento fatto a croci, che s' in-" catenano insieme . Dall' altra par-" te della Croce vi è in mezzo un-.. rimello gittato, che rapprelenta. , Nostro Signore in forma di Agnello " con una croce a traverso, e sopra , vi è un Diadema Imperiale.

153

, E' inveltita tutta quelta Croce di ven-" tinove gioje della feconda specie, " cioè d' Agate, Diaspari, Cornio. le, Isade, Lapi Lazult, ed altre. " Nel fondo della Croce ità un ma-" nico rotondo, che ha un buco pe. " netrante nella Croce per riporvi " dentro la somità dell' Aita.

" Ha pure ne'lati alcum buchi pene-,, tranti per rassodar forse con cate-" nelle competenti la Croce all' afta, ,, per renderla più ficura dalle cadu-" te, ovvero per attaccare l'estremi. " tà del traverso, dal quale pendeva il " famolissimo Vessillo Imperiale tes-" futo riccamente di fiamelle d'oro, " ed arrichito di cose preziose chia. " mato da Romani Labaro, il quale " Carlo Magno, che voleva il fegno " Divino della Croce sopra tutte le " Infegne militari, faceva, infignito ", di quella prodigiolissima Croce, ,, che gli passò alle mani fabbricata " dal magno Cottantino.

" Quetto Veffillo abbagliando con i fuoi " fplendori gli occhi delle Milizie, ", fu perciò chiamato Oro Fiamma. E quindi la Croce detta del Cam-" po, che fopra la fua Atta ttava. affissa, con ragione trasse il nome della Croce dell' Oro Fiamma, e " confusamente ambi quette Croci Santissime sono nominate dal Popo-" lo dell'Oro Fiamma: nome dato anco ad altri Vessilli Regi, come ", narrano le Storie. E per non andar " molto lungi, affermano quelle di Bologna illustrata, che da Regi di " Francia fosse pure a questa Cirtà

" donato un Vessillo di Gigli d'oro, " detto Aurea Flamma, il quale ven-", ne dal Cielo, quando che Clodo-" veo V. Rè ricevendo il Santo Bat. tesimo professo il primo di esti la Religione Cristiana .

Di questo Gloriosissimo Stendardo, " di cui si riferiscono dagli Storici " fopra umane Vittorie ottenute con-" tro li Nemici del Nome Cristiano dagl' Imperatori Costantino "Grande, da Carlo Magno, e da " molti altri Imperatori, che vissero ", tra mezzo di loro, diremo noi " averlo veduto nell' apertura dell' " arca de' Santi Protettori, che si " fece d'ordine pubblico l'anno 1623. " con gli occhi piopri come depu-,, tato all' Arca medesima, bensì in. " fracidito, e confumato, mentre ", era di leta, ed oro, perchè in ef-", so su involta la terra, che venne " bagnata dal Sangue scaturito (alla ,, vista del Duce Namo ) dall' Ossa " aride de'nostri Santissimi Protet-" tori, la quale fu riposto sopra i " piedi di essi, evi si viddero fila d' " oro sparsi, e gli ornamenti che lo " arricchivano, come Perle, Botto-" ni d'oro , Marchette d' argento, ", e cose simili preziose.

" Quette Santissime Croci non fi ef-" pongono mai fe non ne' maggiori " bisogni della Città, e della Pro-", vincia Bresciana, nè possono esser " mottrate se non con particolare Decreto del Configlio Generale con " la maggior parte de' voti .

" Si portano in trè folennissime Pro. ,, cessioni , nelle quali il Popolo " tutto in gara fa ornamenti gran-,, diffimi nelle strade , non fentendo " l' universale maggiore, ne più vi-", va allegrezza, che di riveder il preziolistimo suo Tesoro, dal quale " ha sempre ricevuti benefici infiniti .

, Si può dir con intiera verità, che , mas li fono esposte le Sacratissime ,, Croci, o per pregar pioggie, o per supplicar fereno, o ne' più , gran bilogni della Provincia, che non li fiano ottenute copioliffime , le Grazie, tuttochè le cottellazio-, ni Celetti follero contrarie: così , che trovandosi in quetta Città in. , tali occasioni diversi Attrologi inso tendentiffimi . e valorofiffimi , ne-99 mici della Cattolica Romana Fe. 22 de, i quali protestavano effer im-» possibile la Serenità , o la calma. ,, delle pioggie, veduto il Miracolo s evidentiffimo, si fono fatti Fedeli, , abiurando le loro Sette, con l' a-, juto di Nostro Signore, com'è pas, lefo a tutta la Città . , Quando si espongono, o si portano

20 quette Santiffime Croci miracolofe, 35 è cofa ftrana il fentire gli urli, e le sa litrida degl' Indemoniati, molti de' er quali nel fol pallaggio fi fono liberati: ficcome anco moltiffimi inse fermi rifanati da varie infermità . es ed altri prefervati da grandissimi pericoli, effendo con viva fede s riebrsi all'immensa Divina Virtù " di queste Croci Santissime, e non a è tempo, nel quale a' divoti Fedeli .. non facciano Grazie fegnalatissime, es a gloria, e lode perpetua del , Signore Noftro Gesti Critto, il se quale con infinita fua carità per , noi miferi Peccatori volle morir

,, in Croce.
Predictx Natrationi in dicto Libello regale late ad eruditionem fubnechmus,
quod Jacobu; Malvesius in Chronic.
Brixianorum registrat, in Volumine 14,
colum. 832. ad 838. Rerum Isalicarum Ludovici Marasorie Diff. 5, ad
14, scribit, translationem Sacrorum.
Offium peractam suiffe tempore Pipini Falii Caroli Magai, & se fu du an-

nis 840. circiter .

Elias Capreolas Historia Brixianorum, juxta versionem Italicam Spini Alba. sis Sansti Salvatorus lib. 5 à paz. 87. ad 89, juxta impressionem Brixiensem Petre Maria Marchesti anno 1585. in Quarto, nominat Namum Ducem Bavarra, & Prasidem Brixie.

Malweeius were loco fupracitate passim nominat Heymum Bajoariorum Ducem Virum gloriosum, & sanctitate

clarifimum.

ldem Malwerins eap, 5, colum. 854.
list. D. inquit; Et eidem Ecclefic,
Auream Flammam cum Crace Campi largituseft. Et eap, 7, dicit. Duas
uamque Crucei Ge. Carolum Mignum
in Beltis detailife legimus, quarum
alteram Auream Flammam wocaveruns ex argeuso Ge., ibique longitudinem deleubit: alteram wero Crucem Campi dixeruns, 6 banc parvam Crucem Ge. ex particula weri
Ligni Santlifima Crucis Redemptoris
nofiti Ge. Hane parvam Crucem Comflantino Imperatori deleganis.

Et in fine d. Capituli colum. 856. liss, C. inquit: Portò in carum uominibus fere ounce errans; parvam evim Auream Flammam appellans, & aliam apensaam Cracew Campi; subditque: at id parum refers, dummodo ipsas dignis bonoribus vanoremus.

Idem Malvesius cap. 8, colum. 856. list.
D. refert alias opiniones quoad Cru.
cem Campi, fieque inquit: Alii quidem ferant banc parvam Crucencuidam folisario Viro Santto ab Augelo furife delatam, qui cam Comiti
Palatino Rolando exbibais, posteadenique ad manus Regis Caroli pervenise.

Accap. 9. ibidem subdit: Isem alia opinio de cadem: nonnulli tamen, etiam aliter narraut; dicunt cam, dum Rex-Carolus, & Comites Palatini in Hif-

## 44 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

pania contra Saracenos Bella gere, rent, die quadam, cum Missa celebracetur, adstantibus Rege, cæterisque Christiants Principibus super Alsare celitus descendisse.

DISCURSES XCVI.

## FRISIÆ

SEU

### CORONÆ REGIÆ

#### ARGUMENTUM

In hoc Discursu referentur variæ Scripterum affertiones quoda sundationem Ordinis Frise, sive Corone Regie, tan quoda tempus, quam quod ipsum Fundatorem, & perpenduntur circumstantiæ super ejustem Ordinis existentia, & an revera sit unus ex Ordinisto supposituis

#### SUMMARIUM

- 2. Paffa tripliciter consideratur.
  2. Ordinem Equitum Fissa, five
  Regia Corone fausse institutum ita.
  Germania a Carolo Magno. Imperato10: anno 802. plates scribinis Antio16: 5.
- 3. In Teseram statuie Coronam an ream Imperialem e regione stomaci cum Lemate Cotonabitur legitime certans, & n. 5.
- 4. Habisum Equitum prascribit album.
  6. Vovobans Obedienstam corum Principi, & Imperatori, & Fidem Catholicam aum vite dispendio desendere.
  7. Ut quis: al bunc Ordinem admitteratur, probare debehas se propriis sumptibus spatio quinque aunorum in Im-

perio militasse. 8. Qui Ritus servabantur in admittendo aliquem in Ordine.

9. Teffere Figura , apud quos babeasur? Figura Equitis fao. Habieu , & TefSeta indusi penes quos referatur? 10. Alii serubunt Carolumi Magnum institusse banc Ordinem post reportatam Victoriam de Lombardis, & copturam Regis Desiderii.

11. Alis seribuns institutes Roma, & ob Bellum contra Saxones gestum con, cessifie Populis Frisa libertasem, & corundem Ducs facultatem armadi Equites.

12 Regulam Santi Bafili affignavit. Es probibus Imperator Successoribus fais, ne Equites armarent antequam Imperiale Diadema affumpferint.

 Magnum Magisterium busus Ordinis tenere Reges Galliarum, & Just creandi Equites spettare ad Imperatorem seribis Scoonebeck.

14. Sed ejus opinionem non fabfistere

15. Ordinem bunc fuisse suppositissium. comprobat Collector Gallus Histoire' des Ordres Militaires tom. 2.

 Adducisur per extensum in italicam Linguam translata narratio Gallica Collettoris Galli.

DISCURSUS XCVI.

FRISIÆ

S.E.U

## CORONÆ REGIÆ

Risia tripliciter considerati potest; primo absolute, & proprie sum: pta, & dicitur illa, qua sia est prope Groningam, sines habens ad Orientem eandem Groningam ad Occidentem eandem Groningam ad Septemtrionem mare Germanicum, 'ad Meridiem Transsislamiam, & học subiace Reipublica Holandia.'

Frisia Orientalis; siye Comitatus - Frisia

Orien,

Orientalis, fic dicta ad diffirctionem alterius Frifis in Holandia; tota hec Regio fubiecta ett propriis Dominis & Principibus, titulo Principatus donata anno 1654, antecedenter enimodicebatur Comitatus Emdanus.

Frilia demum eadem est ac Holandia. Septemtrionalis, ut videre est apud Antonium Chinfole in suo Trastatu antiqua, & recentioris Geographia italice conscripto impress. Venetiis Typis Jo. Esptista Recursi anno 1739.

Tom. 1., 6 2,

Quatenus hic Ordo Frifiz, & Corone Regiz non fit unus ex Ordinibus. Supposititis simpliciter cutta ulluma facti fulcimentum quemadmodum probare nituntur Scribentes, quos cumulamus in fine Discursus pratentis sub m. 15., 67 16.

Primo in dicta Provincia Equeftrem. , Ordinem, Frifig Equitum nuncupatum. olim fuiffe erectum Scriptores testantur, & de eodem sic scribunt, quod hic Equetter Ordo Frifie, feu Corona Regiz in Germania circa an. num ochingentesimum secundum à Carolo Magno fuit erectus, ut juxta plures Auctores his honoris Infigni. bus decoraret, & muneraret Frisios, qui in Bello contra Saxones notabihter adjumento fuere: Pater Andreas Mendo de Ordin. Milit. Difq. 1. quest. 2. S. 4. H. 25. Abb. Jacobus Juftinia. nus Hifforie Cronologiche dell' Origi. ne degli Ordini Militari Parte Prima cap. 14. pag. 148. juxta impreß. Ve. netam Typis Combi , & la Nou 1692. Collettor Gallus Tom. 1. Histoire des Ordres Militaires S. 16. pag. 13. ju. xsa impreß. Amstelodami Typis Petri Brunel 1721. Laurentius Vigilius de Necollis Prax. Canonica, fen Jus Ca. nonicum tom. 2. litt. S. de Summa. Trinit. . & Fide Catholica S. Notitia . & Series Ordin: Equeftr. n. 18. Ordo Equitum Frifie pag. 738. juxta impress. Salisburg: Typis Joan. Joseph Moyr 1729. Jo. S. R. I. Comes in. Koden Sapieba Eques Ordinis 'Aquila Alba in fno Corollario celebrior. Ordinum in verbo Corona Regia pag. 264. quod est impressum in calce Traffarus egufdem Auftoris, cui Titu. lus - Adnosationes Historica de Origine Ot. Ordinis Aquila Albe in Regno Polonie impress. Colonia and A. damum Cholinum 1730. Dominus Her. mant Histoire des Religions, en Or. dres Militaires tom. 1. cap. 7. à pag. 137. juxta impress. Roshomagen. Ty. pis Jo. Baptifta Befogne 1720. Pater Joseph Franciscus Fontana Hiftoria. omniam Ordin. Monafticborum Milisarium Ge. Gallice feripsa, & ab eodem in ubstrum Italicum idioma translata tom. 1. cap. 23. pag. 282. & feq. juxta impress. Lucensem Jose. phi Salant , & Vincentii Giuntini 1737.

In Telleram Equitum statuit Coronam 3. auream e regione stomaci gerendand cum lemate. Coronabitur legisime certans: Comes in Koden Sapieba ubi supra: P. Juseph Franciscus Fontana lo-

co superius allegato.

Habitum vero album: d. Paser Andreas 4. Mendo de Ordin. Militar. Difq. 1. queft. 2: S. 4. n. 25. d. Comer in Ko. den Sapieba, & d. Fontana dictistocis superius cit. d. Inflinianus d. pag. 148.

Quod dicta Corona fit Corona aurea j. Imperialis: d. Vigilins de Nicollis ubi fupra; Joseph Micheli in Thefaure Milisari pag. 16. ibi plures allegans; ubi notat d. Infinianus, quod licet d. Jofeph Micheli nominet dictam Coronam Imperialem, & hzc debeat effe claufa, tamen poftea ab eodem ponitur figura Corone apertz, prout etiam. habetur apud Gallum Seriptorem in.

## 46 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

Generali Descriptione omnium Ordinum impress. Parifit anno 1671.

Vovebant hi Equites obediennam co. 6, sum Principi, & Imperatori, & Christianam Religionem Catholicam, etiam cum vitz dispendio defendere; d. P., foleph Francipus Fontana tom. 1. cap. 33. pag. 184. d. lipinianus pag. 149. d. Laurentius Vigilius de Nicollis loco superius allegato; d. Andreas Mendo ubi supra.

Neme admittebatur ad hune Ordinem, 7, nift prius spatio quinque annorum propriis sumptibus in imperio militasset. d. Faser Andreas Mendo de. Ordin, Milisar, superius allegat. d. P. Francileus Fontana d. pdg. 284.

Quaqdo Equites creabantur, hic Ritus 8. servabatur; illis enim pracingebatur Enss, & lateri aptabatur, cifdemque Alapa impingebatur, & postea osculum, atque amplexus: d, Pater Joseph Franciscus Fonçava pag, 284.

Figura didæ Tessera habetur apud Jan. 9. slinianum supra allegatum; P. Philippum Bonanni n. 40. idemque in Ge, nerali Descriptione ounnium Tesseratum sub n. 35. d. Hermane d. pag. 137.

Equitis figura cum sua Tesseta, & Habitu Militari videri potest penes Pasrem Pbilippum Bonanni n. 40. d. Collestorem Gallum Histoire des Ordres Militaires \$. 16. pag. 13.

Alii scribunt susse institutum à Caroso. lo Magno, postquam ipse Victo, riam de Lombardis tulit, & ipsorum Regem Desiderium cepit: d. Collesso Gallas d. Tom. 2. pag. 13, d. Jusinianus ubi supra: d. Pater Joseph Franciscas Fontana som, 1, cap. 22.

Alii dicunt, quod Carolus Magnus, st. dum Romz esset, munerare volens Frisz Populorum Arenuitatem in.

Bello contra Saxones, libertatem iff. dem indulfit, unde eorundem Duci seu Regi Diploma direxit, quo dabatur facultas exornandi Equefiti Gra. du, & Teffera bene meritos, cof. demque armandi Equites Enfe , & Cingulo, & illos Alapa percutiendi. juxta morem fic armandi Equites à dicto Imperatore invectum ; Abbas Justinianus, Collettor Gallus, & de Nicollis logis Superins allegatis; referturque ad littetem Imperiale Diploma tenoris fequentis .- Infaper flatuimus , ut fi qui ex ipfis Juftenta. sionem babuerins, wel militare volucring , ditta Postellas ( quod Frifo, num Principi Regis loco sum nomen. eras ) eis gladium circumcingas, & dato eifdem , fieut confuetudinis eft, manu colapho, fic Militer faciat, eisdemque firmiter injungendo pracipiat, at deinceps more Militum Sacri Imperii , ant Regni Francia armati incedant ; co quod confideramus, & praditts Frifones , fecundum flaturam corpores , & formam eis a Deo, & nasura datam fic militarverint, cun. His in Orbe terrarum militibus fua fortitudine, ingenio, & andacia. ( dummodo ne pradittum est fine ar. mati ) facile pracellens , & pravalebuns : qui Frisones fignum Jug Militig à ditta Posettase recipere. debent, in quo Corona Imperialis, in signum sua libertatis à Nobis concessa debent effe depitta &c. Datum Roma in Lateranensi Palatio anno Dominica Incarnationis offingentefimo fecundo. Sic Diplomatis verba leguntur apud d. Abb. luftinianum d. pag. 148. qua reperiuntur penes Collettorem Gallum d, com, 2. pag. 14.

Et quod ipsis tradiderit Regulam Sancti t2. Basilii, notat d. Colletter Gallus d. som. 2. pag. 14. d. De Nicollis ubi supra: d. P. Mendo supra allegatus.

Pro-

Prohibuit dictus Imperator etiam suis in Imperio Succellonbus, ne auderent huju smodi Equites armate, antequam Diadema Imperiale allumpsissent: d. Institutura d. pag. 149.

Hujus Ordinis magium Magisterium.
13. tenere Reges Galliarum; Jus vero creandi Equites, spectare ad Imperatorem, scripiti Scoonebek in Historiis Ordinum Militarium.

At hac affertio Scoonebeck in fuis Hifto. 14. ries Ordinum Militarium, uti in om. ni parte insublitens reneitur à d. Parre Iofepho Francisco Fontana in d. Histo. ria com. 1. cap. 33. pag. 284.; fubdit quippe, quod nullibi apparet, quod Imperatores, vel Galliarum Reges hujusmodi Ordinis Equites creaverint: unde concludit fine ullo facti fundamento d. Abbatem Iuftinianum in. cassum laborasse in asserendo, Catalogum magnorum Magistrum ratione Sanguinis deducendum esse à Carolo Magno, ufque ad Ludovicum XIV. Galliarum Regem; ratione autem juris armandi Equites, quod Imperator fibi reservatie dicitur, quodque in substantia fecum fert ipfum magnum Magisterium, hoc mensurandum effe ab Imperatore, & sic effor. mandum Catalogum à dicto Fundatore, usque ad Imperatorem tunc de tempore, quo scripsit Instinianus regnantem Leopoldum Primum ; & tradit quoque Collettor Gallus d. tom, 2. pag. 16. qui recensitas hactenus narrationes minutatim per partes vellicat, & in totum Ordinem hunc fuppolititium oftendere nititur . .

Siquidem primo loco affertz Infitutio-15. nis tempus perpendit, hoc est anno 802. nullum autem Ordinem antecedere duodecimum Seculum sustinet. Ostendit ulterius, valde incredibile else Carolum Magnum assignasse Ordini Regulam Sancti Basilii, cum

verisimilius sit, quod ipse præscripfiffet Regulam Sancti Benedicti, cui idem Carolus erat addictus. Secundo Collector Gallus protestatur, ipfum. non vidise quod Reges Galliarum, nec Imperatores unquam creaverint Equites asserti hujus Ordinis; unde redarguit Abbatem Justinianum loco superius allegato, eo quia scripferit apponendos esse Catalogo Imp ratorum, & Regum Francia Magno. rum respective Ordinis Magistrorum, Tertio satagit oftendere allegatum Caroli Magni Diploma esse fictitium, perpendendo fingulas ejus partes. Quarto oitendit assertam Coronam Imperialem, five Regiam, in Tesseram Ordinis assignatam, perperam afferi continere quode m Biretti genus , enumerando atates, & mutationes Coronarum, & explicat figuram .Imperatoris expressam in Codice à Paere Mabillon, & an fit Caroli Magni, vel altrerius.

Postremo concludit, quod hic Ordo, si fuit institutus à Carolo Magno, suit simpliciter gradus honoris, non autem Ordo Militaris: quodque demumajam evanuit; & hoc idem, quod Ordo descerit post mortem ejusdem Imperatoris, notat d. de Nicollis sibi supra pag. 738. Modo sequitur translatio in linguan italicam Narratio. nis, quam de itis Frisa Equitibus idiomate Gallico affert idem Collettor Gallas Histoire des Ordres Militaries, on des Chevaliers com. 2. \$. 16. à pag. 13. cum seqq. junca impression. Amstelodami Typis Peeri Brune 1721.

Li Cavalieri di Frigia l'anno di Gesù Cristo 802.

Proceeds rio riportare il medesimo fentimento di quest' Ordine, co., me di tutti quelli de' quali qui avanti

" vanti si è fin ora parlato, l'origine , del quale fi ta alcendere di la dal " duodecimo fecolo, ed è io itelio che dire , che lia un' Ordine falfo. Perchè quantunque Scoonebek, di cui noi ratifichiamo i' lito-, ria, dica, che avanti lo stabilimento di quello di S. Giacomo " della Spada in Spagna, non vi , era itata alcuna Società Militare. la quale confacratie i fuoi beni . e , la fua vita a combattere contro gl' intedeli per il vantaggio della Critianità, non lascia però nulla-" dimeno di allegnarne alcuni, i , quali egli pietende ellere itati itti-, tutti molte centinaja d'anni avanti ,, a quello di S. Giacomo della Spada. Tra li quali è l'Ordine di Frigia, o fia della Corona, di cui , egli fa afcendere l'origine fino nell' " anno 802. appresto Menneus, Mi-" chieli, Giustiniani, ed alcuni altri. ,, i quali dicono, che il Fondatore fu Carlo Magno, e che quetto Principe diede per insegna di quett' Ordine una Coiona, che dovevano portare sopra un'abito bianco " con queita divisa: Coronabitur le. , gitime certans . Aggiungono, che " queito fice per mompenfare li Prigioni, i quali gli erano itati di " gran foccorfo nella guerra, che. , igli ebbe contro i Sailoni. Altri " pretendono, che queno fu quando " egli ebbe disfatti li Lombardi, " e ch'egli ebbe tatto prigioniere il " foro Re Didier.

"Giutiniani appoggia quello fatto ad "un pieteso privilegio di Carlo Ma-"gno, che rapporta in quelli ter-"mini: Insuper statuimus Ge.

" Ma oftre it non ficonofcere noi al, " tr' Ordine Militare avanti il duo-", decimo fecolo; quale apparenza-", vi e, che Carlo Magno avesse da-

, to a questi Cavalieri la Regola di ,, S. Banno, come dicono li fopraci-" tati Autori, egli ch' era così zelante per fare offervare quella di S. Benedetto, il quale alcun'altra. non riconosceva ne' suoi Stati ? Così si può riguardare quest' Ordine, come un'Ordine failo, e sup, polto. Quelli Autori foggiungono, che li Cavalieri della Frigia facevano voto di obbedire al loro Principe, e di difendere la Religione Crittiana a spese del proprio sangue. La principal cerimonia, che si osfervava nella loro accettazione , secondo questi Scrittori, era di attaccare il Pendone, e di mettere loro la Spada al fianco: fi dava loro uno schiasto, il qualefu poi cangiato in un bacio, enell'abbraccio; e non fi riceveva alcuno, il quale non avesse servito l'Imperatore cinque anni a proprie spese. Ma quest' Ordine, come abbiamo detto, ha tutta l'appa-» renza di ellere supposto, ed io non sò lopra di che si fondi Schoonebeck, allorche dice, che li Re di Francia se ne arrogano sempre la » dignità de' Gran Maeltri, quantun-» que la podettà di fare quetti Ca-» valieri appartiene, dic' egli, agl' » Imperatori, come annessa alla Co. » rona Imperiale , perchè noi non » vediamo, che li Re di Francia, » nè gl' Imperatori abbino creati al. » cum di quelti Cavalieri, e così l' , Abate Giultiniani poteva dispensarsi di dare una serie Cronologica di Gran Maestri di quest' Ordine pre-, tefo, da Carlo Magno fino al Re " di Francia Luigi XIV., e l'Impe-, ratore Leopoldo Primo, rimetten-" done per questo alla successione. , cronologica de' Gran Maestri dell' , Ordine di S. Remigio . Tutto

G

5. Tutto quello che si può dire appar.

" tenente all' Ordine di Frigia si è
", che se Carlo Magno ha onorato
" li Frigioni di quatche distinzione,
" forse non ha avuto riguardo se non
" alli più gran Signori del Paese, e
" che in appresso è stato forse accre.
" sciuto il numero nell' Impero, ma
" che per le rivoluzioni , che sono
" sopraggiunte negli Stati, e per la
" morte de' Principi, i quali favori,
" vano queit' Ordine, se è vero, che
" mai abbi avuto suffistenza, egli
" è stato ancora prestamente abo.
" lito.

, In questo mentre il Padre Honorato " di S. Maria è di un sentimento " contrario al Padre Heliot, di cui " io he rapportato qui avanti la o-" pinione. Pretende che il Diploma " di Carlo Magno sia una cosa sup-» posta, mentre vi si fa menzione di . " molte cose notabilissime. Primie-" ramente, dic'egli, il Governo del " Paese; che si chiamava Podestà " all' usanza d' Italia, aveva il pote " re di creare de Cavalieri di quest' ", Ordine, e n' era come il Gran. » Maestro. In secondo luogo, lo " schiaffo era in uso fin da quando " si creavano li Cavalieri. In terzo " luogo, si dava la Spada al Cava-'s liere, e se gli cingeva il Pendone. '. In quarto luogo li Cavalieri secon-, do l'antica usanza di Francia non , dovevano mai comparire in pub-', blico, che non fossero armati. '. Quett' uso derivava dai Romani . 3, Li Soldati erano tenuti a non com-, parire mai in campo fenza pendo-, ne. Questo era un delitto, che-, meritava la morte. Era similmente , un fegno d'ignominia, allorche si 3, lasciavano li Soldati senza Pendo-" ne, ò che si facevano operare sen-22 Za quett' ornamento. In quinto " luogo dovevano avere onde vivere, " il chè era ordinato ancora per ef-" fere Cavaliere Romano. Final, " mente bifognava, che li Cavalieri " portaffero un fegno, ov'era dipin, " ta una Corona imperiale.

" ta una Corona Imperiale. " La Corona che portavano li Cavalie. " ri di quett' Ordine è rappresentata , dal Sig. Hermant, nella sua Storia ", degli Ordini di Cavalleria, come-, una specie di Beretto aperto da. ,, due parti, ed il mezzo del quale " era rilevato in figura del Mondo, " terminaro da una Croce, a endo " in fondo un cerchio con fiori fi-" mili a quelli degl' Imperatori di , Alemagna . Ma dice l' Autore, ,, che io ho citato di fopra, che non " farebbe così facile a quelto Scritto. " re addurre qualche antico Monu-" mento; ove sia fatta menzione di " una simile Corona. E' folamente: " da questi ultimi secoli, che la Co. ", rona degl'Imperatori di Occidente » è stata composta di un cerchio d' . oro arricchita di pietre preziose, , e adorna di fiori come le altre Co-" rone dei Re, con una Mitra aperta, ed un'altro cerchio d'oro con fopra la figura del Mondo, ed in. " cima una Croce. Non si trova " ancora, che li Re di Francia, ne " gl'Imperatori Greci si siano mai " serviti di una Corona di questa fi-" gura, se si eccettuano gl'Impera-" tori di Alemagna di questi ultimi , tempi . ,, A quetto proposito il Padre Honora-

to di Santa Maria nota col Sig. di ; Cange, che la Cotona de' Re di ; Francia della prima Stirpe era di perle, fatta in forma di Fafcia, che fi legava di dietro alla tefta : altre volte foggiunge egli, che portavano un cerchio, dal quale fi alzavano delle punte in forma di

raggi

" raggi, ovvero si servivano del Be-" retto, come portano in oggi li " Presidenti del Parlamento. Que-" Ita specie di Diadema è passata. " nella feconda , e terza ttirpe dei », Re di Francia. Il Sig. Petau ci », rappresenta una vecchia pittura, », ove Carlo Magno comparifce col », Beretto, che gli serve di corona. », San Luigi è dipinto nei vetri della », Santa Cappella di Parigi con il me-», desimo ornamento. E si tiene " communemente, che li Re di », Francia avendo lasciato il Palazzo ,, di Parigi, per farne un Seggio della », Giuttizia, elli comunicationo i lo-22 ro ornamenti reali a quelli, che vi » dovevano prefiedere, affinchè i lo-" ro Giudici fossero ricevuti dai Po-, poli, come fe follero tiati deter-" minati dal Principe medefimo.

" La Corona dei primi Re, e dei primi 33 Imperatori di Francia confitteva. " dunque, come si vede nelle loro ,, monete, in un cerchio di un dop. " pio ordine di perle, ovvero quelti » Principi erano coronati di alloro, ,, come appariva nei loro figilli Il 3) Sig. della Colombiere nel suo Trat-99 tato della Scienza litorica cap. 37. , pretende, che li Re non anno por-», tato altra corona fino a Carlo Ma-,, gno, c che quelto Imperatore fu ,, il primo, che ne fece fare una d' » oro arricchita di pietre preziose, " ed ornata di quattro fiori di Gi. , glio. Questa Corona, dic'egli, " si conserva nel Tesoro di S. Dioni-,, gio, d'onde egli l'ha ritratta, e " dipinta, e fatta imprimere alla fi-,, ne del capitolo, che ho citato.

 Da tutto cio il Padre Honorato con-, chiude, che è fenza alcun fonda-, mento, che si voglia, che la Co-,, rona, la quale era il fegno de'Ca-,, valieri di Frigia, fosse una specie ,, di Beretto, come la rappresenta il ,, Sig. Hermant. Così, dic'egli, è , più vernimile, che quetta Corona ,, dovesse avere qualche simiglianza a , quelle, che si cotumavano al tempo di Carlo Magno.

" po di Carlo Magno. Ma sopra di ciò si presentano due. , difficoltà. La prima è, che si tiene ", communemente, che li Re della " feconda tirpe non avessero altro "ornamento da tetta, che quello " degl' Imperatori Greci. Quen' or-, namento era un Beretto di feta ar. " ricchito di perle, e di pietre preziose, sopra del quale era la Corona, " o il Diadema attorno della fronte, " il chè ha molta fomiglianza alla. ", Corona, che si dice estere stata l' " infegna de' Cavalieri di Frigia . Il ", Padre Honorato risponde, che ,, quand' anche si accordate tutto ,, questo, non si potrebbe nulladi-" meno conchiudere ciò che fi pre-,, tende: perchè questa forte di Co. " rona non era in uso ai tempi di ,, Carlo Magno; il che si prova da ciò, " che Carlo il Calvo, figno di Lui-, gi il mansueto, fu il primo, che " lasciò le Corone, e gli Abiti reali ", de' suoi Predecessori, e che prese ", li Diademi, e li vestimenti degli " Imperatori Greci.

" La seconda difficoltà è fondata sopra ,, ciò, che il Padre Mabillon raccon-,, ta nel fuo Mufgum Isalicum som. ,, 1. pag. 70., il quale, essendo a ", Roma, gli si mostrò nel Monastero " di S. Califto un prezioso manu. " feritto della Biblia, nel quale " Carlo Re di Francia era rappresen-" tato affiso sopra un Trono, aven-,, do fopra la testa una corona chiu-" fa di fopra. Allatus est pretiosus ", Codex Bibliorum, cui pramissa est , Caroli Francorum Regis effigies, " Magni, an Calvi, an alterius, ,, apud Romanos non levis discepsa-35 510 eft . His igitur exhibetur Ca-

,, rolus in Throno fedens, wultu ob. " longo, rasoque menso, assonsis , crinibus , cum Corona in capite , gemmis ornata, & Superne claufa, ,, Sopra di chè si dice, che questa " Imagine non può rappresentare , Carlo Magno, nè Carlo il Calvo, " perche l'ufo delle Corone ferrate s è molto recente. Gli uni preten-, dong, che quelto fosse Francesco " Primo, il quale cominciò a por-, tarla chiufa, per opporsi all'Impe-,, ratore Carlo Quinto; o perchè , Enrico Ottavo Re d' Inghilterra. », la portava così. Gli altri voglio. ,, no , che Luigi Duodecimo fia il , primo che abbia usato questa Co-, rona. Ma è più verisimile, che , fia stato Carlo Ottavo, il quale. abbia introdotto l'uso in Francia. 4, Così aggiunge il Padre Honorato, se fe l'immagine di cui parla il Pa, , dre Mabillon rappresenta un Car-, lo Re di Francia, è probabile che , sia Carlo Ottavo, perchè oltre efis fere stato il primo, che abbia porsi tato la Corona chiusa, è, che effendo a Roma l'anno 1495. il Papa Alessandro Sesto lo coronò im. » peratore di Costantinopoli. Forse , che per conservare la memoria di , questa solennità, si sarà messo il 39 suo Ritratto al principio di questa Biblia .

5, Comunque siasi , benchè il Signor , Hermant noti, che li Cavalieri di , Frigia professavano la Regola di , Frigia professavano la Regola di , S. Bassio, e che nel giuramento , di tele la Religione Cristiana a spese , del proprio sangue , nulladimeno , siccome non vi è nulla di ciò nell' . Atto dell' Instituzione di quest' Or, , dine , il quale è forse l' unica cosa , che ci retta dello stabilimento di , questa Cavalleria , si può mettere

ny quest' Ordine nel rango della Cavalleria Civile, che Carlo Magno instituì, per dare ai Frigioni questa marca d'onore, e per ricompenfarli dei loro fervigi, fenza che y questo Principe avelle in idea per y allora di fostenere la Chiesa cony questa Instituzione.

DISCURSUS XCVII.

# FUNICULI SEUCINGULI

AUT DELLA CORDELLIERA

#### **ARGUMENTUM**

Oftenditur hone Coxtum Nobilium Mulierum institutum fuisse ab Anna Brittaniæ Regina Franciæ, & præseripssise in Testeram Funica-lum album, qui nomen dedit Societati, & demonstratur d. Tesseram desumpssise ab Aloysia della Tour.

#### SUMMARIUM

E. Cominarum Catum sub Titalo
Fanis, suise institutum ab Anna Regina Anglia tenent ibi allegati, qui nominant d. Catum Mili-

2. Contrarium demonstrant alii, quod ditta Anua fuit Ducissa Regina, 8t u. 2.
Anna pradicta in primit Nuptiis nupta fuit Carolo VIII., & in secun-

dis Ludovico XII. Francia Regibus. 5. Caeus predictus fuis inflicutus ex mosiva Devosiones, & contra Hareti-

cam pravitatem.

6. Adducuntur Statuta prascripta ditio Catui.

7. Anna praditta inflituis dittum Cæsum post morsem ejus Marsti Caroli VIII. Admissenda ad dillum Casum senen. sur probare earum Nobilisasem.

8. Funsculus argentens est Tessera dicli Cœtus.

9. Fundatio ditti Cætus, fi fuit ex caufa devotionis fatta, posust confici sempore quo eras masrimonio copulata.

 Si fundacio peratta fuis ex alia causa, dici debes confetta tempore. Viduitatis.

11. Explicantur verba Varennii, & Ge-

12. Dicto Funiculo Vidug circumdant corum Stemmata.

 Dicta Tessera Funiculi non fuit suventa ab Anna pradicta, sed ab Aloysia de la Tour, & n. 14.

 Ditto Funiculo Anna Regina exornavit Nobiles prenobiles fue Aula.
 Figura ditts Cinguli, apud quos babeasur.

17. Figuram Mulieris pracinita d. Cingulo qui referat.

18. Congregatio antedicta, in quibus locis adbuc dares.

 Adductur abusus in Gallia, penes simplicis Nobilitatis Multeres defetends d. Cingulos in earum Scemmatibus.

DISCURSUS XCVII.

# F U N I C U L I SEU CINGULI

### AUT DELLA CORDELLIERA

Obilem Fæminarum Catum, sub Funis nuncupatione, & quem Mintam metaphotice nuncupat Io. I. Ludovicus Gosefredus in Archantologia Cosmica lib. 1, cap. 14. in Anglia viguisse refert eo allegato Pater Audreas Mendo de Ordin, Milisar. Disq.

1. quaft. 2. S. 31. n. 89. Qui fic fetibit .. Militiam Fæmineam Funis instituit in Anglia Regina Anna, ut Fæmina, de quarum Nobilitate informatio pracedebat, accincta. fune pro teßera, ad Ecclefiam convenirent, Orationibus, & Armis Spiritualibus Harefiarchas debellatura : extintla. eft ibs cum Fide bec Congregatio . Hanc Narrationem de Anna Regina Angliz erroneam, & contra veritatem. esle, notant Scriptores. Nam Anna, que Ordinem Funis, seu Cinguli in-2. stituit, non Anglie, sed Franciz Regina fuit: xquivocum autem apud Auctores fortalle irreplit à dictione. Brittania, qua est Provincia in Gallia, & que dicitur Brittania Minor, cujus Provincie Ducissa erat eadem Anna, confundendo dictam Brittaniz minoris Provinciam cum Brittaniz Regno, quod dicitur Brittania Major, & Anglia, ac proinde cum d. aquivoco, subdunt Auctores, d. O dinem ibidem cum Fide defeciffe, quemadmodum advertunt Abb. lustinianus Historie Cronologiche dell' origine degli Ordini Militari &c. Parte Seconda cap. 89 pag. 846. juxta impressionem Venetam Typis Combi, & la Non anno 1692, Paser Ho. noratus à Santia Matia Carmelita. Excalceatus Difert. Historiques , & Crisiques fur la Chevalerie Ge. lib. 1. Differs. 11. Art. 4. S. 86. pag. 175. juxta impressionem Parificalem anno 1718. Typis Petri Francisci Giffart . Vera igitur Historia ett, dicta Equettris 3. Societatis della Cordelliera , fen da Cordon institutricem fuisse Annams Brittania filiam Francisci II, Brittania Ducis, & Franciz Reginam anno 1498. ut oftendunt superius allegati Infinianus, Pater Honoratus à San-Ela Maria pag. 274. d. Collettor Gallus tom. 2. Differtations fur la Che, malerie

valerie des Dames pag. 267., tom. 4. S. 86, pag. 117. Dominus Hermant Histoire des Religions, ou Ordres Mi. litaires &c. som. 2. cap. 37. pag. 331. inxta impreß. Rothomagen. Typis Joan. nis Baptifte Belogne 1726. Hiftoria Ordinum Monafichorum Ct. Militarinm Gallice feripta, & in Italieum Idioma translata per Patrem Joseph Franciscum Fontana Congregationis Matris Dei tom, 8, Parte Sexta cap. 68. pag. 445. juxta impress. Lucen. fem Typis Jefephi Salans, & Vincentii Ginntini 1729.

Præclaras dietæ Principissæ Anne Regi-4. næ Francie animi dotes recentet d. Inflinianus pag. 846. Hxc primum nupta fuit Regi Carolo VIII., qui obiit septima die Aprilis anno 1498. Er in fecundis Nuptris die octava lanuarii 1499. nuplit Regi Łudovico XII., qui obiit anno 1515. Ipfa veto Anna Regina precedenter obierat anno 1513. d. Justinianus pag. 846.

Qua vero de caufa, quibuíve modis per. 6, ito, quod in earum Ecclefiis conves. acta fuerit hac intitutio, non concordant in omni parte de illa scribentes. Ajunt quippe, quod Anna Duciffa Brittaniz, ut hareticam pravitatem expugnaret, illi fe fe egregie pluries armis opposuit, & cum in Uxorem ducta fuitlet à Carolo Octavo Francie Rege, excogitavit etiam fpirituali Precum sublidio opem ferre Regis Militibus, ad profligandos pe. nitus Hzreticos. Cœtum proinde Nobilium Virginum statuit, efformata. que Pia Congregatione, Teffera dittinxit peculiari, hoc est Funiculo albo; qualibet enim, ut a ceteris digno. fcerentur, funiculo albo tumbos cingebat, in memoriam Funis, qua Chri. ttus Dominus in fua dolorosissima Passione alligatus extitit a sudzis, ac ob devotionem qua d. Anna flagra. - bat erga Sanctum Franciscum Alislii.

quemadmodum Religiosi ejusdem, & Sanctimoniales gerunt, quo Cingulo, Deo oblata Cathitas indicabatur. Sicuti legere est apud d. In-Stinianum pag. 846. d. Colletter. Gal. lum Tom. 4. pag. 117. Philippans Bonanni in Catalogo Ordin. Equetir. n. 120. Laurentius Vigilius de Niccollis in fua Prax. Canonica, fire jus Canonicum tom. 2. lit. S. de Sum. ma Trinit. & Fide Catholica in No sitia Ord. Equeft. & n. 126. in. verbo Ordo Feminarum, que à Funici. lo dicuntur pag. 749 juxta impress. Salisburgi Typis Joannis Mayr Anno 1729. d. Hermant d. tom. 2. cap 37. pag. 222. d. Pater Joseph Franciscus Fontana d. pag. 445.

Sanctissimas poriò Leges piissima Fundatrix huic Nobili Forminarum Cetui præscripsit, hoc ett Animi Corporisque Castitatis Votum prestandum, continuum orandi methodum iniunxit, & pracipue quolibet die Fe.

niant ad orandum attente de mane. & de sero spatio trium horarum continvarum, ac reliquum diei spatium in Spiritualibus Exercitiis impendant absque ulla interruptione pro felici Armorum eventu contra Harefes: d Juftinianus pag. 846.

Narrant alii, quod Anno 1408. Anna Buttanix filia Francisci II. Brittanie Ducis, intituit Ordinem De la Cordilliere, aut du Cordon, postquam illa ob mortem Caroli VIII. Fran. 7. cie Regis Vidua remansit. Hic au,

tem Ordo inftitutus fuit pro Mulieribus Viduis, que in admissione ad hunc Cztum tenebantur probatio. nes earum Nobilitatis conficere, ut videre est apud Varennium, & Geliot de Jurisprudentia Heroica de Jure Belgarum circa Nobilitatem, & Infi. gnia: Juftinian. d. pag. 746. d. Pater Hono-

### Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit,

Honoratum à Sancla Maria pag. 274. Collector. Gallum d. Tom. 2. pag.

In earum Tesseram Regina Anna statuit Funiculum argenteum, & ut di, cunt Cordelliere, quo ad lumbos cingebantur , & Familiarum fuarum Stemmata circumdando, amplecte-

8. bantur, prout eadem Regina plures Aule tuz Nobiles Mulieres dicto Cingulo decoravit : hoc autem fecille Reginam ajunt, telte d. Varrenio , & Geliot, quia Maritum lugens hanc suo Sento addidit cinturam ab ipfa Cordelliere appellatam in amoris maritalis , & caftitatis futura Teftimo minm: que verba referuntur a d. P.

Honorato d. pag. 274.

Ex hactenus recenfitis liquet Auctores diversimode causas Fundationis hujus Nobilis Cœtus affignare, atque ita, quatenus perpendatur erectionem fuiffe factam ex motivo devotionis , & ad Herefes profligandas, prout narratur in S. Qua vero , dici potett , quod institutio peracta fuerit tempo g re etiam conftantis Matrimonii cum Carlo, vel Ludovico pradictis: d. Col. lettor Gallus som. 2. pag. 267.

Si autem consideretur causa fundationis fuisse emittere declarationem, per obitum Mariti remansisse liberam a nexu matrimonii, juxta expolita in S. Narrans alii, dicendum, hanc

10. successifie de tempore Viduitatis post mortem Caroli, & sic de anno

Hinc patet responsio ad verba Varrenii. & Geliot relata in S. In earum Tef. feram, feilicet illa effe verba dictorum Auctorum, ex fenfu proprio prolata, non autem formalem\_ intentionem ipfius Reginz expo. nentia; & demum, quatenus e. tiam diceretur statuisse revera post 11. mortem Viri caste vivere, cum pofimodum supervenerint motiva politica, pro Regni bono Matrimonium iterum contrahere debuit cum Rege Ludovico XII.

Ceterum quoad de Tefferam Della Cordelliere fubdit Hermanus fuperius allegatus dicto cap. 37. pagina 732., & fea. quod Viduz carum Stemmata consucyerunt circumdare di. eto Funiculo, eo modo, quo in sui

12. Teiferam utebatur dicta Anna. Brittaniz Regina Francie cum Lemmate l' at le corps delie, Italice: lo

bo il corpo slegato.

Hanc tamen cum d. lemmate Tef. feram, non fuille Annæ Reginæ inventum, scribunt Auctores; fed ufque de anno 1470., & sic per annos triginta circiter, antequam d. Anna Regina illam affumeret, eadem ufa fuerat. Ludovica della Tour, quippe

12. cum Claudius de Montagu ex Familia antiquorum Ducum Burgundio in pralio de Buffi obierit, Ludovica della Tour Avergnz ejus Vidua infuam Tesseram sumpsit Funiculum. dissolutis, ruptisque nodis cum d. adamustim Epigraphe - J' ai le corps de, lie, hoc est : lo bo il corpo slegato. Quapropter ajunt dictum Signum inventum fuisse à dicta Aloysia della-Tour, quodque Regina Anna sibi

14. illud adoptavit, quemadmodum obfervant prailegati Pater Honoratus d. pag. 275. Collector Gallus d. som. 2.

pag. 268.

Sic pradicta explicantur à Patre Toleph Francisco Fontana superius allegato tom. 8. cap. 68. pag. 445., qui ita. loquitur .. Il Sig. Hermant nella fua Storia degli Ordini Militari dice, che questa Principesa inflient quest' Ordine dopo la morte di Carlo VIII. e che prese per mosto queste parole; J' ai le corps delie, vale a dire, lo ho il corpo sciolto, alladendo allas parola

parola Cordiglio, perchè la morse del fuo Marito l'aveva fostrutta dalle. leggs, o dal giogo del Masrimonio : ma questa Cordeliera, o Cordone composto di molti nodi, e che dovera circondare le armi , fignificava più tofte luggizione, che efenzioni dalle leggi; ed ba bene del probabile, che quest' Autore fiasi ingannato, e che ab. bia presa Anna di Brettagna Regina di Francia per Luifa de la Tour d' Avvergne Vedova di Claudio di Mon. tagu della Cafa degli antichi Duchi di Borgogna, la quale, come dice il Pudre Meneffrier , prese per divifa. dopo la morse del [no Mariso un Cor. done avente i nodi sciolti, e rosti col fuddetto motto - lo ho il corpo sciolto. Anna di Brestagna avea più to-Ao voluto imitare il Duca di Bressagna Francesco II., il quale per la divogione da lui professara a S. Francefeo di Affifi, circondo con un fimsgliante Cordone le sue Armi , ed eleffe per fua divifa due Cordons coni nodi chinfi, come quelli, che diconfi di S. Francesco. Presentemente tut. se le Vedove di qualità pongono in. zorno alla loro Arme un Cordone fimigliante a quello di Aña di Brettagna. Dicto itaque albo Funiculo ad mitar 15. Funiculi Sancti Francisci de Assisio, Mulieres Aulz fuz nobilitate illustres infignivit dicta Anna Brittaniz Fran. ciz Regina Fundatrix, quo ad lumbos przeing bantur, & confimili quodammodo antiquo more Milites armandi Cingulo Militari, & Equeitri , Spiritualem hanc Militiam ex Nobilibus Fæminis constituit, ut prosequitur d. Instinianus d. pag. 847. d. Collector Gallus tom. 4. pag. 117. Philippus Bonanni in Cataloge Ord. Equeft. H. 120.

Forma vero, & Figura dicti Cinguli 16. habetur penes eundem Juffinsanum à pag. 845., & 847. d. Hermant pag. 331.

Figuram Mulicris d. Cingulo ornatz 17. tradit d. Philippus Bonanuus in Casalogo Ordin, Equestr. n. 130. Colleflor Gallus som. 4. pag. 117.

Congregationem predictam, quoad lio-18. norificentias, ad notita ufque hac tempora fublitiere in d. Brittania Provincia, & in nonnulus blandina Civitatibus, teitatur d. Justinianus pag. 848.

Utque omnia, que de antedicti Funicu-19. li Tellera fcripta reliquerunt Auctores, hic pro coronide referanius, tubdimus, quod ipfi Galliei Scriptores non modice conqueruntur, quod videlicet Teileram pradictam ad orna, tum Nobilis Cœtus per dictam Reginam Anam peculianter prafcriptam, ambitio subinde extendere sategit ad omnes simplicis Nobilitatis Forminas, italice Geneildonne, que indifliectim per abufum illa utuntur. & in earum Stemmatibus apponunt. quemadmodum clamant Claudius Fachet in Traft, de Origine Dignitatis Equitum , & Armorum Gallia, cujus Gailici Auctoris verba recenfet d. Justinianus d. pag. 847. d. Hermans ubi fupra .

DISCURSUS CXVIII.
FUNICULI FLAVI
IN GALLIA
DU CORDON JAUNE
ARGUMENTO

Et Summario non indiget.

E Quester hic Ordo Funiculi Flavi, Gallice Bu Cordon Janne, ostensus magis magis fuit, quam datus Galliarum. Regno; codem quippe tempore quo hie Ordo, hoc eit, circa annum 1606, Ducis Nivernenfis nepotis Henrici IV. Galliarum Regis emerlit, ipsemet Henricus IV. Rex illum, ut ridiculum de medio tollere fategit : res autem sic se habuit .

Ordinem Funiculi Flavi coloris inftituerat recens circa annum pranomi, natum 1606, Dux Nivernentis dicti Henrici nepos, seque Caput, & Generalem conttituit, & nominavit. Por. ro conflabatur hac Societas ex Equitibus Catholicis, & Hereticis Prote. stantibus, qui nihilominus omnes ad Ecclesiam conveniebant coram-Parochis, ibique Equitum electio ad Ordinem peragebatur die Dominica poit auditam Millam, datoque Campanz fonitu, omnes Equites Catholici, & Haretici accedebant ad Altare, &

in quibusdam Scamnis sedebant, nul-

la loci distinctione habita,

Generalis autem , aut ejus Locumtenens sermonem habebat ad eum. qui ad Ordinem admitti postulabat: Sermo autem versabatur circa eundem Ordinem Funiculi Flaui. Qua Allocutione completa, Registrator, ut vocant Candidato, legebat Statuta. Postmodum Sacerdos qui Missam celebraverat, aperto Evangeliorum libro, Pretendens Ense deposito, unoque genu flexo Juramentum prattabat de observandis Statutis sibi lectis: Generalis autem, vel ejus Locumtenens, fumpto manibus Enfe, illum Candida. ti lateri przcingebat; postmodum. collo Candidati Funiculum Flavum imponebat, & subinde ad amplexum recipiebat, de quibus omnibus agit Collector Gallus Hiftoire des Ordres Militaires , on des Chevalirs &c. tom. 4. S. 9. les Chevalieres del Ordre du Cordon Jaune pag. 219. juxta

impress. Amstelodami Typis Petri Brunel 1721. Historia Ordin, Monaftichorum Religioforum, & Militarium Oc. Gallice feripta, & in Ital:cam linguam translata à Patre Joseph Francisco fontana Congregationis Matris Der tom 8, can 66. à pag. 437. cum segg. juxta impress. Luca Typis Jos phi Salani , & Vincentii Giuntins 1739.

Cotetum Ordinis Statuta non folumrifu digna piafeferebant, fed uiterius etiam res omnino indignas continebant, ut non obscure indicantur in Litteris ipsius Regis Henrici, quas in-

fra referemus.

Inter autem Statutorum capita illud erat, quod omnes Equites scirent ludere, ut Nos dicimus Alla Mora, ut dicunt d. Collettor Gallus d. pag. 219. , & Historia translata per d.

Fontanam d. pag. 438.

Eft enim micare digitis lusus genus quoddam, quod adhuc apud Nos Italos durat, ut ex pugno clauso re. pente porrectis digitis, certantium uterque numerum proferat, & divinet, ficuti describit Ambrofins Calepinus in [no Dictionario in werbo Mico . Si. milique modo italice describitur in. Vocabulario della Crusca in verbo

Tenebatur quilibet ex Equitibus retine. re Equem leuchopheatum; ut dicitur apud Nos Bigio, & duos parvos Sclopeos, quos nominamus Piftole. fuis cum Vaginis ex corio rubri coloris, & pariformiter cum aliis Instrumentis ejusdem coloris sub pæna, quod alias accedere non possent ad Capitulum .

Przterea hic transcribimus ad litte. ram verba , que refert d. Historia. Gallica in italicam linguam translata per Patrem Fontanam pag. 438. Esendo che fossero di diverse Reli,

gioni

gioni i loro Statuti erano affai fisaveganti nell'Articolo concernente le

loro Mogli &c.

Inter hos autem Equites tam arcta unio esse debebat, ut se extenderet usque ad communitatem Bonorum, ita

8 talitet, quod si unus ex Equitibus
in aliqua versaretur angustia, & urgente necessitate pressus, extare debebat sundus ad illum succurrendum.

Equitibus illis qui Equo carebant, fas erat libere à coteris Equitibus accia pere ex eorum Stabulis, licet iidem effent absentes, dummodo tamen unum Equum Domino relinquerent,

Si aliquis ex Equitibus pecunia indigens reperiebatur, poterat pecunias ab illis Equitibus accipere uíque ad fummam Scutorum centum, abíqueso quod pecuniam præltans repetere valetet, neque de prestatione dolere, sub pæna pro prima vice, asperæ redargutionis, & secunda vice sub pæna expussionis ab Ordine, si ita Generalis judicasses.

Equites obstricti erant assistentiam praflare Generali Ordinis adversus quos. cumque, non tamen contra Regem, Tenebantur quoque Equites se teciproce adiuvare, ac adiumenta prastate adversus non solum cariores Amicos, ac Consangvincos, verum etiam contra eorum Fratres, propriosque. Genitores, nis tamen super hoc dispensationem obtinuissent à Superiori, bus Ordinis.

Poltremo cautum erat Statuto ejusdem Ordinis, ut de iis, de quibus in Capitulo inter cos, vel etiam alibi actum fuerit, altum servaretur secretum, quod revelari nequibat, nisi accedente quatuor Equitum—congregatorum consensu. Prædicta legi possunt apud allegatos Colletto. rem Gallum, & Historiam in itali, cam lingaam stauslatam per Patrem

Fontavam .

Delata pradicti Ordinis à Nivernense Duce exorditi ad Regem Henricum IV. notitia, Rex hujulmodi ridiculum Inftitutum fatim evertere fategit, in, junxitque duabus suis Epistolis, prima sub dat, 20. Novembris 1606. . & fecunda 1, Decembris eiusdem anni Locumtenenti Generali di Ciampagne , & di Brie , ut diligenter fe informaret fuper antedicta creatione affertorum Equitum, ac fuper Parochis illis, qui interfuerunt d. Creationi Equitum, & Sancta Dei Evangelia exhibuerunt, quibus przititum fuit ab eis Suramentum, & tandem quoad tenorem Satutorum. & omnia eidem Regi referret , ut fuper premistis opportung remedio provideret. Antedicte duz Eputolz originario Gallico Idiomate habentur apud allegatum Collettor, Gallum d. Tom. 4. pag. 221, & in nostram italicam linguam translatz referuntur ad. Pa. tre loseph Francisco Fontana d. Tom. 8. Cap. 66. pag. 439.

DISCURSUS XCIX.
GENEROSITATIS

ARGUMENTO

Non indiges ucque Summario.

Ridericus III. Brandeburgi Elector, tempore quo adhuc etat Princeps Electoralis, anno 1685. Ordinem instituti fub Titulo della Generofisà. In Tesseram prz.Eripsit Equitibus Cru. cem encausto cœruleo pictam, cum Epigraphe. la Generofisà. Nemo autem admittitur ad Ordinem Aquilz nigra, de

### 58 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

de quo diximus supra in som. 1. disc. 31. n. 19. nili prius sucrit admilus ad hune Ordinem Generostatis, & ut videre est in Volumine, cui Titulus - Li Sourani del Mondo, Veneziii impress. Typis Sebastiani Coleti, & Joannis Malachim anno 1720. som. 4, pag. 302., & 306. sub Tit. Ordini di Cavalieri & tordine di Cavalleria. della Generossia.

Hie Ordo Generositatis suit de medio sublatus à Friderico successore, demense Julii anno 1740., & in ejus locum novus Ordo suit intitutus, sub Titulo - Ordo Meriti, de quo agemus in Discursa sub d. Titulo Or.

do Meriti.

## DISCURSUS C.

### GENISTÆ

#### ARGUMENTO

Es Summario non indiges, cum consineas fimplices Narrasiones diversarum opinionum fundazionis Ordinis,

Res de isto Genista Equestri Ordine Scriptorum circumferuntur opiniones, quas Nos hic recenfebimus in prælenti Difeutfu. Sunt Primo, qui neque nomen Ordinis, fed folum Societatis tribuunt, & Ordinem phantatticum fictituinque nuncupant, ut Menennius in Suo Volumine Delieie Equeftri, quem refert Abb. Juftinianus Historie Cronologiche delle Religions, & Ordins Militari Parte Seconda cap. 42. pag. 592. juxta impress. Venesam Typis Combi, & la Non 1692. Historia omn. Ordin. Mo. nafficorum, & Militarium Gallice. feripta , & in Italicam linguam. translata à Patre Joseph Francisco

Fontana tom. 8. cap. 37. pag. 287. juxta impress. Lucensem Typis Joseph Salani , & Vincentii Giuntini 1739. Pater Menestrier Traite de Chevalierie: Pater Philippus Ronanni in Catalogo Ordin. Equestrium n. 4. ubi cum Petro Bellojo Preside Tolosano ait, non fuisse Ordinem Equettrem , fed folummodo Cætum Juvenum, veluti Scutiferorum, fed sanguine No. bilium, ad custodiam corporis ejufdem Regis, qui eos armigerorum titulo decoravit, de quibus etiam ad piclens supereit veitigium : Collettor Gallus Histoire des Ordres Militaires tom 3. S. 47. Les Chevaliers de la Coffe de Geneft en France pag. 276. juxta impress. Amftelodami Typis Petri Brunel 1721. ibique lubdit, quod dicti suvenes debent effe inttructi, cuncafque linguas intelligere, & illas explicare, ficut & Epittolas, quas deferunt Oratores Exterorum Principum.

Secundo Scribentes tenent Fundatorem hujus Ordinis fuille Sanctum Ludo. vicum Galliarum Regem; occasione quippe, qua idem Rex Ludovicus cum Margarita Provincie Nuptias contraxit, & Ordinem construxit Genistz. scilicet anno 1234, in Civitate Sennonensi, Gallice Sens, cujus Ordinis Equites appellantur Cavalieri della. Scorga della Gineffra in Francia: Les Chevaliers della Cosse de Genest: notum eit autem, quod Genitte Arbusculum folia parva viridia producit, & flores flavos. Addidit Lemma ver. bis illis: Exaltas bamiler; juxta enim. dichi Arbufculi Genifie indolem, non. alte extollitur , nec superbe affurgit, fed humilis, & fronde minuta flore luteo, ideoque in simbolum humilitatis datur. Hinc Collare, & Torques ex Genista constructus erat ex encausto viridi Liliis slaui coloris, crittal-

cristallis ex utraque parte perforatis, ac encausto cerulco, hacque appensa funt catenz , à cujus extremitate. Crux pendebat plana habens in ex. tremitatibus parvos flores aureos: fic erat Ordinis Tessera : & pro rei explicatione transcribimus, quod scribit Hermant Histoire des Religions, ou Order Militaires com. 2. cap. 4. à pag. 41., & feq. juxta impreff. Rechoma. gen. Typis Jo. Baptifta Befogne 1726. som. 2. ubi Gallicis verbis fic habet - Le Geneft eft un Arbufte, qui a les Fleurs jaunes. Il y a aussi du Genest blanc, qui est plus rare; il produit une graine semblable alla lentille, la quelle vient en certaines Gousses co. me les Phaseoles: & tradit Calepinus in verbo Genifia. Ipse Rex e Gualterii Epifcopi Senonensis manibus sumpserat die antecedenti, qua Reginz habita fuit coronatio. Equites gestabant vestem, ut dicitur, Una Cottadi Damasco bianca cum Caputio violacei coloris: Abb. Justinianus d. pag. 593. Pater Fontana d. tom, 8, pag. 283. d. Hermans Histoire des Religions, on Ordres Militaires som. 2. cap. 4. à pag. 41., & Seq. juxta impreff. Rosbomagen. som. 2. Comes in-Koden Sapicha in Juo Corollario omn. Ordin. impress, in calce Traffatus de Origine Ordinis Aquile Alba in verbo Siliquarum Jenefte pag. 325. juxta empreff. Colonia Typis Adams Cholini 1730. Collettor Gallus tom. 3. pag. 278. Pater Honoratus à Santia Maria Differe. Hiftoriques &c. fur la Chevalerie lib. t. Differt. 7. Artic. 4. à pag. 152. cum feqq. juxta impreff. Parifien. Typis Petri Francisci Giffart anno 1718. Equitum numetus non crat limitatus: allegatus Pater Fontana d. tom. 8. pag. 287. d. Abb. Justinianus d. pag. 192. . & Jeg.

At quod effer numero limitatus cum. Albmole in Traffat, Ordinis della Garsiera, & cum Favino in Theatro Honoris, d. Abb. Justinianus pag. 593. d. Collector Gallus som. 3. pag. 278. Guillelmus de Naugis Monachus Abbatia Santii Dionyfii in Gallia, ille. scilicet Scriptor, qui Divi Ludovici Vitam, quindecim annos post mortem d. Regis descripsit, refert, quod anno 1238. Rex Ludovicus contulit hunc Ordinem Roberto Artefix Co. miti in Ecclefia Sancti Cornelii di Compiegne, rursusque anno 1267. Parisiis in Cathedrali Ecclesia in die Pentecolles eundem Ordinem Philippo filio suo majori, & Roberto ejus nepoti, filio Roberti Countis Artesiz ejus Fratris, pluribusque aliis Fran. ciz Baronibus, & dicta occasione peractiz fuerunt solemnitates magnapompa, & viarum etiam apparatu in Parisiensi Civitate, magnificisque Conviviis: que omnia leta octo dierum circulo pedurarunt. Verba autem dicti Guillelmi per extensum re. fert d. Paser Fonsana som. 8. d. pag. 288. d. Collettor Gallus som. 3. pag.

Itemque ex litteris Caroli V. quibus anno 1378. contulit hunc Ordinem Goffredo di Belleville Nobili ejus Aulico convincitur, fuiffe Ordinem istum longe ante tempora Caroli VI. institutum, ficur notat d. Paser Fossana d. 10m. 8. pag. 288., ubi tran, scribit verba dictarum Caroli V. Litteratum, idemque habetur penes d. Collestorem Gallum d. 10m. 3. pag. 276.

Tertio non desunt Scribentes, qui asserunt, Auctorem hujus Ordinis suisse Carolum VI. Galliarum Regem, de quo meminit d. Abb. Justinianus d. pag. 593.

Verum dicta opinio destruitur ex supra H 2 relatis

relatis, per que oftenditur longe ante tempora d. Caroli VI. extitisse hunc Ordinem , illumque fuille ab Antecessoribus pluribus collatum. Et quod Ordo duraverit ad tempora Caroli VI., non amplius, inquit d. Comes in Koden Sapieba pag. 326. d. Hermant Pag. 44.

Figura d. Torquis, Collaris, & Crucis habetur apud d. Juftinianum pag. 542. d. Bonannum d. n. 41. G in Generali Tefer. Descrip. n. 36. d. Hermans d. som. 2. pag. 41. dichum Patrem Honoratum à S. Maria in Explicat. Tefferar. Sub n. 34. pag. 463. Quod Telfera, & Collare pro Regibus aliif. que præclaris viris essent magni va. loris, constat ex Documentis noviffime extractis ex Libris, ut dicitut, Della Camera de Conti Parifiis 2392. quod Documentum affert d. Pater Fontana pag. 289. Collector Gallas com. 3. pag. 118.

Pigura Equitis sua Vette, & Tessera induti, videri potest apud d. Bonannum d. m. 41. d. Collettor. Gallum som. 3. pag. 276. Veitis autem confiftebat in Thorace, ut nos dicimus, Ginbbone ex ferico albo cum Cappa coloris violacei, allegato Favino Theas Ho. nor. fcribit d. Bonannus d. n. 41.

Przmisso igitur, Ordinis hujus vel Societatis a Galliarum Regibus inflitutio. nem processisse, de plano sequitur, illius magnum Magitterium nonnisi ad Regiam Franciz Coronam fpe, ctare, ac Magnorum Magistrorum Catalogum eundem effe, ac illum, quem Nos adducimus in calce Difcursus super Ordine Sacre Am. pulla, sen Sancti Remigii, registrato in nostro som. 1. Dife. 19. a pag. 266.

# DISCURSUS CI. SANCTI GEORGII DEALPHAMA

ARGUMENTO Et Summario non eget.

Nno 1201. Petrus Secundus Aragoniz Rex Equeftrem Militarem Ordinem instituit sub Divi Georgii auspiciis; cumque Residentiz Cafirum, five Arx, vel locus nuncupatus esset de Alphama in Catalunie Principatu ad Ripam Maris litus prope Flumen Iberum, Ordo etiam dictus est Ordo Santti Georgii de Alphama: Pater Mendo de Ordin. Militar Difq. 1. Queft. 9. n. 171. Abbas Juftinianus Hiftorie Cronologiche dell' Origine degl' Ordini Militari Parte Seconda cap. 49. pag. 633. Collettor Gallus Hiftoire des Ordres Militaires, on des Chevaliers Ge. tom. 3. S. 54. pag. 310. Eruditus Dominus Ioannes Fridericus S. R. I. Comes in Koden Sapieba Caftellanns Trocenfis Eques Aquila Alba in Polonia in Corollario Celebriores in Christianitate Ordines enumerans in verbo Santti Georgii de Alphama pag. 281. & feq. impress. in calce Voluminis ejufdem Auttoris cui Titulus - Adnosationes Historica de Origine &c. in Regno Polonie Ordinis Equitum Aquile Alba impress. Colonia apad Adamum Cholinum. 1720. Pater Honoratus à Santia Maria Excalceatus Difertations Hiftoriques , & Critiques fur la Cheva. lerie Libr. t. Difert. 10. Art 4. a pag. 233., & in Table Alphabetique, & Cronologique pag. 512. juxta smpre -

impressionem Paristeusem Typis Petri Francisci Gistart anno 1716. in Historia Ordinum Monasticorum, Religiosorum, & Militarium Gallicescripta, & in nostram Italicam liwguam translasa à Patre Joseph Francisco Fontana Congregationis Matris Dei tom. 6. cap. 10. pag. 83. junta jupressionem Luca Typis Josephi Salani, & Vincentii Giuntini 1738.

Hie Ordo cum Apoltolica confirmatione vel careret, vel illam folum ob. tinuerit à Benedicto XIII. anno 1369. qui in Regno Aragoniz pro vero Pontifice habebatur, ne talis Ordo in totum aboliretur, unitus fuit Mi. litari Ordini Montefia, idemque Alphamz locus erectus fuit in Prioratum ejusdem Montesiz Ordinis. Videantur itaque ea, que diximus insuo loco Discursu de d. Militari Equestri Ordine Monte sig: Notamusque, quod pradictus Paser Fontana difta pag. 83. in compendium redigens Hiitoriam hanc, hzc fubdit - L' Ordine di S. Giorgio in Alfama fu institui-to nell' anno 1201, in S. Giorgio di Alfama nella Diocefi di Tolofa, e fu dalla Santa Sede approvato nel 1363. Fu egli unito à quello de Montesa. nel 1399. dall' Antipapa Benedesto XIII., che veniva riconoscinto per legitimo Pontefice in Spagna, e que. fla unione fu confirmata nel Concilio di Costanza .

DISCURSUS CII.

SANCTI GEORGII
IN AUSTRIA
IN CARINTHIA
ETIN GERMANIA

#### ARGUMENTUM

Idem est pro utroque Ordine Argumentum, in quo exponitur Institutio Ordinis peracta als Imperatore Friderico III. & resp. clare a Maximiliano I. Deferibitur Tenfera utrusque Ordinus, agrituque de Confrateriniate fupraddita.

#### SUMMARIUM.

1. P Lures Ordines Equeffres, ac Milistares creeti func fub Tsiulo S. Georgii.

2. Aserunt aliqui Ordinem Santli Georgii fuisse institutum à Rodulpho Augiburgico.

3. Alii à Friderico III. Imperatore, &

4. Alii à Friderico IV.

6. Alii à Maximiliano I.

7. Maximilianus instituit Confraternitatem, & n. 8.

8. Fridericus III. eum sua Coninge Roma Imperiali Diademase coronasus suit à Summo Ponsisce Nicolao V. au-

no 1452. 9. Idem Imperator Fridericus III. obtinuis à Summo Pontifice Paulo II. su., fistationem, & confirmationem bujus Equestris Ordinis, & n. 8. 9. & 10.

Ordo inflicueut fuit ad ruendam Ar, mis Catholicam Fidem. Equites renebantur cuftodire Santtiffimum Euchariftia Sacramentum, illudque affociare, auosies publico deferebasur.

10. Magnum Magistrum electioum babebant Equites, & quomodo.

11. Equites ditti Ordinis, qua Vota-

12. Vestis corum est coloris ad placitum, exceptis rubeo, viridi, & cæruleo coloribus.

13. Teffera corum erat Crux plana rubei coloris.

14. Armantur Equiter, ut Equites Con-

## Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

Coustantiniani, & fere sub corum. Regula virunt.

15. Figura Equitis, & dicta Crucis, apud quos Scriptores babeatur.

16. Ordinis Seder erat Abbatia de Mi-

17. Eidem affignata fuerunt alia Bona , es qua, & quibus oneribus , & n. 18.

19. Confirmatus fuit à Summis Pontificibus bic Ordo .

20. Et sub Regula S. Augustini . Equites Ordinis ftrenne contra Tur. cas pugnavere .

21. Temporum cursu, & inforcuniis diminutus manfis Ordo, & pro illius Subfidio eretta fuit Confraternicas, & quomodo, & п. 22.

23. Teßeram Confraternisatis flatuit Imperator Crucem auream , & Super eam Coronam .

24. Crucis, & Circuli figura apud quos babeatur .

25. Figuram Equitis cum Cruce, quis referat .

26. Equites bujus Confraternitatis preferehantur cæseris Equitibus, & vocantur Equites Coronati.

27. Caremonia in Equitum receptione quemodo peragebantur.

28. Hanc Confraternicatem confirma. vit Pontifex Alexander VI, qui voluit in ea fe adferibere.

20. Idem Pontifex Confraternitatem. bane commendavis omnibus Germamie Episcopis.

20. Leo X. d. Confraternitati Indulgentias concessit, & Privilegia alio-

rum Militarium Ordinum. 21. Maximilianus I. wolnit adferibi

buic Confraternitati. 32. Quomodo Scriptores descripserint

fundationem bujus Ordinis peractam à Maximiliano L, & n. 33.

DI SCURSUS CII. SANCTI GEORGII

AUSTRIA

# CARINTHIA ET IN GERMANIA

Um plures fub glorioliffimo Sana cti Georgii Martyris Vexillo Mi-1. litares , & Equeftres Ordines militent, Aureatus scilicet Constantinianus, Alphame in Hispania, in Austria, in Burgundia, in Anglia, sub Ordine Periscelidis Januz, Ravennz, Rome, in Bavaria, Carinthia, & Germania, & de omnibus in hoc Volumine agatur, nunc in przfenti Difcurfu fermo erit de Ordine Auftriz, Carinthix, & Germanix; fuper cujus argumento Scribentes eorum Narrationibus multifarie rem involuunt : fi. quidem modo loquuntur de uno Ordine in Carinthia, modo de Ordine Germaniz, & eidem nunc tribuunt que ad alium spectant, sic considerantes pro uno solo Ordine, ac tandem pro duobus.

Nos autem ea; que in Scriptorum Voluminibus attente legere curavimus, in unum recolligentes, Historiarum feriem dilucidare conabimur. Exponimus ergo, quod aliqui ex Auctoribus volunt Ordinem Sancti Georgii fun-

2. datum fuisse ab Imperatore Rodulpho III. Habgpurgico Austriaco cir. ca Annum 1273., & annum 1290., intra quem terminum rexit Rodulphus Imperium, ad tradita per Abba. tem Bernardum Justinianum Historie Cronologiche dell' origine degli Ordini Militari Parte Seconda cap. 46. pag. 611. juxta impressionem Venetam Typis

Typis Combi, & la Noù 1692. Comirem Jo. Fridericum in Koden Sajie ba in fao Corollario omn. Ordin, in verbo Santli Georgii in Germania, pag. 177. quod ett in calse Trattatus ejustem Anthoris sub Titulo - Admorationes Historica de Origine &c. Ordinis Aquila Albe in Regno Polouia impress. Colonie Typis Adami Chalini 1720.

Pars Scriptorum probabilius firmat, il-3. lum fundaile Fridericum III. Imperatorem, & quidem tempore, quo vixit Imperator, hoc est ab anno 1440. usque ad 1493., ut cum Lazie lib. 2. de Rebus Viennenfibus, Bernardo Lucemburgo de Ordin. Militar. Floco Eleemofinario Menennio de Delisiis Equestribus pag. 80. tradit Paser Andreas Mendo de Ordinibus Militar. Difq. 1. queft. 2. S. 27. d. Juftinia. Bus pag. 611. Pater Philippus Bonan. ni Catalog. Ordin. Equeftr. n. 43. Historia Ordinum Monasticorum, Re. ligioforum , & Militarium Gallice feripta, & per Patrem Joseph Fran. cifcum Fontana Mediolanenfem Con. pregationis Matris Des in noftram. Italicam linguam translata tom. 4. cap. 11. à pag. 69. cum segq. ubi reprobata opinione, quod illum in Carinthia fundaverit Rodulphus, co quia dictis temporibus Domus Austriaca nondum Carinthix Ducatum nacta erat, & cujus Dominium acquifivit folummodo postquam Henricus Rex Bohemie ultimus Carinthix Dux, ob tirannicum gubernium à Populo ejectus anno 1309, tandem obiit anno 1331.

Dicunt aliqui illum fundasse Fridericum 4. IV. Imperatorem anno 1450., ut apud Comitem in Koden Sapicha dicto Corollario pag. 281. qui inquit, quod jam desiit.

Sed qui ita scribunt, nominant certe-

5. inter Imperatores dictum Fridericum Austrix, qui suit zmulator in Imperio Ludovici V. Imperatoris spatio annorum novem; major vero occiptorum pars minime in Catalogo Imperatorum collocat. Et sic tribuitur Friderico III. institutio hujus Ocdinis, ut bene notatur in dicta Historia Gallice scripta, & in Italicam Linguam translata à d. Patre Fontana. pag. 75. Ulterius discrepat in tempore allerte Institutionis.

Alii nominant Institutorem , & Fundato-6. rem Maximilianum I. anno 1449 P. Andreas Mendo de Ordin, Milisarib. Difg. 1. quaft. 2. S. 22. n. 48. Paser Philippus Bonanni in Casalogo Ordin, Equeftr. n. 44. Pater Honoratus à Santta Maria Carmelita Excalcentus Difert. Hiftoriques, & Cri. siques jur la Chevalerie &c. lib. 1. Differt. 10. art. 4. pag. 233. , & in explicat. Tefferarum n. 52. pag. 407. O in Tabula Alphabetica pag. 512. juxta impressionem Parisiensem Typis Petri Francisci Giffart anno 1718. d. Comes in Koden Sapieba d. Corol. lario d. pag. 277.

At patet, quod przdicti confundunt 7. primam Ordinis fundationem cum fequenti Additamento Confraternitatis factz à Maximiliano I., aptantque primo quod convenit fecundo, ut ejus lectura patefacit, & ex infradi, cendis conttabit, ac notat Collettor Gallus tom. 3. 8. 51. pag. 293., 65 tom. 4. pag. 91. infra allegandus.

Patet itaque ex pramiss, hune Ordi-8, nem non suisse institutum à Rodulpho, neque à Friderico IV,, & fequitur illum instituisse Imperatorem Fridericum III.; Maximilianus quippe I. nonniss Restaurator Ordinis fuit, ut mox demonstrabimus. Profecto idem Wridericus III. Imperator, occasione qua una cum Eleo, nora

## 64. Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

nora eius Coniuge anno 1452. ad Urbem se contult, ut à summo Pontifice Imperiali Diademate coro. naretur, prout redimitus fuit à Nicolao V. Pontifice Maximo, ut refert Pater Ignatius Amat de Gravefon Historia Ecclefiaftica som. 9. in con. tinvas. Tabularum Oc. in feptima. Tabula Chronologica sub n. 49. pag. 78. juxta impress. Roma Typis Ludo. vici Tinaffi , & Hieronymi Mainardi anno 1722, cupiens ab ipfa Sancta. Sede Apostolica intitui, & comprobari Equettrem Militarem Ordinem in Dei honorem, & Sanctiffimz Virginis exaltationem Fidei Catholicz, pro a. nimæ sue salute, & ad gloriam Domus fue Auftriacz, Romam petivit adimplendi Voti causa, & à Summo Pontifice Paulo II. hujusmodi ereetionem Ordinis obtinuit, ut tellatur idem Summus Pontifex Paulus Secundus in fua Bulla, qua fic loqui, tur .. Sane chariffimus in Christo fi-Q. lius nofter Ersdericus Romanorum. Imperator femper Augustus, qui ferwore Devotionis accensus, nuper ad vifitandum Santliffima BB: Petri , & Pauli Apostolorum, & alia Deo dicata loca, ad almam Urbem ex Vote personaliter se contulit, Nobis bumiliter explicavit, quod ipfe ad landem, & gloriam Omniposentis, ac gloriofe Virginis Maria, pro exaltatio. ne quoque Catholice Fidei , Anime fua falute, ac Domus Auftriace (à qua originem traxit ] commemoratio, ne, & decore, unum Militarem Ordinem fub invocatione Santie Georgii Martyris per Nos erigi, atque inftiqui sota mente defiderat &c. Quod confirmant verba Bullz Julii II. in. qua ita exponitur . Ordinem Divi Ge. orgii Martyris erexit, & auctoritate Santia Sedis Apostolica primus fundavit: przdictaque omnia referuntur

etiam in dicta Historia Gallice Scripta. & in italicam linguain translata à laudato Patre Fontana pag. 70. 71., & 75., & notat Collettor Gallus Hifloire des Ordres Militaires &c. tom. 4. S. 82. à pag. 84., juxta impressio. nem Amstelodams Typis Petri Brunel

1721.

Tenebantur Equites Catholicam tueri Fidem, & pro ea fanguinem fundere, imminente Hottium periculo: itemque cuitodes effe nochu, diuque Sacia Euchariftie Sacramenti, illud comitari, quoties publice deferretur : d. Pater Mendo d. Difg. 1. quaft. 2. S. 27. d. Bonannus d. n. 42. Collector Gallus Histoire des Ordres Militaires Gc. tom. 3. S. 51, pag. 293, juxta impreß. Amstelodami Typis Petri Brunel 1721. d. Abb. Inflinsanus pag. 611. ubi inquit .- Ed affiftere alla custodia . e conservazione del Santissimo Sacramenso dell' Eucarifia, e di fervire ad effo processionalmente in ogni fortita .

Sanxit quoque Imperator, ut Ordo fu. 10. um peculiarem magnum Magistrum haberer, qui ab Equitibus eligeretur, semper tamen dependenter à consenfu dichi Friderici, aut primi Domus Auttriaca: adeffet Przpofitus, qui Capellanos, & Ecclefiatticos gubernaret; adessent Equites , ac Equites cum. Preposito, & Sacerdotibus subiecti effent magno Magistro . Quod ma-11. gnus Magister, Equites, Preposi-

tus, & Ecclesiastici Vota emitterent Caltitatis Coniugalis, & Obedientiz, non autem Paupertatis: unde bonorum suorum tam patrimonialium, quam acquisitorum proprietatem folumodo fervarent cum licentia fuorum Superiorum; quorum bonorum reditus exigebant, & in usus proprios implicabant; non poterant tamen bo. na, five mobilia, five immobilia.

vendere, cum post eorundem mortem iidem succedere deberet Domus, in qua professionem emiserant, aut a-lia Domus ab ipsa dependens; d. Hustoria Gallico seripra, sp. in Italicam linguam translata à d. Patre Fontana pag. 71. Pater Bananus in d. Catalogo n. 43. d. Collestor Gallus tom. 4. d. S. 82. pag. 86,

& feq , & infra n. 44.

Przdictorum Equitum, & coterorum x2. statuit Habitum, hoc eit Vestem, aut ut dicitur, Sottana coloris ad placitum eorundem, exceptis rubeo, viridi. & cœruleo coloribus. In Vigiliis autem , conchifque Sanchiffima die Sabbati deferre tenebantur aliam Veitem albam, non tamen interioris Vettis longitudinem excedentem: d. P. Mendo d. Difq: 1. quest, 2. S. 7. d. Fontana pag. 17. d. Bonannus n. 42. d. Collector Gallus tom. 4. pag. 87. Tandem in Telleram praferiplerat Cru-13. cem rubeam; ut eit Crux Montefiz planam fuper difta Veite gettandam: d. Pater Mendo ubi fupra , & P. Fontana in d. Historia pag. 72. · Parer Philippus Bongnnus in d. Casalogo Equeft. Ordin. n. 43 Juftinia. mus d. pag. 611. d. Collector Gallus som. 4. d. pag. 87.

Armabantur autem Equites eo modo 14. quo armantur in Religione Conthantimana Equites, & sub eistemafere Constitutionibus: Jufinianus d.

· pag, 611.

Figura Equitis armati, dictaque Cruce 15, ornati, & cum scuto pariter eandem Crucem habente, videri potest penes d. Pattem Bonannam d. n. 43, Collestorem Gallum Histoire &c.

Rurfus dictam Crucem delineatam exhibet d. Bonannus in Generali Tefferarum descriptione n. 38. d. Justinianus 248. 611.

Pro fede autem hujulmodi Equestris Mi-

16. litaris Ordinis affignavit Fundatos Abbatiam, & Monasterium de Mile-Rad , Ordinis Sancti Benedicti in Dieceli Salisburgenti fitum, fuifque fum. pribus contiruere fecit Ecclesiam, retiaurare Clauitra, & Dormitoria, ahaque loca, una cum Mobilibus, alufque necessarus pro Equitibus, primumque Cubiculum flatuit pro magno Magistro, secundum pro Prx. polito Ecclefiatticorum, tertium pro Decano Equitum, quartum pro De, cano Ecclesiaticorum, & ita ut semper intra duos Equites adeller Sacerdos , & inter duos sacerdotes unus adeffet Eques, in Choro autem folus magnus Magister pracederet Sacerdotibus, sed Equites locum inferiorem tenerent poit Ecclefiatticos: Mende, & Bonannus superius allegati: d P. Fontana pag. 71. d. Abb. Juffin. pag. 611., ubi quod ibi adificavit Cathedralem, cuius Canonici candem Equettrem. Tefferam gestabant; quod tamen impu. gnat d. Fonsana; d. Paser Mendo d. Difq. 1. quaff. 2. S. 27. 11, 60.

Rutius dieto Ordini Equettri, prater dictam Abbatiam di Mileftad Ordi-17. nis Sancti Benedicti, concella fuerunt alia Bona, scilicet Commenda, de Morbergh Ordinis Sancti Joannis Hierofolymitani in Diecefi Patfaviz, & ab Ordinibus pradictis Sancti Benedicti, & Sancti Joannis separavit Summus Pontifes . Sic pariter tradidita fuerunt Equeltri Militari Ordini, Hospitale, & Monasterium Sancti Martini , tune in Diecesi Passaviz , nune Viennz Sacellum Beatiffimz Virginis nove fundationis, & Paro. chialis Ecclefia Montis Straden in. Diecesi Salisburgen, de jure Patronatus Imperatoris : d. Pater Foncana.

d. pag. 72. Nonnulli Scriptores allerunt, quod diAus Imperator affignavit his Equitibus Bona Familia de Cranicers nuper extincle, queque fuerat Domina di Traat Mandorf Scharfeneck, aliorumque Bonorum , tette d. Patre Fontana.

Sanxit vero Summus Pontifex Paulus II. 18. quod Abbas, & Monaci de Mile. ftad, transire possent, si vellent, ad aliud Monalterium Sancti Benedicti . cum onere Equitibus subministrandi eisdem Religiotis, corum vita durante. & pro sufficiente manutentione. partem Redituum di Milettad.

Quod Reditus dietz Abbatiz, & przno. minatajum aliarum Ecclesiarum nunquam in ufus profanos verterentur, & in illis confueta Officia celebra. fentur. & fundationum obligationes adimplerentur, ac in Hofpitale San-Ai Martini Hospitalitatis munus non omitteretur : d. Fontana d. pag. 72. Tandem idem Summus Pontifex approbavit, & confirmavit ad initar

Ordinis Teutonici hunc Ordinem. Sancti Georgii, quem etiam cofirma. vit dicti Pauli II. Successor 16. Julii 1471., & refert d. Fontana pag. 72. d. Pater Philippus Bonanni in Cata-

logo Ordin. Equefr. n. 42.

Et quidem fub Regula Sancti Augustini: Pater Mendo Difq 1. quaft. 2. 20, art. 27, d. Bonanni d. n. 43. Justinia. nus d. Parte Secunda cap. 46. pag. 611. Hujus Ordinis Equites Itrenue contra Turcas pugnarunt, & Victorias reportarunt: d. Mendo d Difq. 1. quaft. 2. S. 27. d. Justinianus d. pag. 611. Cum autem temporum, bellorumque infortuniis Ordo hic diminutus fue-21. rit, dirutz Ecclefix, ac Monafteria

misere eversa, undique Territoria ferro, & incendiis vastata, ut Agrorum Cultores vix supereffer.: , Equites vero impotentes essent ad resistendum Turcarum violentiis, ac incur-

fionibus; Joannes Sibenhirter magnus Ordinis Sancti Georgii tune temporis Magifter, anno scilicet 1492. subfidium aliquod rebus his perditis excogitavit parare, ac suppetias ferre. proindeque inttituit Confraternitatem, & Societatem fub titulo Sancti Georgii . In hac Societate adscribi poterant tam masculi, quam fæminz. absque onere vivendi sub Disciplina Regulari : tenebantur enim folum masculi suis, vel Imperatoris sumptibus contra Turcas pugnare; Fc. minz autem eleemofinis, ac donariis contribuere debebant pro constructione Arcis, ac munitionibus, ut Infidelium incursiones repellerentur. Socictatem hanc Maximilianus I. Imperator approbavit literis patentalibus lipruk datis 18. Septembris anno 1491. eamque subinde approbavit etiam Summus Pontifex Alexander VI. anno 1494., & Leo X. Alexander VI. injunxit, quod in ea duo adeilent Vicarii Generales , magnus feilicet Magister Ordinis S. Georgii, & Episcopus de Gurch, qui dietz 22. Congregationi preessent, & illis parerent in rebus spiritualibus . Quod Imperator Maximilianus, eiufque fuccessores in Auntia, Stiria, & Carinthie, & Carniola Ducanbus, duos aut, plures statuerent Generales Duces, quibus omnes parerent inomnibus concernentibus Armorum gubernium, & quod iidem reciperent Juramentum Fidelitatis, & Obedientix: d. Pater Fontana d. pag. 73. d. Collector Gallus d. Tom. 4. pag.

Idem Imperator omnibus Confratribus 23. in eorum Tefferam przfcripfit Crucem auream, & fuper eam Coronam auream, aureumque circulum, & illam ad fui arbitrium ornare gemmis, & lapillis pretiofis, & candem publice decè deferre coram Regibus, & Principibus in Pileo, aut Bireto, ac in ca parte fibi magis bene vifa; d. Comes in Koden Sapieba in d. Corellario d. pag. 277. d. Parer Forsana d. pag. 73. d. Colletter Gallus d. tem. 4 pag. 81.

Quod Crux aurea esset trisoliata Coro, nx inserta, dicit d. Comes in Roden. Sapieba d. pag. 277., & distus Paser Honoraesu à Sausta Maria Carmelisa Excalceatus in Tesseratum Ordinum Militarium Descriptione sub n. 51. pag. 464. ubi refert figuram ejusdem Crucis aurez trisoliatz cum corona-Ducali appensa catenula triplici. Quod esseratura plana, inquit l'atter Bonannus Catalogo Ordin. Equest, n.

Figura dicte Crucis, & Circuli habetur 24. apud d. Bonannum d. n. 44., & in Generali Tosserarum figura n. 39. pag. 150., & apud Collettor. Gallum som. 4. in explicatione Tesserarum fub n. 39. pag. 415. 3xtd impressione Amstelodami Tygis Petus Brusel, ubi quod Crux eras rabea cum corqua aurea.

Figura Equitis d. Cruce coronata otna-25. ti cernitur apud Bonannum d. n. 44. Collettorem Gallum d. som. 3. 5. 51. pag. 293.

Statuitque idem Imperator, quod ejuf. dem Confraternitatis Equites coxte26. ris przeederent Equitibus, & quod 
vocarentur Equites coronati, corumque filiis fas, & jus ellet fuper corum itemmatibus Coronam deferendi:
d. Fontana pag. 73., & 74. d. Celletlor Galins tom. 4. pag. 89., & Nos

dicemus infra n. 38., & 39.

Ecanum acceptatio. in Confraternita27. tem peragebatur ab Epifcopo, qui
Candidato Cercum tradebat, & Crucem brachio affigebat, & Viri Nobijes Candidato Calcaria aptabant: d.

Fontanapag. 74.

Nobilem hane Confraternitatem film. 28. mopere collaudavit Summus Poorifex Alexander VI., qui declaravit se huic velle adscribere, & se adscripat; unde extat Decretum Joannis Sibenhittet magni Magitti Ordinis Sancti Georgii, in quo d. Pontifex uti Confrater habetut: ibi .- Orems: pro Suntissimo vostro Alexandro VI. Confrater nostro; cujus exemplo multi etiam S. R. E. Cardinales eidem seasociarunt, ut videre est penes d. Fontanam pag. 74.

Hic notandum, quod si verum esset Ale. xandrum VI. nullum Equeftrem. Ordinem inflituisse ex se, super qua videantur que dicimus in Difeurfu Ordinis Santli Georgii Rome, fatendum effet, ca que tradunt Menennins, Tamburinus , Scoonebek , Hermant . & alu, intelligenda effe de Societate, & Confraternitate Sancti Georgii in. Carinthia, ab Imperatore Maximilia. no unita dicto Ordini Sancti Georgii quam confirmavit idem Alexander VI. ut diximus, & explicat d. Pater Fontana pag. 75. At hac affertio ve. luti contraria tot Scriptoribus, videtur improbabilis, ut diximus in dido nottro Discursu super Ordine S Georgii Roma.

Idem Pontifex Alexander VI. de con-29. fervatione, & augmento hujus Confraternițatis folicitus, Apaftolicia Litteris, omnibus Germaniz Episcopia summopere hanc Confraternitatem commendavit, pluresque indulgentias concessit: 4. Fontana pag. 74.

Et Leo X. iterum confirmando Sanêti 30. Georgii Ordinem, & Confraternitarem, & Societatem etdem annexam, Indulgentias concessit, eademque, illi privilegia, quibus alii Militares Ordines fruuntur, ut prosequitur d. Fontana d., pag. 74.

Con-

Conftat pariter Imperatorem Maximilia-31. num 1. se declaraise, velle huic Societati nomen dare, ac in litteris Ioanni Navarre Regi 16. Octobris 1511. datis teltatur, Imperatorem Fridericum Patrem fuum, qui ob devotionem erga Sanctum Georgium hunc Ordinem assumpserat , quodque ipse pa, ternum fequens exemplum, flatuerat eundem Ordinem conservare, ejusque reditus augere. Quod repetit Julius II. dictum Imperatorem se declarasse, velle hunc Ordinem ingredi, unaque fimul cum Equitibus proprium effundere fanguinem in Ecclesie, ac Imperii defensam, & augmentum : iterumque auxiliante Deo, Civitatem. Hyerusalem, Bisantium, aliaque loca, que Infideles occupaverunt, ab eorum manibus vindicare, ut narrat fepe allegatus Pater Fontana d. pag.

Hujus Ordinis fundatio ab Imperatore. 22. Maximiliano I, confecta , licet quoad fubstantiam juxta prenarrata, exponatur etam ab Abbate Inflinia. no Historie Cronologiche dell' Origine degli Ordini Militari &c. , diversa tamen verborum methodo narratur: quippe laudatus Scriptor in Parte Secunda cap. 46. à pag. 610. ponit Titulum Ordinis Sancti Georgii in Carinthia, & Austria, & relata opinione fuisse institutum à Rodulpho, firmat vere fundatum fuille à Fride. rico III, Imperatore, feriemque hu. jusmodi Institutionis exponit, ut Nos retulimus .

Idem verò Abb, Justinianus in cap. 76.
33. à pag. 783. cum seq. exponit Narrationem alterius Ordinis sub Titulo
Sautti Georgii in Germania, & inejus narratione, nulla explicite mentione facta de institutione prafati Ordinis à Friderico III. Imperatoreperacta, nulloque verbo de Confra-

ternitate superaddita . & confirmata à Maximiliano I, inquit, & firmat. guod Maximilianus I. Imperator in. Bellis instituit, five renovavit Militarem Equettrem Sancti Georgii Ordinem anno 1494. Volumen, cui Titu. lus Jurisprudentia Heroica, sive de Iure Belgarum, circa Nobilitatem, & Infignia &c. S. 24. ubi ait - Extat apud Auftriacos Nobilis Santti Georgii dittus Coronatorum Ordo, inftitutus ab Imperatore Maximiliano I. anno 1494, quem etiam refert d. Iu-Hinsanus d. pag. 784. Franciscus Menennius in Delitiis Ordinum Equefrium pag. 172, cum auctoritate Bernardi de Lucemburg, scribit per hec verba - Memorat, Ordinem Militum. S. Georgii ab Alexandro VI. Papa., & Massimiliano Imperatore adversus Turcas itidem inflitutum, Cruce 4n. rea cum Corona in circulo pro infigni attributa .. que verba refert d. Juffinianus d. pag. 785.

In Equites primarios Imperii Viros armavit, & Teffera exornavit, Cru34. ce scilicet plana Coronam auteam desuper habente, juxta sormam quam tradit d, Instinianus d, cap. 76. pag. 784., ubi notat, quod Joseph de Micheli in Thesauro Militari pag. 59. nihil loquitur de colore: d, Mendo Disg. 1, quast. 2. \$. 12. n. 48.

Subdit tamen d. Justinianus, quod aliqui 35, describunt coloris rubei.

Quod Ciux effet aurea, cum Menennio de Delisiis Ordinum Equestrium, ac Bernardo Lucembarg, notat d. Justinianus pag. 785.

Ac quod ellet trifoliata Crux triplici Tor-36. qui aurez, habetur ex figura ejufdem Crucis, quam refert d. Juftinianas d. 142. 785.

Dicti Equites , inquit idem Abbas Bernardus Justinianus , ubi suprapag. 784, voyent Castitatem consuglem lem, Obedientiam Principi, & Defensam Catholicz Ecclesiz contra suos inimicos: d. Pater Mendo d. Disq. 1. quast. 2. §. 21. v. 48.

Sub Regula Sancti Augustini vivebant :

d. Juftinianus pag. 784.

Atmabantur vero Equites more Equitum Contantinianorum: d. Jashimans d. pag. 784. Mendo d. Difq. 1. quest. 2. S. 22. n. 48.

Pro eorum regimine Statuta condidit 37. Imperator, ditavitque Ordinem pluribus Commendus: d. Justinianus d.

pag. 784.

Imperator hos Equites Coronatos nun-38. cupari justit, ut liquet ex verbis relati Voluminis - Jurisprudentia He, roica; de quo d. Justinianus pag. 784. 8. Nos superius diximus n. 26.

Egregie se gesserunt in Bello Equites, 49. qui tenebantur in Exercitibus fervire anno uno; quo completo, jus acquirebant deferendi Coronam super Gentilitiis Stemmatibus, Scutoque, ac Galea; quod quidem honorificum. d. Coronam gestandi jus transibat in Haredes legitimos, & naturales, & quousque Naturalis, & Legitima Proles fua supererit, ut disponitur in. Constitutionibus Ordinis ab Imperato. re itatutis, quarum feriem refert prafazum Volumen, cui Titulus - Jurifpru, dentia Heroiga, in quo fic habetur .. In-Super etiam pro perpetua, & majori ipforum Coronasorum Milisum gloria,

40. G honore, ipfix concedimus, & e-largimur, ar postquam Crucem, & Coronam supradictas per annum, as prafereur serviendo promeruerine, illa pro perpesua coram memoria, Scuso, & Armis suis seulpere, & ildir, in quibuseumque astibus Militatibus in Bello, aux in Pace sendis, segillaque, & seulpeuris suis usi va, leaus, pro personis camen dumtaxas coram, Us basedes, & descondences

corum etiam bujulmode magnanimica. tis titulo, & bonore gandere vale. ans, ipfis prafcriptis Coranatis Militibus, qui per annum fervierint concedimus, & alargimur , us quilibes Super Gales Sua Coronam pro fe, & legisimis, ac nacuralibus baredibus fuis portare valeant, donet, & quo, ufque naturalis, & legitima Proles fua fupereris .- que verba refert etiam d. Inftinianus pag. 785., & feq. ubi ingeniose subiungit, quod cum Imperator nimis fortalle liberaliter hos Equites infigni illo decoraverit honore, jure scilices gestandi Coronata etiam in propriis infignibus, & quidem jure transcunte ad omnes corum 11. Descendentes, & hoc sub levi onere in primo Equite, militandi unius folummodo anni curriculo, in causa suit ( contra corteroquin fortalle Imperatoris mentem directam ad amplificationem Ordinis ) ut Or-

ad amplificationem Ordinis ) ut Uperado brevi declinaverit . Sieque superado brevi declinaverit . Sieque superaventis in Terris Imperii temporum, bellorumque infortuniis , splendoz Ordinis eclipsim palsus est, adeo ut hodie minima de illo memoria servetur, ob nonnullas ejusdem Ordinis Commendas, cum cœtere destructez, occupatz , vel ad aliorum Regularium Religiosorum commodum surium surium

2. vidz dipositiones ad Equestrem Militarem Ordinem Sancti Georgii sartum tectumque servandum, minime sufficientes suere; nam in pracepa rursus ipse suit: quippe Civilibus Bellis Religionis causa in Germaniasubortis, misere Bona Ordinis vasta, ta, atque hine inde occupata suere, & Ordo expositatus remansit: unde-Archidux Ferdinandus, postea Ferdi, nandus II. Imperator anno. 1598cum Summi Pontificis consensu tra,

didit

didit Patribus Societatis Jesu memoratam Abbatiam de Milestad cum suo Conventu, ut in Civitate de Gratz in Stiria Collegium sibi construerent: d. Fontana pag. 75. d. Collestor Gallus d. 10m. 4. pag. 91. d.

Justinianus d. pag. 786.

Ex hactenus narratis oritur inspectio, 43. an unus folum, vel duo centendi fint pranominati Ordines Equeltres Militares Sancti Georgii. Quod unicus fit, confiderari potett, quod fub uno militabat magno Magistro; quod ad eundem finem , tam originarius Ordo, quam appendix eidem data tendunt, nempe militandi contra Turcas, urgense trito axiomate, quod accesforium fequitur naturam fui principalis; ac tandem ponderatur, quod Scriptores miscent utrumque, Ordi. nem, ita ut quod de uno dicitur, alteri etiam applicatur, tum quoad Inititutorem, tum quoad Tefferam, ut videre ett apud d. Collectorem Gallum. som. 2. S. 51., & som. 4. S. 82. Tenendum tamen, quod duo funt di-

ttinch Ordines; nam diftincta habent 44. & diversa Instituta. In primo Or. dine aderat magnus Magister, qui ab Equitibus eligebatur; aderat Prapofitus cum Sacerdotibus; Monaiterium aderat; emittebant Vota Caltitatis, & Obedientie, & Paupertatis ea forma, quam pramifimus: in altero autem Ordine, scilicet Confraternitate sub Titulo ejusdem Sancti Georgii, duo ftatuti fuerunt Vicarii Generales, magnus Magister Ordinis Sancti Georgii, & Episcopus de Gurib eidem Con, gregationi presidentes: itemque duo, vel plures Generales Duces, quibus cuncti in eis, que Armorum negotium concernunt parere tenebantur. In corum manibus Fidelitatis, & Obedientiz Juramentum prestabatur. In hac Societate adscribi poterant tam Mafculi, quam Fæmine citra onus vi, vendi sub Disciplina Regulari, juxtasuperius tradita.

In primo Ordine Tellera Crux erat rubea: in hac Confraternitate Crux aurea, Coronam, & Circulum desuper tenens; arque ideo justit Imperator, ut vocarentur Equites coronati. Horum Equitum acceptatio peragebatur ab Episcopo, & non immerito. Auctores prædicti, qui miscent in u. num utrumque Ordinem, attamen de duobus Ordinibus separatim scri. bunt , & nuncupant : d. P. Andreas Mendo d. Difq. 1. quaft. 2. S. 22. n. 48., 6 S. 27. n. 60. Primum Ordinem Sancle Georgii in Carinthia , & Austria, & Figuram Equitis referunt, ut videre ett apud d. Collectorem Gal. lum tom. 3. S. 51. à pag. 293.

De secundo Ordine, sive Confraterni, tate etiam in Germania, habetur penes d. Mondo d. S. 22., & 27. Collettorem Gallum tom, 3. d. pag. 293. & tom. 4. S. 82. d. Iustinianum d.

Parte Secunda cap. 76.

Reliquum est, ut exhibeamus Catalogum magnorum Magistrorum. Et fane, sicet quoad Ordinem primum Santi-Georgii in Carinthia, magnus Magister estet electivus, dependet ta,

45. men à confensu, & approbatione. Imperatoris, ut diximus: quin imo · lofeph Micheli in Thefauro Militari pag. 70. inquit, quod Fundator vo. luit elle primus magnus Magister; quem seguitur d. Abbas Inflinianus pag. 611.: ideo, cum fortaile non. inveniatur feries electionum magno. rum Magistrorum, loco corum, tam d. Abbas Inflinianus à pag. 612. quam Collettor Gallus som. 3. pag. 296. Augusta Domus Austriaca, ad quam jus Magisterii transivit, tradunt Catalogum Domus Imperatorum, & Principum, quem Catalogum

logum hie transcribimus, & inservit pro utroque Ordine; estque ut sequitur.

#### Series Principum Magnorum Magnifrorum.

- 1. 1273. Rodulphus Comes de Ab. sburg Imperator, regnavit annos 18.
- 11. 1291. Albertus filius Rodulphi Dux Austrix, Stirix, & Carinthig, rexit annos 21.
- 111. 1313. Fridericus II. Alberti filius Romanorum Rex Archidux Austrix, rexit annos 17.
- IV. 1330. Albertus II. Frater Friderici, rexit annos 28.
- V. 1358. Fridericus II I. filius Alberti, rexit annos 4.
- Vl. 1362. Rodulphue Il. Frater Friderici, rexit annos 3.
- VII. 1365. Leopoldus dictus Bonus, filius Alberti, texit annos 20.
- VIII. 1385. Albertus III. quartus fi-
- 1X. 1395. Albertus IV. filius Alberti 111. rexit annos 9.
- X. 1404. Leopoldus cognomento il Graffo, filius Leopoldi Boni, zezit annos 8.
- XI. 1412. Hernestus frater d. Leopoladi, rexit annos 13.
- XII. 1424. Albertus V. filius Alberti Quarti Rex Bohemiz, Hungariz, & Imperator, rexit annos 16.
- XIII. 1440. Fridericus. Quartus filius Etnetti Arciducis Auttriz., & quintus bujus nominis. inter imperatotes, rexit annos 52.
- KIV. 1493. Maximilianus Primus Archidux, & Imperator, cum filio Philippo Primo, rexit annos 26.
- kV. 1519. Carolus V. Archidux, & imperator faster Caroli V., regit annos 37.

- XVI. 1556 Ferdinandus Primus Azchidux, & Imperator, Frater Caroli V. rexig annos. 8.
- XVII. 1564. Maximilianus Secundus Archidux, Rex Hungatiz, & Bohemiz, & Imperator, filius Ferdinandi, rexit annos 12.
- XVIII. 15,76. Rodulphus III. Archidux, & inter Imperatores II. Rex Hungarie, & Bohemix, filius Maximaliani, texit annos 26.
- XIX. 1612. Mathias Archidux, Rest Hungariz, & Bohemiz, & Impetator, frater Rodulphi, texit annos 7.
- XX. 1619. Ferdinandus II. Archidux, Rex Bohemiz, & Hungariz, & Imperator, Ferdinandi I. Nepos, rexit annos 18.
- XXI. 1637. Ferdinandus III. Archidux, Rex, & Imperator, Ferdinandi II. filius, rexit annos 20.
- XXII. 165.7. Leopoldus III. Archidus, Rex Bohemiz, & Hungariz, & Imperator hujus nominis Primus, rexit annos. 21.
- XXIII. 1688. Joseph Primus Imperator, filius Leopoldi I., rexit annos 23.
- XXIV. 1711. Carolus VI. frater Joseph, & d. Leopoldi filius, rexit annoa 29.
  Pradicta respective habentur ex Infiniano, Collectore Gallo som. 4, à pag. 20. cam seq., & in notivo Discursu prasentis. Tom. 2. in calce Disc. 86.
- XXV. Therefia Walburga, filia Imperatoris Caroli VI. Regina Hungaria, & Bohemie, & modo Romanorum Imperatrize ter felize.

dicibus, sed adluc verz Commendo non sunt stabilito, aut locarz. Alu simplices Equites qua tales potetunt etiam habere certos redditus.

Dantur vero tam Magni Commendatores, quam Commendatores fimplices, imo & Equites, veluti supernume, saui, & qui dicuntur ad bonores tantum, qui nec gaudent redditibus an, nuis, nec eorum determinatus est numerus.

Psobationes pro susceptione, aut admissione ad hunc Ordinem sunt pror,
sus ad normam Teutonici Ordinis,
verum strictiori methodo Nam si.
quis Fratrem haberet Ordinis Teutonici, vel in insignibus Cathedralibus
Canonicum, non sufficeret hoc adstruere, sed peculiariter probandi efsent ascendentes. Optimus probationis modus per Schedas authenticas
Baptismales, per Instrumenta publica, per Contractus Matrimoniales,
per inscriptiones antiquas sepulchrales, & similia Documenta.

Copia Statutorum omnium nequit haberi, cum adhuc elaboretur.

Prerogativz, sive Privilegia nedum pariter sunt publicata.

Conveniunt in particulari Aulæ Sacello omnes in die S. Georgii, & in Festo Conceptionis: audiunt Sacrum cantatum, Concionem, & Communionem faciunt,

Super hujus Equestris Militaris Ordinis, sundatione ettam cum expressa faculitate Sanstx Sedis Apostolice hic subdimus duas Pontificias Bullas, nempe san, me. Benedisti XIII. anno 1728. Et aliam Summi selicissime Regnantis Pontificis Benedisti XIV, sub anno 1741. que est etiam in eius Bullario Tom. x. sub n. 32. Tandem refertus italico (diomate instructio pro admitantis) ad hunc Ordinem.

Sandiffini in Christo Patris, & Domini Nostri BENEDICTI XIII. PON. MAX.

#### CONSTITUTIO

Ona Ordo Milisaris S. Georgii Martyria
à Serenifimo Carolo Alberto Date
Bavaria, & S. R. I. Elettore, inflar Ordinis Milisaris R. Maria
Tentonicorum infitutas, Apoflolica anthoritate confirmatun, & Privilegiis, Indal.
tis, & Gratiis ejufdem
Ordinis Tentonicorum
plane omnibus
bones asin.

BENEDICTUS EP. SER. SER. DEI Ad perpesuam rei memoriam.

Thil zque jucundum Apostolatui nostro accidere potest, ac piis vitorum Principum votis obsecundare in his, que pro Christiana Religione amplificanda, & Fide Catholica adversus impiorum conatus strenue defendenda meditari noscuntur, ut Nos ea largientes, que illorum propolito promovendo falubriter in. Domino expedire arbitramur, ipfos pro summi Dei gloria, quod gene. rofos, primariofque S. R. E. filios maxime decer, alacriores ad preclara quaque agenda efficiamus. Hoc fane à Nobis postulat Bavarica Domus, permultis in Catholicam religionem, inque hanc Sanctam Apostolicam Se. dem meritis pradita, quam Roma. ni Pontifices Antecesfores Noftri , tamquam frimiffimum Orthodoxz Fidei in Germania propugnaculum, fingulari quodam amore complexi semper fuerunt, nosque ipsi speciali fenfu paternz benevolentiz compledimur,

# 74 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Melit.

Itaque nuper dilectus filius nobilis Vir Carolus Albertus Dux Bavarie, & S. R. I. Elector, Ordinem Militarem in honorem intemeratæ Deiparæ Virginis, sub invocatione, & protectione Beati Georgii martyris auctoritate nostra instituendi percupidus, Nobis exponendum curavit ex illustribus majoribus fuis Eckardum Schyrensem Comitem una cum aliis Chrittianis Principibus Sacram expeditionem ob loca Sancta ab impiorum tyrannide liberanda, in Palzitinam sub auspiciis Deiparz Virginis suscepille, & contra Christiani nominis hostes bella. Domini przliantem beati Christi martyris Georgii przfens auxilium inter armorum pericula expertum, unde illius posteri eandem intemeratam Virginem , & Christi martyrem Georgium przcipuis regionum fuarum apud Deum Protectoribus adnumerarunt: quod pon solum pleraque Bavariz Ædes, atque Arz Deo Sacrz, ac Signa etiam, loquuntur, in quibus Summi Bavariz Dinastz paganis, & Hareticis formidandam Deiparam Virginem, ac Georgium martyrem praferre consueverunt , allata opis probe memores, qua idem Christi martyr eorum decessoribus presto fuiff perhibetur , ubi fub utriufque. presidio ex fædere, & pacto, cum primonbus fecum militantibus inito, rubea Cruce in Clypeis expressa fortiter, & magna cum laude pro Deo pugnaverunt.

Hac avitz pietatis monumenta à progenitoribus suis hareditario jure in se desivata, cogitatione revolvens cl. me. Maximilianus Bavarie Dux, & Sac. Rom. Imperii Elector, Deipare Virginis, & Beati Georgii martyris prassidium in Hungaricis expeditionibus contra Turcarum feritatem, sape numero expertus, ad Chrissi Domini, ejusque. Matris intemeratæ Vifginis gloriam, Equettrem Militig Ordinem fub Bea. ti Georgii martyris nomine, & invocatione erigere contituerat, ut inclyze nationis Bavarice, atque exteræ etiam, veterem, probatamque nobilisatem ab fe eidem Ordini adferiptam, ad magna, & excelfa queque facinofa pro Fidei Catholicæ, & S. R. E. incremento patranda excitatet.

Quum vero idem Maximilianus Dux variis bellorum eventibus perturbatus, tam egregii propositi executionem. longius quam optasset differre coactus, priusquam ex hac vita decederer, prxdicto ficio suo Carolo Alberto veluti supremis tabulis, eam commendasset, hic strenui parentis vestigiis insistens, Militarem S. Georgii martyris Ordi. nem sub patrocinio Deipare Virginis, nuper instituens, summo ejus magifterio in fe suosque haredes , & Successores suscepto, Prioratus, & Commendas Militibus adfignandas erigere statuit, qui instar Militum Ordinis D. Marie Teutonicorum, sui generia claram Nobilitatem probare, unumque hoc votum jurejurando in Susceptione Ordinis emittere debeant, ut feilicet prompti femper, & qua. cumque obiata occasione parati fint, fanctam Fidem Gatholicam, & Apostolicam Romanam, ejusque propaga. tionem , honoremque Deiparz Virginis Sanguine iplo impavide contra quoscumque palam tueri , & defendere. Sieut autem hie unus eft finis memorati Ordinis instituendi, ita quoque una, & propria est Ordinis norma, & regula, Milites enim. nullum aliud votum przter hoc unum observare tenentur.

Omnes porrò, & singuli specatæ Nobilitatis tam Bayarie, quam exterarum nationum Viri, qui Militatehujus Ordinis cingulum à Summo e-

ius Magistro suscipient, peculiarem · quoque telleram magnanimi voti, & propositi symbolum, indumentis suis ex usu communi Laicorum exterius adpensum preferent. Crucem videlicet auream octangularem, aibo colore diferiminatam, quam in anterioti par-, to Crux minor corulea, encaulto incrustata, distinguet, in cujus medio circulo Deipara Virgo, Stellis coronata, & Draconem calcans, frare. conspicitur; qua plane specie in Bavaricis Legionum Vexillis expressa. apparere dicitur, circumnotatis, ut Nobis expositum est. in area corulea quatuor literis compendiariis, fingulatim diftinctis V. I. B. 1. Virgo Immaculata Bavariam immaculatam. lervat. Pollerior Crucis pars, quam purpureus color fecernit, in medio circulo Beatum Georgium martyrem equo insidentem , galea tectum , & langea armatum exhibet, circumpolitis quoque in area cœrulea quatuor aliis compendiariis literis I. V. P. F. Justus us palma floreas.

Quum yero Antecessores Nostri Romani Pontifices alios Sac. Militiz Ordines, à Principibus Catholicis inttirutos, fuz Auctoritatis munimine confirmate nofcantur, Nos attendentes, ex hujusmodi Bavarico Ordine maximum Fidei Catholicz, & S. R. E. proventurum emolumentum, prafentibus Literis nostris perpetux firmitatis robur imposterum habituris, eum una cum Capitulis, pactis, conditionibus, & Rabilimentis per Carolum Albertum Ducem, summum Or. dinis Magistrum, statutis, vel statuendis, licitis tamen, & honestis, & facris Canonibus nequaquam contrariis, nec libertatem Ecclesiasticam ullo modo ladentibus, perque Nos iplos, vel Successores nostros Romanos Pontifices poltmodum approban-

dis, andtoritare Apostolica confirmare decrevimus, pradich Caroli Alberti Ducis, & Sacri Romani Imperii Electoris pris votis annuentes , ciuf. demque laudabile inflitutum, utpote fidei Catholicz, & S. R. E. exalta, tionem respiciens, plurimum in Dg. mino commendantes. Quare hujus modi erectionis, atque inftitutionis tenorem, pafentibus pro fufficienter exprello repurantes, ipfum Carolum Albertum, Sacre Militiz Beati Georgii fummum Magistrum, quem singu, lari dilectione profequimur, in hoc ejus studio promovendo confovere, & specialibus favoribus, & gratiis ornare volentes, motu proprio, ex certa scientia. & deliberatione. noitraque mera voluntate Ordinem Militarem Sancti Georgii ceteris Ordinibus Militaribus ab hac Sancta Apo-Itolica Sede confirmatis accensentes. eius erectionem, institutionem, votum, jusiurandum, fummum Magi, fterium', ceteraque pradicta facta, vel facienda, eundem Carolum Albertum Ducem, à quibulvis excomunicationis, suspensionis, & interdicti, aliifque Ecclesiasticis Sententiis, Cenfuris, & Poenis à Jure, vel ab Homine quavis occasione, vel causa la. tis, si quibus quomodolibet innodatus exittit, ad effectum prafentium. dumtagat confequendum, harum, ferie absolventes, & absolutum fore. cenfentes , tenore prafentium de plenitudine potestatis nostra appro. bamus, & confirmamus, illifque omnibus, & singulis perpetux, & inviolabilis firmitatis robur adiicimus, quof. cumque juris, & facti defectus, fi qui forlan intervenerint, in eildem supplentes. Praterea ad majorem cautelam hunc ipsum Ordinem Militarem Sancti Georgii; eifdem plane modo, & forma, quibus per Carolum Alber-

tum Ducem erectus, ac institutus est; Nos ex certa scientia eadem auctoritate Nottra denuo erigentes, & inttituentes , illi fic erecto omnes , & fingulos reditus, bona mobilia, & immobilia, per Summum Ordinis Magittrum Carolum Albertum, vel ab aliis ei concella, vel impolterum. licite concedenda, perpetuo applicamus, & appropriamus, eum honoribus, pręrogativis, privilegiis, gratiis, & facuitatibus, & indultis plane omnibus honeitantes, quibus ex concessione, & largitione Apostolica Sedis Ordo Militaris Beate Mariz Teutonicorum frui. & potiri digno. fcitur, ad cujus normam Ordo Bavaricus S. Georgii inttitutus ett , decernentes, eafdem prafentes femper validas, & efficaces fore, ac nullo unquam tempore de subreptionis, vel obseptionis, aut nullitatis vitio, & quocumque alio, etiam intentionis nottræ defectu notari, impugnari . retractari , five etiam revocari . fuspendi, reftringi, limitari, aut in Jus, vel Controversiam vocari, sive etiam revocari, five ad terminos juris reduci poste; sed semper validas, & efficaces exittere, suosque plena. rios, & integros effectus fortin, & inviolabiliter obtinere; sicque per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam Caufarum Palatii Apottolici Auditores, & S. R. E. Cardinales, etiam de Latere Legatos, Vicelegatos, & Sedis Apottolicz Nuncios, sublata eis, & corum cujuslibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctorita. te, ubique in quavis instantia judi. cari, & definiri debere, necnon in irritum, & inane quidquid fecus con, tigerit attentari.

Quocirca venerabili Fratri Clementi Augusto, Aschiepiscopo Coloniensi,

& Sacri Romani Imperii Principi Electori, ejuidem Caroli Alberti Du. cis germano, vel nunc, & pro tempore existenti Episcopo Fritingensi, motu fimili per Apostolica Scripta. mandamus, quatenus prafentes, inque eis contenta quecumque, nomine przdicti Caroli Alberti Ducis, ubi, quando, & quoties opus fuerit, Monachi, vel alibi in Diœcesi Frifingensi, ubi idem Archiepiscopus Coloniensis nune morari dicitur, sine prziudicio ejustem Episcopi Fri. fingenfis, folemniter publicans, eifque in premiss efficacis defensionis prz. fidio adfiitens, tanquam à Nobis specialiter deputatus, Auctoritate noftra. promulget, summum Ordinis Magittrum Fratrem fuum Carolum Alber. tum cingulo Militari, Torque, & Cruce aurea, ipsius Ordinis propria. infigniat, inque tota caremonia facienda, firmiter omnia, & fin. gula fuperius expressa ab omnibus . & singulis observari faciat, non obstantibus Constitutionibus Apostolicis in contrariis pramissorum hactenus quemodolibet editis, vel imposterum edendis, cotenfque contrariis quibuscumque.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostræ absolutionis, confirmationis, approbationis, adiectionis, suppletionis, erectionis, inftitutionis, appropriationis, constitutio. nis, deputationis, concessionis, & mandati infringere, vel ei temerario aufu contraire. Si quis autem hoc attentare presumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus se

Datum Romz apud S. Petrum anno Incarnationis Dominicz 1728., XV. Kalendas Aprilis, Pontificatus Noftri

anno quinto.

noverit incurfurum.

Ere.

Erettio fex Officiorum Ecclefiasticorum in Ordine Equestri S. Georgii Marsgris in Bawaria, austoritate Apostolica constrmatur,

#### BENEDICTUS PAPA XIV.

Ad perpessam rei memoriam.

T Ilitares Equeftres Ordines, ad Orthodoxa Religionis prasidium, & firmissimum adversus Ir.fidelium, Turcarum, & Acatholicorum infultus propugnaculum, à Regibus, & Summis Principibus institutos, in. quibus Equites Milites praclara no. . bilitate, spectata virtute, prudentia, ac pietate przditi adicriberentur , tam ipfi Reges, & Summi Principes, quam Romani Pontifices Pradecellores noftri certatim infignibus honoribus, przrogativis, beneficiis, commendis, ac privilegiis augere, & cumulare studuerunt, ut unusquisque Equitum Militum ad injunctum fibi muneris sui ministerium accuratissimè obeundum magis, magilque incita. Tetur .

Quonism autem, ficut Nobis nuper pro parte Dilecti Filii Nobilis Viri Caroli Alberti Ducis Bavariz, & Sacri Romani Imperii Electoris expositum fuit, ipse, ut eximis bon. mem. Maximiliani Emmanuelis parentis fui, belli, pacisque laudibus, dum viveret, florentiffimi, & Sacrofancta Religionis studio cum primis flagrantis, qui Equestrem Militiz Ordinem in honorem Interneratz Deipara Virginis Maria, fub invocatio. ne, & protectione Beati Georgii mattyris erigere constituerat, etsi propter varios bellorum eventus executioni demandare non potuit, eidem tamen Alberto Carolo in supremis tabulis commendavit, votis, ac

mandatis obsecundaret, sugque pietati faceret fatis, eundem Militarem Equettrem Ordinem non folum inttituit, verum etiam Apostolica aucto-. ritate confirmandum curavit à fel, record. Benedicto Papa XIII. Przdecessore Nostro per Apostolicas ejusdem Benedicti sub plumbo literas Anno Incarnationis Dominicz millesimo septingentesimo vigesimo octavo XV. Kalendas Aprilis , Pontificatus fui anno quinto datas, quarum tenorem prasentibus pro piene, & fufficienter expresso, ac de verbo ad verbum inserto haberi voluimus, & in quibus de Ordinis hujusmodi inttitutione, & confirmatione uberius continetur. Ut autem eumdem Ordinem, cujus laudatus Carolus Albertus Dux, & Elector, Institutor, ac magnus Magitter existit, & cui quamplurimi Nobiles Viri nomen de. derunt, majori decore, & incremento adaugeat, pro fingulari fua pieta. te, & avita erga res Sacrat reveren, tia, sex Nobiles Viros in Ecclesia. flica Dignitate constitutos, prout infra, in Ordinem hujusmodi coop. tare desiderans, in capitulo Militum Equitum memorati Ordinis ad ante. dittum effectum habito, unanimi omnium suffragantium consensu, decretum voluit, ut iidem sex Nobiles Viri Ecclesiastici. si Nostrum hac in re Apostolicum beneplacitum accederet, adlegerentur.

§. 2. Pręcipuus verò ejustem Caroli Alberti in ea sententia sinis in hoc
vertitur, ut, ad majorem Dei gloriam, & Ordinis splendorem, Sacra
Officia, quz in Ecclesia dicti Ordinis
pro tempore obeunda sunt, quamamaxima potest majestate, ac dignitate peragantur. Horum taque sex
Virorum Nobilium Equitum Ecclesiassicorum primum quidem exoprat

Epif.

Episcopali Dignitate, & Charactere, ut Pontificalia munera in Ordinis prafati Ecclesia sub invocatione Sancti Ge. orgii Martyris Deo dicata, que in-Ducalibus, & Electoralibus Ædibus polita, & ab omni Ordinarii Episco. ni loci jurisdictione immunis . & exempta ett, exercere valeat, infigniri; alterum vero cum Przpoliti nomine. & Pontificalium ulu constitui, ut vi. ces Antititis, hoc absente, vel legitime impedito, expleat; tertium, ac quartum Decanorum itidem nominibus dici, qui Divinis Officiis, five Horis Canonicis, cum aliorum Militum Equitum interventu , in dicta-Ecclesia persolvendis in Choro interfint : quintum , ac fextum denique. Eleemofynarios ab honore appellari, à quibus Decanorum munera, ipsis absentibus pariter, aut legitime impeditis przitentur. Porto pro congruenti, idoneoque antedictorum in fuis respective Dignitatibus, & muneribus debito cum decore sustinendis emolumento, idem Carolus Albertus Dux, & Elector primos duos, nempe Episcopum, & Prapositum pro rempore existentes, ad Praposituras, ad quas quemlibet nominandi fibi ius, cui non est in aliquo hactenus derogatum , competit , nominabit ; duobus Decanis Collegiales Prabendas conferer; reliquis duobus ab honore Eleemolynariis, fervata antianitatis regula, eas, quibus alii Milites Equites donantur, commendas, penfiones , & beneficia impertietur . Quo autem debitus honor, authoritas, & reverentia Episcopo, & Przpolito pro tempore existentibus concilietur, uterque Magnam Crucem, cum Stella fuper Pallio, & Veiti, bus ; Decani , ad inftar Equitum\_ Commendatoriorum, Mediam, & E. leemolynarii Parvam eandem prorfus

è collo vitta serica cœrulei coloris pendentem, quam cateri Equites ferre solent, Grucem getiare gueratur. Que quidem omna, ut piz, mittitur, per iplum Carolum Alber, tunn, in Capitulo cum unanium Equitum Militum consensu statuta, & decreta, ut debitz executioni demandentur, & imposterum simius subdistant, ac serventur exactus, ejusdem Caroli Alberti nomine Nobis humiliter supplicatum sur, ut in premissi opportune providere, & de benignitate Apostolica indulgere dignaremur.

- S. 2. Nos igitur ipfum Carolum Albertum Ducem, Electorem, & Ordi. nis prefati Inititutorem, ac magnum Magittrum, de Catholica Religione, atque Apottolica hac Sancta Sedepreclare mereri pergentem, specialibus gratiarum favoribus prolequi volentes, eumque à quibulvis Excomunicationis, Sufpensionis, & Interdi. ci, aliifque Ecclesiafticis fententiis, censuris, & poenis, à jure, vel ab homine quavis occasione, yel causa latis, fi quibus quomodolibet innodatus exiltit, ad effectum prefentium tantum consequendum, harum serie absolventes, & absolutum fore cenfentes, supplicationibus hujusmodi Nobis ejuidem nomine porrectis inclinati, pramiffa omnia, & fingula, tenore presentium, Apostolica au. ctoritate approbamus, indulgemus, & confirmamus, illisque inviolabilis Apostolice firmitatis robur adricimus, omnesque & singulos juris, & facti defectus, si qui desuper quomodoli. bet intervenerint , fupplemus , & fa-
- \$. 4. Decernentes easdem præsentes literas, & in eis contenta quæcumque, semper firmas, validas, & esticaces existere, & fore, suosque plenarios,

& integros effectus fortiri, & obtinere, & ab illis, ad quos spectat, & pro tempore quandocumque spe. ctabit, inviolabiliter observari, ticque in premissis per quoscumque Judices Ordinarios , & Delegatos , etigin Caufarun Palatii Apoltolici Auditores, ac Sancte Romane Ecclesix Cardinales, etiam de Latere. Legatos, & Apoltolicz Sedis Nuncios, sublata eis, & corum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate, judicari, & definiri debere; ac irritum , & inane, si secus super his à quoquam quavis auctoritate scienter, vel igno. ranter contigerit attentari . Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, necnon dicti Militaris Ordinis, etiam juramento, confirmatione Apoltolica , vel qua. vis firmitate alia roboratis statutis, & consuctudinibus, privilegiis quoque, indultis, & literis Apostolicis in contrarium premissorum quomodohbet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & fin. gulis , illorum tenores prafentibus ! pro piene, & tufficienter expreffis, ac de verbo ad verbum infertis habentes, illis alias in suo robore permanfuis, ad pramifforum eff chum hac vice dumtaxat specialiter, & ex. pretfe derogamus exterisque contrapiis quibuscumque .

S. 9. Coeterum earumdem prasentium tenore, ac pari auctoritate volumus, & mandamus, primum, ut Episcopus, Prapolitus, Decani, & Electrosynatii pro tempote existentes, quippe qui Ecclessastici Ordinis, eum in Militarem Equestrem Ordinems presatum cooptari contigerit, votum ieu jusjurandum, scilicer ut prompti semper, & quacumque oblata occasione parati sint, Sanctam Fidem Ca.

tholicam, & Apostolicam Romanam, ejulque propagationem, honoremque Deipare Virginis, fanguine ipfo impàvide coatra quolcumque palama tueri, & defendere, ita concipiant, ut nullo unquam tempore iidem ad apertum beliam guibufcumque inferendum, inconsulta Apontolica hac Sanéta Sede , & nonnifi de exprella ejufdem Sedis toties, quo. ties opus tuetit, pro corum fingulis impetranda licentia accedere tenean. tur: ac propterea hoc infum fibi in. emittendo voto, ac jurejurando, dicendo, exprelle caveant; aliter nullum fit, & inane, ac nullius prorfus roboris, ac momenti,

S. 6. Deinde, ut Episcopus, & Przpositus, qui Pontificalia ut pramittitur, five statis, five indictis solemnitatibus . aliifque diebus exercebunt, non hisi in ipla dumtaxat Ecclesia in Ædibus Ducalibus, & Electoralibus fita, & Militum Equitum dicti Ordinis Con. ventui affignata, que ab omni Ordinarii Episcopi Loci jurisdictione, ut afferitur, immunis ett, arque exem. pta, obire debeant : in quacumque enim alia Ecclesia Pontificalia hujusmodi qualibet de causa exerceri contigerit, nullo pacto, nisi de Ordinarii Locorum permillu, toties, quoties occasio postulaverint, sub ponis juxta Canonicas sanctiones inflictis fi. eri liceat .

5 7. Tertium, ut cum Episcopus hui jusmodi viam universiz carnis ingrefus suerit, idem Dux Elector, ac Ordinis przsati magnus Magister, Virum pietate, ac doctriba insignem, totics quoties id accident, nominet, qui, pottquam omnia, & singula de more, institutoque Majorum fervanda in Antistitum, sive Residentialium, sive Titularium, ut dicitur, inauguratione, suerint confecta, & omnino

, me potrà , Ma per quello rif, , guarda i nomi della Famiglia, è , indifpenfable doverfi porre coi no , mi diffinti dei Branchi, o fia Rami, fe ve ne fono de diverfi.

,, mi, se ve ne sono de diversi. 9. " Per ciò, che risguarda la Figlia-" zione, e Discendenza legitima del " Padre in Figlio, contando due. " Padri de' Trittavi fino alla persona ,, dell' Afpirante, egli la proverà ,, tanto per se, che per li fuddetti ,, Trittavi , e Trittave in linea diretta, ., ed obliqua paterna, e materna, " ficcome per tutti gli altri Afcen-" denti, mediante le giustificazioni del Battefimo, nelle qualt li nomi del , Battezzato, e l' anno della nafcita, e i nomi delle Famiglie del Padre , e della Madre fieno efpreffi . Que-, fle giustificazioni estratte dai Regi-" ftri battesimali, ed ispedite col fe-, gno, e fottoscrizione del Parro-,, co del Luogo, faranno legalizza-, te dall' Ordinario della Diocesi , , cioè dal Vescovo, o altro, che 30 abbis Giurifdizione Episcopale ,, che attetti , che il fottofcritto è , Parroco del Luogo, che quello è , il suo carattere, e sigillo suo, e. 20 che nei Tribunali fi pretta fede al-, le giuttificazioni spedite, e legaliz-» zate nella maniera fuddetta.

30. , In mancanza di Fedi di Battessi, mo, l' Aspirante potrà serviri di altri Documenti, come sono per esempio, Giustificazioni di Benedizione Sacerdotale di Matrimonio, legalizzate, come sopra dall' Ordinario, Contratti di Matrimonio, Disposizioni testamentarie, Inventari, Divissioni di Etedità, Transa, zioni, Epitassi, lettere d'Investitu, ra, di Fondazioni di Chiese, di Conventi, di Benesici ec. L'Aspi, rante produrrà gli Originali di questi Documenti, se potrà averli.

, In mancanza delli Originali gli fa, ra permesso produrre Copie autent,
, tiche collazionate da Notaro, o
, altra persona pubblica, purchè il
, Notaro, la suddetta mano, il suo
, Sigillo, e Segno, sieno legalizza,
ti dal Principe, ò Signore del Ter,
morio, nel quale egli ha il Domi, cilio, o dal Dicasterio, ove Egli
, ha matricolato, e che costi per altra
, patte della verità dell'originale, o
, che sia autenticata dal Principe,
, ò Padrone, ò loro Luogoteneni ne
, luoghi, e sulle Persone, di cui si
, parla ec.

" luoghi, e sulle Persone, di cui si " parla ec. 11' ,, La medesima forza, o sia la me-" desima Fede è data ai Manuali, " che si custodiscono ne' Registri " delle Famiglie , scritti di mano " propria del Padre, o della Madre " del Panciullo, in caso che non vi ,, sieno indizi, o prove in contrario. 12. , Siccome fuccede fpelle volte, " che i Documenti della natura di " cui abbiamo parlato, si perdono, " e periscono per incendi, o altri " accidenti, di maniera che il ri-" trovamento si rende impossibile, e ., che conseguentemente è impossibi. " le , che l'Aspirante produca gli ", Originali, o ne provi il contenu. ,, to, con copie autentiche; effen-,, do certo, e provato quelto caso , d' impossibilità , sarà permesso all' " Aspirante di supplire alla prova-", della Figliazione, per quella parte , che manca, per mezzo di trè Gen. " tiluomini della medefima Fami-" glia, da cui è uscito Egli, o quel-,, la della cui legitimazione, o na. " scita si và in cerca. In caso poi, " che un folo, o due Gentiluomini " fi trovassero, o che la Famiglia. " folle estinta , allora si supplirà per " mezzo di trè Gentiluomini più pa-" renti prollimi . Questi faranno il

loro

### 82 Armamentarium Historico-legale Ord, Equest. & Milit.

., loro attestato in iscritto in parola di onore, e in fede di Gentiluo-, mo , lo che servirà in luogo di , giuramento, e attesteranno, che la Figliazione, o tal Matrimonio, o tal Nascita, quale l' Aspirante non ha potuto provare con Documenti, o prove, o giustificazioni di sopra specificate, è vera, e legitima: vi nomineranno le Persone. " nate, o maritate colli loro nomi " di Battesimo, e di Famiglia, e vi " esprimeranno le loro Arme, coll' , efattezza, e distinzione divisata nell' , articolo ottavo. Dirano ancora che effi sanno benissimo, che la. cofa è così, come Effi l'attellano, , che l'hanno sempre intesodire co. sì, che non ne hanno giammai inteso dire al contrario, e che alcu-" no mai non ha dubitato della ve-" rità di quella Figliazione, o Difcen-" denza legitima, e Nobile tale qua-, le fi trova esprella nella Gencalo, , gia de' sedici quarti, presentata. .. dall' Afpirante .

13. " Per ciò che riguarda la Nobiltà ", de' quarti richietta digli Ordini di Cavalleria, o dai Grandi, e Nobili Capitoli, cioè a dire il Luttro, e l'Antichità delle Famiglie, che si ritrova nell' albero Genealogico del Pretendente, Egli deve provacla primieramente per mezzo degli at. tettati di detti Ordini, e Capitoli, e spediti nella forma solita, cioè secondo lo tile praticato da detti Ordini, e Capitoli col Sigillo, e. , colla fottoscrizione di alcuni de' . loro membri del Sindico, o Can-Tali Attettati diranno, ., celliere . " che la Nobiltà della Famiglia, di , cui si tratta, è stata giurata, accet-, tata fra loro, ed esprimeranno non " folamente il nome del Battesimo, " e della Famiglia di quello, nella

, persona del quale ciò si è fatto. .. ma ancora l'anno, e il giorno, Conviene in oltre, che vi fieno " dipinte l' arme colla descrizione di , tutte le parti nella forma espressa , nell'articolo ottavo; ficcome pe-, rò potrebbe darfi il cafo, che da talı Capitoli si ricusassero di fare salı attestati fotto pretesto, che ,, tal forma non è in uso frà loro, " il Pretendente procurerà di fuppli-", re cogli attestati dei Corpi , o sia Ceti della Nobiltà, o pure del ", Principe, e Signore nella maniera " preferitta nel fulleguente ar. 14. 14. ,, La seconda prova della Nobil-

, ta Militare, e antica, e per con,, fa Militare, e antica, e per con,, feguenza qualificata fi cerca presso
,, i disficrenti Corpi, o sia Ceti,
,, ne' quali la Famiglia è matrico,, lata. Questa prova si fa con at, testati, che si danno da detti Ceti,
,, o Corpi della Nobiltà, ciascheduno secondo la forma da essi pra,, ticata,

Regolarmente gli Attestati de' Ceti ", della Nobiltà mediata fono fot. " toscritti da quattro Membri della ", più antica Nobiltà di effi', e con-" fermati dal Principe, o Signore, ", da cui hanno detti Ceti rilevato. In questa conferma il Principe, o Signore fa fede della qualità de i Gentiluomini, come sopra attestan. , ti, delle loro arme , e fottofcri-" zioni. In quelti attestati de i Ce. ", ti della Nobiltà sì mediata, che immediata dati e fatti in fede di "Gentiluomo, e in parola d' ono-,, re, che serve in luogo di giura-" mento , ( espreffione essenzialmente te richielta ) sarà detto di più, che ,, la Famiglia, di cui si parla, è sta-,, ta da molti Secoli, o da tempo " immemorabile matricolata presso " di Loro; ch' effa è stata fem-

", pre tenuta per Nobile, e quali. " ficata ne i Tornei; ch' esla ha ,, posseduto, e possiede ancora Be-, ni Nobili; che ha conservato sin ,, adello, e fenza interruzione questa , antica Nobiltà con Parentele , , Cariche, e Impieghi Nobili stati ,, amministrati da quelli, che da Ef-,, fa ne sono usciti. I Principi, o Si-, gnori potranno dire ne' Loro at-», tettati la medefima cola, e in ol-, tre, che la Famiglia, di cui si dis-», corre, è stata proyeduta, e onora. , ta da Lui, e suoi Antenati d' ,, Impieghi, Cariche, Dignità, Uf. , fizi personali, ed Ereditari affet. , ti , ed essenzialmente unita ad antiche Famiglie. Bisogna ancora, , che in questi Attettati de i Ceti . della Nobiltà, e dei Principi, e. 3) Signori vi fieno dipinte, e descrit-, te secondo le Regole del Blasone , le arme di ciascheduna Famiglia, " come è stato detto di sopra. 15, " La terza prova di Nobiltà, e di ,, Arme si fa, mediante Diplomi di , antica data accordati da Sourani, " e da altri, che abbiano dititto, , o privilegio di far Nobili. 16. ,, Se nella qualità, nome, o Arme " di una medesima Famiglia si trova as qualche differenza, come nella qua, , lità di Nobile, Sig. Barone, Conte ,, ec. Nel Nome, nel Sopranome, ,, nel Ramo ec. Nelle Arme, come , di accrescimento, diminuzione, ,, miglioramento, cangiamento delle , Figure, di loro situazione, colori , e, ed ogni altra differenza, qualun-, que ella fiafi, toccherà all' Aspirante , di moitrar la ragione, e l'origine col , mezzo di lettere di concessione, pri-, vilegio, matrimonio, e successione. 17. " L'antica Nobiltà dei sedici quar-» ti, e la figliazione delle trentauna

as persone, che costituiscono la Ge.

L 3

., nealogia dell' Aspirante . essendo , in tal modo provata sufficiente-., mente, reita ancora a far vedere. .. che niuna di dette persone ne al-, cuno de i Padri di dette tren-" tauna persone abbia soggiornato , in alcuna Città , come Cittadino, " o vogliam dire all' uso di Germa-,, nia, Borghese, e similmente non ab-" bia fatto commercio, negozio da " Borghese, ne esercitato professio-" ne, o carica derogante alla Nobiltà. 18. ,, S. A. S. il Sig. Elettore presente-" mente Regnante ( ch'è stato poi , Imperatore col nome di Carlo VII.) come Ristoratore dell' Ordi-" ne di S. Giorgio, volendo lasciar " aperta l'entrata per altro chiusa, " e ristretta ai foli Gran Capitoli, ., ed Ordini Nobili, e Militari della Germania, alle Famiglie Nobili " ancora, ed illustri straniere, come " pure alle medesime Alemanne. i dicui quarti non fossero tutti di Famiglie, originarie Alemanne, stabilitée due classi di Cavalieri del detto Ordine di S. Giorgio o come diceli, due Lingue, l' una. cioè tutta vera, e pura Tedesca. in ogni suo quarto, e l'altra Forestiera, nella quale saranno com-" presi senza eccezione di Nazione tutti quelli, de' quali alcuni, o " tutti i quarti non anno la qualità " richiesta , per essere riputati veri Alemanni . Gl' Aspiranti di que, sta seconda Classe douranno far " conoscere l' antica Nobiltà , la qualità, il Lustro de' loro sedici " quarti, e provarne la continvazio-" ne nella Figliazione nella maniera, ch' è ttato fabilito intorno , alla prima Classe, venendo il caso, " che trà i quarti d' un' Aspirante , alla prima Classe si trovino una, o , più antiche nobili Famiglie, di

### 84 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

" cui l' origine, e la Nazione ap. " paja dubbiofa, non basterà prova-,, re, che detta Famiglia sia stata , accettata ne i quarti di un Cano. ,, nico , d' un Grande Capitolo di "Germania, ma proverà la Nobil-, tà antica Alemanna con atteftati ", de i Corpi delle Nobiltà dell' Im-" pero mediati, o immediati, e par-, ticolarmente dell' ordine Teutoni-" co, ne' quali si dirà, che presso », loro è stata da tempo immemora-" bile riconosciuta, e ricevuta, co-" me antica, Nobile, e vera Ale-" manna; ovvero l' Aspirante prourrà un attestato del detto Il-, luttre Ordine Teutonico, dove fi , dica, e dichiari, che in riguardo , all' origine, o alla Nazione della , Famiglia, di cui si parla, non vi ,, si farebbe alcuna difficoltà di ri-, conoscerla, o riceverla per Fami. » glia antica Nobile, e vera Ale-, manna .

", 19. Tutti gli atteffati, documenti ;
", e Giuttificazioni, che l' Afpirante
", produrrà, faranno dittefi in lingua
", Tedefca, o Latina, e in riguar
", do agli originali, o copie Au", tentiche, che non fossero in una
", di quette due lingue, produrrà nel
", tempo medesimo le copie tradot", te o in latino, o in Tedefco co
", gli attestati de' Notari, e di due
", Periti, che il tenore è lo stesso,
", che quello dell' originale, o della
", copia Autentica prodotta."

SANCTI GEORGII
IN BURGUNDIA

#### ARGUMENTUM.

Enumerantur Confraternitates qualitatem Equafirem fecum ferentes, & oftendium praevobilem effe Sancht Georgii in Borgundia Contraternitatem, exigentum rigoridam Prolationem Nobilitatis per plura Lateria-Enumerantur Capita Statutorum, quæ in ipfa obfervantur, ideoque fpecifico non indiget Summario.

R Etroachis Seculis plures & pafim Equettres Ordines fub Sodalita.
tum, & Confraternitatum vocabulis erechi fuerunt, ut videre est in Narrationibus nostris prafenti nostro Opere, ac testatur Colletio Gallus Histoire des Ordres Militaires tom.
4. pag. 5. juxta impress. Amsteloda, mi Typis Petri Brunel 1721. de quo fape insta.

Inter autem Sodalitates, ac Confraternitates illas Equestres, que vere cum
ipsis Ordinibus Equestribus fratennizant, & in Equitum Nomenclaura
indistinctim locantur, magis antiqua
à Scriptoribus recensetur illa, qua in
Civitate de Anduyar in Hispania anno 1245, erecta suit sub invocatione
Sancte Marie de los Fyosdalgo, super
qua noster versatur Discensus Santa
Maria de los Fyor dalgo tituluma
prasserens, de quo insta, sub litera
M.

De aliis Confraternitatibus confimilibus variis in Civitatibus erectis, in d. Diffenrsu mentio habetur.

Inter autem hujusmodi Sodalitates depresenti etiam storentes, celebrior emicat hec S. Georgii in Burgundia, teste Patre Honorato à Sansta Maria Carmelita Excalceato Disterations Historiques, & Crisiques sur la Chemalerie & c. lib. 1. Dissers. 8. arr. 4. S. La plus celebres de sontes pag. 198. cum seq.

Cujus Sodalitatis Confratres gerunt qualitatem gradumque, ac nomen-Equitum Sancti Georgii unde in-

Tes.

Telferam gestant Numisma aureum folidum, in quo cernitur imago Sanchi Georgii Equo infidentis sub pedi. bus Draconem habentis, ut refert Collector Gallus com 4. Histoire des Ordres Militaires, on des Chevaliers S. 73. pag. 6. juxta impressionem. Amftelodumi Typis Petri Brunel an. no 1721, , ibique pag. 10. fubdit , & portent pour marque de ces Ordre un S. George a Cheval, tenant un. Dragon fons piez, le sont pefant une pistole, on plus a leur moloned, attachè a un ruban blen. Historia Ordinum Monafticorum (c. Et Militarium Gallice feripea, & in italicam lin. guam translata à Patre Joseph Francifco Fontana Congregationis Matris Dei tom 8. cap. 50. pag. 342. juxta impreft. Lucensem Typis Josephi Salani

Ulterius, quemadmodum in admissione ad Ordines Equestres Militares requiritur probațio Nobilitatis, ita, ut quis ad islam Confraternitarem Sanchi Georgii admittatur, necesse est probare Sanguinis Nobilitatem, ut profequentur d. Collestor Gallus d. pag. 6. Paser Honoratus à Sansta Marialioto allegato d. pag. 200. Quanta autem requiratur Nobilitas, diversimode scribunt Austores; nam quod debeat esse Quatuor laterum, refert laudatus Paser Honoratus à Sansta Maria pag. 200. S. Envers.

Que Nobilitatis probatio confici debet Titulis justificantibus illam, quique recognosci debent formiter per quatuor Vires Nobiles Nominis, & Armorum deputatos ad istum effectum, ut prosequitur d. Parer Honorarni à Santia Maria d.S. Envere. Pag. 200.

Quod verò dicta probatio Nobilitatis fieri debeat per triginta duo latera ex parte paterna, & totidem... ex parte materna, scribit d. Collettor Gallas som, 4. pag. 6. ibis Pour y esre reçu, si faus faire preune de srensedeux quartiers de Noblesse du coté paternel, & antan da coté maternel.

paternel, & antan da cote maternel, At in hac affertionum diversitate, que prevaleat, quidue in praxi fervetur, 1gnoramus . Profecto , nisi aliquod Imprelloris occurrerit error, aut intercedat zquivocum, subdimus nimis rigorosam Nobilitatis probationem exigi in admissione Confraternitatis, quam in admissione cujuscumque alterius Equettris, & Militaris Ordinis; hucusque enim in nullo ex Ordinibus tam extensam per latera probationem Nobilitatis necessariam estenon legimus : folum quippe in Ordi. ne Melitensi, quoad linguam Teutonicam, demandatur probatio Nobili. tatis per sexdecim latera, ac in ipso Ordine Teutonicotum, ficut in nonnullis aliis Equettribus Ordinibus Germaniz, & demum in pluribus Capitulis Ecclesiarum in eadem Germa. nia, & respective de antedictis Statutis loquimur in nottris Discurfibus.

Hujus illustris Confraternitatis Originem sic narrant Scriptores. Ex Orientis Regionibus in Burgundiam reversus Philibertus de Miolans Vir Nobilis, in Burgundiz Comitatu, uulgo Franca Contea, fecum nonnullas gloriofissimi Martyris Sancti Georgii Reliquias detulit, costructoque Nobili Sacello prope Ecclesiam Parochialem di Rougemont, cujus ille Dominus erat, dictas Reliquias in Capía nobili locavit, volensque solemnem earundem translationem magnifice celebrare, Magnorum Virorum d. Comitatus Burguni die Cztum convocavit Anno 1200. & ita peracta fuit non mediocri pompa Reliquiarum translatio. Subinde

inde ptafati Viri Nobiles, cupientes precipuam erga Venerabiles Reliquias dininctam corum Devotionem teltari, convenerunt in unum, incepitque hac Confraternitas circa annum 1390. aut 1400. seque ob. fringerunt Confratres fervate omnes, & fingulas Pietatis operas, quas Philibertus de Miolans statuerat, sicque affittendi Missis cantandis in d. Sacello. Infuper Regulas & Statuta fangerunt hujulmodi Soda. litatis & Confraternitatis de Batonnier: fic enim in monumentis Burgundie nuncupat Gollus: Caput au. tem, quem poitea sub Titulo Gubernatoris nominarunt, eit Confraternitaris Gubernator.

In primum staque Gubernatorem elege. runt eundem Philibertum de Miolans, qui nova huic Confraternitati Domum fuam de Rougemont donavit: Collettor Gallus Hiftoire des Ordres Milisaires , on des Chewaliers &c. , som. 4. S. 73. Les Chevaliers de S. George, an Comse de Bourgogne pag. 5. juxta impressionem Amftelodami sypis Petri Brunel 1721. d. P. Honoratus à Santta Maria ubi fupra .

Et sane hujus Societatis sub Sancti Georgii Patrocinio finis eo collimabat, ut eidem aggregati, jugiter in Dei Optimi Maximi fervitio, ac famulatu laborarent, & Virtutum praxi exercerentur erga Principem fidelitate, erga Patriam amore, Unione, Pace, ac Fide inviolabili, cœterisque qualitatibus ad przclarum, & generosum. Virum Nobilem Christianum efformandum , ut bene fcribit d. Pater Honorasus à Santia Maria pag. 198.

In Telleram gerunt Numisma aureum habens figuram Sancti Georgii Equo infidentis, & sub pedibus habentis Draconem, quod appenfum eit amento coloris carplei : d. Collettor Gal lus d. som. 4. pag. 9., & Yaser Honoratus d. pag. 198.

Societatis hujus Gubernator vocatur Mazgiere, quoniam in Functionibus gern, ut dicitur, una Mazga, feu baculum argenteum, in cujus fummitate adest Imago dicht Sancti Georgii, quem baculum accipiunt Confratres, juxta Ordinem cotum Antianitatis, hocque munus plurimarum expenfarum onus importat, ut scriptum reliquit d. Pater Honorains pag. 198. cum fegg.

Confracres, seu Equites hujusmodi Juramento se obligant erga Deum nunquam deferendi Catholicam Apoftolicam Romanam Fidem, & femper obediendi eorum legitimo Principi; d. Collettor Gallus d. som. 4. pag. 5. d. Pater Honoratus d. pag. 198.

Hoc autem Juramentum per se ipsos præstare tenentur, non autem per Procuratorem, à quo Juramento nunquam recesserunt ex quo constituta. fuit Societas : Pater Honorains d. pag. 198.

Secundo tenentur interelle Congregationibus pro Officiorum celebratione. & pro aliis Pietatis Officiis, Procesfionibus, & pro Divino cultu. & erga Sanctum Georgium eorum Protectorem, ac deferendi semper Numisma aureum cum eiuldem impressa. Imagine, quod Numisma est Tessera hujus Confraternitatis : d. Paser Ho. noratus d. pag. 198.

Tertio, obligationem emittunt, subortas inter eos contentiones remittere Decisioni Gubernatoris Societatis. & acquiescere decidendis per ipsum, vel Deputatis per eundem.

Quarto se obligant semper inter ipsos vivos, & mortuos pacem, & concordiam fervare, neque alium Gradum, occasione Nobilitatis, quam

illum

illum, qui fibi competit ratione acceptationis in eadem Societate exquitere.

Et occasione mortis alicujus ex Confratribus tenentur, non solum solemne Officium celebrare, quod annuatim sit in Defunctorum Susfragum, sed-quitber Frater tenetur celebrare facere tres Millas pro quoliber mortente, & pro quoliber En designatures de Scuttum offerunt junctum cum Documento quatuor lates fum Nobilitatis ejus Domus.

"Quinto, ut quis ad eam Confraternita, tem admittatur, debet, ut dixinus probabare Nobilitatem quatuor laterum, mediantibus Titulis juitificatis, ac examinatis, & cum attestatione quature Virorum Nobilium nominis, & armorum. Sic notat d. Parer Hono-ratis d. pag. 198., & feq.

Alia ex Statutis confecta fuerunt anno 1485, quibus cautum ett, quod inter Confratres fervetur Ordo antianitatis quoad eorum receptionem, nulla alterius Dignitatis ratione ha, bita,

Quod annuatim in die Festivitatis
Sancti Georgii, Confratres ad Ecclefiam convenirent in Loco de Rongemont, ibique Misse cantatz affisterent,
associatent le Batonnier, Societatis
negotia discuterent, tribuerent por,
tionem debitam Confraternitati, &
absentes, corum absentiz causam referrent; d. Collettor Gallan d. tom.

4. pag. 1.

Quod Domum peterent dichi Guberna,
toris processionaliter, & incederent
bini Candelam in manibus tenentes.

Mille cantate assisterent, nec possent ab ea discedere: quod Ecclesiatici induti essent superpelliceo, & precederent Confratribus.

Quod in die festo Sancti Georgii canerentur Vespere, & postmodum Officium Defunctorum, & fequenti dietres Miffe celebratentur, una de Spiritu Sancto, alia Beatiffima Virginis, & tettua Defunctorum pro Confratribus mortuis; quodque il Mazziere, ut dicitur, Panem, & Vinum, Enfem offerret ultimi Confratris defuncti; ac confanguinei difti Defuncti, feutum Gentiumi Stemmatis: & fi plures ef, fent Defuncti, per Confratres idem fieret.

Si contingeretin aliquo loco adelle Cori, fratrem mortoum, Confratres illus Cadaver deferrent: quod si effent Confratres in numeto insufficienti ad illud ferendum, tunc satem illud affociarent, & in Ecclesia remanerent, donec Cadaver Sepulturz traderetur,

Quolibet anno folverent al Maggiere, viginti folidos pro expensis divini Officii, & Misse cantata, quodque il Mazziere daret Panem, & Vinum pro jentaculo.

Die autem festo Sancti Georgii pro prandio subministraret folum P Alef., fo, & pro Cœna solum P Arosto, cum duabus Vini qualitatibus, & quidem omnia moderate, alias puniuntur, distribuendo pauperibus id quod supererat ultra debitum.

Quod die Festo Sancti Georgii prastaretur jentaculum, ut in pracedenti
die, & ad estectum perficiendi expensas, quilibet Constater prastaret
al Mazziere, sex Grossi Vesebi, &
similiter Procuratori duos pro Ca.
pellanis. Quod si electus in Maggiere, munus acceptare recusaret, solveret duas Libras, quodque illius
nomen deleretur à Libro Constatrum; & illius Stemma à suo loco
removeretur, quodque ille qui fuerit admissus, intra annum teneretur
ad Stemma proprium reponendum in
suo loco, & Capella.

Quod exclusus à Confraternitate effet

Quod excommunicationis Sententiam ultra annum non feret.

Quod nihil indecorum corum nomini geret sub pæna expussionis à Societate.

Quod fi per biennium continvum noninterellent loco de Rogemons, corum nomen deletetur à Catalogo Confratrum.

Quod Haredes Confratrum Defunctorum obitringerentur dare Confrateanitati triginta folidos.

Practica omnia habentur apud d. Colleleftorem Gallum d. tom. 4. a pag. 198., & seq.

Contratres Nobiles debent esse numero quinquaginta; Collettor Gallus d. som. 4. pag. 8.

Ar anno 1504, auctus fuit Confratrum numerus usque ad numerum centum & feptem Confratrum, ut subdit d. Collettor Gallus d. ton. 4. pag. 9.

Adest autem Liber in quo descripta sunt, & impressa, ac Imaginibus exposita Stemmata omnium Equitum ab institutione, usque ad annum 1663, ut inquit d. Collestor d. 10m. 4. à

Anno 1487. Statutum fuit, quod il Mag, giere teneatur przitare Cenam, ultra Jentaculum in Vigilia Festivitats, & anno 1494. sacitum, quod si id non prestatet, solvere teneretur quadraginta libras: d. Collettor Gallus d. tom.

4. pag. 9. Quod Haredes del Mazziere Prandium prafiarent, quod defunctus prestare non potuit, sub pæna librarum quina, quaginta: d. Collettor Gallus d. 20m. 4. pag. 9.

Anno autem 1552, vigore Statuti expressa fuit explicatio, quod in Prandis hujusmodi regula servetur; quod nulla alia Caro apponeretur, nisi Bovis Caro, ut Nos dicimus di Monte. ne, Caro Vitni, Caro Suina, Caro, ut dicitur, di Capone, di Galline, di Pollafiri, absque ulla, ut dicitur, Pa-

Prai dia predicta sublata postmodum fuetunt & congregationes Confrattum de præsent in Ecclesia Carmilitarum di B. sanson habentui, ut prosquitur d. Collettor Gallus d. tom. 4. pag. 9.

Anno 1569, cum Baro de Champhter Burgundiz, & ut dicitur della Franca Contea Gubernator, huje Societati fuerit, adferiptus, renoyatum fuit Statutum, quo infungitur observantia seterum statutorium, addituruque fuit quod Confratres Juramentum emitterent de vivendo, & moriendo in Religione Catholica, Apoltolica Romana, & de obediendo Philippo II. Hispaniarum Regi, ejusque suecessonio in Comitatu Burgundie.

Er Dux de Toleto Gubernator, ut di, cimus, de Paess Bassi, peculiarem Epistolam ad Confratres mistr, & Confraternitatis Gubernatorem selegit, ut prosequitur d. Collettor Gallar d. 20m. 4. 1942 9.

In predicta Confraternitate admillas fu.
ille auquando etiam Mulicres Nobiles,
adductis exemplis, oftendit d. Colleflor Gallus d. Tom. 4, pag. 9.

Ex quibus Statutis manifeltum reddi, tur, quod adferipti Confratres adeo arteo vivendi generi fe obtiringunt, ut non folum quodcumque aliud vivendi Religiofum morem fuperent cœterorum Ordnum Equefitium, & Militarium, fed quafcumfque alias Religiones Regulares rigorofiora Statuta, & Jeges habentes, ut bene ponderat fuperius allegatus Pater Honoratus d. pag. 199. ubi translatis e. Gallico diomate in noftrum italicum ejus verbis, fic dicit - Questi Gentil, aomini, avezzi per altro a vivere fusu.

re lantamente, fi obbligano con una Statuta di privarsi d'ogni sorta di Pollame, Volatili , di Confetti fecchi, o liquidi, di Canditi, e di bevande e Vini, che non fiano naturali, e questo per la gloria di Dio, e per il bens della loro Anima .

# DISCURSUS CV. SANCTI GEORGII JANUÆ

#### ARGUMENTUM.

Narratur Historia fundationis hujus Ordinis.

#### SUMMARIUM

T. TNHitutor Ordinis Santti Georgii I Janua quis fuerit, ignoratur, & referuneur opiniones, & n. 3.4., & 5. 6. Instituens fuit sub Regula Sancti Augustini .

7. Teffera fuis Crux rubea, & quan. do forma fuerit mutata, & n. 8., &

10. Vexillum Bellorum sempore quale fuerit .

11. Figura Crucis, & Vexilli apud quos babeatur , & n. 12, , & 13. 84. Magni Magistri funt Duces Janu.

enfis Reipublica. 35. Deflornit bujus Ordinis Splendor , &

quare, & n. 16. 17., & 18. 19. Contrarium feribit Comes in Koden Sapieha .

20. Datur Catalogus Ducum Janua, & n. 21.

DISCURSUS CV. SANCTI GEORGII JANUÆ

E Questris Militaris Ordinis Sancti Georgii institutionem, & à quo fuerit peracta, licet ignorari dicat 1. Pater Honogatus à Santia Maria. Carmelica Excalceatus in fuo Volumine - Differtations Historiques, & Critiques fur la Chevalerse aucienne, & moderne lib, t. Difert. g. Ars. 2. pag. 141. impreso Parifies Typis Petre Francisci Geffart anna 1718.

Et illum fundasse Fridericum IV. anno 2. 1452, cum Romam tenderet pro fui coronatione, fcribat Dominus Jounnes Fridericus Comes in Kaden Sapieba Eques Ordinis Aquila Alba in Regno Polonia in fuo Corollario om. nium Ordinum in Verbo Santli Georgii Ordo Genue pag. 281. Quod Corollarium refertur in calce Trattatus ejusdem Anttoris, sub Titulo - Adnotationes Historica de Ordine Aquila Albe in Regno Polonia impress. Colonia Typis Adami Cholini 1730.

Mihilominus, cum insubsittens reddatur 3. hoc affertum de institutione facta à Friderico IV. ex rationibus, quas exposuimus in nottro superiori Discurlu super Ordine Santti Georgii in. Carinthia, inde fequitur, magis folidam esse opinionem, quod hic Ordo institutus suerit à Friderico III. Imperatore; sicque Historicam narrationem exponunt Scribentes - Pri-

4. dericus III. à Nicolao V. Pontifice Maximo Imperiali Diademate in Ur-. be redimitus, Equeftrem Militaremque subinde Ordinem sub titulo Sancti Georgii à Summo Pontifice Pau. lo II. erigi, atque institui curavit, primusque Sanctz Sedis Apottolice auctoritate fundavit, juxta narrationem relatam in peculiari nostro Di-Scarfu quoad Ordinem Santti Georgii in Carinthia, & Austria.

In Germaniam postes revertens, idem s. Imperator Fridericus à Januensibus, magni-

magnifice exceptus fuit, & in Civitate Janue commorans, ut grati, Cafareique animi monumentum Reipublica Januenfi relinqueret, in eadem Civitate Janux fub Titulo Saneti Georgii martyris, pracipui dicta Civitatis Patroni, Equeltrem Militarem Ordinem anno 1452, conttabilivit, pluresque ex Primatibus, & Se, natorio Ordine Equites creando: Paser Andreas Mendo de Ordin, Milis, Difq. 1. quaff. 2. S. 31. n. 83. Ab. Bernardus Inftinianus Iftorie Crono. logiche dell' Origine degli Ordini Militari ec. Parte Seconda cap. 70. à pag 750. cum seqq. juxta impressio. nem Venetam Typis Combi, & la Noù 1692. Calletter Gallus Hiftorre des Or. dres Miligaires, on des Chevaliers &c. som. 4. S. 83. pag. 93. juxta impres. Amftelodami Typis Petri Brunel 1721. Schooneben : Abb. Juftinianus pre dittar, & Pater Bonannus in Catalogo Ordin, Egneftr, n. 46. , & refert d. Pater Honoratus à Santia Maria. d. pag. 141.

Intitutus autem fuit hic Ordo sub Re. 6. gula Sancti Augustini, cujus Equites defendere tenebantur Religionem Catholicam, & Januensis Ripublica fines tueri: d. Justinianus pag. 750, d. Mendo d. Dissa. 1, quast. 2, 8, 31, n. 83, d. Bonannes n. 46.

In Testeram Imperator assignavit Cru-7. cem rubeam planam, Torque aurea. appensam: d. Jastinianus pag. 750. Ba. nannus d. n. 46., & in Generali De-

scriptione Tellerarum apud eundem n. 41. d. Mendo n. 83.

Hanc Crucem rubeam Januensis Respu-3. blica in campo albo assumpti in peculiare Stemma Respublica, & hoc, loco trium liliorum aureorum, qua in campo rubeo antiquitus gerebant, ut scribit d. Justinianus pag. 750. d. Bonannus d. n. 46. Antedictam tamen Januensis Reipublig. ce mutationem stemmatis ex aliacausa, & alia temporibus inductam fuisse referunt alii scriptores, ur subdit idem Bonannus d, n 46.

Hac Equeftis Saichi Georgii Militia in 10. Bello fuum quoque peculiare Vexillum extollebat, in quo ex unaparte aderat Ciux Ordinis plana coloris rubn; & ex altera parte languo Sanchi Georgii fuper Equum fedens, manuque Ensem evaginatum habens in acu percoutendi Diaconem; d. Ja. finiants pag. 750.

Figura Crucis habetur apud Juftinia-11. num pag. 748. P. Bonannum d. n. 46. Collectorem Gallum d. som. 4.

pag. 93.

Figura autem Fquitis d. Cruce or-12, nati traditur à Parre Bonanno d, n. 45, Collettore Gallo d, som, 4, d,

pag. 93. Et tandem figura dichi Vexilli cum Ima. 13. gine Sanch Georgu viden potest penes d. Iustinianum d. pag. 740.

Hujus Militik magini Magini munere 14. Inguntur Republice Januenius pro tempore Duces, ut teitantur iuperius allegati Scriptores, Abb. Juftinia. nus pag 750. Bonannus d. n. 45a. Callector Gallus d. tom. 4. pag. 93; d. Pater Andreas Mendo d. Difq. 1. quaft. 2. \$, 21. n. 83.

Floruise autem in dicta Civitate Januz 15, hinc Oidnem Equettem, illumque fuise Equettem gradum, quem Ja, nuensis Rispublica Nobilibus Civibus bene de Repubaca meritis conferebat, sub Patronino gloriosi Martyris Sancti Georgii precipui illius Ur, bis Patroni, & ita illius fettivitati dictat dies magis folemnis emicaret, cum Josepho Micheli in Thesaro Milirari pag, 78. Francisco Menennio in delistis Equestrolis pag, 74. tradit d. Justinianus pag, 751.

Injuria autem temporum, & ex affidua 16. Ducum Janux mutatione hac militia nutat : fic inquit d. Pater Mendo

d. n. 82.

Quod hujus Ordinis splendor diminutus 17. remanferit, non folum ob brevem Ducum Januenfis Reipublice in earum Magistratu durationem, sed ob alliquas intertinas Civium dissensio. nes, inter Nobilitatem novam, & veterem vigentes, de quibus Historia loquuatur, inquit d. Inflinianus pag.

Quod ex relata ratione penitus evanue-18, rit hic Ordo, inquit Parer Bonau-

nus d. n. 46.

Dictus autem Comes in Koden Sapieba. in d. Corollario d. pag. 281, ( qui cx-19. teroquin erronee facit Inftitutorem Ordinis Fridericum IV., ut superius diximus ) hac verba fubiungit .- Refpublica Gennenfis modo distribuit illum Viris Illuffribus, Infigne Ordinis Crax rabes in Tarque aureo fuspen. 14 .

Licet autem magni Magisterii hujus 20. Equeftris Ordis Jura confiderani possent, spectare ad Augustam Domum Auftriacam, ac ad Imperatores Austriacos, a quibus Ordo institutus fuit , nihilominus tanta fuit Friderici Imperatoris in Januenses liberalitas, ut Magisterii Dignitatem Reipublicz Ducibus indulferit, ut no. tat Inflinianus page 75. ideirco Seriptores referunt seriem Ducum Reipublicz, que videri potett apud Im. Binianum & pag. 75 t. cum fegg. , & Collectorem Gallum d. tom. 4. à pag.

Quorum Ducum Januensium Catalogus 21. non excedit annum 1689., & eft ut fequitur .

Series Ducum Janua magnorum Magi-Arorum Ordinis Santii Georgii.

Anno 1452, Petrus di Campo Fregofo Dux Reipublica Janua ufque ad 1458. rexit annos 6.

Interregnum Ducum ufque ad 1461. quo rempore Respublica sub Protectione Galliarum mansit .

ll. Anno 1461. Prosper Adorni Dux, . rexit annum 1.

Ill. Anno 1462. Spineta Fregofus Aschiepiscopus Dux.

IV. Anno 1462. Ludovicus Fregolus fecunda vice Dux, rexit annum s.

Anno 1462. Paulus Fregosus Dux & Archiepiscopus, rexit usque ad annum 1464. inde usque ad annum 1478.

Remansit Respublica sub Gubernio. & Protectione Ducum Mediolani.

VI. Anno 1506. Paulus de Novi Dux capite obtruncatus a Gallis, rexit Annos 6.

VII. Anno 1512. Janus Fregofus Dux. rexit Annum. 1.

Anno 1513. Octavianus Fregofus Dux, rexit annos 2.

Gubernium, & Protectio Galliz. Anno 1522. Antonius Adorni

Dux, rexit annos 5. Gubernium, & Patrocinium Francia.

Anno 1 5 2 8. Obertus Cataneus Dux, fub quo recuperata libertate, renovatus fuit usus creandi ad biennium Duces, rexit Annos 2.

Anno 1531. Baptista Spinola Dux, rexit annos 2.

Anno 1533. Baptista Lomellinus Dux, rexit annos 2.

XIII. Anno 1535. Christophorus Rossi Dux, vixit annos 2.

XIV. Anno 1537. Joannes Baptifta Doria Dux, texit annos 2. XV. Anno 1539. Andreas Justiniani

Dux, rexit annos 2. XVI. Anno 1541. Leonardus Cataneus

Dux, rexit annos 2. XVII. Anno 1543. Andreas Petra San.

## 02 Armamentarium Historico-legale Ord, Equest, & Milit.

cta Dux, rexit annos 2. XVIII. Anno 1545. Joannes Baptista. Fornari Dux, rexit annos 2.

KIX. Anno 1547. Benedictus' Gentili Dux, rexit annos 2.

XX. Anno 1549. Gaspar Bacellus Dux, rexit annos 2.

XXI. Anno 1551. Lucas Spinola Dux, rexit annos 2.

XXII. Anno 1553. Jacobus Promontorio Dux, texit annos 2.

XXIII. Anno 1555. Augustinus Pinelli Dux, rexit annos 2.

XXIV. Anno 1557. Petrus Jo. Clavica Dux, rexit annos 2.

XXV. Anno 1,59. Joannes Silvano Dux, rexit annos 2.

XXVI. Anno 1561. Paulus Baptista.
Clavius Dux, qui obiit Dignitate
durante.

XXVII. 1561. Baptista Zoalio Dux, rexit annos 2.

XXVIII. Anno 1563. Joannes Baptista - Lercarius Dux, rexit annos 2.

XXIX. Anno 1565. Octavius Odericus Dux, rexit annos 2.

XXX. Anno 1567. Simeon Spinola.
Dux, rexit annos 2.

XXXI. Anno 1569. Paulus Monelia.

Dux, rexit annos 2.

XXXII. Anno 1571. Jannotus Lomelli.

nus Dux, rexit annos 2. XXXIII. Anno 1573. Jacobus Duraz-

zo Dux, rexit annos 2. XXX!V. Anno 1575. Prosper Farinac.

cius Dux, rexit annos 2. XXXV. Anno 1577. Joannes Baptista Gentili Dux, rexit annos 2.

XXXVI. Anno 1579. Nicolaus Doria
Dux, rexit annos 2.

XXXVII. Anno 1581. Hieronymus
Franco Dux, rexit annos 2.

XXXVIII. Anno 1583. Hieronymus Claverius Dux, rexit annos 2.

XXXIX. Anno 1585. Ambrofius del Negro Dux, rexit annos 2. XL. Anno 1587. David Sacca Dux, rexit annos 2. XLI. Anno 1589. Baptista Negronus

Dux, rexit annos 2.

XLll. Anno 1591. Joannes Augustinus

Justiniani Dux, rexit annos 2. XLIII. Anno 1593. Antonius Grimaldi

XLIII. Anno 1593. Antonius Grimaldi Cava Dux, rexit annos 2. XLIV. Anno 1595. Matthaus Senarega

Dux, rexit annos 2.

XLV. Anno 1597. Lazarus Grimald

Cava Dux, rexit annos 2. xLVI. Anno 1599 Laurentius Sauli

Dux, rexit annos 2.

XLVII. Anno 1601. Augustinus Doria

Dux, rexit annos 2. XLVIII. Anno 1603. Petrus Franco

Dux, rexit annos 2. XLIX. Anno 1605. Lucas Grimaldi

Dux rexit annos 2. L. Anno 1607. Silvetter Invernia Dux.

rexit annos 2.
Ll. Anno 1609. Hieronymus Asserto

Dux, rexit annos 2.

Lll. Anno 1611. Augustinus Pinellius
Dux, rexit annos 2.

Lill. 1613. Alexander Justinianus Dux, rexit annos 2.

LIV. Anno 1615. Thomas Spinola Dux, rexit annos 2.

LV. Anno 1617. Bernardus Clavatez. za Dux, rexit annos 2.

LVI. Anno 1619. Joannes Jacobus Im., periali Dux. rexit annos 2.

LVII Anno 1621, Petrus Durazzius Dux.

Dux, qui obiit durante dignitate.

LIX. Anno 1621. Gregorius Centurio Dux, rexit annos 2.

LX. Anno 1623. Fridericus Franco Dux, rexit annos 2.

LXI. Anno 1625. Jacobus Lomellinus
Dux rexit annos 2.

LXII. Anno 1627, Joannes Luca Cla-

caro Dux, rexit annos 2.

LXIII. Anno 1619. Andreas Spinola
Dux, rexit annos 2.

ni Dux, rexit annos 2.

LXV. Anno 1633 Stephanus Doria Dux, rexit annos 2.

LXVI. Anno 1635. Ioannes Franciscus Brignolo Dux, rexit annos 2.

LXVII. Anno 1637. Antonius Palavicini Dux, rexit annos 2.

LXVIII. Anno 1639. Ioannes Baptista Durazzo Dux, rexit annos 2.

LXIX. Anno 1541. Augustinus Marini Dux, obiit anno 1641. iexit annum 1.

LXX. Anno 1642. Ioannes Baptifla Lercarius Dux, rexit annos 2

LXXI. Anno 1644. Lucas Jultinianus.

LXXII. Anno 1646. Ioannes Bapriila
Lomellini Dux, rexit annos 2.

LXXIII. Anna 1648. tacobus Franco Dux, rexit agnos 2.

LXXIV. Anno 1650. Augustinus Centurio Dux, rexit annos 3.

LXXV. Anna 1652. Hieronymus Franca Dux, rexic annos. 2.

LXXVI. Anno 1654. Alexander Spinola Dux, rexir annos 2. LXXVII. Anno 1656. Julius Saulus

LXXVIII. Anno 1658. Ioannes Baptiffa

Centuria Dux, rexit annos 2.

LXXIX. Anno 1660. Ioannes Bernar-

dus Frugo Dux, obiit polt Menfes quinque.

LXXX. Anno 1661. Antonius Inver-

nia Dux, rexit annos 2. LXXXI. Anno 1663. Stephanus Ma-

rius Dux, rexit annos 2a

LXXXII. Anno 1665. Celar Durazzo Dux, rexir annos 2.

LXXXIII. Anno 1667. Carlar Gentilis.

LXXXIV. Anno 1669. Franciscus Garbarino Dux, rexit annos 2.

LXXXV. Anno 1671. Alexander Gri-

maldi Dux, rexit annos 2.

LXXXVI. Anno 1673. Augustinus Saluzo Dux, rexit annos 2.

LXXXVII. Anno 1675. Antonius Paf-

LXXXVIII. Anno 1677 · loannes Antonius Odone Dux, rexit annos 2. LXXIX. Anno 1679. Antonius Spi-

nola Dux, rexit annos 2. XC Anno 1681. Lucas Maria Inurea

Dux, rexit annos.2

XCI. Anno 1683. Franciscus Maria

Imperialis Dux, rexit annos 2.

X.ll. Anno 1685. Petrus Durazzus

XCIII. Anno 1687. Lucas Spinola

Dux, rexit annos 2. XCIV, Anno 1689. Ubertus Terre

Dux, rexit annos :. Corterum Hiltoria superius relata de

Corterum Historia superius relata defundatione hujus Ordinis facta. Janue 22. per Fridericum III, impugnatur ab aliis Scriptoribus, afferentibus d. Fridericum vere non constituisse in Civitate Januz nouum Ordinem Sandi Georgii dittinctum ab illo, quem in Carinthia fundaverat, sed solummodo in suo ab Urbe regressu, dum in Civitate Januz morabatur, nonnullos Nobiles Patricios Januenses prz. dicti Ordinis Sancti Georgii Equites creavisse, atque hinc sumpsisse Scrip. tores motivum afferendi, Inflitutionem novi Ordinis Sancti Georgii ab eodem Friderico fuille confectam, de quanullum ali ud producitur Documentum, nisi ipia Equitum creatio lanux peracta, & fic aeream effe, at. que idealem creationem hujus Ordinis Sancti Georgii in Civitate Janu. en6 per Fridericum III. factam, quemadmodum ponderat Collettor Gallus 20m. 4. Hiftoria Ordinum Monaftico. rum, Religioforum, & Militarium &c. Gallice feripta, & in noftram Itali. cam linguam translata per Patrena Josephum Franciscum Fontana Medio. In-enfem

# 94 Armamentarium Historieo-legale Ord, Equest. & Milit.

lanensem Congregationis Matris Dei tom. 4. cap. 11 pag. 76. juxta impressionem Lucensem Typis Josephi Salani, & Vincentis Cituatini 1738. ubi proinde inquit, quod cum ab Auctoribus non allegentur probationes concludentes, quod impetator hunc Ordinem Janux initituerit, defacili ipse, hunc Ordinem inter mere ideales collocat.

DISCURSUS CVI.
SANCTI GEORGII
IN OPPIDO NIVELLE
IN BRABANTIA

ARGUMENTO

Et Summario non indiget.

Nno noftrz reparatz falutis 640: Nobilissima Fæmina Itta , seu Iduberga, pott mortem Mariti fui Pipini de Landen Brabantis Principis, ac Ministri Regis Austratie, cum in atate quadraginta octo annotum effet, se Deo sacravit, ac Velum e manibus Sancti Amandi Episcopi Traje. di superioris, vulgo Mastrich, suscepit. Ejuidem Ittz fini erant Grimal. dus, qui Patri suo successit, Begga nupta Anfigildo filio Sancti Arnoldi, ac Gertrudes puella in atate quatuor. decim annorum. Timens autem eadem Itta Mater , ne Puella Mundi illecebris fe irretiret, eidem capillos in forma Coronz totondit, ut postmodum Sacrum Velamen acciperet: de hac Tonsura summopere gloriabatur Itta Jesu Christi amore. Prelaudatus autem Sanctus Episcopus Amandus dicta Itte fuafit, ut Mona.

sterium edificaret, in quo se ipsam-

Nivelle Oppidum est in Ditione Brabantis, in Diæcesi Episcopatus, vulgo Namur , prope Bruxelles . Locum. hunc ad construendum Monasterii adificium agnoscens Itta, in co construere fecit a fundamentis Monatterium, in quo ipsa cum filia ejus Ger. trude intravit, cidemque Monasterio prefuit ipfa Gertrudes Abbatiffa anno 647, in atate annorum viginti unum, ejusdemque Mater, hoc est dicta Itta, postquam subiecta fuerat filia Gertrudi, obiit anno 652, Gertrudes vero tribus annis ante mortem, Abbatiffæ Dignitatem renunciavit, & mortua est anno 659, de mense. Martii.

Capitulum vero Nivelle quadraginta. duabus Canonicissis componitur, & ante ingressum, fanguinis Nobilitatem per quatuor Gradus tam ex linea paterna, quam materna probare tenentur , earumque receptio ea die, qua succedit, magna pompa, & magnificentia peragitur; & declarantur Equitiffx Sancti Georgii : Miffx etiam Sacrificium celebratur, & Candidate Pulvinar ex ferico villofo prabetur, super quo flexis genibus totam audiunt Millam . Dum Sacrum Evangelium recitatur, nudatum Enfem manibus tenent, completaque Missa, Vir Nobilis, dato eisdem amplexu, ter in Scaupulis Ense verberat, & hoc modo easdem creat Equitissas Sancti Georgii, & ut dictione latina mascu. la etiam quoad Fæminas utamur, illas Equites creat Sancti Georgii, juxta ea, qua respectu nominationis earundem Fæminarum cum Titulo Equitifez, & Equitis Militisse, & Militis cumulavimus in nostro Discursu decimo à n. 12. cum fegg, ac per totum n. 70., ubi nominantur ifta Equitifsa CanoCanonista de Niville, de quibus agut ibidem laudatus Pater Honoratus à Sansta Maria Carmeirus Ex, calceatus Dissertations Historiques, & Cristques Disser 11, lib. 1, art. 5, 8, 4 pag. 288, yuxa impress. Parisfiensem Typis Petri Francisci Gistatiorum & C., & Militarium Gallicosum (C., & Militarium Gallicosum (C., & Militarium Gallicosum (C.) & Militarium (C.) &

Canonilarum Habitus Vettis ett alba a que à parte anteriori lineas tenet nigras villoti ferici, Manicas ampliffimas habet ex tela, quz fub. cinctora descendir ad medietatem paciss, ad infar, ut dicture, di Corra desuper Vestem nigram substatam pelle Muris. Punici, interiorem Veitem, ut nos dicimus. Sostana circum otnatam pelle Muttella, seu sciuri, vulgo Seojatiolo: colium circundant ornamento crispato, quod dicimus. Lattuca, a catandem caput Velo. albo ferico. tegunt.

Abbatila Domina est tam in Spiritualibus, quam in Temporalibus, dicti Oppidi Nivellis,

In memorato. Canonissarum Capitulo.

DISCURSUS CVII.
SANCTI GEORGII
RAVENNÆ
ARGUMENTUM

Et Summarium habentur ex Difcurfu.

I N Apostolico Solio, sedens Paulus III., Summus Pontisex, animo Supremo.

Principe digno perpendens, quam necellaria effet Adriatici Maris, qua late se extendit temporalis Ecclesiastica Ditto, & pracipue Marchia Anconitanz, ac Sacra Lauretane Domus tuitio, adversus Piratarum incuitiones, novam Equeltrem Militiam etexite individuum fundationis annum non. expriment, ut inquit Abbas Bernar, dus Justinianus Istorie Cronologube. dell' origine degli Ordini Militari Parte Seconda cap 35. in S. Cavaliera di San Giorgio di Ravenna. pag. 556. juxta impreff. Venetam Typis Combi , & la Ni bgz. Pater Honoratus à Santia Maria Carmelita Excalceasus D: fertations Hiftoriques, & Critiques fur la Chevalerie Ancienne, & Maderne lib. 1. Differtat. 10. art. 4. pag 237. , & in Tabulis Alphabeticis Oc. pag. 513. Dominus Ioannes Fridericus Comes in Koden. Sapreba Eques. Ordinis. Aquile Alba in Polonia, in fuo. Corollario, omnes Ordines in Chriftianitate exiftentes continente, in Verbo. Santti Georgii Equites pag. 282. impress. in calce Traftatus ejufdem Auftoris, cui Titulus - Adnosaciones Hiftorica de Origine Gc. Ordinis Equisum Aquile Al. be in Regno. Polonia impreff. Colonia Typis. Adami Cholini anno 1730. He-Aoria Ordinum Monasticorum, Religioforum, & Militarium Gallice feripta, d in Italicam linguam translata à Parre Joseph Francisco Fontana Me. diolanenfi Congregationis Matris Dei tom. 4. cap. 11. pag. 75. juxta impreffionem Luca Typis. lofeph Salani, & Vincentii Giuntini 1738.

Unde detumendum est tempus Institutionis à tempore, quo idem Summus Pontifex Pontisciam Cathedram ascendit, hoc est ab anno 1434., & à tempore, quo obsit, scilicet anno 1549., & intra dictum tempus consi-

# SANCTI GEORGII ROMÆ

### ARGUMENTO

Et Summario non indiget,

A Llexandrum VI. Pontificem Ma, ximum intitunife Ordnem Militarem in Urbe fub invocatione Sandi Georgii Martyris, tetlantur Historici, & tradit Parer Andreas Mendo de Ordin. Militar. Difq. 1. quest. 2. \$. 26. m. 45. Cœterique omnes inferius allegandi, ut Pater Honoraius à Santia Maria Carmelica, de quo infra.

Sed de isto Ordine adeo pauca Scripturatum Monumenta superfunt, ut major Austorum pars neque explicet, de quo tempore idem Pontifex ilum inflituerit, quemadmodum notat Abbas Justinianus Istorie Cronologi, che dell'origine degla Ordini Militari Pares Seconda cap. 33. S. Cavalieri di S. Giorgio pag. 554.

Fuife tamen inftitutum anno 1492. notat post Menennium, Tambarinum. de Jure Abbatum Difput. 24. Schoonebeck. Pater Philippus Bonannus in. Catalugo Ordin. Equeftr. n. 42. Col. lettor Gallus Histoire des Ordres Militaires, on des Chevaliers tom. 4. 5. 85. pag. 112. juxta impreft. Petri. Brunel Amstelodams 1721. Lauren. tins Vigilius de Nicollis in Prax. Canonica, fine Ins Canonicum som. 2. Litt. S. de Samma Trinitat., & Fide Catholica in S. Notitia, & Series Ordin. Equeftr. n. 40. pag. 738. jux. ta impress. Salisburgensem Types loannis losephi Mayr anno 1729. Dominus Loannes Fridericus S.R. I. Comes in Koden Sapieba Castellanus Trocensis Eques Oranus Aquila Alba in Regna Potonse in sono Corollario, celebriores in Christianisaie Oralines continente, in werbo Sanifi Georgii Rome pag. 281. imprest. in calce. Tradiquins ejustem Authoris, sui Ti tulus Adnotationes Historica de Origine & in Regna Polonie, Oralinis Equistum Aquila Alba imprest. Calonia nia Typis Adami Cholini anno 1730. uxta quos Auctores, dicendum cit,

Juxta quos Auctores, dicendum cit, quod Summus Pontifex Ordinetti infiturit primo fui Pontificatus anno, imo primis mensibus: Alexander enim VI. creatus fuit Pontifica die undecima Augusti 1492., ut videre elt in Tabulis Chrorologicis apud Patrem Graveson Histor, Eccles. 10m. 8. pag. 49. juxta impressionema Rome Typis Tinassi anno 1721.

Fundationem sub anno 1498, poniti Pater Honordus à Santla Maria. Carmelisa Excalceasus Disfersations Historiques, & Ceisiques fur la. Chevalerie Ancienne & Moderne impress. Patrisis Typis Petri Francisci Gistare anno 1718. Libr. 1. Disfere, 7. Art. 2. pag. 130., & in Tabulis Alphabeticis pag. 513. de quo d. Collettor Gallus d. com. 4. pag. 112.

Hoc certum, quod cum Alexander VI. ut diximus, fuerit electus Pontifix die undecima Augusti anno 14921, & obienti anno 1502, intra hune undecim annorum circulum—confe a fuit hojus Ordinis fundatio, nt ratiocinatur d. Justinianus d. parg. 554. Unde patens redditur, & ad evidentiam infubsilens id, quod scribit Jeseph Mubeli in sao Thesano Militari, ubi inquit, quod Alexander VI. hune sundavit Ordinem ad imitationem illus, quem subtitulo Sanctorum Petri, & Papil anno 1520, infilituerat Leo X.; nemo

enim non videt impossibile esse, quod Alexander VI. exemplar sumere po tuerit à Leone X. qui decem annonum cursu elapso, poit mortem Alexandri in Pontificem electus suit, ut bene advertit d. Justinianus d. pag.

In Telleram Ordinis statuit Summus Pontisex aureum Numisma, in quo sculpta aderat essigies Sancti Georgi Equo insidentis, Draconem terra stratum lancea transfigentis, quod Numisma aurez catenza appensum erat: Instinianus d. pag. 555. d. Collestor Gallus tom. 4. pag. 112., & in ex-

Gallus tom. 4. pag. 112., & in explicatione omnium infignium pag. 415.

n. 37. Forma autem hujus Nunnifmatis czlata habetur apud d. Juflinia, num pag. 554. Bonanum d. n. 43., & in generali collectione omnium Stemmatum pag. 150. fub n. 37. d. Colletlor Gallus d. tom. 4. pag. 112. & in explicatione omnium infignium pag. 415. n. 37. Sicut & forma E. quitis cum dicto Numifmate e collo pendente, videri poreti penes eundem Bonanum d. n. 41. Colletlorem

Gallum d. som. 4. pag. 112. Proinde non subsittit descriptio Tessere hujus Ordinis, eo modo quo ex. ponit Elias Ashmole Anglus, qui dia cit fuisse Crucem planam auream. in medio circuli gemmis ornati. & à quo octo excunt frondes triplicate, quibus veluti flos exprimebatur: cui Elia aditipulantur Lucemburgus in. fuo Volumine, cui Tituius - De Armorum Militarium Myfleriis , & Fawinns lib. &. in fuo Theatro Hono. ris, & novissime idem fentit antedictus Comes in Koden Savieba d. pag. 282. Predictos enim, & Eliam ut supra, nominatim rencit dictus Infinianus pag. 554., ubi inquit, magis tutam elle allertionem, quod Numisma Ordinis eslet Imago Sancti

Georgii, ut pramissmus, idemque repetit, cosdem improbando, d. Bonan-

Fundavit didus Summus Pontifex Militatem hune Ordinem ad Fidet Catholicz defensionem, maxime contra Insideles, Religionis ad cultum, & morum probitatem: d. Justinianus d. pag. 555. Bonannus d. n. 42. d. Collettor Gallus com. 4, S. 85, pag. 112. cum aliis supra allegatis.

Ordinem hunc Equettrem fuisse à Paulo III. confirmatum, aque amplisse mis Privilegiis decoratum, ex Craeconio in Vita ejusdem Pontificis, refett idem Bonannus d. n. 42. d. Laurentius Vigilius de Nicollis, ubi supra,

Non multum temporis perduravit militaris hie Ordo, sed penitus interiit, ut testantur disti Justianus, Collestor Gallus, Bonannus, & Comes in Koden Sopieba; d. P. Honoratus à Sansta Maria locis superius allegatis.

Ex tot autem Scriptorum ferie de fundatione hujus Ordinis Romz per Alexandrum VI. peracta teffantium, tol. litur id, quod afseritur in Hiftoria Ordinum Monasticorum, R ligiojorum, & M. litarium tom. 4. cap. 11. e Galli. ca lingua in Ital cam noftram tras. slata à Patre Joseph Francisco Fouta. na Congregationis Matris Dei pag. 75. juxta impressionem Luca Typis Josephi Salani, & Vincentii Ginntint anne 1738, ubi fic habet .. Ma que-Ho Papa (idest Alexander VI.) è certo . che non inflitui alcun Ordine Militare, e quello, che da questi Storici viene a lui attribuito, è la Confratein sa. o Sociesa dell' Imperato. re Maffimiliano unita all' Ordine di San Giorgio nella Carintia, la quale fu confermata da Aleffandro VI. well' 1494. Et pag. 76. ubi dicit, hunc Ordinem Romanum effe idealem . Sed videanvideantus quæ diximus supra in Discarfa 102. & Georgii in Austria, Ca. rinthia, G in Germania S. Hine notan dum n. 19.

Certerum quousque perduravit Ordo, Magni ilhus Magittri fuerunt Summi Postifices, & fi modo vigeret, ipfi Sommi Pontifices idem magnum. Magnierium tenerent . Catalogum proinde magnorum Magistrorum, incipiendo ab Alexandro VI. illius Fundatore, usque ad sa. me. Clemen. tem Undecimum, exponit d. Collector Gallus d. tom. 4. a pug. 113., ufque ad 116. Nos autem cum in calce notiri Discursus fuper Equettrem Ordinem JESU CHRISTI Pontificium, in, tegrum Catalogum Summorum Pontificum , qui Equeftres Militares Or. dines intituerunt, exponamus, & fic etiam referamus Alexandrum VI., ad eundem Catalogum remillive Nos habemus, ne pluries eadem transcribamus .

# DISCURSUS CIX. SANCTI GEREONIS

#### ARGUMENTUM

Referentur var & Opiniones circa fundationem, & Fundatorem hujus Ordinis, & cætera habentur ex Summario.

### SUMMARIUM.

1. S Antius Gereon Colonia fuit martyrio coronatus.

2. Origo bujus Ordinis pracifa ignora.

3. Institutum fuisse ab Imperatore.
Barbarossa anno 1190, ajunt tempore.
Bellice Expedicionis pro recuperanda Terra Santia anno 1190.

4. Alis a Eriderico Secundo anno 1128.

aus 1129.

5. Alis à Santto Scephano Hungaria, Rege, & fune Equises sils, qui stalice dicchansur Porta Croce & n. 6. 7. Teßera erat Crux Patriarchalis ar-

gentea super tres virides colliculos. 8. Ainnt atis fuisse rubcam super Ve-

Re alba.

9. Alis dicunt, quod Crux essen nigra, westi candida imposita: quod sucre Crux plana nigra super Habitu albo, & n. 10. Ad bune Ordinem soli Germania No.

biles admissebansur.

11. Figuram Crucis quis referat. 12. Figura Equitis apud quos babeasur.

13. Magnum Magisterium Ordinis spestaret, si Ordo durares, ad Domum Austriacam,

# DISCURSUS CIX. SANCTI GEREONIS

D Lures inter Equeftres Militares Ordines , sub facro Sanctiffimz Crucis Vexillo, five alicujus S. retroactis fe. culis in Syria florentes, non ultimum locum tenet Equetter Militaris Ordo gloriofiffimi Christi Domini Martiris Sancti Gereonis, qui Coloniz cum 1. trecentis octodecim Comilitoribus Martyrii Corona redimitus, in Cœlum triumphans ascendit, sicuti refert Vir Nobilis, & eruditus Dominus Joannes S. R 1. Comes in Koden Sa. preha Eques Ordinis Aquila Albe in Regno Polonia in Suo Corollario omnium Ordinum in calce Traffatus ejusdem Auttoris impress. Colonia Typis Adami Cholini anno 1730. in verbo Santii Gereonis pag. 283. Claram, specificamque hujus Ordinis

fundationem, & Originem, ac tempus, nullus Auctor describit quemad, modum

modum norantur à Patre Honorato à Sanfla Maria Carmelita Excalcea-To Differtations Historiques . & Cri. tiques fur la Chevalerie in Tabula Alphabesica, & Chronologica 513. 14xta impress. Parifiensem Typis Petri Francisci Giffart anno 1718. ubi di. citur, quod est in Hungaria: & in Hi-2. ftoria Gallice scripta, & in italicum Idioma translata per Patrem Joseph Franciscum Fontana Congregationis Matris Dei Tom. 1. cap. 29. pag. 292. juxta impressionem Lucenfem Typis Iofephi Salani, & Vin.

centii Giuntini 1737.

Triplex proinde quoad hujus Ordinis inflitutionem apud Scriptores circumfertur opinio. Primo hunc Ordinem institutum fuisse a Frederico Barbarossa Imperatore occasione celebris Militaris illius Expeditionis,

3. quam Terra Marique, pro Terre Sanctz recuperatione perrexit anno 1190. inquit Abb. Bernardus Jufti. nianus in Volumine .. Historie Cronologiche dell' Origine degli Ordini Militari &c. Parte Seconda cap. 23. pag. 534. juxta impressionem Vene. sam Typis Combi, & la Noù 1692. Collettor Gallus Histoire des Ordres Militaires &c. Tom. 3. S. 38. pag. 196. juxta impressionem Amstelodami Typis Petri Brunel, Pater Philippus Bonanni in Casalogo Ordin. Equeftr. n. 42. d. Comes in Koden Sapieba d. pag. 283. d. P. Fontana tom. 1. pag. 294.

Secundo scribunt illum instituisse Fridericum Secundum, ejufdem Friderici Barbarossa Nepotem ex consimi-

4. li expeditione Bellica , & sic anno 1228. vel 1229. circiter, ut prosequentur preallegati Iuffinianus d. pag. 535. Collettor Gallus d. som. 3. pag. 283. Bonannus, & Comes in Koden Sapieba ubi fupra: d. Pater

Fontana d. tom. t. pag. 293. Autumant Tertio alii, inditutum fuisse à

s. Sancto Stephano Primo Hungaria Rege in memoriam Pontificiz illius concessionis à Summo Pontifice Silveitro secundo anno 1000. facta fibi. scilicet praferenda Crucis, ad tradita per Collettorem Gallum Histoire des Ordres Militaires Gc. som. 3. S. 38. pag. 196. juxta impress. Amtteloda. mi Typis Petri Brunel anno 1721. d. Fontanam pag. 294., ubi fubdit, valde probabile elle, hos Equites Sancti Gereonis esse eosdem , ac Equites Hungarix, qui telte Patre Melchiore Inchoffer Societatis Jesu in Annalibus Ecclefiafticis difti Hungaria Regni . vocabantur Gerentes Crucem, italice, Porta Croce, veluti habentes pro Teilera Crucem Patriarchalem, fim ilem Cruci in Stemmate Regni.

Franciscus Menennius Delitia Equeffr. 6. Ordin, teltatur Hewel, qui fuit celebris Regionum Peragrator, hac verba fcripta reliquifle - Se vidiffe in Pale-Aina Milites Santi Gereonis Sacros Cruce Parriarchali ( qualis fere eit antiqua illa in infignibus Hungaria ) triplici colliculo viridi impofito fplen. descenses; de quo d, Collettor Gallus d. S. 28. pag. 195. d. Pater Fontana

d. pag. 293.

Teslera itaque Ordinis erat Crux Patriarchalis argentea, ut est Stomma Re-7. gni Hungariz, fuper tres virides colliculos in campo rubeo, ut fcribunt d. Collettor Gallus tom. 3. pag. 196. d. Pater Fontana d. pag. 293.

Illam autem fuisse rubeam Crucem fu-8. per Veste alba cum Elia Asbmole habetur apud Patrem Philippum Bomanni d. n. 37.

Imo, quod Crux esset nigra super tres Montes virides vesti candide imposita, 9. Subjungit ex codem Ashmole d. Col.

lector

letter Gallas d. pag. 26. d. Comes in Koden Sapieba d. pag. 283. d. Fonta-

na d. pag. 294.

Quod fuerir Crux plana nigra super Habitu albo, dixir laudatus Patte Horaturà 8, Maria Carmelisa Excaleca. ini in Explicatione Testeraram sub n. 80, pag. 471., ubi telett figuram dicta Crucis.

Allegatus Comes in Kodem Sapieba d.
10. pag. 283. subdit, quod insigne hujusOrdinis erat Crux nigra Vetti candide imposita, & quod solis Germaniz Nobilibus ad hunc Ordinem patebat accessus, & tandem, quod interiir.

Figuram Crucis tradit Pater Bonannus 21. d. n. 47., & in Generali Descrip, zione omnium Tesserarum n. 42.

Figura Equitis cum dicta Cruce vide.

22. ri poteit apud d. Collectorem Gal.

lum d. tom. 3. pag. 193. Patrem.

Philippum Bonanni d. n. 47.

Siautem procedatur cum superius relata 13. narratione asserte Ordinem hunc sussessione fuisse inititutum à Divo Stephano Hunriz Rege; quatenus idem Ordo duratet, magnum Magisterium ad Augustam Domum Austriacam spechare debret, sicuti spechat ipsum Hungariz Regnum; & magnorum Magistrorum feries enumeranda esset, ut numeratur in alio Militari Ordine Draconis Inversi, put in calce ejussem adduzimus.

DISCURSUS CX.

GINETÆ SEU MUSTELLÆ ITALICE SCOJATTOLO

#### ARGUMENTUM.

Agitur de Ordine Ginete, feù Muttellæ, Italice Scojattolo, in Gallia emnium antiquiffimo: oftenditur illum influtueum fuife a Carolo Martello occasione celebertinæ Victoriæ in loto de Tour relatæ de Abderamo Sancenomm Principe. Explicatur Vocabulum Ginete. Defenitur ejus Teffera-Reiertur a Scriptoribus hune Ordinem cenieri unaum ex Ordinibus feltriis apschriptis. & Chimericis, & potius fuisfe funplicis Equeltris Gradu collationem tunc temporis factam a Carolo-Martello parucularisbus Militibus.

Summario non indiger

GINET Æ

# SEU MUSTELLÆ ITALICE SCOJATTOLO

Or inter Equeftres Ordines, qui fuccessivis Seculis in Gallia floruere, omnium primum ibidems fundatorum, fuisse Ordinem nuncupatum de Gennet anno 728., notat Elias Ashmole in Tractat. Ordinis Periscelidis: Andreas Favinus in Tractat. Honoris: Alexander Roffin fuo Volumine . Les Religions du Monde &c. in Gallicam linguam transla. so per Thomam la Grue Onzielme Divifion pag. 255. juxta impression. Amsteiodams Types Joannis Schiper MDCLXVI. Abbar Juffinianns Hiftorie Cronologiche dell' origine degli Ordini Militari &c. Parte Prima. cap. 12. S. Queft' Autore - juxes impress. Venetam Typis Cambi , & la. Non 1602. Ludovicus Moreri in ma. Dictionario Historico litt. G. verbo Genete.

Ordinem hunc referunt Scribentes inflitutum dicto anno 738 fuisse à Carolo Mattello, celeberrimo videlicet,

Prin

Principe illo Regio Francie fanguine creto, quique ob Childerici III. mi. nortlem atatem, ac abdicationem, licet Regio Diademate coronatum ca, put non generit, Regni tamen Im. perium glouofe exercuit, Regali di, gnus Corona, dignusque Pater Pipili Regis, ut videre elt apud Patrem. Ionatium Hyacinthum Amat de Gravefon in Hiftoria Ecclefiaft. tom. 9. continente continvationem Tabularum Chronologicarum in Tabula 8. pag. 129. cum seg. juxta impres. Roma Typis Ludovici Tinassi, & Hieronyms Mainardi: unde non immerito in Sepulchrali Lapide eidem Carolo Regis Titulus tribuitur, mediante inscriptione -Carolus Martellus Rex . ut notat d. Inflinianus d. cap. 13. Jub S. Poca.

memoria, merf. Cost di Principe . Cum enim longe retroachis Seculis, major feliciorque Hispaniarum pars, diro Saracenorum opprimeretur Jugo, nonnulle quoque Gailiarum Regni Regiones, Tolofz nempe, Aquitanie, ac Provincie Tirannidem patiebantur: hine ad eosdem Saracenos debellandos, ficut in Hispaniis, plures succeffivis temporibus Militares Equeftres Ordines, ac Religiones inflitutæ fuerunt, quarum feries in prefenti Volumine videri potest in Nostris Difeurfibus; ita etiam in Galliis, cum produtlet celeberrimus ille Heros Carolus Martellus, cujus pietatem, & Religionis zelum, martialemque in-Bello præstantiam, monumenta collaudant plurima, hic optime gnatus Equettres Cœtus, maximum Regnorum decus, & fortifimum Militiz robur continere, in Gallia primus Ordinem Equettrem excitavit, & Romanorum fequens mores, apud quos floruit tantopere Equester Ordo, E. quitibus enim aureos Anulos ferendi jus erat, aliifque przrogativis deco.

rabantur, ut notavimus in Difentsa 2. n. 85. tom. 1. 19fe quoque Carolus Mattellus Anulis antes Bitetuiores Milites coput intignite, quorum ope, plunibus Terra, Marique initis certaminibus, plures quoque & Mari, & Terris Victorias de Saracens reportavit, de quibus memi, nit Abbas Justinianus d. Parse Pima cap. 13. pag. 141. G. feq. d. Colle. Hor Galius d. tom 2. pag. 11.

Potifime celeberrima de abderano Saraceno Victoria illa fuit, quam Equites, fub Carolo Martello, retuiesunt in toco de Tour de abderano Sara. cenorum Principe, qua infignis Bar. barorum thrages edita ett; teribunt G. quidem Auctores, in illo certamine. occisos fuisse tercentum octuaginta. milia Hottes, ut in Hifloria depla Ordini Monaftici &c. e Militari Gallice feripta , & in stalicam linguam translata per Patrem lofepb Franerfeum Fontanam Mediolancufem Congregationis Matris Dei tom. 8. cap. 70. pag. 491. juxta impressonem Lucensem Typis lofephi Salani, & Vincentii Giuntini 1739.

Intitutus itaque fuit a Carolo Martello Equestet hic Ordo nuncupatus Ginera, Hispanice Ardilla, ut scribunt Austores omnes superius allegati, & inscrius allegandi, scque, illusque successores magnum Magistium statut: Collettor Gallus des Ordres Militaires &c., tom. 2. Tie. 15. Les Chevaliers Dela Ginete, en France pag. 10. cum seq., juxta impress. Amislodami Typis Petri Beanel anno 1721. Paser Andreas Mendo de Ord. Militar. Disq. 1. quest. 5. 5. 21. n. 84.

Sed peculiaris Ordinis hujus Inflitutionis Annus diversimode affignatur; in Volumine quippe continente descriptionem omnum Ordinum Anno 1671.

1671. Patifits impresso, institutum suis, se anno 716, alteritur, quem reset di Justinianus d. cap. 13. pag. 142. Fater Honorasus à Sansia Maria Carmelita Excuscatus Disertacions Historiques sur la Chevalerie lib. 1. Disser. 7. Art. 3. pag. 143. juxtacimpessionem Patistensem Typis Petri Gistart anno 1718. d. Collettor Gullus d. com, 2. pag. 111.

Ahii scribunt Carolum Mattellum, il.

Ium intituities anno 738, nr Joseph de Micheli in Thelaura Militar, pag, 84. d. Paser Mendo d. Disq. 1. quash, 2. S. 31. n. 84. Dominus Joannes Fridericus S. R. I. Comes in Koden. Sapieha Equet Aquilg Alba in Polonia in Carollario celebriores in Christianitate Ordines, nunc, vuel alimflorentes succinste enumerans in Verba Genete pag. 275. juxta impress. Colonia Typis Addami Cholini anno 1720.

Ordinis Teffera, ab ipfo Carolo Martella Inftitutore Ordinis prafcripta. fuit Torques aurea triplici giro ducta interiectis Rofis, & collo appenfa, à qua Torque paruum ex quadrupedi. bus pendebat Animal, Gallice nuncupatum Genette nigri coloris, rubeis maculis conspersum, quod Animal exittebat in campo floribus consperfo. & a quo titulum nomenque sumpsit Ordo, juxta ea, qua scribunt Mendo, Juftinianus, Alexander Rofs: alique Superius allegati: d. Comes in Koden Sapieha, ubi quod Collare,, quod gettabat Animal, Liliis aureis permixtum erat .

Quibus vero ex causis Carolus Martellus Ordinem hunc instituerit, & nuncupaverit Gineta, diversimode narrant Scriptores.

Sunt qui dicunt, d. nomen di Gineste inditum esse, & desumptum à Joanna disti Caroli Uxore, communiter Gianeste dicta. Sed hoc non subsistere, quia Carolo Uxores nonnis duz suere; altera Rustrudis, seu Gertrudis; altera Suachildis dicta: de Joanna apud Historicos altum silentum; moc os Seculo vix nomen Joanne in Domo Regia, aut in alus Fanulus Franciscis, presentimo sine totidem verbis scribit d. Comes in Koden Saturia.

pieka d. pag. 276.

Tenantur ain, Carolum Institutorem motiuum sumplisse ad initituendum Ordinem, talique nuncupandum nomine Ginette, ex quo in celebri illo certamine contra Saracenorum Principem Abderanum habito in loco de Tour, de quo supra S. Potoffime, inter Sa, racenorum exuvias plures invente fuerunt ex Animalculis Ginete nun. cupatis Pelles, odore fragrantes; imo nonnulla etiam Animalia viva odorem fuavem spirantia, que ad eundem Carolum delata fuere: unde Carolus, ut perennis hujusmodi Victoriz memoria apud Posteros etiam gloriofe fervaretur, Equeftrem Ordinem fub eorum nomine instituit , & in. Tesseram assignavit; ut prosequuntur Auctores jam allegati Abb. Inftinia-Bus d. Comes in Koden Sapieba d. pag. 275. d. Collettor Gallus d. tom. 2. pag. 1Q.

Alseruntque, idem Animal fuisse à Carolo Martello in Tesseram practrigtum, ut Equites ejuschem vivacitatin
emulatentur in expellendis à Gallia
Mauris, & Fide tuenda: Petrus Bel,
lojus Tholosaus in lib. de Ordinibus
Equificibus cap. 10. quem allegat,
& sequitur d. Menda d. Disq. 1. quest.
2. n. 84. Pater Philippus Bonanni su
Caralogo Ordinam Equestitum n. 88.
Portò in explicanda specie dicti Animalis Ginessa. 100 enerbocati, minime conveniunt Scribentes. Nicolaus

Lemery

Lemery Gallum in suo Lexicon, sen Trattusu Universal. fimplicium Ani. malium vegetabilium, juxta verfio. nem italicam litt. G. verbo Genetta pag. 156. Venetiis 1721. per fo. Ga. brielem Hersy , ubi Scriptor ne joquitur - Ginnesa Latin, Genethocatus l'unth. ra minor Carns H. foanig. E Un A. nimaie quadrupedo più piccolo d'una. Volpe: enesa la jua pelle è ricopelle è rico. persa d' un pelo molle, e lanugino. lo tempestato di macchie nere, o brune, d' un odore, che non è spia cevole. Abisa ne i Luoghi acquatici in ispagna: La sua pelle è assai bella, e fimat fima preffo a : Yelliciai .

Gineta vel affinis Mustellæ nominatur, & describitura d. Patre Bonanno d. n. 48. Comite Sapieba pag. 275.

Figura itaque dicta Teilerz videri potent delineara apud d. Abbatem Justinianum d. cap. 13. pag. 141., G. 144.

Sic cuam figuram armati Equitis e collo pendentem habentis candem Tefferam, exhibet Paier Philippus Bonan, ni in d. Caralogo n. 38. Collector Gallus d. tom. 2. pag. 10. Hic Ordo usque ad tempora Sancti

Hic Ordo usque ad tempora Sancti Ludovici Noni perduravit, ut scribit d. Comes in Koden Sapieha pag, 276. unde jam & itte Ordo internt: d. Pater Bonanns d. n. 48.

Nullibi vero constat d. Ordinem à Loci Episcopo, juxta illorum temporum mores, suisse, minusque a Sancha Sede Apostolica confirmatum, sicuti notant inferius allegandi.

Hzc funt, quz de itto Ordine scriptum reliquerum Austores. Ceterum talem Ordinem recensendum esse inter Apocriphos, & suppositios, & chimericos, rationibus conatur ostendere d. Collettor Gallas Historia

re des Ordres Militairest licet enim in Tomo 2. pag. 10. originem Stemmatis, & Fundatoris feriem expofuerit, idem tanien Collettor Gallus eodem com. 2. fub pag. 12. inquit, quod potius dici potett, quod fuent fimples collatio Equelitis Dignitatis, quam formalis inattutio Equettris Ordinis. Hiftoire des Ordres Militaires com. 4. apponit Dillertationem luper Ordinibus Apocriphis, quos in d. Differtatione enumerat, & lub n. 4. demonitrare fatagit hunc Ordinem Genette eile suppontitium, chime, ricum, & apocriphum, ea fub animadversione, quod Favinas de tito agens, aerice loquatur, & ex veteribus Hittoricis nemo Ord, Statuta. referat, nec ullam de confirmatione. vel Episcopali, aut Sancta Sedis A. postolica mentionem faciat; & proinde, ex quibus delumpferit ea quæ tradit Hermanus, prortus ignoratur: d. vero Collettoris Galli Differtatio habetur in d. Tom. 4. Hiffoire des Ordres Milisaires, fub n. 4 pag. 351., & feq & tradis la Storia del. li Ordini Monaffici , e Militari , e Gallico idiomate translata à ditto Patre Iofeph Francisco Fontana Mediolanenfe Congregationis Matris Des som. 8. sap. 70. pag. 360.

Cœterum, si agatur in terminis veri Ordinis Equettris, magnus illius Magister erit Galliarum Rex, ut monet etiam d. Justianus pag. 145, Chronologica series Christianishimorum Regum videri poterit in serie, quam exposiumus in calce nostri Discursus de Ordine Saciz Ampullz Disc. 19. Tomo 1. à pag. 366.

DIS-

# HARPEDONIS ITALICE ARCOLAJO

ARGUMENTQ

Et Summario non indiget.

Biit de anno 1388. Carolus III. Meapolis Rex relicto Infante Ladislao ejus filio. Margharita dicti Ladislai Mater, & Vidua Caroli tentamenta nostens, & videns, que Ludovicus II. Dux Andegavensis, ad arripiendum Regnum moliebatur, ut se, filiumque suum servente advessus factiones in Regno serpentes, in Gaeta Arcem secessii, una cum filio Ladislao, quem Summus Pontifex Urbanus VI. legitimum Neapolitani Regni Successorem declaraverat.

Interim, cum dichus Ludovicus Andegavensis in Neapolitana Urbe cumfuis factionariis dominaretur, Marghazita Regina non destitit maritima. Classe Neapolim aggredi in ipso Neapolitano Portu ad illum recuperandum : at Neapolitani dicto Ludovi. co Andegavensi adharentes, se oppofuere, przcipue Nobiles Sedilis, ut vocant Di Porta Nova. Hinc ad roborandum dictorum Nobinum Procerum initum fædus, & ut dignosceren. tur ab omnibus, illud Societate publica quadam Tessera sancivere, hoe est constituendo Cœtum Nobilium confæderatorum, qui simbolum gerebant in finistro latere Pallii rubri auro expressum . Simbolum aurem erat Harpedone, scilicet Instrumentum illud, ex quo filum rotando glo. metatur, italice Arcolajo - Stromensa rotondo, per lo più fasto di cannuctic rifelio, sal quale si metre la, mattassa per dispannaria, e incannarla, ut describitur in Vocabulatio Etrusco della Crusca in Verbo Arcolajo: & apud Neapolitanos Scriptores dicitur Argada. Abbas Justivianus Hissorie Cronologiche dell'
Origine degli Ordini Militari Parte
Seconda cap. 62, pag. 70a. Typis Combi, & la Noi Venetiss anno 1692.

De hujusmodi Ordinis, seu Societatis institutione agit dictus Justinianus d. pag. 704. Pater Philippus Ronanzi in Catalogo Ordin. Equefir n. 49. Collector Gallus Hiftoire des Ordres Militaires tom. 3. S. 69. pag. 460. juxta impressionem Am Aelodami Topis Petri Brunel 1721. Laurentius Vigilius de Nicollis Prax. Canonica Tit. de Summa Trinitate, & Fide Catho. lica fub S. Notitia, & feries Ordinum Equestrium Militarium tom. 2. litt. S. num. 46. pag. 738. juxta. impressionem Salisburgi Typis Joannis Tolephi Mayr 1729 Comes Joannes in Koden Sapieba Eques Aquila Alba in Regno Polonia in Corollarso omnium Ordinum in verbe dell' Arcata pag. 235., & feg. impreß. in calce Tra-Etatus ejufdem Auftoris , cui Titulus Adnotaciones Historice de Origine Gc. Ordinis Aguila Aiba in Repno Polonie impreff. Colonia Typis Adami Cholini 1730. Historia Ordin. Monaficorum Gc. & Militarium Gal. lice scripta, & in italicam linguam translata à Patre Joseph Francisco Fontana Mediolanense Congregatio. nis Matris Dei som. 8. cap. 38. pag. 292. juxta impreff. Lucensem Typis Iosephi Salani, & Vincentii Ginnti-71 1739,

Huic Societati subinde plures alii No-

biles aliorum Sedilium se aggregavere, teste d. Justiniano d. pag. 704.
Figura Harpedonis habetur apud Justinianum d. pag. 704. Collestorem.
Gallum d. Historia som. 4. pag. 17.
& in Explicatione omnium Tessera
rum sab n. 44. pag. 417. Bonaunum
in d. Catalogo Ordin. Equestr. n. 49.,
or in Generali Descriptione omnium
Tesserarum sab n. 44. pag. 151.

Figuram Equitis cum Palio codem.

Harpedone infignito, exhibet Paser

Bonannus d.n. 49., & Collettor Gal.

lus d. som. 4. pag. 17. Sane prafato Simbolo, & Harpedonis Teffera, juxta Auctorum scripta figni. ficare intellexerunt plura Affociati, pracipue tamen, quod è manibus Ladislai, & Reginz Mattis Neapolitanum Regnum abstrahendum eilet per Andegavenses, eo prorsus modo, quo paulatim ex Harpedone per gi rum fila educuntur, donec nudatum remaneat lignum; vel in Reginæ fpretum , muliebris hac Teilera. dittributa fuit ad designandum fæmineum Regni in Margarita Gubernium undique fragile esle, ac debile, ad instar ejusdem Harpedonis tenuissimis lignis, & arundinibus confecti, ut notat przallegatus Justinianus d. pag. 704. Laurentius de Nicollis d. pag. 738. d. Pater Fontana ubi fupra.

verius Societas: d. Justinianus d. pag. 7,04. cum aliis superius relatis.
Cumque eodem tempore, eademqueoccasione introducta fuerit in eadem Urbe alia Societas Nobilium gerens Testeram Leeng, de inta Societateagemus in sua peculiari Seed de Or-

Lapsis demum rebus Ludovici Andega-

vensis, cecidit etiam hic Ordo, seu

dine, fen Catu Leeng.

# DISCURSUS CXII. HOSPITALARIARUM F Œ MINARUM HIERUSALEM

ARGUMENTO

Et Summario non indiget

lissimum, & plane Christianissimum Hospitalitatis Munus, quod tantopere inculcat Scriptura, omni fane tempore in Catholica prafulfit Ec. clesia, tum apud Fæminas, tum. quoad Masculos, etiam Nobili loco natas, & natos: unde habemus, quod in ipfa Ordinum Equestrium Nomen. clatura eodem tempore viguerint, quo Equeftres Ordines floruere, ac de dicus Hospitalariis Equestribus Ordini. bus in primo Nostro Tomo, & in presenti Secundo specifice egimus. & agemus sub suis Titulis : unde, ne hic pluries eadem repetamus, modo folum fub nuncupatione Ordinis Hofpitalarii, de Ordine tractabimus, qui in fui creatione contemporanee crea. tus fuit cum antiquissimo Hospitalario Equettri, & Militari Ordine San-

Ai Joannis Hierosolymitani.

Anno 1099., quo tempore gloriossis, mus Heros Gottifredus Bullioneus prevalido Exercitu Sanctam Hierosolymam Urbem expugnavit, & debarbatis triumphum retulit, florebat in ea Vir virtutibus clarus Beatus Getardus, qui optime regebat, & gubernabat Hospitale quoddam ercetum sub Titulo Sancti Joannis Baptista pro fervitio Peregrinorum ibi Loca Sacra vissantium. Idem Beatus Gerardus omnium virtutum genere redimitus,

una

una cum Sociis suis antedictum Hospitale in veram Religionem Regularem Hospitalariam Equettrem, & Militarem converte, cum Votoruna substantialium emissione. Et de hoc Ordine S. Joannis Hierosolymitani fuse agemus in prafenti Volumine. Eodem tempore Nobilis Matrona Romana nomine Agnes, que erat Abbatissa Hospitalis Sancta Marie Magdalenz cum aliis Religiosis mulieribus, mulieres peregrinas hospitio recipientes, illifque ministrantes, Regulare Institutum à Gerardo assumacceperunt, & folemniter profest fuerunt, indutz eodem habitu, & fe observantiz corundem Votorum , & respective Regu. lz pro Fœminis peregrinantibus, & Sacra Loca visitantibus se obligaverunt, & se obstringerunt eodem anno scilicet 1104. eodem fane anno, quo Masculi sub Gerardo se obligaverant, ad tradita in Difcurfibus fuper Ordine S. Joannis Hierofolymitani in prasenti Tomo secundo positis, &. apud Patrem Honoratum à Santta. Maria Carmelicam Excalceatum Dif. fertations Historiques , & Critiques fur la Chevalerie Ge. lib. 1. Differt. 11. art. 5. S. 1. pag. 279. juxta impreff. Parifien. Typis Peeri Francisci Giffare 1718. Patrem Philippum Bo. nanni in Catalogo Ordin. Equestr. sub M. 43. 123. Laurentium Vigilium de Nicollis in [na Praxi Canonica tom.

fem Typis Joannis Mayr 1729.
Hinc detegitur infubfiitens quod scriptum reliquit Scoonebeck, pralaudatam Nobilem Feminam Agnetem Roma fundavisse Monasterium Religiosatum Hospitalariarum, sub Titulo Santipudem, licet verum sit ab anti

2. lis. S. Nositia Equeftr. Ordin. à

pag. 748. jaxta impreß Salisburgen-

quissimo tempore fuille in Urbe ere. ctum Monatterium Virginum, quod adhuc durat, Hospitalanarum, curam habentium parandi necessaria illis, qui Peregrinationem Locorum Terre Sancta aggredi intendunt, ac vettem coloris Leonini gerentium; non tamen sequitur, dichum Monatterium in Urbe conttructum fuifle dicto an. no 1080. Ut enim oftendimus veros Ordines Equeftres, & Militares nonnifi poit duodecimum Seculum inveniri, juxta ea que cumulavimus in nostro Pr. Tomo Defc. nono à n. 5. cum segq. Ergo patens est, non potuitle in Urbe fundari dictum Monatterium anno 1080. ab Agnete Romana, que fub anno 1104., illud ut diximus, fundavit in Civitate Hierufalem, queque proinde ett , & dici debet prima Fuitdatrix etiam aliorum, ex quo ipla. Agnes prima amplexa eft Inititutum Beati Gerardi, qui est primarius In. stitutor omnium Domorum Hospitalariarum, quarum prima fuit pizdicta in Civitate Hierufalem, juxta feriem quam exponit laudatus Pater Ho. noratus à S. Maria loco preallegato.

Figura dictz Nobilis Matronz Hospitalatiz habetur apud d. Bonnnum.
123. ubi exponitur Muler induta veste coloris silvi, ut dicitur Lionaso cum velo albo in capite cum Cruo.
ce alba plana, & oblonga ante pectus: subjungitur ibidem, quod ipsa humilitatis habitum consimilem illi Beati Gerardi, assumpserit circa annum 1080.; sed hoc est contrarium his, quz pramisimus in S. Hine detection.

Illustres Foeminz Equitiss, quz przdictum Agnetis Romanz habitum sequuntur, non solum in Pauperum subsidium exercebantur, sed insimul Precibus, & Oratione Dei implorabant auxilium pro Fide, ac Religio.

# 110 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest, & Milit.

ne, ut dum Equites armata manu contra Saracenos certantes vincerent, & triumpharent. Tessera quoque harum Nobilium Fæminarum Crux erat alba octogona, ut est illa Equitum, ex causis recensendis in propriis Discursibus super Ordine Sancti Joannis Hierosolymitani, & prosequitur d. Pater Honoratus à Santia

Maria pap. 280.

Quousqué in Palassina moram traxerunt Equites Sancti Joannis, manferunt in ea eriam diete Equitillas, i, gnoratur autem, an rejectis ab ea Equitilum Cypri cum Equitilus se translulerint. Hoc certum ett, hunc Nobilum Feminarum Certum translussife ad Hispaniarum Rega, & successive etiam ad alia Rega, ut prosequitur A. Pater Hosoratus à Saulla Maria pag. 279. S. 2. à pag. 281. S. 3, à pag. 284.

Potto Nos hie Discussum non teximus de quolibet Monasterio hujusmodi Equitislarum, de quibus agit Pater Bonanuns in disto suo Catalogo à n. 135. cum seqq. Siquidem de illis loquimur distinctim in subsequentibus Discussibus separatim in sua.

Sede .

DISCURSUS CXIII.

# DE BURGOS

ARGUMENTUM

Continet simplicem Historiam Hospitalis & Officialium, ac declarationem Crucis Equestris.

> Summarium idem ac-Argumentum.

DISCURSUS CXIII.

# HOSPITALARIORUM DE BURGOS

N pracedenti Discursu egimus de Fæminis Hospitalariis in Hierusalem, & ostendimus hos Ordines Fæ, minarum Hospitalarios ad alia subinde transsviste Loca, & super islis in tua Sede ponuntur Discursus.

Hoc idem nunc dicimus de Ordinibus etiam Hospitalariis quoad Masaculos, notamusque, quod omnes sete Equestres Militares Ordines antiquitus instituti suere etiam sub Titulo, & munere Hospitalitatis, ut quoad Ordines S. Mauritii & Lazari; S. loannis Hierosolymitani; S. Maria Teuthonicorum, aliosque de quibus specialiter egimus sin prasenti Opere in separatis Discursibus; unde hie modo

folum subdimus, quod Inter Hospitalarios etiam sub nuncupatione, & Tellera Equitum, non-

tione, & Tellera Equitum, nonnulli Scriptores, inter quos Pater Philippus Bonanni, enumerant Fratres Hospitalarios de Burgos, cujus Historiam alii sic describunt. phonfus VIII. Cattella Rex post adificatum celebre Monalterium Domine nottra la Reale, communiter vocata Delas Huelgas de Burgos pro Monialibus Ordinis Sancti Bernardi Cifterciensis, codem loco anno 1712. Hospitale adificare secit pro commo. do Peregrinantium ad visitandum. Ecclesiam Divi Jacobi, & diffimz Virginis de Guadalupe; cumque idem Rex Alphonsus prefatum Monasterium Delas Huelgas magis conspicuum in votis haberet in. cunctis Hispaniarum Regnis celebre efficere, mediantibus Privilegiis eidem indultis; hinc eidem Monasterio d. Hofd. Hospitale submisit, ejusque Gubernium Abbatiffe ejufdem Monatterii; commisit & sane sub ea conditione, quod ipfa alienare, & distrahere, ac vendere nequaquam posfet Bona ad hoc Hospitale spectantia, neque in augmentum fui Monatterii; convertere quin imo juffit, quod fi Hospitalis reditus non esfent in posterum sufficientes pro Peregrinis hospitandis, idem Monasterium Delas Huelgas quod supe. reffet ad illorum futtentationem, applicaret pro Hospitali, At reditus Hospitalis temporis progressu mirabiliter adaucti funt, ut terque quaterque Monatterii Reditus exsuperent, licet Monagerium prædictum fit inter Monasteria magis divitiis abundantia.

Ergo in przdicto Hospitali assignati suerunt duodecim Fratres Gonversi
Ordinis Cisterciensis, ut peregrinarum
curam servarent, prout sic continvarunt circa annum 1474, sub gubernio Abbatis Delas Haelgas nomine Urraque de Oroso; tunc enim
antedicti Fratres Conversi Cistercienfium Habitum dimiserunt, ad exemplum Equitum Calastravensum, &
habitus Seculares sumpserunt, super
quibus Crucem hujus Ordinis apposuerunt, & in medio Crucis Turrem
auream locaverunt,

Reclamantibus autem contra prefatos Calatravz Equutibus, dichi Seculares Crucem deposuerunt, solumque Turtem auteam deferebant per aliquod tempus, & sub Gubernio Eve de Mendoza, quz a Summo Pontifice Julio II, facultatem obtinuit reassumendi Crucem Calatravz cum Turze autea in medio. Uerum anno 1516. suborto serupulo super d. concessione Julii II, per mendacia impetrata, obtinuerunt à sa. me. Leone X. absolutionem à Censuris.

& revalidationem Constitutionis Ju-

At Episcopus Oximen, in Visitatione per eum habita Monasterii Delas Huelgas anno 1587, zgre ferens Hospitale pradictz de Burgos, & illius Officiales deposutte habitum Cisterciensem, & altumpstile Habitus fericos more Secularium, ac Equitum, ab Hospitale ejecit, & illis assignavit diversa Monasteria ordinis S. Bernardi, & loco eorundem Viros magis Regulares substitutt.

Verum & hac Episcopi provisio brevi tempore cessavit, & sterum d. Fratres Hofpitalani , ut diximus ejecti ab Hospitali, ad idem Hospitale redierunt, & rurfus Crucem Calatravensem cum Turre aurea in medio refumpferunt, Quilibet autem ex his Hospitalariis annuatim ab Hospitali recipit scuta centum pro manutentione propria; Praceptor autem, & alii Officiales nominantur ab Abbatif. fa delas Hvelgas: Sed notandum. quod vigore Bulle Leonis X, antedicta iidem Officiales sub Gubernia Abbatissa Eleonora de Mendoza tentarunt ab obedientia Abbattila fe subtrahere, unde ad electionem Przceptoris, & aliorum Officialium devenerunt.

Sed (e opponente viriliter Abbatissa huiç innovationi, obtinuit resolutionem, quod Przeeptorum, atque Officialium deputatio, & electio ad Abbatissam spectaret.

Tandem subdimus, quod in eodema Hospitali locus aderat pro Forminis, que gubernantur ab aliis Forminis.

Predicta omnia videri possunt apud Collestorem Gallam Histoire des Ordres Militaires, on des Chevaliers som 4. S. Les Freres Hospitaliers de Bargos pag. 377. juxta impress. Amstelodami Typis Pesri Brunel 1721. ex quo in Latinum Idioma totam Hittoriam hanc è Gallica Lingua tran-

itulimus .

Eadem Narratio à Collettore Gallo ad literam habetur apud Patrem Helios in sua Historia omnium Ordinum &c. Gallice scripta, & in nostram itali. cam linguam translata à Patre Iofeph Francisco Fontana Mediolanense Con. gregacionis Masris Dei fub codem. Titulo - Storia degli Ordini Mona, flici , Religiofi , Militari tom. 6. cap. 9. de Frati Spedalieri di Burgos à pag. 79. juxta impressionem Lucensem Ty. pis lofephi Salani, & Vincentii Giun. sini 1738., ut enim pluries notavi. mus in presenti nottro Opere, dieta Historia Gallice Scripta nomen Aucto. ris non habet; certum tamen eit Auctorem effe Patrem Heliot, ut exponit Impressor in sua Epistola registrat. in dicta translatione Patris Fontana tom. 1. pag. 3. impreff. ut fupra, fed fub anno 1737.

Cœterum Figuram Hospitalarii de Burgos cum Habitu talari nigri coltais more Hispanorum, & cum d. Cruce & aurea Turre in medio, tradit d. Collettor Gallus n. 377. que Teffera

ante pectus geritur.

# DISCURSUS SANCTI HUBERTI ARGUMENTUM.

Adducuntur contentiones excitatæ fuper Successione Ducatus Juliacensis, & Geldrie, & Transa-ctiones habire, & hine institutio antiqua Or-dinis Sancti Huberti: series Successorum in Ducatu przdicto, creatio octavi Electoris, & Restauratio, sed creatio Ordinis Equestris : Vi-te Sancti Episcopi Huberti compendium, & datur particula verborum Struyii .

## SUMMARIUM

Habetur ex Argumento.

#### DISCURSUS CXIV.

# SANCTI HUBERTI

T integre Historica series fundationis, vel Inflaurationis Ordidinis Sancti Huberti exponatur, al. tius rem exordimur. Cum anno 1423. ab hac Vita decesserit Rinal. dus III. Juliacensis, & Geldrie Dux, eidem successit Adulphus II. Dux Pontium, qui anno 1425, à Sigifmundo Romanorum Imperatore Investituram Ducatus Juliacensis, & Ducatus Geldriz obtinuit.

Verum Arnoldus de Egemond Ius fuper hujusmodi Provincias habere pretendens, Geldriz Ducatus possessionem cepit, Militibusque immiss, Juliacensem Statum invafit : quapropter prelaudatus Adulphus ad concordiam devenit cum Arnoldo, eidemque cessit perpetuo Ducatum Geldriz. ac infuper illi solvit summam decem millium Florenorum, Tregua inita-

per decem annos duratura.

Mortuo fine filiis Adulpho, eidem fuc. cessit anno 1437. illius Nepos Gerardus V. Dux Juliacenfis : rurfus autem prenominatus Arnoldus de-Egemond vetera pratenfa jura fuper isto Ducatu anno 1444. Milituma Exercitu , iterum Juliacenfem Ducatum aggressus fuit : fed in certaminibus succubuit, & de illo celeberrimam retulit Victoriam Gerardus die festo gloriosissimi Sancti Huberti. Hac die, & anno inmemoriam hujus Victorie instituisse-Equeftrem Ordinem Sancti Huberti referunt Scriptores Schoonebek , & Pater Bonanuns in Catalogo Ordin. Equeftr. n. 5 t. ficut iifdem allegatis tettatur Hiftoria Ordin. Monaftic. Gc. & Militarium Gallice feripta, & in italicam linguam translata à Patre Joseph

Joseph Francisco Fontana Mediolanen. fe Congregationis Matris Dei tom. 8. cap. 60. pag. 298. juxta impreß, Lucensem Typis Josephi Salani , & Vin. centii Ginntini 1739. ubi notat quod Albertus Mirans in Origin. Egeftr. Ordin , & Abb. Infinianns Istoric Cronologiche dell' origine depli Ordi. ni Militari Parte Seconda cap. 75. à pag. 781. juxta impress. Venesam Ty pis Combi, & la Non 1692. Collector Gallus Hiftorre des Ordres Milisaires som. 4. S. 80. a pag. 77. juxta impreff. Amffelodami Typis Pesri Branel 1721. Volumen cui Titulus - Li Sovrani del Mondo som. 4. S. L' Ordine di S. Uberto pag. 286. juxta impref. fionem Venezam Typis Seboftiani Co. leti, & loan, Malachin 1720. Lauren. Vigilius de Nicollis in Prax. Canonica tit. 2. litt. S. Notitia Equeftr. Ordin. n. 48. hujus Ordinis fundationem ponunt sub anno 1473., & \$477. fubdit tamen, quod in dicto an. no 1477. impossibile ett fuisse Ordinem inititutum, eo quia dictus Getardus V. obiit anno 1475. ficque concludit magis probabile effe dictum Principem, qui Geldrix Ducem debellaverar, instituisse Ordinem dicto anno 1444. die Sancti Huberti, aut sequente die: d. Collettor Gallus d. com. 4. pag. 77. Comes in Koden Sapieha en Corollario omnium Ordinum im preß, in calce Trattatus ejufdem Au Horis de Ordine Aquila Alba in verbo Santti Huberti pag. 283. juxta. impress. Colonia Typis Adami Cholini 1720.

Porro laudatus Sanctus Hubertus in Titularem electus, Episcopus suit Leodien. & gloriose obiit anno humanz reparatz salutis 717. d. Iustinianus pag. 782., & instra exponitur S. Exrecențica, ubi seriem Vitx natramus. Discrepant Scribentes quoad formama Collaris, & Tesser hujus Ordinis. Schoonebeek inquit compositam suisse di molti Corni da Caccia, & ab ess Numisma pendens cum Imagine Sandi Hubetti, de quo meminit d. Pater Fontana pag. 398. d. Collettor Gal. las d. tom. 8. pag. 78.

Sub Vocabulo enim Corno Italice, Latine Corno ucnit un Infrumento di fiato fasso a fimilistadine di Corno, e talora anco fasso dello stesso como: fic Vocabularium della Crasca in vet-

bo Corno S. 2.

Idem Collare fuisse aureum cum dièto pendente Numssenate Sanchi Huberti Imaginem exhibente, Christi Domini Crucifixi essigiem inter cornua Cervi collocatam adorantis, inquit Pascer Bonannus in Casalogo Orlin. E. quessimum n. 51. de quo pariter mentionem sacit d. Pascer Fontana ubi supra: d. Collestor Gallus d. 10m. 4. pag., 78.

Cœterum Albas Instinianns loco superius laudato pag. 782, suttinet, igno.
rari, qux suerit l'essera hujus Ordinis;
& de facto Scurum Stemmatis in albo
relinquit, ut videre est pag. 781. Dicum Instinuann allegat antedictus
later Foncana pag. 399. d. Collettor
Gallut d. 10m. 4, pag. 78.

Hic Ordo conitat Viris Nobilitate preclaris: d. Laurentius de Nicollis n. 48.

ubi fupra.

Quod hic Ordo sua habuerit Statutacertum est, & à d. Pasre Fontana.
pag. 399. allegantur. Aubersus Mirans
orig. Ordin. Equestr. inquit Ordinis
Statuta Alemanica lingua este conferipta, & inveniri manuscripta in
Domo de Cortembach, & etiam apud
alios, una cum Catalogo Equitum,
usque ad 1487. inter quos adsunt
Comites di Limburgo, Teckembur.
go, & di Nassau Barodes de Merod
Palence Sombest Birgel Walten
Biun-

# 114 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

Blungart, & alii: d. Collettor Gal, las d. com. 4.

Ex recensita hactenus Historia integra
Notities habetur primæ Institutionis,

ac potterioris reliaurationis antiqui Equettris Ordinis sub Patrocinio, ac gloriosissimi Sancti Huberti Titulo, & ut dilucide exponatur, quam recte & fumma ratione in Titularem, & Tutclarem affumptus fuerit idem San. ctus Hubertus, ejuidem Vita compendium hic narramus . Fuit Hubertus Bertrandi Ducis Aquitania Filius; cumque adhuc Paganus effet, Ferarum venationis exercitio operam. dabat. Contigit autem, ut quadam vice Christum Dominum Crucifixum inter Cervi cornua elatum viderit, fibique audierit dicentem, ut Lambertum Episcopum Leodiensem adiret, prout adivit, qui illum in Christiana Fide plene edocuit, illique Sacrum Baptismi contulit Sacramentum. Effectus itaque Chrittianus , ad vifitandum Apostolorum Limina Uibem fe contulit. Defuncto subin. de Divo Lamberto, in locum ejusdem subrogatus fuit Episcopus Leodiensis, ut legitur apud Surium de quo d. Pater Bonanni dillo n. 51., & late apud Lippeloum in Vitis Sanctorum. tom. 4. Jub die 3. Novembr. pag. 156. juxta impreff. Brixiensem anno 1601. Pottremo tandem loco fubdimus, quod d. Comes in Koden Sapieba in d. Co. rollario polt narratam dictam Hilto. riam Ordinis Sancti Huberti d. pag. 283. in pag. 285. fubdit per hac verba .. Dux Virtembergenfis succesfionem Clivenfis Domus pratendens,

eundem Ordinem in fua Curia di-

Aribuit, & Supremum ipfins vindicat

fibi Magisterium, Ex Polonis Michael Dux Radziroil Prefectus Senbuli

M. D. L. obeinnit bunc Ordinem ab

Elettore Palatino.

In Tesseram preseripsir Dux Fundator Crucem argenteam in Stella aurea ad pectus, cum inscriptione. In fedelicate Constant. uitra Taniam rubeam magnam: sic habetur in d. Volumine Li Sourane del Monde pag. 287.

Bic eandem Testeram describit d. Collettor Gallus tom. 4. pag. 80. quod fit Crux aurea lata quatuor digitis, ac exornata adamantibus, in cujus medio adett Imago Sanchi Huberti slexis genibus ante Crucifixum elatum, ac existentem inter cornuactervi, que Crux appensa est catena aurea: d. Pater Fontana pag. 400. d. Collettor Gallus d. tom. 4. pag. 80.

E sinitra Vettis parte deserunt Equites, ur dictur in ricamo d'oro, Circulum radiis circumdatum, & in e jus me, dio in fundo rubco hec verba leguntur, sed a lingua Germanica in no, stram translata. State sermi nella Fede - ur apud d. Collesvem Gallam d. tom. 4. pag. 80. d. Patrem Fontanam

som. 8. pag. 400.

Extra dies Fettos, & extra tempus Ve. item Corremoniarum non deferunt, nec Collare, sed super eorum proprium Habitum ordinarium deserunt Taniam tubeam, ab humero sinistro ad dextrum latus sluentem, à qua tenia Crux pender, sicur è sinistraparte Veitis prasatum circulum deserunt : d. Paser Fontana d. tom. 8, pag. 400. d. Collestor Gallas tom. 4, pag. 80,

Cœrerum Habitus Equitum in Solemnibus diebus est Habitus niger Hispa, no more, sed non desetunt la goliglia: d. Collettor Gallus tom 4. pag. 80., & pag. 417. Pater Fontana. d. tom. 8. pag. 400.

Figura dicta Crucis, & Tessera habetur apud d. Bonannum n. 51. Collettorem Gallum d. som. 4. pag. 77. & 418. Figura Figura Equitis cum d. Habitu nigro suaque cum Cruce videri potett penes d. Bonannum d. n. SI. Colletto. rem Gallum som. 4 pag. 77.

In Statutis hujus Ordinis cautum erat, quod Eques hoc Ordine infignitus non pollet alium Ordinem obtinete: Comes in Koden Sopieba pag. 284.

Secuta morte Joannis Guilielmi Ducis Juliacensis, subortz funt contentiones inter Electorem Brandeburgeniem, & Wolfanghum Guilielmum. Ducem Neoburgi super successione in Ducatu . Juliacena : hinc inter partes deventum fuit ad concordiam, cujus vigore traditus fuit Ducatus Juliacensis Duci Neoburgi Carolo Aloysio Comiti Palatino, & oftavo Electori S. R. I.

Diximus octavo Electori, nam licet ex Bulla aurea Imperii Electores septem tantum elle debeant, tamen anno 1648. octavus Electoratus fuit erectus vigore Vettfaliz Pacis stabilimentorum, & pro bono Pacis, & concordiz inter duos Palatine Familiz Ramos, quorum primus nunçupatur Rodolphinus, eftque ipforum. Comitum Palatinorum; secundus Ramus appellatur Guilielminus, & eft ipforum Bavariz Ducum : quippe cum Ferdinandus V. Comes Rheni Palatinus anno 1619. circiter oblatam fibi à Perduellibus Bohemis Regni Bohemix Coronam acceptasset, Perdinandus II. Imperator, przfatum Comitem Palatinum Electoratus Di. gnitate privavit, quam Bavariz Duci Maximiliano contulit : pottmodum. Carolus Aloysius filius dicti Federici V. reintegratus fuit ad fua Bona. & ad Electoratum; unde creatus tuit octauus Electoratus, Sic pariter decretum fuit, quod erigeretur munus honorificum sub titulo magni Thesaurarii Imperii, quo hic octavus Electoris Gradus decoraretur, ex quo alius antiquus Titulus Archimagistri Imperialis Palatii cum Electoratu tran. fiverat in Bayariz Ducem . Qui ob Bellorum motus, tempore clar. me. Imperatoris Josephi fuit ab eodem Imperatore Eichoratu privatus, ac Munus Archimagittri Palatii Imperialis restitutum fuit Electori Palatino Joanni Guilielmo Neoburgi Duci, Hic pro confervatione memoria hujus recuperatz Dignitatis Equettrem Militarem Ordinem S. Huberti instituit, feu restituit, ut infra exponemus.

Et quoad Titulum magni Dapiferi cum fuccessione inter contendentes aliz intercellerint mutationes, super his videri poterit quod tradit Struving in Corpore Inris Publici Imperii cap. 9. \$. 33., cujus Auctoris Verba da, mus in calce Discursus: & profequendo Genealogie Electoralis hujus Familiz feriem, que pro Catalogo magnotum Magistrorum ejusdem Ordinis inserviet, subdimus, quod Carolus filius Caroli Aloysii suo Patri fuccessit, coque fine filis defuncto, Electoralis Dignitas transivit ad Philippum Guilielmum ex linea Ducum Neoburgi descendentem à Stephano uno ex Filiis Roberti III. Comitis Palatini, qui fuit Elector, & postmodum electus Imperator .

Joannes Guilielmus filius Philippi Guilielmi huic Patri fuo fuccessit, post autem illius mortem Electoralis Dignitas transivit in ejus Fratrem Carolum Philippum, quo mortuo fine Masculis, Dignitas Electoralis transitum fecit ad lineam Principum de Sultzbach descendentium à filio Philippo Aloysio Neoburgi, & in hac linea primus Elector de przsenti regnans, est Serenissimus Dux Carolus de Sultzbach, qui in Uxorem fum,

plit

# 116 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

psit Primogenitam Neptem prædicti Caroli Philippi Electoris ex linea. Neobourg. Genealogia huc usque relata cum Historicis Narrationibus, videri potest respective in Volumine, cui Titulus - Historie de l' Empirectom. 3. par le Sieur Heist impresso Hagg Comisum, italice all' Aia, penes Guillelmum de Voys anno 1715. Collettorem Gallum de som. 4., & d. Pa. srem Fonsanam loco picallegato.

Nunc prosequamur Historiam fundationis, seu ut innuimus, Restaurationis Equettris Militaris Ordinis Sancti Huberti peracta ab antedicto Joanne-Guillelmo Comite Palattion, & S. R. I. Electore Duce Neobourg, & Ju-

liacenfi.

porrò Sancti Huberti Ordo per Gerar. dum Juliacensem, & de Cleves Ducem, in gratiarum actionem D. O. M. pro reportatis Victoriis adversus illius Inimicos, sub anno 1444., ut diximus, inititutus fuit : fed cum-Domus Juliacensis extincta fuerit, pe. ne abolitus, vel extinctus remansit, ac ab Aula fere recessit, & oblivione sepultus usque ad annum 1706. quo laudatus Guilielmus Elector Palatinus occasione recuperate Dignitatis Electoralis, ut superius expolumus in S. Diximus vere verlic. Hie pro confervatione, idem, uti Succetfor in Ducatu Juliacenfi, & Clevensi, pro conservatione memoriz Ordinis Sancti Huberti ab Ante. cessonbus suis alias fundati, nec non pro Aule fuz splendore, Nobilitatifque propriz Ditionis augmento, ftatuit veterem Sancti Huberti Ordinem renovare, ac creare de novo fanxit; idcirco Ordinis ipsum, & pro tem. pore Electorem eile debere magnum Magistrum: d. Comes in Koden Sapie. ba pag. 181. Pater Mendo d. n. 51. d. de Nicollis d. n. 48.

Quod ipse magnus Magister suum Locumtenentem habert, qui allumeretur ex magis qualificatis Equitibus: insuper sex principales Ministri ades, sent, scilicet Cancellarius Ordinis, Vice Cancellarius, à Secretis, Thesauratius, & ur dicitur un Araldo d' Armi, & demum Custos Vestium, & Ornamentorum: d. Volumen li Sourani del Mondo som, 4, pag. 287,

Statuit quoque, quod Virorum Nobilum Equitum numerus, ficut & numerus Principum eidem aggregandorum, nequaquam eifet limitatus: Numerus autem Comitum, & Baronum non excederet numerum duo,

decimum.

Quod Equites Nobilitatis prebationem pro quatuor Gradibus ex parte Patris, & ex parte Matris conficere teneantur. Quod à die eorum acceptationis ad Ordinem folvere Acceptatus teneatur centum Ducatos Thefauratio Pauperibus diffribuendos.

Quod'Equites capitulatiter reciperentur, & per Vota prattanda ab antedidis Membris Ordinis, ut videre est inallegato Volumine - Li Sourani del

Mondo som. 4. pag. 287.

Fundator primis duodecim Equitibus affignavit pensiones pingues ea lege, quod annuatim decimam partem earundem solvere tenerentur pro manutentione Pauperum Xenodochio; itidemque, ut diximus, solverent in die ingressione centum, ut dicunt, Hungheros aureos: d. Pater Fontana par. 400. d. Bonanni n. 51. d. Colle-Bor Gallus tom. 4. d. de Nicollis n. 48.

Antedictum Volumen Li Sourani del Mondo pag. 186, se explicat, quod dictus Guitielmus Restaurator Ordinis Assensi di pac-fr per si dodici primi Cawalieri dell' Ordine, e crassine i Principi, che mostine prosensi di prosensi pi, che mostine prosensi dell' fossensi prosensi dell' fossensi prosensi pro

po ricevuti, ciasebsduno de' quali dovesse avere un Reggimento Palatino, o gli assegnamenti di Colonello incaso che non ve ne sosse di vacante: d. Nicollis n. 48.

Verum quoad allertionem dichi Ducis Wittembergensis peculiarem exaravimus Discurtum sub Titulo Venerationis, sen Wittembergieus, unde ad eundem Discursum nostrum pro rei dilucidatione nostrum remittimus Lectorem.

Hic adducimus verba Struvii, ut promismus supra in \$. Et quoad Titulum.

#### STRUVII CORPUS

### Juris Publici Imperii Caput IX. S. 33, ita inquit.

Ccessit post pacem Westphalicam quintum Officium Archi- Thefaurarii. Dum enim Palatinus Electoratum fuum Bavaro cedere neceife haberet, dubitabatur, an etiam Archidapiferatus Electoratui fit nexus. Bavari, vel ex jure antiquo, vel ob voculam officiis, que in Instrumento Pacis occurrit, hoc adfirmabant : Palatini tamen negabant ea ex ratione, quod Archidapiferatus Palatinatui nexus, eq quod Albertus Stadensis dicat, Palatinus eligit, quia Dapifer elt. Immo Carolus IV. Imp. hoc officifingulari Diplomate de anno 1356. Palatinatui adnexerat. Quare etiam Carolus Ludovicus, Palatinus Elector, adhuc anno 1650. Archidapiferi titulo fuit usus. Speciali tamen transactione hoc quoque Ar. chidapiferatus Officium Palatino Ba. varo cessit, atque novum ipsi Archithefaurarii munus fuit attributum, ipseque de eodem die s. Augusti 1652. fuit inveltitus . Profcripto

anno 1706. Maximiliano Emanuele Bavarie Electore , Io. Withelmus Palatinus Elector ex Imperii Decreto die 23. Junii 1708. de Electoratu priftino, una cum munere Archidapiferi adnexo, iterum investiebatur, Archithefaurarii Archiofficio in Georgium Ludovicum, Brunsvicensem. Eightorem ex concluso Imperii anno 1710, translato. Per Badensem Pacem tamen Bavarie Elector in omnia Jura prittina, in hoc etiam Archi Dapiferatus Officium fuit restitutus. Verum, dum Palatinus hoc Officio cedere noller, usque dum Brunsuicensis Elector ipsi Archi . Thefaurarii Officium iterum relinqueret, prout per fingulares reverfales die 20. Aprilis 1709. fe se obligaverat, bie voto tergiversabatur, donec ipsi de novo Officio fuisset prospectum. Selfiones in Comitiis suspendebantur . dum Bavaria Electoris legatus Collegio Electorali accedere noilet, nisi re-Itituto etiam Archi. Dapiferatus officio. Factum hoc, postquam Palatinus Elector Archi - Dapiferatus munus Bavaro ceffiffet, atque tunc Bavarix Electore in Collegium Ele-Storale restituto Comitiales deliberationes iterum caperunt, licet etiam posteriori tempore Brunsuicensis Elector Archithefaurarii titulo fuerit ufus, cum protestatione tamen Pala, tina .

#### DISCURSUS CXV.

### HYSTRICIS

#### ARGUMENTUM

Oftenditur Ordinem Hyftricis fuisse etiam nuncupatum Ordinem Mozzettæ. Adducitur tempus Institutionis, & Nomen Institutoris, exponiturque Tessera Ordinis.

SUM-

# 118 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

#### SUMMARIUM.

1. E Xponitur Jeries Ordinis Hystri.

2. Quis fuerit Inflitutor perpenditur.

3. Teffera describitur, &. n. 4.

5. Figura ejusdem apud quos inveniatur, & Figura Equitis n. 6.

7. Equites erant numero vigintiquin.

que . 8. Qualis fuerit Habitus Equitum, &

10. In creatione Equitis, illi tradeba.
tur Anulus, & cuius qualitatis.

zur Annius, & engus quaistatis.

quaenor lateribus. 12. Motivum Inflitutionis hujus Ordinis quale babueris Fundator, & n.

13.

14. Deferibieur Hyfrix .

15. Hyffrix erat familiare Infigne di-

37. Ordo fuie institutus pro defensione Sacra Religionis Christiana.

18. Ad buc Ordinem fuerunt etiam ad. missa Fæmina.

19. Ordo interiit .

## DISCURSUS CXV.

## HYSTRICIS

Quester hic Ordo nuncupatur Hy, tricis, vel Mozette, quia in Tefferam gerit Hy tricem, & quia Habitus Equitum continet Mogestam, & ut Nos dicimus Un Mansello di Vellu.

1. to violetto, ed un Cappaccio, e Mansello di Armellino, ed in una Catena d'oro, da cui pendeva sul pesto un Istrice con questo Mosto. Eminus, G'Cominus - que madmodum exponit Historia Ordinum Monassicorum G'c., G'Militarium Gellice seripea, G'initalicam linguam translata à Patrelospo Francisco Fontana Mediolaneu.

fe Congregationis Matris Dei com. 8. cap. 52. pag. 351., juxta impress. Lucensem Typis Josephs Salans, G Vincentis Giuntini 1739.

Et in Litteris Ludovici XII. exprimitur folum Ordo della Mozesta, ficuti videre elt apud d. Patrem Fonsana

Pag. 353.

Itudemque Ordo in Gallia vocatur etiam de Camail, ex quo in creatione Equiti ts Dux Auraienfis novo Equiti tradebat Anulum aureum cum Gemma, in qua sculpta est Hystrix, hoc est cum Cammeo, ut scribit Hermans inferius allegandus: Collector Gallus Histoire des Ordres Militaires som 4. 8. 74. 8. 11. juxta impress. Amfieledams Typis Petrs Branel 1721.

Intitutus autem fuit hic Ordo à Ludovico Aurialense secundogenito Caroli V., & Joanne Borbonia anno 1394. occatione Solemnitatis Sacri Baptismi Caroli ejus filii, nati ex e-

2, jus Uxore Valentina filia Joannis Galeatii Ducis Mediolani : Pater Hanorasus à Santta Maria Carmelita. Excalceatus Different. Hiftoriques &c. fur la Chevalerie lib. i. Differt. 5. Art. 1. pag. 59. jaxta impreff. Parifienjem Lypis l'esri Francisci Giffars 1718. Comes in Koden Sapieha infua Coroliario omnium Ordinum impreff. in calce Tractatus eguidem Auttores de Orden. Aquela Alba in Verbo Hydricis pag. 285. juxta impres. Colonie apud Adamum Cholinum. 1730. Hermant Hiftoire des Reli. . gions, on Ordres Militaires som. 1. cap. 19 pag. 270., 6 feqq. juxtaim. preffionem Rosbomagen . Typis Joannis Baprifte Befogne 1726. ubi refellit Abbatem Juftinianum afferentem fuiffe Fundaturem, & Rettauratorem Ordinis per Regem Carolum VI., vel

ejus filium Carolum VII.
Tellera Ordinis erat Hyftrix ex auro
2 tri-

3. triplici Gatena aurea appensa ad pectus pendens, & Hyttix inniteburer Tertz viridi, & floride: d. Comes in Koden Sapieba d. pag. 285. Cum lemmate Eminus, & Cominus: d. d. Pater Hyporaeus a Santia Maria d. pag. 59. Et in Addie, & Explicae. Lessrum sub n. 1., & in Ta-

bula Alphubetica, & Chronologica pag. \$15. d. Hermant pag. 270.
Figuram dictarum Catenarum, & Hy5. thicis referent Abbas Juffinianne.

H. storie Crowologiche deil' Origine degli Ordini Milisari Ge, Parec Se, conda cap. 68, pag. 738. G 740. juxia Impressionem Venesam Typis Como. b. & la Noù 1692. d. Parer Homo. 6. rasus in d. Addie, G Explitas. Tef-

Gratus in a. Auste, G. Expiration For ferarum pag. 455. Pater Philippus Bonanui in Casalogo Ordin, Equefit, fub n. 45. d. Hermans pag. 209. d. Hondanus ponit unam loiam Catenam.

Numerus Equitum non excedebat vi-7. gesimum quintum comprehenso Fundatore, qui se magnum Magistrum constituit: d. Paser Honorasus d. pag. 59. d. Paser Fontana pag. 351.

Habitus Equitum describitur, ut supra 8. in exordio Discursus à Parre Fonca.

na pag. 35 1.

At Paser Philippus Bonanni in ditto. Casalogo n. 50. inquit, quod ibi po-9. nit figuram Equitis armati, eo quia Equitibus nullus Habitus prescriptus fuit.

Autialenis Dux in conferendo hunc 20. Ordinem, ut notat d. Rontana pag. 351. d. Hermant d. tom. 2. pag. 274. Collare tradebat, & anulum aureum ornatum Gemma calata, vel feulpta, vulgo Cammeo cum Hydrice, ut tradit Vocabularium della Crusca in verbo Cammeo, ubi, quod fignificat Figura irtagliata a basso ristavo in qualche Pietra pretiosa, ed anche

la sessa Piera intagliata e scolpita. Vei Anulum ornatum Gemma, qux latine dicitur Achases, italice Aga. ta, coll'accento in su la prima sillaba: Pierra Nobile trasparente, e di warj colori; e la più firmata è l'Orientale per la sua durezza. Agata è una Pierra nera; ue ne sono delle bianche wergolate, e pare che l'Usmo vi si wegga entro, ut tradit dictum Vocabularum Ettuscum nuncupatum la Crusca in verbo Agasa.

Equites autem ad Ordinem admittendi 11. effe deb-bant nobiles languine exquatuor lateribus: d. Collettor Gallus d. Tom. 4. pag. 11. Pater Fontana d.

pag. 351.

Motum fuisse Institutorem Ordinis ad 12. hunc construendum ad amulationem Philippi Burgundia Ducis Institutoris Ordinis Velleris aurei, ait Franciscus Menennius in suo Volumi.

Deligie degli Ordini Equestri pag, 139.

Quod non approbatur à dicto Abbate Justiniano superius S. Figuram.

Referunt tamen Scriptores, quod Fundator Ordinis aurei Velleris, Ordinis hujus Infigne dono dedit Duci Aurialenfi, & vice versa Dux Aurialensis donavit Duci Burgundaz Ordinem Hyltricis, teste d. Patre Fontana pag.

In Ordinis hujus creatione Mens Fun13. datoris furt, cunchts patefacere Animi fui prattantiam, atque conftantiam, ac cor undequaque impavidum, viribufque pollere ad Inimicorum impetus retundendum. Hinc
Hystricis Ordinem infiticuife cum\_a

14. lemate. Eminut. & Cominus. Hy, itix quippe Animal el fipinis contentum ex herinaceorum genete, quod que pollet, & armatur spinis acutissimis veluti sagittis, quibus & prope, & procul ulcuscutur sibi illatas molestias, Hing

#### Armamentatium Historico-legale Ord. Equest. & Milit. 120

Hinc d. Animal in nonnullis Domibus in Civitate di Bloiis Aurialentibus Ducibus subjecta, in marmonbus infeulptum cernitur cum Ditticon tenoris sequentis

Spicula fune bumili pax bec, fed bella Inperbo,

Et fains ex noftro vulnere, nexque wenis ..

Qui vertus referuntur etiam ab Abbate Instiniano pag. 741., & à d. Collecture Gallo d, som. 4.

Imo przallegati Authores notant, quod Hystrix Animal erat familiare ad. 15. ditamentum dictorum Principumin eorum Stemmatibus, & cuffigne Monetarum , ad tradita à d. Infinia. no sub pag. 739., & segq.

Additur, quod Ludovicus XII. Hyftri. cem coronavit adiecta Epigraphe 16. Uleus Awos Troje; de qua d. Co. mes in Keden Sapseba d. pag. 285.

Abb. Justinianus pag. 740.

Hoc certum, quod inflitutus fuit hic Ordo principaliter pro defensione 17. Sancte Religionis Christianz, & o-

bedientia erga Superiores Equitibus injungebatur, absque tamen substantialium Religionis Votorum emissio. ne, ut prosequendo scribit laudatus Abb. Justinianus pag. 739.

Et nihilominus ad eundem Hystricis 18. Ordinem constat fuisse admissas No. biles Fæminas 8. Martii 1438. quarum nomina refert d. Pater Fon.

tana pag. 355.

Et pottremo dicimus, quod idem Ordo 19. poltmodum interiit, quemadmodum dixit. d. Inftinianus pag. 739., & 741. d. Comes in Koden Sapieba d. pag. 285. d. Peter Fontana pag. 354.

# DISCURSUS CXVI. . SANCTIJACOBI DI ALTO PASSO

#### ARGUMENTUM.

Exponitur in prafenti Difcursu series historica Otdinis Sancti Jacobi di Allopaffo in Dicecefi Lucenfi, ac in Gallia, cujus institutum verfabatur in construendis Navibus pro ue-hendis Peregrinis itinerantibus ab una Fluminis Ripa ad aliam. Agitur de Ordine Hofpitalario rum Pontificum nuncupatorum, hoc est fabricantium Pontes, & offenditur hunc Ordinem fabricantium Pontes non effe divertum ab Ordine di Altopasso, fed cundem, vel cidem unitum, directumque ad eundem finem, scilicet itinerantibus opituletur, ille cum Navibus, hic autem mediante Pontium confiru-Chone; & refentur Historia Sandi Benedictini

#### SUMMARIUM.

1. I Mituter Ordinis, & tempus In.
fitutionis ignoratur, & extin. dionis .

2. Antiquiorem effe Ordine S. Jacobi de Spatha aliqui dixerunt, alii efe unum eundemque Ordinem.

2. Ordo S. Jacobs di Altopallo militar fub Regula S. Augastini .

4. Gregorius IX. ilium confirmavit,

& n. 5. 6. Hierofolymitanam S. Joannis Reli-

gionem babere propriam Regulam, inxta Bosium in tertia impressione, qui tamen reiicitur, n. 7., & 8.

9. Santii Jacobi di Altopallo viguis Parifiis , & narratur Hiftoria fequentibus numeris.

10. Cur nominetur di Altopasso, & n. II.

12. Magnam Magistrum babuit in Ita-

13. In Gallia magnum Commendasarinm .

14. Is

14. In exercio folos babuit Fratres Laicos, postea essam Ecclesiusticos. Laite propriis manibus construcbant Naves ad transfresandum.

25. Habiens corum qualis fuerit, &

Teffera n. 16.

17. Hic Ordo Santii Jacobi di Altopaf, fi est idem ac Ordo Fabricantium. Pontes, & quis sucrit Institutor eorum n. 18. & n. 19.

19. Santlus Benedictus dicitur illum in-

fituife & n. 21,

20. Narrasur Difticon de Jucundo Ara chiscéto.

21 Sauti Bered. Eini exponitur Hiforia Vita & n. 22. & 23. 24. & 25.

26. Approbatur prima varratia.

27. Offendisur Ordinem di Altopasso non esse diversum ab Ordine Fabricansium Ponses.

28. Ordo pradictus Pontificum, feu conficuentium Pontes fuit unitus Or, dini Templariorum.

19. Orde Sancii Jacobi di Altopasso, & fubricantium Ponces fueruns Ordines

Baueftres .

30. Ordo Santti Jacobi di Altopallo, fuit primo suppressa à Pio II., postea autear cum suit Bonit Ordini Santti Scephani Papa, & Martyris in Italia, in Gallia Ordini Santti Lagari,

DISCURSUS CXVI.

# SANCTIJACOBI DI ALTO PASSO

Ofpitalariis Sancti Jacobi di Also Paffo in Direcceli Lucensi, spatsim z. Scriptores de quibus infra, vel Canonicorum, vel Titulum Equitumtribuunt: hiuc non abs re nostracredimus hic ea recenfere, que deistorum Ordine apud Auctores scripta

reperimus. Hucufque, licet datum Nobis non fuerit scriptorem legere, qui inititutorem hujus Ordinis nominet, & pracifum Intlitutionis tempus ignoretur, ficut & extinctionis, ut notat etiam Auftor Hifforie Ordinis Santti Augustini, feu Seculorum Auguftinianorum Pater Aloyfius Torellus de Bononia som, 1. ad annum Chrifli 389. Sub m. 131. pag. 268., & leq. ubi quod aliquis tamen afferuit, hunc Ordinem antiquiorem elle Ordine. Sancti Jacobi de Spatha in Regnis Hispaniarum. Sed hoc est incertum, quia Ordo pradictus Sancti Jacobi de Spatha confirmatus fuit ab Alexandio III. Anno 1175. vel 1170. ut 2. videre est apud Patrem Paulum. Morigia Historia dell' Origine di tutte le Religioni Libr. 3. cap. 4. ac intra in nottro Difenefu de Ordine Sonite Jacobi de Sparba feu S. Jacobi in Hispania; ac etiam alii tenuerint hunc Ordinem eile eundem Ordinem Sanchi Jacobi de Spatha, ut invenitur in Historia Ordinum Monatticorum Religioforum, & Militarium Gallico idiomate feripta, quam in italicam linguam transiulit Poser Joseph Franciscus Fontana Mediolanenfis Congregationis Matris Dei som. 2. cap. 41. pag. 197. impressa Luca Typis Tolephi Salani , & Vincentis Ginn. tini 1737.

Hoc certum est, quod memoratus Or, do Divi Jacobi di Alsa Passo sub 3. Regula Sa Acii Augustini militabat, sicut constat ex Libro Cancellaiuz A, postolica, qui Formulam Commissonis ita res et et Magistra, de Frassibus Hospicalis Sansis Jacobi de Also Passo Romana Ecctosia immediate subiestis Ordinis Sansis daggini Lascamensis Diacesis ... de quo meminit etiam d. Pater Aloysius Torella mbi supra pag. 169.

Mili,

# Armamentarium Historico-legale Ord. Equest, & Milit.

Militarem hunc Ordinem fuisse confir-4. matum à Summo Pontifice Gregorio IX., mediante affignatione Reguie Fratrum Hospitalis Sancti Joannis Hierofolymitani , teltatur Jacobus Bo. fius in Historia Religiouis Hierosoly. mitang Parce Prima lib. 2. pag. 27. juxta impressionem tersiam Venetiis Typis Hieronymi Albrizzi auno 1695. ubi per extensum refert Bullam dicti Gregorii IX. datam nonis Aprilis . Pontificatus sui anno decimo tertio,

Cum itaque constet mortuo Honorio III. die 16. mensis Julii anno 1226. electum fuisse Pontificem Gregorium 1X. eodem anno, & tandem objisse anno 1239., ut tradit Pater Ignatins Amat de Graveson Historia Eccle fiasti. ca som. 8. Parte Secunda in prima. Tabula Chronologica Summerum Pon. sificum pag. 40. juxta impress. Rome Typis Tinaffi 1721. pag. 41. ac memorata Bulla ejusdem Gregorii data. fuerit nonis Aprilis Pontificatus sui anno decimo tertio , patens est edi. tam fuiffe anno 1239. circiter.

Et quamvis pradictus Bofins, loco fuperius allegato, recedens ab eis que in prima impressione ejusdem fux Hiftoriz, in qua firmaverat Hierofc. lymitanam Religionem vivere sub Regula Sancti Augustini, in tertia im. preffione ejufdem Historiz probare 7. nitatur ex dispositione dicta Bulla Bonifacii Octavi statuentis huic Or-

dini Divi Jacobi di Also Poffo ipfam Regulam Hierosolymitanam, concludendo inferat, Religionem Hierosolymitanam subiectam effe propriz particulari Regule independenter à Regula Sancti Augustini , ut videre eft apud d. Bofium pag. 61,

Nihilo tamen minus hac Bofi affertio insubsistens eit, & rationes quibus 8. ipie innititur inefficaces deteguntur:

unde communi Scriptorum calculo

contrarium statuitur, ac Religionem Hierofolymitanam militare fub Kegu. la Sancti Augunini demonitratur, ut ottendemus in nottro Difentin de di. Eta Religione Hierofolymitana, ficuti exploratum etiam manet, quod hac quoque Religio Sanchi Jacobi de Al. so Paffo fubiecta Regule Hierofolymigani Ordinis , fubiccta eft Regulz Sancti Augustini.

Constat ergo Monumentis Ordinema 9. Sancti Jacobi di Alto Paßo viguisse etiam Parifiis, quippe inibi Parochialis Ecclesia sub tali nomine extabat , de qua hec historica narratur feries: Schicet; cum antiquis temporibus Guilieimus Violle Paritientis Episcopus anno 1566, pravio confensu Commendatarii cujuldam Hospitalis ab hoc Sancti Jacobi de Also Paffo depen. dentis, ac fiti in Suburbio Sancti Jacobi, erexisset Sacellum ejusdem Hof. pitalis in Ecclesiam subsidiariam Pa rochiarum Sancti Benedicti, & Sancti Menardi, hac continvavit usque ad annum 1572. quo Patres Benedictini Sancti Maglorii de Ordine Regis Caroli IX. translati fuerunt ad prafatum Hospitale, quod nomen di Alto Paffo dimisit, eo quia nomen allumpsit Sancti Maglorii, cujus Sacrum Corpus Patres Benedictini illuc tranftule. runt. Poltmodum iifdem Patribus Benedictinis, nec non ipsis Parochianis fe gravatos fentientibus oneredictz Parochie, anno 1574. zdificata fuit prope d. Hospitale nova Ecclesia, que femper nomen fervavit Santti la, cobi d' Altopaffo .

De hujusmodi Hospitali, quod fundatum fuisse tempore Regis Philippi Puleti nuncupati, qui regnare capit anno 1286., loquens Pa. ter du Breuil in Theatre Antiquit. Parifienfium Libr. 2. pag. 579. inquit, quod hic Ordo nominatus

fuit

fuit di Alcopaffa, non quia ficus fit 10. in loco alto, vel quia, ut ad dictum locum afcendatur per gradus ; fed " vocatur di Alsopaffo, quia crat Ordo dependens à Magno Hospitali San-At Jacobi, loci di Altopaffo Civita. tis Luca in Italia, cujus expensis . m matenebitur transitus fluminis Argue la Blanc in Statu Florentino in via Consulari Romam ducente, ubi mos crat exigendi magnam pecunia Taxam à Transcuntibus, à qua taxa immunes erant itinerantes opera. . dicti Hospitalis , aliorumque eidem. unitorum, que tale onus affrancave-, rant , ficuti allegato d. Patre du Brevil tradit diffa Hifter:a omnium Or. dinum Monafticorum , Religioforum , O Militarium, ex idiomate Gallico feripea, G in italicam linguam translata à difto Patre Joseph Francisco Fontana tom. 2. cap. 41. pag. 297., o feg. ubi fubditur, quod d. Pater 11. Brevil forte sub dicto nomine d. Argue le Blanc inteliexit loqui de, flumine Arni, cum coeteroquia nullus detur Fluvius aureum habens no. men . Vide Hermant Hiftoire des Religions, on Ordres Militaires tom. t. cap. 15. à pag. 196. juxta impressio. nem Rothomagen. Typis Joan. Baptiffa Befogne 1716.

Hie traque Ordo Sancti facobi di Alto Paffo fuum magnum Magritrum in. Italia habebit, ut contate ex sepulchiali inscriptione in dicta Ecclessa, 22. Hospitalis existente Partsis, in qua sic tiabetur - Qui giace il Nobil Uomo il R. P. in Dio F. Gio. Domenico da Lucca, detta con alero nome del Passo, già Gran Maessito Generale, dell'Ordine di S. Gracomo di Alto Passo, morto l'anno di Grazia 1403. à 4, di Gennajo: Iddio abbia la Anima sua. Quod Epitsphium tesettura d. Passe, Fonsana d. ton. 2, cap. 41.

pag. 200. d. Hermant pag. 199. In Keguu aut m Francis aderat Commendator Generais, ut conitat ex alia Sepulchrati interiptione, gux olim in dicta Ecclelia sancti Magiorii legeba-12. tur, antequam deta Eccleba deve. niflet ad Patres Oratorii, qui de pio. fenti pollident, que Inferiptio loquebatur de Fratre Antonio Canuto Commendatore Generali mortuo circa an jum 1526. & de eodem adeit aha inferipito fepulchialis, cujus yerba in noltrum idioma Italicum conversa sunt - Ori grace il Venerabile Religiofo, e difereto Uomo F. Anconio Canuto, che mentre vife fu Dottore nell' una, e l'altra Legge, e Commendatore Generale dello Spedale di S'. Giacomo dell' Also Paffo nel Regna di Francia, morso d' 15. de Octobre del 1526, Pregate Dio per la fua A. nima .. Quod i pitaphium habetut pe. nes d. Patrem Contanam d. tom. 2. pag. 299. d. Hermans pag. 198. ..

Ex pradictis, ficut ex antedictis F guris existentibus, & clericalem tonfuram 14. hibentibus, inde comprobatum ma.. net, in hoc Ordine adfuille etiam. Ecclesiasticos: d. Fontana pag. 199. d. Hirmant pag. 198. licet in fur o. rigine folum Laici Fratres adellent, qui ex corum Initituto propriis manibus Naviculas conttrucbant ad transfrerandum Peregrinos; proinde iidem Fratres Laici Domos inhabitabant prope flumina Pontibus carentia; Pare autem Fratrum, & Religioforum, qui Parifis morabantur, Hofpitalitarem erga Peregrinos exercebant, ut narran. do profequitur d. Pater Fontana d. 10m. 2. d. pag. 299., 6 cap. 42. pag. 307.

Horum Religiosorum Sancti Jacobi di. Alto passo Habitus, & Tunica, in. 15. quit Pater Athanasius Sancte Agnotis in so Candelabro aureo, erat coloris nigri, ficut & Pallium fimiliter nigri coloris cum Capucio 1ubeo, quem Parrem Athanafium refert, sed non sequitur, d. Parer Fontana d. som. 2. pag. 300. qui afferit colorem tuisse cineraceum, ut dicitur Bigio.

Signum, feu Tessera, quam super Pallium deserebant Religiosi hojus Ordinis, erat Malleus cum suo Manubrio acumen habente, quo forami-16. na fierent ad clauos in ligno figen-

6. na netent ad clauos in igno igendos; diverse tamen forme ipsi Mallei erant, ut videre est in sculptis
marmoreis Religiosorum Imaginibus,
in sepulchris Sancti Maglorii existenti,
bus. In aliquibus enim Maileus
conspicitur estormatus, ut nos dici
mus, Il Mazquolo del Bostajo; in alio
duo adsunt acumina in qualibet
parte. In aliis erant, ut dicitur letrasprife in forma d'Accetta, quemadmodum prosequitur d. Pater Fonanna d. tom. 2. pag. 299., & seq. 3, &
videte est apud d. Hermant pag. 195.
ubi traditur ejus figura, & pag. 200.
ubi quod color Vettis erat aibus.

Et ut integre profequamur Hittorica 37. Narrationes, fubdimus Scriptores as ferere hunc Ordinem Hospitalariorum Sansii Jasobi di Also Passo, esse cundem, ac Ordo Religiosorum Hospi salariorum, qui dicebantur Ponttum Fabricatores: unde pro rei dilucidatione, de Origine, & qualitate horum Religiosorum Fabricantium Pontes fermonem summatim habebimus, eo que libentus hic narrationem hancinsessimus, quia plures in ea circum stantiz concurrunt analogiam cum re Equestri secumferentes, seu quodammodo Equestrem qualitatem indigitantes.

Scriptorum itaque monumentis liquet, quosdam antiquitus adfuisse Hospi-18. talarios, seu Hospitalariorum Ordinem, qui Pontisces, hoc et Pontium Fabricatores nuncupabanturco quia cotum inititutum in co verfabatur, quod Alumni tenebantur itinerantibus opitulari, Pontes adificando ad Fiuviotum Ripas, ut commo
de possent transfretaie, ac tandemscossent iter habentes hospitari; qua,
propter corum Hospitalia prope Flumina contitucta erant, ad tradita per
laudatum Patrem Foneanam cap. 42.
per totum à pag. 301.

Natrant pariter Historici, quod hujus Ordinis Institutor fuerit Sanctus Benedictinus, ut inquit Pater Thesphlas Raynand. Societatis Jesa in Trast. de Santio Benedistino Fandatore Pontis Avenionen., de quo d. Pater Fontana d. 10m. 2. 169, 41. pag. 301.

Qui Divus Benedictinus dictus fuit Pa-19. ftor, & Pontifex Avenionenfis, non ex quo ipfe fuerit Episcopus Avenionenfis , ut erronce feripfit Du Sauffag in fuo Martyrologio Sanchorum Franeia, cum Titulo Sancti Episcopi Avenionen fid dicitur Paftor, quia vere fuit Ruri Pattor Armenti . & dicitur Pontifex Avenionen., quia adificavit Pontem Avenionis ; verbum enim Pontifex latina lingua aque fabricatorem Pontis, ac Przfulem Sacrum fignificat, ut erudite oftenditur à Carolo Macro in addit, ad Hietolexicon eius Fratris Dominici Macri verbo Poneifex; Venetus Typis Pauli Balleonis 1712.

Hine habemus, quod cum anno 1507.
constructi fuerint duo Pontes, magnus
zo. unus, & parvus alius Beate Virginis Marie Parisiorum, opera, & azchitectura Patris Jucundi de Verona
Ordinis Sancti Francisci, appositumsuit ibi super uno ex arcubusd. Pontis B. V. M. sequens Ditticon

Jucundus geminum posust e.b. sequana Pontem; Hane su jure poses dicere Ponsissem.

ficuti

ficuti refert d. Pater Foncana d. com. 2. cap. 41. pag. 301. Quod Duticon est elegantis Itali Poete Sineeri Sanezarii, ne legieur in Libro Epi grammatum ejustem lib. 1. pag. 84. de Jucusdo Architecto Epigram. 50. ubi Go habetur

Incundus geminos fecit fibi fequana Pan-

Jure anum potes bunc dicero Pontifi-

Latius Sancti Benedictini Vitz feriem. exponamus. Javenis annorum duodecim , conditione Pattor pecudum. fuit Benedictinus; fic enim paruus 21. Benedictus dictus eit Benedictinus, qui pecudum cuttodia relicta, Avenio. nem Divino inftinctu petiit, & ad candem Civitatem perventus anno, 1176. Cathedralem Ecclesiam intravit, eo tempore, quo in ca publice prædicabat Episcopus Pontius, & coram eo Benedictinus fe juffu Dei il. luc venisse clamavit, ut Pontem fci, licet super Rodani Fluvium edifica. set. Hoc ruttici, ignarique Juvenis. effatum fatuitatem involvere judicavit Episcopus, qui illum ferie obiurgavit, increpavitque, ac minis terruit, & ad Prepositum Civitatis remisit . qui eundem asperioribus verbis reprehendit. Avenionenses vero mirabilia, que Benedictinus patrabat, o. culis cernentes, ingentis quippe ponderis lapidem, quem triginta robuftiores Homines movere minime valuissent, admirabili dexteritate, ac facilitate in humeros sumpsit, cundem Benedictinum uti Virum à Deo millum agnoscentes, concorditer illius. dictis acque verunt, & qua personali labore, & qua pecuniis, manum. operi Fabrica Pontis concorditer omnes admovere anno 1177, fub mirabili directione Sancii Benedictini . qui rem plumbus miraculis illuttravit,

& sic unius anni spatio Opus constructionis magni Pontis Avenionensis, 22, qui decem, & octo Arcus, ut vocant habet, & in longitudine ad mille tercentum extenditur passus persecuturis extenditur passus persecuturis annis septem, gloriose obdormivit in Domino Sarctus Benedichnus anno 1184, tumularusque fuit in Sacello, quod ipse adiscaverat, sito in sexta Pontem suttinente Pila, quod Sacellum, corteris destructis, citam ad pratens extat.

Divum autem Benechtinum zdificasse. 23. traditur ibidem Hospitale, in quo statuit Religiosos Ordinis, quem ipse-instituerat, cum obligatione recipiendi Peregrinos, Pontemque manute, nendi. Hac est ad sensum Populorum Provincia Historia seties, quam etiam referunt Pater Theophilus Raynandus Oper, tom. 8, pag., 148, d. Pater Fontana tom. 2, cap. 42. pag. 302, 67 311., as seq.

Verum Bailles in Vitis Sanctorum 14. 24. Aprilis scribit, d. Hospitale non. fuisse erectum, neque Ordinem fundatum , nisi post obitum pralaudati Sancti Benedicum, & de eo meminit d. Pater Fonsana d. pag. 302. Rutfus novissime anno 1708, prodiit Hittoria fub ficto nomine Mange Agricola. in qua diversimode Sancti Benedictini 25. in aliquibus narratur Hittoria, quod videlicet Sanctus Benedictinus Venerabelis Senex fuerit, baculo innixus incedens; quod idem Religiosus erat Or. dinis Pontificum, cujus Ordinis initium à decimo Ecclesia Seculo defumit; quod eo tempore, quo Avepionem adivit anno 1176, jam Commendatarius erat Domus di Bompas in Diecesi Cavallicensi, in qua primam Sedem fixerunt, in loco feilicet magis itinerantium periculis subjecto, proinde nuncupato Il cattive paffe, aut

aut Il mal paße, ad Fiumen nuncupatum la Duranza in Diccesi Cavallicensi sito, quodque dictorum Reiigiolorum Pontificum diligentia, tum Navis ad traiiciendum Peregrinos beneficio, tum in illis hospitandis subfidio, idem locus tutus redditus, nomen Di buon paffo assumpsit; quod idem Benedictinus Avenionem pervenerit 12. Septembris anno 1176, in Cathedrali Ecclesia, tempore quo Episcopus concionabatur, idemque Benedictinus alta voce adventus fui motivum exposuit, fabricandi scilicet fuper Flumen Rodani Pontem. Et quamvis apud Primores Civitatis ae. ree vifx fuerint Benedictini voces, idemque habitus fuerit phanaticus, & ut dicitur Vifionario, veneranda ta. men illius canities Populum fibi captivavit potissime, cum per illa tempora Pontium confriuctiones inter pietatis opera recenserentur, & ut loquitur d. Pater Fontana d. tom. 2. cap. 42. pag. 304. Ibi - Effendo in. que' tempi la construzione de' Ponsi ana devogione alla moda, confettim tum publica pecunia prastatione, tum privatorum contributionibus, necessaria ad edificium parata funt, incaptaque fuit Pontis constructio; cumque Populus universus oculis aspexisset miram dexteritatem, qua-Benedictinus cum Religiosis Sociis fuis primarium lapidem pro prima-Pila in Flumine Rodani posuerat, una voce clamavit Populus, Benedicti. num vere elle Sanctum; quapropter brevi tempore ejusdem Populi liberalitate, collatis pecuniis pro constructione Pontis, Opus perfectum eft.

Postmodum idem Scriptor Mange Agrieola inquit, quod Descriptiones superius allatz de Titulo Pattoris tributo eidem Benedictino, de illius duodecim annorum etate, de elevatione ingentis illius lapidis, non sunt res historice, sed simplices, clucubrationes rethorice à Monachis Interatum studio incumbentibus, exercitationis studiorum causa, & sigurate compositie, & exarate ad expircandum, designandumque Sanctum Benedictinum luisle Pattorem ratione Prioratus Di buon Posso, quem tenebat, & tenuit, quodque expressa atas signat tempus ejus regiminis, & demum, quod lapis ille ponderosus à Sancto Benedictino sublatus, designat modum, facilem, quo Monachi primum fundamentalem lapidem posuere.

Huc uíque recenítis Mangs Agricola 26. Nattationibus, quas refert d. Pater Fontana d. pag. 303. 19fe d. pag. 304. cum feaq. respondit esse insubstitutes, & contra authentica Documenta, que extant. Unde vera de decto Sancto Benedictino serves historica est, quam Nos supra tradicimus. Jam vero pradictorum Religiosorum. Sancti lacobi Dr Alto Passo. & Fas.

Sancti Jacobi Di Alio Paffo, & Fabricantum Pontes Hiltoriam refumentes, & compilantes valde, verifi, 27. inile elle repetimus, Ordinem Ponti, ficum non elle diversum ab Ordine di Aliopaffo.

Hic primum in Italia constabilitus ad Flumen Arni, in loco nuncupato Alto Passo in Diecesi Lucen. subinde plures olim sui instituti Domos etiam in Gallia retinuit, ficut & Ordo fabricantium Pontes; uterque pro fine habuit opitulari itinerantibus, ac Peregrinis; ille in prættandis Navibus ad Fluminum Ripas pro transitu Pe. regrinorum, ifte in conftruendis Pontibus ad commodum corumdem, ad ea que scribit d. Pater Fontana d. cap. 42. a pag. 307. , & fegg. Et ita , five in fur constitutione, five vigore fubsecutæ Un onis, unus Ordo considerari potett. Quibus ita politis, ad aliquam

aliquam concordiam reduci possunt dulentientes Narrationes mediante temporum diffunctione, ac factorum; & pracipue fuille Benedictinum in. eundem Ordinem fuccessive receptum, ponderat laudatus Foncana d. cap 42. a pag. 307. cum legg.

Coterum dictus Holpitalarius Pontifi. cum Ordo ad varias Regiones extenlus, incrementum accepit mediante. constructione Pontis super Flumen. Duranza super Rodanum, de qui bus d. Fontana tom. 2. cap. 42. pag.

304.

Sed hoe ipsum cum divitiis incremen-28. tum, in praceps ipfum Ordinema traxit: figuidem iidem Hofpitalarii di Buon paffe, qui erant conftructores Pontium, auchi divitiis anno 1277. Equettri Templariorum Ordini fe jun. gere statuerunt, & pro hac Unione Procura mandatum confecerunt anno. 2278. Verum Geraldus Cavallicenfis. Episcopus Nicolao III. Summo Pontifici suasit, ut idem Hospitale di Bnon paffo traderetur Hofpitalariis Equitibus Sancti Joannis Hierosoly. mitani nunc Melitensibus, quod cum Hospitalarits Pontium innotuiffet , ipfimet Domum eorum tradiderunt di-Ais Equitibus Hospitalariis Sancti Jo. annis Hierosolymitani, & in corum Ordinem intraverunt, ut testatur de Fontana tom. 2. pag. 306.

Satis hine patet, hunc Pontes fabrican-29 tium Holpitalariorum Ordinem E. quettrem fuelle, magifque patet primum Ordinem Hofpitalarium Santii Jacobs di Also Paßo. Equettri Dignitate fuile inititutum, ac przfulfille. Equites Titulo, juxta ea, que superius enumeravimus, quaque dubio procul Equettrem gradum, Titulum, que comprobant, meritoque paffim. Equettrem illum appellant Scribentes superius allegati, quos inter d. Pater Di Brevil Theatre des Antiquites de Paris lib. 2. pag. \$79.

Porro idem Ordo Sancti Jacobi di Alto 30. paflo, licet numeretur inter fupref. fos à Pio II. occasione Institutionis Ordinis Sancte Marie de Bethleem anno 1459, attamen perdurasse conttat pottmodum tum in Italia, tum in Gallia; siquidem in Italia Hospitale ejufdem Sancti Jacobi di Alto paffo in Diecefi Lucenfi, quodque caput erat totius Ordinis, una cum illius, Bonis unitum fait Militari Ordini Sancti Stephani in Ætruria inftituto. anno 1560 , ut notat Pater Fontana d. tom. 2. pag. 300. In Gallia vero viguille liquet ex inscriptione Sepulchrali Commendatoris Generalis Antonii Canuti anno 1526. exiltente in-Hofpitali Parisiensi tub Titulo, Santli Jacobi di Alto Paffo, ut pixmilimus in S. In Regno autem Francie . 1demque Ordo enunciatur in Edicto Ludovici XIV. publicato anno 1672. de quibus omnibus mentionem facit fape laudatus Pater Fontana d. tom. 2. cap. 41. pag. 300. d. Hermans tom. 1. cap. 15. pag. 200., & feq.

## DISCURSUS CXVII. S. JACOBI DE SPATHA IN HISPANIIS

#### ARGUMENTUM

Late exponitur series Institutionis hujus Equestris Militaris Ordinis, relatis Scriptorum Opinioni-

#### SUMMARIUM

Rigo Ordinis exponitur juxto tres Scriptorum Opiniones, & B. 2. 3., 6 4. S. Con.

5. Confirmata fuis Religio à Summis Ponsificibus.

6. Teffera Ordinis est Crux ex lana.

7. Ob distam Crucem in forma Enfis, Ordo dieseur Ordo Sansti Jacobi de Sposba.

 Rurma Crucis, & Habitus Equisis penes quos babeautut, & n. 9.
 Collate quomodo fis confettum.

11. Ordo baber optimas leges.

12. Qua fint Dignitates in Ordine, & n. 13. 14. 15., & 17. 18., & 19.

16. De Concilio Ordinum agisur in Tomo III.

17. Tredecim Equitum numerus cur Hatuatur in Statutis Ordinum pro principali Regimine.

20. Magni Magistri cligebantur ab E quitibus, sed Summus Pontifix primum deputawit aliquam personan Madministratorem, deinde univus Magisterium Regia Hispaniarum Corona, & Reges constituis perpetuos Administratores, Catalogus habetur in cal, ee, & n. 21, 22, & 22.

34. Scientiis , & Santlitate fornit bie Ordo.

Laudaeur Rewerendissinas Pater F. Mi. chael à S. Josepho Ordin. Si: Trinica. sis Paterum Excalceatorum Redemp, Captiw. Epift. Guadicensis. & Adm. R. Pater F. Fortunatus Maria à S. Antonia in cadem Relig. Provin.

25. Ordo semper fuir valde poseus.
26. Conventus de Usies est Capus Ordinis.

27. Religiosi erant antiquitus, & Cafictatem vovebant.

28. Modo wowent Paupersasem, & Obe, diensiam, & Caffisarem Coningalem, 29. Vosum emistunt defendendi, femper pregogatiwam Immaculate Conceptionis Sautissfime Virginis Maria Macris

Dei .

Landaeur Liber edieus ab R. P. D. ex Comicibus Gaddi.

30. l'offunt contrahere Matrimonium; fed qua requiratur licentia.

31. Adducunsur D spensationes concesse
à Summo Poutsfice super nonnulits
Capitibus Regula,

32. Pro admissione ad Ordinem in gradu Equitis Milieis, que fine proban,

da, & n. 33.

34. Purisus Sanguinis probanda est immunis a macula Sanguinis Habreorum, yel Maurorum.

35. Probasiones deferuntur ad Consilium Ordinis, & Rex committis, us conferatur Habitus. 26. Quomodo agatur Novisiatus.

37. Adfunt Fratres Clerici , & Capel-

40. Quibus usansur Veftibus .

41. Prior antiquitus unus eligebatur cum ampla aufloritate.

42. Duo postmoaum fuerunt eletti, qui babent ujum Pontificalium.

43. Prior de Ucles qua facere debeas;

45. Priores modo fune eriennales.

46. Us quis admissasur in Claffe Clericorum, qua probare debeat, & n.

48. Priores, & Capitula Monasteriorum batent potessatem admittendi ad Ordinem ipsos Fratres Clericos Jacobaos. 49. His Ordo est distissimas.

50. Rex deputas Vifitatores Ordinis, &

ad quem effectum. 51. Equises quibus obedire teneantur.

 Laudasur Reverendissimus Pascr Ma. gister Aloysius Lagbi Generalis Ordi. nis Carmelisarum.

53. Resumuntur praeogativa Equitum. bujus Ordinis.

DIS.

# S. JACOBI DE SPATHA IN HISPANIIS

Nter Scriptores rerum Equeftrium difcrepat quoad pranobilis hujus Militaris Ordinis otiginem . Sunt quippe qui afferunt, tempore Ramiri Primi fini Veremundi Regis f hic 2. autem Ramirus in Hifpaniis regnarecapit anno octingentelimo quadrage. fimo tertio, & obiit anno oftingent. fi. mo quinquagefimo, ut refert Pater Ignatius Hiacyntus Amat de Gravefon in continvatione Tabularum Cbronologicarum som. q. fal S. Series Regum Hifpanie Gotborum vers. Rami. rue pag. 177. juxta impress. Roma Typis Ludowici Tinaffi, & Hienonymi Mainardi anno 1722. ) Divum Jaco. bum Apottolum in Equo albo vilibiliter apparuisse manu tenentem Vexillum, in quo pieta Crux aderae in modum Enfis, & hujus ope, quin etiamiplum Divum Jacobum nudato Enfe Infideles evertentem fugantemque, Regem Ramirum infignem acri certamine de Mauris reportaile Victoriam, ob quam, in gloriofillimi Apottoli honorem, à Legionensibus, & Castella. nis peculiarem indisutam fuille anno 846. Sodalitatem, tuncque Milita-, rem hanc Religionem sumplisse exordium, & illi decrevifse in Tefseram Crucem rubeam in campo flavo-2. cum Lemmate. Rubes Enfis Sangui. ne Arabum, refett Joanies Sorango. in Libello , cui Titulus - L' Idea del Cavaliere pag. 104. juxta impressio. nem Mediclani Typis Petri Martyris Loreani 1609. Paser Andreus Mendo de Ordin. Militar. Difq. t. quaft. 6. n. 125. D. Hermans Hiftoire des Re-

ligsons, on Ordres Militaires tom. 1. cop. 14. pag. 168. junta impreff. Roabumagensem Typis Joannis Baptifta Befogna 1726. abb. Joffinsanus Hiftorie Cronologiche dell' Origine degli Ordini Militare Parte, Prima cap. 26. pap. 359. ubi quod, eruditus, Archie. piscopus Don Rodericus Ximenez ex. clamat . sic . Rubes Enfis Sanguine Archum, & ardes Fides Charitate. At rencitur hujulmodi Narratio, maxime ob. iliam. expressionem, quod: Rex d. Stemma concesserit prznominato anno; cum notum, sit annotum ulum non viguifse, nifi poit decimum, aut undecimum Seculum , ut ponderat Hiftoria Ordinum Monafticorum & c. & Militarium G'c. tom. 2. cap. 39. pag. 275. juxta imprest. Lucensem Typis Josephi Salani, & Vincentii Ginntini 1737. Que Hittoria fuit Gallice feripta, & in italicam linguam translata à Paste Joseph Francisco Fortana. Mediolanenje Congregationis Mustis

Alin Scriptores firmant inftitutam fuille Militarem Religionem fub initio Pontificatus fa., me. Alexandri III. : cum, enime tunc, temporis, inter, Reges Eegionis, Caltella, Lulitania, ac Navarre: plura, ferverent d.flidia. , & Chritiana Reipublica res in diferi. men: abirent , ingens. Mauroium Fxercitus, irruit in Hispanias, vaftas. illas: Regiones occupaturus, nonnulli, Hispaniarum, Viti. Nobiles, qui cœteroquin indignis Christiano homine motibus vivebant, addicti, fceleribus, Divino jam afflante numine ad bonam frugem conversi, velut agmine facto, fe fe pradictis. Mauris. Christiani nominis, hott bus, obiicere decreverunt : quamobrem, finguli, Vettibus fuis rubeam Crucem confuerunt in. Spathx modum, fortalle ad normam dicti Vexilli, quod in prafata Appacitione

ritione Sanctus Jacobus alias extulit, · corumque ammum · patefecerunt , fe promptos, paratofque cile ufque ad fanguinem armis contra Mauros pugnare, in Sancta Crucis, & Chritti Domini Fidei detentionem, libi certum vivendi modum fub Regula Saucti Augustini assumentes, animo initituendi fundandique Militarem Religionem, ut narrat Jacobus Boffus in. Historia Santta Religionis, & Mily tia Sandi Joannis Hierofolymitani Libr 6. pag. 215. juxta terttam Impressionem apud Hieronymum Al.

brizgi Venetiis 1695.

Alii rem eandem , diversis licet ali. quantisper circumttantiis expount; 2. quod feilicet circa annum 1175. cum Regno Ferdinandi II. Legionis, & Galletiz Mauri feris co. rem incuifionibus Christiani Populi devotionem, & Religionem, ad vilitandum Sacra- Divi Jacobi Apoitoli lipfana turbarent, nonnulli Canoni. ci Regulares Sancti Eligii, qui in-Regno Galletie Monatterium potlidebant, in Peregrinorum sublidium. Hospitia confruxerunt, & confiderabilia Hospitalia secus viam communiter dictam Ven Francefe, ut il. lud dictum Santli Marci Evangeliftz extra muros Civitatis Legionenfis, iliud nuncupatum Delas Trendas in Diffricu Cattelle. Pium hoc Opus 4. Vitis Patriciis numero tredecion airifit , & ad imitationem dictorum Canonicorum, assumpto in Protectorem eodem Sancto Jacobo Apottolo, , oto se obitringerunt tueri Vias ab incur. fionibus Barbarorum & fuccessive in Suburbio Civitatis Legionensis celebre Hospitale construxerunt, quo communiter vivebant, & ita Ordinem fundaverunt . Pater Hongratus a Santta, Moria Carmelita Excalceasus Differs, Historiques &c. fur la

Chevalerie Ge. lib, 1. Difert, 10, Art. 6. S. 1. pag. 261. juxta impreff. Parifienf. Typis Petri Francisci Giffart 1718. Comes in Koden Sapiebu in Corollario omnium Ordinam in Verbo Santti Jacobi in Hispania pag. 28; . impreß. in calce eguldem Tractatus de Ordine Aquila Aiba juxta impressionem Coionia Typis Adams Cho-

line 1770.

Communicata per Equites hac corum intentione prafatis Canonicis Sancti Eligii, cum illis convenerunt, quod inter cos imiretur unio . & fieret unum coipus, piout factum fuit anno 1170. juxta l'atrem Andream Mendo de Oruin. Difq. 1. quaft. 6. n. 124. & tradita in Volumine, cui Titulus Li Sourant del Mondo tom. 4. lub Tituio Oraini di Cavalleria pag. 26 1. impreff. Venesus Typis Sebastiani Co. lest, & Jounnes Mulachin anno 1720. & feribit Hiftoria, Ordinum Monafticorum Ge., & Melicarium Gallice feripea, & in Italicam linguam transtata à Basre Joseph Francisco Fonta. va Mediolanense Congregationis Matris Dei tom. 2. cap. 39. pag. 275. inxta impressionem Lucensem Typis Josephi Salani, & Vincentii Giuntini 1737. . & apud Abb. Justinianum Hi-Ordini Militari Varce Prima cap. 26. à pag. 356, juxta impressionem Vene. tan: Typis Combi , & la Non 1692. d. l'ater Honoraius ubi supra. Colle-Hor Gallus Hiftoire des Ordres Militaires, on des Chevaliers tom. 1. S. 29. pag. 297. juxta impressorem Am-Relodami Petri Brunel 1721, D. Hermant Histoire des Religions, fen Ordres Militaires tom. 1. cap. 14. pag. 169. juxta impressionem Rathomagen. Typis Jo. Baptifte Befogne 1726.

Proinde Ordo suos habet Fratres Clericos, & locum tenent in Collegus:

d. Mendo d. Difq. 1. quaft. 6. n. 134. difq. 3. queft. 6. difq 4. queft. 3. Difq. 6. queft. 8. de quibus intra.

Hac maque sancti Jacobi Religio con-5. firmata fuit ab Alexandro Ill. juxta Bullam Ferentini datam 5. Julii an. no 1175. sub Regula Sancti Augusti. ni, & Regulam composuit, suaque manu scripiit clar. me. Cardinalis Albettus, ut profequitur d. Jacobus Bo. fins d. pag. 215. loannes Sorango L'1. dea del Camaliere pag. 105., qui confirmationem Alexandri III. ponit sub anno 1170.: d. Volumen - Li Soura. ni del Mondo d. pag. 261. d. Pater Fontana pag. 276. , & 285. Pater Aloyfins Torellus Bononienfis in fuis Voluminibus Secoli Agoffiniani com. 3. pag. 231, ubi fequitur opinionem Campi, non Patris à Purificatione ponentis Institutionem factam à Re. ge Legionis Ramiro. De aliis Bullis Pontificum meminit Pater Andreas Mendo de Ordin. Militar. Difq. 1. quaft. 6. n. 130., & numero antece. denti 124. notat, quod confirmatio Ordinis fic faltem centum, & quadraginta quinque annis post ejus e. xordium, & institutionem contigit; & ita conciliari possunt aliz opiniones afferentes, hanc Religionem fuille inititutam anno 1030., eamtunc scilicet fuisse absque Apostolica confirmatione, que accessit de. anno 1175.

Ob laborem vero, quem subibant Ca. nonici in Ministratione Sacramento. rum Equitibus, Equites tenentur folvere Decimam cujuslibet Gregis, & Animalium, uti Vitulorum, Agno. rum , Gallinarum , Porcorum , & ut dicitur de' Polledri, Vaccarum &c. d.

Fontana pag. 278.

Cumque plures Equites fervitio Regis morarentur, quatuor ex Canonicis destinantur moram trahere in loco,

ubi Regis Aula residet, hocque ad eff.ctum, ut poffint ministrare Sacramenta Equitibus in Aula morantibus: d. Fontana pag, 278.

In Tefferam itatuta fuit Crux rubea ex 6. lana in Enfis figuram, ca forma qua olim Enfes conflabantur, fupra pectus gerenda, juxta figuram exhibitam apud d. Juftinianum pag. 355. Pater Mendo de Ordinibus Difq. 1. quaft. 6. p. 134. Pater Bonanni Casalog. Ord, Equeftr. u. 52. Pater Honoratus à S. Maria lib. 1. Differs. 10. pag. 263.

Hinc postea usus invaluit illam ex lana 7. alba deferendi fuper Veitem, & Ca. pitularem habitum; ex quo ottus eft Titulus Ordinis Sancti Jacobi de Spatha, ut profequitur d. Inflinianus d.

pag. 255.

Figuram diche Crucis refert d. Iuftinia-8. nus pag. 355., & d. Pater Honorains à S. Maria in Addit., & Expli. cat. pag. 469.

Figuram Equitis induti fua Veste Capi-9. tulari, que est alba, ac Teffera. Crucis habetur penes Instinianum pag. 256. d. Ronannum n. 52. d. Collectorem Gallum somo 1. pag .304.

Collare tribus aureis Catenis componi-10. tur, & ab illius extremitate pendet Crux in formam Ensis, cum Pomo, ut vocant, facto in cordis formam, & in extremitate, in Lilii formam : Volumen Li Sourani del Mondo d.

som. 4. pag. 262.

Dicto Ensi additum fuit insigne ipflus Sancti Apostoli , hoc est ut dicitur , Una Conca, o Cappa Marina, juxta memorias, que fervantur in vetultiffimo Religionis Archivo, in loco de Veles, tette d. Instiniano pag. 360. Bonan, n. 52. Equites Milites obedientiam vovent, Paupertatem Spiritus, & Castitatem Matrimonialem . ut fubdit d. Bofius pog. 105.

Optimis legibus contrat bic Ordo juf-

fu Alexandri III. feriptis à Cardinale 11. Alberto titulo Sancti Laurentii in Lucina Ordinis Sancti Benedicti, qui poitea electus fuit Pontifex fub no, mine Gregorii Octavi, dictaque Re. gula continet feptuaginta Capitula ab Alexandro III. approbata, & à julio II. 1507. confirmata: d. Fostana pag. 276. Prima Dignitas in hoc Ordine fucut & 12. in cœteris Ordinibus est magnus Magister: d. Fontana pag. 282.

Magnus Magitter antiquitus eligeba, tur ab ipiis Equitibus, politmodum magnum Magitterium hujus Ordinis, ficut etiam aliozum Ordinum Equifirium in Hifpaniis, unitum fuit Re, giz Coronz, & Rex dicitur perpe-

tuus Administrator.
Adsunt tredecim Equites Commendato-

13. res, qui præeminent omnibus: d. Fontana pag. 282.

Horum Auctoirtas, antequam Magiftes, rium fuerit unitum Regiz Cotonx, ampliffima erat: Ipfi enim magnum Magittum eligebant, illum, fi inaliquod crimen incidiffet, deponete poterant, & ad eleditonem alterius devenire. Ipfi in omnibus negotits, corum præftabant fuffragium, controversias sedabant inter ipsos, & magnum Magistrum ortas: d. Fontana pag. 282.

Sed de presenti corundem tredecim E-15. quitum diminuta est Auctoritas, quia adest speciale Concilium Ordinis:

d. Fentana pag. 283.

Quod quidem Concilium Ordinis non16. folum de isto Ordinie animadvertit, sed etiam de aliis duobus Alcantare, & Calatrave. Ideirco ne eadem hic exponamus quod commune
est omnibus Ordinips, & sic ne eadem in Discursibus aliis ter repetamus, plene agemus in Discursi deConcisio Ordinum registrando in to,
mo tettio.

Cœterum hie notamus, quod relatus nu17. merus tredecim Equitum repracentant Sacrum Collegium Apotolicum
cum Jefu Chritto Salvatore notiro,
qui ett fupremus magnus Magister,
& Dominus, fub quo militant duodecim Apottoli Chrittianam Religionem repracentantes, juxta opinionem
nonnullorum Scriptorum, ut in specie tredecim Virorum in hoc Sancti
Jacobi de Spatha, inquit d. Hermant
d. tom. 1. cap. 14, pag. 179.

Et sub allata consideratione fortasse Or, dines Equestres, & Militares plerumque consimilem numerum statuerunt tredecim Virorum pro bono Regimine eorundem Ordinum, ut videre est in hoc nostro Opere.

Alia dignitas est illa Prioris, quæ 18. spectat ad Canonicos: d. Fonta-

na pag. 282.

Alia Magni Commendatoris: d. Fon-

19. tana pag. 282.

Diximus Primam Dignitatem esse Ma-20. gnum Magistrum, qui Magnus Ma. gister antiquitus eligebatur ab ipsis Equitibus, perduravitque electionis Tus usque ad tempus, quo à Summo Pontifice fuit magnum Magiste, rium datum certe Personz in Adminittrationem Personalem; & tandem fuit unitum Regix Hispaniarum Coronz, & Reges Hispaniarum constituti fuerunt Perpetui Administratores, ut videre est in Catalogo -Magnorum Magistrorum, & perpetuorum Administratorum, qui datur in Calce. Ex serie quippe Historiarum conttat, aliquoties fuille electum aliquem vigore Bullx Summi Pontificis, ut refert Juflinianus pag. 384. Constat Summum Pontificem alicui concessisse in Administrationem magnum Magisterium, & Regimen Ordinis, ut Ferdinando V. & Isabella Regibus Catholicis, qui ob temporum

rum circumstantias eandem Adminifrationem eisdem a Summo Ponti. fice concessam cesserunt Don Alphonso de Cardenas Magistro: quamobrem anno 1477. in Conventu de Ucles conflabilita fuit eadem electio favore d. Alphonfi de Cardenas in quadragefimum Magistrum, qui totius Equettris hujus Militie possesfignem capit; pollmodumque idem magnus Magitter expostulavit a Rege Catholico tradi more antiquo Ordinis Vexillum Militare, cujus Militaris Vexilli forma quadrata erat, & gerebat ex una parte Crucem rubeam in modum Enfis, pluresque parvas Cruces stemma Regni Galitia, & ex alia parte Vexillum Crucem Ordinis habebat, & fic exhibet Juftinianus pag. 387., & Hermans pag. 181. Unde celebrata Miffa per Sacerdotem in Ecclesia majori Toletana. Sacerdos Vexilla benedixit: Magitter autem affociatus ab Equitibus numero quatuor centum circiter, partim Commendatariis, partim Equitibus indutis Vestibus Capitularibus, processionaliter perresgit ad Regem ibidem in Regio Throno fedentem, & ante Regem genibus flexis, e manibus Regiis Vexilla recepit, & facultatem ad Belli Campum obtinuit . Tandem hic Magister, variis de Inimicis reportatis Victoriis, obiit Anno 1499, ipsique Reges propriis defleverunt lacrymis, juxta Narrationes, quas super predictis refert d. In. Stinianus pag. 385.

Mortuo itaque d. Alphonso de Cardenas Quadragessimo magno Magistro, & ultimo ex Magistris electivis, obti21. nuerunt rursus prelaudati Ferdinandus V., & Isabella Reges Catholici, mediante Bulla Summi Pontificis Alexandri VI. anno 1493., aut 1494, shi dari Admiristrationem Magisterii

Ordinis, ut inquit d. Justinianus page, 385, Pater Andreas Mendo de Dodin. Militar. Difq. 1. quaß. 6. n. 129, d. Hermant pag. 180. Volumen, eur Treulus It Sourani del Moudo Tom. 4, pag. 263. ubi fubdit, quod Rex perpetuus Adminutrator percipit annuatim plusquam centum quinquaginta Mille Doppie, & ponit iuh anno 1499. concessionem Administrationis.

Post chitum vero distorum Administratorum, Leo Decimus Rontiska Maza. ximus Administrationem Ordinis industit Imperatori Carolo Quinto, & Hispaniarum Regi, & Adminius Sextus pariter Summus Pontisk eidem Carolo, & Regibus Hispaniarum Successoribus candem Administrationem in perpetuum concessit, ut profequitur d. Pater Mendo ubi supra u. 119. d. Justimianus pag. 386. d. Pater Honoratus à S. Maria Libr. i. Dissert. 10. pag. 263., & feg.

Consmilem perpetuam Administrationem Ordinis tenent Reges Catholici Hispaniarum quoad Ordinem Alcan23, tare, ut diximus Dift. 13, pag. 3 14, som. 1, cui addimus d. Volumen H. Sourani del Mondo tom. 4. pag. 265., & exponie d. Justinianus pag.

386.

Et quoad Ordinem Calatravæ, dicitur in nottro Difcur, 52. See. 2. à pag. 642 Tom. 1. cui addimus d. Volumen Li Sourani del Mondo pag. 262., & exponit d. Iustimanus pag. 386.

Celebertinus hie Ordo floret in Hif.
24. panis: ex eo omni tempore prodiere Viri tum Litterarum feientiis, praclarifq, muneribus, tum Armis undequaque confpicui, ut monumenta
tum veteta, tum recentia revoluentibus
abunde patet, & nonnullos infignes
Viros enumetat Pater Andreas Mens

do de Ordinibus Militaribus Difq. 9. quaft. 11. à n. 108. cum fegg. Et printer adductos à d. Patre Mendo ad. dimus Nicolaum Antonium natione Hifpanum Patria Hifpalensem, & in Patria Ecclesia Camonicum; necnon Ordinis Sancti Jacobi Equitem, dum Regiorum Negotiorum in Urbe, & Romana Curia generalem Procuratorem : hic copiofissimam. Scriptorum Hispanorum collegit, ac digessit Bibliothecam alphabetico or. dine concinnatam in duos Tomos divisam Carolo II. Hispaniarum Regi dicatam 1672., & ejufdem Bibliothe. cx compendiariam notitiam exponit doctiffimus Pater F. Michael à San-Ho Joseph, e Matrito, olim Philo. fophiz, ac Sacra Theologia Profes. for pluries in Romana Curia Generalis Procurator, & totius Ordinis Sanctiffime Trinitatis Patrum Excalceatorum Redemptionis Captivorum Superior Generalis, ac Sereniffimi D. Card, Infantis in Sac. Theol. intimus Consultor, & nunc tot suffragantibus meritis ad Episcopatum Guadicensem in Hispania promotus, Consiliarius Regius, in przclaro Opere publicz luci dato Matriti quatuor to. mis Typis Antonii Marin annis 1740. 1741., & 1742. fub titulo - Bibliographia Critica Sacra, & Prophana .

Quz quatuor Volumina nuper Nobis dono dedit Admodum Reverendus Pater F. Fortunatus Maria à S. Autonio ejufdem Ordinis Provincialis; Vir fane Religiofissimus, & diligentissimus in colligendis Doctissimorum Aucto, rum Codicibus, quorum pretiofam... Supellectilem apud se retinet.

In secundo autem Volumine, seu Parte tertia laudatz Bibliographia pag. 357. habetur allegata Notities.

Emicat quoque hic Ordo Viris Sanctimonia infignibus; non pauci fiquidem pro Sanstę Fidei defensione Martytium à Saracenis passi, gloriose in Celetti Capitolio triumphant, quorum memoria in Kalendariis Monasterio. rum Ordinis recolitur, teste d. Mendo d. Disq. 10- quass. 11. v. 112.

Elucet eodem Equettri Jacobeo Ordine illustris natalibus Eques Divus Francifcus Borgia Gandiz Dux quartus, Joanne Borgia, & Joanna Aragonia Ferdinandi Catholici Nepte genitus, qui puerili atate mira innocentia, & pietate transacta, & in ipsa Caroli V. Czsaris Aula, & Catalauniz administratione Christiana Virtutis, & auiterioris vitz exemplis se reddidit admirabilem, ut miraculum Principum appellaretur. Mox mortua Eleonora de Castro Coniuge ingressus est Socie, tatem Jesu, virtutibus omnibus redimitus, & Catholice Religionis zelo praclarus, Prapositus Generalis tertius à Societate universa, licet invitus electus fuit, & plenus meritis Romz. ut optarat, vitz cursum feliciter confumavit ztatis fuz anno fexagefimo secundo, salutis vero 1572. à Sancta Therefia, que ejus utebatur confiliis, Vir Sanctus; à Gregorio XIII. fidelis Administer appellatus. Postremo à Clemente X. Pontifice Maximo plu. rimis magnifque clarus miraculis in-Sanctorum numerum adscriptus fuit. Quod vero hic Sanctus fuerit in Ordine Jacobzo Equetiri Habitu profellus, feribit d. Pater Andreas Mendo d. Difq. 9. quaft. 11. n. 216. ubi numero antecedenti mentionem facit de Sancta Moniali ejusdem Jacobei Ordinis nomine Sanctia Alphfonfo.

Cum Ordo tam potens evasisset tempore Ferdinandi Regis Legionis, & in ejusdem Regis suspicionem incidisset, 25. quod Ordo Regi Castellæ ejus Ad. versario faveret, idcirco Rex Fer, dinandus Jacobços Equites ex suo

expulit

expulit Regno, qui Equites sub protectione Alphonsi Regis Cattella fe locavere : Rex autem Castella Equitibus concessit Civitatem. & Fortalitium De Ucler, ubi moram traxe, runt toto tempore, quo Rex Ferdinandus vixit: fed eo mortuo reftituta fuerunt eisdem Equitibus illorum Possessiones, & Terra in Regno Legionis: d. Juffinianus d. Parte Prima cap. 26, a pag. 364, d. Hermant Hiffoire des Religions, on Ordres Militaires Tom. 1. cap. 14.

In pretato loco de Ucles dichi Equites Conventum adificaverunt, quem con-26. Aituerunt eorum Ordinis Caput : Inflinianus Parte Secunda cap. 47. pag. 614. d. Pater Honorasus d. pag. 262. d. Fontana nbi fupra.

Et ob rationem principalis Conventus de Ucles Equites Sancti Jacobi denominabantur Equites de Ueles, ue inquit d. Inflinianus d. 20g. 614.

Quemadmodum ex aliorum Locorum habitatione iidem Equites alias denominationes fortiti fuerunt, ut de appellatione Equitum Santii Jacobi dicti funt de Cageres ex Cattello de Caneres, Equites de Alfarella , co quia ibi morabantur, inquit d. Jufi. mianus Parte Prima cap. 26, pag. 364. Volumen cui titulus - Li Sourani del Mondo tom. 4. pag. 2621. d. Pa: ter Fontana pag. 283.

Antiquitus Ordinis bujus erant veri Re. 27. ligiofi, & Vous obstringebantur: fic cum Voto Caltitatis vovent: Equites.

Paupertatem , & Obedientiam , sed. 28, Caftitarem Conjugalem: d. P. Ho-

neratus pag. 263.

Ulterius quartum emittunt Votum, fo-29. lemniter defendendi femper praro. gativam in Sandtiffima Virgine Matre Dei fux Immaculatz. Conceptionis, per hee verba . T. afimilmo bago. Voto de tenan , defender, y guardas,

en publico, y en fecreto, que la Virgen Maria fue concebida fin mancha de Peccate Original, que verba re. fert d. Pater Honoratus pag. 263., ubi quod hoc Juramentum emittune etiam alii Ordines Calarrava, & Alcantarz.

Hinc quoad fingulare Privilegium Sanchiffime Virginis Mariz Matris Dei, Immaculata in primo instanti ejusdem Sanctiffimz Virginis Conceptionis, notum facimus, quod nuper in noftra hac Patria Illustrifs., & Reverendifs. D. Joannes Baptifta ex Comitibus Gaddi Sanchiffimi Domini nostri Benedicti XIV. Prelatus Domesticus publica luci donavit librum, cui Titulus - De Immaculata in Primo In-Ranti. Maria Virginis. Conceptione Apologetica Differsacio Santtiffimo Do. mino noftro Papa Beneditto XIV. humiliser nuncupata à Jo. Baptifta ex-Comitibus Gaddi Patricio Forolivienfi 1. U. D. Pralato ejufdem Domeftico Honorifque à Cubiculo: Forolivis Ty. pis Achillis Marozzi 1750. Superior. Permiffu.

De Immaculata in Primo Inftanti Deipara- Virginis Maria Concepsione etiam quoad Corpus Differtatio altera Apologetica, exarata à Jo. Baptiflas ex Comitibus Gaddi Patricio Foreliwienfi 1. U. D. Santtiffimi Domini Nofiri Benedicti Pape XIV. Pralate Domeflico , Honorijque à Cubiculo: Forolivii Typis Achillis Maroggi 1751. Superiorum Permiffu.

Pollunt itaque ex concessione Alexan-30. dri III. Matrimonium contrahere :sed necessaria est Regis licentia, quam in scriptis obtinere tenentur : fi au. tem Nuptias contraherent fine dicta. Regis licentia, plectuntur Ponitentia unius anni. Quod fi ille qui matri. monium contrahit non obtenta licen. tia ellet unus ex tredecim Commen, dato.

datoribus, privatur d. Dignitate. Er przediforum omnium, arque prohibitionis ea est ratio, quia Equitum. Uxores ess renentur Probationes facere & exhiberte, quas conficiunt, & exhibent eorum Mariti: unde Concilium Ordinum deputare tenetur Conmissario, ut necellarias Informationes capiant, ut prosequitur d. Pater Fonçana d. pag. 295.

Plura injunguntur à Statuto, que vel 3 t. mitigata dispensationibus Pontificiis fuere, vel ab illis sublata. Quibusdam enim anni Festis diebus ab eo. rum Uxoribus Coniugati se abitinebant , veluti in Festis diebus Sanctiffimz Virginis Marix, Sancti Joannis Baptista, Sanctorum Apostolorum, & aliquibus aliis: ficut & in Vigiliis horum Festorum : sic etiam in diebus Jejunii à Regula prascriptis, & hi erant prater quadragefima ab Ecclesia universalt prescriptas dies, ab octava die Novembris ad diem Nativitatis Domini noitri Jesu Chrifti : omnes fexte ferix poit primam diem Septembris, usque ad Pentecoften .

In predictis quippe fa. me. Innocentius Quartus difpensavit Equites in Bello existentes à Jejunio à die octava Novembris, usque ad primam Domini.

cam Adventus.

\$ 1

Martinus Quintus totaliter à Regulaexemit, & abfolvit ab obligationeadeundi Monalterium in illis diebus, quibus ab corum Uxoribus fe abflinere debebant, id relinquendo co, rum arbitrio.

Innocentius vero Octavus anno 1486. declaravit, quod Equites, qui in-Bello aderant, obitricti Jeiuniis Regulg non erant; imo nullos effe obitrictos.

Et tandem quoad alios Articulos Regule, veluti à Coniugibus propriis

abdinendi certis temporibus, quafdam Preces recitandi, & alia confimilia faciendi, d. Summus Pontifex d. Anno declaravit violationem Regulz in prafatis non obligare sub peccato mortali: & cuncha relata superius habentur apud d. Paterenz-Fontana d. pag. 19. & seq.

Ut quis in Gradu Equitis admittatur ad itium sancti Jacobi de Spatha 32. Ordinem Militarem, tenetur pro-

32. Ordinem Militarem, tenetur probare Generis Nobilitatem per quatuor Generationes, tam ex linea Paterna quam Mateina: d. Pater Foutana d. tom. 2. pag. 294. d. Pater Honoratus à S. Maria d. pag. 263.

Et latius conflat ex verbis ipsolum.
Statutorum, que in calce Discursus

regilirantur.

Licet enim antiquitus Nobilitas Ma-33. terna non ellet necellatia, atramen in Capitulo Generali habito 1653. decretum fuit, quod eadem-Materna linee Nobilitas necellatia eftita d. Fortana pag. 294. etiam vide infra.

Probanda est puritas Sanguinis, itaut 34. nulla sit macula Sanguinis Judzo, rum, vel Maurorum, juxta Statutum,

quod datur in calce.

Confectis Probationibus, ad Concilium 35. Ordinia referentur, & provite confectis fi recognofcantur, Rex Commissionem durigit, ut Habitum conferat: d. Fortana pag. 295.

Potro Novitti inservite tenentur spatio 36. sex mensium in Triremibus Regiis, & insuper morari per mensem in Monasterio, ut practice Ordinis Regulam diseant.

A quibus tamen oneribus eximuntur mediante Dispensatione, que conceditur à Rege, sive Concilio previatolutione cujus dam Summz pecuniatum: d. Fontana pag. 295.

Diximus, quod hic Ordo constat etiam

37. Fra-

37. Frattibus Clericis, qui in exordio Ordinis fuerunt Canonici Regulares Regulam Sancti Augustani profitentes; cum illis enim Canonicis inita fuit focietas, & juncti fuerunt, ac uniti Fundatoribus Equefiris Ordinis Sancti Jacobi de Spatha à S. Alii remeandin, & S. Communicata.

Qui fane Canonici temporis progressus, vigore dicke Unionis, & aggregatio-38, nis est. chi fuerunt Equitum Gapellani, ut videre ett apud Pasrema. Fontanam d. tom. 2. cap. 39. à pag.

275.

Neque obstat, quod in Bulla Alexandri III. qua confirmatus fuit hic idem.

39. Ordo Equetter, & Statuta Ordinis, Canonici Sancti Jacobi non nominentur, nisi cum titulo Clericorum; quoniam in subsequentibus Bullis Adriani VI. anno 1522-, & Clementis VII. anno 1531. expresse si mentio de illis sub nomine Canonicorum. Regularium, ut advertit d. Fontana, pag. 276.

Sic statuta Clericorum Classis suis regitur Regulis : hinc Fratres Cle-

40. rici intra Monateria Superpelliceum adhibent rotundum circa col, lum, & ut dicitur Sopra la Sostana ana Costa lenga mansche, & à finifita parte Pallii Crucem rubeam ad inflat Enfis, hoc eft Grucem Ordinis. In Choro super Cottam nigram deferunt Mozettam cum Cruce Ordinis ad pectus.

In Collegio autem Salamantino intra-

Domum Togam adhibent subobscuri coloris, & Palliolum super hume. ros, quod ad dimidium usque corporis profluit: d. Fontana pag. 277.

Extra demum Monasteria, & Collegia. Vestes sunt modesta, ac decentes, ut sunt Vestes Clericorun Secularium: d. Paser Mendo Disa. 1. quast. 6. u. 134, d. Paser Fentana pag. 277.

Ex dictis Canonicis, feu Fratribus Clete ricis antiquitus eligebatur Prior , qui primariam confittuebat Dignitatem, illi enim incumbebat Gubernium universale Ordinis: unde mortuo magno Magistro, non enim magnum Magistrium unitum sucrat Regiz Coronz, ut dicemus infra, munus dicti Prioris erat convocare, electores pro nova electione: d. Fontana pag. 277.

A principio unus folum erat Prior, 42, sed postmodum duo fuerunt electi, prout ad prasens duo eliguntur, hoc est Prior de Ucles, & Prior Sancti Marci Legionen., & ambo ex Summorum Pontificum Privilegiis usummbabent Rochetti, usum Pontificalium, & Mitta: d. Fontana pag. 277.

Prior autem de Ucles jus preterea fer. 43. vat docendi Regulam illos cupientes admitti ad Ordinem, qui in d. Conventu de Ucles Novitiatum peragere debent, & ad dictum effectum reditus adfunt peculiares. Et tandem in eodem folemnis Professo emittenda est: d. Fontana pag. 277.

Licet antiquitus Prior Sancti Jacobi
44. Hispalensis non esset subicctus Superiori Ordinis vigore exemptionis
Ponusiciz; sed anno 1429. Don Henricus de Aragonia nonus magnus Maguster obtinuit à Martino V. revocationem exemptionis, qui illum submisit magno Magistro Ordinis, & Priori de Ucles. Et tandem Dom Alphonsus de Cardenas in Capitulo Genetali anno 1480. univit Ordini: d.
Fontana page, 278.

Perpetui olim erant Priores de Ucles: 45, fed cum anno 1426. Dom Fernandus de Santovo electus, fux Electioni renunciaverit fponte, ut constat ex Bulla Alexandri VI. 1501., idem Pontifex jubet, quod in posterum ad triennium eligantur, Conventum tamen

tamen fuit anno 1648. ad tollendas contentiones in hujulmodi Electionibus inter Religiolos, quod electio. nes alternative caderent fuper uno ex Provincia della Manche, o Mancha, vel super uno della Ribera, o Campo de Montiel, quoque ex quadraginta Reigiosis, horum octo morarentur in Collegio Salamantino; medietas effet ex una Provincia, & altera medietas ex alia Provincia, sub hac tamen conditione, quod femper quatuor essent di Campo di Montiel. Quod fuit approbatum à Philippo IV. Rege, & confirmatum ab Urbano Papa Octavo: d. Fontana pag. 178.

Priores Monaiterii Sanch Marci Legio, nensis similiter convenerunt, quod eorum Priores alternative eligerentur ex Provinciis Legionensi, & Estremadura de Faverna pag. 228.

madura: d. Fourana pag. 278.

Ut quis admittatur ad hunc Ordinem
46. in classe Fratrum Clericorum, sanguinis puritatem probare tenetur, juxta Statuti Dispositionem cap. 27. relati in calce S. Porque.

Debet autem probati per quatuor Ge
17. nerationes, tam ex linea Paterna.,
quam Materna Descendentia, ut ab

Equitibus probatur, non tamen Nobilitas; sed simpliciter Civilitas, &
quod Artem macanicam non exercuerint; d. Pater Forsana pag, 279,
ubi inquit, debent probate; she i loro Antenati non simo sati Fastori;
Spedizionieri, Sensiali, ne Bambieri,
ne che abbino esercitato alcan Arec,
mecanica, o vile, e che non simo
stati Ebrei, Erestei, e per sali panisi dal Tribunale dell' Inquisipione.

Priores, & Capitula Monaiteriorum ha-48, bent potelfatem à Rege, & ab ip, fo Ordine admittendi ad Ordinemaiplos Fratres Clericos Jacobzos: d. Mendo Dilg. 3. quaft. 6. n. 58.

Diximus, quod hic Ordo etiam anti-

49. quitus fuit valde potens: nunc dicimus fuitle, & effe ditiffimum, ipfe enim folus possidet majora, & pjura Bona quam alii duo Ordines possideant Alcantarx, & Calatrave; ocsua, ginta quatuor Commendas tenet, hoc ett inagna Commenda Cattella Le, gionis, & di Montalvano in Aragonia, quiz ocsuaginta quatuor Commenda reditus annuos habent ducentorum triginta millium Ducatorum: tenet bis centum Prioratus, Curas, & alia Benescia simplicia, qua cum Apossiolica Dispensatione conferri poslant Personis extra Ordinem.

Tenet tredecim, ut dicitur Vicarii quibus residentiain habent Bergh, spiritualem Jurisdictionem habentes: Sunt autem Villa nueva delos Infantes, Villa Rodriguo, Villalina Effriand Keres Emerica, Judia Jesse Caravacia, Veas Segura, Dela Siera, Aledo,

e Torana .

Tenet etiam quatuor Bremitaggi, Hof. pitalia quinque, & Collegium Sala,

mantica.

Hic Ordo dividitur in quattor Provincias Cattella, Legionis, Caftella Veteris, & Aragonia, ad quas Provincias Rex Perpetuus Administrator, & Capitulum Generale Visitatoies mittunt. Ille autem Provincia; Legionis eligitura Priore, & Capitulo Conventus Sancti Marci Legionen, sis, sed debet confirmari a Concilio Ordinum.

Pexter dictos generales Visitatores, a50. lios Visitatores deputat Rex, ut
informent eundem, an Equites, & Gapellani, & ceteri Regulam observent,
& Statuta Ordinis. Hi Visitatores
femper Equites sunt, qui associata
daliquibus Capellanis visitant; corum
Auctoritas se extendit non solum su,
per Equites, sed etiam super omnes
Possidentes Beneficia, & Loca ad Ordinem

dinem spectantia: d. Pater Fontana.
pag. 294. d. Volumen Li Sourani del
Mondo com. 4. pag. 262.

Equites obedire tenentur Concilio Ordinum , & Superioribus Monasteriost. rum, dum in illis morantur, aut Novitiatum agunt, five ob aliquod delictum condemnantur ad morandum in ifdem : d. P. Fontana pag. 194. Reliquum eft, ut de itto Ordine in Lu 52. fitania florente loquamur, quod retento Alphabetico Ordine, post Difeurf. 119. perficiemus; pra mani, bus enim tenemus Documenta, que humanissime Nobis ex Urbe transmifit Reverendiffimus Pater Magister Aloyfius Laghi tottus Ordinis Carmelitarum Generalis, quem libentifime. bonoris gratia nominamus; tum quia Concivis noster est omni laude dignissimus; tum quia ad piasens in przclaristimo munere continuar Prioris Generalis totius sui Ordinis; quo infigni munere decoratus notifi. mum eit, & patet ex Bullario Carmelitano Tomo 2, pag. 653. juxta. impressionem Roma Typis Georgii Pla. chi apud Santtum Marcum 1718, gaudere Przrogativa Magnatum Hifpaniarum, coram scilicer Majestate. Hispaniarum Regis Caput operiendi.

53. mumque hunc Divi Jacobi Ordinem transcribimus quod tetert Joannes Soranzo L'Idea del Cavadiero Parce Prima pag. 105. junta impressionem. Mediolanensem Typis Petri Mattyris Locarni 1609. ibi - Fu molto favoriso da Regi quess Ordine, onde de fatto vicco, e maraviglioso. Il Re è Gran Muestro, ne si da l'Abico di quessa Cavalleria, se non a Grandi per ragion di Feudi Regali. Non ei è Grande di Spagna, che non porsi nel petro una ral Croce.

De cœtero, quoad conspicuum, ditissi-

La Regla y establecimiensos dela Orden de la Cawalleria de Santiago del Espada, con la hiporia del Origen y principio d'Ella: En Alcala de Henares, en Casa de Andres de Angulo 1565.

Titulo 3. pag. 100.

Capisulo 3. De las calidades, que bà de fener el Cavallero, que ba de re, cebir el babiso,

Onsiderando el Infante Don Enrique Macftre de nuestra Santa. Orden, come fue fundada, y establecida por generofos Cavalleros estrenuos de gran linage, los quales ordenaron, que en ella ninguno, si hidalgo no fuesse, para exercitar el habito militar, y Cavalleria d'ella, no fuelle recebido, y viendo el dicho establecimiento fer justo, y razonable, confirmolo, mandando, que de ay adelante el habito no fuelle dado para fer Cavallero de nuestra Orden a ninguno falvo che fuelle bijo dalgo, y prenda Cavallo; pero, aunque. fuelle hijo dalgo, si fuere reptado, no sea recebido hastaque sea salvo del riepto. Y si por ventura, sien. do reptado, no lo sabiendo el, o los Maeitres, que despues del fues. fen, tomare el habito, y despues fuere fabido, que lo lancen fuera de la Orden, y que le quiten el habito, segun las antiquas Constituciones de nuestra S. Religion, que se ponen en la dacion del habito, y despues el Leon decimo Papa de felice recordaçion por una fu Bulla mandò, que no fuesse recebido al habito y Cavalleria de la dicha Orden el que no fuesse noble, y fobre la guarda de la dicha Bulla. pulo

pulo censuras: agora nos conformandonos con el dicho establecimiento, y bulla Apostolica, manda, mos que a sisse guarde y cumpla, y con acuerdo de nueftro Capitulo general declaramos, que se entienda ser byo dalgo, y noble para el dicho efeto, a quel que por parte de su padre fuere hijo dalgo de sodas partes, y que no le soca raça de Judio, ni Moro, y que de parte de su Madre venga de Christianos viejos, que affi mismo no le toque raça de Judio ni Moro, saluo ende si alguno alumbrado de la gracia de nuestro Senor, dexando la secta de los moros se vuiere convertido, o convertire a nuestra S. Fe, y fuelle persona, con que la dicha nueftra Orden pudieffe fer honrada , que con los tales queremos refervar en nos el poder para rece-

Revocacion de la parte ultima d'este establecimiento.

Por causas que a ello nos mueven, mandamos revocar, y revocamos este establecimiento en quanto a la parte, que comiença, salvoende, hasta el fin, porque assi cumple al honor y reputacion de la dicha. Orden,

Addiction .

Establecemos assi mismo y ordenamos, que demas de las preguntas que hasta a qui se han a contumbrado preguntar, se ponga en el interrogatorio de las informaciones, si sabenque el tal Cavallero, cuyabinsormacion se haze, esta infamado de caso grave y seo, de tal manera que su opinion este cargada entre los hombres hijos dalgo, y che declaren los casos particularmente, porque siendo de tal ca-

lidad, que nuestra Orden no pueda fer honrada con el tal Cavallero, no queremos, que sea admitido.

Cap. 4. Que añade y declara al Capisu.
lo precedente, cerca de las calida.
des, que ha de sener el Caval.
lero, que ba de recebir el
babito. Pag. 101.

Quedando en su vigor y fuerça el establecimiento arriba escritio, cerca de las calidades, que las personas que el habito de nuestra Ordenapara Cavalleros della vuicten derecebir, en quanto a no tener raça de Judio, ni Moro, queremos, que de a qui adelante qualquier Persona, que el dicho nuestro habito para Cavallero vuiere de recebir, aya de ser, y sea hidalgo, assi per la linea de la Madre, como del Padre.

Cap 21. Que los que vuieren de bazes profession, esten un año en convento para su approvacion.

tit. 3. p. 107. a t. Los derechos quieren, como el Infante Em. Don Enrique en su establecimiento pera- lo dire, que a qualquer Religioso der. sea dado año de approvacion, paraque vea la regla y aspereza, d' ella, diziendo: vedes a qui la regla, y aspereza della sola qual avedes de bivir, y servir a Dios, y el Maestre Don Alonso de Cardenas, viendo, que muchos demandavan el habito de nueftra Orden, no fabiendo los cargos, que de baxo del son, ni a que se estienden los votos principales, que en ella hazen y prometen . Por la qual causa los que hasta alli avian sido admitidos al dicho habito, no te. niendo conoscimiento a lo que nuefira regla dispone andavan sueltos. y conversando como mere legos con las gentes, y no rezando las horas

horas, ni haziendo las otras cofas, que eran obligados, y porque, fegun derecho Canonico, y establi. cimientos, y regia de la dicha nuestra Orden, los, que en ella han. de ser recebidos, tienen un' año de approvacion para aprender la regla y asperezas della por esperiencia y obra, la qual si tupiessen. primero muchos rehuyria de tomar el dicho habito. Porende establecis y mando, que de alli adelante ninguno pudiesse ser, ni fuesse recebido al dicha habito, finque primeramente estuviesse en nuestro Convento el dicho año de approvacion, aprendiendo, y fabiendo la dicha regla , y aspereza de la dicha Orden porque bien initruydo en ella pudielle, segun Dios, y Orden recebir el dicho habito, y usar del como antiguamente fue establecido, y usado en la dicha nuestra Orden, y que estando alli le fuelle dado el mantenimiento devido, fegun y como y porquien antiguamente fue establecido por la dicha nueltra Orden: y nos agora vitto, que las confideraciones, que los dichos Infante, y Don. Alonso de Cardenas tuvieron son fantas, y justas, mandamos, que ninguno sea recebido a la profesfion de la dicha nueltra Religion, finque primero este en Convento. un' año en approvacion; y que alli le sea dado el mantenimiento como dicho es . Addicion .

No obstante el establecimiento de arris El ba algunos Cavalieros de nuestra Ro Orden se les há dado la prosessión fin yr al Convento, y a otros conestar poco tiempo en el , y deaqui viene no estar algunos tanministructos en las cosas de la Orden

como conviene, y paraque efte. inconveniente celle, enablecemos, y ordenamos, que de a qui adelante no se pueda en ninguna ma. nera dispensar con ninguno, que haga profession sino es despues, de aver residido tres meses continuos e nel Convento, aunque antes d'ellos les den los Priores la Cedula de meritos, que les fuelen dar, y no fe les tome en quenta. l'absencia, que vuieran hecho, aunque sea con licencia nucitra . Mandamos en virtud de obediencia a los dichos Priores, que ant es que pasien los tres meses no les den las dichas cedulas de meritos, y fobre ello les encargamos fus conciencias .

Cap. 27. De las calidades, que ba de tener la Perfona, que para Rels. ligiofo wuiene de recebir el babico de la Orden. p. 110,

Porque en los Conventos de firyles de El nuclita Orden aya personas declas Rey y de buena parte con ac verdo de Printipular de la consensa y que figera haita el primer Capitulo general , que se començare a calebrar allende de la información, que se ha de hazer, como en el citatuto de arriba cita ordenado, que persona alguna no se reciba para freyle en los Conventos, sino suere hidalgo, o graduado de Bachiller en unade las universidades approbadas. Addicton.

Por algunos jultos respetos nos ha Est parecido declarar que de a qui a-Res delante baste para ser admitido por Firsse en nuestros Conventos, que sea buen latino, y tenga habilidad para passar adelante, y que-sea limpio de todas partes de raça de Moro, ni judio en ningun grado por remoto que sea, sin que para

ello sea menester ser hijo dalgo, con que la informacion que del tal Freyle se hiziere la vaya a hazer otro Freyle de la mesma Casa y la traiga cerrada, y fe abra dentro del Capitulo del Convento, y alli se vote, y despues de votado se ponga y guarde en el Archivo.

#### Series Magnorum Magistrorum Militaris Ordinis Santti Jacobi de Sparba.

Hie Catalogus usque ad Carolum Se. cundum inclusive habetur apud d. ]# Rinianum d. Parce Prima pag. 337. & Collectorem Gallum d. sam, Se

cunda a pag. 433.

I. Don Petrus Fernandez de Fuente fuit Primus Ordinis Magitter; fed quanto tempore Ordinem rexerit, igno. ratur. Hic una cum Cardinale Hiacintho, jam Nuncio in Hispaniis Romam petiit fociatus a conspicuis Equitibus Ordinis, & anno 1175, obtinuit a Summo Pontifice Alexandro III. confirmationem Statutorum ah eadem Magittra conditorum, mediante Pontificis Bulla expedita anno decimo tertio, vel decimo quinto die quarta Menfis Julii cum targi, tione, quod omnia Bona per Equi, tes acquisita propria essent Ordinis, quod Cattitatem conjugalem profiterentur; quod iidem ad alium Ordinem transire non postent, Confirma. ta fuit institutio tredecim Virorum, de qua supra : eorundem eletio, sicut & Magistri ad quos spectaret: quod Equites interellent Capitulis; quod obligationem teneant pugnan. di contra Mauros; quod eligant Visitatores, & Clericorum Ordinationem cum contributione Decimarum; affi-Rentiam Hospitali prestent; Gubernium habeant & Populorum, & Orato-

riorum; quod exempti fint ab Interdicto, & Excommunicatione; gaudeant Privilegio Canonis si quis suadente 17. quaft. 4. Obiit Magitter anno 1182. Sepultus in Ecclesia S. Maria de Leon: Pradicta habentur apud Juftinianum d. Parce Prima cap. 26. pag. 365. cum fegg. d.

Pater Fontana d. Tom. 2. pag. 283. II. anno 1184. Don Fernandus Diaz electus fuit Magister in Castellz Regno, qui rexit annos 2. Hic verus magnus Magister: d. Justinianus ubi Supra: d. Fontana d. pag. 284.

Don Sanctius Fernandez nativus Civitatis De Lemos in Gallecia. Magister in Legione electus con. tra Don Fernandum : rexit an-

nos 2.

Hinc in Ordine Equeftri incepit Schisma, co quia inter Equites ex una, & altera Natione Legionensi, & Castellana, alius electus fuit Magi-

fler: d. Fontana pag. 285.

IV. anno 1195. Gonzaluus Rodriquez electus in Gallecia, rexit annos 8. Et subortis inter Reges Galecie, Legionis, & Cattella diffentionibus, Ordo pene in praceps ruit, juxta bellorum vicissitudines, de quibus d. Justinianus pag. 368. & Jeg.

V. anno 1203. Dom Suero Rodriquez; vixit annum 1, & menfes 6.

VI. anno 1204. Dom Gonzales Ordonez; rexit annos i.

De illius Regimine in urraque de ipfo facta electione vide d. Inflinianum pag. 369. Cellavit in ordine Schisma: d. Fontana pag. 285.

VII. anno 1205. Don Sanctius Rodriquez : rexit annos 1. Mortuus est in loco de Ucles .

VIII. anno 1206, Don Fernandus Gonzalez de Maragnone ex Regno Navarra bellum gessit contra Mau. ros, acquisivit Majorem Commen,

dam in Aragonia anno 1248 & obiit, ac fepultus fuit in Hospi, tali de Alarcon: rexit annos 4. Et Ordo semper possedit d. Commendam de Aragon; d. Justinianus pag. 370. d. Fontana pag. 285.

IX. anno 1210, Don Petrus de Arias fi. hus de Arias Fernandez è Regno. Legionis rexit annos 3. & mentes 4. d. Justinianus pag. 371, ubi, quod cum tunc temporis inita effet Tre. gua cum Castiliz Regibus, ortum fuit dubium, an Magittri Ordinum. censerentur comprehensi, nec ne, aliis affirmantibus, aliis negantibus : in qua controversia produt Pontificis Innocentii III, sententia, qua decretum fuit Magistros Ordinum. non ligari Treguz facte cum Infidelibus; unde Successor ejusdem Innocentii, qui fait Honorius III. Epittolam feripsie Regibus Hifpapiarum Catholicis, ne imposterum in corum Tregua, vel Pace nunquam comprehensi censerentur Magittri Ordinum, fed in corum arbitrio contra Mauros Bellum indicezent . Idem [uftinianus pag. 371. refere Victoriam celeberrimam Militan. tibus Equitibus Ordinum de Mau. sis relatam anno, 1212, contra Miramolin Marchii Regem, aliofque Reges, nuncupatam Delas Navas de Tolosa, in qua occisi fuerunt bis centum mille Infideles a folo. costo di venticinque Cristiani : d. Fontana pag. 285.

X. anno 1213. Don Petrus Gonzalez. de Aragonia, qui rexit folo men. fium quatuor spatio.

XI. anno 1213. Don Garzias Genzalez vocatus etiam Garzias Sanz; rexit annos 10.

Subinde electus fuit Antimagister di.

XII, anno 1224, Don Fernandus Pe-

rez Cozi, qui rexit annos 3. XIII. anno 1225. Don Petrus Alonfo filius naturanis Regis Alphonfi, IX. Legionis; rexit annos 1.

XIV. anno. 1226. Don Petrus Gonza, lez Mengo filius Gonzali Gil, natus in loco. de Aquilar do Campo; resit annos 10.

XV. anno 1236. Don Rodericus Iniquez ex Narravia; rexit annos

XVI, anno 1242. Don Pelagius: Perex Correa, vocatus etiam Don Petrus,

Perex Correa; rexit annos 33. . . XVII. anno 1275. Don Gonzaluus Ruit Giron; rexit annos 4.

XVIII, anno 1280, Don Petrus Moniz

rexit annos 3.

XIX. anno 1484. Dom Gonzal Matel:

Matritensis; rexit menses tres.

XX. anno 1284. Dom Petrus. Fernandez, five Gonzalez, de Matha; rexit annos. 10.

XXJ. anno 1294. Dom Joannes Oforius, filius. Oforii Alvarez; rexit, annos 12.

XXIII. anno 1318. Dom. Garzias Fernandez filius Ferdinandi Garzia de-Trufillo, aut Turgallo Lufitanus; regit annos. 6.

XXIV. anno 1324. Dom Vasco Rodriquez de Coronado; rexit annos.

XXV. anno 1338 Dom Vasco Lopez. ejus Frater, filius Lope Suarez Eques Galleciz.

XXVI. anno 1338. Dom: Alphonfus Melendez de Gusman; rexit annos

XXVII. anno 1342. Dom Fridericus filius Regis Dom Alphonfi XI, ex Eleonora Gufman filia Petri Nunez Gufman de Hifpali Magifter in çtate annorum decem; rexit annos 16,

In Ordine Schisma adfuit: d. Fonca.

XXVIII.

de Toledo, rexit annos 7.

XXIX. anno 1366. Dom Gonzalus Mexia filius Gonzalis Mexia, & E. lifabethæ Tafur , rexit annos 5.

XXX. anno 1371 Dom Ferdinandus Offorez filius Offorii Perez, rexit annos' 12.

XXXI. anno 1383. Dom Petrus Fernandez, rexit annum 1.

XXXII. anno 1384. Dom Petrus Mu. niz de Codoy, rexit annum 1.

XXXIII. anno 1384. Dom Garzias Fernandez de Villa Garzia, rexit años 2.

XXXIV. anno 1387. Dom Laurentius Suarez de Figueroa filius Dom Gomez Commendator major Legionensis, rexit annos 22.

XXXV. anno 1409. Dom Fientieus Infans Aragonix filius Infantis Ferdinandi, Tutor, & Gubernator Regis Joannis II. Castella, rexit annos 36.

XXXVI. anno 1445. Dom Alvarus de Luna, rexit annos S.

XXXVII. anno 1453 Infans Dom Alphonfus, pro quo administravit Rex Dom Henricus IV. Cattella ejus Frater, ulque ad ipfins atatem le. gitimam, in quorum guberniis com.

putantur anni 9.

Quique postmodum renunciavit : d. Justinianus pag. 384.

XXX VIII. anno 1462. Dom Bertrandus delle Cuecia electus à tredecim Vi, ris, ut inquit Juffinianus pag. 388. antecedenter autem pag. 384. in. quit, quod fuit electus cum Bulla-Pontificis anno 1462, adversus Infantem, Magisterium renunciavit, &t Infans Dom Alphonfus resumpsit Magitterium, cui ( cum ipfe incumbetet exaltationi ad Coronam Cafiella ) successit Joannes Pacchiecco, & horum duorum computantur anni s. d. Justinianus pag. 388.

XXVIII. 1359. Dom Garzias Alvarez XXXIX. anno 1467. Dom Joannes Pachiecco Marchio Viguena, texit aunos 7.

XL. anno 1474. Dom Fridericus Man. riquez electus à tredecim Viris in loco de Velles, rexit annos 3.

XLI. anno 1477. Dom Alphonfus de, Cardenas electus in Legione in. concursu Dom Roderici, rexit annos as.

XLII. anno 1499. Dom Fernandus V. Rex Catholicus Hifpaniaium, Magifter Administrator vigore Buliz Pontificie, rexit annos 17., & Administratio fuit illi concella ab Alexandro VI. anno 1493. Fontana pag. 201.

XLIII. anno 1516. Dom Carolus de. Auttria Rex Hispaniarum, pottmodum Imperator, Magister Admini. strator perpetuus , vigore Bullz Pontificie anno 1515. Leonis X., & anno 1527. Adriani VI., ubi quod omnia Magisteria trium Or. dinum sancti Jacobi, Calairave, & Alcantara perpetuo unita fuere Corone Hispanz sub titulo perpetuorum Administratorum: rexit annos 40. d. Fontana pag. 291.

XLIV. anno 1556. Dom Philippus II. ejus filius vigore renunciationis Regis Hispaniarum ejus Patris, Magiiter Adminitrator perpetuus, rexit

annos 43.

XLV. anno 1598 Dom Philippus III. Kex Fispaniarum, Magilter Admi. niffrator, ut fupra, rexit annos 23. d. Justinianus ubi fupra .

XLVI. anno 1621. Dom Philippus IV. Rex Hispaniarum, Magitter Administrator, rexit annos 46. Juftinia. mus loco pricallegato.

XLVII, anno 1667. Dom Carolus III. Hispaniarum Rex, Magister ut fupra Administrator: d. Instinianus

ubi fupra.

· Huc

H.ne usque dictus Catalogus magno. rum Magistrorum est ille, quema tradit d. Instinianus à pag. 387. eum fegg. Collettor Gallus d. 20m. 2.

D. autem Carolus II. Rex Hispania. rum regimen cepit anno 1667.

& rexit annos 33.

XLVIII. anno 1700. Philippus V. Rex Hispaniarum , & feliciffime , uti Administrator, rexit usque ad di. em nonam Julii anno 1746., qua ab hac vita decessit, eique in Hispa. niarum Imperio tuccessit ejus filius. Primogenitus Ferdinandus.

XLIX. anno 1746. Ferdinandus VI., & ficut in alus Ordinibus, ita. &: in hoc magnus Administrator perpetuus, qui decima Augusti ciufdem anni 1746. coronatus fuit, ut tradimus in Tomo Primo, nostrie Armamentarii pag. 325.

## DISCURSUS CXVIII. SANCTITACOBL IN HOLLANDIA

#### ARGUMENTO

Et Summario non indiget ..

Uctores, qui de Osdinibus Eque-Atribus agunt, tam. parce de itto. Ordine Sancti Jacobi in Hollandia. feripsetunt, ut neque motivum illius · Fundationis exprimant; imo fateantur ex Annalibus Inflatutionis Caufam esse ignotam, & Historias de isto Ordine parum loqui. Teftatur tamen Elias Asbmole in Inflitutione Ordinis della Gartiera in antiquis Hollandiz Archiviis manuscriptum authenticum fundationis hujus Ordinis affervari , de quo Asbmole meminic Abbas Juffinianus. Historie Gronologi. che dell' origine degle Ordine Milieari Parte Seconda, cap 48. pag. 618. quxta: impressonem. Venetam Typis. Cambi , & la. N. n. 1692. Collettor. Gallus. Histoire des, Ordres, Militaires Gr. S. 52. tom. 3. pag. 300. juxta umpreff. Amftelodams. eqpis. Petrs. Bru.

nel 1721.

Fragmenta ergo., que ex Scriptoribus. fuperfuerunt, queque colligi possunt, hac funt . Florentius V. Hollandia, Zelandie, & Frisiz Comes circa an. num 1290. fedente Nicolao IV. Ordinem Militarem excitavit fub Titulo. Sancti Jacobi Apostoli : confrat nema pe illum duodecim primarios. Viros. in Aula Palatii, Hagz, Equestri Gra. du decorasse, mediante traditione Torquis aurei, vel argentei. ex fex Conchiliis, marinis, compositi, que Cappas Sanctas vulgus appellat, & Petegrini indumentis affingunt. Ex ito. Torque aureum pendebar Numifma cum Imagine Sancti Jacobi Apoftoli. Quiliber autem ex creatis E. quitibus, przitito prius ad Sancta Evangelia Juramento in manibus Episcopi di Utrecht, exhibuit dicto Comiti Fio. rentio. Stemma, Gentilitium fue Familiz, que infignia in magna Aula Palatis Hagz affixa publice fuerunt, ad. perpetuam peracte inflitutionis: memoriam : Aubereus Mireus de origine Ordin. Militar: Schoonebeck: dl Ab. has Justinianus d. pag. 618. Collector Gallus Histoire des Ordres Militaires som, 2. S. 52. pag. 299. juxsa dillam impressionem Amstelodami Typis Petri Brunel 1711, ubi refert infrascripta creatorum Equitum nomina, feilicet : Didier Conte de Cheves : Lancellet Conte d' Hamilton Ambaffadeur' du Roy de Escose Colevars : Dominus de Boscholt Envoie Weftphalea, & Henric Conte de Henneberg Envoje de

Cologne: Pater Philippus Bonanni in Casalogo Ordin. Equestr. n. 54. Do minus Comes in Koden Sapieba in. Corollario omnium Ordinum Equefir. in merbo Sandes Jacobs in Hollandia pag. 286., & feg. impreff. in calce Traffatus ejufdem Aufforis , cui Titulus - Admosationes Historica de Origine &c. Ordinis Aquila Alba in-Regno Polonia Typis Colonia apad Adamsm Cholinum anno 1730. Hifto. ria Ordinum Monafticorum Religio. forum, & Milisarium Gallico Idiomate feripta, & in noftram Italicam linguam translata a Patre Jojeph Francisco Fontana Mediolanense Congregationis Matris Des tom: 8. cap. 41. pag. 300. juxta impreff. Luca Typis lofephi Salani , & Vincentia Giuntine 1739. ubi pariter antedictos Equites nominat, & fubiungit de di. do Florentio V. Hittoriam, feilicet -Fiorenzo V. Inflitutore di quest' Ordine, avendo corrosso la Moglie di un Gentiluomo nomato Gerardo di Velcen, questo Gentiluomo, & il suo Suocero conspirarono contro di lui nei 1296. lo prefero, e la conduffero nel Caftel. lo di Muda . Indi avendo risaputo. metterft in piedi contro di loro in Olanda un' armata, pofero quefto Con. se sopra di un Cavallo, credendo di condurlo in Ingbilserra . Ma Gerurdo wedendost troppo messo alle strette, diedeli wenti colpi di Spada, e la. feiollo morto in una foffa . Ciocche. ei poco dopo pagò a caro prezzo, im. perocche alcuni Autori riferiscono, ch' ei fuffe ginstiziato in Leyden , efendo fato posto in una Rotte piena di chiodi, dentro la quale fu rotolato per sussa la Cissà.

Dicta Torques, & Numisma inquit d. Paser Fontana d. pag. 300. Pefava. una marca e mezza.

Juffinianum pag. 617. Collettorem Gallum som. 3. pag. 299. Philippum Bonannum d.n. 54., & in Generali Descriptions omnium Infiguium penes eundem n. 45. pag. 152,

Imago Equitis adeit apud d. Benannum 4. n. 54. Collectorem Gallum tom. 3.

pag. 299.

Quod parum duraverit Ordo, notant fu-

pradicti Scriptores.

quod in Nequid vero omittamus, S'criptoribus legimus, id fubdimus, quod narrat laudatus Comes Joannes in Koden Sapieha in allegaro Corollario, o d. verbo Santti Jacobi in-Hollandia d. pag. 287. pott enim. nariatam Inftitutionem d. Ordinis Sancti Jacobi in Hollandia, inquit .. His ordo separavis se ab Hispanico lub Dionyfio Rege Portugallia cum. permiffione Nicolai quarti , & Cale. Aini quinti. Per boc differebant Rquites a prioribus, quod babuerins filum aureum circa Crucem rubeam.

Hucusque ad manus nottras nullus pervenit Scriptor, qui verbum facias de huiusmodi separatione. Unde illam erroneam reputamus, & fic Nos declaramus infra in Discursu Ordinis Sancti Jacobi in Lustrania. S. Hine infubfiftens eft.

Cumque dictarum Provinciarum Dominium successionis jure ad Domum Austriacam transiverit, hinc Abbas Ju-Hinjanus in d. cap. 48. pag. 619. Catalogum magnorum Magistrorum hujus Ordinis Sancti Jacobi in Hollandia sic describit, & pari modo habitur apud d. Collettorem Gallum. d. tom. 3. pag. 301.

I, anno 1200. Florentius V. filius Guilielmi 11. Comitis Hollandiz, Zelandız, & Prisix fundator Ordinis Sancti Jacobi in Hollandia, post fundationem rexit annos 6.

Forma Tesserz habetur apud allegatos 11. anno 1296. Joannes filius Floren.

tii V., rexit annos 4.

111. anno 1300. Joannes 11. Hannonie Pronepos Florentii IV. Succellor in Comitatu, rexit annes 4.

IV. anno 1303. Guillelmus III., dictus Bonus, finus Joannis Il., resit an. nos . 33.

V. anno 1337. Guilielmus IV. filius Guilielmi III. rexit annos 20.

VI. anno 1357. Ludovicus Bavarus im. perator jure ejus Uxoris Margarite Sororis Guilielmi Comitis Hollan, diz, rexit annos 20.

VII. anno 1377. Guilielmus V. Bavarus filius Margarira, & Ludovici, qui anno septimo sui Regiminis in furorem erumpens, sub cuitodia receptus, & detentus spatio annorum decem: 7.

VIII. anno 1384. Albertus Bayarus Brater Jacobi Inttitutor Ordinis Sancti Antonii in Hannonia, rexit annos 20.

1 X. anno 1404. Guilielmus VI. filius Alberti, rexit annos 13.

X. anno 1417. Jacoba Bavara filia. Guilielmi, rexit annos 19.

XI. anno 1436. Philippus dictus Bonus Nepos Alberti Bavari jure Filig Margaritz Comitifiz Hannenie Uxoris Joannis Ducis Burgundiz rexit annos 31.

XII. anno 1467. Carolus dictus Bellicofus, five Audax, fiius Philip. pi, rexit annos 10.

XIII. anno 1477. Maria Valelia filia. Caroli, Uxor Maximiliani Arciducis Auftrix Imperatoris, rezit annos 5.

XIV. anno 1482. Philippus 111. filius Maria, & Maximiliani, rexit an-

XV. anno 1506. Carolus V. Austriz Im. perator Philippi filius, rexit años 52.

XVI. anno 1558. Philippus II., & inter.

Hollandiz Comites quartus filius Caroli V., rexit annos 40.

XVII. anno 1598. Philippus 111. Hifpaniarum Rex, & quintus Hollandig Comes finus Philippi II., rexit annos 22.

XVIII, anno 1621, Philippus IV. Hifpaniarum Rex , & fextus Comes Hollandiz, filius Philippi 111., re-

KIE annos 44.

XIX. anno 1665. Carolus II. Hispaniarum Rex VII. Comes Hollandiz filius Philippi, qui rexit usque ad mortem fecutam abique finis, &

cui successit

XX. anno 1700. Philippus V. Borbonius Hispaniarum Rex, qui cum se ab Hifspanica Monarchia abdicastet, & in Ludovicum I. eius filium Primogenitum transivisset, post mortem d. Ludovici I. Coronam Regnorum ipfe Philippus reassumpfit 6. Septembris 1724. cui nuper defuncto successit eius filius Primogenitus ex primo Tho. ro, nempe in regem Hifpaniarum

XXI. anno 1746. Ferdinandus VI. Hifpaniarum Rex natus 23. Septembris 1713. coronatus 10. Augusti 1746.

DISCURSUS CXIX.

#### SANCTI IACOBI IN LUSITANIA

Sect. I.

#### ARGUMBNTUM

Comprobatur Equestrem Ordinem Sancti Ja-Hifpania eft, & affertur ejuldem difmembratio ah Hilpano.

#### SUMMARIUM

1. L Audatur Reverendissimus Pater Magister Lagbius Generalis sco sius Ordinis Carmelitarum.

 Ordinem in Lusicania fusse insticucum sub Rege Dyonicio aliqui dicune.
 Concra fusse & esse unum cundem.

que Ordinem cum Hispano & n. 4. 5. Reiicisur Comes in Koden Sapieba

& n. 6.

7. Residentia Ordinis in Lustania suit Alcazar de Ozal, deinde Palmeliç.

8. Vewis Ordo Sub codem Instituto & Votis, que emissuns Equites Hispa

9. Probationes pro admissione easdem fa-

10, Teffera Figura qua fit, & n. 11.
12. 13, & 14.

35. Veftis figura, qua.

16, Figuram Crucis Lusicanie quis ex-

27. Equitis Figuram qui referat.

18. Maguum Magisterium unisum fuit Corona Lusteana.

39. Adducunsur Documenta electionis in Generalem fatta Reverendissimi Patris Magistri Aloysii Lagbi.

20. Affertur Catalogus magnorum Ma.

## SANCTIJACOBI IN LUSITANIA

Selt. I.

H Istoricas super Ordine Sancti Iacobi in Regno Portugalliz antequam Natrationes exponamus, in es. xordio prassentis Discursus repetimus quod in Calce Discursus 117. monuimus sub n. 52., penes Nos scilicet existere plura Documenta super hujusmodi Argumento, que dilucide explicant totius nottri Discur. fus materiam; que Documenta No. bis transmist prelaudatus in antedicto nottro Difenefa 117. Reverendiffimus Pater Magitter Laghius Prior Generalis totius Ordinis Carmelitarum, Vir suavissimis moribus preditus, ac humanitate excellens, ceterisque Virtutibus ornatus; qui sui Ordinis per omnes Gradus gloriose transiens . laudabilissime exercuit munera & exercet; iamque usque de Mense Januarii 1742. à Sanctissimo Domino Nostro institutus fuit Vicarius Generalis; deinde in Capitulo Generali Roma celebrato 23. Maii 1744. electus fuit Generalis, Prafide eodem Summo Pontifice, seriesque ejusdem habetur in peculiari Libello Forolivii impresso Typis Alexandri Fabbri Anno 1744. qui Iterum im. pressus datur in Calce Discursus hujus Sett. 1.

Nosque addimus, quod completo prefati Generalatus Sexennio, Iterum in Generalibus Comitis Bononie habitis 26. Maii Anno Jubilati 1750. idem Reverendissimus Pater Magitter Aloysius Laghius electus suit Generalis sua Carmelitana Religionis.

Porro in noîtro Discursu Sect. 1, cumulabimus que scripta reliquerunt Auctores de hoc Lustano Ordine, & dabimus Catalogum magnorum. Magnitrorum. In Sect. 2, inferemus ad litteram Documenta super eodem Themate italica lingua, sicut & Lustana, que Documenta ad Nos ut supra transmissa, respondent interrogatoriis, que Nos proposumus, & scrictiabamur.

Equestrem Militarem Ordinem Sansti Jacobi in Lustranja fuisse diverso 2. temz. tempore, diversoque a fundatore Ordinis Sancti Jacobi in Hispania. erectum, fcribit Joseph Michels in Thefauro Militare, de quo meminit Abb. Juftinianus Hiftorie Cronologi. che Dell' Origine degl' Ordini Midicari Barce Seconda cap. 47. pag. 614. juxta impressionem Venceant. Typis Combi, & La Non. 1681.

Proinde Institutionem tribuunt Regi Dionylio Lufitaniz, ut innuit Pater Mendo in Casalogo Ordin Eques. u. 53. At certum eit , quod Ordo Sancii Jacobi in Lustania in sui origine

fuit unus, & idem, ac Ordo san-3. eti Jacobi in Hifpaniis; habuit unum & idem principium, coidemque. fundatores, ut demonstrat d. Juftinianur ubi fupra, cui additur lifto. pia Ordinum Monafticorum & Mili. tarium Gallice feriota, & in icali. sam Linguam translata à Parte Jofeph Francisca Fontana Congregationis Matris Dei Tem. 2. cap. 40. pag. 292. juxta impreff. Lucenfem. Types Joseph Salani & Vincentii Giuntini 1737. d. Bonanni d. n. 53. Circa autem annum 1295. Regnante in Lusitania Dionysio Rege facta est

4. separatio, reclamantibus in Castella Magntris Equitum Lustanorum, qui plures, divitesque erant; & in ea-dem Lusitania constitutus suit separatus magnus Magitter independens ab Equitibus Hispanis, de qua separatione loquuntur Auctores pralaudati Juftinianus, Collettor Gallus Hi foire Des Ordres Militaires, ou Des juxta imprest. Amsteladami Typis Pe. tri Brunel 1721. d. Pater Fontana d. pag. 242. d. Justinianus ubi supra

Documento infra regultrando & in Sett, 1. Hinc insubsistens eft quod scribit Jo.

d. Bonannus d. n. 53. & latius in.

Fridericus S. R. I. Comps in Keden 5. Sapseba & Eques Ordinis Aquila Alba in Regno Polonia in Corollario Ordin, Equeftr. quod pabetur in Cal. ce Tractatus ejufdem Auctoris de Ordine Aquile Albe impress Coionia Typis Adami Cholini 1730. pag. 286. in verbo Sancti Jacobi in Hollandia, ibi - Ordo, quem Florus Quintus Comes Hailandia , Zelandie , & Frifie inflituit Anno Millesimo Ducenges Torquem ornasum sex Couchis Marinis cum dependente Figura San. Hi Apoftols. Her Ordo Separavit fo ab Hispano Sub Dionysio Rege Porsugallia cum permissione Nicolai IV. & Celeffini V. Per bac differebane Equites a prioribus, quod babuerins finm aureum errea Crncem rube, am: Interiis .

Siguidem , posita separatione ab Or: dine Hispanico ut diximus, corruit afferta separatio ab Ordine. Hollandiz, & fic pariter tollitur, quod afferit Joseph Micheli 6. Thefauro Militari pag 46. afferens Ordinem fuisse fundatum a Rege Dionylio Anno 1310. patens enim eft incongrue subdi fuisse confirmatum a Nicolao IV. & Celettino V., quia cum primus obierit Anna 1292. & alter 1204. iam tot annis preceffiflet confirmatio Institutioni, quam ipse

Polita ergo separatione Ordinis Hispani à Lusitano tempore Regis Dionysii, Chevalieres Tom. 3. S. 53. pag. 304., 7. Rex afte flatuit in Lufitania pro re. fidentia eiusdem Ordinis Locum Al. cagar Ozal, deinde translatum ad locum Palmelle, ubi adelt principalis Conventus Sacerdorum, qui Sacramenta ministrant, Officia Divina celebrant, i supplicesque D. O. M. preces porrigunt pro Sancta Fide

Anno 1310 prafixit, sicuti ratioci-

natur d. Abb. Juffinianus pag. 614.

pro

pro Rege, & Regno: d. Instinianus pag 615. Collecter Gallus d. Tom. 3. pag. 394. d. Pater Fontana d. Tom. 2. pag. 292. d. Hermant Historie Des Religions ou Ordres Milisaires Parto Prima cap. 19. Tom. 1. pag. 176. juxsa imprest. Rothomagen. Typis 16. Baptista Besogue 1726. d. Bonaunus d. n. 53.

Sub eodem Inftituto, quo vivunt Equites Sancti Jacobi de Spatha in B. Hispania, militant Equites eiusdem Ordinis in Lustania: d. Justinianus

pag. 615.

Eadem emittunt Vora Castitatia Coniugalis, Hospitalitatia Peregrinorum, Obedientiz Magistro, parceque vivendi, et tutandi Ecclessam contra Mauros: d. Jassinianus pag. 615.

Et pro admissione ad Ordinem, easdem Equites admittendi Probatio. 9. nes faciunt, ut liquet ex Documen. tis, que infra producimus.

Eadem Tessera utuntur, Cruce scilicet 20. rubea in modum Ensis: d. Justinia.

nus pag. 615.

Cum hoc tamen discrimine secundum aliquos, quod in Hispania Equites 21. Crucem gerunt in sorma Ensis Iliati in duchus brachiis, & in summitate; & hoc, ut aiunt Scriptores Galli, in memoriam subsidii a Natione Gallica Hispanis prestiti in expeditionibus contra Mauros: In Lustania vero est quidem Crux in sorma Ensis; mais est aussi strudelif, se por le bas: d. Hermans Tom. 1. pag. 187.

Que tamen differentia non refertur ab omnibus Scriptoribus: unde Pater 12. Andreas Mendo de Ordinibus Disq. 1. Quest. 6. n. 137, sie inquis - Discrimen aliquod est in Crucc, quam. Lustami, & caseri Hispani gestant, tam in illiz Crux rubra non refertaciem gladii, sed ex instripri enspi.

de eft liliata.

Sciibunt alii , Lustanos in d. Ense in/ Crucis modum apponere perpendicut 13. latiter filum aureum: d. Instinianus pag, 615, Augustinus Paradist Atenea dell' Uomo Nobile Tom. 3, P. 4. cap. 39, Inb n. 4. pag. 559 juxta impress. Ferratia Typis Societatis 1740,

Sed circa hoc idem Tuftinianus d. pay. 615. fubrungit - L' Infegna e l' Abito di questi Cavalieri punto non divertiscano da quelli di San Giacomo 14. nella Caffiglia: folo aggiunsero nel Portugallo un perfilo d' Oro alla Croce in figura di Spada, come nel principio: non fi addurrà altro Abito, riferendofi a quello addosso nel Ca. pitolo di Sau Giacomo di Veles. Il Mendo però, (loco superins allegato.) nella Relazione dell' Infegna , ragguagliando che fia in figura di Croce gigliata nell' eftremicà; ma come fincero Scrittore adduce le Relazioni degli Autori per l' una , e l' altra opinione fenga formare giudizio : Go feribit d. Inflinianns pag. 615.

Et tandem Vestem Capitularem ha-15, bent ut Hispani: Instinianus d. pag.

614. Hermant pag. 187.

Figura d. Crucis Lusitano probetur pe-16. nes d. Instinianum pag. 613. d. Bonannum n. 42.

Figura Equitis d, alba Veste induti 17. & Cruce ornati habetur apud Patrem Philippum Bonanni in Catalogo Ordinum d. n. 43. Colletter. Gallum d Tom. 3. pag. 304.

Lustani Reges' muniscentissmi seerum erga hune corum Ordinem, Privilegia, & Immunisates eidem concedendo, & Equites strenue se Bello gesterunt in Dei honorem, & Regum gloriam: d. Instinianan page. 32. Continvavit Ordo sub peculiaribus magnis Magistris primo electivis us.

28, ulque ad numerum fexdecim; deind: rexerunt Principes Administratores vigore Brevis Apoflosici; & pofimodum magnum Magisterium Pontificia Julii Tertii Austoritate suit
Regis Corone unitum, & statusi
Reges perpetui Administratores, ut
videre est in Catalogo registrato in
Calce hujus Discursus: Iustinianus
pag, 615.

Notinia delle Ennzioni occorfe in Roma per l'Elezione del Reverendiffimo Padre Maestra Lungi Lagbi in Prigre Generale di gusto l'Ordine Carmelisano segnina l'Anno MIDCCXLIV. Con l'Orazione recisata da Nostro. Sig. Benedetto XIV. felicemente Regnanse alli Padri Vocali. In Forlà mella Stamperia del Fabbri Impressore dell'Illustrissimo, Pubblica Can Licenza de'Superiori.

S Abato mattina de' 23. Maggio. " la Vigilia di Pentecoste, giunta la " Santità di Nostro Sig. BENEDET-" TO XIV. ad ore 12. al Con. , vento della Traspontina, per affi-" stere alla nuova Elezione del Ge. , netale di tutto l' Ordine Cazmelitano, e fmontata alla Chiesa, ,, coll' accompagnamento. di Mon-, fig. Datario, Reali, ed altra Pre-" latura, ascoltò la Messa dello Spi-" rito Santo, che fu celebrata da , un Prelato fuo domestico, alla qua-, le affistettero i Capitolanti vestiti: , colle solite Cappe bianche, Fini-", ta la S. Mella portoffi nel conti-", guo Capitolo, nel quale era in-, nalzato un Trono di Veluto creme-" fi trinato d' Oro, fopra cui cas. ", fedia d' appoggio con Tavolino " avanti , sopra la quale postasi la " Santua Sua a federe recito, (Rais-

,, do perà in ginocchioni tutti li , Capitolanti) un Elegante Orazio-, ne latina, concernente alla proffi-, ma elezione del Generale. Salì 3, poscia l' ultimo gradino del Tro. , no a cornu Evangelii il Padre " Vicario Generale, e presentò af-, sieme colle Coffituzioni, li Sigil-3, li dell' Ordine al Papa fopra Ba-,, cile d' Argento. Indi il Padre Segresa tario del Capitolo ad alta voce dif-12 fe .. exeant qui non fune Vocales .. a, e subitamente chiuse surono tutte , le Porte. Allora inginocchiatofi Nostro Sig. intuono il Veni Crea-, sor Spiritus, finito il quale dille , l' Orazione Deus, qui corda Fi-,, delium Gc. le venne dal Padre " Segretario confegnato l' elenco " de' Padri Vocali, quale fu letto ,, dal medelimo Segretario, rilpon-,, dendo ogn' uno, secondo ch' era , nominato, adfum. Immediatamense interrogò il Papa li Vocali, fe 39 giuravano d'eleggere il più degno, 33. colle feguenti parole: juratis ne 35 fecundum veritatem confrientig ve-, fira , eum vos ad Officium Gene-, ralatus electuros, qui ad id magis ,, idoneus in Domino videbitur? ed ,, i Padri risposero, juramus, Dopo ,, andò ogn' uno a prendere le Carso tuccie a posta preparate fopra due Bacili d' Argento, che stavano sul 33 Tavolino di Monfig. Datario; ed " in tanto, il Padre Vicario Generaso le Apostolico su assoluto dalla carica dalla Santità sua nella forma feguente . Abfolvo se ab Officio , tuo, in nomine Pa tris, & Ei. 33 + lii , & Spirious + Santhi . Amen . " Fu dal M. R. P. Maeftro Provin-,, ciale di Terra Santa a nome di " tutti recitato il Conficcor in mezzo . , del Capitolo, finito il quale pro-, nuncio il Papa la forma dell' Affoluzione.

, foluzione , che fu : Abfolive ves 5, ab omni Excomunicatione, Sufpen-», frone , & Interdicto , & difpenfo > Super Irregularisatibus ad bujus rantum electionis effettum; Vofque 3 legitimos declare Vocales . In nomine Pa + trie, & Fi + lii, & Spiritus + Santti Amen . Subita ogn' uno de' Padri Vocali scrisse sopra l'accennata Cartuccia, quale piegata fu con ordine portata Tavolino di Monfig. Datario, affistendovi però due Padri Scrus tatori. Ma siccome mancavano i due Vocali, uno de' quali era il 3. Revmo Richiuti , ed il Produra. ;, tor Generale, che per le fue corporali indisposizioni non erano en-3, trati in Capitolo, così la Santii tà fua fatta a se portare una Cas-, fettina coperta di rafo bianco, j, quale mottratala aperta a tutti Capitolanti, e dopo chiusala, ritenendo a fe per altro la chiave, mandolla a' fuddetti , acciò vi , ponellero entro il suo Voto, con-, forme fecero; quali due Voti per , ordine della Santità Sua contust furono cogl' altri. Il Papa allo. ra fecetre interrogazioni, cioè: plais ces ne vobis ut numerentur Schida. la? Seconda: places ne mobis at ao periantur Schedula? Terza: placet 3, ne vobis, ut ifti legant Schednlas? alle quali tutte fu rifposto: placet . Seguita l' Elezione il Papa dille : , eft ne aliquis westrum , qui per-" fena eletta, wet elettionis modo 3, opponere welis? rispondendo tutti : ,, nemo; interrogò di nuovo, se do-», veansi brugiare le Cartuccie .. pla-3, cet ne wobis at comburantur Sche-,, dula? alla quale domanda essendo , ftato rispotto , places , furono , portate in Sagrittia, e consegnate. , alle famme. Immediatamente or.

" dinò la gantità Sua, che fi fpar , lancassero le Porte, con facoltà " a tutti d' entrare; ed intanto il , Padre Segretario pubblico l' Ele-,, zione in Persona del Resmo Pa-, dre Maestro Luigi Laghi Figlio ,, del Convento di Forli, ch' ebbe " Voti settantacinque. Andò l' E-,, letto avanti al Papa prima rin-" graziandolo, e poi facendo la professione della Fede, finita la qua-, le Nostro Signore le dette i Sigilli , e termino 'il Presidente con Preci, Orazioni, e Benedizione Papale. Fu dal suddetto avanti di partire data facoltà a Monfig. Datario di seguitare l'altre Sessioni, ed amise tutti al bacio del Piede. Si principiò la Proceffione, che venne a terminare in Chiefa col canto del TE DEUM in Musica . Il Vice - Presidente , e Candidato li pofero a federesopra due Sedie situate su la Pradella dell' Altare Maggiore, dan-, do da baciare il Generale la mano ;, a tutti i Religiosi. Ritornati tut-, ti in Capitolo, il Revino Padre " dichiarò Procuratore Generale dell' Otdine il M. R. P. Maestro Duylle, ed eleffe i Segretari di tutte le Nazioni, terminando la Funzione con mille congratulazioni, sba. ri, tuoni, ed eviva. Nella feramedelima, e nell' altra fulleguente viddelli illuminata la facciata tut. ", ta del Convento, e Chiefa della , Traspontina , coll' accompagnamento delle Fenestre degl' Abi-, fanti in Borgo nuovo, e S. An-, gelo, essendovi continvi sbari, fue-,, chi, e spargimento di Danajo, ", gridando il Popolo viva il nuovo , Padre Generale Laghi. Fu data , fubito parte della Elezione a tutle Provincie della Religione, ed

" al Convento di Forli come pro-" prio del Reverendissimo Padre. Al suddetto giunse la nuova il do ,, po pranzo del giorno 27. di Maggio. Senza veruna dimora per dare giutto sfogo al loro giubbilo li Padri manifettarono a tutta la Città la detta Elezione con il suono delle Campane, sì del loro Convento, come dell' Illustrificato Pubblico, e di altre principali Chie , fe , sbaro di Mortari , rimbombo di trombe, e tamburi, essendovi .. concorfa al detto Convento mol-, ta Nobiltà , a fine di paisare ,, con detti Padri le loro congratu " lazioni. In feguito di ciò la fera ,, delli 30. detto li fuddetti Padri fe-.. cero nuove allegrezze confidenti . in una bellissima Sinfonia di moltiffimi iftromenti si da fucti, che , da fiato, che si godette da una , Cantoria eretta fu la Piazza del-" la loro Chiefa; in apprello si vide ardere una machina di fuochi , artefatti , accompagnata da illumi-, nazioni alle fencitre, e Torre del , Convento, siccome erano illuminate quelle di tutta la tirada contigua, da sbari di diversi pezzi di queit' Armeria, fuono delle pubblice Campane, di trombe, oricalchi, e tamburi, esfendovi concorsi quasi tutti i Cittadini per esfere spettatori di queste allegrezze . La mattina poi de' 31. detto, gior-" no di Domenica su l'ore 12. diedesi segno della Messa, che dove-, vasi cantare , col suono delle suddette Campane, e diversi sbari. la quale ad ora propria venne ce. lebrata dal M. R. P. Eliseo Roberti Vicario del medefimo Con-, vento , ed Agente del fuddetto . Revmo Padre Generale, con scelta ., Mulica , e diversi istromenti; re, stando poscia chiusa la Funzione, la sera di detto giorno col canto del TE DEUM, benedizione del VENERABILE data per mano del Zelantissmo Pattore Monsig. Tommaso de' Conti Torelli , il quale volle onorare quest' ultima, Funzione colla sua degna presenza, a fine di contestare il suo giubbi-lo a tutta quella Religiosa Famiglia: essendosi per tale occasione dispepensate larghe ismosime per tregior. ni consecutivi ad un gran numero di Poveri,

Allocutio Sautissimi Domini Nostri Benediti XIV. Pons. Opr. Max. Habita die 23. Maii 1744. In vogilia Penseu S. Maria Trans-Pontem ad Pr. Carmelitas Calceatos in ea congregatos, Capitulum Generale constitucines pro elettione Generalis, que coram splo Ponissies, splaque Praside, eadem die fasta est.

#### ORATIO

Ita functo dilecto Filio Noftro Nicolao Cardinali Iudice no-" vissimo Carmelitarum Ordinis Pro. , tectore , confuetudo postulabat , ,, ut in locum ipsius alius à Nobis ", fufficeretur Cardinalis, qui Prote. " ctoris veitri munus obiret: que con-" fuetudo originem ducit à tempo-, ribus Divi Francisci Pratrum Mi-, norum Institutoris , qui in Re-" gula cum præcepillet fuis, ut à ,, Romano Pontifice Ordinis ab, fe , inilituti Protectorem precibus im-" petrarent, aliis quoque Religiosis " Ordinibus hoc ipium ab Apostoli-" ca Sede obtinendi normam dedit. " Quod verd Cardinalem Protectorem , à Nobis adhuc non acceperitis, " non ideireò factum putetis, quòd

Nos Ordinem vestrum pauci faciamus. Profecto Nos Carmeli-, tarum Ordinem plurimi facimus, eum diligimus, & fingulari Itudio profequimur; cum ante oculos ha: beamus praclara illius menta non minus erga Catholicam Fidem, & hanc Sanctam Sedem , quam etiam erga Bononiam Patriam nostram. Ex hiltoria quippe accepimus, B.a. tum Petrum Thomam Candig Archiepiscopum , Carmelitarum A. lumnum & ornamentum , labente seculo decimo quarto, plurimum laborasse, ut pacem, unde publica Bononiæ felicitas maxime pendel , bat , inter Urbanum V. Pontifi-, cem , & Barnabam Viscomnein stabiliret. Huc accedit, quod idem Beatus Przful, przdichi Pontificis ; justu, una cum aliis ingenio & fa. pientia prættantibus' vitis in Aca-" demia Bononiensi, que jampridem " Legum Rudiis celebrabatur, Theo-, logicz doctrine itudium, quod ad " eam diem in celeberrima illa Uni-, verlitate nemo professus , primo instituerit : "

" Protectionem igitur Ordinis vestri , omnino Nobis retinere voluimus, , ut Capitulo vettro Generali, quod " ex supputatione temporis haud Jonge abesse intelligebamus, sum, ,, mo animi nostri gaudio praestemus, , vobifque fartam tectam tueremur , libertatem eligendi , quem ad veatri Ordinis regimen magis ido-,, neum judicaretis: non quod veriti , timus , ne quicumque Cardinalis , vobis in Protectorem obtigislet, libertatem veltram prariperet , aut " minueret: fed, quod rebus ubique , gentium bellorum tumultu per-", turbatis, & Sicilia, tum etiam. ,, Calabria pestilentiz metu trepidan-,, tibus, non injuria suspicati sumus,

, ne novi Protectoris animo infide-,, ret, Apoltolico Bievi Generalem , vobis elle conttituendum. Quod quidem a Nobis agre fit; peque unquam id factum; aut fiet, mifi " gravi fortaile difficultate Capitulum " Generale impediti contingeret, & , major magifque fana Vocalium pars id à Nobis fiers deposceret . Optamus enim fervari, quantum " poteft , Religioforum Ordinum Constitutiones, & electionis jus ab illis præfcriptum haudquaquam diflurbari .

Ecce vobis rerum feries, & confilii po-, firi ratio; ut jam intelligatis quid , faciendum vobis fit; & quid Nos ,, tandem à vobis expectemus. Con-" gregati hic eitis in unum , & ex tot terrarum Orbis partibus poft ,, lobiga & periculofa itinera huc con-,, venittis, ut Ordini vestro Caput ,, statuatis. Nos autem huc venimus, , ut in quem uniusmodi, aut plura , fuffragia conveniant , prafentia & ,, auctoritate nostra comprobemus. , Praito fumus libertatis veftra vin-, dices, & statores. Neminem proponimus, neminem vobis commen-, damus. Neque unus prz alio No-, bis elt magis acceptus : equaliter omnes respicimus . Hoc unum à , voois petinius, ut unusquisque ,, vestrum suffragium ferens, oculos ,, ad Cœlum erigat, fecum ipfe co-,, gitans, non aliam fibi fortaffe fu-" turam , dum vivet , gravioris mo-,, menti occasionem, qua Ordinem " fuem juvare valeat opportunius, , eique magis rependere vices bene-", ficiorum , que eidem fe debere-,, profitetur.

" Injuriam autem viris probitate ac ", fcientia pręclaris facere videremur, ", fi ad memoriam vefitam revocare-", mus , eligendum à vobis pradi-

tum

,, tum esse oportere fingulari vita e-,, xemplo, moribus minime repre-, hendendum, fana folidaque do, , ctrina conspicuum, regularis obser-,, vantie zelo, tum etiam facras Lit-, teras promovendi itudio incensum, ,, &, quod caput ett , virum pru-,, dontie laude præstantem , aliisque , gubernaudis idoneum. At longe , gravior injuria vobis fieret, prz. , monendo , in fuffragiis ferendis , nullam gentis , aut generis , vel , amicitiz, nullam five acceptorum, ,, five obtinendorum beneficiorum. , habendam effe rationem, fed pu-, blicum universi Ordinis bonum-" unice respiciendum.

Agitur his diebus, quod bene nostis, , ab Ecclesia memoria de electione , Sancti Mathix ad Apottolicam di. , gnitatem. Apoltolus quidem Pe-, trus , ut Ecclesia Caput à Jesu " Christo constitutus, locutus est, ,, dixitque impleri oportere locum " Apottolicum Judz przyaricatione , vacuum. Implevit illum Mathias in ,, Apostolorum Collegium cooptatus. ,, Et congregatis adhuc in codem e , lectionis loco Discipulis, , Pentecoftes Festum ageretur, tunc " ingens ille factus est de cœlo fo-,, nus tamquam advenientis Spiritus vehementis, qui totam illam bea-,, tissimam domum complevit. Tunc " fuper Apottolorum , aliorumque ,, qui ihi aderant , capita apparue-,, runt lingux tamquam ignis. Tunc ", denique omnes Spirity Sancto re-" pleti funt.

,, Nos quamquam haud d'gni, nihilo ,, miuus vere ac legitume in locum ,, magui Apostoli Petri fuccessimus; ,, & certe fumus, licet immerentes, ,, Ecclesse Caput. Vos itaque hor-,, tamur, ut locum Moderatoris ve-,, star vacuum impleatis, atq, sistem

", verbis utimur , quibus uft funt ,, ii, qui ad Apostolicam electionem , congregati erant : Tu, Domine, , qui corda nosti omnium , ostende. ,, quem elegeris ; non quidem per ,, forges, ut tune peculiari quodam " tuo nobisque impervio consilio fa-", chum eit, fed per viam fuffragio-", rum , quam deinde Ecclesia tuo ,, illustrata lumine prateriplit : at-,, que illud nobis , Domine peraman. " ter tribue , ut omnes , quotquot " adfumus , Spiritu Sancto , & donis " illius repleti, Spiritu Sapientia & " Intellectus, Spiritu Confilii & For-" titudinis , Spiritu Scientie , & Pie-" tatis, Spiritu denique Timoris tui ., ex hot loco discedamus,

Catalogus magnorum Magistrorum Ordinis S. Jacobi in Lustrania,

Hic Catalogus nsque ad Regem Dom Petrum inclusive habetur apud d. Abb, Justinianum Historie Cronologiebo dell' Origine degli Ordini Mistiari d. Parte Seconda pag. 615. Collettor. Gallum d. 2011. 3 pag. 305.

I. anno 1295. Dom Joannes Fernandez.
II. Dom Laurentius Yagnez, aut Yannez.

III. Dom Petrus Estazo.

IV. Dom Garzias Perez. V. Dom Vasquez Moreno.

 Dom Ægidius Fernandez de Carvallio.

VII. Dom Stephanus Gonzales.

VIII. Dom Ferdinandus Alphonfus de Albucherche.

IX Dom Rodrique de Vasconcellos.
 X. Infans Dom Joannes filius Regis
 Dom Joannis I.

XI. Dom Didacus filius Infantis Dom-

XII. Infans Dom Ferdinandus filius Regis Dom Eduardi.

XIII. Dom Joannes filius Infantis Dom Fernandi , XIV.

XIV. Dom Joannes Infans filius Regis Dom Alphonfi V.

KV. Dom Alphonfus Infans filius Regis Dom Joannis II.

XVI. Dom Georgius de Alincanstro Infans filius naturalis Regis Dom Joannis 11

Postmodum magnum Magisterium primo datum in Administrationem, & deinde unitum fuit Corone Lu. fitanc: d. Fontang pag. 292. tom. 2. d. Hermans d. pag. 176. som. 1,

XVII. Dom Joannes II. Rex Portugal, liz , Ordinis Administrator: d. Fon. tana d. pag. 292.

XVIII. anno 1495. Dom Emmanuel filius Infantis Dom Ferdinandi filii Regis Eduardi, rexit annos 26.

- XIX. anno 1521. Dom Joannes 111. filius Dom Emmanuelis, rexit annos 35., & tunc Julius II. Summus Pontifex univit Magisterium Regiz Coronz Lustanz : d. Justimianus pag. 615. Fontana d. pag. 292. d. Hermans som, 2. d. pag. 176.
- XX. anno 1557. Dom Sebastianus filius Dom Joannis Polihumus Dom Joannis III., rexit annos 21,
- XXI. anno 1578, Dom Henriques Cardinalis finus Regis Emmanuelis, rexit annos 2,
  - Quoad enumerationem sequentium Regum Hilpaniarum, qui possessionem retinuerunt Regni Lustraniz; vide quz adnotabimus in Catalogo magnorum Magiltrorum Ordinis Jefu Chritti in Lufitania.

XXII. anno 1580. Dom Philippus II. Hifpaniarum Rex, & Lufitania, re. xit annos 18.

XXIII. anno 1598. Dom Philippus III. Rex Hispaniarum , & Lufitaniz , texit annos 23.

XXIV. anno 1621. Dom Philippus IV. Rex Hifpaniarum, & Lufitanix, rexit annos 10.

XXV, anno 1640. Dom Joannes IV. Dux Bragantiz proclamatus Rex Lusitania, rexit annos 16.

XXVI. anno 1656. Dom Alphonfus IV. Rex Lusianie filius Dom Joannis IV. depositus e Solio, vixit annos II.

XXVII. anno 1667. Dom Petrus Regens Regni, Germanus Frater Alphonfi, pottea Lustanie Rex, rexit annos 39.

XXVIII. anno 1707. Dom Joannes V. Rex Fideliffirexit annos 44. mus; de quo glorioso titulo videantur ea que infra adducemus in Catalogo magnorum Magistrorum Ordinis Ielu Christi in Lusia tania.

XXIX. anno 1751. Joseph I. Lusitaniz Rex Fideliffimus optime regnat,

## DISCURSUS CXIX. SECTIO ARGUMENTO

Et Summario non indiges, quippe continet Italico , & Luftang Idiomate feriem, qua addutta eft in Prima Settione .

N hae Sectione exhibentur eadem. Documenta ex Urbe ad Nos tranfmilla à Reverendissimo Patre Magi. stro Aloysio Laghi Generali totius Ordinis Carmelitarum, in quibus tota, & integra feries datur Intitutionis Ordinis Equeftris Sancti Jacobi in. Hispania, & separatio facta pro Lufitania Regno, una cum indicatione Bullarum Summorum Pontificum fuper hac separatione, & demum gesta per magnos Magistros tum Hispanos, tum Lustanos.

Quo-

Quorum Documentorum Italico Idiomate expressorum exhibetur translatio in linguam Lustanam.

Notizie circa l'Ordine Militare di S. Giacomo in Portogallo mandate dall' Ecc. Sig. di Almeida Portugal Principale della Santa Chiefa. Patriarcale di Lisbona.

" IN ordine al primo interrogato. " I rio, è indubitato, che l' Ordi-" ne di S. Giacomo in Portogallo , non hà avuto diverso principio ", da quello, che hà avuto in Spa-, gna; anzi il medefimo Re Dami-, ro primo di Leone, il quale im-, mediatamente dopo la celebre. . battaglia de Clavio li dette prin-, cipio in Spagna ( fecondo l' opi-, nione più commune) è il mede-, mo, che riconosciamo per fon-" datore dell' Ordine di Portogallo, , nè questo hà, ò hà avuta diver-, fa Bolla di approvazione, mà bensi la medesima di Alessandro , Terzo Benediffus Deus emanata , nell' anno 1175. ( non vi è dub-, bio però , che già per l'avanti , quett' Ordine era stato approvato , dalli Vescovi di Spagna ) e tutte , le altre, che dopo vi fono sta. ,, te per il medefimo fine, come " quella di Lucio Terzo nell' anno , 1581, l' altra di Ulbano Terzo , l' anno 1187, due d' Innocenzo " Terzo, una nell' 1205, e l'altra ,, nel 1209, altra di Onorio Terzo ", nel 1224. quella di Innocenzo , , Quarto nel 1247. e finalmente , quella di Giulio Secondo rell' an. , no 1507, e tutte, quelte fono Bol-" le di conferma, ed approvazione ,, dell' Ordine in commune, pre-..., feindendo dall' effere in Porto-" gallo, ò in Spagna; c fe l' Or.

,, dine di S. Giacomo in Portogal, lo folle ttato diverio da quello di Spagna, è indubitato, che douprebbe avere qualche Bolla, che peccalmente lo confermate in Port, togallo; il che nè vi è, nè fi potramo folla, mente bensì motrare le Bolle, che approvarono la divozione che fece l' Ordine, lo che fu per le caufe fuffeguenti.

, Siccome fin dal tempo del Re D.

, Alfonfo Henriques Primo, a pro, porzione delle Terre, che fi an, davano conquistando da Mori, li
, Monarchi Potrophes andavano fa, cendo ancora grassili donazioni
, all' Ordine di S. Giacomo di
, motti Castelli, Ville, e Luoghi,
, con condizione però, che i Mae,
, stri, e Cavalieri del detto Ordine
, i li ajutassero nelle guerre contro
, i Mori, e contro de Christiani,
, che fossero loro inimici.

" Trovandosi molte delle dette Terre " situate nelle Frontiere de' Regni " di Leone, e di Cattiglia, suc-" cesse molte volte, che i Maestri " dell' Ordine, e suoi Cavalieri " ( tra de' quali si trovarono molti " Portogheli ) facevano la guerra. " contro di Portagallo, continvando ,, in questo disordine fino al tempo " del Re D. Dionisio; questo Monar-,, ca principiò a riflettere, che facen-,, dofi fomiglianti infulti contro la-, condizione espressa nelle dette " donazioni, era cofa infopportabile, " & ingiusta, che colli suoi medesi-" mi Vatfalli, e col proprio Capita-, le del suo Regno si facesse la , guerra contro il medefimo Regno. ,, considerando , che non potrebbe " evitarfi questo grande inconvenien-, te in quanto i Maestri dell' Ordine follero Castigliani, e risiedesie-

.

,, ro ne' Regni di Castiglia, ove sta-,, va situato il detto Convento de ,, Veles principale residenza dell'Or-, dine.

", dine. ", Ricordandosi ancora, che il Re D.

" Fernando Secondo di Leone per " fomigliante causa aveva scacciato " fuori del fuo Regno i Cavalieri di "S. Giacomo, atteso che avevano " seguitate le parti di Cattiglia nelle , guerre ch'ebbe, quando l'impedirono la tutela di suo Nipote il Re D, Alfonso, " Il sopradetto Re D. Dionisio per " mezzo de' fuoi Ambasciatori rap " presentò el Papa quette ragioni, " dicendo che i Maestri non adempivano le condizioni, colle quali le dette Terre erano state donate ,, al detto Ordine , e che oltre di " quetto i Maettri de Veles occupati nelli Regni di Leone, e di Castiglia, mai accudivano, nè visi-", tavano questi di Portogallo, e dell' " Algarve, dal che ne veniva la

" trascuratezza dell' osfervanza rego-" lare, il deterioramento de' terreni, e la rovina delle Ville, Cattelli, e Palazzi, atteso che i Cavalieri, che abitavano nel Regno di Por-, togallo venivano chiamati dalli ", Maestri dell' Ordine nei Regni di " Castiglia, ove li occupavano in " diverse Spedizioni, & impieghi; ,, dal che ne rifultava, che tuttti i beni del detto Ordine se ne an. " davano in rovina fenza rimedio, i " quali ancora distipavano i Maestri , del medemo, atteso che di propria " autorità, senza facoltà, e contro i giuramenti, che avevano presta-

,, ti, cottava, che avevano fatte mol-

", te alienazioni de' beni, e terre del

" medesimo Ordine a persone Seco.

" latt, del che se ne davano molti

" esempi nella supplica, che a quest'

" effetto fecero al Papa gli Ambascia-;, tori, e Procuratori del Re.

, Esaminate attentamente in Roma le " ragioni espresse nella supplica del Re D. Dionifio, e verificato l' el. posto, il Papa Niccolò Quarto fe-, ce spedire una Bolla colla dara dei " 17. Settembre dell' anno 1288. " nella Città dell' Aquila, ove si " trovava, colla quale concesse la " facoltà di fare l'elezione del Ma-" estro del detto Ordine ne Regni di Portogallo, ed affolvè li Ca-", valieri Portoghesi dall' obbedienza, che dovevano alli Maestri di Veles, alli quali fino a quel tempo erano stati soggetti, e che il detto Maestro amministrasse libe-,, ramente tutte le persone, e beni del detto Ordine Portoghese, sì nel " temporale , che nello spirituale ; " rifervando però al Maettro Gene.

" medefimo Ordine. "
Ma ficcome fopra questa clausula, e
" dipendenza di dovere essere vista"; ti i Cavalieri di Portogallo dalli
" Maestri di Spagna su introdotto
" litigio, procurando questi di an" nullare la giurisdizione de' Maestri
" di questo Regno, poichè voleva" no, che questi li fossero foggetti
" totalmente; in quanto durò la li" te, quelli di Spagna non esercitato" no la giurisdizione della detta vi" sita: avendo poi li Cavalieri Por" togsesi vinta la medesima lite,
" surono associato dall' obbligo di

rale la visita, e correzione del

" dover ellere visitati .

3. In questo stato di cose, ancorche la 3, detta Bolla sosse stata spedita, la 3, concessione della medema non eb-3, be il suo estetto sino all'anno 3, 1290, nel qual tempo ritrovandosi 3, già il medesso suddetto Papa in 3, Roma, in Santa Maria Maggiore

nel

,, nel principio del detto anno spedi un' altra Bolla del medesimo, tenore, colla quale ratistò la pri, ma, ed in virtù d' ambedue le suddette Bolle su eletto canonicamente per Maettro dell' Ordine di Portogallo D. Giovanni Fernan des, persona in quel tempo di meriti si grandi, che la di lui elezione riportò l' applauso generate di tutti.

"Nel detto anno prefe possessio della "nuova Dignità, cioè nel 1290,, ed "nimmediatamente principiò a risfarcire tutti li edifici, e Cattelli , "che in tempo de' Maestri di Spa-"nga erano andatti in rovina: e nel, "la Villa de Mertulla sece fabri-"care una Torre chiamata vulgo "de Homenagem, sopra la Porta "della quale i vede la seguente inscizione.

D. Giovanni Fernandes il Primo Ma-,, eftro che fosse in Portogallo se-,, ce edificare questa Torre nell' an-

, no 1292, Il Maestro Generale di Spagna, che " allora era D. Pietro Fernandes " Mata, riclamò, subito contro l' " elezione del Maettro Provinciale D. Giovanni Fernandes, e contro la medema allegà in Roma quelle ragioni, che li parvero le più efficaci: nel Pontificato di Niccolò. Quarto non fu decisa la quettione, la quale continvando nel Pontificato del di lui Successore " Celestino, Quinto, questo confer-" mò in Napoli la separazione del-" li Portoghesi il giorno 17. Set-" tembre dell' anno, 1294. in vigo. " re della Bolla, che comincia Pa. " Roralis Officia debigum, il di cui ,, originale ti trova nell' Archivio " del Convento di Palmella nella. " Scanzia prima , mazzo quinto ,

" numero fettimo, e autenticamente " copiata nel Libro, che chiama-, no vuigo des Copos, fatto compilare dal Re D. Giovanni Secondo, fogli 9., e Lorenzo Pires de Carvalho la trascrive nelle sue Enucleazioni parte 1. fol. 299. Il medelimo Papa Celettino però poco tempo dopo annullò la detta Bolla de' 15. di Novembre con un'altra, che comincia Diligentes justiciam, data fotto li 22, Novembre del medefimo anno, la quale ritrovati , autenticamente copiata in tutti i libri dell' Archivio del detto Convento di Palmella, in quello chiamato, vulgo Dos Copos a fel. 9. in quello delle Spade, che fece fare, ed autenticare il Maeitro D. Giorgio nell'anno 1538. a fol. 21, nel Libro, che chiamano de Privilegi fatto fare dal medefimo Maefiro nell'anno, 1544, a fol. 13., e la trascrive parimenti il sopraddetto Lorenzo Pires a fol. 301. ed in questa Bolla non solamente " annulla quella, che aveva spedito ,, a favore di Spagna, ma il medesimo Pontefice dubita molto della , verità della medema, dando ad intendere, che potrebbe esfere tal " volta finta, ed apocrifa, come. , danno a conoscere le seguenti parole a ibi

Nos isaque dubitantes, ne forfisan aliquorum captione, importunisate, vel procacia luggerense alique sales listera super bis de nostra Curia ewanarunt Ge.

3, Per la qual causa Odoardo Nunes 3, de Leao nella Cronica del Re D. 3, Dionisio a fol. 109, chiama subrep-3, tizia l'altra Bolla a favore di Spa-

La Bolla, che fu fpedita fopra que-,, sto particolare, su publicata nella

Ca.

, Cattedrale di Lisbona in prefen-, za del Re D. Dionifio, e molti Si-, gnori del Regno dal Notaro Al-, fonfo Pires, lo che fegui nel gior, , no della fetta della Purificazione, , della Madonna dell'anno 1295.

, Non oftante tutto il sopra riferito, " continvando tuttavia le querele. ,, dalla parte di Spagna, il medefimo " Papa Celestino annullò l' elezione " del Maettro D. Giovanni Fernandes " con un altra Bolla, che comincia " Ex parce diletti Filii data fotto il " di 15. Novembre del medefimo anno, la qual Bolla fi ritrova nel Bollario nuovo di Spagna a fol. 237, ed il medesimo fece ancora il Papa Bonifacio Ottavo, nel di cui " Pontificato furono sì preifanti li », negoziati di Spagna, che l' Ordi-, ne tornò un altra volta allo sta-" to antico, e fotto l' obedienza , de' Maettri d' Ucles .

Subito che in Portogallo si ebbe la " notizia della morte di questo Pon-, tefice, li Cavalieri di S. Giacomo, ,, che profeguivano le loro istanze ad , effetto di estere rimessi nel postesfo di eleggere il Maettro in que-, flo Regno, a tenore della Bolla di Niccolò Quarto, concella per li giuttificati fondamenti nella me-", dema efpressi, approfittandosi della Sede vacante, (che durò per lo spazio di due anni, e tre meli) congregarono il Capitolo Pro-, vinciale, nel quale eleffero Mae-,, stro il loro Commendator mag-,, giore D. Lorenzo Annes, il qua. le era persona qualificata in que-,, no Regno: il detto Maestro pre-" le pollesso del magistero, e tut. » to il tempo della fua vita perfe-" veiò effendo tale, ribattendo tut-,, te le diligenze che fecero i Ca-, valieri di Spagna, per annullare

" la di lui elezione; terminata però " la Sede vacante, fubito che fu e. » letto il Papa Giovanni vigetimo ... Secondo, quelli ottennero dal me-» desimo un Breve spedito il di 17. » Aprile dell' anno primo del fuo " Pontificato, che viene ad effere " nell' anno di Cristo 1317., col » quale comandava al Re D. Dio. » nisio, che facesse immediatamente » deporte il nuovo Maestro, ed ob-» bligatle i Cavalieri a rinovare un' » altra volta l'antica obedienza alli » Maettri di Spagna: ma i Porto-» ghesi, che molto mal volentieri » fi accomodavano ad ellere privati » per la feconda volta della regalia » di avere un Maestro nazionale, fe-» cero le loro proteste, e prosegui-» rono nuovamente in Roma con. » questa causa, di maniera tale, che » informato meglio il Papa della. », giuttizia, che alli medefimi affiste-,, va, comandò, che si sospendesse , l'esecuzione del detto Breve, e-, che se ne spedisse un'altro in loro , favore fotto il di primo Giugno , nel terzo anno del suo Pontifica-, to, commettendo la cognizione di ,, questa causa agli Arcivescovi di " Braga, e di S. Giacomo; e ficco-" me il primo si scusò dalla Com-" missione, ne fu spedita una secon-, da al Vescovo di Silves.

Contro quella revocatoria del Pontefice fi era dichiarata una parte,
molto forte, cioè il Re D. Diomifio, attefo che unitamente con
i Cavalieri aveva preso questo negozio a carico suo; e siccome in
quel tempo teneva in Roma due
Ambasciatori di considerazione,
per mezzo de' medesimi rappresen,
tò un'altra volta vivamente al Papa le ragioni che vi erano, acciò sosse reputata giusta la separa-

zione

,, zione, e creazione del nuovo Mae-" thro in Portogalio; ficcome il fon-,, damento più forte che allegavano " i Cattigliani era, esfere contro il ", buon' ordine naturale, e politico, ., che in una Republica vi fossero ,, due Tette, e che era maggiore ,, deformità, che in un solo Ordi. 21 ne militare vi fossero due Supe-", riori, il Re comandò, che si " fodisfaceile questo dubbio, rispon-, dendo, che li Maestri di Spagna " erano Superiori, e che quelli di " Portogallo li farebbero rimasti su-" bordinati nella Visita, conforme " ordinava la Bolla di Niccolò Quar-, to, allegando per esempio i' Or-,, dine di Avis con quello di Cala-, trava, ed altri fomiglianti, che ri-" ferisce il Padre Fra Francesco Bran-, dao al fol. 139. del libro 16. del-, la Monarchia Lufitana,

"Non tralafciatono i Maestri di Spagna
di procurare per tutte le vie l' u
nione delli Cavalteri Portughesi, neil
Maestro Lorenzo Annes di resseria
e confervarsi fino al fine della sua
vita nel Magistero; e lasciò la
causa in si buon stato, che dopo la
di lui morte senza interruzzione si
continvò in questo Regno la Successione de Maestri.

Dopo che i Giudici Delegati per ormidine del Papa Giovanni vigefimo,
mecondo ebbero guftato de' meriti
meti di quefta caufa, fi andiede profe,
meti guendo la medefima fino che nell'
manno 1320. D. Diego Moniz Maemeti di S. Giacomo in Spagna pumeti blicò una Scommunica contro. D.
meti di Dorenzo Annes, ed altri Cavalieri
meti Portogallo, obbligandoli ad
meti di guerri a lui, ed a comparimeti ravanti di lui, come Superiometi rutti i. La Scommunica fu
meti fpedita in incime dell' Arcivefcovo

", di Toledo, Vescovo di Salamança, " e Decano di Lugo, i quali doveyano effere aggiunti pella detta-" Caufa per Giudici della medefinia. , Vedendo il Maestro D. Lorenzo An. . nes, che si lui, che i Frati suoi " fudditi erano ftati dichiarati Scom-, municati , appellà dalle censure. , alli 20. di Giugno del medefimo ,, anno nella Città di Lisbona inpresenza di D. Stefano Annes de Vasconcellos Veicovo di quella. " Città, di D. Gerardo Vescovo d' , Evora, di D. Stefano Aunes Boc-" cardo Vescovo di Coimbria, e di D. Martino Vescovo di Viscu, dichiarando, che non andava ad in-, terporte la sua appellazione in. " Spagna, ed a far conttare la giu-, flizia, che li aflitteva avanti del Mae. " itro D. Diego Moniz, per il giusto timore che aveva, che si con lui, che con i Fratt suoi suddiri , fossero praticate violenze; e la. ,, ragione che aveva di temerle era fondata in alcuni esempi, che al-" legò in presenza de detti Prelati; e non contento di quelta appella. ,, zione, mandò ancora ad appellarsi , in Siviglia il di 17. Agosto del medefimo anno, avanti dell' Arci. , vescovo D. Fernando, e del Ve-" fcovo di Cadice D. Fr. Pietro, , constituendo a quett' effetto suo " Procuratore Martino Pires Tefo-" riero di Silves: interpolta la detta ., appellazione, e decorsi i termini " de jure, fu prolongato quello liti-" gia di forte, che il Maestro Lo, , renzo Annes rimale godendo il , fuo Magistero.

3, Dopo la di lui morte li fucceffe in 3, quefta Dignità D, Pietro Efcacho, 3, il quale per alcuni indizi fi crede 3, effere nativo di Eisbona, ed al 31 quale giovarono tanto le appella-21 zioni

, zioni interposte dal suo Antecesso, re, che non sotamente ottenne il , fassi la sua elezione con quiete, , ma si mantenne nel possesso del Magistero, finche viste, essendo, motto nell'anno 1329

" Dopo la di lui morte i Tredici dell' .. Ordine si radunaziono nel Capitolo, , nel luogo detto Alcacer do Sal, ,, ed in di tui luogo eleilero il Com-" mendator maggiore Dom Garcia. Pires : 1 nomi de' tredeci, che si trovarono presenti alla detta ele-,, zione, sono i seguenti: D. Garcia Pires Commendatore maggiore : Lorenzo Gomes Taveira Commen datore di Palmella; Affonfo Furtado Commendatore di Mecejana; Affonso Etteves Commendatore di Sezimbra; Pietro Affonso Commendatore di Alvade : Fernando Pires Commendatore di Cattroverde; Affonso Barco Commendato re di Ourique : Gonfalvo Martius Commendatore di Cabrella; Gon-" falvo Fernand:s Commendatore di , Aliuttrel ; Gonfalvo de Onveira-Commendatore di Cazevel; Gio vanni Vasques Commendatore de' Santi; Lorenzo Gonfalves Commendatore di Almodovar; Marti-", no Annes Commendatore di Gar. " vao per Fernando Reymundo Com-" mendatore di Rojatrica assente.

In quetto tempo i Cavalieri dell'Ordine di Spagna continvavano con
grande fervore il fopiadetto liti,
gio, facendo retterate ilianze per
l'unione delli Cavalieri di Portogallo al loro Magniero, di matineta tale', che temendo il Re D.
Aifonfo Quatto, che regnava in
quei rempo, che nell'elezione vi
tuce d'ile qualche feoncetto, e
che quetto folfe caufa di pregiudicasa la giultiza, che affiteva al

", Portogallo, feriffe una lettera egli " Elettori, colla quale li raccomen. " dava la concordia, e la guitte , nella detta elezione , ad eff. ito , ,, che per quelta caufa non perico. laile il lingio, e la difunione de Portughefi toile caufa di far prevalere " l'ingiuitizia de Cattigliani; e per " maggior cautela, e per effere in-, formato di ciò che fi passava nella .. detta elezione . comandò a Fer-,, nando Gonfalves Cogominho Ca-,, valiere, vulgo, Fidalgo di molta " confidenza, che andaise ad athite, , re alla detta elezione, e che ofser-" vasse ciò che succedeva nella me-", defima, e che da parte fua pre, ,, fentasse agli Elettori la lettera se. . guente .

Dom Affonso per la grazia di Dio , Re di Portogallo, e dell'Algarve. ,, A voi Commendator maggiore, e ,, Frati dell'Ordine di Cavalleria di ,, S. Giacomo, falute.

", Sappiare. che mi è itato rappresenta. , to, che D. Pietro Efcacho votro " Macitro è passato a miglior vita, ,, la di cui motte mi dispiace, essen-,, do quello ttato molto proficuo " per il mio fervizio, e per il van-, taggio di Voi tutti , e di cotelto . Ordine: però vi prego, acciocchè , tutti quelli che dovete intervenire , all'elezione fiate d'accordo in far. ,, la : ed è necessario , che facciate. , così, non tanto per il fervizio di " Dio, e mio, quanto per il van-, taggio di Voi tutti, e di cotello " Ordine : come ancora è altresì " molto necessario per ragione della " lite che avete nel Palazzo, che fi , trova nelli tteffi termini, come più , esatramente vi tiferità tutto Fer-", nando Gonfalves Cagominho mio " Vassallo, che invio a Voi sopra-, quelto particolare. Voi altri da., rete fede a tutto ciò, che quello vi dirà da parte nottra, che to ve lo graduò, e favorirò si voi, che cotetto voito Ordine. Data in 3 Santarem li 19. Maggio

Martino Etteves la lumfe per ordi-

, ne del Re. A viita di questa Lettera gli Eletto-, ri fecero la loro elezione con tut-, ta quiete, e di li innanzi rimafe. , nel suo vigore la separazione dell' , Ordine di l'ortogallo ; attefo che , Eugenio Quarto la confermò, e. , fece imporre perpetuo filenzio alla , caufa, e pretentione de Cattigliani. Questa Bolla non apparifce ne. , gli Archivi d.il Ordine , ma però , molti Autori gravi fanno menzio. , ne della medelima, come fono tra , Francesi Schoon beck, Helyot, Her-, mant, ed aitii molti ; e de Porto-, gheli Fra Bernardo de Brito nella Cronica de Citter. lib. 5. cap. 15. fol. 613. Emanuelle de Faria nel 2. tomo dell' Europa, par. 3. cap. 3. S. 27. fol. 369., il quale di-, chiara fino chi la portò da Roma. 39 Brandano nella Monarchia part. 5. 2) fol. 142, Fr. Girolamo Romano nelle Republiche tom. 1. lib. 7. ,, cap. 3. fol. 404. , e nell' litoria. manofcritta degli Ordini , che fi , conferva nella Libraria del Con-, vento della Madonna Santissima. , della Grazia di questa Città nel lib. t. cap. 3. Brandano nella 6. parte 31 della Monarchia fol. 385.

Quetta separazione però non fu ap-" provare Ordine nuovo, ma bensi " dividere un medefimo Ordine in. " due parti; come appunto il mede-" fimo Ordine di S. Giacomo di , Spagna rifedeva primieramente. , nel Regno di Leone, e dopo in tempo del Re Fernando Secondo n fu trasportato nel Regno di Catti-

tratta Motta de confiini, Qidin. lib. r. cap. 3. fol, 12., eilendo in Leone la refidenza primaria dell' ., Ordine di S. Marco, ed in Catil. " glia il Convento di Ucles; ne per " quetta divisione, non ottante l'ef-" fere Regni differenti, divifi, e con ,, diversi Re, mai fi diffe, che l'Ot-, dine di S. Giacomo nel Regno di " Calliglia folle diverso, o aveile dif-" ferenti fondatori da quello di Leo-, ne: ità fimiliter : ancorche l'Or-" dine fiafi divito in Portogallo, non , perciò venne a rimanere Ordine.

, glia, nel quale regnava Alfanfo

, nono, di che oitre altri molti ne

,, diverso, anzi rimase itabilito col-" la medefima antichità, privilegi, e " Fondatori.

Ne fino ad ora ho trovato, o vedu. ,, to Autore alcuno, che abbia fcrit-,, to, o fia itato d'opinione, che l' .. Ordine di S. Giacomo in Porto-,, gallo abbia avuto diverfa origine, ,, e principio da quello di Spagna, " a riferva del folo Giuseppe Miche, " li Marques nel fuo Teforo milita-" re, il quale avendo scritto dell' Ordine di S. Giacomo in Spagna a fol 40. dopo a fol. 48. pretende , dar notizie dell' Ordine di S. Gia. " como in Portogallo, e lo suppone fondato in tempo del Re D. Dionifio; ma 'ciò fenz' altro fon-" damento che il poco verificar si di quel tanto li è venuto in testa di scrivere, avendo sbagliato in qua. si tutto quanto ha scritto; e per " prova di ciò dice nel medefimo " luogo, che il primo Convento " dell' Ordine di Portogallo fu nel " luogo detro Alcacer do Sal, quan-", do la verità si è, che fu in Lisbona , conforme veruno ne dubita : dice di più, che da Alcacer il 2) Convento fu trasportato a Pal,

mella;

", mella, qual ora tal mutazione di " Convento fu fatta veramente a. " Mertola: poi dopo si fece la se-, conda mutazione in Alcacer, e di fi allora è che si mutò in Palmella, la qual Villa rimane in faccia " a Lisbona dall'altra parte del Ta-" go, ove oggidi parimenti si ritro-"va, come riferisce Giorgio Cardo-,, fo nell' Agiologio Lufitano tom. 1. adi 26. Pebbrajo pag. 529., ed , in questo ultimo Convento paf ., sarono li Frati li 26. Ottobre del ,, 1482., nel qual giorno in detto " Convento si dice l' Offizio della " dedicazione della Chiefa, e vivono " nel medesimo venticinque Frati professi, e Conventuali, tra li quali vi è un Maeltro di Grammatica, " ed un' altro di Teologia morale : , nel medefimo vanno a fare il No-, viziato, e Prof. sione li Chierici, " che sono proveduti con Benefizi " dell' Ordine : il detto Micheli però , non seppe queste notizie, e per " mancanza di verificazione sbagliò " quasi tutto quanto scrisse degli " Ordini, principalmente di quelli ., di Portogallo .

" Poichè trattando dell' Ordine de' Avis " a fol. 25. di quel libro, dice, che " questo ebbe origine dopo l'ettin, " zione de' Templati, supponendo, ", che questi si ettinguestero in tem ", po del Re D. Alfonso Henriques: " afferma, che D. Pietro Primo li-", berò Avis dail' obedienza di Ca. " latrava, e finalmente è Autore di ", si poco credito, che nel medesimo ", luogo afferma, che il medesimo ", Re D. Pietro su quello, che vinse ", la Battaglia detta d'Alibarrota. " Tutti il altri Autori, che hanno

", Tutti li altri Autori, che hanno ,, feritto degli Ordini Militari, e che ,, fono a mia notizia, feguono per ,, l'infallibile l'opinione, ,che l'Or-

, dine di S, Giacomo in Portogallo , abbia avuto il medelimo princi, ., pio, e li medefimi Fondatori di , quello di Spagna; e fe ciò non. ,, toile itato, non farebbe itata dif. " ficoltata tanto la separazione del " detto Ordine, la qual lite durò il " decorso di molti Pontificati; atte-,, fo che avendo avuto principio nel , Pontificato di Niccolò Quarto . ,, non ebbe fine, fe non nel tempo , di Eugenio Quarto: ne sarebbe. ,, stata necessaria l'attenzione di tan-, ti Re Portoghesi, per fondare un , nuovo Ordine militare in Porto-" gallo, quanti ve ne fono pallati " dal Re D. Dionifio, fino al Re-, D. Alfonso Quinto, nel di cui re. " gnare ebbe fine la causa della se-" parazione dell' Ordine.

E tutto quelto sarebbe stato super-,, fluo , se l' Ordine di Portogallo ,, non folle stato rigorosamente il " medefimo di quello di Spagna, per ,, la quai ragione i Spagnoli faticaro-,, no tanto tempo, acciocche l' Or-", dine non si dividesse, il chè non " l' aurebbero fatto, se l' Ordine co-" me diverso foile stato fondato di ,, nuovo; ed in fatti non eilendo ta-, le durante la lite, alcuni Pontefi-" ci comandarono, che si riuni sie " all' Ordine Spagnolo, come capo , principale, come fecero li Ponte-" fici Bonifacio Ottavo, e Celettino " Quinto: dal che ne viene la cer. ,, ta confeguenza, che non era Or-" dine nuovo, attesoche era delli " medesimi Fondatori, ed era mem-" bro di quello di Spagna, il quale " era la sua testa, come danno ad " intendere le precise parole espresse " nella Bolla di Giovanni vigefimo " fecondo nell'anno 1317. Inter ca. , tera inberentia : ibi

Exempli mali perniciem ministrabas

cum capus nequeat sine doloris immensicase persistere, cui membracorponis succidantur. Et instra

Vos ab ipfius Magistri Generalis obedientia, & subsectione substabere, & a compage unici Corporis ojusdem Ordinis segregate & c.

, Dal che si conosce, che li medesimi
, Pontesci successivamente più bene
, informati convenneto, ed appro, varono la detta separazione, rico, noscendo il suddetto Ordine colla
, medesima antichità, e procedente
, dalli medesimi Fondatori, che, quello di Spagna, dal quale come
, membro lo separarono dalla sua
, testa.

Nè la feparazione, o mutazione da 
y un Regno all' altro approvatadalla Sede Apostolica poteva tadalla Sede Apostolica poteva taglierii l'antichità la prima fondazione, o privilegio alcuno, conforme è Dottrina abbracciata da
Bordono in Theat. preced. num,
376., e finalmente, che l'Ordine
di Portogallo abbia il medefimo
principio, e li medefimi Fondato,
ri che ha quello di Spagna, lo
riferiscono espressamente AndreaMendo de Ordin. Disq. 1. quast.
6. n. 135. ibi.

Apud Luftsanos idem Ordo Santii Jacobi absque alia inflientione, confirmatione, & exordio vignit, ac viges & c.

"Agoltino Barbola rom. 15. Apoltol. "decis. Collectanea 317. ibi Equites S. Jacobi apud Lufitanos eadem babent initia, qua Santti Jaeobi apud Cassellanos babuernut, aemdem regulam, samdem babi.

,, Ne pure li medelimi Spagnoli, alli ,, quali fu totalmente odiosa la det-,, ta separazione, contrastano, o "", mettono in dubbio il medefimo principio, antichità, e Fondardo si al fuddetto Ordine, chiamando ancora molto tempo dopo feguita la feparazione, il Convento di Palimede della medefimo Ordine, come ferive, Diego da Motta Frate di Spagna, in diverfe parti, come fi puol vedere, allegando per provate ciò, che afferma nel lib. 2. a fol. 93. le antiche, e fingolarissime pitture del detto Convento, ibi

B ancora si dice, che nel Convento di S. Giacomo della Villa di Pal, mella, che è di quest'Ordine ec.

"Bed essendo del suo medessimo Ordine "Spagnolo è indubitato, che ha av-"utt li medessimi Fondatori, rap-"presentando ancora oggi tra l'uno, "e l'altro Regno il medessimo Cor, "po mistico , ancorche soggetto a "diversi governi; nè questa plurali-"tà di Conventi, benchè in diversi "Regni, leva questa mistica unità "dell'essere tutta una medessima Re-"ligione, ut bene notat Card, de "Luca de pigced, lib. 3. decis. 25. "n. 5. ibi

Quia pluralisas Monasteriorum non, sollis unitatem Corporis, quod unicum dieisur ex omnibus religiosis ejusdem instituti constitutum.

3. In ordine al fecondo interrogatorio,
3. col quale si procura di sapere la di
3. visione de'gradi tra gli Ecclessatici,
3. Secolari, e Servienti, è da avver,
4. tirsi, che nell' Ordine di S. Gia
4. como non vi sono questi trè gra5. di divisi, come nella Religione di
6. Malta; poichè in questo vi sono
6. sono Ecclessatici, e Secolari,
6. nè mai vi sono stati Frati ferventi;
6. a questi però nell' Ordine di S. Gia
6. como corrispondono li Frati non
6. como corrispondono li Frati non
6. como

" Conventuali, che non convengo-,, no nelle regalie, e privilegi in co-», sa alcuna colli Conventuali, e co-", stituiscono una come specie diver-,, fa; tra i Frati Cavalieri però, ed , i Frati Ecclesiastici (che sì gli uni, ,, che gli altri comprende questo no , me di Frate ) non fo che vi fia-,, stata giammai altra divisione di " gradi , a riferva dell' efercizio, " poiche i Secolari sono applicati al-, la guerra contro gl'Infedeli, e ,, gli Ecclesiastici sono applicati al ,, Coro, e al governo delle Chie-, fe , e dell' Anime : ed ancorche ", questa formalità, e dittinzione , di esercizio non sia molto for-" malizzata, e propria, poichè an. ,, ticamente si trovavano gli Eccle-" fiaftici colla Spada alla mano nel-" le Campagne contro gl' Infedeli ; ,, come raccontano le nostre Istorie, ,, e fuori delle Campagne li Cavalic-, ri affistevano nel Coro, come de-" terminano i Definitori, essendo ,, quasi communi ancora questi eser. " cizj medesimi, poichè è indubita-,, to, che a riferva del voto di casti-,, tà coniugale, che professano i Se-", colari, non fo, che in veruna. ,, altra cofa fi diftinguano gli uni " dagli altri ; attefo che in viitù ,, dell'unione, che i primi Cavalieri ri di S. Giacomo fecero colli Cano. , nici Regolari di S. Agottino nel , Monastero di Lodio in Galizia, ", d' onde hanno avuto origine, e , fono cresciuti tutti quanti i Frati, , che vi fono presentemente al Mon-", do, sì gli uni, che gli altri rima. ,, fero uniti di tal forte, e fenza di », stinzione di gradi promiscuamente " vincolati, che degli uni, e degli " altri, sì de' Cavalieri, che de' Ca-" nonici, senza distinzione di gradi " fe ne formò un corpo unico, che

..., fu l' Ordine di S. Giacomo, che ,, Alessandro Terzo approvò, si per ,, gli Ecclesiastici, che per i Seco. " lari, come lo riferifce Motta nel ., lib. del principio dell' Ordine cap. ,, 7. fol. 4 (., ed in quello de confir. ,, ord, lib. 1. cap. 2. fol. 2. ibi

Es inico cum Episcopis Concilio ro. garunt prafatos Canonicos Monasterii de S. Loyo, ut suarum animarum caram reciperent, & in une Religionis corpore convenirent &c.

" E poi nel Capitolo feguente con più

" chiarezza, ibi

Tunc bi Fratres Milites se ut mu. rum fidelisasis infidelium furori opposneruns, & us efficacius prestarent, unum corpus Religionis cumdittis Canonicis sub Regula S. Angustini facere statuerunt.

" Ed in queste due Classi, senza diffe-,, renza di gradi, a riferva solamen-" te della diversità dell'esercizio, ri-,, male fondato, come ancora oggi » presentemente lo è, e su approva-,, to l' Ordine di S. Giacomo diviso " in Militari, Ecclesiastici, e Seco-" lari, come avvertì Gabrielle Penoto " Hift. Tripart. lib. 2, cap. 70. fol.

,, 540. S. z. ibi Solum approbetur iple Ordo in duas Claffes divifus, alteram Militum, alteram Clericorum , quos conventualiter simul vivere sub unius Prioris obedientia jubes Oc.

" In ordine al terzo interrogatorio, la " regola, e forma delle prove, ed ", inquisizioni che si fanno per abi-,, litare qualfivoglia Cavaliere a rice-" vere l'abito, costa dalli Definito-, ri del medesimo Ordine Diffinit. 2. " fol. 112., la quale fedelmente co-" piata de verbo ad verbum, dice " così, ibi

Ed ordiniamo, e comandiamo, chè , la persona, che dourà esser ricev-

" uta in questo nostro Ordine Mili-, tare, ed a cui dourà darsi l' Abi. ,, to del medesimo per Cavaliere, sia " Soggetto nobile, o Cavaliere, o " discendente da' Genitori nobilitati " per azioni valorose di guerra, " vulgo Escudiero de linhagem; che ", sia legitimo da parte di Padre, e " Madre, e Cristiano per antica di-, fcendenza, fenza infezione alcuna, " per remota che sia, di Moro, o E. " breo, o Cristiano nuovo, o che , discenda da persona, che cometse telle delitto di lefa Maefta Divina, , ed Umana; e che i suoi Genitori, . ed Avi inclusive di ambedue le parti non fiano stati Gentili , Affic-, tuari, Contrattori, Mercanti, U-», furarj, ne Ministri delli medefimi . , nè che abbiano esercitati tali offi-, cj, ed abbiano vissuto col ritrat-. to delli medefimi , ne in tempo al-, cuno abbiano efercitato officio meso canico, ne vile, ed indecente alla , nostra Cavalleria, e che ne meno , quelli, che pretendono entrare ab-, biano fervito, d efercitato officio , alcuno, che li abbia fomministrato a il vitto, mediante la fatica delle , proprie mani, nè che fiano infamati, o incolpati di cofe, che li ", rendano infami, ed incapaci di o-», nori, e delle quali non se ne sia-", no già giustificati, o sincerati; ed . ad effetto, che ciò si offervi con migliore esattezza, comandiamo, , che quelli, che faranno ricevuti ", nell' Abito militare di questo no-" stro Ordine, ne siano avvisari pri-, ma che gli si dia, poiche dopo ,, che l'auranno ricevuto, ancorche " siano professi, e che abbiano Com-, menda, o pensione dell' Ordine, , in qualfivoglia tempo che fi fco-" prirà, che abbiano qualcuna delle , foptaddette mancanze, o difetti , si ", fcaccierà dal medesimo Ordine, e ", si leverà l' Abito Militare del me-", desimo, e quelli, che lo prenderanno con fraude, ancosche non ", coiti il loro difetto, venendo cò ", a notizia, perderanno il deminio ", ipio jure de' beni dell' Ordine che ", averanno, e come incapaci de' ", medesimi, faranno obbligati a re-", fittuirli, fenza afpettare altra fen-", tenza, nè accufa, cd' immediata-", mente l'applichiamo alla redenzio, ", ne de' Schiavi.

"E questa è la medesima formola del , le prove della qualità, che si fan-,, no nell'Ordine di S. Giacomo in-, Spagna, per l'abilitazione de Ca, , valieri, come cotta dalli Definito , i di quel Regno, sì negli antichi, fatti nel Capitolo Generale dell'an ,, no 1551, tit. 2 fol. 48., 'che nell' "Definitori moderni fatti nel Capi , tolo Generale del 1652, tit. 3, fol' 65.

, In ordine al quarto artícolo, terminato l'anno del noviziato con queli, la differenza di abito, che deteri, minano i Statuti, venendo prepa, rato il Cavaliere per fare la pro, fedinote, inginocchiatofi quello che professa, li dice quel tanto che apparisce dalli Formolari antichi, e moderni dell' Archivio di Palmella, la, e lo riferisce il nostro Antono no Pereira Frate, e Superiore del detto Convento nel suo libro - Compendio della Regola di S. Gia, como trat. 1. cap. 7. fol. 50.

"Noi avetat. 1. cap. 7. tol. 30.
"Noi avetat. 1. cap. 7. tol. 30.
", di approvazione : riflettete, fe sta.
", te sodisfatto di quest' Ordine, e se
", vi dà l'animo di offervare la Re", gola, e Statuti della medesima.
", E rispondendo di sì, quello che pro-

", fessa, continva: ", Noi vi riceviamo nel medelimo, ma

,, prima vi voglio domandare queste " cofe, e se negarete alcuna delle " medesime, e poi se si sapra, vi " spogliaranno l'Abito, e vi scac.

" cieranno dall' Ordine . 1. ,, Se avete promesso ad altr' Ordi-

" пе .

2. " Se siete accasato ; e se lo sarà, " mostrerà la licenza di sua Moglie ,, per professare.

3. ,, Se avete uccifo qualche Sacerdote, ", o comello altro Sacrilegio, che vi ., obblighi ad andare a Roma.

4. " Se fiete stato cimentato, o disfi. " dato, e voi non siete fuggito.

s. , Se avete alcuna infamia di gene, " razione, dicendoli effer voi di na-.. zione, o di schiatta de' Mori.

" E rispondendos a tutte quette doman-" de, quello che professa continva , Il Signore Iddio, che vi ha dato 39 grazia di bene incominciare, ve la ,, dia per meglio terminare.

B dopo di averli benedetto il manto

» colle Orazioni, e Versi costumati, " il Cavaliere fa l'espressa Professione " con queste precise parole.

,, lo tale mi offerisco, e dò a Dio ,, ed a Santa Maria sua Madre, ed 2, al Beato Apostolo S. Giacomo, e » prometto obedienza al Re, come , Maestro di quest' Ordine, ed a di 2) lui Successori canonicamente en-39 tranti, e faccio voto, e piometto " di vivere in castità coniugale, e. , fenza proprio ( espressione del voco , di povertà ) secondo la regola, », privilegi, e statuti dell' Ordine in ,, tutto il tempo della mia vita.

,, Ed allora vestendoli l' Abito già di " profesto, gli si dice .

" Noi vi riceviamo per nostro Frate, ", e nostro Fratello, e vi promettia. " mo pane, ed acqua, e la grazia. , dell' Ordine, ch' è grande, e vi 33 diamo parte di tutti i beni spirituali,

,, e temporali, che fino adesso sono " ftati fatti nell' Ordine, e fi faran-,, no fino alla fine del mondo.

, Dopo di che si termina quesi atto , col Salmo cantato Laudate Doin:-, num oinner gentes Ge, & il Verto ,, ed Orazione di S. Giacomo Esto " Domine plebi tuz Gc. e questa è », la medefima forma, e parole con ,, cui li D.finitori di Spagna, sì an-, tichi , che moderni determinano " la professione de Cavalieri.

" In ordine al quinto articolo, è in-, dubitato, che anticamente non si " davano le Comende dell' Ordine, " altro che per li fervizi prestati in ,, difesa della Fede ; e ciò è tanto , vero, che dopo fcacciati li Mori " da Spagna, determinò il Pontefice Pio secondo, in oslervanza di quel ,, tanto, che aveva già determinato " Calisto terzo, che li tre Conventi ", Portughesi degli Ordini Militari ,, staffero in uno de'luoghi dell' Afri-,, ca, acciocche potessero meritarsi ", le Comende colli fervigi, che ivi , prestassero. Questa determinazione " però fu rivocata, ed annullata da ", Paolo fecondo, e non già da Pao. " lo terzo, come erroneamente af-" ferma la Genealogia della Cafa di " Braganza nel tom. 2. fol. 501. " colla fua Boila : Rationi congruit, ", spedita nell'anno 1464., e perciò nel , tempo presente sogliono meritarfi, ", e darfi le Commende per li fervigi ,, prestati all' Ordine, o alla Corona, ,, come si puole vedere in Lorenzo " Pires de Carvalho nelle fue Enu-", cleazioni, principalmente nel tom. » primo .

, In ordine al festo articolo, l' Ordi-" ne di S. Giacomo di Portogallo . ha le Commende seguenti.

## Tomus Secundus Discursus CXIX. Sect. II. 169

### Nel Patriarcato di Lisbona.

| detta vulgo do Ti.<br>no nella Villa di                                                                  | Moneta Porto. | Li quali avuto ri-<br>fpetto alla maggior<br>valuta della mone-<br>ta Portughese, so- | Moneta Romana. |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| Setubal, che rende<br>ogni anno                                                                          | 380. € 000.   | no più di . fc.                                                                       | 380.           |  |
| La Commenda.<br>detta da Redizima<br>della Dogana di<br>Setubal, che ren-<br>de ogn'anno                 | 23, € 220.    | Riduzione a fli-<br>ma da fc.                                                         | 23. 22.        |  |
| La Commenda,<br>delle decime del<br>Sale della medefi-<br>ma Villa, che,<br>rende ogn' anno              | 310. e 333.   | Riduzione a fli-<br>ma di fc,                                                         |                |  |
| La Commenda,<br>detta de Mouguel-<br>las nel ditretto<br>della medesima.<br>Villa, che rende<br>ogn'anno | 234. ¢ 390.   | Riduzione a fli-<br>ma di fc.                                                         |                |  |
| Il Forno, vulgo<br>dos Palhares, che<br>rende ogn' anno                                                  |               | Riduzione a sti-<br>ma di sc.                                                         | 100            |  |
| Il Forno, vulgo<br>do Posso do Con,<br>celho, che rende                                                  | 42. e 000.    | Riduzione a sti-<br>ma di sc.                                                         |                |  |
| Il Forno, vulgo<br>da Judiana, che<br>rende                                                              | 30. e 000.    | Riduzione a sti-<br>ma di fc.                                                         |                |  |
| Il Forno, vulgo<br>do Fidalgo, che<br>rende                                                              | 49. € 020.    | Riduzione a fli-<br>ma di fc.                                                         |                |  |
| Il Forno, vulgos<br>dos Festos, che-                                                                     |               | Riduzione a fii-                                                                      |                |  |

| Mana della                            | Manata Banta   |                  |      | Moneta Roman |     |
|---------------------------------------|----------------|------------------|------|--------------|-----|
| Piazza, vulgo da                      | Moneta Porto   | Riduzione a      | Gi.  | Moneta Koman | • • |
| Praca, che rende,                     |                |                  |      | 100,         |     |
| i i i i i i i i i i i i i i i i i i i | roor p oper    |                  | ) =  | ,            |     |
| Il Forno, vulgo                       |                |                  |      |              |     |
| do Sapalinho, che<br>rende            |                | Riduzione a      | sti- |              |     |
| rende                                 | 20. e 000.     | ma di            | ſc.  | 20,          |     |
| Il Forno, vulgo                       |                |                  |      |              |     |
| do Penedo nella                       |                |                  |      |              |     |
| medefima Villa, chè                   | -              | Riduzione a fi   | i-   |              |     |
|                                       | 0, € 000.      |                  | . 50 | ٠,           |     |
|                                       |                | **** *           |      |              |     |
| La Commenda,                          |                |                  | ٥.   |              |     |
| vulgo da Rebaldei-                    |                | Riduzione a      |      |              |     |
| ra, che rende                         | 335. e 000.    | ma di            | ic.  | 335:         |     |
| La Commenda,                          |                |                  |      |              |     |
| vulgo d' Arruda ,                     |                | Riduzione a      | fti- |              |     |
|                                       | 970. e 000.    | ma di            |      |              |     |
| ( )                                   | 31-1 - 0001    | i                | ;    | ***          |     |
| La Commenda,                          |                |                  |      |              |     |
| vulgo do Barreiro,                    | ^              | Riduzione a      | Ri-  |              |     |
| che rende                             | 71. c 332.     | ma di            | fc.  | 71. 33. 1.   |     |
|                                       |                |                  |      |              |     |
| La Commenda,                          |                | mit du illiana a | n:   |              |     |
| vulgo de Cezim-                       |                | Riduzione a      | fc.  | ****         |     |
| bra, che rende                        | 2, 120, E 600. | ma di            | ic.  | 2120,        |     |
| La Commenda,                          |                |                  |      |              |     |
| vulgo d' Arrabida,                    |                | Riduzione a      | fti- |              | ٠   |
| che rende                             | 100. e 000.    | ma di            | ſc.  | 100.         |     |
| 1 = 0                                 |                | inn,             |      |              |     |
| La Commenda,                          |                |                  |      |              |     |
| vulgo de Belmon:                      |                | Riduzione a      |      |              |     |
| te, che rende                         | 243. e 300.    | ma di            | (c.  | 243., 30,    |     |
| La Commenda,                          |                |                  |      |              | ٠,  |
| vulgo di Samora                       |                |                  |      |              |     |
| Correa, che ren-                      |                | Riduzione a      | fi.  |              |     |
|                                       | 301. e 600.    |                  |      | 301. 60.     |     |
| de                                    | 3011 0 0001    |                  |      |              |     |
| La Commenda                           |                | L.1 1            | 0.   |              |     |
| della Villa di Al-                    |                | Riduzione a      |      |              |     |
| mada, che rende                       | 1. 300, e 000. | ma di            | ic.  | 1300.        |     |
| 42 1                                  |                | `                |      | L            | 2   |
|                                       |                |                  |      |              |     |

#### Tomus Secundus Difcurfus CXIX. Sect. II,

171

La Commenda Moneta Portudel Salvatore nella ghefe
Villa di Santatem, che rende 90, e 000, ma di fic. 90.

La Commenda di Lagoa aivain Santarem, che rende 158. e 199. ma di sc. 158. 19.

La Commenda di
Orta lagoa in Santarem, che rende 150, e 900, ma di fc. 150,

La Commenda del forno de' Calderari, vulgo dos Calderrersos nella Villa di Setubal, che Riduzione a flitende 44, e sos. ma di fc. 44,

Il Forno, vulgo
das Portas do sol
nella medefina VII
la, che rende 5. e 000, ma di fc, 5;

Il Forno, vulgo de Palha vam che Riduzione a fii. tende 47. e 000, ma di fc. 47.

Il Forno della
Porta nova nella
mn:defima Villa, che
Annde Sr. e 000, ma di fc, 51.

Il Frurtato, vulgo aprelimo di
Aldea Galega, che
rende So, e coo, ma di (c. 50.

Y

La

La Commenda, Moneta Portu.

vulgo dos Moyos ghese
di Biagio Paglia in

Santatem, che ren.

Riduzione a si-

ma di

íc. 270.

La Caccia rifervata, vulgo de Motrena, fituata nel dittetto di Setubal colle fue abitazioni, e Capella di S. Catarina non è fiimata in niente di rendita

La Commenda.
di Alcochtete della
Menfa Magittale

affittata in 2. 400. e 000. ma di fc. 2400.

270. e 000,

La Commenda di Alhos Vedros del. Ia detta Menfa af fittata 435. e 000. Riduzione a fii. ma di fc. 425,

La Commenda di Aldea Gallega del. la detta Menfa Riduzione a fliaffittata 650. e 000. ma di fc. 650.

La Commenda, vulgo da Peícada, e Linguado del Maefiro in Setubal della detta Menfa Magittrale affittata a in 2111. e 000, ma di fc, 2111.

In

La Commenda, Moneta Porto-Moneta Romana. vulgo das Maunghefe . cas della medefima Villa, della Menla magittrale affit-Riduzione a sifc. 193; tata 173. € 000. ma di La Commenda, detta di San fiao della Villa di Setubal deputata per la fabrica delle Chiefe, Riduzione a fiiaffi tata in 50. e 500. fç. ma di 50. 59. La Commenda. della Valle, vulgo do Val, di D. A. gaife della medefima fabrica affiita-Riduzione a flifc. 50. ta. 50. e 000. ma di

Castellanie maggiori, vulgo Alcaidarias mores;

Castellania maggiore di Setubal, alla quale appartiene la Gabella, ed i Palazzi chiamati del Duca, stimata in

Riduzione a fliso, e ooo, ma di sc.

10. e 000.

Castellania maga giore di Cezimbra stimata in

Riduzione a fiima di fc. 10

Castellaria mag. giore di Barreiro, non ha stima

Castellania maggiore di Samora, Correa stimata, in

1. 1

Riduzione a ffima di fc. 10-

Y 2

Ca-

Castellania mag. Moneta Portu.
giore d'Arruda tii, ghese Riduzione a stimata in 10, e 000, ma di sc. 10.

Castellania maggiore di Palmella non ha stima

La Commenda di

Fines Rimata in 793. ¢ 332.

#### Nell' Arcivescovato d' Euora.

La Commenda, vulgo das Mauncas nella Villa de Alcacer do Sal sti-Riduzione a fli. mata in ma di fc. 1949. 18. 2. 1. 949. C 184. La Commenda, vulgo dos Marti-Riduzione a stires nella detta Villa stimata in 966. e 666. fc. 966. 66. 3. ma di La Commenda, vulgo da Vargem Riduzione a sidell' Ordine stima-680. e 000. ma di fc. 680. La Commenda di Benagazil stimata Riduzione a fti-\$86. € 500. ma di fc. 586. 50, La Commenda, vulgo dos Foros, e Aves, e dinheira della Villa di Alcacer do Sal stima. Riduzione a fi-18. e 000. ma di fc. 18. La Commenda di Grandulla ftımata Riduzione a si-1, 200, e 000. in ma di fc. 1200. La Commenda di S. Giacomo di Caf Riduzione a stifem ftimata 3. 857. e 800. ma di ſc. 3857. 80.

Riduzione a sti-

fc. 793. 33. 1.

ma di

## Tomus Secundus Discursus CXIX. Sect. II.

175

| La Commenda.<br>della Villa nuova  | Moneta Porto.    |             |            | Moneta    | Romana |
|------------------------------------|------------------|-------------|------------|-----------|--------|
| de Milfontes sti.                  | <b>6</b>         | Riduzione a | ft i-      |           |        |
| mata                               | 586. e 666.      | ma di       | ſc.        | \$86. 66. |        |
| La Commenda di                     |                  |             |            |           |        |
| Collos , stimata.                  |                  | Riduzione a | fi-        |           |        |
| in                                 | 303. € 920.      | ma di       | ſc.        | 303. 92.  |        |
| La Commenda di                     |                  |             |            |           |        |
| Panoyas fumata.                    |                  | Riduzione a |            |           |        |
| in                                 | 515. e 000.      | ma dı       | ſc.        | 515.      |        |
| La Commenda di                     |                  |             |            |           |        |
| Gravao ftimata.                    |                  | Riduzione a | Gi.        |           |        |
| in                                 | 300. € 200.      | ma di       |            | 200       |        |
|                                    | -                | 2.4 -1      | 10,        | 3001      |        |
| La Commeda di<br>Almodovar itimata |                  | Riduzione a | <b>a</b> : |           |        |
| in                                 |                  | ma di       |            |           |        |
| ın                                 | s. 000 e 000.    | ma di       | 10.        | 1000.     |        |
| La Commenda di                     |                  |             |            |           |        |
| Ouriaue stimata.                   |                  | Riduzione a |            |           |        |
| in                                 | 1. 640. e 960.   | ma dı       | ic.        | 1640, 96. |        |
| La Commenda.                       |                  |             |            |           |        |
| di Cazevel stimata                 | 1                | Riduzione a |            |           |        |
| in                                 | 200. e 000.      | ma di       | ſc.        | 200.      |        |
| La Commenda di                     |                  |             |            |           |        |
| Entradas, e Padro-                 |                  | Riduzione a | fti-       |           |        |
| es stimata                         | 919. C 200.      | ma di       | fc.        | 919. 20.  |        |
| La Commenda di                     |                  |             |            |           |        |
| Cattro verde ftima-                |                  | Riduzione a | Ai.        |           | •      |
| ta in                              | 1. 974. e 555.   | ma di       |            | 1074. 55  |        |
|                                    |                  |             |            | -314. 330 |        |
| La Commenda di                     |                  | n:4         | ٥.         |           | *      |
| Aliustrel stimata-                 |                  | Riduzione a |            |           |        |
| ın                                 | 2. 205. € 000.   | ma di       | 10.        | 2205.     |        |
| La Commenda.                       |                  |             |            |           |        |
| di Ferreira timata                 |                  | Riduzione a |            |           |        |
| in                                 | 1. 775. e 000.   | ma di       | ic.        | 1775. 30. | , -    |
| La Commenda                        |                  |             |            |           |        |
| di Torrao stimata                  |                  | Riduzione a |            |           | 1 - 1  |
| in                                 | · 2. 767. e 000. | ma di       | íc,        | 2767.     |        |
|                                    |                  |             |            |           |        |

La Commenda, Moneta Portudi Mertola stima- ghefe Riduzione a fi. ic. 6783. 33, ta in ma di 6. 783. 4 333. La Commenda di Alcaria Ruya fti. Riduzione a stimata in fc. 759. ma di La Commenda di Riduzione a fli-Mecejana ftimata in fc. 1400. La Commenda di Repreza in Monte mor o novo fti-Riduzione a stimata ma di " fc. 600. 600. e 000. La Commenda detta do Batel di S. Anna in Alcacer Riduzione a stido Sal stimata fc. ₹0. € 000. ma di 30. LaCommenda detta do Lagar do Fi. dalgo in Alcacer do Sal stimata in 62, e 500, Riduzione a fli. ma di fc. La Commenda detta do Portanxo nella detta Villa Riduzione a ffi. flimata in 28. € 000. ma di." fc. 38. La Commenda di Alvalade, stimata Riduzione a sima di fc. 400. Il Granaro Reale. vulgo Celleiro Real della Villa di Alcacer do Sal affittato cento trenta rubii di Grano. La Commenda delli Molini d' o-

glio, dos Lagares

#### Tomus Secundus Discursus CXIX. Sect. II.

Porto. Moneta Romana. de azeite nella me Moneta Riduzione a didetima Villa affit ghelo. ma di fc. 467. 50. 467. € 500. Riduzione a fii La Commenda di fc. 42. Onzena affittata ma di 41. e 000. La Commenda. di Pontes affittata Riduzione a ma di in 30. € 000. Castellania mag. giore , vulgo Alcaidaria mor di S. Riduzione a fli-Giacomo di Caf fc. 10. fem , affittata 10. € 000. Castellania mag-Riduzione a fligiore di Sines itifc. 50. 50. c 000. ma di mata Castellania mag Riduzione a fli giore di Cattro Ver. ma di fc. de itimata 10. € 000. Castellania mag-R'duzione a si giore di Aljuitril ma di ttimata in 10. e 000. Castellania mag-Riduzione a fligiore di Torrao itiíc. 10. 10. e 000. mata in Castellania mag-Riduzione a stigiore di Ferreira fc. 10. ma di 10. € 000 ftimata Castellania maggiore della Vilia Riduzione a nova di mil fontes ma di fc. affittata in 5. C 000.

Riduzione 2 fi-

ma di

Castellania mag-

giore di Alcacer

do Sal itimata in

20. € 000.

Ca-

Castellania mag Moneta Portogiore di Grandola ghefe.

tumata , s. e 000. Riduzione a sti ma di sc. \$.

Castellania mag, giore di Mertola Riduzione a siisumata 100, e 000, ma di sc, 100.

Castellania mag.
giore di Mesejana Riduzione a sisimata 10. e 000. ma di sc. 10.

La Commenda
della Barca di Paffaggio dell' Argine, vulgo da Barca da paffagem da
Comporta itmata 200, e 000, fina di fc. 2002

La Caccia rifer, vata del Pigneto co' fuoi Palazzi e Cappella di S. Antomo fenza frima

L' Argine, vulgo a Comporta, che è un Campo f minativo, vulgo Paui, e terreni appaitenenti all' Ordine di S. Giacomo non hà tima

La Commendadi S. Lorenzo di Portali gre affittata

Riduzione a sti-175. e 000. ma di sc. 175.

La Commenda, della Spada, vul. go, da Eipada del-

la

#### Tomus Secundus Discursus CXIX. Sect. II. 179

Moneta Porto. Moneta Romana.

la Città di Elvas gheso. Riduzione a fliflimata in 415 e 330. ma di sc. 415. 33.

#### Nel Vescovato dell' Algarve .

La Commenda di Riduzione a ffi-Cacella itimata in 1. 101. e 800. ma di fc. 1101. 80.

La Commenda. di S, Maria di Tavira stimata in 613, e 150, ma di sc. 613, 15.

La Commenda di S. Pietro della Circità di Faro filmata 1, .371, e 837, ma di fc. 1371, 83. 3.

La Commenda.

detta da Chouparia
filmata in 235, e 000, ma di fc. 231

La Commenda di Riduzione a sti-Loule simata in 3. 191. e 828. ma di sc. 3191. 82. 4.

La Commenda di Riduzione a fli-Aliczur flimata in 373, e 327.. ma di fc. 373, 32. 3,

#### Nel Vescovato di Viseu.

La Commenda,
di Mareco, e Aldega rica sinata
in 90. e 000, ma di sc. 90.

#### Castellanie Maggiori, vulgo Alcaidarias Mores, nel Vescovato dell' Algarve.

Castellania maggiore di Cacella. Riduzione a stistimata in 10. e 000, ma di sc. 10.

Castellania Maggiore di Alfezur senza stima

01-

Oltre le sopra riferite, l' Ordine ha l' altre Commende di Coina, Canha, e Aveiras, le quali appartengono al Monattero de Santi, vulgo dos Santos, e quelle di Cabrella, e Palmella, che toccano al medefimo Con, vento della Villa di Palmella.

Quanto ao primeiro interrogatorio, he sem duvida que a ordem de Santiago em Portugal, naon teve diverso principio do que a de Hespanha, antes v mesmo Rey Ramiro primeiro de Leam, que logo depois da Celebre batalha de Clavijo, lhe deu principio em Hespanha ( na openiaon mais bem recebida ) foi o mesmo que reconheemos por Fundador da de Portugal; nem esta tem, ou teve diverfa Bulla de aprovaçãon, se nãon a mesma de Alexandre III. Benedictus Dens no anno 1775. (he sem duvida porem que ja antes estava aprova. da esta Ordem pelos Bispos de Hes. panha ] e as outras todas que depois ouve para v mesmo fim, como a de Lucio III. no anno de 1184., a de Urbano III. anno de 1187., duas de Innocencio III., hua em 1205., e outra em 1209, a de Honorio III. an. no 1224., à de Innocencio IV. anno 1247., e finalmente a de Julio II. anno 1507., e todas estas saon Bullas de confirmacaon, e approvacao da Ordem em comum pressindindo de ser em Portugal, ou em Hespanha; ese a Ordem de Santiago em Portugal fora diversa da de Hespanha, he sem duvida que havia, ter algua Bulla que espicialmente em Portugal a confirmasse: oque naon ha, nem se poderà moltrar; mas so sim as Bul. las que aprovaraon a devizaon que a Ordem fez, que foi pelas causas seguintes .

Como deide o tempo de el Rey Dom

Affonso Henriquez primo de Portugai à proporfaon das terras que ichiaon ganhando aos Mouros, hiaon tambem os Monarchas Portugueics fazendo grandes Doacoein à Ordem de Santiago, de muitos Castellos, Villas, e Lugares, com condicaon que os Mettres, e Cavaleiros da dita Ordem os ajudariaon nas guerras contra os Mouros, e Christaos que fof-

fem feus inimigos.

Achandolfe muitas das ditas terras cituadas nas fronteiras dos Reynos de Leaon, e Castella sucedeo muitas vezes, que os Meitres da Ordem, eseus Cavalleiros (entre os quais se achavaon muitos Portuguezes ) fasiaon guerra contra Portugal, e continuan, do nesta desordem ate utempo del Rey Dom Deniz, entrou elle Monarcha a fazer reflezaon, que fazendosse femilhantes infultos contra a condizaon e xprella das ditas Donesei era couza insoportavel, e injusta, que com os sues mesmos Vassallos, e com o proprio cabedal do seu Reyno, se fizeile a guerra a mesmo Revno, e que naon poderia evitar este grande inconveniente, em quanto os Meitres da Ordem fossem Castellanos, e sezidiffem nos Reynos de Cattella aonde estava cituado o d. Convento de Ucles cabeza da Ordem.

Lembrado tambem de que el Rey Dom Fernando II. de Leaon tinha por semelhante cauza lascado fora de seu Reyno os Cavalleiros de Santiago; pois tinhaon seguido as partes de Castella nas guerras que teue quando lhe impediraon a tituria de seu sobrinho el

Ray Dom Affonzo.

Reprezentou v fobredito Rey Dom. Deniz ao Papa por feus Embaxadores estas razoens, dizendo que os Me. stres faltavaon à condicaon com que as ditas terras, tinhaon cido Doadas

adita Ordem, e que alem disto oze Mettres de Ucles ocupados nos Reynos de Legon, e Castella nunca acudi. diaon, nem vezitavaon ettes de Portugal , e Algarve, de que se seguia perderfe a observancia regular, deffrutarle a fazenda, e arrumarexmle as Villas, Cattellos, e Palacios; por que os Cavalleiros que habitauaon no Rey. no de Portugal eraon chamados pellos Mettres da Ordem aos de Caftella, aonde os occupavaon em diversas expedicones, ecompregos; deque re-Zuitava o perderemse sem remedio. todos os bens da dita Ordem, os quacs os ditos Meltres della, tamben deffipavaon; por que por authoridade propria, e contra as fuas faculdades, e juramentos, constava que tinhaon feito muitas alienacones doz bens, e. terras da mesma Ordem a pessoas se. culares, de que se referiaon muitos exemplos na fuplica que para isfo fizerao ao Papa os Embaxadores Procuradores del Rev.

Examinadas attentamente em Roma as oenes da Suplica del Rey Dom Deniz, e vereficada a verdade dellas, mandou v Papa Nicolao IV. expedir hua Bulla com a data de 17. de Setembro do anno de 1288, na Cidade de Aquilea emque se achava, na qual concedeo fazerse eleicaon de Mestre da d. Ordem nos Reynos de Portugal, e absolueo os Cavalieros Portuguezes da obediencia dos Mefires de Ucles aque atè a quelle tempoestavaon sogestos, eque odito Meitre administrasse liuremente todas afpessoas, ebens da d. Ordem Portuguez, assim no temporal, como no espiritual; rezervando porem a o Mestre Geral a vezitacaon, e correccaon da mesma Ordem.

Porem como sobre esta clauzula, en dependençia de serem vezitados os

Cavalleiros de Portugal pelos Mefires de Caitella houvelle letigio, procurando ettes annullar a jurifdicaon dos Mestres dette Reyno, por que queriaon que ettes she fossem so gestos totalmente, em quanto durou vletigio naon exercitarà os de Hespalnha a jurisdicaon da dita Vezita, porem vencenrido u pleito os Cavalleiros Portuguezes, foraon absolvidos do encargo de serem vezitados.

E nestes termos a inda que a dita Bulla chegou aexpedirse, naon teve effeito a Goncessa de dila até o anno de 1290, em que v mesmo Papa achandosse ja na quelle tempo em Roma, expediu outra Bulla do mesmo theorem Santa Maria Major no primeiro do dito anno; na qual rateficara aprimeira, e por virtude de ambas soi elleito Canonicamente para Mestre da Ordem de Portugal D. Joaon Fernandes, pessoa quelle tempo de taon grande merecimento, que teve à Sua elleiçaon v applauso general de todos,

Tomou posse da nova Dignidade no dito anno del 1290., entrou logo a resormat todos os edeficios, e Castellos, que se tinhao artuinado no tempo dos Mestres de Castella: ena Villa de Mertulla, mandau edeficar húa torte chamada da homenagemsobre a potra da qua le ve este le, treiro.

Esta corre manden sager Dom Joson Fernandes primo Mestre que oque em Portugal no anno del 1292,

Reclamou Jogo o Mestre Geral de Ca, stella (que entaon era D. Pedro Fernandes Mata) a elleicaon do Mestre Provincial Dom Joaon Fernandez, e allegou em Roma contra ella as raçoes que lhe pareceraon mais foraozas: naon se decidio al questaon no tempo de Nicolao IV., e continvando

no Ponteficado de seu sucessor Cele, stino V., foi per elle confirmada a separacaon dos Portuguezes em Napoles a 17. de Setembro do anno 204. pela Bulla que comessa Pafto. ralis Officii debitum , cujo original se acha no Cartorio de Convento de Palmella no almario 1. masso 5. n. 7. e authenticamente trosladada no lio. ro aque chamaon dos Eopos, mandado ordenar por ele Rey Dom Joaon II. a per o., e atransereve Lo. renco Pires de Carvalho nas suas Enoclacoes, parte 1. per 299., porem o mesmo Papa Celestino pouco tem po depois annullou a dita Bulla de 15. de Novembro por outra que. comessa Diligenter Justitiam, Dada a 22. de Novembro do mesmo anno a qual fe acha authenticamente trosladada em todos os liuros do Cartorio do dito Convento de Palmella no chamado dos Copos a fol, o, no daz Espadas que mandau fazer, e. authenticar o Mestre D. Jorge no anno de 1528. a fol. 21. no liuro aque chamao dos privilegios mandado fazer pelo mesmo Mestre no anno de 1544, a fol. 12., e a transcreve. tambem o fobredito Loucenco Pires a fol. 301., e nesta Bulla naon fo annulla a que tinha passado a favor de Castella, mas duvida o mesmo Pontefice muito da verdade della, dando a entender que seria talves singida, e apocripha como daon a contucer as palauras ibi

Nos isaque dubisantes, ne forfisan ali, quorum capsione, imporsunisase, vol procacia fuggerense aliqua sales lis, sere fuper bis de nostra Curia emamarans

Per cuja caufa chama Duarte Nunco d Leaon a outra Bulla a favor de Hefpanha fobreticia na Chronica del Rey D. Deniz a fol. 109. A Bulla que fobre isto se passou, foi publicada na se de Lixboa na prezenca de le Roy Dom Deniz, e muitos Senhores do Reyno pelo Gabaliam... Affonco Pires em dia de Vossa Senhora da Punsicacaon do anno del 1205.

Sem embargo de tudo isto, continvando as quirx as de Castella o mesmo
Papa Celestino annulou a ellicaon do
Metre D. Joaon Fernandez por outra
Bulla que comessa Ex parte aistesti
Filii dada a 15. de Novembro do
mesmo anno a qual Bulla se achano Bullario novo de Hespanha a fol.
237., eo mesmo sez tambem o Papa Bonifacio VIII. em cujo tempo
foraon taon poderozas as negociacoes de Castella, que tornou vez à
Ordem ao estado antigo, e obediencia dos Mestres de Ucles.

Tanto que em Portugal se teve a noticia da morte deste Pontifice. os Cavalleiros de Santiago, que continvaraon as instancias, para serem restituidos à posse de ellegerem Mestre neste Reyno, segundo a Bulla de Nicolao IV. pelos juttificados fundamentos nella apontados, a proveitandosse da Sede Vacante ( que durou por espallo de doi annos, e tres mezes ) congregaraon Capitulo Provincial, em que ellegeraon por Meftre o fus Comendador mor Dome Lourenco Annes, que era persoa qualificada neste Reyno: tomou o dito Mestre posse do Mestrado, e nelle continuou toda a vida, rebatendo quantas de ligencia fizeraon os Cavalleiros de Castella para lhe annullarem a elleicaon, porem acabada a fe vacante tanto foi elleito o Papa. Joson XXII. alcancaraon delle hum Breuz passado a 17. dias de Abril do primero anno de seu Pontificado que rem a ser no de Christo de 1217.

no qual mandava a el Rey Dom. Deniz que fizesse depor logo o novo Mestre, e obrigasse os Cavalleiros a renovar outra vez a obediencia antiga aos Meftres de Castella; mas os Portuguezes que se acomodavaon muito mal a ferem fegunda vez privados da regalia de terem Mestre nacional, fizeraon fuos oproteftos, e feguiraon do novo em Roma esta cauía, de forte que informado melhor o Papa da fua justica mandou suspender a execucaon do dito Breve, e passar outro em seu favor, no primeiro dia de Junho do feu tereciro anno, cometendo o conlucimento desta cauza aos Arcebispos de Braga, e de Santiago, e como o primeiro se escuzou da Comissaon, se passou segunda ao Bispo de Sylves.

Contra esta revocatoria do Pontifice, setinha declarado parte mui sorte el Rev Dom Deniz, porque juntamente com os Cavalleiros tinha tomado este negozio à sua conta; e como na quelle t mpo tinha em Roma dous Embaxadores de consideracaon, por elles reprzentou outra vez vivamente ao Papa as razdes que havia, para ser justa a separacaon, e criacaon do novo Mestre em Portugal; e como o fundamento mais forte que allegavaon os Castilhanos era ser contra a boa ordem natural, e politica haver duas cabessas em huà Republica, e que era mayor a diformidade haverem huà sò Ordem Militar dous Superiores; el Rey mandou fatisfazer a esta duvida respondendo, que os Mestres de Castella erà superiores, e que os de Portugal ainda lhe ficavaon subordinados na vezitacaon, fegundo ordenava a Bulla de Nicolao IV. alegando por exemplo a Ordem de Aviz com a de Calatrava, e outros se. milhantes que a ponta o P. Fr. Francisco Brandao a sol. 139. do lib 16. da Monarchia Luzitana.

Naon aquietaraon os Mestres de Castella em procurar por todas as vias
a uniaon dos Cavalleiros Portuguezes, nem V. M. Lourenco Annes em
lhe rezistir, e se cone rivar ashe o sim
da vida no Mestrado: e deixou a
cauza em taon bons termos que por
sua Moste se continvou, sem interrupcaon a Sucessaon dos Mestres neste Reyno.

Dopois que os luizes Delegados tomaraon conhecimento dista cauza por mandado do Papa Joaon XXII., fe foi procedendo nella rè que no anno 1320. Dom Diogo Moniz Meftre de Santiago em Castella, publicou huà excomunhaon contra Dom Laurenco Annes, e mais Cavallieros de Portugal obrigando os a que se sogeitassem, e aparecessem diante delle como Superior de todos. A excomunhaon se passou em nome do Arcebispo de Toledo, Bispo de Salamanca, e Deaon de Lugo, que deviaon ser adjuntos na dita Cauza ou Iuizes della.

Vendo o Mestre Dom Lourenco Annes, que o tinhaon declarado, e a os Freires seu Subditos por excomungados; appellou das fenfuras a 20. de Iunho do mesmo anno na Cidade de Lixboa na prezenca de Dom Este. vaon Annes de Vasconcellos, Bispo, da quella Cidade, de Dom Geraldo Bispo de Evora, de Dom Estevaon Annes Bocardo Bispo de Coimbra, ed e Dom Martinho Bispo de Vizeu. declarando que naon hia interpor a fua appellacaon a Castella, e allegar fua justica, diante do Mestre Dom Diogo Moniz pelo justo temor que tinha de felhe fazerem a Elle, e aoz Freires seus subditos algunas violencias e a razaon que tinha para temellas

era fundada em algons exemplos que allegou jurante os ditos Prelados: e naon contente com efía appellacaon, mandau tambem appellar a. Sevilha a 71. de Agosto do mesmo anno, diante do Arcebispo D. Fernando, ed o Bispo de Cadiz D. Fr. Pedro, constituindo para isto por esu Procurador a Martinho Pires Thezoureiro de Sylves: interposta a dita appellacaon, e corridos os termos de direito, se prolongou este letigio de sorte que sicou logrando o Mestre Lourenco Annes, o seu Mestrado.

Por sua morte lhe sucedio nesta Dignidade Dom Pedro Escacho, que por alguns indicios se entende ser natural de Lixboa, e a quem aproveitaraon. tanto as appelacoes do feu Anteceffor, que naon sò conceguio fazerse a Sua elleicaon com focego, mas fustentou a posse do seu Mestrado athe que faleceo, que foi no anno 1229, Por fua morte se congregaraon os tre. ze da Ordem no Cap. de Alcacer do Sal, e ellegeraon em seu lugar o Comendador Mor Dom Garcia Pires: os nomes dos treze que se acharaon na dita elleicaon faon os feguintes: Dom Garzia Pirez . Comendador Mor: Lourenco Gomes Taveira Comenda. dor de Palmella: Affonco Purtado Comendador de Mecejana: Affonco Esteves Comendador de Sezimbra: Pedro Affonco Comendador de Alvalade: Bernando Pires Comendador de Castro verde: Affonco Barco Comendador de Ourique : Goncalo Martini Comendador de Cabrella: Goncalo Fernandez, Comendador de Aljustrol: Goncalo de Oliveira, Comendador de Cazevel: Joaon Vasquez Comendador de Santos: Lovrenco Goncalves Comendador de Almodo. yar: Martin Annes Comendador de

Garvaon por Fernando Reymundo Comendador de Rojarrica auzente.

Continvavaon neste tempo com grande feryor os Cavalleiros da Ordem de-. Hespanha, o letigio sobredito, fazendo repetidas initancias pela uniaon dos de Portugal ao seu Mestrado, de forte que temendo el Rey Dom Affonso IV., que na quelle tempo reynava, que na ellicaon ovyesse alguas revoltas, e que estas fossem cauza de se offender a justissa de Portugal, escreveo sos Eleitores huà carta em que lhes encomendava a. Concordia, e focego na dita elleicaon para que por ella cauza naon. perigalle o letigio, e fosse a deto niaon Portugueza a cauza de pervalecer a injuttica dos Cattilhanos, e para mayor cautella, e ser informado do que se passava na dita elleicaon mandou a Fernando Goncalves Cogominho, Fidalgo de muita confian. ca, que fosse à dita elleicaon observar o que nella se passava, e apprefentar da sua parte aos Elleictores a carta feguinte .

Dom Affonco Pelagraca de Deos Rey de Portugal, ed o Algarve. A vos Comendador Mor, e Freires da Ordem da Cavallaria de Santiago, faude ; sabede que me disserom , que Dom Pedro Escacho vosso Mestre, he morto, de cuja morte a mim pela per bom que elle era para o meu fervisso, e para prol de vos todos, ed essa Ordem : porem vos rogo que sejades todos a quelles que devedes elleger, em acordo para ellegerdes em concordia: e a cumpre de o fazerdes, affi por o servisso de Deos. e meu, e prol de vos todos, e dessa Ordem. E cumpre outro sy muito por razaon do preito que havedes para o passo em que esta assy como vos todo mais compridamente vos dirrà

dirà Fernam Goncalves Cognominho meu Vassallo, que avos sobre esto mando. E vos credeo de o que disfer da minha parte, eeu agradecervolo ey, e farey porem a vos merce, e a effa Ordem. Date em Santarem a 19. de Mayo . El Rey o mandou fazer por Martim Etteves.

A villa della carta fizeraon os Elleitores a fua elleicaon, com todo o focego. ed ahi por diante ficou a feparacaon da Ordem de Portugal em seu vigor; por que a confirmou o Papa Eugenio IV., e mandou por ultimo filencio na causa, e demanda dos Ca. ftelhanos: esta Bulla naon aparelle. nos Cartorios da Ordem, porema daon noticia della muitos Autores graves como faon dos Francezes Schoonobeck, Helyot, Hermant, e outros muitos, e dos Portuguezes Fr. Bernardo de Brito na Chronica. de Citter lib. 5. cap. 15. fol. 613. Manoel de Faria, no 2. tom. da Europa par. 2. cap. 3. S. 27. fol. 369. o qual athe declara quam atrouxe de Roma Brandaon na Monarchia, par. s. fol. 142. Fr. Hieronymo Romaon nas Republicas tom. t. lib. 7. cap. 3. fol. 404. ena Historia das Ordens manoscriptasque se guarda na livraria. do Convento de Noila Senhora da Graza, desta Cidade no lib. 1. cap. 3. Brandaon na 6. parte da Monarchia fol. 381.

Esta saparacaon porem naon foi approvar Ordem nova; mas devidir huà mesma Ordem em duas partes: e assi como a mesma Orden de Santiago de Hespanha residio primeiro em o Reyno de Leaon, e depois se passaraon no tempo de Fernando II. para o Reyno de Castella, em que reynava Affonco IX. do quetrata a lem de outros muitos. Mota de confir. Ord, lib. 1. cap. 3. a fol. 12. fendo em Leaon a cabeca da Ordem, em-Saon Marcos, eem Cattella v Convento de Ucles; enem por etta divifaon, sem embargo de serem Rev. nos differentes, divididos, e com-Reys diversos, nunca se diste que a Ordem de Santiago no Reyno de Cattella he diversa, ou teve diversos Fundadores da de Leaon : ita simili. liter, ainda que a Ordem se dividio para Portugal, nem por illo ficou diversa Ordem, antes sicou ettabelecida com a mesma antiguidade, privi-

legios, e Fundadores.

Nem athegora achei, ou vi Author al. gum que efcrevele ; e leguisse , que a Ordem de Santiago em Portugal, tivesse diverso nacimento, e. principio da de Hespanha; mais que fomente Joze Micheli Marques no seu Thezouro Militar, que tendo escrito da Ordem de Santiago em Hespanha a fol. 20. depois a fol. 48. intenta dar noticias da Ordem de Santiago de Portugal, e a supoem fundada no tempo del Rey D. Deniz : mas sem mais fundento, que a pouca averiguacaon com que escreveo tudo quanto quiz, cerando em quazi tudo quanto escreveo; e para prova d'esto, diz no mesmo lugar que o primeiro Convento da Ordem de Portugal, foi em Alcacer do Sal. fendo na verdade em Lixboa, como nimguem duvida : diz mais que de Alcacer foi o Convento para Palmella; fendo na verdade esta mudanca do Convento, para Mertola, e depois de se mudar segunda vez para Alcacer, antaon he que se mudou para Palmella, Villa fronteira a Lixboa da outra parte do Fejo a onde hoie se acha da mesma sorte que refere Jorge Cardozo no Agiologio Lusitano tom. 1. a 26. de Fever. pag. 529., e para este ultimo Con. vento

yento passaraon os Freires em 26. de Outubro de 1482, em cujo dia fe reza no dito Convento da dedicacaon da Igreja, evivem nelle unte e sinco Freires prosellos, e Convento da Convento da Convento de Convento de Convento de Convoltado, e prossilaon, os Clerigos, que saon providos em Benesticios da Ordem: porem estas nontros ignorou o dito Micheli, e por falta de averiguacaon errou quazi tudo o que escrevo das Ordems, principalmente das de Portugal.

Porque tratando da Ordem de Aviz a fol. 25. da quelle livro, diz que estinace depois da extincaon dos Templarios, supponendo que estes se extinguiraon no tempo dei Rey Dom Affonco Henriquez: afirma que Dom. Pedro I. livrou a Aviz da obediencia de Calatrava; e finalmente heauthor de taon pouco ciedito, que no mesmo lugar afirma que v mesmo Rey Dom Pedro foi quem vencera

a batalha de Aliibarrota.

Todos mais Authores que escreveraon das Ordens Militares de que tenho noticia, Seguem por infalivel a openiaon, de que a Ordem de Santiago em Portugal, teve o melmo principio, e os mesmo Fundadores, que a de Hespanha; e se assim naon tosfe, naon cultaria tanto a separacaon da dita Ordem, que diirou a vida de muitos Pontifices; porque principiando em tempo de Nicolao IV., naon teve fim se naon no tempo de Eugenio IV. nem para se fundar hu. na nova Ordem Militar em Portugal . feria precizo o cuidado de tantos Reys Portuguezes quantos vaon de el Rey Dom Deniz athe el Rey Dom Affonco V., em cujo tempo teve fim a. cauza da separacaon da Ordem.

E tudo isto feria superfluo, se a de Portugal naon ficalle lendo rigorozamente a mesma, que a de Hespanha; por cuja razaon os Helpanhoes trabalharaon tanto tempo, em que se naon devidife, o que naon fariao fe a Ordem como di verfa, te fundaffe de novo, e pelo naon fer, durante o letigio mandaraon alguns l'ontifices que se reunisse à Hespanhola, como Cabella, como fizeraon os PP: Bonifacio VIII., e Ce. lettino V., de que se segue que naon era Ordem nova; por que tinha os mesmos fundadores; e que era membro da de Hespanha, e esta a Sua cabeca, como faon palavras expressas da Bulla Inter catera inbarentia de Joaon 22. no anno 1217, ibi

Exempli, mals permiciem ministrabat, cum caput nequeat sine doloris immensicase persistere; cui membra corporis succiduntur.

et infra.

Vos ab ipfius Magistri Generalis obediensia. & sub jestione substabere, & a Compage unici corporis ejusaem Or-

dinis fegregare O'c.

De quese se gue, os mesmos Pontifiees, que depois mais bem informados convieraon, e approvaraon a dita se paracaon, so reconhecendo ficar addita Ordem com a mesma antiguidade, e os mesmos Fundadores, que a de Castella da qual como membro a separaraon da Sua Cabeca.

Nem a separacaon, ou mudanea de, hum Reyno para outro, approvada pela Se Apottolica lhe podia tirar a antiguidade, primeira fundacaon, ou privilegio algum, como he Doutrina commua appontada por Bordono in Theat, præced n. 376., e finalmente que a Ordem de Portugal tenha o mesmo principio, e os mesmos Fun, dadores que a de Hespanha, o referem expressamente Andre Mendo de Cordin.

ordin. Difquis. t. quxit. 6, num.

135. ibi

April Lustanos idem Ordo Santi Jacobs abfque alia institutione, confimatione, & exordio wiguis, as viges &c.

Agodicho Barboza tom. 15. Apostol.

decil. collectanea 317. ibi

Equites S. Jacobi and Lustianos eadem babent initia, que S. Jacobi anud Castellanos babuerane, camdem Regulam,

eundem babitum .

Nem os mesimos Hespanhoes para quem foi totalmente odioza a sobrecita sepatacaon, negaon, ou duvidaon à dita Ordem o mesmo principio, antiguidade, e Fundadores; chamando ainda muito depois da sepatacaon ao Convento de Palmella expresiamente Convento da mesma Ordem, como escreve Diogo da Mota Freire de Hespanha em diversa partes, como sepode ver allegando para provar o que affirma no lib. 2. a fol. 93. com as antiguas, e singularissimas pinturas do dito Convento bi

Y tambien se dise, que en el Convenvento de Santiago de la Villa de Palmella que es d'esta Orden &c.

E fendo da fua mesma Ordem Hespanhola, he certo que teve os mesmos
Fundadores, representando a indahoje entre hum, e outro Reyno o
mesmo corpo mistico, a inda que
eom diversos governos; nem esta piu,
ralidade de Conventos; ainda que
em diversos Reynos tira esta unidade
mistica de ser tudo húa mesma Religiaon, as bene nosas Card, de
Luc, de praced, lib. 3, decis, 25, n.
5, ibi

Quia plurisas Monasteriorum non sollis unicasem corporis, quod unicam dicisur ex omnibus Religiosis ejustem. Institusi constitutum.

Quanto ao fegundo interrogatorio, em.

que se procura saber a devizaon de graos entre Ecclefiatticos, Seculares, e Serventes: he de advertir que na Ordem de Santiago, naon ha eiles tres graos devididos, como na de Malta; porque en etta fon las duas clafses de pelloas que saon Ecclesiatticos. e Seculates, e nunca ouve Freires ferventes; porem a ettes conrespondem na Ordem de Santiago os Freires naon Conventuaes, que naon convem nas Regalias, e privilegios com os Conventuaes em couza alguna, e constituem hua como especie diversa; entre porem os Freires Cavaleiros, e Freires Ecclesiasticos ( que ahum e a outros comprehende ette nome Freire ) naon sei que ovvesse ia mais outra divizaon de graos mais que nos Ministerios, fendo os Seculares aplicados para a guerra contra Infie. is, e os Ecclefiaticos para o Coro, e governo das Igrejas, e das aimas; ainda ella formalidade, e dettincaon. de Ministerios, naon he muito formalizada, e propria; porque antiguamente nas Campanhas se achavaon os Ecclefiatticos com a espada. na maon contra os Mouros, como contaon as nossas historias; e fora da Campanha affiniam no Coro os Cavaleiros, como determinaon os Difinitorios: sendo quasi comuns ainda eltes melmos ministerios, porque he fem duida, que alem do voto de Cattidade conjugal, que proffessaon os Seculares, naon sei que em nada mais fe diffirguam unos de outros; porque em virtude da uniaon que os primeiros Cavaleiros de Santiago fizeraon com os Conegos Regrantes de Santo Agostinho no Mosterro de Lodio em Galiza, de donde se deduziraon, e procrearaon todos quantos Freires tem hoje o Mundo, de tal forte ficaraon unos e outros unidos. e fem diflincaon de graos promifcuamente vinculados, que de unos, e de outros affim dos Cavaleiros, como dos Conegos fe fez fem dittincaon de graos hum corpo unico, que foi a Ordem de Santiago, que para Seculares, e Ecclefiatticos approvou Alexandre III, como o efereve Mota no Livro do principio da Ordem. cap, 7, fol, 41., en o de confimat, Ordin, lib. 1, cap. 2, n. 4, fol. 2, ibi

Et inito cum Episcopis Concilio rogarunt prafatos Canonicos Monasterii de S. Loyo, ut suarum animetum curum reciperent, G in uno Religionis corpore convenient G.

E depois no Capitulo seguinte com

mais clareza ibi

Tunc hi Fratres Milites, se ut murum fidelitatis Infidelium furori opposu. rune, & us efficacius pressarent, un num corpus Retigionis cum distis Cunonicis sub Regula Sansii Augustini

facere Ratueruns .

E neflas duas classes sem discrensa degraos, mais que taon somente nadiversidade dos Mmisterios, ficoufundada, e a inda hoje o està, e se approvou a Ordem de Santiago divusida em Militares, Ecclesatticos, e Seculares, como adversió Gabriel Penoto Hist. Tripart, lib. 2. cap. 70, fol. 540. \$3, ibi

Solum approbesur ipfe Ordo in duas claffes divilus, alteram Milisum alteram Cleicosum quos convensualisce fimul vivere fub unius Prioris obediensia

jubes Gc.

Quanto ao terceiro interrogatorio aforma das, provanzas, e inquiricoes
que fe tiraon para qualquer Cavalei,
ro fe habelitar para receber o Habito contta dos Difinitorios da melma
Ordem Diffinic 3 fol, 112. que fielmente tresladada dis affim ibi

E ordenamos e mandamos que a Pessoa

que ovver de fer recebida a esta nossa Ordem Militar, e a o Habito della por Cavaleiro, feja homem Fidalgo, ou Cavaleiro, ou Escudeiro de linhagem, por parte de Pay, e May, ligitimo, e Chrittaon Velho, sem raca alguma por remota que seja de Mouro, o Judeo, ou Christaon novo, ou que dellenda de l'elloa que comerelle crime de leza Magestade, Divina, ou Humana; e seus Pays, a Avos inclufive de ambas as partes naon ovuelfem sido Gentios, Rendeiros, Cambiadores; Mercadores, Usurarios, nem Ministros delles, nem que servissem taes Officios, e vivellem delles, nem tivessem em tempo algum officio me. canico, nem baixo, e indecente à Nossa Cavallatia, nem menos oz que pretendem entrar tivelfem fervido officio algum que lhe desse de comer por trabalho de suas maos, nem sejaon infamados, nem afrontados de couzas que os fafaon infames, e incapazes de hontas, por couzas de que naon ettrejaon ja limpos; e para que illo se guarde melhor mandamos que os que forem recebidos ao habito Militar d'ella nolla Ordem sejaon. avizados antes que se lhes de que depois de oterem recebidos, ainda que fejaon Professos, e tenhaon Comenda ou tenza da Otdem em qualquer tempo que se achar que tem algua falia das sobreditas, o lancaraon. fora della, e lhe tiraraon o habito Militar d'esta. E os que o tomarem com fraude ainda que naon confte de seu deseito, so com elles o saberem, ficaraon perdendo o dominio dos bens que tiverem da Ordem ipfo jure, e como incapazes delles ficaraon obrigados a os rettituir, femesperar outra sentenca, nem acusacaon, e logo os aplicamos à Redemcaon dos Cautivos. E efta

E esta he a mesma forma das provancas de qualidade que se fazem na Ordem de Santiago em Hespanha para a habelitacaon dos seus Cavalleiros, como consta dos Disinitorios da quelle Reyno, assim nos antigos fostos no Capitulo geral do anno de 1551, tit 2. sol. 48., como nos Desfinit. modernos seitos no Capitulo geral do anno de 1652. titul. 3. sol.

Quanto a o quarto artigo. Acabado o anno do Noviciado com a quela di. ferenca de Habito que determinaon os Estatutos, vindo o Cavaleiro pre. parado para fazer profissaon, posto de juelhos lhe diz o que o proffessa, como consta dos Formularios do Cartorio de Palmella antigos, e modernos, e os trahe o nosso Antonio Pereira Freire, e Suprior do dito Convento no seu livro - Compendio da Regra de Santiago .- Tratad. 1. cap. 7. fol. 50. Vos tendes acabado o vollo anno de aprovacaon, vede se estais satisfeito d'efta Ordem, e se vos atreveis a guardar a regra, e Estatutos

E respondendo que sim; continva o que o professa.

Nos vos recebemos a Elia; mas primeiro vos quero preguntar estas couzas, que se alguas dellas negardes, e depois se souber, tirarvos haon o hahito, e destarvos haon da Ordem.

s. Se fizestes prometimento a outra Ordem?

2. E se sois cazado ? e se o for, mostrarà licenca de sua Mulher para proffessar.

3. Se matastes algum Clerigo, ou co metestes outro sacrilegio, porque devais his a Roma?

4. Se fostes retado, ou dezasiado, e vos naon salvastez?

5. Se tendes alguma infamia de geraca.

on, dizendosse serdes de nascaon, ou de casta de Mourisco?

E respondendosse a todas estas preguntas, continva o que o professa.

O fenhor Dios que vos deu graca para bem comecar, volade para melhor acabar.

E depois delhe benzer o manto com as oracoes, e veríos costumados, faz o Cavalleiro a exprella profissanacom estas precizas palauras.

Eu Fulano me off. refco, e dou a Dios e a Santa Maria fua Madre, e a o Bem aventurado Apoitolo Santiago, e prometo obediencia a el Rey como Mettre d'etta Ordem, e a feus Succi, fores canonicamente entrantes, e fuffo voto, e prometo de viver em cafidad conjugal, e fem proprio, fegundo a regra, privilegios, e Estatutos da Ordem em todos os dias de minha vida.

E lancandolhe entaon o habito ja deprofesso felhedis Nos vos recebemos por nosso Freire, e nosso Irmaon, e vos pormetemos Paon, e Agua, e a Merce da Ordem que he grande; e vos damos parte de todos os bens Esprituaes, e Temporaes, que athe aqui saon feitos na Ordem, e fe saraon athe o fim do Mundo.

De pois doque, se conclue este acto com o Plaimo cantado: Landate, Dominum omnes geneses sec. E o verso, e Oracaon de Santiago: Esto Dominum plevi sua ére. E esta he a mesma forma, e palauras com que determinaon a prossisson dos Cavaleiros os Desinitorios de Hespanhamodernos, e antiguos.

Quanto ao quinto artigo. He fem duvida que antiguamente se naon davaon as Comendas da Ordem, senaon pelos fervissos em defeza
da Fe, tanto assim, que depois de
expulsados os Mouros da H. spanha
A a 2

determinou o Pontifice Pio II. em. observancia do que tinha ja determi. nado Califo III. que em hum dos lugares da Africa ettivellem os tres Conventos das Ordens Militares Portuguezas, para que com os fervistos que ahi fizeilem, merecessem as Comendas; porem esta determinacaon revogou, e anuliou Paulo II. (e naon Paulo III, como erradamente afirma a Genealogia da caza de Barganca no tom. 2. fol. 501.) na fua Bulla: Rationi Congruit : Dada no anno de 1464. e affim no tempo presente fe. coltumaon merecer, e dar as Co mendas pelos fervistos da Ordem, ou da Coroa, como se pode ver em-Lourenco Pirez de Carvalho nas fuas Enucleacones, principalmente no tom. primero.

Quanto ao fexto artigo tem a Ordem de Santiago de Portugal as Comendas feguintes

#### No Paoriarcado de Lixboa.

- A Comenda do Tino na Villa de Setubal avaliada de renda em cada anno 380. e 000.
- A Comenda da Redizima da Alfandega de Setubal avaliada em cada anno 23, e 220.
- A Comenda dos Dizimos do
  Sal da mesma Villa avalia,
- da em 310, e 333,

  A Comenda de Mouguellas no
- A Comenda de Mouguellas no termo da mesma Villa avaliada em 234, e 390.
- O Forno de Palharez avaliado em 48. e 990,
- O Forno do Posso do Conce. lho, avaliado em 42. e 000.
- O Forno da Judiaria avaliado em 30. e 000.
- O Forno do Fidalgo avaliado
  - em 49. e 020.

- O Forno dos Testos avaliado
- O Forno da Praca, avaliado em 100, e 000.
- O Forno do Sapalinho avalia.
- do em 20. e o O Forno do Penedo na mes
- ma Villa avaliado em 50, e 000,
- A Comenda da Rebaldeira avaliada em 335. e 000.
- A Comenda d' Arruda ava-
- liada em 970. e 000 A Comenda do Barreiro ava.
- liada em 71. e 332.
- A Comenda de Cezimbra a ualiada em 2. 120 e 000.
- A Comenda d' Arrabida ava
- liada em 100 e 000 A Comenda de Belmonte a
- valiada em 243. e 300.
- A Comenda de Samora Correa avaliada em 201. e 690.
- A Comenda de Villa de Al- 6 mada avaliada em 1. 200. e 000.
- A Comenda do Salvador na. ....
  Villa de Santarem avaliada
- em 90, e 000. A Comenda de Lagoa alva
- em Santarem avaliada em 158, e 199.
  A Comenda da Ortalagoa em
  Santarem avaliada em 150, e 000.
- A Comenda do Forno dos Caldeireiros na Villa de Se
- tubal avaliada em 44. e 000. O Forno das portas do Sol.
- na mesma Villa avaliado em 5, e 000. O Forno de Palha . vam, ava
- liado em 47. e 000.
- O Forno da porta nova na mesma Villa avaliado em 51, e 000a O Aprestimo de Aldea Gale-
- ga avaliado em 50. e 000. A Comenda do Moyos de
- Bras Palha em Santarem avaliada em 270. e 000.

- A Coutada de Motrena citua. da no termo de Setubal com fuas cazas, e Ermida de Santa Catherina, naontem avaliacaon.
- A Comenda de Aleochete da Mcza Mestral, arrendada em 2. 400. e 000.
- A Comenda de Alhos Vedros da dita Meza arrendada em 435 e 000.
- A Comenda de Aldeya Galega da dita Meza arrendadaem 650. e 000.
- A Comenda da Pefcada e linguado do Mestre em Setubal da dita Meza Mestral, arrendada em 211. € 000.
- A Comenda das Mauncas da meíma Villa da Meza Me. fitral, arrendada em 173. e 000
- A Comenda de Saon Iiaon da
  Villa de Setubal deputada
  para a fabrica das Igrejas,
  arendada em 50. e 500.
- A Comenda do Val de Donna Ignes da mesma fabrica arrendada em 50. e 000.

#### Alcaidarias Mores.

- Alcaidaria mor de Setubal a que pertence a portagema, eos Pacos chamados do Duque avaliada em 80, e 000.
- Alcaidaria Mor de Cezimbra,
  avaliada em
  10, e 000.
- Alcaidaria Mor do Barreiro fem avaliacaon.
- Alcaidaria Mor de Samora.

  Correa avaliada em 10, e 000.

  Alcaidaria Mor d' Arruda a.
- valiada em 10, e 000. Alcaidaria Mor de Palmela femavaliacaon.

#### Arcebifpado d' Evera .

- A Comenda das Mauncas na Villa de Alcacer do Sal avaliada em 1. 049 e
- A Comeda dos Martires nadita Villa avaliada em 966. e 666.
- A Comenda da Vargem da. Ordem avaliada em 680. e cco.
- A Comenda de Benagazil avaliada em 586. e 500.
- A Comenda Dos Foros, e.

  Avez, ed intermo da Villa de Alcacer do Sal, ava
- A Comenda de Grandulla a
- valiada em 1. 200, e 000.

  A Comenda de Santiago de
- Cassem avaliada em 3.857. e 800.

  A Comenda de Fines avaliada
- A Comenda de Villa nuova
- de mil fontes avaliada em, 586.e 666. A Comenda de Collos avalia
- da em 303, e 920.
- A Comenda de Panoyas, a valiada em 515. e 000.
- A Comenda de Gravaon avaliada em 300, e 000,
- A Comenda de Almodovar
- A Comenda de Ourique ava-
- liada em 1. 640. e 960. A Comenda de Cazenel aval
- tiada em 200. e 000.
- A Comenda de Entradas e Padroes avaliada em 919 e 200.
- A Comenda de Cattro verde, avaliada em 3. 974. 555. A Comenda de Aljustrel ava-
- liada em 2. 205. e 000.

  A Comenda de Ferreira ava.
- liada em r. 775. e 300.
- A Comenda do Forraon ava liada em 2. 767. e 000.

| A Comenda de Mertolha a-                | Alcaidaria Mor de Grandolla                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| valiada em 6. 783. e 333.               | avaliada em 5. e 000.                             |
| A Comenda de Alcaria Ruva               | Alcaidaria Mor de Mertolla a-                     |
| avaliada em 750, e 000,                 | valiada em . 100. e 000.                          |
| A Comenda de Mecejana ava               | Alcaidaria Mor da Mefejana                        |
| liada em 1. 400, e 000                  | avaliada em 10. e 000.                            |
| A Comenda da Repreza em                 | A Comenda da Barca da paf-                        |
| Monte Mor o novo avalia.                | fagem da Comporta avalia-                         |
| da em 600, e 000,                       | da em 200. e 000.                                 |
| A Comenda do Batel de San               | A Coutada do Pinheiro com                         |
| ta Anna em Alcacer do Sal               | feus Pallos, e Eimida de                          |
|                                         | Santo Antonio fem avalia-                         |
| avaliada em 30, e 000.                  | Caon.                                             |
| A Comenda do Lagar do Fi-               |                                                   |
| dalgo em Alcacer do Sal,                | A Comporta que he hum Pa-                         |
| avalieda em 62. c 500,                  | ul, eterras pertencentes a                        |
| A Comenda do Portanxo na                | Ordem de Santiago, naon                           |
| dita Villa avaliada em 38. e coo.       | tem avaliacaon.                                   |
| A Comenda de Alvalade ava-              | A Comenda de Saon Lourenío                        |
| liada em 400, e 000,                    | de Portalegre arrendada em 175. e 000             |
| O Celherio Real da Villa de             | A Comenda da Espada da Ci-                        |
| Alcacer do Sal arrendado                | dade de Elvas avaliada em 415. e 330.             |
| em cento, e trinta moyos                | 4                                                 |
| de trigo.                               | Bispado do Algarve .                              |
| As Comendas dos Logares de              | 2.)// 440 40 11.641 01 1                          |
| Azeitte na mefma Villa ar-              | A Comenda de Cacella avalia.                      |
| rendadas em 467. e 100.                 | da em 1, 101, e 800,                              |
| A Comenda da Onzena arren               | A Comenda de S. Maria de                          |
| dada em 42. e 000.                      | Tavira avaliada em 613. e 150.                    |
| A Comenda de Pontes arren-              | A Comenda de Saon Pedro                           |
| dada em 30. e-000.                      | da Cidade de Faro avalia-                         |
| Alcaidaria Mor de Santiago              | da em 1. 371. e 837.                              |
| de Cassem arrendada em 10, e 000.       | A Comenda da Chouparia                            |
| Alcaidaria Mor de Sines ava-            | avaliada em 235. e 000.                           |
| 1 . 1                                   | A Comenda de Loule avalia.                        |
| Alcaidaria Mor de Castro ver-           |                                                   |
|                                         | da em 3, 191. e 828.<br>A Comenda de Aljezur ava- |
|                                         | ** *                                              |
| Alcaidaria Mor de Aljustrel a-          | liada cm 373. e 327.                              |
| valiada em 10. e 000.                   |                                                   |
| Alcaidaria Mor da Torraon               | Bispado de Vizeu.                                 |
| avaliada em 10. e 000.                  |                                                   |
| Alcaidaria Mor de Ferreira.             | A Comenda de Mareco e Al-                         |
| avaliada em 10. e 000.                  | deja rica avaliada em 90. e 000.                  |
| Alcaidaria Mor de Villa nova            |                                                   |
| de mil Fontes arrendada 5. e 000.       | Alcaidarias Mores no Bispado                      |
| Alcaidaria Mor de Alcacer do            | do Algarve                                        |
| Sal avaliada em 20. e 000.              | A 11. Cat As                                      |
| - 11 - 11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | 41 2                                              |

Alcai-

Alcaidaria Mor de Cacella avaltada em 10. 000.

Alcaidaria Mor de Aljezur, fem valliacaon.

Alem das referidas, tem mais a Ordem as Comendas de Conra, Canha, e-Aveiras, que portencem ao Mofteiro de Santos, e as de Cabrella, e Palmella, que tocaon au Convento de meſma Villa de Palmella.

DISCURSUS CXX.
S. JACOBI DE SPATHA
IN HISPANIA, ET IN
LUSITANIA MONIALIUM

ARGUMENTO

Non indiget, neque Summario, cujus. loco numeri apponuntur.

Ulieres capaces esse cujuscumque Equeftris Gradus, five cons. fideretur Gradus Equitis jure Sanguinis, five Equitis armati, vel Torquati, five Cruce fignati, late often. dimus in noftro Difeurfu to, per to. sum Tomo I., & Sub. num. 69. demonttravimus ipías Fœminas habiles. semper fuisse ad quosque Militares Ordines, & Religiones Cruce fignatas: & Difeurfu. 14. pag. 326. sermonem habuimus de Monialibus. Ordinis Alcantarz: ac Difeursu 53. pag. 65 2. de Monialibus Calatrave de-Ordine Jacobeo. In Salmanticensi Civitate usque de anno 1020, ut legitne in quadam carta Privilegii sub d. año, aderat Domus nuncupata Sancti Spi ritus, in qua alique Piz Mulieres vivebant sub invocatione Sanctz Annz. 2. ac subjecte magno Magistro Ordinis. Sancti Jacobi de Spatha.

At de anno 1312. Nobiles Coninges 3. Eques Dom Perez, & Maria Men. dez ejus Uxor fundare statuerunt Monasterium ex propriis Bonis, illudque perfecerunt pro Virginibus, sub initituto Equettri de Canonacheffe Ca. valereffe Sancti Jacobi de Spatha, & fub eorundem. Equitum Regula proportionabili, appolita norma, & Mulieribus apta; unde ad idem Monatterium, feu Conobium eodem. Sancti Spiritus Titulo, nobiliffimarum Familiarum Mulieres accellerunt, factumque est Conobium Caput coterorum, que tractu temporis, tum in Hifpaniarum, tum Lusitanie Regnis constructa fuere: Historia omu, Ordinum Gallice scripta, & in Italicam linguam translata à Patre Joseph Francisco Fontana Mediolanense Congregationis Matris Dei tom. 2. cap. 39. pag. 279. juxtra impression. Lucensem Typis Josephi Salani 1737. ubi quod d. Monasterium fuit primum in Salamantica Urbe fundatum: Collettor Gallus H. Roire des Ordres Mi, litaires tom. 2. S. 30. pag. 440., & feq. juxta impreß. Amftelodami typis Petri Brunel. 1721. ubi quod Privilegium praallegatum 1030. eft fictitium, cum tunc nondum effet fundatus Or. do S. Jacobi: d. Fontana pag 281. ubi iterum inquit, idem Privilegium anni 1030. elle infublitens: P. Philippus Bonauni in Catalogo Ord. Equeft. n. 125, Dominicus Hermant Historire des Religions, on Ordres: Militaires som. 1. cap. 14. pag. 188., & 192. juxta impress. Rothomagen. Typis Jo. Baptifia Befogne 1726.

Diximus quod his Canoniffis, & Equi-4, tiffis praferipta. fuit eadem Regula, fub qua vivunt Equites, adaptata tamen Fœminis, fieque carum exerci, tium verfabatur in hospirando Pere, grinos, euntes ad visitandum Sepul-

chrum

chrum Sancti Jacobi, illisque necesfaria minitirando: d. Pater Fontana. pag. 279 d. Collector Gallus d. som. 2 pag. 441. d. Hermans d. pag.

Venes harum Religiofarum nigri co. 5. loris funt, tum quoad illas que funt Choriftz, quam quoad Conversas: d. Pater Fontana d. pag. 279. Collettor Gallas pag. 441. Cappam insuper ad dunt aibam e collo ufque ad terram protensam in publicis functionibus : d. Fontana , & Collettor Gallus : d.

Hermans d. pag. 188.

Gerunt Chorita Crucem ante pectus 6. rubeam ad formam Enfis, quemadmodum gerunt Equites, habentem ta men in manubrio, ubi formatur Crux. concham, Conversa autem Crucemhabent anquainer divertam à Chors. ftis, ut inquit d. Pater Fontana pag. 279. Hermane d. pag. 188.

Figura Monialis induta cum d. Habitu 7 habetur apud d. Patrem Bonannum. d. n. 125. d. Collettorem Gallum d. tom. 2. pag. 440. Ubi refertur etiam

Forma Crucis.

Adfunt preterea in Hifpaniis feptem-8. Monafteria Sancti Spiritus in Civitate Salmanticenfi; Sancta Fidei in Civitate Toletana; Sancta Maria Virgi nis de lunqueras Barcinona; Sancta Crucis Valisfolctane; S. Eulaliz in Me. rida; S. Maria Virginis de Granata, & anud Maniti: d. Pater Fontana. pag. 279. d. Hermant d. pag. 188.

Notandumque, quod excepus illis, que 9 in Barchinonensi Monaiterio adfunt, que vere Religiose non sont, ut seribit d. Fontana pag. 279. d Hermant pag. 191, et lic non obligantur ad Claufuram rigorofam, pollunt Matrimonium contrahere, fed juxta mo. rem Equirum vovent Paupertatem ... Chedientiam, & Castitatem Coniu galem. Sublunt Gubernio Prioriffx dicta Commendatricis; Vestes habent ut alix Religiofx; Choro, & Communitati inferviunt in iildem officiis, ac exercities .

Quod fi fuerint Maritatz, aut Viduz, 10. deferre possunt Crucem Ordinis: d.

Fontana pag. 280. Illa Monastern de Celles de Sanctos in 11. Lusitania iisdem tenentur obligatiombus, gaudentque Privilegiis, quibus gaudent Barchmonenses, & possunt Matrimonium contrahere : Fontana d. pag. 280. d. Hermant pag. 191.

Non in omnibus Monatteriis Claufura. 12. observatur, fed juxta cujuslibet ftilum , & consuetudinem : fiquidem in Vallisoletano, & Merida, & in Granatensi rigorosissima Claufura Leges fervantur; unde nulli permittitur ingreilus, & nulli egreffus.

In illo Sanctz Fidei Toleti prohibitus eit Virorum ingressus; permittitur tamen Visitatio Mulierum in Aula: d. Hermans d pag. 190. Fonsana an-

ted. pag. 190.

In Salmanticenfi ingredi possunt Viri, & Fæminz cum licentia Commendatri. cis: fic Religiofe certis aliquibus diebus egrediuntur, ut in earum Ecclesiam intrent, & usque ad Atrium progred untur, fed ulterius progredi nequeunt fine licentia Concilii Ordi. num.

Illa Civitatis Matriti, veluti fundate ad 12. normam Salmanticenfium, harum-Privilegio gaudere pratenderunt, cui pratentioni fe opposuit Concilium Ordinum, sub ea ratione, quod illarum Institutio peracta fuit post Con, cilium Tridentinum, quod rigorofam Claufuram pracipit; unde fuper hac pratentione plures Auctores feripfere: fic feprad cus omnibus relatis, inquit d. Pater Fontana pag. 280. d.

Hermant d. pag. 188., & fegg. Cœterz Religiosz aliorum Monasterio-

14. rum eadem antiquitus Vota emittebant, qua dicta Barcinonendes, & de Sanctos emittebant, hicque usus ad annum 1480. perdutavit. Cum enim magnus Magister tunc esset Dom Alphonsus de Cardenas, Capitulum. Generale Ordinis justifis, quod imposterum Matrimonium contrahere nonpossent, juxta ea, qua refert d. Pater Fontana pag. 280.

Antiquis temporibus vetera Statuta obligabant Uxores, & Filias Com, 15, mendatorum ad ingrediendum hec Monasteria, dum eoium Mariti morabantur in Bello: quod si in Bello obirent, magnus Magister ets terminum pressebat ad resolvendum, an Habitum sumerein d. Monasterio, aut ab eo egredi vellent. At hie usus abolitus sunt: cum enim Equitum numerus suerit adauctus, jam plura Monasteria recipere non potetant Uxores Viduas, & Filias Equitum, sicut ra, tiocinatur d. Fontana pag. 281.

Porrò, ut Mulieres possint recipi ad Ha-16. bitum , primo adeile debet confenfus totius Communitatis, & Superioriffz ; certiorem facere tenentur Concilium Ordinum , ut corum concurrat confensus; secundo debent exhibere necessarias Probationes, que sunt eedem, ac ille pro recipiendis Equitibus, exceptis tamen Probationibus quoad Nobilitatem; nam folum requiruntur Probationes circa Religionem Genitorum, & Avorum, qui de Hzresi suspecti esse non debent. Unde tertio Prefes nominat Canonicum Ordinis, scilicet, ut diximus Fratrem Clericum Ordinis, ut Probationes recipiat, quibus confectis, fu. binde exhibentur Concilio: quod fi rite, & bene confecte fuerint, prestat confensum , ut recipiatur : d. Hermant d. pag. 191. d. Fontana pag.

281., & patet ex Statuto, quod datur in calce.

Superiorific Monafteriorum cliguntur ab 17, ipfis Monafteriis Monafterii Monaftum, qua patiter confirmantur ab Ordinum, Concilio, & Rex eifdem Patentales Literas indulget, in quibus pracipitut, ut alix Religiofa eidem obediant: d. Fontana pag. 281.

Ex Statutorum Libro Historia Originis Ordinis S. Jacobi de Spatha impressa en Encala de Nares in Casa de An. dres de Auguso 1565,

Cap. 28. De la informacion y apercibimiento que ba de preceder quando alguna Persona uniere de ser recebidapara Religiosa de la Orden.

Porque en los Conventos de Freylas y 17. Religiosas de la Orden se hizo relacion en nuettro Capitulo general, que no fe ha guardado hana a qui e nel recebir religiofas para ellos, lo proveydo por la Orden cerca de las calidades, que han de tener las perfo. nas, que reciben el habito della, ordenamos y mandamos, que de a qui adelante no fe recibo persona alguna para Religiosa, ni hermana de los dichos Conventos, que tengaraça de Judia, o de Mora, y que. ante todas cofas fe haga primero informacion como fe acoltumbra hazer con los Cavalleros, y Freyles que reciben el dicho habito, y mandamos, que al tiempo, que alguna se reciba, sea primero apercebida, que si despues parecere tener algunos de los dichos defetos, le fera quitado el habito, y echada de la Orden aunque professa sea.



DISCURSUS CXXI.

## SANCTI JANUARII

#### ARGUMENTUM

Exponitur per extensum fundatio Equestris Ordinis peraca a Regia Maiestato Caroli Borbomi Urinsque Sicilia: Regis, sub Titulo Sancti Januari. Reseruntur integre Statutorum Capta, Testera Ordinis, Equitum Habitus, & numerus.

#### Summario non indiget .

R Egia Maestas Dom Caroli Bor-bonii Utriusque Siciliz Regis, filii ex fecundo Thoro Catholice Maje-Ratis Philippi V. Hispaniarum Regis, ad majorem D. O M. Gloriam, piumque erga Divinam Majestatem animum oftendendum, & in honorem S. Januarii amantissimi Civitatis Neapolis Tutelaris, & Patroni, occasione Matrimonii ab ipfo Rege Carolo initi cum Maria Amalia Walburga ex Saxonia filia Federici Augusti III. Poloniz Regis, ut festivorum Nuptialium dierum memoria celebris evaderet, die 3. Julii anno 1718. vigore Regii Decreti F. queitrem Regium Oidinem instituir. & fundavit, fub Titulo gloriofissimi Sancti Januarii; cujus Ordinis fe Caput Magnumque Magistrum declaravit, Statuta publicavit, & Leges pro bono ejusdem regimine; Habitum, & Infignia statuit, & in d. Ordinis Cancellarium nominavit Illustriffi. mum, & Reverendissimum Dominum Mondillum Urfinum Archiepiscopum Capue, ac Patriarcham Conftantinopolitanum: In Thefaurarium Dominum Dom Joannem Brancacium Regie Majeffatis fuz Status à Secretis. & ut dicitur Del Difpaccio della Reale

Azienda; & in Secretarium Dominum Dom Cajetanum Maiam Branconem, suum Secretarium Status, e del Dispaccio Ecclesiastico.

Eodemque tempore d. Regii Ordinis Equites Rex Carolus creavit Serenissimos Reales, ut vocant Infantes Hispaniarum ejus germanos Frattes; Dominum Dom Philippum; & Dom Ludovicum; ac insimul Regium Principem Poloniz.

Die autem nona ejusdem Mensis Rex Carolus, uti magnus Magitter, devenit ad generalem promotionem, & creationem Equitum d. Ordinis Regit Sancti Januarii, & fuerunt infrascripti ; Dominus Card. Belluga ; Card. Aquaviva; Dom Mondillus Orfini Archiepiscopus Capuz; Dom Dominicus Roffi Archiepifcopus Palermitanus; Dominus Comes Sancti Stephani; Dominus Princeps Corfini; Dominus Dux Turfi; Dominus Mar. chio Arienzo; Dominus Lelius Caraffa; Dominus Dux Sore; Dominus Princeps di Calvarufo : Dominus Marchio Solerz; Dominus Dux di Arienzo, & Comes Lunz; Dominus Princeps Torellz; Dominus Dux Madaloni; Dominus Princeps Stigliani; Dominus Princeps Colobrani; Dominus Dux Castropignani; Dominus Princeps di Santo Buono ; Dominus Dux Andriz; Dominus Princeps Montemileti; Dominus Princeps Scilla : Dominus Princeps Buterz; Dominus Princeps Palago. nix; Dominus Marchio di Fuscaldo; Dominus Dux Laurenzani; Dominus Dux Bovini; Dominus Comestabilis Columna; Dominus Princeps della. Rocca; Dominus Dux Atri; Dominus Comes Funciarz; Dominus Comes Wakerbart; Dominus Dux de Montemar; Dominus Dux de Charnyr; Dominus Dom Michael Beggio

Beggio; Dominus Dux della Conquifta; Dominus Comes di Marcila; Dominus Comes de Maceda; Dominus Comes Clavizo; Dominus Domonus Gomes Clavizo; Dominus Domonius Care Catholice Majettatis Philippi Hifpaniarum Regis, ejufdem Regis Caroli Genitoris; & fic Equites funt in totum 52.

Die vero sexta ejustem mensis Julii, que erat dies Dominica, in Metropolitane Ecclessa d. Civitatis Neapolis, celebra, to Sanctissimo Millz Sacrificio per Eminentissimum D. Cardinalem Spinellum Neapolis Archiepiscopum, & benedicto Habitu dicti Ordinis Sancti Januarii, Rex Carolus Magister per manus dicti Domini Cardinalis Habi, tum ejustem Ordinis suscepti.

Ut autem series integra Historiz fundationis Equeitris hujus Ordinis exponatur, una cum folidis, & fundamen. talibus Documentis, folia typis impressa Neapolis de ipso tempore sundationis, & creationis Equitum bic ad literam referemus; que folia impressa Nobis humanissime tradidit Dominus Franciscus Bruni I. U. D. in Oppido Centani in Regno Neapolis Nobili loco natus, Prothonotarius Apostolicus, & emeritus hujus Civitatis Forolivii Gubernator . & tali mu nere à Sanctissimo Domino Nostro Benedicto XIV. anno 1741. decoratus; deinde translatus ad Gubernium Civitatis Fulginei anno 1744. Cum autem idem Dominus Gubernator in omni litterarum genere etiam verfa. tus, super nostro Armamentario Hi, storico legali nobiscum sermonem. habuit, fapiusque de legali, & E. questri materia satis doctas notitias patefecit, & latius de Ordine Sancti Januarii prædicta folia inferius relata, que partim Hispano, partim Italico idiomate exarata funt, ac exponunt tempus & motivum, quod ad hanc fundationem peragendam Res. habuit, ejusdem Regia Decreta pro bono Regimine statuta, & singula. corum capita referent, Equitum creationes, & numerum, tain in prima. editione, quam in fecunda, cum Additione Italica lingua. Refertur Habitus, & Tefferz Equitum descripcio; per extensum Latino, & Italico idio, mate Conttitutio Sanctiffimi Domini Nostri Benedichi XIV. fuper Gratus Spiritualibus Ordini concessis; Rituale quoque traditur servandum in conferendo Habitu Ordinis Equitibus, & Officialibus Ordinis .

Institucion, T Estatutos de la Real Orden de S. Gemaro extablicidos por la Magestad de Carlos Borbon Rey de las dos Sicilias, y de Hiraslalem, &c. Infanze de Espanna, Duque de Parma, Placencia, y Castro, &c. y Gran Principe Heredisario de Toscana, &c. En el dia 3. del mes de Julio del auno 1738. Segunda Impression con nuovas adiciones. En Napoles 1740. Per Francisco Ricciardo Impressor del Real Palazzo.

FUNDACION, T ESTATUTOS DE LA REAL ORDEN DE S. GENARO.

Pedde el tiempo en que la Divina Providencia, en cuyas manos estàn las felicidades de los Reynos, y de los Reyes, quiso elevarnos al Trono, y Dominio de estos Reynos de las dos Sicilias, nò sin muy claras faustismas sennales, entre las quales fueron evidentes las, que de su especial Patrocinio nos diò nuestro primero.

B b 2

mero, y maximo Protector S. Genaro; hàn fido, y fon todas las miras de nueftra Real Mente, y foli, citudes de nueftro Real Animo principalmente encaminadas, y dirigidas a hacer en todos modos feguros, y felices los Pueblos encomendados por Dios nueftro Sennor à nueftra

Potestad, y Govierno.

Por lo que haviendo yà por Mar, y Tierra acrecido, y mexorado las fuerzas de las Armas: dado igual. mente reglamento, y fixtema conveniente a las cofas, y dependencias Militares: restaurado, y reducido à mexor forma, y puestas en valida defensa todas las Plazas, y Cattillos de ambos Reynos: dispuesto las mas ferias providencias, affi para la màs exacta administracion de nuestro Real Patrimonio, como para la màs recta, y clara justicia de nuestros Vasfallos con nueva ordenanza de Tribunales, creacion de Ministros, reforma de abusos introducidos en el Fuero; facilitado el Comercio con la fabrica de nueva moneda, y con otras oportunas leves, y providencias; restituido à su primer lustre la Universidad de los Estudios. y aun dilatado la magnificencia de los Reales Edificios. Despues de todo lo expresado por Nos emprendido, y conducido al defeado fin . mediante la Divina gracia, y affittencia, hemos justamente creydo deverlo folemnemente coronar con un acto de piedad, y Religion; bien perfuadidos, de que folamente fobre tan firmiffimas Bafas efta fegura y estable la felicidad de los Monarcas, y de los Reynos. A tal objecto, y en ocasion tan fausta, y plausible, como es la de haver nos Dios nueltro Sennor concedido por Consorte de nuestro Real Tro-

no la Real Princesa de Polonia Maria Amalia Walburga, de quien me. diante el mismo favor Divino esperamos digna fucefion à perpetuacion de nuestra Real Gasa, y mas feliz govierno de estos nuestros muy amados Pueblos; para hacer patente. al Mundo nueltra pia, y religiosa gratitud à Dios, y à nuestro a. mantissimo Protector San Genaro ; como tambien para gratificar à aquellos, que en nuestro Real servicio, y en las mayores empresas de nue. itras Armas fe han feñalado , y defenmennado con su valor, y fidelidad, hemos refuelto instituir, y fundar, como efectivamente en virtud de este nuestro Real Decreto con toda la plenitud de nuestra potestad, instituimos, y fundamos vaxo los Soberanos auspicios, y adorable nombre de un tan Grande Santo, una Orden de Cavalleros, intitulado de San Genaro. los quales, como amantes del verdadero honor, y justa gloria deveran principalmente emplear sus talen, tos , y fuerzas à qualquiera cotta, que sea, no solamente en la defensa, y acrecentamiento siempre mayor de nueltra Santissima Religion, fi no tambien en hacerse con su modo de obrar heroico exemplo à nueftros Pueblos de la piedad azia Dios, y de la fidelidad à su Principe .

orde la indelidad à lu Principe.

Y paraque tal por si misma apreciable
Orden de Cavalleria adquiera, y reciva mayor lustre, y esplendor de la
Soberana dignidad de nuestra Corona, declaramos Nos mismo, nuestra Real Persona, Soberano,
Caveza, y Gran Maestre de la cita,
da Orden, adornando con su insignia,
y divisa nuestro Pecho, nuestras Reales Aimas, y Empresas, y assimismo queremos, y declaramos perpetuamente anexo, y unido a nuestra

Real

Real Corona el Soberano Maestrazgo

de dicha Orden.

Y a fin de que à todos, y à cadauno fean notorias, y manifiestas las leyes, y Estatutos, baxo las quales es por ahora fundada, y ettablecida la referida Orden, como tambien su divisa, habito, e insignias.

Primeramente ordenamos, que en la Cruz de tai Orden se contenga la imagen del Glorioso Protector San Genaro en habito Episcopal, teniendo en la mano finieftra el libro de los Evangelios, y fobre este las Am. pollas de su preciosissima Sangre, y en la derecha el Sagrado Cayado Pastoral, despuntando quatro Lirios de los angulos interiores de la Cruz, . la qual deverà traerse diariamente con divisa de una cinta de color purpureo ondeada en memoria del Martirio del Santo, desde el hom-. bro derecho atravesada, hasta el lado isquierdo, cayendo la Cruz sobre la faltriquera ; ademàs de la. otra bordada en plata sobre la par-

te siniestra del Pecho con el mote. II. El habito folemne deverà fer en.

in Sanguine Fadus, · la forma figuiente.

El Manto de Amoer purpureo sembrado de lirios de oro, aforrado en tafetan color de perla labrado con motas de Arminios texidas, con dos largos cordones de feda, y oro para ligarfe por la cintura.

El Sombrero negro con Plumage blanco. El Regio Collar en la forma por Nos establecida con la Cruz pendiente sobre el pecho, que deberà lievarie.

. fiempre en todas las publicas funcio-

La Cafaca, Chupa, y Calzones de glasse de plata con el fondo blanco. Las Medias encardas, y los Zapatos negros . 4 24. 4 (3.....

El Cingulo equestre, del qual penderà la Espada, deberà ser del mismo Amoer purpureo del Manto, que los Cavalleros de la Orden veitigan en. los dias, que Nos, como Gran Maestre, tendremos Capilla en honor del Santo, y quando daremos el habito folemne à los Cavalleros, que serà de nucitro Real agrado promo-

III. Los referidos Cavalleros deveran. poner en sus Armas el Regio Collar

con la Cruz.

IV. El ordinario numero de Cavalleros llegarà a fesenta, que seran escogidos, y promovidos a nueftro arbitrio, del qual affimismo dependerà diminuirlo, à, aumentarlo; como mas serà de nuestro Real agrado.

V. El Cavallero, que por Nos ferà promovido a la Orden, tendrà el aviso de la gracia por el Secretario de la misma, aquien deverà presentar las requeridas pruevas de los qua. tro Quartos de su Nobleza, las quales remitidas por Nos al examen. de dos Cavalleros de la Orden, ten. dran estos el cuydado de formar juri. dico, y legitimo Proceso, por el qual con autenticos documentos, y folemnes testimonios, queden provados la Geneologia, Titulos, y Parentezco del Cavallero agraciado, como tambien su Catholica Religion, honestidad de vida, y loables cottumbres, de cuyo Proceso haciendose fummaria, y distinta relacion por los Cavalleros Dipudados, convalidada. con su palabra de feè, y honor, y firmada de su propria mano, serà por los milmos exibida juntamente con el Proceso cerrado, y sellado al dicho Secretario, el qual tendrà el cuydado de hacerlos prefentes a Nos aquien perte nezerà el juzgar .

VI. Quando sea de nuestro Real agra-

do agregar a la citada Orden algun Cavallero, que se hallare ausente de estos nuestros Reynos, cometeremos la funcion a un Cavallero Profeso de la misma, si a caso se hallase en tales partes, ò, a nueuro Representante Ministro, que se hal. lare en ellas, o, a qualquiera otra persona, que mas serà de nuestro Real agrado, dandole las convenientes litrucciones para el cumplimiento de lo encomendado, lo qual complido deverà el encargado remitir al Secretario de la Orden el acto del juramento, firmado de mano, y cor. roborado con el Sello del asociado Cavallero, para conservarse en el Archivo.

VII. Las leyes, y Estatutos, a cuya. exacta observancia queremos sean tenidos, y obligados todos, y cadauno de los Cavalleros de la Orden,

fon los figuientes.

Primero. Que hayan de tener por su principal gloria, y honor el defender a qualquiera costa, que sea, nuestra Santissima Religion Catolica.

Segundo. Devan procurar por todos medios la conciliacion de las Enemistades entre los Companneros.

Terzero. Jurar a Nos el Gran Maeftre fidelidad inviolable.

Quarto. Procurar ohir Misa todos los

Quinto. Cumplir en la Pasqua de. Refurreccion el Precepto Eclefiaftico de la Sacramental Communion, y comulgarse tambien el dia de la-Fiesta de San Genaro, que es a los 19. de Septiembre .

Sexto, Hazer celebrar una Misa so. lemne, rezar por una vez el Oficio de Difuntos, y comulgarle en sufragio del Alma de cada uno de los Cavalleros de la Orden, que pasare a mexor vida; de cuya muerte feexpidiràn cartas circulares con el a. vilo por el Secretario de la Orden. aquien deveran participaria los here. deros del Difunto, remitiendo al mismo dentro de tres metes el Regio Collar con la Cruz, que se el en-

tregò.

Septimo. No desafiar, ni aceptar Duelos por qualquier motivo, que fea, pomendo a nueltro cargo, como Gran Maettre qualquiera ofenfa, ò agravio, y esperando nuestra Real decision, aplicandose además con toda folicitud, y destreza a impedir y desvanezer los Duelos, aun entreaquellos, que no sean de la Orden, Oftavo. Afiitir a todas las Capillas.

que por Nos se tendran en honor del Santissimo Protector, en las quales cada uno de los Cavalleros tendrà lugar, y grado, conforme a fu

antiguedad en la Orden ,

Nono. Paraque eitas leyes, y Eftatutos fean manifieftos. y notorios a todos los Cavalleros de la Orden, deverà cada uno de ellos confervar con figo una copia.

VIII. Por Ministros de la Orden ,

destinamos los siguientes.

Por Canciller a D. Mondilo Orfini Arzobispo de Capua, y Patriarca de Cottantinopla, el qual deverà executar la funcion de armar los Cavalleros de la Orden.

Por Macstro de Ceremonias al Marques D. Bernardo Tanucci nuestro Secretario de Ettado, y del Despacho de Justicia, y Gracia, el qual deve. rà asiftir al reglamento de las fun-

ciones .

Por Theforero a D. Juan Brancacho nuestro Secretario de Estado, y del Despacho por lo tocante a la Real Hazienda, de cuyo cargo ferà el conservar la forma del habito, y de la Cruz, y los Regios Collares, que

aun no se hubieren provisto, los Procesos de las pruevas de las Nubleza; y el libro de los Estatutos.

Por Secretario a D. Gaetano Maria. Brancone nuestro Secretario de Estado, y del Despacho por lo tocante a lo Eclesiastico, el qual expidirà los Defpachos, Cartas, y Diplomas, que por Nos se le ordenaran, y to do lo demàs, que pertenezca a la administracion de la Orden, y a la promocion de los Cavalleros.

Los quales quatro Oficiales daràn el fo. lito juramento de bien , y fielmente fervir, y traheran la Cruz en la di visa de una cinta de color purpureo ondeada pendiente al cuello, la qual Nos milmo se la pondremos = Ru bricado de la Real Mano de Su Magettad . En Napoles a 3. de Julio de 1738.

En el mismo dia nombrà Su Magestad Gran Maestre por Cavalleros de dicha Real Orden a los Serenissimos Infantes de Espanna D. Phelipe, y D. Luis, y al Principe Real de Po-

lonia.

Y en el dia 6. se dignò hacer la promocion general de los figuientes Cavalleros de dicha Real Orden.

El Cardenal Belluga.

El Cardenal Acquaviva.

El Arzobispo de Capua D. Mondilo Or, fini .

El Arzobispo de Palezmo D. Domingo Roffi .

El Conte de Santistevan .

El Principe Corfini . El Duque de Tursis .

D. Lelio Carrafa Marques de Arien-ZO.

El Duque de Sora.

El Principe de Calvaruso.

El Marques de Solera.

El Duque de Arion, y Conde de Luna. El Principe de Torella. y muerto.

El Duque de Maraloni.

El Principe de Stigliano.

El Principe de Colubrano.

El Duque de Cattropinnano.

El Principe de Santo Bono. El Duque de Andria.

El Principe de Montemileto.

El Principe de Scilla.

El Principe de Butera.

El Principe de Palagonia.

El Marques de Fuscaldo. El Duque de Laurenzano.

El Duque de Bovino.

El Condestable Colonna.

El Princip: de la Rocca.

El Duque de Atri .

El Conde de Fuenclara. El Conde de VVarkerbart.

El Duque de Montemar .

El Duque de Charny.

D. Miguel Reggio .

El Duque de la Conquista.

El Conde de Marfillac. ya muerto. El Marques de la Mina.

El Conde de Maceda.

El Marques de Cattelar.

El Conde Clavino.

D. Nicolas de Sangro. D. Eustachio Laviefuille.

D. Joseph Grimau .

Y referbo otros nueve Cavalleros a eleccion del Rey su Augusto Padre, quien los nombrò en dos promociones, en la primera los feis, y en la fegunda los tres, en la con. formidad figurente.

Al Duque de la Mirandula.

Al Marques de S. Juan. Al Duque de Medinaceli. 34 muerro.

Al Conte de Montizo.

Al Duque de Gandia. Al Marques Scoti.

Al

### 202 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

Al Marques de Bedmar.

Al Duque de Bournonville.

Al Principe de Maiferano.

Y e nel dia 20. de Octubre de dicho anno nombi à Su Mageitad Gran Mae. fire por Cavalleros de dicha Real Orden

Al Marques de Salas .

Al Duque de Atrisco.

A D. Joseph de Miranda Ponce de.

A D. Joseph de Bak, y Cartellac. Y en 25. de Enero de 1739, Al Marques de Viliarias.

# ΙI.

Araque la primera Universal promocion de Cavalleros de la Ord'n de San Genaro, que, como Soverano, Caveza, y Gran Maettre de ella, Nos hemos dignado hacer en el dia de oy, sea mas plausible, y puedan desde luego armarse los dichos Cavalleros, hemos venido en dispensarles de las pruevas de sù Nobleza, segun lo dispueito en nuestro Real Decreto con data de 3. del corriente, por conitarnos, que fon Nobles, fin mancha, ni reprehension; no induciendo esta e\_ xempcion exemplo, ni perjuicio a lo extablecido en el Capitulo V. de los Ettatutos de la Orden, los qua. les queremos, y mandamos, que fe observen, y executen muy pun. tualmente en lo venidero = Rubricado de la Real Mano de Su Magestad = En Napoles a 6, de Julio de 1738.

### III.

Ara arreglarfe las Cappillas, que Nos como Gran Maestre de la

Orden de San Genaro tendremos en honor del Glorioto Santo, y en las que armaremos los Cavalleros, fegun lo dispueito en el Real Decreto de la Intitucion de dicha Orden con data de 3. d.1 Corriente, hemos venido en declararar, y mandar, que siempre, que las tendremos en la de ette Real Palacio deveran venir los Cavalieros vettidos folamente con el Manto con los Oficiales de la Orden en nueftra Antecamera, y desde ella pailaran con Nos a la Capilla, a cuya-Puerta el Canciller Nos darà el aguabendita, y Nos tomaremos nue. itro lugar tobie el Trono, que estarà fituado, fegun lo folito, en la parte del Altar a los Evangelios, y los Cavaileros de la Orden se sentaran confecutivamente al lado del Trono en el Banco sin Espaldar . cuvierto de tapiz, y quando hubiere mucho numero de Cavalleros, y el Banco no fea battante para todos. fe fituaran otros feguidos, y en. frente a ellos le pondrà uno semexante con tapiz para los quatro Oficiales de la Orden . Terminada la Capilla con la misma regla Nos acompannaran, y ferviran los citados Cavalleros, y Oficiales hafta la Antecamera de este Real Palacio: bien entendido, que quando Nos tendremos la Capilia en la de Theforo de San Genaro, deveran los Cavalleros, y Oficiales recivirnos a la Puerta de la Yglesia, y acompannarnos, y servirnos haita dentro de la misma, executando lo mismo ala falida = Rubricado de la Real Mano de Su Mageitad. En Napoles a 6. de Julio 1738.

ΙV.

Unque en nueftros Reales Decretos con datas de 3 , y 6. de. luito proximo passado tenemos dispuetto la forma del Habito, con que los Cavalleros de la Orden de San Genaro devian ir vettidos en los dias, en que Nos, como Gran-Maeitre, tendremos capillas; todavia para mayormente condecoràr, y hacer comparecer con mas lucimiento los dichos Habitos, y que todos los Cavalleros vayan vestidos uniformemente, diferengiandofe folo los Novicios de los Profesos, hemos tenido à bien de resoiver, que quando los Cavalleros Novicios de. veran recivir de Nos el Manto, y el Regio Collar, han de comparecer veitidos con Cafaca, Chupa, y Caizones de Glasè de plata con el fondo blanco, Botones, y ojales de oro, Medias blancas con el quadrado de oro, fombrero galoneado de oro, y Plumaje de color purpureo, y con Peluca larga a la natural, y en siendo yà Profesos con haver recivido el Manto, y el Regio Collar, deveran intervenir en las subliguientes funciones con el mismo Manto, v el Regio Collar vestidos con la misma Casaca aforrada. de color purpureo, y Calzones de Glase de plata, annadiendoles en las extremidades, y junturas un galon. de oro, con Cupa de Amoer de co lor purpureo con galon de oro en las extremidades, Medias de color purpureo con el quadrado de oro, y con el cingulo equeftre, en el qual pendiendo la Espada, ligaran los cordones del Manto, fombrero con galon de oro, y Plumaje de color purpureo, y Peluca larga a la natural, en cuya conformidad mandamos

lo executen = Rubricado de la Roal Mano de Su Magestad = En Napoles a 21, de Septiembre 1738,

### V.

Araque quede determinado el mo do con que los Ecclefiatticos por Nos promovidos à Cavalleros dela Real Orden de San Genaro devenrecivir de nuestra mano la Cruz v la forma en que deven traerla todo los dias, y en las funciones Capitu. lares, hemos venido en declarar, que los Cardenales, Arzobispos, y Obispos reciviran de nuestra propria mano la Cruz de la misma para asociarlos, y agregarlos à ella; por lo que deveran comparecer en la Real Capilla los Cardenales por la primera vez con suz Capas Cardenalizias, y los Arzobispos, y Obispos con sus proprios habitos Prelaticios, y def. pues que hayan dado el folito Jura, mento, fe les conferirà por Nos la Cruz con la cinta de color purpureo ondeado, que trayran siempre pendiente del Cuello: En todas las demàs funciones publicas, y Capitulares dela referida Orden, intervendran los Cardenales con sus habitos Car. denalicios, y los Arzobispos, y Obispos con los fobredichos sus habitos Prelaticios, travendo la misma Cruz pendiente al Cuello, y quando iran de corto, además de la dicha Cruz pendiente del Cuello, llevaran cofida sobre el Justacor ala parte finiestra. del pecho, como tambien fobre la Capa ala milma parte, la Cruz bordada con el mote In fanguine fædus, como los demás Cavalleros legos dela Orden . Rubricado dela Real mano de Su Magestad = Napoles, y Noviembre 23. de 1738.

Infti.

Infictucione, e Statuti del Real Or, dine di S. Gennaro flabilisti dalla Marfià di Carlo Borbone Rè delle due Sicilie, e di Genfalemme, Ge. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacença, e Cafro, e Gran Principe Breditatio di Tofeana Ge. Nel giorno 3, del mefe di Luglio dell'anno 1738. Seconda Edizione con aggiunta – In Napoli 1740. Prefo Francefeo Ricciardo Stampatore del Real Palargo.

### FONDAZIONE, E STATUTI DEL REAL ORDINE DI S. GENNARO.

Acchè piacque alla Divina Provvidenza, nelle cui mani fono le felicità de' Regni, e de' Regnanti, innalzarci al Trono, e Dominio di questi Regni delle due Sicilie; e ciò con mille aperti fauitiffimi fegni , tra' quali evidenti furono quei, che ne dette del fuo speciale Patrocinio il Primo, e Masfimo noitro Tutelare San Gennaro: tutt' i pensieri della nostra Real Mente, e le cure tutte d'll' Animo nostro sono state, e sono principalmente rivolte, ed intele a ren. dere per ogni verso securi, e fetici i Popoli dal Signore Iddio alta Potestà, e Governo nostro com-

Quindi è, che dopo di aver già Noi e per Mare, e per Terra accrefciute, e migliorate le forze delle Ar. mi, col dare del pari convenevole regolamento, e sistema a tutte le militari cose, e pendenze; dopo di aver ristorate, a miglior forma ridotte, e fortemente minite, quantie in amendue i Regni v' ha Piazze, e Cattella; dopo di avere seriosamente provveduto alla efatta amministitzazione del nostro Real Patrimo-

nio nommeno, ch' a quella della. p.u retta, ed intemerata Giuttizia. a' nottri Vatlatli con novello ordinamento de' Tribunali, creazion novella de' Ministri , e riforma di abusi nel Foro introdotti; con la fabbrica di nuova moneta, e con. altre opportune leggi, e provvidenze agevolato il commercio, rimefsa nel primiero lustro l' Università delle lettere, e dilatata finanche la magnificenza de' Regj Edificj; dopo tutte coteste cose, merce la divina grazia, ed assistenza, da Noi intraprese, ed al voluto fine condotte, abbiam giustamente creduto di doverle tutte solennemente corona. re con un atto di pietà, e di Religione; persuasi pur troppo, che su di tali fermissime basi sol tanto poggia ttabile, e secura la felicità de' Regni. A tal fine dunque, ed in occasione sì fausta, e giojosa, nell' averci il Signore Iddio fatto con folenni Nozze impalmare Conforte del nostro Trono la Real Principes. fa di Polonia Maria Amalia Walburga, da cui, merce l' istello divino favore, ci auguriamo degna Prole a perpetuar la nottra Real Cafa, ed a felicemente governare questi noitri amatishmi Popoli; a far chiara. al Mondo la pia, e religiosa gratitudine nottra inverso di Dio, e del nottre amantifimo Protettore San. Gennaro; come altresì per gratificar coloro, che nel nostro Real servigio, e nelle intraprese maggiori delle Armi nostre, col valore, e con la fedeltà loro egregiamente si segnalatono, abbiamo risoluto d' inflituire, e fondare, com'effettivamente in virtù di questo nostro Real Decreto con tutta la pienezza della potettà nostra instituiamo, e fondiamo sotto i sovrani auspicj, e l'adorato Nome di 'si gran Santo, un' Ordine intitolato di Cavalieri di 5. Gennaro, i quali ' vagtii dell' onor vero, e della vera gloria col fenno, e con la mano dovranno l'uno, e l'altra principalmare a qualunque loro collo riporre non pur nella difefa, e nell'accrefermento fempre maggiore della noitta fantifima Religione; ma nel farfi aitresi col virtuofamente operare. eroico esemplo, e modello a notiri Popoli della pietà verso Dio, e del. la fedeltà verso il loro Principe.

Ed acciocchè un tale per se stello pregevolissimo Ordine di Cavalleria dalla fourana dignità della notira Co rona maggior lustro, e splendore acquilti, e riceva, ci dichiariamo Noi ttesso, e la nostra Real Persona, Sovrano Capo, e Gran Maetiro dell'Ordine suddetto, fregiando di fua Infegna, e Divifa il Petto nottro nommeno, che le nottre Reali Ar. me, ed Imprese; la qual Sourana. Magittranza vogliamo, e dichiariamo per mai sempre annella, ed unita alla nostra Real Corona.

E perchè a tutti, ed a ciafcuno sia. conto, e manifetto fotto quali leggi, e Statuti venga per ora il dett' Ordine fondato, e stabilito, e quali ne fiano la Divisa, l' Abito, e la

Infegna .

Primieramente ordiniamo, che nella Croce di tal Ordine siavi effigiato il Glorioso Protettore San Gennaro in abito Vescovile con il Libro degli Evangelj nella finitira, e fu di ello le Ampolle del fuo preziofissimo Sangue; e nella destra la Sacra Verga Pattorale; uscendo quattro gigli dagli angoli interni della Croce, la quale dourà portarsi cotidianamente con la divifa di un rosso nastro on. deggiato, in memoria del Martirio del Santo, che dall' omero deitro

scendendo a traverso, andrà a terminare fu'l finittro fianco, fovra cui penderà la Croce, oltre all' altra in ricamo d'argento attaccata alla parte fini tra del petto , col Motto , Inc. Sanguine Fædus .

L'abito folenne effer dourà della

seguente foggia.

Il Manto di Amoer porporino feminato di gigli d' oro, e foderato di Ermelino a color di perla, lavorato con moschette di Armellino tessute. da allacciarfi nella cinta con due. lunghi cordoni di feta, e di oro.

Il Cappello negro con piuma bianca. La Regia Collana nella forma da Noi deitinata con la Croce pendente fu'l petto, da portarfi mai fempre in tutte le pubbliche funzioni.

La Giamberga, Giamberghino, e 'I Calzone di drappo di argento col

fondo bianco.

La Calzetta rolfa, e la scarpa negra, Il Cingolo equestre, da cui pendera la Spada, esser dovrà dello stesso drappo del Manto, che i Cavalieri dell' Ordine vestiranno ne' giorni, in. cui Noi, come gran Maeitro, terrem Cappella in onor del Santo, e

allora che daremo l'Abito folenne a' Cavalieri che promoveremo. III, I detti Cavalieri por dovranno nelle Imprese loro la Regia Collana

con la Croce .

IV. L'ordinario numero de Cavalieri ascenderà a scilanta da scersi, e promovere a nostro arbitrio, dal quale dipenderà ancor scemarlo, o accrefcerlo, secondo che a Noi piacerà il meglio.

V. Promovendofi da Noi all' Ordine il Cavaliere, verrà egli di tal grazia avvisato dal Segretario dell' Ordine, a cui dourà egli produrre le volute prove de' quattro Quarti di sua No. biltà, le quali poi da Noi rimesse

all'esame di due Cavalieri dell' Ordi. ne, auran quetti la cura di formare regolato, e legittimo Processo, nel quale con autentiche feritture, e fc. lenni atteffați, provati rimangano la Genealogia, i Titoli, e le Parentele nommeno, che la Cattolica Religio. ne, l'onesta vita, e i laudevoli coftumi del candidato Cavaliere: del qual Processo facendosene da' Depu. tati Cavalieri una fommaria, e distinta Relazione con parola di loro fede, ed onore avvalorata, e di proprio pugno soscritta, verrà da. effi . una infieme col detto Procello chiuso, e suggellato, elibita al sov. ranominato Segretario, ch' avià lacura di farlo presente a Noi, cui spetterà il giudicare.

VI. Quando che a Noi piaccia di aggregare all' Ordine alcun Cavaliere, che fi ritroverà affente da questi no ftri Regni, ne commetteremo la funzione ad un Cavalier Professo dell' Ordine, che in quel lontano luo go per ventura fi trovi, o al no itro pur quivi Rappresentante, e Ministro, o ad altra qualchessessi Persona, cui sarà di nostro piace. re il meglio; dandogli le convene voli Ittruzioni per adempiere l' in. giunto, e commello officio, il quale adempiuto, dovrà egli trasmettere al Segretario dell' Ordine l' Atto. del giuramento, di mano, e col fuggello dell' affociato Cavaliere fof. critto, e segnato da conservarsi nell' Archivio .

VII, Le Leggi, e gli Statuti, alla cui intemerata offervanza vogliamo obbligati, e tenuti tutti, e ciafcuno de' Cavalieri dell' Ordine, fatanno i feguenti,

a. Farsi alta gloria, ed onore del di fendere a qualunque costo la nostra Santissima Cattolica Religione, Per Ministri

2. Procurare la con iliazione delle ofulità tra' compagni,

3. Giurare a Noi loro Gran Maestro fedeltà inviolabile.

4. Procurare di udire cotidianamente la Santa Mella.

5, Adempiere nella Pasqua di Risurrezione l' Ecclessassico precetto della Sacramentale Comunione, e comunicarsi altresì a 19. di Settembre, di sessivo di S, Gennaro.

6. Far celebrare una Messa Solenne s' recitare per una volta l' officio de' Morti; e Comunicarsi in sussiago dell' anima d' ogni Cavaliere dell' Ordine, ch' a miglior vita trapassi; della di cui morte per via di lettere circolari se ne spedirà a tutt' i Cavalieri l'avviso dal Segretario dell' Ordine, al quale dovranno darne patte gli eredi del Desunto, trasmettendo al medesimo infra lo spazio di tre Mesi la già da lui ricevuta Reggia Collana con la Croce.

7. Non disfidare, nè accettare per qualchefichi cagione duelli, e disforma rimettere ogni qualunque offica, ed onta a Noi gran Macfiro, per attenderne la nostra Real decisione: che anzi tutta por lor industria, e destrezza nell' impedire, e distornare i duclii tra coloro eziandio, che non saranno dell' Oddine.

 Intervenire in tutte le Cappelle, che ad onore del Santifimo Protectore da Noi fiterranno, dove ciafcuno de Cavalieri avrà luogo, e grado giulta la fua anzianità nell' Ordine.

g, Ed acciocchè queste Leggi, e Statuti sieno a tutt' i Cavalieri dell' Ordine manifetti, e conti , dovrà ciascuno di essi averne, e conferva, te appresso di sè l' Esemplare.

Per Ministri poi dell' Ordine de-

destiniamo i seguenti;

Per Cancelliere D. Mondillo Orsini Arcivescovo di Capua, e Patriarca di Costantinopoli, il quale dovrà fare la funzione di armare i Cavalieri dell' Ordine.

Per Macftro di Cerimonie il Marchefe D. Bernardo Tanucci nostro Segretario di Stato, e del Dispaccio di Giuttizia, e Grazie, che dovrà af sightre al regolamento delle funzioni.

Per Teforiere D. Gio: Brancaccio no stro Segretario di Stato, e del Difpaccio della Reale Azienda, cui fi apparterrà il confervare la forma dell'abito, e della Croce, le Reg gie Collane, che non fi ritroveran provitte, i Processi della Nobiltà, e l'Ilibro, degli Statuti.

Per Segretario D. Gaetano Maria Brancone nottro Segretario di Stato, e del Dispaccio per gli affari Eccle, fiastici, il quale spedirà i Dispacci, le Lettere, i Diplomi, che saranno, da Noi ordinati, e tutto ciò che appartettà all'amministrazione dell'Ordine, ed alla promozione de' Cavalieri,

1 quali quattro Officiali daranno il folito giuramento di bene, e fedelmente fervire, e porteranno la Grocecon la divifa di un rosso ondeggiato, nattro appesa al collo, cui Noi medessimo gliela porremo. Rubricato, dalla Real mano di Sua Maestà Gran, Maestro. Napoli il di 3, Luglio, 1738.

Nel medesimo di nominò S. M. Gran... Maestro per Cavalieri di tal Ordine; i Serenissmi Signoti Infanti di Spagna D. Filippo, e D. Luigi, e il; kincipe Reale di Polonia.

E nel dì 6.

den &

Il Cardinal Belluga, Il Cardinal Acquaviva,

L' Arcivescovo di Capua D. Mondillo Orsini .

L' Arcivescovo di Palermo D. Domeni. co Rossi.

Il Conte di S Stefano.

Il Principe Corfini.

Il Duca di Tursi.
D. Lelio Carata Marchese d' Arienzo.

Il Duca di Sera.

Il Principe di Calvaruso.

Il Marchese di Solera. Il Duca d'Arion, e Conte di Luna.

Il Principe di Torella . già morto .

Il Duca di Mataloni. Il Principe di Stigliano,

Il Principe di Colubrano.

Il Duca di Castropignano. Il Principe di S. Buono.

Il Duca d' Andria

Il Principe di Montemileto.

Il Principe di Scilla. Il Principe de Butera.

Il Principe di Palagonia,

Il Marchese di Futcaldo. Il Duca di Laurenzano.

Il Duca di Bovino.

Il Contestabile Colonna.

Il Principe della Rocca.
Il Duca d' Atri.

Il Conte di Fuenclara.

Il Conte di VVarkerbart.

Il Duca di Montemar. Il Duca de Charny.

D. Michel Reggio.
Il Duca della Conquista.

Il Conte de Marsillac.

Il Marchese della Mina.
Il Conte de Maceda.

Il Marchese di Castellar. Il Conte Clavino.

D. Nicolò de Sangro. D. Eustachio Laviesuille.

D. Giuseppe Grimau.

E riserbò la M. S. altri nove Ca-

va-

# 208 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

valieri ad arbitrio, ed elezione di S. M. Cattolica (no Augusto Padre, il quale li nomino in due promozioni, cioè nella prima`nomino (ei, e nella feconda tre, nella conformità feguen,

li Duca della Mirandola.

Il Marchese di S. Giovanni.

Il Duca di Medinaceli. già morto,

Il Conte di Montixo,

Il Duca di Gandia,

Il Marchese Scotti

Il Marchese di Bedmar.

Il Duca di Bournonville.

Il Principe di Masserano.

E nel di 20. Ottobre di detto anno nominò S. M. Gran Maestro per Ca. valieri di detto Real Ordine.

Il Marchese di Salas.

Il Duca d'Atrifco ,

D. Giuseppe de Miranda Ponce de Leon.

D. Giuseppe de Bak, e Cartellac.

E nel di 25. di Gennaro 1739. Il Marchese di Villarias.

### II.

Ffinche la prima Universal promozione de' Cavalieri dell' Ordine di S. Gennaro, cui come Sovrano, Capo, e Gran Maestro di esso abbiam fatta in questo giorno, sia più plausibile, e possano i di lui Cavalieri prestamente armarsi, abbiamo stimato di dispensare alle prvo. ve della lor Nobiltà disposte nel noftro Real Decreto in data de' q. del corrente, per costarci, ch' Eglino sieno Nobili, senza macchia, nè reprensione; non inducendo però que, sta esenzione esempio, o pregiudizio allo stabilito nel cap. V. de' Statuti dell' Ordine, i quali comandiamo, che fi offervino, e fi efeguano per lo innanzi efattamente. Rubricato dalla Real Mano di S. M. Gran Maeitro. Napoli il di 6, di Luglio 1738,

#### 111.

N seguela di ciocch' abbiamo ordinato nel Real Decreto dell' Ittituzion dell' Ordine di S. Gennaro per le Cappelle, che Noi, come a Gran Maestro, terremo in onor del Santo, o in quelle, in cui armeremo i Cavalieri; dichiariamo, ed ordiniamo, che qualora la terremo in quefta del Real Palazzo, i Cavalieri, vestendo solamente del Manto, verranno con i quattro Ufficiali nellanostra Anticamera, e da quella si porteran con Noi nella Cappella, nella cui Porta ci darà l'acqua Santa il Cancellier dell' Ordine. Noi terremo il nostro luogo su'l Trono, che farà fituato fecondo il folito nella parte dell' Altare agli Evan, gelj, e consecutivamente a fianco del Trono sederanno i soli Cavalieri dell' Ordine ne' scanni senza spalhere, e coverti di tapeti, e quando vi farà maggior numero di Cavalieri, i scanni fi porranno l'un dopo l'altro, e dirimpetto ad essi si porrà il simile . affinche seggano i quattro Ufficiali dell' Ordine. Terminata la Cappella, col medefimo ordine ci accompagneranno, e serviranno essi fino alla fuddetta Anticamera, ben inteso, che quando la Cappella si terrà da-Noi nel Tesoro di S. Gennaro, essi douranno riceverci alla Porta della Chiefa, ed accompagnarci poi fino alla medesima. Rubricato dalla Real Mano di Sua Maelta Gran Maestro Napoli il dì 6. di Luglio 1738.

Quan-

IV.

Uantunque ne' noftri precedenti Decreti de 3., e 6. di Luglio difcotto abbiamo la forma dell' Abito, che i Cavalieri dell' Ordine di San Gennaro ne' giorni, ne' quali Noi come Gran Maestro terremo le Cap. pelle, debban vestire; nondimeno perchè i detti Abiti apparifcano con maggior luttro, e decoro, e perchè i Cavalieri vadano tutti uniformemente vestiti, sol dittinguendosi i Novizi daigià Professi; ordiniamo, che quan. do i Cavalieri Novizi douran da Noi ricevere il Manto, e la Regia Colla. na, abbiano a comparir veltiti con. il Giustacore, o sia Giamberga, con la Sottoveste, o sia Giamberghino, e con i calzoni di drappo d'argento col fondo bianco, i cui bottoni, ed occhielli sieno d'oro, con le calze bianche con i loro fiori ricamati. d'oro, col cappello bordato parimente d'oro con sua piuma ponzò, e con la pilucca lunga alla naturale. Quando poi faran prof. ffi, cioè, ch' auran ricevuto il Manto, e la Regia Collana, debbano alle fusseguenti Capitolari Funzioni intervenire col accinnato Manto, e Collana, vestiti della medelima Giamberga, foderata però di color ponzò, e con il cal. zone di drappo d'argento, aggiungendovi una guarnizione d' oro ne" loro estremi, e cuciture, con il Giamberghino d'amoer ponzò parimente con fua guarnizion d'oro nell' ettremo, con le calze di color pon-20 co' loro fiori ricamati d' oro. col cingolo equestre con la fpada, ove attaccherà i cordoni del Manto. col cappello bordato d' oro con piuma ponzò, e con la pilucca lunga alla naturale, nella quale conformità comandiamo, che si esegua. Rubricato dalla Real mano di Sua Maestà. Napoli 21. Settembre 1738.

### V.

Ffinche sia determinata la manie-A ra, con cui gli Ecclesiastici, i qualt da Noi faran promoffi a' Cavalieri del Real Ordine di S. Gennaro, debbano ricevere dalle nottre mani la Croce, e la forma, con cui debbano portarla condianamente, e nelle funzioni Capitolari, dichiariamo, che i Cardinali , Arcivescovi , e Vefcovi per eller aggregati all' Ordine, riceveranno da Not la Croce, per il de cui effetto douran compatire nella Real Cappella i Cardinali per la prima volta con le loro Cappe Cardinalizie, e gli Arcivescovi, e Vescovi con i propri loro abiti Prelatizi, e prettato da effi il folito giu. ramento, da Noi si conferirà ad essi la Croce col nastro ondeggiato a color ponzò, cui porteran sempre. pendente dal collo. Nell' altre fuffeguenti funzioni pubbliche, e Capitolari dell' Ordine, interveniranno i Cardinali con i loro Abiti Cardinalizi, e gli Arcivescovi, ed i Vefcovi con i cennati loro Abiti Prelatizi, portando la suddetta Croce pendente dal collo. Quando poi anderan di corto, oltre alla suddetta. Croce pendente dal collo, porteranno eziandio su I petto dalla parte finistra del Giustacore, e parimente a finittra del Mantello la Croce ricamata col motto In sanguine fadus, secondo i Cavaheri Larci dell' Ordine. Rubricato dalla Real mano de sua Maestà . Napoli 23. Novembre 1738.

San-

# 210 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

Santlissimi in Christo Patris Benedicti XIV. Pontificis Maximi Constitutio Super gratisi spiritualibus Regali Or. aini S. Januarii contessis. Neapoli 1741. Ex Typographia Francisci Recciardi Typograph R. Palati

### BENEDICTUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI

### Ad perpetuam rei memoriam.

Omanæ Ecclesiæ benignitas spirituales gratias, & savores liberamer impertire solet Catholicis Prin, cipibus, quorum eximia devotio, sideique sinceritas, & præclara Alajorum virtutum merita in ejus conspectu clare noscuntur; & piis eo, rum votis annuens, quæ ad augendum divinum cultum, fovendamque Christianorum pietatem laudabiliter ab eis instituta sunt, Apostolicæ confirmationis præsidio munire non recusat, prout in Domino conspicit salubriter expedire.

Nuper figuidem exposuit Nobis dile-Aus filius nofter Tiojanus tituli S. Cacilia S. R. E. Cardinalis de Acquaviva nuncupatus nomine cariffimi in Chrito Filii nostri CAROLI Siciliz, & Jerusalem, & Terra ci. tia Pharum Regis Illuffris. & Infantis Hilpaniarum, quod ipfe CARO-LUS, postcaquam de prefato Regno ex gratia, & liberalitate Sedis Apoliolica a Nobis, & Sede pradi-Ala meruit inveltiri, atque ca, quæ ad cjustem Regni felix regimen, ac firmum prafidium cenducerent, provide difpifuit : volens religionem fuam, ac pictatem erga Deum, per quem Reges regnant, & legum conditores juita decernunt, & piam animi d votionem erga gloriofum. Mastyrem, & Episcopum JANUA-

RIUM, Neapolitanæ Civitatis, & totius Regni Patronum, illuttri actu omnibus tellatam facere , necnon aliquod pracipuum habere, unde gratis, acceptisque personis, optime de se, ac Regno meritis, Regiz voluntatis teltimonium pollet provenire : ad laudem, gloriam Omnipotentis DEI, ad Catholicz Religionis propagationem, & defensionem, ac Chrittiane pietatis augmentum, unam laudabilem Confraternitatem . feu Societatem Nobilium Militum . ad initar alterius celebris Societatis. feu Militiæ Velleris Aurei nuncupaer, pro sexaginta Fratribus, seu Militibus, vel etiam pro quocunque majori, vel minori corundem numero, prout Primati eiusdem Societatis magis placuerit, una cum Cancellario , Ceremoniarum Magiitro , Thefaurario , & Secretario , quorum Caput & Primas Ipfe, & qui in dieto Regno Siciliz ei legitime succederet , effe deberet , sub titulo, seu invocatione, & patro cinio ejusdem S. Januarii Episcopi, & Martyris, quibuldam prafcriptis re. gulis, ac capitulis inflituit. Ut vero prefata bocietati ab co, ut prefertur, inftituta fpiritualium gratiarum dona, honor, firmitas, & decus valeat accedere, Nobis pro parte dichi Regis Caroli humiliter supplicavit, ut Apoftolicis gratiis, & favoribus eam profequi, & de nostra benignitate pro pradicta Societatis, seu Militiz majori stabilitate, ac spirituali directione, conservatio. ne, decore, & ornamento opportune providere dignaremur.

Nos igitur, qui eundem Carolum Re, gem speciali dilectionis afficht ex vifectibus charitatis profequimur, & ejus commendabile inititutum promovere in Domino desideramus, hujus modi supplicationibus inclinati, pra nonmatam-societatem, seu Militiam sub invocatione, & protectione S, Janualii Epscopi, ac Mattyris, cum quibusdam laudabilibus reguis, or stuationibus, & statuus crectam, de nonmullorum Venerabilium Pratrum notiorum S. R. E. Cardinalium, consilio, audoritate Apostouca tenore presentum approbamus, & conficinamus & perpetur, ac inviolabilis firmitatis robur adjicimus.

Propteres eundem Carolum Regem, & dictim Societatem, feu Militiam ipecialibus gratiis, & favoribus profequi volentes, Primati, Cancellario, Caremomarum Magistro, Thefaurario , & Secretario Societatis, feu · Militix hujufmodi, nunc, & pro tempore exidentibus, & praterea fexaginta Confratribus, vel etiam. majori coium numero, dummodo tamen numerum centum Fratrum, feu Mi itum , comprehensis etiam dichis Officialibus, non excedant, auctoritate pradicta concedimus, & impertimur; Ut Cancellarius ipfius Socie-- tatis pro tempore exittens, in E. pileopali, feu Archiepucopali digni. tate , prout in itatutis ejuidem So. cietatis continetur, conttitutus, feu Presbyter ad audiendas confessiones idoneus, per ipsum tamen Cancellarium ad hoc deputandus, vel per iplos Confratres, coldemque Officiales extra fines dich Regni uttiufque Siciliz commorantes, ex approbatis tamen a locorum Ordinarus eligendus', ipfos, & corum fingulos ab omnibus, & fingulis excommunica. tionis, suspensionis, & interdicti, · alufque ecclesialticis fententiis, cenfuris, & pœnis, a jure quavis oc. casione . vel caussa latis , seu inflictis, necnon ab omnibus corum peccatis , criminibus , excelibus , & de-

lichs, quantum cunque gravibus, & enormibus, etiam aponolica Sedi qualifercunque reservatis ( non tamen de refervatis locorum Ordinarus, ) de quibus ore confessi, & corde contritt fuerint ; de refervatis autem qualitercurque Sedi Apolica femel in vita . & in mortis articulo, etiamfi mors fecuta non fuerit; de aliis vero eidem Sedi non refervatis, quoties opus fuerit, in foro conscientiz dumtaxat, absolvere , ac eis , & corum cuilibet pro commissis debitani absolutionem impendere, & pænitentiam falutarem injungere: necnon vota per eos pro tempore em fla ( ultramarino Visitationis liminum BB. Apoitolorum Petri, & Pauli, ac S. Jacobi in Compottella, necnon caititatis & religionis votis dumtaxat exceptis) in alia pietatis opera commu. tare; necnon in mortis articulo, etiamfi mois non subsequatur, plenariam omnium peccatorum fuorum remissionem, & indulgentiam, & Apostolicam nottram benedictionem per se ipsum, vel per alium quemcunque idoneum facerdotem, per fingulos Fratres eligendum, impen. dere possit, ac valeat.

Insuper, ut liceat cissem Primati, Officialibus, Confratribus Societatis, seu Militte prachète in privatis domo, rum sua habitationis, in quacun, que civitate, ejusque dioccesi existentibus, oratoriis, ad hoc decenter muto existuchis, & ornansis, seu existruendis, & ornansis, seu existruendis, & ornansis, seu existruendis, a cornansis, per Ordinarium loci prius visitar dis, & approbandis, ac de ipsius Ordinarii licentia, unam millam pro unoquoque die (dummodo in issemblus celebrandi licentia, que adhuc dutet, alteri concella non fueit )

Per

per quemcunque sacerdotem ab eodem Ordinario approbatum, igcularem , feu de Superiorum fuorum licentia regularem, une tamen quosumcunque jurium parochialium præjudicio, ac Palchatis Refurrectionis, Pentecolles, & Nativitatis Domini Nottri Jesu Chritti, alinque folemmoribus anni feitis diebus exceptis, in fua, ac familie, & in hospitum nobilium suorum prasentia, etiam per unam horam ante auroram, & judem per horam post meridiem, fi aliqua urgente necessitate detenti fuerint , celebrari facere : nec non. fi toitan ad loca, & terras, ecclefianteo interdicto tam Ordinaria, quam Apostolica auctoritate supposi tas, cos decimare contigent, dummodo cautiam non dederint hujufmodi interdicto, nec eis ipecianter interdictum fit, ac fecerint quantum in eis fuerit, ut.in iis, propter que interdictum iplum dicta auctoritate. Apottolica pro tempore appolituma fuerit, paritio fiat, & ea executio ni debite demandentur, ac per cos non feterit, quo minus pareatur, per quemeunque tacerdotem ab Ordinario approbatum in rua, & cujustibet iptorum familiarium, domesticorum, parentum, consanguineosum, pro tempore exittentium, præfentia Millas, & alia divina officia in dictorum locotum, & terrarum eccletiis, fubmilla voce, claufis januis, & non pulsatis campanis, ac excommunicatis, & interdictis exclufis, celebrari facere, illaque audire, & eis intereffe; necnon tempore. interdich hujusmodi sacram Euchariftiam , & cztera Sacramenta recipere ; iplique dicto tempore deceden. tibus, corum corpora ecclefiatticz fepultura, fine tamen funerali pompa, tradi possint, salvis juribus

parochialium ecclesiarum.

Singulis autem anni diebus, & per eorum octavas, quibus ejuidem B. Martyris Januarii memoria recoli, & feitum celebran folet, nempe pumo Sabbato mensis Maii, die decimanona Septembris, & decimalexta. Decembris, omnibus, & fingulis Confrattibus, seu Militibus, & Of. ficialibus Societatis, seu Militie przdicta, ubicunque existentibus, pænitentibus, & confessis, ac facra Communione refectis, qui aliquam ecclesiam devote visitaverint, & pro Christianorum Principum concordia, harefum exitirpatione, ac S. Matris Ecclesiz exaltatione pias ad Deum preces effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam, & remissionem, de Omnipotentis Dei Misericordia, & BB. Apostolorum ejus Petri , & Pauli auctoritate confisi, misericorditer in Do. mino concedimus.

Ouodque unam , vel duas ecclesias , seu duo, vel tria altaria unius, vel diversarum ecclesiarum in partibus, ubi fingulos corum pro tem. pore residere contigerit, per eos, & corum quemlibet eligendas, feu eligenda, quadragefimalibus, & aliis die bus Stationum ecclesiarum Urbis & extra muros ejus, devote visitan. do; omnes & fingulas indulgentias, & peccatorum remissiones etiam plenarias, confequantur, quas confequerentur, fi eildem temporibus. & diebus Stationum Bafilicas , & alias ecclesias Urbis, & extra ejus muros, ad id deputatas, personaii-

ter visitatent .

Et demum tam quadragesimalibus, quam aliis anni temporibus, & die, bus, quibus esus carnium, ovorum, casei, butyri, & aliorum lacticiniorum est prohibitus, essdem ovis, ca-

feo, butyro, & aliis lacticiniis, ac etiam , fi necessitas , vel infirma corporis valetudo, ac alia quecunque indigentia exegerit, carnibus de utriusque medici consilio, exceptis ta. men diebus Majoris Hebdomada, die Cinerum, seu feria quarta in Vapite jejunii , vigiliis Natalis Chtithi Domini, Pentecostes, BB. Apo. Holorum Petri , & Pauli , Allum ptionis B. Marix Virginis, & quatuor temporum, uti, & vefci, fervata tamen lege jejunii per unicam comestionem, aliisque contentis in nottris literis novissime emanatis sub datum Roma die 30, Maii 1741., quibus nullatenus per has prefentes intendimus derogare, libere, & licite valeant . Apostolica auctoritate pradicta, earundem tenore presen, tium, de speciali gratia concedimus, & indulgemus.

Non obstantibus quibufvis Apostolicis, necnon in provincialibus, & fynodalibus Conciliis editis, generalibus, vel specialibus constitutionibus, & ordinationibus, statutis, & confueaudinibus, confirmatione Apottolica, vel quavis alia firmitate roboratis, ac quibufvis suspensionibus, seu limit ationibus fimilium remissionum, & facultatum , per Nos, & Sedem predictam quomodolibet factis, & faciendis: quibus quoad premissa, illis alias in fuo robore permanfuris, has vice dumtaxat, specialiter, & expresse derogamus, caterisque contrariis quibufcunque. Volumus autem, (ne, quod absit, propter hujusmodi concessionem, & remissio, nem Confratres, ac alir pradicti reddantur procliviores ad filicita in posterum committenda, ) quod fi a anceritate Fidei , unitate Romane Ecclesiz, ac obedientia, & devotio. ne nostra, vel Successorum nostro-

rum canonice intrantium hejulmodi destiterint , aut ex confidentia crufdem concessionis, vel remissionis a. liqua commiferint; concelho, & remitho pradicta, ac quod illos pra. fentes litero em nullatenus fuifiagentur. Czterum quia difficile toict prafentes nottras literas ad ingula loca, ubi opus effer, deferri; volumus, ut earum exemplis etiani impressis, manu tamen Notari publici subscriptis, & Cancellarii ejus Societatis, seu Militie sigillo munitis , eadem prorfus fides adhibeatur, que presentibus adhiberetut, fi fo. rent exhibitz, vel oftenfa. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nottri decreti, corfi mationis, concessionis, indula, conflitutionis, & voluntatis infringeie, vel ei aufu temerario contraite: fi quis autem hoc attentare prafumplerit, indignationem Omnipotentis Dei, & BB: Petri, & Pauli Apo. ftolorum ejus fe noverit incurfurum. Datum Romz apud Sanetam Mariam Majorem anno Incarnationis Dominica millefimo feptingentesimo quadragefimo primo . Prid. Kal. Jul. , Pontificatus nottri anno primo.

> P. Card. Aldrovandus Prodat. Pro D. Card. Passioneo.

Vifa de Curia,

N. Antonelius.

Cajesanus Amasus.

J. B. Eugenius.

D d a

Bolla

### 214 Armamentarium Historico-legale Ord, Equest, & Milit.

Bolla del Santissimo in Cristo Padre Benedetto XIV. Pontessice massimo sopra le gravie spirituali conceduse al Real Ordine di San Gannaro: In Napoli 1741, per Francesco Ricciardo Impressore del Real Palazzo.

### BENEDETTO VESCOVO SERVO DE SERVI DI DIO

A perpesua memoria delle cose infrascritte.

Gli è costume della Chiesa Romana di concedere con benigna liberalità spirituali grazie, e favori a' Principi Cattolici, la di cui fingolar di vozione, e fincera fede, e gl'illustri meriti delle virtuofe azioni de' loro Maggiori nel di lei cospetto risplendono; e compiacendo volentieri a' pii loro defiderii, tutto ciò, che da' medefimi in accrescimento del divin culto, e della pietà crittiana fi è già lodevolmente inttituito, non mai ricufa di rendere vie più stabile col vi, gore della conferma Apostolica, secondochè Ella scorge nel Signore essere espediente pel vantaggio spirituale .

Fu a Noi poco fa esposto dal diletto nostro figliuolo Trojano d' Acquaviva Cardinale di Santa Chiefa del ti. tolo di Santa Cecilia in nome del noftro carissimo Figliuolo in Gesù Cri. fto Carlo illustre Re di Sicilia, di Gerusalemme , e delle Terre di quà dal Faro, ed Infante delle Spagne, che lo stesso Carlo, dopo di aver meritata da Noi, e dalla Sede Apoftolica per di lei grazia, e liberalità l'investitura del menzionato Regno; e dopo altresì di aver egli providamente disposto quanto convenisse al felice governo, ed al fermo stabili. mento dello stesso Reame : desidero-

so di far palese a tutti con alcun atto chiaro, ed illustre così la religio. sa pietà verso Iddio, per cui beneficto regnano i Monarchi, ed ordinano ciocchè è giutto i legislatori, co. me pure la pia divozione del fuo animo verso il glorioso Martire, e Vescovo S. Gennaro Padrone della. Città, e di tutto il Regno di Napoli; e di aver anche alcuna ragguardevole cofa, con cui alle persone grate, ed accette a lui, e specialmente benemerite della Real Corona, e del Regno, potesse dare una publica teltimonianza della fua real gratitudine; aveva con alcune determinate regole, e capitoli, a gloria dell' Onnipotente Iddio, per difefa, e propagazione della Cattolica Religione, e per aumento della Critiana pietà, instituita già una lodevole-Compagnia, o sia Ordine di Nobili Cavalieri , a fimiglianza dell' altro celebre Ordine denominato del Toson d' Oro, fotto il titolo, o invocazione, e patrocinio di S. Gennaro Ve. scovo, e Martite per sessanta Confratelli, o fieno Cavalieri, o per qualunque altro di loro maggiore, o minor numero, che al Primate dell' Ordine fulle maggiormente piaciuto, insieme col Cancelliere , Maetro di Cerimonie, Tesoriere, e Segretario dello stell' Ordine : del quale Capo. e Primate il Re medefimo, e chiunque legittimamente gli fuccederebbe nel Regno di Sicilia, eller dovesse. Ed acciocchè il menzionato Ordine da lui già fondato potesse co' doni delle spirituali grazie rendersi maggiormente onorevole, fermo, e decoroso, ci ha esso Cardinale da parte dello stello Re Carlo con umili fuppliche richieffi, che ricolmandolo benignamente di Apostoliche grazie, e favori, ci degnassimo di opportunamente

namente provvedere alla maggior fermezza, spiritual direzione, ornamento, e conservazione dell' Ordine

fuddetta .

Quindi è, che Noi in modo speciale con viscere di paterna carità amando ello Re Carlo, e volendo promuovere nel Signore la riferita commendabile fua fondazione; abbiamo l'espreilate suppliche volentieri accolte, e col configlio di alcuni Venerabili nottri Fratelli Cardinali di Santa Chiesa in virtù delle presenti coll' Apostolica. autorità approviamo, e confermiamo la prenominata Compagnia, ed Ordine fotto il patrocinio, ed invoca. zione di S. Gennaro Vescovo, c. Martire, con alcune lodevoli regole, ordinamenti, e Statuti già eretto, aggrugnendo alla fua fondazione il vigore di una perpetua, ed inviola. bile fermezza.

Percià volendo Noi allo stesso Re Carlo, ed al menzionato Ordine compartire speciali grazie, e favori, colla medefima Pontificia autorità concediamo al Primate, al Cancelliere , al Maeftro di Cerimonie , al Teforiere, ed al Segretario dell' Ordine, presenti e futuri, comeppure a seffanta Confratelli, o Cavalieri di esto , o ad altro loro maggior numera, purche questo perà, comprefivi i mentovati Officiali, non ecceda in tutto il numero di cento.

Che il Cancelliere dell' Ordine in qualunque tempo, essendo egli giutta gli ttatuti del medelimo Ordine constituito in dignità Vescovile, o Arcivescovile, ovvera un Sacerdote ido. neo ad ascoltar le confessioni. da deputarsi a tal effetto dal medesimo Cancelliere, o da eleggerfi dagl' ifteffi. Confratelli, ed Officiali ( qualora dimorino fuori de confini del Regno. delle due Sicilie ) tra gli approvati però dagli Ordinari de'luoghi, possa nel foro tolo della coscienza affolyer essi, e ciascun di loro da tutte qualsivo. gliano fcomuniche, fospensioni, interdetti , ed altre ecclesiattiche fentenze, censure, e pene, dalla legge per qualunque causa, ed occasione impolte; come pure da tutti i loro peccati, eccessi, e delitti, quanto si vogliano gravi, ed enormi, anche alla Sede Apoltolica in qualunque modo rifervati ( eccetto però i rifervati agli Ordinari de' luoghi ) de' quali si saranno eglino confessati, e contriti di cuore : cioè da' riservati in qualunque maniera alla Sede Apostolica una volta in vita, ed in arti. colo di morte, anche se questa non sia seguita; e dagli altri alla Santa. Sede non rifervati ogni qualunque. volta ve ne sia il bisogno, con imporre loro, nel darne la debita affoluzione, la falutar penitenza.

E che lo stesso Cancelliere, o Sacerdote possa eziandio non solo commutare in altre opere di pietà i di loro voti, a riferva de' foli voti di vifitare i Luoghi delle Terre Sante d'oltramare , le Chiese de' Beats Apostoli Pietro, e Paolo, e di S. Giacomo in Compostella, o di cattità, e di Religione; ma da se medesimo ancora, o per mezzo di qualunque altro idoneo Sacerdote, da elegersi da ciascun Confratello, dar loro in articolo di morte, ancorche quella non fucceda la Pienaria Indulgenza, e remissione di tutti i loro Peccati, e l'Apostolica l'ontificia benedizione.

Accordiamo in oltre la facoltà, e licenza a' medesimi Primate, Officiali, e Confratelli , o Cavalieri di far cele. brare in presenza loro, e delle loro famiglie, e nobili Ofpiti, anche un' ora prima dell' aurora, ed un'oradono il mezzo giorno, concorrendo-

vi qualche urgente necessità, ne' privati Oratori delle case di loro abitazione, potte in qualunque Diocefi, e Città, i quali decentemente fatti di fabbrica, ed ornati, o da fabbricarfi, ed ornarii per l'avvenire, e. liberi dagli usi domestici, sieno sta. ti prima vifitati ; e approvati dall' Ordinario, e colla licenza del medefimo, una Messa in ciascun giorno ( purchè però non sia stata conceduta ad altri la licenza di poterti celebrare nelle dette case, la qual duri tuttavia nel fuo vigore ) da qualunque Sacerdote approvato dallo itelso Ordinario, tanto fecolare, quanto regolare con licenza de fuoi Superiori; senza pregiudizio alcuno però di qualfivogliano diritti appartenenti a' Parrochi, ed eccettuati anche i giorni della Pasqua di Resurrezione, della Pentecoste, della Natività di Nottro Signore Gesù Critto, e gli altri feitivi più folenni dell' anno,

E di più che accadendo portarsi eglino in alcuni Luoghi, o Terre, per au. torità Pontificia, o degli Ordinari fottopolte all' Ecclesia lico interdetto, postano i medesimi (quando però non abbiano data caufa all'interdetto, non fieno specialmente interdetti esti, ed abbiano anche fatto quanto potevano dal canto loro, per far colla dovuta ubbidienza efeguire le cose, pel dicui non adem pimento si trovi con autorità Apo-Itolica imposto l'interdetto, nè sia. per colpa loro mancato l'ubbidirvisi) far celebrare, in presenza loro, e. de' loro familiari domestici parenti, e consanguinei, le Messe, e gli altri Divini Officj nelle Chiefe de' medefimi luoghi, e terre, con voce però bassa, a porte chiuse, senza. fuono di campane, e fenza l'intervento di alcuna persona scomunicata,

o interdetta; colla facoltà non folo di fentir le Meile, di affittere a' Divini Offici, e di ricevere la Sagra-Fucarinia , e gii altri Sagramenti , ma in cafo ancora di lor morte indetti luoghi, di poterfi dare a' loro Corpi Ecclesiatlica sepoltura, senza però funebre pompa, e senza pregiudicio de dirati delle Chiefe Parrocchiali .

In tutti i giorni dell'anno, e per gli di loro ottavari, ne' quali fuol farsi divota memoria, e celebrarsi la fetta del gloriofo Martire S. Gennaro , cioè nel primo Sabbato di Maggio, e nei giorni diciannovefimo di Settembre, e fedicesimo di Decembre, a ciascun Cavaliere, ed Officiale dell' Ordine, il quale veramente pentito, Confessato, e Comunicato visiterà divotamente alcuna. Chiefa, porgendo al Signor Iddio pie preci per la concordia de' Principi Cristiani, pet l'ettirpazione dell'Erefie, e per l'esaltazione della Santa Madre Chiefa; concediamo benignamente nel Signore, confidati nella sua Divina Misericordia, e nell' autorità de' fuoi Santi Apostoli Pietro, e Paolo, la Plenaria indulgenza, e remissione di tütti 1 suo1 peccati.

E che oltre a ciò, visitando essi divotamente una, o due Chiefe, ovvero due o tre Altari di una, o più Chiefe a loro elezione in quei luoghi. ove in qualunque tempo dimorino, ne' giorni quarefimali, e negli altri giorni delle Chiese di Roma, e di fuori le mura di essa; conseguiscano tutte, e qualfivogliano indulgenze, e remissioni de peccati, anche plenarie, che guadagne rebbero, se di persona visitassero ne' medesimi giorni delle Stazioni le Basiliche, e le al, tre Chiese, a ciò destinate dentro, e

fuori le mura di Roma.

E finalmente per ispecial grazia coll' autorità Apostolica in virtù delle. presenti concediamo a' medelimi, che fia loro lecito, e libero il poter, tanto ne' giorni Quaresimali, quanto negli altri tempi, e giorni dell'anno, in cui è victato l'uso delle carni, e de' latticinj, far ufo, e cibarfi di vova, formaggio, butiro, ed altri latticinj; come pure delle carni ancora, se così la necessità, l'infermità del corpo, ed altro qualunque bisogno il richiegga, giutta il configlio dell' uno dell' altro Medico ( eccettuati però i giorni della Settimana Santa. il giorno delle Ceneri, o sia il primodi Quarefima, le Vigilie della Natività del Signore, della Pentecoste, de' Santi Apottoli Pietro, e Paolo, dell' Assunzione della Beata Vergine Maria, e le Quattro Tempora ) coll' obbligo di dover essi osservar la leg ge del digiuno di cibarfi una fola. voita il giorno, ed il di più contenuto nelle ultime nostre Apostoliche Jettere pubblicate in Roma fotto il di 30. Maggio 1741., alle quali af facto colle presenti non intendiamoderogare .

Non ostanti qualfivogliano generali, oparticulari Constitutioni Apostoliche, o fatte ne' Provinciali , e Sinodati Concilj, come pure qualfivoglianoordini, ttatuti, e confuetudini, ancorchè da Pontificia conferma, o da altra valevole folennità corroborate; e non oltante qualunque sospensione, o limitazione di fimiglianti facoltà, ed indulti, da Noi, e dalla Santa Sede comunque fatta, e da farsi : alle. quali cofe tutte, come a qualfivoglia altra in contrario, folo per quetta. volta specialmente, ed espreilamente deroghiamo intorno a quanto si è qui premeilo, restando quelle in tutto l'altro nel primo intiero lor vi-

gore. Acciocchè però i Confratel. li, e gli altri di lopra menzionati col motivo di quetto indulto e con. cessione ( il che sia sempre lontano ) non si rendano in avvenire più facili, e proclivi a fare illecite operazioni; vogliamo, che qualora essi o si apparteranno dalla sincerità della Fede, dalla Unità della Romana Chie. fa, e dall' ubbidienza, e divozione nottra, o de'nottri Successori canonicamente eletti, ovvero confidati nel presente indulto commetteranno alcuna colpa; quelto in nellun conto affatto lor suffraghi . Del resto essendo difficil cosa il far capitare ovunque bisogni le nostre presenti Apo. stoliche lettere, vogliamo, the le lor copie, anche poste in istampa, quando sieno sottoscritte da pubblico Notajo, e dal Cancelliere dell' Ordine col suo suggello avvalorate, abbiano lo stello credito e vigore, che aurebbono le originali medesime, se ivi fossero presentate . Niuno adunque si faccia lecito di trasgredire la prefente nottra Conttitutione, decreto. conferma, concessione, indulto, e volontà, o di temerariamente contraddirvi; dovendo effer noto a chiunque aurà un tale ardimento, ch'egli incorterà nell' ind gnazione dell' Onnipotente Iddio, e de' suoi Santi Apottoli Pretro e Paolo. Data in Roma appresso S. Maria Maggiore l'anno dell' Incarnazione del Signore 1741. a' 20. di Giugno, primo anno del nottro Pontificato.

P. Card. Aldrovandi Prodat. Per D. Card. Passioneo. Gaetano Amato.

V. D. C.

Luogo & del Suggello.
N. Ansonelli .

G. B. Eugenj.
RITUA-

RITUALE PER DARSI L'ABITO E LA REGIA COLLANA DA SUA MAES LA A CAPALIERI DEL REAL ORDINE DI S. GENNARO.

Maeità Gian Maettro (u'i Tio no, al cui lato vi farà un Banco fenza spaliiera coverto di Tapeto per federii i Cavalieri dell' Ordine, e dirimpetto al medesimo altro simile Banco per i quattro Ministri dell' Ordine, ctoè Cancelliere, Maeitro di Cerimonie, Tesoriere, e begicta-

Si celebrérà la Santa Messa dal Cancellier Prelato, dopo la quale veutito egli con i Pontificali, e feduto su la Eddittorio in mezzo dell'Alta, re, deposta la Mitta, e Sua Maettà feduta su l' Trono, formerà la seguente benedizione su l'aggio, in cui vi sarà il Manto, la Regia Collana, e la Spada col Cingono equefire del Cavalier Novizio, se non si ritroverà armato in altr'Ordine.

V. Adjutorium nostrum in nomine Do-

B. Qui fecis Calum, & Terram.

V. Dominus vobifeum.

B. Es cum Spirien eno.

### OREMUS

Eus invitte virentis Triumphator, & omnum rerum Creator & Santisficator, intende preces nofiras, & bos indumentum militaris glorsa Ministro suo ferendum, orc. 2000 proprio bene & dictere, & san. Et & feare digueris, & bunc servum, qui splo utetur, tibi devote, & laudabiliter servientem, gra sum esteter digueris. Per Domi. num nofitum. B. Amen.

11 Cavalier Novizio athicito da due.
Cavalieri dell' Ordine già professi,
adorcià l' Altare, e si porterà da sua
Macià, e stando in ginocchioni,
uno de Patrini Cavalieri esportà a
Sua Maetà il di lui desiderio di ricevice l' abito, e la Regia Collana.

Sua Maetta gli dimandirà, fe egli è armato a Cavaliere: fe rispondeià di sì, non si farà la leguente funzione fegnata; le di 10, si continuità nella feguente maniera.

", bua Maettà percuotrà con la fua", fpada, che le farà prefertata dal
", fuo Cavalierizzo Maggiore, al Ca,
", valier Novizio ere voire gli omeri,
", e gliela darà poi a baciate per la
", patte della Croce: Indi i due Ca", valieti Pattini cingeranno al Ca", valieti Pattini cingeranno al Ca", valieti e fua pada col Cingolo
", equette, ed il Frelato Cancel", liere, accoftandofi vicino al Trono
", di Sua Maettà, e ttando all'inpie", di, dirà."

, (1), (117a., Accipe gladium bunc in nomine Pa, 1115 \$\frac{1}{2}\$, \$\text{O}'' \text{Filit} \$\frac{1}{2}\$, \$\text{O}'' \text{Spriess}\$
, \$\text{San} \$\frac{1}{2}\$, \$\text{O}'' \text{ Wars: \$\text{c}\$ ad defen,, fonem Sanéla Ecclefia Romana ,
, Regis Noffer Caroli Borbonii Su, premi Principis, \$\text{O}'' \text{Magistri Or, daini. \$\text{O}'' \text{ tham}, ad confusione,
, iuinicorum Cracis Coriffi, ac Fi, des Christiana , \$\text{O}'' \text{ qued maximo} \text{ previsis animi prastantia commen,
, dat , illo nemivom injuste tedat ,
, quad iple presare dignesiir , qui
, cum Patre , \$\text{O}'' \text{ Spirits Saníto} ,
, vivuit , \$\text{O}'' \text{ regnat Deus in Sacula} ,
, \$\text{Seulorum}.

Il Cavaliere risponderà, Amen.
Il Segretario dell' Ordine dimanderà al
Cavalier Novizio, se voglia giurare
l'osservanza de' Statuti dell' Ordine.
Egli risponderà di esser prontissimo,
e si porterà co' due Gavalieri Parri-

ni

ni dal Prelato, il quale anticipata, mente si fara condotto sù l' Alta, re, e stara feduto nel suo Faldistorio; e posta il Cavalier Novizio sopra il Libro degli Evangeli la mano dettra, leggerà il seguente giuramento in ginocchioni coll' aftitenza del Segretario, stando Sua Maestà feduta sul Trono.

Io N. N. ginra, e promesso a Dio Tri. no , ed uno , alla fempre Vergine Maria, ed a San Gennaro di ester fedele a Sua Macfta , Capo , Sourano , c Gran Maestro del Real Ordine di San Gennaro, ed a suoi Serenissimi Suc. ceffori, che faran Capi di quest' Ordine in sutte le occusioni, nelle quali fi tratterà dell'onore, vita, e Stato di Sua Maeftà, e dell' Ordine, facendo ciocobe dee fare un buon Cava. liere. Prometto di difendere fempre a tutto mio potere la Santa Fede. Castolica Romana, folleware, e di, fendere le Vedove, i Pupilli, a le persone miserabili dall' oppressioni con parele, e con opere, per quanto mi farà permeffo. Offerverd inviolabilmenso sutte le Liggi, e Scasusi dell' Ordine, così prescrisse, come da pre-Iceiroefi . Porterd di continuo la Croce dell' Ordine, secondo dispongeno i Statuti: e Voi Santiffinia Trinità , Beata Vergine, e San Gennaro udite questi miei Voti , siate prefenti al profferire di questa mia ultima vo. lonsà .

Dopo di tal giuramento si porterà il Cavalier Novizio ad inginocchiarsi avanti a Sua Maestà, ove i due. Cavalieri Patrini lo vestiranno del Manto, interponendovi la mano anche Sua Maestà, ed il Prelato Can, celliere accostandosi vicino al Tro, no di Sua Maestà, dirà:

Accipe banc Vestem immaculacam, quam securus perforas ante Tribunal Dei. Suscipe jugum Domini suave, & onus teve, quo non gravari, sed acquiescere animus debet.

Presenterà di poi a Sua Maestà il Tefoniere dell' Ordine la Regia Collana, e 'l Prelato dirà al Cavalier Candidato.

V. Credis ne boc esse vivifica Crncis fignum, in quo Christus pependie, us sua morse mobis visum concilia-

Risponderà il Cavaliere, Credo:

V. Es boc est Ordinis Beati Januarii signum, quod semper suo pettori adbereas.

Il Cavaliere bacerà la Croce, e Sua-Maettà gli porrà la Regia Collana, nel mentre, che il Prelato verrà dicendo.

Suscipe hoc signum in nomine Santistisma Trinitatis, Beata Maria Virginis, & Santil Jamuarii Martyvis, in Ridei, & Chvistiani nominis incremensum; pettori ino ideo Crucem cominendamis, us two sis cordi proximior; & dextera fortiter dimicans illam desendas, & desendam sota zelo reverearis.

Bacerà il Cavaliere la mano a Sua Macftà Gran Macetro, dal quale verrà abbracciato; e fi leverà, facendoli una profonda riverenza, ed abbracciando tutt' i Cavalieri dell'Ordine. ne's loro luoghi, fi rititerà nel fuo.

Frattanto il Prelato intuonerà sù l'Altare il Salmo 47.

Magnus Dominus, & laudabilis nimis in Civitate Dei noffri, &c. che verrà cantato da Musici.

Seguendo le ingiunte preci.
Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie
Eleison, Passer noster, segueto.

V. Salvum fac servum enum.

B. Deus mens sperancem in ce.

V. Misso ei Domine anxilium de Santto.

### 220 Armamentarium Historico-legale Ord, Equest. & Milit.

B. Es de Sion tuere eum.

V. Nibil proficiat inimicus in co.

B. Et filius iniquitatis non apponat

V. Esto ei Domine Turris forsisudi-

B. A facie inimici.

· V. Domine exaudi oracionem meam.

Et clamor meus ad te veniat.

V. Dominus vobiscum. B. Et cum spiritu suo.

### OREMUS.

Eus qui justificas impium, & non vus mortem peccatoris, Ma jestatem stam suppliciser depreciamur, ut bune famulum-tuum de eua mistericordus considentem salesti procegas benignus auxilio, & assidua protestione conserves, us tibi juguter serviat, & nullis tentationibus à te separetur. Per Christum Dominum nostrum B. Amen.

Dopo di chè intuonerà il Cancellier Prelato il Te Deum, col quale rimarrà terminata la funzione.

RITUALE PER DARSI LA CROCE DA SUA MAESTA AGLI UFFI-CIALI DEL REAL ORDINE DI S. GENNARO.

Opo celebrata la S, Messa dal Cancellier Prelato, due Cavalie11 Professi dell' Ordine condurranno nel mezzo l' Ufficiale, ed unitamente adorato l' Altare si porteranno dal S. M., avanti la quale l' Ufficiale s' inginocchierà, ed uno degli assistenti Cavalieri esponerà a S. M. il di ul dessero di ricevere la Croce. Il Segretario dell'Ordine rivolto al me, d. imo, gli dirà, se egli è disposto di fare il solito giuramento annesio alla sua Carica: Egli xisponderà d'

eller prontissimo.

Dopo di ciò si porterà l'Ufficiale co detti due Cavalieri assistenti dal Prelato, il quale starà seduto nel suo Faldistorio vestito con i Pontificali, e posta sopra il Libro degli Evangeli la mano deitra, farà con l'assistenza del suddetto Segretario il seguente giuramento inginocchioni, stando S. M. seduta sul Trono.

lo N. N. ginto, e prometto a Dio Trino , ed Uno , alla Beatifima Vergi. ne Maria, ed al Glorioso San Gennaro di bene, e fedelmente fermire Sua Maestà nel mio impiego, a cui si è degnata di promuovermi. Sarò sempre fedele alla Maesta sua Capo, Sovrano, e Gran Maefiro, ed a' suoi Serenissimi Successori, che faran Capi di quest' Ordine in sutse l' occasioni, che fi tratterà dell' onore, wita, e Stato de S. M. Promet. so di difender sempre la S. Fede Cassolica Romana, le Vedove, i Papil. li, e le Persone miserabili dall' oppressioni con parole , ed opere, per quanto mi farà permeso, ed in entro il di più , che flà disposto nelle Cofisurioni rispetto alla mia carica , io complirò fecondo l' obbligo di fe. deliffimo Vaffallo di Sua Maeffà.

Si presenterà in un bacino da un.
Paggio la Croce al Presato, il quale
dirà;

Benedie Domine lesu Christe have Cruscem tuam, per quam eripuisti Mundum à Dæmounum posesiate, & superassi passiones una suggestorem peccati, qui gandebat in pravaricatione primi bominis per ligni vetici sumprionem, Per Christum Dominum nossium, R. Amen.

S' inginocchierà l' Ufficiale avanti S. M. ed il Prelato accoftandofi vicino al Trono Reale, e fiando all' inpiedi, dirà all' Ufficiale.

Credis

Credis ne boc esse vivissice Crucis senum, su quo Christus pependis, us sua morse nobis visam conciliaress

Egli risponderà : Creda.

y. Et boc est Ordinis Beati Ianuarii signum, quod semper suo pettors adba-

L'Ufficiale bacerà la Croce, e S. M. gliela porrà al collo, nel mentre che il Prelato versà dicendo:

Suscipe boe signum in nomine Santissima Truntairs, Beata Marie Virginir, & Santis lanuaris Marieris, in sides, & Christians nominis incrementum; pettori tuo ideo Crucem commendamus, us suo sit cordi proximior, & dextera forester dimicans illum defendas, & desinsam roso nelo reverearis.

L'Ufficiale farà ammesso al bacio della mano di S. M. Gran Maestro, e facendoli una prosonda riverenza si ritirerà nel suo luogo nel Banco desti,

tatanto il Prelato fi porterà su l'Altare, ed intuonerà il Salmo 47. Magans Dominar, & laudabilir nimis &c., che verrà cantato da Musici, seguendo le seguenti preci.

Kyrie Eleisan, Christe Eleison, Kyrie Eleison, Pater noster, segreto.

V. Salvum fac fervum tuum.

Be. Deus meus (perantem in te .

V. Mitte ei Domine auxilium de San-

B. Es de Sion tuere eum.

V. Nibil proficiat inimicus in co.

Be. Es filius iniquisatis non appponas nocere ei.

V. Esto ei Domine Turris forsitudinis.

Be. A facie inimici .

V. Domine exaudi orationem meam.

Be. Et clamor meus ad te veniat.

V. Dominus vobifcum.

R. Es cum spiritu tuo.

#### OREMUS

Hus qui justessies impium, & non ves mortem peccatoris, Md. jesutem tuam suppliciter deprecamar, to bune famnium tum de tua cui-fericordia considentem celesti protectione conserver, ut tibi jugiter sectione conserver, ut tibi jugiter serviat, & nullis tentationibus à te Jeparetur. Per Christum Dominum nostram. B. Amen. B. Amen.

Dopo di che intuonerà il Cancellier Prelato il Te Deum, col quale rimar-

rà terminata la funzione.

DISCURSUS CXXII.

# JESU CHRISTI QUI ETIAM DICITUR

ASCENSIONIS JESU CHRISTI

# IN LUSITANIA ARGUMENTO

Et Summario ob fui brevitatem non indiget.

A Scensionis Jesu Christi Ordo in, strutus suit opera Franciscanorum in Portugailia, uti legitur in Chronicis ejuldem Regni Pralud. 4. n. s. & notat Wadingus som. s. suor. Annalism ad Annam 1213. n. 14., & resett P. Petrus Antonius Venetiis in Viridario Seraphico tom. 2, cap.

Hec amnia recensentur à Patre Lucio Ferraris in suo Volumine, cui Titulus - Prompta Bibliotheca Canonica Juridico - Moralis - Theologica tom. 6, list. R. verbo Religiones Regulares Art. 5, n. 409, pag. 710. juxta im, press. Bononiensem anno 1746.

e 2 DIS

# 222 Armamentarium Historico-legale Ord, Equest. & Milit.

DISCURSUS CXXIII.

# JESU CHRISTI

# IN LUSITANIA SECT. I.

### ARGUMENTUM

Late exponitur series Institutionis Ordinis Jesu Christi in Lustianna peracke à sa. me. Pontifice Maximo Joanne XXII. cum affignatione Bonorum, quæ sucrant Ordinis Tempiariorum extincti.

#### SUMMARIUM

1. Templariorum Ordine extincto, illius Rona fuerune refervata dispositioni Sedis Apostolica. Es Clemens V. Illacestis Ordini Santti Jaansis Hierosolymisani.

2. Non samen Bona in Regnis Arago. num, Castella, Portugallia, & Ma-

joricarum .

3. Portugallio Bona ad instantiam Dionysii Regis per Successorem Clementie V. boc oft per Joannem XXII, suctuut applicata pro nowo Ordine Militari erigendo.

4. Militia nova fuit constituta in Cafiro Marino Silvensis Diecesis in Re-

gno Algarbia .

5. Nova Milisia fuic inflicata in bonorem Dei, & Casbolice Fidei exalsationem, & Fidelium suselam, & depressionem Insidelium à Summo Pontifice Joanne XXII. die 14. Martii 13 19, in d. Castro Marini, quod decrevoit Capus este Ordinis, & n. 28., & 29, Idem Pontifex assignavoit Ecclesiam. Parochialem desti Castri cum suis Juribus, & pertinentiis.

6. Ordo Militia Jesu Christi, jussie Summus Pontifex, quod bec Militia ap.

pellaresur .

Sub Regula Santti Beneditti, & Cifteresensis Ordinis, & Constitutionibus Calatrawensibus wiweres, cum Privilegiis corundem, & n. 7., 6 8.

7. In Magistrum Ordinis assignavis Æ.
gidium Martini Equitem Professum.
G Magistrum Ordinis S. Benedisti de

Avis, & n. 8.

9. Alia Bona idem Summus Pontifex donavit, & assignavit d. Ordini, & que.

10. Rex Dionyfius, mediansibus ejus Procuratoribus d. Caffrum Marinum, donat Deo, Ordini, & Papa cum mero, & mixto imperio.

11. lidem Procuratores Regis grasambabueruus donasionem factam Ordini Bonorum Templariorum, quam inflitutionem approbat Rex, & n. 22.

12. Summus Ponsifex conflicus Abbatem Monastesis de Alcobassa Cisterciensis Ordinis Ulissiponen. Diæcessi in Visitatorem, & Correstorem Ordinis tam in capite, quam in membris.

13. Diflus Abbas, wel ejus Locum senens, wel loco wacanse Adminisfrasor Morulferis, recipiat à Magistro nowà Ordinis Jurawentum Esdelitatis nomine Suumi Ponsificis, & Ecclefia Romana, & idem Juramentum ad Santlam Sedem Apostolicam quantocisius transmissas.

14. Magister antequam recipiat Admi. nistrationem, debet prassare Jaramen. tum personale Regi, & bomagium., & n. 15.

14. Magister antequam recipiat Administrationem debet prastare suramentum personale Regi, & Homagium, & n. 15.

16. Novus Magister quomoda eligeba.

17. Durante vacatione Magistralis Sedis, quomodo gubernabatur Ordo.

18. Formula Juramenti prastandi à Ma.

Quo-

Quolibet triennio vifitare limina A postolerum jurabunt Magistri, vel per fe, vel per Nuneium, & 20. 21. CL 22.

23. Rex Dionyfins ratificat Inflitutionem Ordinis à Summo Pontifice fa. Cam, ubz reisciungur contrarium fen-Bientes .

24. Militaris bic Ordo fuit inflitutus à l'oneifice foaune XXII. anno 1319. 25. Exponisur electio ad Pontificatum d Jounnes XXII.

26. Car in Nomenclatura Summorum Poneificum non expungitur nomen. Ansipapa .

27. Expirement Scriptores afferentes Regem Diongjium fuiffe hugus Ordinis

Inflicasorem .

Rex Dionyfins cur obtinuerit à Sum me Ponsifice , quad Ordo fub Litulo Jefu Chrifts auftituereine .

28. Ordenem bunc fuiße seftitutum an ne 1319. constas ex Buila Joennis XXII., & explicantur contrarium. tementes , & n. 19.

30. Sedes Ordines, que prins erat in. Caftro Marini, translata fuit ad Ca-

Arum de Thomar. 31. Cur d. Cafteum fuerit nuncupatum

Thomar, & n. 32. 33. Defenditur Ordo militaris S. Beneditti de Avis.

34. Caftrum Marinum adbuc durat |ub

poseffione Ordinis.

......

35. Parochiales Ecclefia S. Maria in d. Caftre Spettas ad Ordinem Santts Ja-36. In d. Caftro Marini adeft Comenda

bajus Ordinis Jefn Christi .

37 .- Ordinem Jefu Christi fub Regula. Calseiva posnie Joannes XXII.

38. Epige pus Vifen., feu Lamacen. anna 1449. wigore Com:fionis Enge. nii IV. reformavit bune Ordinam Je. In Chriffi, & nova Statuta, & Re. galas edidis, Sub quibus hodie vivis;

& n. 39. & 40. 40. Paulus III. abftulis ab Abbate Alco. baffe Superiorisatem quoad Ordipem

leta Christi.

41, Ordo Jefn Chrifti licet non teneatur ad observantiam Regula Calacraven. fit, & Subsectionem Ordinis Cifier. cienfis, gandet samen Privilegiis om. nibus ejufdem Ordinis Calagraven. fis, & n. 42.

DISCURSUS CXXIII.

# IESU CHRISTI IN LUSITANIA SECT. I.

Res, ut diximus, in Lufitaniz Re. gno Equeitres Militares, Ordines de prasenti florent; hoc ett, Sancti Benedicti de Avis, Sancti Jacobi; & Jesu Chritti. De duobus primo nominatis egimus in Discuttibus przmiffis , at Difeur. 15. m. 1., & Dif. car. 22. H. t. tom. t. Nunc hiltoricam hujus referemus originem. Cum in Concilio Viennensi lub Cle. mente V. Summo Pontifice anno 1311., & 1312. Apoliolica auctoritate Templatiorum Equitum Ordo fuerit abolitus, ob causas, quas adducemus in Discursu de eodem Or. dine, ac reditus & Bona, que idem Ordo in omnibus fere Cathoncorum Regum Ditionibus late postidebat, Sedis Apoltolice Dispositioni fue-

1. rint reservata, Clemens V. eadem. Apostolica Auctoritate hujusmodi Bona Ordini Hospitalis Hierosolymitani donavit, concessit, & incorporavit, exceptis tamen Bonis illis, que in Regnis Castelle Atagonum,

2. Portugalliz , & Majoricarum fita. crant, fuper quibus peculiares cau-

# Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. &Milit.

suerunt przfati Reges tenere; unde Summus Pontifex Clemens V. eifdem Regibus peremptorium terminum affignavit ad deducendum, comprobandumque veritatem allegatarum causarum, ut Resolutionem a. Apostolicam acciperent . Qua pro pter Successive clar. mem. Dionysius Sanda Elifabetha Regina Maritus , Portugallie, ac Algarbiorum Rex, mediantibus illius Procuratoribus, tam coram d. Clemente V. quamillius Successore Joanne XXII. caufas . & rationes adduxit , propter quas fi fieret unio Bonorum dicto rum fuorum Regnorum eidem Ordini Hierosolymitano, evidens prajudicium, damnumque, ac dispendiosum periculum eisdem Regnis suis oriretur . Potisimum Procuratores pralaudati Regis Dionysii exposuerunt Pontifici graves iniurias, innumera damna, & alia multiplicia, & enormia mala, que perfidi Saraceni Fidei hostes antiquis, & successivis temporibus intulerant, & inferre non cessabant in Dionysii Regis Dittoni bus . Demumque infinuarunt, quod ad relata damna, & ingentia mala, de medio tollendum, efficax remedium parari poterat, fi nova inititueretur Militia Pogilum Chrifti, qui dimiffis vanitatibus feculi, Sancta Re. ligionis spontanei Professores circa. zelum verz Fidei effent accenfi, quorum ope, & prompto presidio iniuriis, damnis & malis liberius obviari salubriter posset, non solum. ad refiftendum hoftium congressibus, fed etiam ad impetus, & conatus coercendos: Quz Militia in Cattro . Marino Silvestris Diœcesis in Reguo Algarbiz munitissimo sane loco, ac inexpugnabili locaretur, idemque. Caftrum cum mero , & mixto im-

fas Summo Pontifici aperiendas af-

perio Dionysius Rex munificentissime eidem nova Militiz elargiri paratus erat. Attentis ergo tam rationalibus causis, pio Regis proposito annuit Summus Pontifex d. Clementis V. Succeifor, nuncupatus Joannes XXII. ad Dei honorem, & Catholice Fidei exaltationem, totelam Fidelium, & depreffionem infidelium, novam Militiam . & Ordinem Auctoritate Apostolica fundavit, & ordinavit die 14. Martii anno Domini 1319, inftituit s. in przdicto Castro Marino, quod ip. fius Ordinis caput effe decrevit, eidemque Parochialem ejusdem Caftri Ecclesiam, una cum omnibus Iuribus, & pertinentiis donavit, conces. fit, & annexit, voluitque ut novus Ordo Pugilum Chritti, novaque Mi-6. litia , Ordo Militia Jefu Chrifti perpetuis futuris temporibus nuncuparetur; mandavitque, ut novus hic Ordo Regulam servaret Sancti Bene-

Conditutionum Ordinis Calatravz, eamque Equites profiterentur, sicque comnibus Galatravensis Ordinis privi, legiis, liberalitatibus, ac Indulgentiis frueretur: & ob hoc in novi Ordinis 7. Magistrum assignavit Ægidium Marti. ni Equitem Protessum, & Magistrum Ordinis S, Benedicht de Avis, illum eximendo à Magisterio prici Ordinis Calatravensis de Aviso, illique. Ægidio curam, & gubernationem, ac administrationem dichi novi Ordinis 8. Militaris Jesu Christi plenazie com-

dicti, & Cifterciensis Ordinis, &

5. Militaris Jetu Chritti plenatie committendo; ita ut d. Ordo, & Magifier pro tempore, ac Fratres ejuldem Ordinis illis gaudeant privilegiis, li, beralitatibus, & Indulgentiis, quibus Magifter, & Fratres Calatravenfes gaudent.

Obiter hic notamus quod refert clar. me, Em. Petra ad Conflicusiones Apostolicas som. 3, ad constis. V. In-

nocentii

notentii IV. incipiens Religiosam.

Congregatio Monachorum Silvestrinorum muituta sut año 123 t. a Silvestro Guzzolino Nobili Auximano Monacho Valus Umbrota sub Regula S. Benediĉii; ejus tamen Institutum amplexati funt, atque eo nunc reguntus Equites deti- sesu Christi in Lustania, ut mini specialiter constat ex quadam Epistola magni Magustri ejussem Ordinis data anno 1677. Procuratori Generali Silvestrinorum.

veitrinorum . Huic Ordini Militiz Jesu Christi idem 9. Summus Pontifex Joannes XXII. concessit, donavit, incorporavit annexuit, & in perpetuum applicavit Caftrum Album Langrowsam Thoma rium, & Almourol, net non amnia alsa Caffra, Fortalitia, & Bona mebilia , & immobilia universa, & fingula quecumque , & in quibuscumque confiftentia , tam Ecclefiaftica , quam mundana, nec non omnes A. Giones, Jura, Jurisdictiones, Imperium merum , & mixtum , bonores, bomines , & vaffallos quoflibet , cum Ecelefite, Capellis, & Oratorit quibuscumque, ac fuis Juribus, terminis, & pertinentiis univerfis , quacumque Ordo quandam Temple Portugallia, & Algarbii Regnis tenebat, babebat & babere debebat quacumque fint, & in quibuscumque confistant , & anocumque nomine confeantur, & ad eum quacumque ratione vel caufa debebant, wel poterant pertinere; De cernent irritum, & inane, fi fecus Super pradictis Caftris a quoquam qua. vis antoritate fcienter, wel igno. ranter attentatum forfan effet bactenus , wel consigerit imposterum at. sensari . Abbas Justinianus Historie Cronologiche dell' Origine degl' Ordini Militari Parte Seconda cap. 32. pag. 629. Colletter Gallus Hifloire des Ordres Militaires, on de, Chevalieres &c. tom. 3. Impress. Amflelodami Typis Petri Brunel 1721, pag. 316.

Regis Dionysii Procuratores, ejusdem 10. Regis Procuratorio nomine, vigore specialis mandati Procura, pranoniinatum Cattrum Marinum, pura, & irrevocabili Donatione, Deo, & dicto Ordini, ac Pape pro antedicto Cidine novæ Militiæ Jefu Chritti, & Magittro cum effectu donarunt pleno jure, cum omni jurifdictione, mero, & mixto Imperio, cum omnibus Juribus, & pertinentiis fuis. Similiter antediciam Donationem, & Ceffio. nem omnium Cattrorum, Fortalitiorum, Terrarum, & Locorum, ac Bonorum quocumque nomine censeantur, que dictus quondam Ordo Tem-11. planorum tenebat, novo Ordini, ut

fupra fastam, ratam, & gratam habentes disti Regis Procuratorio nomine, pro omni suo jure donaverunt, & dederunt libere eidem novo Oidini: Audreas Guarini in Libello Origine, e Fondazione di tuste le Religioni, Milisie de Cavalieri impressi. Vicentia Typis Dominics Amadii 1614, pag. 20. Mendo Disq. 1. quasi. 11. n. 195.

Præterea dictus Summus Pontifex Joan, 12. nes XXII. Abbatem Monatterii de Alcobaça Cillerciensis Ordinis Ulisyponensis Diæcesis pro tempore, Visitatorem, & Correctorem, tam in capite, quam in membris dicti novi Ordinis constituit.

Itidemque jussit, quod idem Abbas pro 13. tempore, vel ejus Locum tenens, vel loco vacante, Administrator Monasterii a Magistro dicti novi Ordinis pro tempore recipiat Juramentum, Fidelitatis nomine dicti Summi Pontificis, & Ecclesiz Romanz, justaformam in Pontificia Bulla præscripram, ejusdemque Juramenti præstiti seriem quantocius comode poterit ad Sanctam Sedem Apostolicam idem... Abbas trasmittere teneatur.

Ac pariter injunxit Summus Pontifex, 14. ut pro tempore novi Ordinis Magitter, vel iplo absente illius locuma tenens, antequam administrationem bonorum susciperet, fi Ken in aliquo Regnorum Portugalliz, feu Algarbii fuerit personaliter, se prasentet, & dicto Regi Juramentum personale præstet, & homagium sub forma expressa in Bulla Pontificis : & dictus Rex requifitus a dicto Magutro idem Juramentum, & Homagium infra decem dies tenetur recipere; alias fi Rex recipere non curaret dictum juramentum, & homagium, pottea Magitter libere Officium Magisterii hujusmodi exerceret. Si verò Rex absens sit a dictis Re. gnis, tum Magister Juramentum, & Homagium profiaret Locumtenenti

Quod si non adesset Magister Ordinis, Locumtenens ipsius, aut ille qui habuerit Bonorum administrationem, præstabit Juramentum, & Homagium Regi, vel ejus Locumtenenti, absente Rege a dicus Regnis.

Itidem inferiores Praceptores hujus Ordinis Militiz Jefu Chritti, & eorum Locumtenentes, fi fint abfentes a prenominatis Regnis, antequam inci. O piant administrare Bona, teneantur off tre Juramentum, & Homagium dicto Regi, fi fuerit Rex in d.d. Regnis, alioquin ejus Locumtenenti intra pranominatum tempus, quo, tempore elapfo, five fint recepta, fi, ve non dictum Juramentum, & Homagium, poilent antedichi inferiores Praceptores, vel eorum Locumtenentes lib te Bona administrare abfque Regis licenua.

Pariter Magister ipse, aut Preceptor 13. Major, seu ejus Locumtenens, teneratur accedere ad Curias Regis, & et, & sus sacret, qua Ordo Hospitalis Sancti Joannis Hierofolymitani in-Regnis pradictis consistens, sibi, & pradeceiloribus sus facere consucerat, refervando omnia jura, & ser, vitia savote Regis prastanda à novo Ordine co modo, & forma, qua Ordo Hospitalis Regi prastabat.

Tandem prateribit d. Summus Pontifex. quod quoties per cessionem, seu de-16. cellum iplius Magittri Ordinis, vel quocumque also modo, idem novus Ordo careret Magittro, a Fratribus Ordinis juxta morem, qui servatur in Calatravensi Ordine, eligatur in novum Magistrum aliqua Militaris, & Religiofa Perfona eundem novum Ordinem expielle professa, que absque alia confirmatione, pro confirma, ta co ipío Apostolica auctoritate. habeatur. Interimque, durante vacatione per obitum dicti Magistri . vel alio quocumque modo, Milifes, 17. & Fratres ejusdem novi Ordinis bona ejusdem novi Ordinis administrarent, juxta observantias d. Calatravensis Ordinis, usque ad ele-

Porro Ordinis Masifier pro tempore, iniunxie Pont fer, un Juramunsum.
28. prefiarce lub sequenti forma. Ego
N. Magister Domus Militia Jesu Chris
sti ab bac bora in ansea sidelis, er
obedieus ero Beaso Petro, Santia Apolica Ecclessa Romana, er Domino
meo P. P. suisque Successiva cano,
mice intransibus, non ero in constitio,
aus consensu, aut membrum, vel capiantur mala captione, conssitum vero,
quod mibi credituri sunt per se, aus
per nuntios suos, sive per literos sui
per nuntios suos, sive per literos sui

· ctionem novi Magistri.

porum damnum me sciente nemini pandam : Papatum Romanum , & Regalia Santti Petri , adiutor eis ero ad retinendum , & defendendum ; falvo meo Ordine, contra omnem bomi. nem Legatum Apoftolica Sedis in eun. do, o redeundo, honorifice trattavo, G in fuis necessitatibus adiuvabo . Vocasus ad Synodum wensam, nife prapedicus fuero canonica prapeditione: Apostolorum Limina fingulis trien nits rufitabo aut per me, ant per meum Nuncium , nifi Apoftolica ab 19. folwat licentia: Poseffiones vero ad domum meam, & Ordinem predictum fpellagtes non wendam, uce donato, nec impignorabo, nec denno infaudabo, vel aliquo modo alienabo inconsulto Ramano Pantifice . Sic me Deus adia vet, & bac Santta Des Evangelia.

De hac peculiari obligatione Magistri 30. hujus Ordinis, vigore Bullar Pontificia, visstandi quolibet triennia Apostolorum limina, relatis precise verbis meminit Paser Hauoratus à Sansta. Maria Carmelisa Excalcatus Disfert. Historiques Ge. sur la Chevalerie Ge.

Idh. t. Differe, to, pag. 225, Rerum series hastenus expositarum ha. 21. betur in dista Bulla dista sa, me. Joannis XXII. data Avenione 14. Mar. tii anno Domini 1319 Pontistaus sui anno tertio, quaque imperesa habetur, tam latino, quam Lustano idiomate in principio Volumins, cui titulus ... Differens & Effaturos Dos Cavalleyros, e Freyres da Ordem de nosso Senbor 1ESU CHRISTO com a Historia de Orige. & Frincipio della Offericidos Ao Moiso Alto, e Poderoso Rey D. Joan Nosso Senbor.

Gloriari oportet in Cruce Domini no-

stri Jesu Christi. Lushoa Occidental na Off

Lisboa Occidental, na Officina de Pascoal da Sylva Imprestor de sua Ma gestade MDCCXVII. Com todas as licenças necessarias & Privilegio Real.

Dictorum quippe Statutorum novissima impressio est antedicta; nam anti, qua Statuta, & Diffinitiones hujus Ordinis impressa sunt Ulissipone 1611.

De eadem Buila, ejusque dispositione 22, pallim agunt ultra ptealegatos Andream Guarinum, & Albasem Ju Aimanum , & Collettor, Gallum , Auguffinus Paradifi, Arbeneo dell' Uomo Nobile parce 3. cap. 3. Inb num. 14. Gravefon Hiftor, Ecclefiaff, in con. sinvatione Tabular, tom. 9. pag. 500. juxta imprest Rome Ludovici Tinasti, & Hieronyms Mainardi 1722. Pater Andreas Mendo de Ordin, Militar, Difg. 1. queft. t1. à n. 194. Franci Sanfovinus della Origine de Ca valieri lib 2. pag. 42. a sergo im preff. Venetiis Typis Heredum de Marchio Seffa 1570.

Prafatamque Ordinis Militiam IESU 22. CHRISTI à dicto Summo Pontifice inflitutam gratam habens Rex Portu. gallix Dionysius, donationes, & cesfiones cattrorum, & bonorum à Procuratoribus Regiis, & nomine. Regis factas approbavit, & ratificavit d. Rex, ut iniunxerat Pontifex. ficuti liquet ex ratificatione Regis. que per extensum refertur in principio memorati voluminis Statutorum, tum latino, tum Lusitano idiomate: juxtaque dictx Papalis Bullx tenorem, hujus Ordinis fundationis tempus. modusque refertur in narratione, que habetur in d. Volumine Luftano Sta. tuterum Prima Parte Da Reformac ad da Regra, e Eftatuses da Ordeme de Christo: Tit. t. pag 1. ufq. ad 4. Corrountque Opiniones nonnullorum.

Scriptorum, qui afferverunt Ordinem fuille institutum a Rege Dionysio sub annis 1316., & 1320., de quibus

# 228 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

ria dell' Origine di sutte le Relipioni , e dell' Origine ancora delle Relipioni Militari lib. 3. cap. 4. pag. 251. a sergo. Mendo de Ordin. Milisar, d. Disq, 1. quaff, 11. n. 194. Persus Franciscus Bergamaschi Prior Cambiani in Volumine - Breve No. titia del Pontificio, ed Imperial Or. dine de' Cavaliers Aureats pag. 62. juxta impress. Taurini sypis Dominici Paulini impreff. Rev. Camera Apofto. folica 1695. Volumen cui Tituius -Li Sourani del Mondo som. 4. [ub sit. degli Ordini di Cavalleria pag. 227. juxta impreff. Venetam Sebattia ni Colesi & Joannis Malachini 1720. Pater Philippus Bonanni in Catalogo Ordin. Equeft. n. 56. Iftoria degli Or. dini Monaftici Gc. & Militari ex idia. mase gallico in noftrum stalicum tran. slata per Patrem Joseph Franciscum Fon. na Mediclanensem Congregationis Ma. eris Des com. 6. cap. 8. à pag. 75. eum fegg. juxea impressionem Lucg Typis Josephi Salani, & Vincentii Giuntini 1738. Ludovicus Moreri in fuo magno Diffionario de Ordine Je fa Chrifti , & alii infra allegandi . Constat quippe ex recensita Bulla fun-24. datum fuisse Militarem hunc Ordinem anno 1219. ab antedicto Summo Pontifice Joanne XXII. Hic eft ille Pontif x, qui cum ab obitu Cle. mentis V. Apoitolica Sedes spario annorum duorum, menfium trium. dierum septendecim vacallet, electus fuit Romanus Pontifex. Vocabatur autem ante electionem Jacobus de Osla Cardinalis Episcopus Portuenfis,

25. natione Gallus, Patria Carducensis

ex ignobili Patre sutore veteramen-

tario natus. Quidam Scriptores Ita-

li afferunt Cardinales compromissum

fecifie de eligendo illo in Pontificem,

quem d. Cardinalis Jacobus de Offa.

meminit Pater Paulus Morigia Hifto-

nominaffet, iplumque feiplum nomi. naile, fuadente Neapoleone Urtino. Verum hoc Italorum Siciptorum fig. mentum eile, quod falli convincitur, bene probat l'ater lenat. Amat. de Gravefon Historia Ecciepastica som. s. Collog. 2. pag. 122, evidenti ratione; tum quia idem Card. Jacobus de Ol. la creatus Pontifex in Encyclicis litteris de fua electione differte tettatur. fe a Cardinalibus concorditer nemine diferepante in Summum Pontificem. electum , timore ac tremore concuf. ium, vehementer hafitaffe ; tum. quia fi verum fuiffet, fe ipfum elegifie. dubio procul Ludovicus Bavarus Imperator , ejuldem Pontificis in. felilimus hoitis, cetterique Imperatori adhærentes, id fartius obicere. non cetlatlent; & tamen certiffimum eit, de hoc verba non fecille . Idem ergo canonice in Pontificem electus, . nuncupatur Joannes XXII. ab omnibus patfim; licet juxta Ordinem hujus nominis Pontificum dicendus eiles Joannes XXI.

In hujufmodi autem Pontificum No. 26. menclatura, diversitus hec non femel occurrit, & fummi practicave. re Pontifices, ut confutio, que fuboriri pollet , toileretur eb Contti. tutiones, quas hic vel ille Antipa. pa edidit : ti enim nomen Antipapæ a Catalogo expungeretur, & legitimus Pontif x cum nomine Antipapæ incederet, maxime non interveniente notabile temporum dittantia, confundi utique polient Connitutiones Antipape cum Continutionibus legitimi Pontificis, quemadmodum cum Pa. pebrochio in Conata Historico Chro. nologico explicas Paser Gravefon d. Historia Ecclefiastica Tom 4. Parse 1. Collog. 2. pag. 82.

Atque ita pigalegati Scriptores fundationem hujus Militaris Ordinis Re-

gi Dionysio tribuentes, accipi, & intelligi debent, ipfum potitime Promotorem funle apud summum Pontificem, atque interculorem, ut non also nomine ac titulo inflitucietur novus Ordo, quam Divini Reparato. ris nottri IESU CHRISTI, qui ficut Alphonfo Henriques Primo Portugal. 27 lix Regi Crucifixus apparens, Lufitani Imperi felix Divino fuo ore patefecit exordium verbis illis : Vola in te & in femine suo Imperium mibi frabilire, us deferatur nomen in exteras Gentes: Ita etiam fecunda vi. ce eadem forma Regi Dionysio apparens, fautta undique novo Militari Ordini, & per eum Lustania Regno incrementa nunciavit; de qua lesu Christi Crucifixi pixdicto Regi Dionysio apparitione notat d. Abbas tuftinianni Parte Secunda cap. St. pag.

618. d. Perrus Franciscus Bergamaf.

chi pag. 62. Pari modo cum in Bulla Summi Pon-28. tificis Joannis XXII. litteralis fit expressio temporis, quo fuit expedita, & ab eodem Summo Pontifice fundatus Equester Ordo nempe anno 1319, deteguntur erronez Scriptorum affertiones, quod Ordo fuerit inflitutus Anno 1316. de qua Pater Mendo [uper allegatus nell' anno 1217. ut refert Abbas fuftinia. uns Historie Cronologiche dell' Ori. gine degl' Ordini Militari Parte Seconda cap. St. pag. 628., aus anno 1318., ut tradit Dominus Jo. Fri. dericus Comes in Koden Sapieba Eques Aquila Alba in Regno Polonie in. Corollario celebriorum in Christianica. te Ordinum enumerante in verbo fefu Chriffi Ordinem Portugallium pag. 288. Quod Corollarium eft in calce equidem Auftoris in traff, qui Titulus - Ad. notationes Hiftorica de Origine &c. Ordines Equisum Aquila Alba impref.

Colonia Typis Adami Cholini anno 1730. , wel 1720., ut inquit Pater Mende, & Pater Morigia locis fuperius allegasis, quemadmodum etiam d Pater Philippus Bonanni d. Caralogo Ord. Equeft. u. 56.

Stante quidem expressione Bulla sub data anni 1219. affertiones pradicta feribentium, vel innixe funt aquivocatione Amanuentium, aut Typographorum , vel intelligende funt de præcedentibus tractatibus ad funda-29. tionem, vel de nova confirmatione

obtenta, non autem de ipia effectiva Ordinis fundatione, qua juxta Bullam . Pontificiam peracta fuit, ut fapius dictum eit, anno 1319.

Tempore fundationis hujus Ordinis do. 30. mus, & Conventus principalis, & fedes fits fuit in caput Ordinis in-Cattro Marino, ibique Magister residebat, fed muratis temporum circumstantiis. & ita in illis locis cessante bello, quia Mauri expulti fuerunt à d. loco, & demum deficientibus rebus necessariis, Magitter cum consilio Ordinis ( fine tamen auctoritate Pontificis ) & alias Lufitania Regni, partes transtulit , & demum in Villa. Thomar, & modo ibi fixe refidet Ordinis Conventus, ideoque Episco, pus Lamacen, olim Vifen, in reformatione Ordinis, quam auctoritate Apoftolica anno 1449. perfecit, approbavit in Capitulo antiquam Regulam, di. chamque confirmavit translationem ad locum Thomar , declaravitque , auod dictus Conventus; Thomar caput effet Ordinis, eo modo, & forma, qua in exordio Ordinis erat in Cattro Marino, ut videre est in dicto volumine .. Diffrigoens, & Statutos dos Cavalleiros, e Fregres da Ordem. Nofto Senbor Jefu Chrifto Parte Prima tit. 2. Das Mudanças, qua bonwena Ordem pag. S. S. Eos o princi. pa Oc.

# 230 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

pa &c. & sis. 4. pag. 14. Como, o Convento de Thomar he Cabeça e. Ballio da Ordem de Christo eo Dom Prior do d. Convento Preiuso della.: Juffinianus d. Parte Seconda cap. 51. pag. 618. Ifloria degli Ordini &c. à Patre Joseph Francisco Fontana som. 6. d. pag. 75.

lacet Catrum de Thomar in amenis se31. racibusque agris Nabar slumnisis
vulgo Ro Eridago, septem distans
leucis à Scalibe, seu Præsidio Julio
lustiana lingua Santarem. idemque
de Thomar Castrum plusquam 800.
constat habitatoribus, quos inter plures enumeratur familia nobiles: duo
in eo adfunt Regularium Conventus,
Monialium vnus, ac Hospitale. Cafitro in hoc Prelatus Militaris hujus
Ordinis residet in nobili Conventu,
qui caput est totius præclari Equestris Militaris Ordinis Jesn Chrissi. LusLocum prefatum Alphonsus 1. Lus-

taniz Rex Militari Templariorum Or-

dini dono dedit: Quamobrem opera

ac studio Galdini Paez Templario

rum Magistri Locumtenentis in Lus-

tania anno 1180, munitifima Arx

constructa fuit, & populi incremen. tum accepit. Sub tutela gloriofillimi 22. Martyris Sancti Thomz Cantuariensis Castrum constitutum erat, à quo Sancto Thoma nomen etiam fumplit, pottea nuncupatum Thomar, ut notat d. Abbas Iuftinianus Parte Seennda cap. 51. pag. 628. Et revera facilime potuit invehi modica nomi, nis alteratio; nam cum latine dicatur Thomas, Lusitano idiomate dicitur vel Thome, aut Thomar; hinc per folam ultima Littere mutationem, hoc est immutata Littera S. in Litteram R. & scriptis, ac pronunciatio. ne formatum fuit uocabulum Tho. mar .

Hincex recensitis patet abolitionem Or.

dinis Templariorum solummodo tribuisse erectionem Ordinis Jesu Christin in Lustiania, nec ullo modo substitit id, quod seriptum rekquit Pater Honoratus a Sansta Muria Excalecaus in sins Disertations Historiques, & Critiques sur la Chevalerie ancienne, & moderne impress. Parifits Typus Petri Francisco Gistart 1718. Lib 1. Dissert. 10, Ars. 2. pag. 223, quod schiect erectioni hugus Ordinis Jisu Christi in Lustiania motivum piabuit etiam destructios, Ordinis Militaris in Lustania Sancti Benedicti de Avis; to quia ejus splen-

dor perierat ibi .. Il à sese fonde fur les rovines de l' Orde d' Avis, e des Templiers, la Premiere de ces deux Chevalerie ayant perdu fon luftre e la seconde esam supprincee: Dominus Hermans Hiftoire des Religions, on Ordres Militaires Tom. 2. cap. 7. pag. 100, juxta impress. Resomagen Typis Ioannis Baptifta Befogne 1726. ibi L' Ordre d' Avis ayant deja degenere da Zele deses premiers fundatores: Siquidem etiam de illo tempore, fummopere florebat Militaris Equefter Ordo Sancti Benedicti de Avis, qui de prasenti quoque, summopere in Lufitania corufcat, super quibus videatur notter Difeurfus fu. per dicto Ordine Santti Benedicti de Avis fub titulo De Avis Tom. pr. Dife. 33. fell. .4. n. 36 & fegg.

Cotteum Caltum Matieum a Rege 34. Dionysio Religioni donatum non-desire lee ejustem Ordines, sed durat illius possessioni no Ordine, ac hodicett una ex magis antiquis Commendis, cujus redditus consistent in juribus Regus. & redditus temporalibus solum, que ad Regem pertinebant, tam ex terra, quam ex aqua: d. Pr. sti. 2. S. Eperque pag. 5.

Sic pariter notandum, quod donatio

25. Parochialis Sancte Marie in d. Cafire Marino, non habuit eff ctumfavore Ordinis Jefu Chruti; fortaffe quia etiam de illo tempore spectabat ad Ordinem Sancti Jacobi de Spatha, unde de hoc Pontifex non fuerat inttructus, ita etiam de prafenti d. Ec. cielia spectat ad Ordinem Sancti Jaco. 26, bi; ficque hodie in Caitro Marino aded Commendator Ordinis Christiin Villa, & Prior Ordinis Sancti Ja

cobi in Ecclesia: d. Pi sis. 2. S. Epo.

fto pag s.

Similiter notandum, quod cum., ut di. 27. ximus, Pontif x Joannes XXII. in predicta Bulla hunc Ordinem Jesu Chritti jufferit militare sub Regula-Calatrava, fub ea duravit usque ad annum 1449.; nam tunc Episcopus 38 Joannes Epifcopus Viten. olim Epifopus Lamacen, vigore commissionis Summi Pontificis Eugenii IV. ad inflantiam Henrici filii Regis Joannis I. qui Henricus tunc temporis erat administrator ejusdem Ordinis Jesu Chrifti, Ordinem reformavit, novasque. Regulas, & Statuta edidit, que una 29. cum aliis editis in Capitulo Generali sub Rege Emanuele tento anno 1503, ad hac usque tempora obfervantur.

Cumque orta fuerit dubitatio apud d. 40 Regem Emanuelem Equites, & Fratres ejusdem Ordinis, an politis antedictis novis Legibus, adhuc tenerentur ad observantiam Regulz Ordinis Calatravensis, Julius II. ad petitionem ejusdem Regis Emanuelis anno 1505. hanc futtulit dubitationem; nam confirmavit Statuta edita ab Episcopo Visen:, ac aliqua facta a Rege Emanuele, quoad Divina. officia, & decrevit, et statuit, quod Prior, Equites, & Fratres, . catera. que Persone Ordinis Iesu Chritti non tenerentur ad observantiam Con-

Stirutionum regularium Calarraventis Ordinis, & ab ipsis liberavit d. Volumen continens Deffinigoens & Eftasucos dos Cavalleiros, e Freires da Ordem de Nosto Senbor lesu Christo Parte Prima Tis. 2. S. Neße modo pag. 7.

Subindeque Paulus III. anno 1542. 41. abuulit ab Abbate de Alcobaco superioritatem, quam vigore Bullæ Fundationis Joannis XXII. habebat in Conventu hujus. Ordinis Jefu Chrifti d. Volumen Parte Prima Tit. 2. d. S. Neffe: modo vers. Et Paulo III. pag. 7.

At licet liber fit hic Ordo Jefu Christi, illusque Personz ab observantia Regule Calattavensis, & a subjectione

42. Abbatis Cisterciensis de Alco. baça; nihilominus idem Ordo Jesu Chritti, & Personz ejusdem gaudent omnibus Privilegiis Ordinis Calatravensiis, hocque vigore cap. 2. Regule reformatz, ut supra diximus ab Episcopo Viten, expresse approbata à Summo Pontifice Iulio Il. d. anno 1505., ut videre est in. d. Volumine Parte Prima tit 2, S. Nesse modo vers. Esem Embargo pag.

DISCURSUS CXXIII.

SECT. II.

ARGUMENTUM

Fuse traditur feries qualitatis Crucis, & onus illam deferendi .

#### SUMMARIUM

Rdo bic eft vera Religio, veluti inflitutus à Summo Pon. sifice cum Votis substantialibus. 2. Con.

# 232 Armamentarium Hiftorico-legale Ord. Equest. & Milit.

mendaturits, & Equitions.

3. Festum Exaliationis Sautha Crucis est Restum Fusciare Ordinus, & Mis sansaur in Ecciesta Sauth stime Virginis Conceptionis in Conjecte Uisse ponent cum Indulgentia Plenaria.

4. Teffera Ordinis est Crux, cui inserta est alia; sed circa colorem variant,

feribentes , n. s. , & 6.

7. Sed revera eff Crux colores rubes aperia, in colore albo, fignificans a, perissonem laseris Christi Domini in Cruce.

8. Crux ex panno lanco rubro.

Commendatores, & Equires fi velux posint Crucem gerere ex serico, non autem cum auro, wel argen to.

g. Crux est rubea, & in illa est infersa alia Crux alba, ad quainor braebia se extendens, & dua Cruces conspiciuneur.

finifira, & cujus magnitudinis.

11. Illam non deferences punsuntur pena amisonis Vestium.

12. Quando peccent mortaliter, & Ex-

13. Es quomodo Crucem gestare in propriis domibus.

14. Magister, & Dignitates solum pos

15. Forma Crucis, eft Crucis pacenzis, fen aperce, & apud quos babetur, &

n. fegg. n. 18. & 19.

sorum.

17. Crucis pradicta forma babetur etiam in monetis sum argenteis, sum aureis Regis Porsugallia cam lemmate Confiantiniano In hoc Signo vinces.

20. Colores Stemmatum per lineas cognoscendi, modum qui doceant. 21. Crucem banc Lustani gloriangur

inter Cruces Ordinum Equestrium

magis consimilem effe were Cruci, &

22. In Vexilis suit banc Crucem extollune Onc.s Exercisus Regis Portu-

23. Hubitus bujus Ordinis ex lana ab-

mie, ac cutoris.

24. Deferre femper debet die, ac notte,

25. Commendatores, & Equites diferre possure tiubicum ex auro; modeste tumen, & ciera jattantiam, & Crux jie Crux Ordinis.

26. Crux Novitiorum debet effe minor Cruce Profossorum, & quomodo.

27. Capienturis Toga quomodo fit . 28. Veftes debent effe nigra, & modefte.

29. Toya formam quis referas. 20. Votum Obedientia in quo confistar,

31. Cafittatis Coningalis folummoda nunc emittitut uh Equisibus, & Commendatoribus.

32. Peccantes contra d. Votum pradicta Caftitutis, quomodo puniantur.

33. Paupertatis Votum quomodo fueris dispensacum a Sede Apostolica respetiu Commendatorum; & Equitum, & n. 34., & 35.

35. Cetera obligationes non obligant ad

letbale, & n. 38.

36. Obligationes novem cummerantus Profitentium in bot Ordine, ultra Vo-torum obligationes, & n. 37.

39. Poneifex Joannes XXII., qui Ordi, nem consimilem instituerat, intendebas bunc incorporare Ordini Jesu Christi in Regno Porsugallia.

40. Ordo Jesu Christs in Portugalia Regno conseas Milisibus Equisibus, &

Eccle frafricis .

41. Clerici locum babent pro Studiis in Universitate Commbricensi, & quomodo.

De his Clericis Fratribus in omnibus Ordinibus Milisaribus, corum muneri-

bas

bus late agimus in Discursu XIII. Sest 2. ad auam Nos remissimus.

- 42. Dignicates babet bic Ordo, & quos, enumerantur numeris sequentibus n. 42. 48 49. 50., 51.
- 43. Prior Conventus de Thomar qua pol. leat jurisdictione, & n. 44. 45. 46., & 51.
- 47. Invauntur tamen limitationes in. Provinciis ultramarinis.
- 52. Quis Ordo observesur in pracedentia.
- 53. Commendatores semper pracedunt Equites, lices sint magis antiqui professione.
- 54. Si agatur de duobus, qui professionem emiserint cadem die, semper pracedis, qui Professionem emisse in Conventu de Thomar.
- 55. Equites Prefiss lices non possideans Tençam, tenent sua Privilegia, G fina antianitate frui debent quoad Equites modernos lices Tençam possidentes.
- 36. Matricula nominum omnium Equi sum servari debec in Tribunali Ordi nis. G in Ecclesia Conceptionis, us sciatur Ausianisas.

### DISCURSUS CXXIII.

### SECT. II.

Rdo hic Equestris Militaris vera Religio ett, non solum respectus. Religio ett, non solum respectus. Religiosorum Conventus de Thomar, qui sub Clausura vivunt, sed etiamarespectus Fratrum Commendatorum, & Equitum ejusdem Ordinis; unde ex se proprius Ordo ett nulli alii subicctus, tenerque suam Regulam, fuitque institutus à Sancta Sede Apostonca sub votes fubitantialibus, Obe, dientiz, Castitatis, & Paupertatis, & vivebant in commune, ut cautum habetur su Seasuro Ordinis contento

in allegato Volumine Parce Prima. 111. 6. De Como esta Ordon be verdadeira Religiar. com Obrigaçar detre Votos substantiaes pag. 16. d. Ab. bas sustinianus d. parte Secanda cap. 1, pag. 619. D. Hermank d. 20m. 2. cap 7. pag. 102.

luque Oido Jesu Christi constat Religiosis Fratribus, Commendatariis, & Equitibus. Fratres Religiosi Cleri, ci vocantur a Lussianis, idiomate Lu-

- 2. sitano Frades de Tomar, degentes in Monasterio de Thomar, & sub Clau sura in Habitu Regulari, ut notat P. Andreas Mendo de Ordin, Militar. Disq 1. quest. 11. n. 19, & n. 199, Abb. Justinianus Parte Secunda cap. 51. pag. 631. Angussimus Paradist Asenco dell' Uomo Nabile Parae Terza cap. 3. n. 15. pag. 207. idemque vitaz contemplativa magis incumbunt; Equites autem active. Seasus. Ordinis Parte Prima 11. 25. pag. 94. d. Paster Mendo d. Disq. 1. quast. 11. n. 195.
- Fjustemque Militaris Religionis Tutelare 3. Fritum, quod Lufitani vocant Orago, eit dies decima quarta Septembris, qua Ecclesia Cattolica diem festum Exaltarionis Sanctiffima Crucis celebrat : unde Vicarius Ecclesia Sanctissima Virginis Conceptionis in Regia Cap. pella Ulisiponensi Magittro, Commen. datariis, ac Equitibus pixfentibus. indutis Toga alba, Missam canit folemnem cum indulgentia Plenaria; ita enim loquitur Statutum Parte. Prima tit. 30. da Dia do Orago d' efta Ordem pag. 52. 6 55. O Das da Orago defta Oraem feja a quasorze de Secembro dia da Exaltegar da S. Crno. e a Festa fe celebrata. na Capella Real de Lifboa, e fe dira Miffa Solenne pelo Vigario da Igreja de nossa Senbora da Concey. gar a que eftarà prefente, o Meftre

eHando

por moum fim; quia hoc faciens cum hoc intentu, & incedens fine Habitu, ne agnofeatur ut Religiofus 12. (vel faciat in spretum Habitus, vel ex panitentia illum sumpsisse, vel trachando de illum relinquendo sine Magistri licentia ) incurrit ipso facto 13. Lenentiam Excommunicationis sine monitione, & processu : Statutum d. Parte Prima tit, 9. S. 1. pag. 13. 67 sea.

Imo Frâtres Commendatores, & Equi, 14, tes, neque in eorum Domibus tiar re possibut sine Cruce parente in-Vetitibus exterioribus; & arma ve. stiendo super illis deferre debent patentem Habitum. Magister, & Dignitates solummodo deferre poterunt ante pectus: Statutum clare loquitur: Eiò o Mesore, & as Dignitades da Ordem o poderar traver no meyo dos peyeros: Statutum Ordinis d. Paree Frima tis. 9. pag. 18.

Forma Crucis elt, ut vocant patentis, 15. seu aperta. Duplex siquidem sigura Crucis patentis exhibetur à Patre. Philippo Bonanno in calce Catalogi Ordinum Equestrium pag. 142., ubi in Tabella breviter, fed utiliter pro eruditione Equitum elementa traduntur quoad Cruces Ordinum Equestrium agnoscendas, & cujuslibet Crucis figura graphice exponitur delineata una cum fuo proprio nomine, suaque specificatione: unde in. prædicta Tabella pagina 142 Prima. Crucis patentis forma adeft in fecun. do loco prima linee, altera Crucis patentis figura est in ultima linea pri. mo loco : hec verò Crucis patentis forma elt adamussim forma Crucis, 16. qua utitur Militaris Ordo IESU CHRISTI, ut videre est in preallega. to Volumine Statutorum hujus Ordinis, ubi eleganter celata habetur. Conspici quoque potest in omnibus

monetis, quas Portugallix Rex. cu-17. dit, tum aureas, quas Mordas de Ouro, tum argenteas, quas Cruza. dos appellant; femper enim ex una. nummorum parte adett Crux patens Ordinis Iefu Christs cum lemmate. Constantiniano per girum scripto. IN HOC SIGNO VINCES . Rurfus in Voluminibus Auctorum, qui de Ordinibus Equestribus Militaribus scripferunt, delineata habetur hac Ciux patens Ordinis JESU CHRISTI, ut apud d. Andream Guarinum in Libello 18. Origine, e Fondazione di tutte le Religioni, e Militie di tutti li Cavalieri con le Croci, e fegni & c. pag. 20. impress. Vicentia Typis Dominici Amadii anno 1614. , quem' Libellum Nobis tradidit Vir Nobilis, & hujus Civitatis Patricius Comes Antonius filius bo, mem. Ludovici Orceoli. 19. Abbas Inflinianns Historie Cronologiche dell' Origine degl' Ordini Militari Parte Seconda cap. 51, pag. 627. 6 630. d. Pater Philippus Bonannus in Catalogo Ordinum Equeft. u. 56. & in figuris omnium Infignium, qua funt in calce d. Catalogi pag. 152. lub. n. 51. Collettor Gallus Histoire des Ordres Militaires ou des Chevaliers som. 3. pag. 3 16. impreff. Amstelodami Typis Peeri Brunel 1721, ubi nominat Cru, cem illam Patriarchalem: sic quoque nominat Volumen Li Sourani del Mondo (ub sit. Ordin, di Cavalie. ri pag. 279. tom. 4., & tom. 4. pag. 419. fub n. 51. Pater Honoratus a Santa Maria Carmelita Excalceatus Differtations Hiftoriques Ge. fur la. Chevalerse post Deffert in tit. Explication des Armas &c. pag. 465. (ub n. 46. impreff. Parifies Typis Pe. tri Giffart anno 1718, ubi etiam e. jusdem figuram referens subdit, hanc Equites deferre catenula appenfin. Gg trino

trino ductu constructa: Io. Fridericus S. R. I. Comes in Koden Supirba Ord. Aquila Alba in Polonia Eques in Covollario enumerani Ordines Equestres pag. 222. post ejustem Autoris Anostationes Hisporica d. Ord. Aquila Alba imprest. Colonia Typis Adams Cholini 1730, Quoad matenam cognoscendi per lineas colo20, res cujusque Crucis, & discriminia corundem, & nomina, vide que indicavimus in Discursus de Ordine Alcantars sub S. Commutatus

autem fuit . Crucem hanc przdicta forma structam, 21. merito Lufitani gloriantur, cateras inter Militarium Ordinum Cruces magis confimilem elle verz Cruci, in qua Vica Mundi pependit, in qua Christus Dominus triumphavit , & Mort mortem fuperavit in aternum , qua Vita martem pertulit , & morte witam protulit . Statutum enim Ordinis Parte Prima Tit. 18. pag. 35. fic inquit .. Pella Excellentia defta Orden fer de JESU CHRISTO nosso Senhor, & pella Infignia da. Cray que tem, que entre todas at das Ordens Militares mais fe affemela, & parege a em que elle pa. degeo; quod Statutum damus in caice Difcurfus fub Litt. A. Summaque 12. tione Nobiles Lustani preclaro ad-Scripti Ordini huic IESU CHRISTI, Pauli Apostoli verba ad Galatas 6. iterato repetere valent: Nobis abfit gloriars nife in Cruce Domini no-Ari IESU CHRISTI.

Et quoniam Militaris hic Ordo est 22. Domini nostri JESU CHRISTI, & inter cateros Militares Ordines est pracipius, ideo summi Duces Exercitium Regiz Majestatis Lustraniz Regis magui Magistri, & perperui Administratoris Ordinum Militarium & Equestrium in Lustrania, pradista

Infignia in corum extollunt Vexillis, Crucem scilicet Ordinis ex una parte, & stemma Regum Lufitanorum ex altera parte, juxta formam, quæ celata habetur penes Justinianum d. cap. 51. pag. 63. idemque IESU CHRISTI Oido omnibus aliis Ordi. nibus Militaribus Equettribus in Regnis Lusitaniz Regis przcedit, sic disponente Statuto Ordinis Parte Prima Tie. 13. S. 1. pag. 73. ibi .. He de nossa Senbor IESU CHRISTO eta Principal dar Militares ea Infignia de sua Bandeira be, a que trazem boye, os Capitaes Mores, & Generares de sua Magestade Mestre e Governador como Rey deiftes Reynes, ordenamos, que preceda as outras Militares, que nelles ba, affim, ea Bandeyra, e em todos os actos Militares rompimento de Batalbas, como em qualquer outro atto, emqe deve baver bonca effima e prudencia. Revera Habitus proprius hujus Ordinis

23. eit Scapulare illud album ex lana. abique ferico, conitans Palmis quatuor cum dimidio in longitudine, uno autem in latitudine , ea forma. confectum, quam exprimit Statutum, feilicet . O Bentinba defta Ordem, que sodos os Freyres Commendadores , G Cawallegros far obrigados trazer, que o proprio Habito della Gc. fem feda alguma de comprimento de qua. tra palmos, & meyo, e de fuum de larga , e que feja aberta para fe weller fobre ombros a metade para as espadoas e cuera para os peyeros. Debet autem deferri die ac noche fibre a Camiga, on tam perto de fa 24. de noyte, que lbe poffa chegar com a mar : & in parte retinenda ad Pectus Crux Ordinis aderit Statutum Ordinis d. Parte Prima Tis. 8.

& Equestrium in Lustania, pradicta Prosequitur Statutum circa Habitum,

quod os Commendadores, & Caval 25. legros poderar trazer Habitus de auro, modeitos tamen, & citra jachantiam, & fuperbiam: Eveta a Cruz deteyra com feus Braços, & puntas como as de panno, & in hac forma ex panno, & auro fervabitur Crux na Meça das Ordens, & outta em Thomar, e em nosta Senbora la Luz: Statutum Ordinis d. Parte Prima tit. 9. S. 1. pag. 18., & fcq.

Potremo notamus, quod Crux Novi-26. tiorum erit minor illa Professorum, & Novitii debent deferre Crucem directam, sem puntas na Cabeça, e. Bragor: & fi Novitius detulerit Cru. cem Professorum, Habitu privabitur, & mabilis remanebit ad fumendum. Habitum : Statutum Ordinis d. Par-

te Prima tit. 8. S. 1. pag. 17.

Toga autem Capitularis eit alba ex la-27. na ab humeris ad terram ufque. longe demissa, & sub collo duobus funiculis albis illa connectitur, & ad pectus antedicte formz Crux adeit, ut fancitur in Statuto Ordinis Parte · Prima tit. 9. Abbas Justinianus Histo. rie Cronologiche dell' origine degli Or. dini Militari , e di tutte le Religioni Cavalleresche : Pater Bonannus Parte Secunda cap. 51., pag. 630. in Catalogo Ordin, Equett. n. 16.

Veltes vero debent elle nigrz, & mo-28. defta, & ut loquitur Seatutum. enar baverar nelles descompostura, nem lougainda que nar feja bonefta, e decente a tal lugar: & qui contra. fecerit, plectetur pæna arbitrio Magiftri : Statutum Ordinis tit. 31. S. 2. pag. 56. d. Sanfovin. della origine de' Cavalieri lib. 2. S. Cavalieri di Crifto pag. 42. à tergo.

Hujus Toga forma videri potest in. 29. figura Equitis ea induti, quamexhibet d. Abbas Justinianus d. Parce Secunda cap. 1. n. 630. d. Collector Gallus d. tom. 3. pag. 316. Pater Philippus Ronanuus in d. Casalogo Ordin: Equeffrium n. 56.

Czterum predicta Uota substantialia. declarantur in hoc, quod cum Obedientia sit specialis Virtus debita pracepto Superioris ob Dei reveren-30. tiam, sitque precipuus Religionis actus, plufquam Sacrificium laudatus; hujus virtutis Obedientia effeclus principaliter confidit in obediendo Magistro, & Gubernatori Ordinis in his rebus, que Regularem observantiam concernunt, & finem Sancta Religionis, ceterifque rebus, que non fint contra Deum, contra Ordinem: unde qui peccat contra hanc Obedientiam, verus Religiolus non erit, ut fic disponendo declarat prafatum Seaturum d. Parte Prima Tit. 7. Emque fe deelarar os tres Votos substantiaes desta Ordem S. 1. da Obedientia pag. 16. & Parte Prima Tit. 21. pag. 40. d. Jufinianus d. Parce Secunda cap. Si.

Respectu vero Voti Castitatis, antiqui, tus Ordinem profitentes Caititatem vovebant puram, & absolutam, que

pag. 629.

impediebat, & annullabat Matrimo. 31. nium ; fed pottmodum ex Sedis Apostolica Dispensatione limitatum fuit d. Votum ad Castitatem Coniogalem; unde Commendatores, & Eguites hujus Ordinis folum Conjugalem Cattitatem profitentur, & poffunt Matrimonium legitime contrahere: idem Statutum Ordinis Parte Prima Tit: 7. S. 2. da Caftidade pag. 16. & declaratur a Pralato in actu traditionis Habitus, & refertur in d. Statuto d. Parte Prima Tit. 21. pag. 41. Pater Mendo d. Difg. 1. quest. it. n. 199. d. Juftinianus d. Parce Secunda cap. 51. pag. 829. Bo. nannus d. n. 58.

Gg 2

Hinc

Hinc Quando Frater Comendator, aut Eques fit comprehensus, no pecca. do do amabrebabo ( hoc est concubinatus I prima vice condemnabitur 12. a eftar feis Meges no Convento de Thomar, & iejunabit sodas as feftas Feyras dos ditos feis Mezes a Pan, & aqua, et in die lejunii somarà a difeipling que parecer Domino Priori. Secunda vice bunt anno: tertia vice privabitur Beneficiis, & femper Magister poterit augere panas; & pro tempore, quo in Conventu morabitur, fe alet ex Reditibus Beneficit, f illud possederit. Et quoad Commendatores, & Equites, pro prima vice per Menfem in Conventu mo rabitur, & jejunabit quartas Feyras : fecunda vice per duos Mentes: & pro tertia, vice punietur arbitrio Magistri, & in Conventu morantes fumptibus fe alent: Statutum Ordinis Parte Prima tit. 25. S. 3. pag. 50. Sic paupertatis Votum in itto Ordine 33. a principio fuit Votum absolutum Paupertatis; sed justis postea de caufis ex Apostolica Sedis dispensatione indultum fuit, quod Fratres Commendatores, & Equites hujus Ordinis disponere possint de corum bonis, tam acquisitis quocumque modo, & via , quam acquifitis ex reditibus Beneficiorum, Commendarum, & ex stipendiis, Annona scilicet civili, ut loquuntur Lufitani Tenea, ac ex qui buscumque aliis bonis Ordinis, cum hoc tamen, quod intra duos annos folvant tres quartas partes redituum unius anni Beneficiorum, Commendarum, bonorum Ordinis, & stipen diorum Ordinis, vulgo Tenças, d. Seasutum Ordinis Parte Prima tit. 7. S. 2. Da Pobreza pag. 16., & 17. d Justi. nianus d. Parte Secunda cap. 51, pag. 629. Unde ex dispensatione sa, mem, Papz

34. Alexandri VI. Equites, & Fratres Ordinis ( folvendo pro Fabrica, & ut dicunt Obras do Convento os tres quartos do que rendem em bamanno as Commendas Tenças, ou Beneficios, que da Ordem Tsverem, em dous an nos ) poliunt proprium possidere, & testari de omnibus Bonis, tam de illis, que antecedenter poffidebant, quam de illis, que postea acquisive. runt cum Reditibus Ordinis : & sì ab intestato morerentur, fuccedent eifdem fur Haredes, ac fi Religiofi non essent. Si autem nollent solvere os disos tres quartos, non fruuntur d. Gratia, fed subiecht remanent antiquis Statutis Ordinis . Verum. R.x super solutione predicte Taxz opportune providit; sic enim Przlatus in traditione Habitus rem explicat, quod scilicet Rex Temprovide como sodas pagnen e fe arrecadem , os disos eres quarsos sem baver niffo falfa, ut habetur in Statuto Or. dinis l'arte prima Tit. 21. Como fe ba de lançaro Habito pag. 41. d. Ju-Ainianus Parte Secunda cap. 51. pag. 620.

In hoc igitut Ordine folum tria vota , Obedientia, Castitatis, & Pau. pertatis respectu Commendatorum & Equitum obligant ad mortale in his, in que hodie juxta Apostolicas Dispensationes relatas in Ordiens Stuento Parte prima Tit. 3. S. je, robur habent. In ceteris autem 35. obligationibus in Regula conten. tis, & statutis, non obligant ad lethale, ut declaratur in codem Sta. tuto Parte prima Tit. 29. Da qualidude do Pescado que encorrem os que nat guardasem a Regra , & Estasutos da Ordem pag. 51. 6 53. Super materia verò dictorum trium Votorum, corumque explicatione, seu modificatione, perpendi poslunt

ea, que cumulavimus in Nostris Discursibus De Voso Castitatis, de Voso Panpertatis, de Voso Obedien.

sie . Professi in hoc Ordine ultra dictorum. 36. Votorum vinculum, aliis obstringuntur obligationibus à Regula, & Statuto Ordinis infra enumeratis, ut in Parce prima sit 21. pag. 41. d. Inflinia nus d. Parte Secunda cap. 51.pag. 629. que enunciantur in primo actu tradi 37. tionis Habitus: tenentur deferre continvo O Benfinbo da Ordem, & in - omnibus Veitibus foris Crucem, taliter quod nunquam fejais vifto fen ella: d. Statutum, & Justinianus ubi Supra. Secundo tenentur quotidie recitare Horas Doming noftra, eno fin das Matinas a Antifona, Verfo, e Ora. gar da Cruz, e hum Pater nofter, & Ane Maria, on o que fe contem no Titulo 14. d'effa Parte prima: In-Rinianus d. Parte fecunda cap. St. pag. 629.

Tettio debent confiteri, & Communio, ne resici quatuor anni vicibus, Natali, Pascha, Pentecolles, & in die Exaltationis Sanctz Crucis mense. Septembris, qua persicietie in Conventu, fi ibi moram trabimuni, of fisis foras, poterisis eligere Confessarium Secularem, aus Regularem, junta formam traditam Parse primatis. 11., 6 12. Instinianus d. cap. 51. pag. 629.

Quarto tenentur jejunare omnibus fextis Feriis cujuslibet Hebdomadz, ut dicitut in sis, 16. Parse prima.

Quinto. Si habebunt Commendam, tenentur celebrare facere quolibet anno Millas quatuor pro Fratribus, &
Equitibus Ordinis defundis. Si autem folum habebunt Tença, tenentur
ad celebrare faciendum duas Millas,
ut dicitut in Seaento tie. 14. Parecprima: Juffinianus d. cap. 51. pag.

619.

Sexto tenentur ter Vestido, o Manto branco nos dias de Nosso Senbor, e de Nossa Senbora aos Officios Divinos declarado tis. 9. Parse prima.

Septimo tenentur statim ac Habitum receperint, Professionem emittere sub pana in casu omissionis, si Comendam, aut Tensam teneant, quod ipso jure illis priventur, & ut dicitur Tit. 25. Parte prima,

Octavo. Quando passardes por esta Villa de Thomar viceis pazer ora, çar a Igresa desse Convento e ta. mar a bençar do Dom Prior: d. Seatutum, er Justinianus ubi supra.

Nono debent tenere semper Librum Regula, & Decretorum hujus Ordinis, ut sciant obligationes proprias toto vite tempore servandas: d. Statutum,

& Justinianus ubi supra.

Decimo Habitum tradens interrogat, an venerit voluntate, & proposito fervandi pradicta per ferwigo de Deos, e falvagar de vossa Alma. Quo No. vitio affirmative respondente, ille qui Habitum imponit, dicat .. Eu em name del Rey nosso Senbor Governa. dor, & perpesno Administrator defta Ordem, cujus vezes, & poderes para iffo tenbo. Vos recebo a ella: & genuflexo Novitio Equite, ille, qui Habitum imponit, dicat. Qui incepit in fe Deus ipfe perficias; tome, o Ben. finbo, e lanceibo, e fopra elle o Manso bianco , com a Cruy de Noviso dizendo: Induat Te Domine &c. cum coteris Orationibus relatis in Seasuto Parte prima tit. 21. pag. 40. cum feq.

Girca autem recensitas obligationes, 38. quod non obligent ad lethale tranfgressores, vide quæ diximus supra in 8. In boc igitar.

Ut autem cuncta, quæ de isto Ordine JESU CHRISTI in Portugalliæ Re.

gno

gno scripta reliquerunt Austores, qui ad noitras pervenere manus in medium deducamus, hic referimus quod legimus apud prelaudatum Dominum. Jounnem Fridericam Comitem in Ko. den Sapieba in allegaso Corollario in verbo Jesu Christi Equites pag. 287, inquit enim, quod cum Jesu Christi Equites Joannes XX. ( sic per etro rem Typograghi scriptum esse XX. cum esset XXII, ut constat ex an, nis fundationis hujus Ordinis ) Pontifex instituerit circa annum 1317, 1st portabant Crucem rubicundam auro circumdatam, prout Viri Productionis prout viri Productionis production

Zauro circumdatam, prout Viri Process in Uibe gestant, subditue laudatus Scriptor. Quod volusi Pontifex unndem interpreta Portugallica fimilis Nominis, Jed boc non est subsecutum, durat bueufque: Quoad hunc Ordinem Jesu Christi Pontificium, vide fuper co infra Nostrum Disurfum.
H; Ordo Jesu Christi, juxta solitum.

Hic Ordo Jefu Christi, juxta solitum—

do. aliorum Militarium Ordinum, habet
Milites, Equites, & Ecclefiatiicos,
iisque constat gradibus, ut pranotavimus in § "Hegase Ordo. Hinc vigore
Statuti hujus Ordinis, Fratres Clerici

11. locum habene ad studia in Univer-

sitate Conimbriz, ut studiis commode incumbere possint, quemadmodum tenent Ordines Sancti Jacobi, & San, Ai Benedicti de Avis, ut exinde Viri infervire valeant Officio Judicis, Conservatoris Ordinum &c. Sancitur ergo, quod in Collegio Religioforum dicta Universitatis octo adfint Collegiales Fratres dici Ordinis Christi, Domini, qui ztate vigelimum fecundum annum non excedant, quando inceperint ftudere. Sint autem fex Canonifiz, & duo Theologi, & ob hanc causam solventur pro quolibet cinquenta mil Reis de renda Commendarum, prout foluunt Commen. datores pro Seminario, que fummatradetur Rechori Collegii. Porro dicia octo loca Tribunai Ordinis, estendo ja Estudantes em Canones, on Theologia, os que se proverem santos quantos annos triverem na securia, que professarem poderar terem de ladate alen dos 21. annos, & cum Decerto d. Tribunalis Ordinis, se se creditar, o srajo, que bar de trazer, sic disponit Statutum Ordinis Parse Tersia sis. 19. pag. 123.

De Ecclesiaticorum Claite, & Clericis Fratribus non folum individue quoad itum Ordinem Jesu Coristi, sed & quoad alios Ordines Militares, indem coumeratis, late aginus in nostro Discursul 13. Sest 2. per totam; ubicorundem Clericorum originem, numera, ac obligationes, Collegia in. Universitatibus pro Scientiarum studiis fuse perpendimus: unde ne pluries idem repetamus, remissive Noshabemus ad pradictum nostrum Discursum.

Suis conflat Dignitatibus hic Ordo:
42. (prater enim magnum Magiftum,
qui buperior omnium est, & quorum
Catalogum in calce hujus Difcurfus
referenus, una cum pracipuarum rerum ab eis gestarum Epitome ) primum inter eas locum obtiet Dom
41. Prior Conventus de Thomar, ad

3. Prior Conventus de Thomar, ad quem generalis cura in fpiritualibus omnium Perfonatum Ordinis in Gapitulis Generalibus, Congregationibus, Congreffibus, Difinitorio, certifique actibus pretinet. Ipfe folemnes Mislas celebrare debet, & recitate Preces Capituli, cum affistentia Sacrista, & respondere primus propositioni, quam facit Magister nomine tottus Congregationis Gapituli, recipere Juramentum Fidelitatis, quod Magister emittir Pontifici, & Sancta Sedi Apostolica, ac Congregationes facere Ulyssipone in Ecclesia

Immaculatx Conceptionis, aut in-Ecclefia Dominz noutze, quam vocant Da Luz in medio fex annorum, quod fexennium affignatur pro cele, bratione novi Capituli. In Capitulo Generali locus d. Dom Prioris habetur juxta verba Statuti: be na ponta do. afrado, a mar direita, em buma Almojada de velado: ita loquitur Statutum Ordinis de prædicus omnibus. sit. 31. S. 6., & sit. 34. Parte prima pag. 56., & 74.

Cum hic Ordo ex concessionibus. Pontificiis, & Regalibus poriatur omni-

44. bus Decimis Ecclesiaticis cuncto.
rum Regnorum, Provinciarum, Insularum, & locorum, qux ultramare.
Regiz Coronz Lustiang subiccta sunt,
& subiici possunt, ut notat d. Pater
Mendo de Ord. Militar. Dosg. 2, quass.
10, n. 197.

Idem Ptior Major jus habet ex appro. 45. batione Califti IV. Summi Pontificis anno. 1452, nominandi ad omoia Beneficia Curata, & fimplicia fita in terris, Provinciia, & Regnis ultramazinis, ac Infulia vacantia, jam infitueta, & impotterum infituenda: d. Paser Andreas Mende de Ordanbus Militaribus Difq. 1, quaft. 10, m. 197. Jahinianus d. Parse prima cap. 51. pag 631. Cellettor Gallut d. 20m. 3, pag. 317.

Ex Bulla dicti Pontificis habet quoque 46. auctoritatem fulminandi mibi Cenfuras, apponendi interdicta, corterafque Ecclefiatticas ponas, & omnem fpiritualem jurisdictionem, prout habent Epifcopi in corum Dioeccifius; d. Pater Mendo d. Difq. 1. quaft. 10. n 197. d. Jufinianus, & Collettor Gallas ubi (upra.

Subdit tamen d. Mendo n. 198., quod 47. prædičtæ concessiones favore Ordinis in amplissimis illis Provinciis ultramatinis, temporis decursu non pa-

rum funt immutatz, ac diminuta, & quidem ob. urgentem rationem; quod cum in tam variis Indiarum Orienta-. lium Provinciis, ampliffimifque Regnis. Lulitanorum Imperio, subrectis, probono Animarum Regimine, Sacramentorum Confirmationis, , & Ordinis. collatione, cotterisque Episcopalibus Munis, necesse fuerit Episcoporum & Archiepiscoporum, variis Urbibus Sedes, erigere, & hoc perfici non. potuerit, fi perdurassent relata Induita à Sede Apottolica, concella huic Militari Ordini, opus fuit, ut dicte Concessions Pontificie saltem in plu ribus derogatetur, nam alias nihil Jurisdictionis, nihil annuorum fructuum temanebat pro Dote Episcopatuum, ut ratiocinatur Mendo ubs fu pra. Magnitudo tamen, splendorque hujus Ordinis ex dictis fatis conitat. Secunda, Dignitas eit Commendator ma. 48 jor, qui in Capitulis, coeterisque actibus omnes alias precidit Dignitates, & in absentia Dom Prioris Majoris in locum, & pref. curam. fuccedit, in Capitulis Generalibus locum fuum tenet na ponta do Estrado a parce exquerda em almafada de roe. Indo: Statut, tit. 31. S. 6. pag. 56. & sit. 34. S. t. pag 74. Ad iplum Commendatorem majorem spectat ultima Capituli die respondere Magigro in sui, & Capituli nomine, Iple defert o eftoque do Meftre efello, ac una fimul cum Claveiro cuitodire, o Cofre dos Votos para Diffinisores, & Vifidadores, quoufque Magitter petat ut aperiatur . Cum ipfo. Magistro Vota regit, & examinat. Una cum Dom Priore majori, & Diffinitoribus electis à Capitulo facere debet Diffinitiones Ordinis, ut Magister illas jubeat revideri & recognosci . & cum Magistri licentia, debet congregare Diffinitorium pro causis, que fucce-

succedunt ab uno Capitulo Generali ad aliud in absentia Prasidis. Huic Commendatori Majori committit Magitter Habitum tradere, ac Professiones Equitum recipere absente Dom. Priore Majori: Statutum Parte prima tis. 34. S. 1. pag. 75. Potett idem. Commendator Major trager of abito, no mejo do peyro. Huic Dignitati annexe funt Commenda Dominz Nostrz de Conceptione Villa de Ega, Dominz Noitrz do Pranso Villa de Donnes, & cem mil Reis na. Vbitena da Cafa da India: d. tit. 34.

S. 1. pag. 75.

Tertia Dignitas efte Claveiro, cuius, 40. officium versabatur in tenendis clavibus Conventus, quando Fratres Commendatores in Conventu vivebant, & ad quem fp dabat la roba, & cama dos, que moriar sem serpago. a terea a Ordem, no tempo que nar Cafawar. Nunc ad eum fpectat in. Capitulo Generali una cum Commen. datore majori servare, o sofrè dos Votos, que comarem para Diffinidores, & Visicatores, & aputar as elegsoes cum Magitto & Commendatore Majori; & absentibus Commendatore Majori, & Przside Diffinitorii, potest cum licentia Magistri convocare junta de Diffinidores pro Caufis, que oriuntur in intervallo temporis ab uno ad aliud Capitulum.

Potett trager o Habito no meyo dos peyros: absente Commendatore Majori alias Dignitates przcedit, & primum locum tenet. Olim huic Dignitati annexe erant Commende decem mil Re. is da Mina, & Commenda da Raynda, & Montalvar: ita postmodum mediante Sedis Aufonicz dieta fuit dissoluta unio dd. Comendarum, solumque pro Claverio remansit illa de Montaluar , que reddit annuos fructus de prezentos mil Reis, fed Bre-

dismembrationis redditur satis disputabile: unde statuentes de secunda Ordinis Dignitate sic disposuerunt: Et subelegemos, que se peça. ao Mestre proveja ao Claveyro em. buma Commenda da Ordem de qua. trocentos mil Reis alenda, que femde Montalvar as quaes ficarar em perperno ambas unidas a Claveria paraque ao todo tenna efta Dignidade sesecentos mil Reis de renda, ut legitur in Statuto Parte prima tit. 34. S. 2. pag. 75., 6 76.

Quarta Dignita ett Sacrifta Conventus 50. de Thomar, qui semper est Religiofus. Ad ittum spectat cuttodire, & fervare as canfas offeregidas ao Culto Divino. Huic Magister committit tradere Habitum, & acceptare Professiones absentibus Priore, & Com. mendatore majoribus. Mortuo Ma. giftro tem, e eftoque Bandeyra, e Sello da Ordem: Statut. d. Parte prima tit. 24. S. 2. pag. 76.

Quinta Dignitas ett O Alferes. Ad hunc pertinet levare ter a bandeyra nas 51. Prociffoes, Miffas, & Capitulos, . nos actos da guerra, quando o Mestre for nelle, & folum in Capitulo Gene. rali locum tenet à byxo do Claveyro, debetque deferre ante Vexillum : & in Statuto fancitur Se pega ao Meftre, que una a esta Dignidade una Commenda de lote quelbe parecer, e larguera a tenga, que tem, com o Officio de Alferes, a qual fe estinguerà, e fidarà sò com a Commenda, que fel be annexar, ut in Statut. d. Parte prima tit. 34. S. 4. pag. 76.

Hinc fequitur, quod pracedentia inter 62. Fratres, & Commendatores, & Claveyros sic disponunt, Dignitates fuperius enumerata, femper omnes pracedunt nos actos da Ordem nos la. gares, & attentos anindequemao, ansigos sejar. Ideoque Dom Prior ad manum

manum dexteram Magistri stabit, & logo o Satristar despost or Religioso, & Freyres Clerigos per suas ancianias, Commendator Major ad sinistram, deinde Clavarius, subinde o Alferes, e se seguisar os Commendadores, & Claveyros, & quando sient-Processiones, ibit Dom Prior ad dexteram Magistri, & antecedent Sacrista, Religiosi, & Fratres.

Ad sinistram Claverius, Commendatores, & Equites, & Magister no conce, & ante ipsum incedet Commendator Major, como estoque, & anteipsum o Alferes com bandeyra: Statutum Parce prima sis. 35. pag. 77.

Commendatores femper pracedunt in. 53. actibus Ordinis Equites, licet isti fint magis Professione antiqui: d. Stasus Parse prima sit. 35. S. t. pag. 77.

Si autem Equites v. g. duo, ambo pro-54. feffionem emiferint eadem die, unus in Conventu de Thomar, & alius extra, femper praceder qui in Conventu de Thomar professionem emifit: d. Statesum Parte prima sit. 35,

\$, 2. pag. 77.

Equites profess in isto Ordine, licet
\$5, non possideant Tençam, tenent sua
Privilegia, quia tenere, vel non tenere Tença nao shes tira a qualidade de ferem Religiosos, que verdadegramente sao ad omnes essectis Tençam possidentes; a captopter intraredebent in Capitulum, & pracedere,
& sua antianitate sui, quamvis non
habeant, a Tença, respectu Equitum
magis modernorum, licet Tençam,
teneant: Seaturum Parse prima sis.
\$5, 3, pag. 78.

Ut sciri possir cujusque Equitis antia-56. nitas, cautum est in Statuto, quod granslatum autenticum Matricule servetus in Tribunali Ordinis, aut in Ecclesia Conceptionis: d. Statutum Parte prima tit. 35. S. 4 pag. 78.

DISCURSUS CXXIII.

#### SECT. III.

#### ARGUMENTUM

Cum in Statuto bujus Ordinis cautum fit in quolibet Sexennio celebrandum effe Capitulum Generale, hie exponitur feries Actuum, & Cæremoniarum in Gapituli celebratione.

#### SUMMARIUM

I. Apisulum Generale quolibet Sexennio celebrar; debes in loco Thomar, & insimatur a Rege ma gno Magiftro cum expressione diei, qua sucipere debes.

2. Celebrari debet de Monse Mais in

Aula Capitulari,

3. Quomodo debeat effe ornata Aula, instructa, & disposica.

4. Prima die debet celebrari Missa de Exaltatione S. Crucis, in qua quemodo stabunt Capitulares.

5. Juramentum sactis Sanctis Evangeliis quomodo emistat Rex, & n. 6.

. Diffinisorium eligitur.

8. Venia petieur secunda die post celebratam Missam.

9. Tersia die celebratur Misa Santi Beneditts, & confirmatur Diffinito-

10. Diffinisorium duras usque ad nonum Capitulum.

11. Capitulum facit Mandatum Procura Regi, ne plura facere possis. 12. Preces deinde recisantur.

13. In medio Sexennii habenda est Con. gregatio Ulyspone.

14. In Capitulo Generali quaenor eliguntur Visitatores,

. 15. Tribunal Ordinum vocatur Mesa

das Ordres.

16. Vifitatores, fea Vicarii pro admi. nistratione Sacramentorum , quomodo . & quando flatuantur & n. 17. 18. Vifitatores elette in antecedenti Ca.

pitula debent in Subsequenti ratio nem reddere.

10. In alta Vifitationis, fuper quibus debeant Vifitatores interrogare

20. In Capitula debent legi Definitie. nes, & recognosci debet, an Libram Definitionum teneant Comendatores, 21. Contra non venientes ad Capitu

lum , quomodo procedatur .

22. Capitulis tum generalibus tum par Ricularibus folum Perfona Profesta intereffe poffunt, & quando admitta tur extraneus.

33. Expensa pro Visitatoribus quomodo

saxensur.

24. His Orde gandet Privilegiis Templariorum , Calatrava, Alcantara, & de Avis.

25. Privilegia buic Ordini concessa enumerantur.

36. Bellica gefta Loficanorum adducun-

27. Ut Commendas Increntur, debens Equites docere fe fervitia in Africa prettitiffe .

28. Commende hujus Ordinis quot fint,

& n. 29. & 20.

32. Petent admitti in bunc Ordinem in Grada Militis, probare debes fe. Nobilem ex Patre , Avo, & Avia paterna , fic etiam ex parce Matrit.

33. Sie etiam probare tenetut Purita. tem Sanguinis a maculis, Sanguinis, Judaici, Maurorum , Gentilium, Ha recicorum, & ellorum que crimen. commiferint lafe Majeftatit, & n.

35. Probare debet fo natum de legiti mo Matrimenia, & quod annos quinquaginta non excedat, nec fit minor

annis decem & octo.

- 5

26. Se effe bonis moribus ornatum, abique are alseno.

Et fi Uxoratus, an confensias Uxor. us fuscipias bune Ordinem .

37. Quod non Subicelus alia Religioni, nec Voto Peregrinationis Santta . 38. Se. effe fanum carpore.

39. Us quis recipiatur in Clafe Cleri. carum, debes probare fe effe purum fanguine sam ex parte Patris, quam

Matrix, & Amarum. 40 Se ese de leguima Marrimonia natum, nullum facrilegium, wel de-

littum commifife.

41. Nullam aleam Professionem in alia Religione emifife. Nulla deformisate laborare, & fanum efe corpore.

42. Reguta probanda Nobilitatis & Pa. ritatis Sanguinis, viders poffunt in nostris peculiaribus Difentfibus.

## DISCURSUS CXXIII.

### SECT, III.

Autum habetur Seatuto bujut Re. a ligionis Parce prima tit. 31. pag. 13., quod fexennio quolibet incon-1, cuffe celebretur Capitulum Generale in loco de Thomar, Capite, & Ballia Ordinis ; ideoque ad dictum Ca. pitulum Magister convocat Commendatores, & Equites Profesios me. diantibus fuis literis. Rex ergo fcrie bit Domino Priori Literas, Commendatoribus, & Equitibus tenoris, de. quo in d. Statuto pag. 14., & fogq. in quibus litteris exprimitur dies, qua habendum eft Capitulum

Porro Capitulum celebrabitur in fine. 2. sexennii de Mense Maii : celebrabitur autem in Aula Capitulari , In. qua adest Sedes ornata, ac disposita eo modo, quo exprimitur Lufitano

idiomate in eodem Statuto, videlicet 3. un Strado no sopo della , de tres graos aleacifado, & eftar, un docel. de brocado com Crifto crucifigado no meyo datayxo do docel, no sopo do estrado estará buna a degra de brocado coperto com hum panno do melmo, e com buma almofada do mesmo brocado aos pes para o Meftre; & altera. Sedes de veluto verde pro Domino Priore, & Scamna pro Fratribus Commendatoribus, & Equitibus, juxta corum antianitatem : Statutum. Parte prima tit. 31. pag. 56. ubi fubditur , & lembra , o Diffinitorio a [ua Magestade , que como Mestre , & Governador seja servido, nesta dia, o nos mais, que bade durar o Capi. solo , bonorar efta Ordem tendo veftido, o Manso dela.

In prima die Missam de Exaltatione.

4. Sanchz Crucis in Regali Capella celebrat Decanus ejusdem Capella, &
ad Evangelium in hac, & aliis dicbus,
Commendator major sumpto o Estoque, illoque evaginato, sic retinebit
usque ad finem Evangelii.

Sic os Alferes ad Evangelium in omnibus diebus stabit com a Bandeyra. am as maes innto ao Altar à cornu

Epiftolz.

Deinde finita Missa, omnes Fratres Commendatores ad Capitulum se conferent, & ad sua loca pergent, in suaque Sede sedente Magistro, ad illius dexteram accedet Dom Prior Major, quem Rex sedere faciet, no coxim que starà nas pontas do estrado da mas direita. Ita à sinistris sedebit Commendator major, Sacrista, in scamno sedebit à dextris Clavarius, in secundo loco à sinistris post Sacristam sequuntur Religios Con ventus de Thomar, & post sidos, or Freyer, & ligarios da Ordem.

Post Clavarium sequentur Commenda.

tores, & Equites juxta corum antiquitatem veititi, em fens Marios brancos Cruzes nos peyros, & Espadas nas cintas: Statutum Ordinis Parte prima sit. 31. \$2. pag. 55. & seq.

Sedentibus omnibus, Magister exponet motiva celebrandi Capitulum, hoc est Ordinis reformationem. Deinde Dom Prior Major surgir, & cum eo omnes de Capitulo, cum as cabeças discubertas, & responderà per sodos dixendo. Que beya amao, ao Mestre, em nome de soda à Ordem, pela bonra, & mercè que lbesax, em querer statar de sua reforma, & confervalla em seus cossumes antigos, & confervalla em seus confervalla

privilegia.

Poimodum d. Prior Major Missale cum
5. Cruce porriget Magnitro, qui prx,
feribit Juramentum hoc modo, legente Cancellario Ordinis Juramenti
formulam, qux hab.tur in 19fo Sea,

suto Parse prima tis. 31. pag. 57. Magister enim tenens manum super Cruce, & Libro, omnibus genussexis repetet, & tandem Magister signabit, propria manu accepto à Secretario calamo, prasceriptum Juramentum: Statusum Parse prima tis. 31. pag. 57., & seq. Et licet Juramenti tenor habeatur in fine Discursus post Catalogum magnorum Magistrorum, cum tamen nonnulla inhac formula Juramenti præstandi in celebratione Capituli adsint diversa

apponimus, in qua continetur pro-6, millio: A nosso Senbor o Papa N., & sens Successores canonicamente, eleytos, & prometto obedeer a suas cartas, & mandados, como obediente filbo da S. Madre Igreia, e assimjuro a estes Santos Evangelios, que corporalmente seco com winhas maos, que farey, & camprisey com sodo

verba, ideirco integram formulam.

. 11 2.

nem poder as cansas abayso referidas: Primeriamente farei pagar aos Relisgosos do Convento da d. Ordem, os rics quartos, & as meyas annatas, que os Commendadores a Bulla do Papa Alexandre VI. das disas meyas annatas, & sres auateos Nar srrey, mem passerei coutra os Breves, & Bullas da d. Ordem dos Commendado. res Cavalleiros, & Freyles della senar for para tem da d. Ordem, no espristual, & temporal.

Manterey, & fares manter aos Religosfos do Convento fegando manda a Regra, & sustensarey suas rendas, & Daçoes, que lhes tem feyro aos Senbores Reys de Portugal, & Dewo-

sos da d. Ordem .

Darei as Commendas da d. Ordem aos Freyres della fegundo feus mereça, mentos, G. c. manserey nellas guardan do sodos feus Fyreisos Privilegios, liberdades, noor, G. Estasteos.

Nar albenarey os Ben da dita Ordem, em bomens Seculares, nem em outras Pessoas & os que estar albenados fa, rey quanto puder por os tornar a suris da Ordem.

Guarderey vos Vassallos, & Familiares da disa Ordem, seus Privilegios, li-

berdades , & franquegas .

Reparerey quanto puder, & farey reparar os Caffellos, & Cafus da d. Ordem, & nao serej mais Freyres, que quantos puder bem manter, & mandereis tudo o que neste Capstolo, que hora celebró lor asentado, & approvado.

Hujusque Juramenti actum Rex sub icribit; vide Statutum Ordinis Parce

prima sis. 31. pag. 57., & 58.
Deinde Dom Prior Preces recitat relatas in codem Sisatuso ubi supra pag.
58., & seq. Quibus expletis, idem

7. Prior promulgar, quod Magitter Ju, bet deveniri ad electronem D.ffinito.

rum, qui debent esse Commendato. res, & Equites Prosess, ut ipsi cum ipso, & Commendatore Majorecontinvent reformationem Ordinis: d. Statusam d. pag. 60., & 61.

Secunda die, celebrata per Priorem Mis. 8. sa de Spiritu Sancto, Magister sedens sedere facier Dom Priorem; & successive omnes de Capitulo veniam petent à Magistro, ac devenietur ad electronem Diffinitorum, & Visitatorum modo, & forma traditis à Statuso ubi supra pag. 61. Sed non suffragium seretur per Procuratorem: Statusum d. sis. 31. \$. 1. pag. 55., & 56., neque dare poterit Votumablenti, ut eligatur Diffinitor, neque Visitator: Statusum d. sis. 31. \$. 5. pag. 55.

Terria die Dom Prior Major Missam.

9. de Sancto Benedicto celebrabit, & deinde Magister confirmabit election nem undecim Diffinitorum. & quatuor Visitatorum, qui præstabunt Juramentum prefente Magistro: d. Stat

Diffinitorium autem usque ad novum.

10. Capitulum durat: idem Statutum

S. 9. pag. 69.

Capitulum deinde Mandatum Procurz 11. Regi faciet, ut plura facere possit circa Ordinis Bona: Scatusum d. lo. co allegato pag. 62., & 64.

Tandem recitabilitur preces relatz in 12. ail gato Statisto pag. 67. fit que Procetto, finique Capitulo imponitur: Statistim ubi fupra pag. 69.

turi Statutum ubi tupta pag. cg.
In medio fuccessive sx arnotum d.
13. Dom Prior Congregationem habebis Ulysspone in d. Eccless Conceptionis Doming nostra da Laz pronovo Capitulo celebrando. Hecque
Congregatio sit cum Diffinitorio, &
aliis Personis cjussem Ordinis ad arbitrium consultando primerio com

d mestre: d. Statutam ubi supra Parta pri-

re Prima Tit. 31. \$. 8, pag 69.
Qiatuor ut diximus in Capitulo Ge14. nerali eligintut Vilitatores, qui fint
ex iltomet Ordine, non autem extra
hunc Ordinem. Tribunal autem Ordinum, quod nuncupant A mafa de
15. Ordens, nominabit quatuor Fratres Vicarios, aut Beneficiatos pro
Vilitatione Sacramentorum perficien16. da, juxta Statuti feriem ibi. A

no. d., juxta Statusi feriem ibi . A
masa de Ordens nomerà quassro Freyres ou Benessiados para vistiarem os
Sacramentos, G escreuverm G Visttaçoes, G quando faltar por algum
muyto iusso impedimenso nao bavverCapistolo Geral, ò mestre farà eleygar de Vistiadores das l'esoas de
Ordem, com pareçer dos Dissidores, & dicht Vultatores Juramentum prættabunt de bene, & sidelitet
exercendo cotum Officium. Itaque
17. Vicarii, aut Benesiciati visitabunt

Sacramenta, Visitatores visitabunt Personas Ordinis, Castra, Villas, Muros, Turres, Fontes, Pontes, Domos, & omnia Comendarum.
Loca, & Ecclesias, ad terminos Institutionis, que el dabitur a Difficitorio: d. Seaturum Parse Prima Tis.
31. § 1., & seq. pag. 71. & seq.

Dent Visitatores electi in praceden, 18. te Capitulo, in novo Capitulo rationem reddere Visitationum peradarum de vita, & moribus Personarum visitatarum, nec non de Commendis, Ecclesius, Domibus, & Castris &c. d. Statutum Ordinis Parte Prima Tit., 31. S. 3. Ac legi in Capitulo Visitationes peractas: Statintum ubi supra S. 4. pag. 55.

Que autem Interrogatoria facere de-19, beant Visitandis in actu Visitationis; videri possunt in Seatuto Parte Prima Tie. 22. pag. 71.

In dicto Capitulo legi debent Diffini-20. uones Ordinis, omnesque Fratres Commendatores, & Equites deferent Librum, & Definitiones Regule in Capitulo, ut recognoscatur, an apud se retineant: Commendatores vero O Tombo das suas Commendas: Statusum Ordinis d. Parce Prima d. Tit. 31. pag. 55.

Fratres Commendatores, & Equites qui 21, ad d. Capitulum non veniunt (nifi fuerint ex justa caufa impediti agritudinis aut alterius iter impediente, illi autem qui habuerint impedimentum per Procuratorem præsentare facient Capitulo dict. impedimentum, & caulas corum indipofitionis ] plectentur pena folvendi a quingena parce da Renda do Beneficio. Commenda, ou Tença que fiver como abito, enque fara executando santo, que faltur irremisivilmente . Sicut etiam illi, qui impedimentum habentes, illud per legitimum Procuratorem in Capitulo prasentare non fecerint, plectentur multa, a mesade da pena Jerà para as de Spagas da Vifita da Ordem, e outra pa. ra a Fabrica do Convento de Thomar : d. Statutum Ordinis Tit, 21. S. 1. pag. 54.

Notandum verò, quod cum in Ca-22. pirulis tum Generalibus, tum Particularibus non possint interesse nifi Personz Profestz Ordinis, non autem extranex, Sancta Sedes Apostolica concessit Magistris istius Ordinis, et aliorum militarium Ordinum, quod poisent in antedictis Ca. pitulis, & Congressibus affittere dictz alix personz doctz, licet estent ex alia militia, & non ex illa in qua affitterent : diffinimos & Orde. namos, inquit Statutum, que a Meft d. Ordens somente posta affifter nos Capitulos, & mais Juntas defta Or. dem postoque os miniferos della sbenar differences babitos: vide Statusum d.

Tit.

Tir. 31. S. 6. pag. 56, Caterum Vifitatorum, & aliorum Of. ficialium in Visitationibus expenix taxabuntur in Diffinitorio, quando fit Visitatio mensa Magi-23. stralis à d. Mensa fiant. In Visitatio. nibus Commendarum particularium aliarumque rerum Ordinis, fatar 4 causa dos Commendadores Freyres Cavalegros, et oleras pessoas, qua, os poffuirem , et tiverem : Statutum Ordinis Parte Prima Tit. 32. pag.

Pluribus hic Ordo gaudet Privilegiis à 24. Sumis Pontificibus eidem immediate concellis, vel per communicationem impertitis, itemque Indultis à Regibus Lusitanis; gaudent namque Pri vilegiis Templariorum , Calatrave , Alcantarz , & de Avis: Statutum. Ordinis Jefu Christi Parte quarta tis. 1. pag. 125. ubi enumerat Privilegia concessa Templariis à d. pag. 25. uf. que ad 128.

71.

Concessa Ordini Calatrave à pag. 129. & lega. Concessa directe eidem Ordini Jesu

Christi à pag- 130. & fegq. Enumerat idem Statutum Privilegia

concessa huic Ordini à Regibus Lufitanię à pag. 131, , & feq.

Przclara funt ab hujus Ordinis Equi-25. tibus Geita, quibus merito fibi & Summorum Pontificum, ac Lustanorum Regum Privilegia compara. runt, de quibus in presenti Discursu; & a Scriptoribus fummopere extol. luntur, adeo ut Joannes Ludewicus Gothofredus in Archonsologia Cosmica pag. 7. n. 19. d. his Equitibus feriptum reliquerit, quod Virtuti ipsorum 26. debetur, quod Imperium Lufitanum usque in Orientem, & in Africa, Brafilia, alufque Regionibus versus Occidentem propagatum fuit, de quo Pater Mendo Difq. 1. quaft. 11. n.

200, de Ordin. Militar, ubi plures Scriptores allegat; & Nos addimus Abh. Justinianum d. Parte Secunda cap. St. pag. 631, Patrem Ronanni in Catalogo Ordin. Equest. n. 56. Li Sourani del Mondo Tom. 4. Impress. Venetiis 1720, Typis Schoftians Colesi es Jo. Malachin pag. 278. ibi . I Ser. wigi che quest' Ordine prestò alla Religione dal principio della fua Infitutione non cedono punto a quelli de' primi Ordini d' Enropa. I suoi Cavalieri dopo baver diffrutti quafi tutti gli Infedels nel Regno con molte Battaglie ninte, portarono le loro Arme, e le loro conquitte di la dal Mare e a sutta Africa .

Ad Beilicum quippe robur Equites glo-27. riofi fpes lucri impellit: fiquidem Regulis hujus Ordinis cavetur . guod ad Commendas non admittantur, nisi prius virtutis specimen. prabuerint triennii curfu in prafidus Centz Tanger, & Marzaga, ut notat Mendo d. Difq. 1. quaft. 11. n. 199. Hunc Equettrem Militarem Ordinem 28 Commendas possidere numero quatuor centum quinquaginta quatuot inquit Pater Andreas Mendo de Ordinibus Militar, Difq. 1. quaft. 112. 197. Abb, Infinianus d. Parte Seennda cap. 51. pag. 631, ubi quod annuum fructum reddunt, mezzo mil-29. lione di Dacati, e di vantaggio; Gollettor Gallus d. Tom. 3. pag. 318. Dittincte vero Bona, & omnes, & fingulz Commenda tum nove, tum antiqux, five ad Magistraiem Mensam spectantes, five ad Regem pertinentes, vel de Jure Patronatus Bragantize Domus, aut ad ipsum Ordinem libere spectantes enumerantur integre a Statuto Ordin. Parte Quarta Tit. 2. a pag. 134. usque ad 168. ubi reperitur per extenfum earundem E. lenchus, & revera plurima funt,

Qui

Qui materiam Commendarum Ordinum 30. Equettrum, ac ettam specificahujus Militaris Ordinis Jesu Christi, cum ipsis legalibus Regulis discultam recognoscere desiderat, notiros adrat Discursus de Commendis, qui piures sunt.

Cum autem, ut in S. Isteque Ordo sett.

3. secunda prznotavimus, Militaris Jefu Chritti Ordo Militibus, & Equi tibus, ac Clericis coniter, ut quis in gradu Militis adscribi possit huc Or.

3. dni necesse ett, ut sit, & probet se este Nobelman ex Patre, & Avo,

& Avia paterna, & Matre, Avo, & Avia materna; sic enim sancitum eit in Statuto Ordinis Parte prima tit. 18. pag. 25. ibi devem ser Nobres Fidalgos Cawaleiros, on Escudeyros limpos ser macula alguma cr. Sine mutura sanguinis Judaici, Mauro-33, rum, Gentilium, Hareticorum,

34. vel illorum, qui crimen læfe Majeitatis commiferint, Insuper probate-35. debet se natum de legitimo Matrimonio, probate debet suam atatem, quod non excedat annos quinqua-

ginta, nec sit minor decem & octo; 36. sit bonis moribus, absque crimine, absque ete alieno, & si sit Uxoratus, quod Uxor contenta sit, ut ille Ordinem hunc ingrediatur. Quod non.

27. fit professus in alia Religione, vel Voto Petegrinationis Hierosolymitanz, 28. vel Sancti Jacobi addelus; se esse sancti Jacobi, addelus; se est sanum corpore, prout latius videre est in d. Seasuso, quod registramus in calce hujus Discursus Lit. A. & B. post Sect. quartam.

Ut quis recipiatut in Classe Clericorum, 39 debet probare, se esse anguine putum tum ex parte Patris, quam Matris, Avorum & Aviatum ex utraque parte, absque ulla mitturafanguinis Mauri, vel Judai, se de legitimo Matrimonio natum, se nul40. lum delictum, aut facrilegium commitile, ob quod juittuz fit obtricus, nullum Votum emifile cui di Hierofoiymam, vel Comportellam ad Divum jacobum, vel Romam petendi, in nuia alia Religione Professionem emitile, nuila deformitate

41. notari, sanumque elle quemadmodum disponit Seasusum in salce

Defeursus sub lis. D.

Et quoniam in probanda Nobilitate San-42. gunis, & Puritate procedendum est cum regulis Legalibus, potetunt legi ea, quz lato calamo cumu, labimus in nostris Difcuribus super Nobilitate, ac Sanguinis Puritate, ubi materiam enucleabimus.

### DISCURSUS CXXIII.

### SECT. IV.

#### ARGUMENTUM

Traditur Praxis fervanda ad conficiendum Probationes neceifarias pro admiffione ad Habitum hujus Oidinis Adductur modus fumendi Habitum, & emittendi Protestionem.

#### SUMMARIUM.

Etens admitti ad bunc Ordinem debet obtinere Rescriptum a Rege magno Magistro, & Perpesuo Administratore clansum, & Tribunali Ordinis direttum.

2. Mensa mandat instissicari expositanomina Patris, Avi., Avorum, Aviarum, & locum nativitatis &c.

3. Tribunal fecrese exquires, an fit Uxo. racus, an fit purus. fanguine.

4. Fis electio Commendatoris, vel E. quisis qui jurare debens de servando secreto rei, quam examinant.

S. Fit examen Testium cum interro.

gatoriis expressis in Statuto. 6. Testes examinandi debent esse puri

Sanguinis .

q. Testes jurave debens de fervando fe.

8. Si Testes ab Equite, & Commendatore vocati recuseus se submittere examini, debent informare Tribunal, & a Rege obsinere Decretum, ut contra dd. Testes protedatur.

9. Probasiones pro Clerico petente ad, missi ad Habitum facienda suns juxea Documentum datum sub Lit. C.

10. Admissendi in gradu Milicis debens esse corpore bene disposisi, & ad Bellum apsi.

11. Non debent este minores decem & osto annis, nec excedere gratem.

12. Probationes facienda extra loca in quibus resides Tribunal Ordinis in Regno, wel extra, quomodo sint sa. cienda.

23. Traditur quemodo fint facienda Probationes, & explicantur qualisa. tes, ques debent babere Testes, Commendator, Eques, & Seriba per tosum n. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. & 22.

23. Praxis recognoscendi probationes fastas traditur, & n. 24. 25., & 26, 27. Habitum Ordinis nemo potest su.

mere fine Commissione Magistri.

28. Habisus hujus Ordinis non posest a magno Magistro consedi, nisi ilita qui Bello Africa infervierins per duos annos in Triremibus, ac Navibus, nt dicitur di Alto Bordo, vel in India per triennium cum sotabili fatto.

29. An possit dispensari super dittis fer-

30. Ansequam quis admissatur ad Habisum, debet armari, a quibus, & quomodo & 11. 21.

22. Habitus quomodo tradatur.

33. Ad Convensum de Thomar pergit No-

34. Pralatus de Thomar illi facit tres

interrogationes .

- 35. Magister gratiam Habitus facieus commoranii in Africa, aut in India, que lotis trainfunsius committii tradisionem Habitus cui volucrit, cum hoc tamen, ut in termino trium amnorum tranfunstantur Documents ad Thomar Conventum de perasta traditione Habitus, aliat arbitrio pumitum.
- 36. Habitu sumpto, debet ille talit, si atatem babeat, Professionem emistere renunciando Anno & Diei No. witiatus, sub pana Commendasori, wel Pensionario amissionis Commende, wel Pensionas pro rata temporis.

37. Professio quomodo emissasur & n. 38.

39. Formula Professiones qua fit?

40. Professionem recipiens, qua dicas. 41. Notarius Ordinis de perallis conficie Infrumensum.

42. Extra Regnum commoranses Habitum recipientes, debens junitim Professionem emittere.

43. Quam Indulgentiam consequantue in die, qua emistieur Professio.

44. Adductiut Decretum fastum à Captulo Generali, ut supplicetur Sanstissimus, quateuns digueinr uon concedere Indulta creationis borum Equitum inscio magno Magistro.

45. Pro intelligentia talis Decreti remitsitur Lettorad ea, qua tradimus infra in D. scursu sequenti de Ordino Iesu Christi Pontificio.

46. Traditur Catalogus magnorum Ma, gistrorum.

#### DISCURSUS CXXIII.

### SECT. IV.

Unc superest ut modum, & practicam methodum tradamus, qua servatur in conficiendis legitume & valide probationibus necesiariis, quasque superius enumeravimus pro admissione ad Habitum hujus Equettris Ordinis.

Cupiens itaque admitti ad hune Militaz. rem Equettrem Ordinem Jesu Chriiti, debet preces porrigere Regiz Majestati Regis Lusitanie magni Magifiri, & Gubernatoris, ac perpetui Administratoris dicti Ordinis, obtentoque Rescripto, Secretarius per cujus manum factum fuit rescriptum gratiofum Regis, tale rescriptum nongradet Parti, fed in Littera claufum, transmittet ad Tribunal, & ut dicit Mesa manderà per carra cerrada a. mefa à portaria da tal merce, ideit mandatum Regis in scriptis , e mae entregarà à parse, fubinde menfa antequam quidquam exequatur, mandez. ra ao Inflificante faça memoria, que darà nelle, emque declare os nomes de feus Pays, & Avos, & emque. serra nafcerar, e viverar, & affim onde o Inftificante nalceo, & viveo, & afque persengerem ao lugar aonde residir a mesa de Ordens commette. rà a bum Commendador , ou Cavaleyro tal, qual fe etender, que comla consciencia, & pureza de vida. 3. como convem a materia , tan grave o farà, & ances de fazer a Commiffao le informerà à mesa com sodo, o fegredo ( fendo Commendador , o Cavaleuro casado ) se sua Mulber, tem limpeza de sangue porque nunca fecommetterar, fe nao à Commendador, on Cavalegro, que for limpo de todas

ac raças, & qualidades, que se re. querem, & o mesmo sua Musher. & da mesa se selbe manderà dessistar à di, nhero que pareçer necessario para se stratem as inquisivoss, e para oquetoca ao Secretario que passua parteria se pedirà à sua Magestade que, mande passar provucar come Rey, paraque, assim o seas Seas. Parte prima tis. 19. Do modo que se ba de fager as Provuenças & c. tis. 1. pag. 26.

Successive Commendator, aut Eques, qui fuerit ad dictum effictum nomi-4. natus, & vocatus à Mega, hoc est à Tribunali, ipfe fedebit in eo da mao elauerda, illi tunc exponetur relevantia rei gerende, idemque fiet Fratri ab eadem Menfa nominando, qui debet, una cum Equite, feribere acta: qui juramentum przstabunt de bene & veraciter exercendo eorum officium. & de secreto servando, ita & taliter, quod justificantes, nec eorum Patres , nem Parentes faybao della. nada, sub pena, quod si contrarium facerent, incurrent in panam amillio. nis dica Commenda da Tença, ou Be. neficio, on porçar que fiverem como Habito, e se proceder contro elles com as mais panas, qua pareger à mefa : Statut, Parte prima Tit. 19. Do modo, que fe bar du façer as Provenças pag. 27.

Recepta à Commendatore, vel Equite 5. Commissione eidem sacta per Tribunal Ordinum, cum Interrogatoriis dandis Tethbus, quz interrogatoria exprimuntur in Statuto Ordinii. & Nos damus in caice hujus Discursius sub lit. A., & B. pro confectione. Probationum necessariarum pro Candidato jusificare pratendente, ipse. Commendator, vel Eques, informationes ex se capiet Personarum, quz bene justificantem possunt cognoscere;

& tanto que estiver in teytado manderà recado ao Freyre que com ella ba de escrever, para die, & bora certa, G ambos irao sirar as ses rem unbas, que ao Comendador, ou Cavaleyro, parecer, & as perguntarar pelos disos Interrogatorios : debent 6. vero ifti Teftes elle fanguine limpidi, integra fidei, nec admodum viles, & ut in Scatuso dicitur, as quaes Tefthe. munos nar ferar reças de Monto nem. Judeo, e ferar peffoas timoratas, & de qua se presuma que dirao a verdade, & nar farao tam vis que por ese respeyto fiquem seus Testemunbos, 7. com pauco credico. Dictique Tettes juramentum prettabunt de servando fecretum fuper his, de que lhes for pergunsado. Si vero aliqui ex Teiti-8. bus renuant testimonium perhibere, informabit d. Tribunal de Mefa, & à Rege petet Decretum, ut contra eofdem teftes tettificari recufantes , proce datur, & ad testificandum obligentur,

S. 3. pag. 27. Quod fi agatur de admittendo ad Ha-9. bitum Clericum, probationes faciende funt juxta normam, que habetur

ut in Statut. Parte prima tit. 19.

in calce fub Lis. C.

Przter autem probationes quoad No-10. bilitatem , & qualitatem Personz, probanda est quoque Æras prætendentis, illius corporis valetudo, & ad Bellum aptitudo; cum enim hujus Militiz finis fit cettare contra Inimicos Crucis Chritta Domini cumarmıs, & viribus corporalibus, idea non recipiuntur ad Ordinem qui non funt corpore bene dispositi ad Bellum , & non fint alejados , nife fint redditi tales in fervitus ejufdem Religionis: itemque requiritur, quod non fint minores decem & octo an. norum , nec excedant ztatem quin-11. quaginta annorum : Statusum Or.

dini: Parte prima sit. 19. S. 12. pag. 33. Quoties autem Probationes fiaciende funt extra loca, in quibus refi, det Tribunal Ordinum, five intra Regnum, five extra Regnum, sequens methodus observator.

Tribunal Ordinum, hoc est Mesa de 12. Ordens injunget justificanti, ut deponat pecuniam, que lbe pareçer necessarie conforme a distancia, & lungares onde bouverem de ir fazer afin quirigoes: Comissionem vero ad faciendum has Probationes, alicui Commendatori, aut Equiti, qui moretur, aut vivat na Comarca onde fe bouncrem de fazer as inquirições, qui Eques, vel Commendatarius illis polleat requifitis , que enumerata funt fuperius, cui Commendatario, vel E. quiti addetur à Freyre, que com belle ba de efcrever , qui fecum feret as provições, emque eitar afcritos, es nomes , das Peffoas , perque fe bouver de perguntar, & an Freyre, fe dara Juramento de fazer à Officio bem , verda desramente, & com fegredo, paraque nao descubra a parte, nema parente, sen a que may: & videatur Provisio, hoc est Comillio, que datur in Calce litt. B. D. Statimque ac d. Frater pervenerit ad

13. locum, in quo vivit Commendator aut Eques, tradet eidem Fratti Commissionem, qui Fratri præstabit Ju. ramentum de fervando fecreto, a-Infque superius adductis: idem fara ferma affinado por ambos: Scatucum. Parte Prima Tit. 19. 5. 5. pag. 28. Commendator vel Eques secretam capiet informationem, ut premisimus, qua capta, interrogabit Teltes, que le parguntar. Nullus autem ex Testibus nominabitur a Justificante, neque illius parente denere do sercey-14. ro grar Como a cima fed uz no S-4. Nem Criado fen, an mal, nem-FamiFamiliar de Cafa.

Et Commendator, aut Eques, qui examinabit Testes a parte nominatos, o parente fen, on tomar peytas, por respeyto das Inquirições, que tirar ten do lbe provado, privabitur Commenda ou Tença quam tenet : Frater autem qui secretum revelabit, an Tomar peyeas, privabitur Beneficio aut Portione, quam poffider Ordinis & o mais que pareçer a mesa. Et quoniam evenire potest, quod aliqui 15. pornao descobrirem os defeytos des Justificantes nao queyrar, testemunbar quando forem chiamadas, o Commendador, on Cavalegro, qua fizer, a diligencia, os podera obligar a iffo com pena, de dinbeyro e fua Magestade mandera paffar Proviçar [ Como Rey alem, do que o Commendador ou Cavalegro darà conta a mefa de Ordens, quando em sudo fo. rem consumazes, & ao quizerem te. Abemunar .

Verum fi in Comarca, scilicet loco in 16. quo faciende funt probationes przdictx, nullus adfuerit Commendator, aut Eques pollens qualitatibus superius expressis a meça de Ordens, nominabit Commendatorem, aut Equitem de outra Comarca que mais perso fique ficando distancia, mais perto della, do que o lugar, onde estiver a Mesa de Ordens, nar o bavendo on tendo distancia igual a mesa manderà o Commendador an Cavalegro do lugar donde refidir, como a Freyre que com elle ba de escrever, à que se dara Juramento na forma. que le diz no S. 2. defe Titulo.

Si autem Probationes faciendæ fint in. 17. Regno Caltellæ, fe mandara tirar per Commendador, ou Cavaleyro com. Freyre.

Si faciende fint fora dos ditos Reynos, 18. & nas partes Ultramarinas a mesa

de Ordens, as commetterà a quem lhe parecer, conformandose sempre como as Dissinicoes, & modo, que vellas se da podendo ser de: Statutum Par, primatit. 19. \$. 5. & 6. pag. 28., &

Protecto Frattes, qui ire debent ad conficiendum, & scribendum has probationes, debent esse viri sanç Contembrationes, ac qualificati; unde Statutumsic loquitur: seyao Pessos de importancia, e consideração, para se delles sar materia cam grave a mesa de Ordens nomeara, quando se bovuerem de ir saçer as inquiriçoes a quelles, de que sivetem mais satisfação, & informação, & que o forar com puiso, reça, & o me se

19. reza, O sà conscientia, o que se deyxa a arbitrio da mesa, que conforme do procedimento, que siverem accuparà quando lbe pareçer, Or premiarà aos que o mereçerem, com os Benesteios simplices da Ordem para, assim os obsigar mais: d. Statusum Parte pr. S. 9. pag. 30.

Quando Tribunal à Mesa, scilicet d' Ordens mittit aliquem Commendato-20. rem, aut Equitem ad conficiendas pradictas Probationes extra locumonde ad mesa residir, vel committit Commendatario, vel Equiti commoranti in aliqua Comarca, quique teneantur exire à loco fux Residentie, statuetur statim falarium, quod qualibet die tam ille, quam Frater consequi debet. Circa quod Magister conficere faciet Taxam certam , &z convenientem, & cum decreto super eadem, & para se lbes dar soda ajuda & favor, quando è pedirem as Juffigas Seculares, & gefalbados, & cavalgaduras, & sudo o mais pelos lugares por onde forem sepedirà à sua Magestade, que mande passar ( como Rey ) a Provisao necessaria: Statut. d. Par. pr. tit. 19. S. 10. peg. 31.

Commendator, aut Eques habens commissionem ad conficiendum probatio-

21. nes talis pro suscipiendo Habitu, non poterit in teltem examinare. nullum que feja Parentedo Juft ficante dentro do terceyro grar por direyto Canonico non criado nem familbar attual do Inftificante, nem peffoa que lbe seja nomeada por elle nem paren. te, fen on criado fol pena que fazendo o contrario o promando se serà privado da Commenda, on Tença, que fiver, & a mais, que pareçer ao Mestre, e na mesma pena incorrerà, se tomar peytas, de qualquer pessoa, aue fega por respeyto das inquirignes que escrever ao fregre, que tomar peysas, pelo mefmo respeyto firà privado do Beneficio, on porgar, que siver da Ordem , & no mais , que ao meftre pareger: Statut, Par. pr. tit. 19. S. 4. pag. 27.

Porto, licet juxta Regulas Juris, in ore 22. duorum vel trium thet omne verbum, sieque tres teftes contestes sufficiant ad constituendam probationem rei illius, quam quis pratendit; pihilominus in retam gravi, prout est illa concernens Probationes requifitas ad susceptionem Habitus in itto Ordine, subdit Statutum, & a que nar Sabem tres as veges outros o fabem : proinde idem Statutum difponit, quad sempreque bowner lugar senar eirar nestas inquirições menos de feis Testimunhas e da bi para cima se poderar tirar as mais, que ao que as sirar parager conforme a noticia, & fama da Pessoa, & conbe. mento que della bovuer, & achando se algum nomar de alguma inabilida. de ( majormease sendo no fangue ) farà soda diligencia humana por el. . cançar a verdade assim pelo que soca a boura da Ordem , como do Justificante fobre, o que felbe encarrega a

conscientia: Statutum Parte pr. tit.

19. S. 7. pag. 29. Confectis Probationibus fuper rebus 23. hactenus recensitis, fr sit in loca ubi resideat à mesa das Ordens, Commendatarius, vel Eques, qui eas confecit, illas ad mensam deferet, prizfentibus Prafide, ac Deputatis (qui femper erunt ad minus tres ultra Pra. fidem ) illafque tradet Przsidi, vel illi, qui fuum officium exercebit, & ex aula exibit. Judex ergo das Ordens juxta morem antiquum antedictas Probationes leget, iisque lectis Estando emforma, suffragia przstabunt Super illis; & fi Persona Juttificantis fuerit approbata, fententia proferetur, & Scriba Camerz do des pa cho das mesa illam registabit, eamque fententiam adscribent Preses, Deputati, Judex Ordinum, qui fuerint prafentes ( quique ad minus fint tres Judices) super qua sententia expedientur Com. missiones pro illa Camera Ordinis. & deferantur Magistro Gubernatori, ut illas subscribat.

Quod si agetur de Probationibus conscetus extra d. Locum, ille talis qui
has confecti, numerabit paginas earun24. dem probationum, & actum conficiet
super illarum Clausura, eumque actum
sple subsignabit una cum Fratre, &
cerrarà as inquirisces, & as sellarà
com seu civille, & as entregarà ao
freyse, que trarà as proprias semficar la resiado algum no lugar, om-

de ses irarem, ò qual se entregberà na mesa ao Presidense, na forma acima. Commendatot autem, aut Eques Com-

milarius Epitolam feribet, in qua exponet id, quod respectu Julisficantis invenit, & quod probationes clausas transmittit, quam Epitolam clausam mittet. Consignatis ergo dd. Probationibus, ittz in Tribunali le-

gentur,

gentur, ut dictum est supra, & fuper eis fententia proferetur.

Quoties duo Judices fint in fensu 25. conformes, tamen necesse eit, quod aliz peragantur diligentie, licet plures ex iildem Judicibus contrarium fentiant, adhuc novz faciende funt diligentie.

Si autem persona pretendens in ante-16. dictis Processibus non fuerit approbata ex defectu de Limpezada no fangue, ou outro impedimento que de inabilite, se darà conto ao Mestre en segredo: Statutum Parte Prima tit. 19.

S. 8. pag. 30.

Postquam Probationes necessarie con. fectz funt, illzque pro legitime factis recognitz fuerunt, reliquum ett, ut 27. Prztendens legitime armetur Eques, Habitum fumat, & Professionem emittat. De singulis infra distincte age. mus, & Theorico practicas adducemus. Sed prznotamus, quod nemo fumere potett habitum fine Commissione Magistri, juxta Breve Gregorii XIII. Anno 1575. de quo Statutum Ordinis Parte Prima Tit. 21. S. 4. Et quoniam, ut subditur in S. 5. aliqui impetrant Litteras a Sancta Sede, quod in Lufitania, vel extra tradatur Habitus hujus Ordinis, flatuit quod Magister impetret Breve a Summo Pontifice, ut diche litterz. impe. trate fine confensu Magistri fint nullz, & nullius effectus, & poffint spoliari Habitu, qui sic obtinuerunt. Pariterque pranotamus, quod ex d. Sra-

28. ento Ordinis Jefu Christi Par. Secunda tit. 2. & tit. 3. pag. 80. & 81, ad terminos Brevis Gregorii XIII. expedit. anno 1575, non potest Magister Gubernator concedere habitum hujus Ordinis nisi Personis, que Bello Africe infervierint duorum annorum spatio, on nal Gales on Navios de alto Bordo, on na In-

dia tres com algum feyto nosa: wel Eporque muitas vezes sucrede baver peffoas benemeritas, que sem fervido na Paz à que conven dar babitos, e sarà grande embaraço pedir disponsa. gao para cadabum e se deve suppli.

29. car à Sua Santitade baya por bem de conceder Breve para o Mestre , os poder dar, derogando nesta parte ao

d. Brewe de Gregorio XIII. Ille qui fuerit electus in Commendatorem aut Equitem Ordinis, antequam 30. in Ordinem admittatur, dibet ar mari Eques ; unde ad effectum, ut armetur Eques, debet obtinere Commissionem manu Magittri signatam, & per Cancellariam Ordinis expeditam, directamque Commendatori aut Equiti, qui debet illum armare. Hanc autem Commissionem debet illi Commendatori, vel Equiti przsentare, qui Comendatarius, vel Eques cum duobus aliis Equitibus poterit talem armare Equitem in Civitate Ulylipone in Ecclesia Conceptionis in Regali Capella, vel in Ecclesia Sanctissima Virginis nuncupate da Luz. Si autem fit actio in d. Ecclesia Conceptionis, Vi-21. carius Arma benedicet, aut alius Frater ex illis Domus. Si in Regali Capella, Arma benedicet aliquis Capellanus Frater Ordinis, fi aderit, & si non aderit alius Frater Ordinis ad hoc vocatus : Statutum Parte Prima Tit. 3. pag. 34. & pag. 35. & feq. Actio peragetur fic: Padrinbo ashitentibus duobus Equitibus omnibus veltitis am feus mantes bran. sos, & ita cum aliis Commendatoribus, & Equitibus prasentibus Frater fimiliter veftido o manto branco qui debet arma benedicere : arma autem debet elle Enfis pofta em num

prato bum murtias , & bumas espo-

sas Unus autem ex Equinbus defe-

ret Enfem evaginatum, & Frater cum

tiola incipiet benedictionem cum precibus enumeratis in d. Seasuto pag. 26. & feq.

Armatus Eques debet sumere habitum 22. Religionis: fumet autem habitum a Magittro, ad quem spectat habitum tradere, quoque nolente tradere, committit opus Dom Priori majori de. Thomar, & in ejus absentia Com. mendatori majori, aut Sacriftz Domus . & ittis absentibus alteri Equiti. qui nomine Magitti caremoniam perficient. Porro ad d. effectum obtineri debet Comitio a Rege perpetuo Adminutrante, qua Commissione & manu Magistri fignata, & in Cancellaria Ordinis expedita, tali functioni traditionis habitus faciende a Commendaro re majori, aut alio Equite, affittet Frater Conventus fi aderit, aut alius Sacerdos, qui ad finistram Equitis fe. debit, Equitis inquam, reprasentantis Personam Magittri, qui Sacerdos in zquali Sede fedebit: d. Stat. Parse Prima Tit, 21. Como feha de lan. çar è Habito ao Cavalleyro gag. 39. Ille porro, qui habitum fumere debet, 23. ibit ad Conventum de Thomar, Comissionem obtentam prasentabit Priori Majori, vel ejus locum tenenti in Capitulo, illamque alta, & intelligibili voce legere faciet in Capitulo per Scribam matricole, statimque interrogabit fe ten Manto branco, & sebe seu proprio, e le darà sobre isto Inramento, o que farà aos Commendadores Cavaleyros, & Freyres, quando forem Tomar, o Habito, e nao tendo, seu o nar admiterà mas Juran. do, que be seu, o mandarà confessar por hum Religioso da Ordem e depis de Confessado na Missa major do dia ( que dirà per fi, on per outrem ) lbe darà à Communhar: d. Statut. S. 1. d. pag. 39.

Subinde Novitius genibus flexis, com

24. hos Pedrinbos que o a companha. rem, Prelatus interrogabit: Quid petat; & ipfe respondebit, a miferi. cordia de Deos, & a juda desta San. Ela Ordem: & Pralatus jubebit illum furgere : & deinde Prejatus allo. quitur dicendo, quod antiquitus quando Equites in Conventu vivebant communiter, plures occasione traditionis Habitus monitiones, ac interrogationes, sed modo mutatis moribus, solum Novitio tres faciunt inter. rogationes, quibus respondere tenetur : Primo an fit confellus, & Sancla Communione refectus, ut recipiat Habitum in Gratia: cui respondet. Qua fim .

Secondo. An emiserit Votum ingreadiendi in aliam Religionem magis arctam, quam her, porque (postoque\_tendo feyto sal Voto, entrando, e fa. xendo pressigna nesta possais licisamen. te ficar nessla e conforme a direyto fi. queis absoluto do Voto simplex, que de censes for estes esque derogado confazer Voto solemne nesta Ordem) feria peccado mortal se que brantas, sers o tal Voto aoque esta Religido nar ba de dar consentimento, memfavor, e por isso voto pergunto se tendes seyto o tal Voto. Respondeat in.

Tertio. An emiscrit Votum de serviço semporal como be tra Jerusalem, on a Roma, ou a Santiago, eu a outros semelbantes lugares, porque ( ainda, que siquest desburgado de todos elles saxendo prossigar nessa Ordem que be Voso solemne e perpesuo) se soda vua os quixeres cumprir ba de ser con licença do Mestre tem a qual nar podeis da qui por diante sabir do Reyno e para estreyto somente da saberdes esto vos saço esta pergunta: Respondebit

Posito quod nullum obstet impedimen-

tum, deinde Pralatus declarat Novitio asperitates Religionis, & obligatio. nes ejufdem, faciendo Professum, in illa teneri ad tria Vota substantialia, Obedientiz, Castitatis, & Paupertatis: Statusum Par. pr. tit. 21. pag. 34., 6. 39.

Quindo Magister figer merce do Habito 35. illius Ordinis alicui in Africe, aut indiz partibus commoranti, aliifque ultramarinis locis, mandabit tradi Habitum per Viros à Majestate sua nominatos, quando non adest Persona. Ordinis, cui committatur, cum hoc tamen quod in termino trium annorum transmittantur documenta ad: Conventum de Thomar: & si non transmittentur, Mensa Ord. poterit condemnare pœnis arbitrariis; condemnabit autem pro modis culpa : Statut. Par. pr. sit. 22. S. 3. pag. 44.

Ut diximus, ftatim fumpto habitu, debet-36. ille talis. Professionem emittere, si. ztatem profectam habeat, renunciando anno, & diei Novitiatus : & quidem fi fuerint Commendatarii, vel. Tençam habentes, sub pena quod si de tempore illam profecerint, amittunt fructus Commenda, aut Tença: ulque ad diet tempus, quo professionem emittent, qui fuctus applicabuntur fabrica Conventus de Thomar: Stasneum. Parte pr. tit. 221. que os tomar. è Habito façar logo profissar pag. 44.. & sis. 23. pag. 45.

Et major Prior quolibet anno, tempore-Nativitatis D. N. J. C. debet ad tribunal Ordinis transmittere Notulam. corum tum Commendatorum, tum Equitum, qui non emiserunt Profes. fionem : Seatutum d. Par. pr. tit, 22.

9. 1. pag. 45.

Recepto Habitu Ulysipone juxta ea quz. 37. disponit Statutum Par. pr tit. 21. flatim peteze debent Conventum ad emittendam Professionem, ad quem\_

effectum obtinebunt Commissionem à. Magistro per organum Tubunalis Ordinis, & Cancellariz organum ex ipfius Magiller manu fignatam, fine qua Commissione non admittentur ad Profeshonem, ut in Statuto Par. pr. t.t. 22. Do modo em que se farà à Profis.

far pag. 45.

Cum d. ergo Commissione Novitius 28: Conventum peter, illamque Dom. Priori Majori prasentabit, vel illi cui Magifter direxerit actum recipiendi Professionem, & coasto Capitulo ad hunc actum, illam alta, & intelligibi-· li voce legere faciet, iniungetque, ut confiteatur Religiofo Ordinis; & in die faciende Professionis, Przlatus aut Religiofus Conventus Millam. Majorem celebrabit, & Communionem ei tribuet : & d. Pralatus, aut ille qui Millam celebrabit, Alba, & Stola indutus in plano Altaris Sede po. fita, in illa fedebit, fedente etiam Commendatore Majori, aut Equite, cui directa fuerit commissio. Magister Novitiorum Novitium Professionem facere debentem presentabit; Novitius autem indutus Habitu. Novitii genua flectet, ac ille, qui Professionem re, eipere debet, interrogabit, quid petat: Eoque respondente, ipsum petere estabelecimento, & firmega da nossa Santa Ordem, cui respondet Profes. fionem recipire debens, illum. Novitium fuille receptum in Religionem, de qua oportet initructum finile, ficut, & Religionem de eo; sed adhuc esse bberum, ac polle ad fecularia Vota pranfire: quod fi cupitin ea profiteri, ut in ea perpetuo maneat, subjunget fu em nome del Rey nofo Senbor Governador , e perpisuo Administrator deffa Oxden curas vezes, e poder para ifto senbo, e os Irmaos Freyres della por Vos conbosermos por bom , & tal, que podereis ben fermir à Deer, & à Orden Vos receberemos a ella. pro Irmao Freyre Cavaleyro, & aceycaremos vossa Profisa.

Deinde Novitius respondet: Prayme ser Freyre Cavalleyro desta Ordem de Nos. Se Sexbor Iglu Christo que tenho provada, & com sua ajuda, & favor, quero nella fazer Profisar: Statimuvero seriba Matriculz leget Instrumentum Renunciationis anni Novitiatus; quo lesto Novitius genua sectet, & positio O Bentinho, & Manto em hum prato grande de prata, ou Mesa, quz Sacerdos benedicer Orationibus appositis in Statut. d. Par, pr. str. 23. pag. 46.

Subinde recipiens Professionem accipit manibus suis manus Profitentis; luc cartam sue Professionis clare, & distincte legit sequenti forma.

Es Frey N. Cavalegro professo da Or-39. dem de Noffo Senhor leju Christo fago Profiffao a Deos, & a Vos Fr. N. Prelado defte Convento em nome del Rey no fo Senbor como Governador . & Perpetuo Administrator da dita. Orden, cuja peffoa, por fua Comiffao representais, de Obedientia, Caffidade conjugal , & Pobreza , conforme aos Eftatutos defta Ordem , a te minha mora à sua Magestade, & à to dos es Meftres, & Governadores, que ao diante em minha vida canonica mente ad Ordem vierem, & promet. to de viver, & morrer nella, guar dando integramente feus Effatutos, & diffinigoes, por enja fe, & teftimn. nho fiz , & affines efta Carra de minha mao neste Convento de Thomar . à santos dias de tal mez . G anno . Et recipiens Professionem defpira logo 40. o Bensinbo, & Manto de Novico. ao Cavaleyro dicendo: Exuat te Dominus hominem veterem cum actibus fuis. Amen . Et vettiet O Bentinbo .

& Manso de Profeso dizendo: Induat

te Dominus novum hotninem &c. Et ulterius dicet: En em nome del Rey nosso Senhor Governador, & perpesso Administrador da desa Orden esjas vezes, & poder para isso senho, Vos recebo, & aceçvo à prossisso Et Profedius surget, & ponet cartam super Altare, & ad suum locum recibit, & genua slectet, & sacerdos sans dicet Orationes, & Preces, qua habentur in d. Seatuso Par. pr. sis. 23. Pag. 47.

Notarius vero Ordinis ponet dictum Pro-41. fessum in Matricula Professorum cum expressione sui nominis, eius Patris, & Officii, aut Dignitatis, quam tenet, & ejus Patriz, cum die, menfe, & anno, quo Professionem emisit. & in Matricula Novitiorum notabit . quod infe transivit ad Professos. & Instrumentum conficiet, & Processum cum tenore Litterarum Magistri, per quem juffit armari Eques, tradi Habitum , & recipi Professionem signatas per d. Pralatum, cum Teftibus, qui fue. runt prasentes, & Copiam ei tradet per ipfum folum fignatam cum figillo Conventus, dictasque cartas, & Alvara Pralatus reponi faciet in arca. & loco ad hoc dettinato: Statutum d. Par. pr. tit. 23. pag. 48.

Similiter commorantes extra Regnum, 42. quando ad Habitum recipiuntur, debent junctum Professionem emitteres sed cum itit commorantes in Indiis, extensque ultramarinis partibus non possint accedere ad Conventum de Thomar, ut professionem emittant, neque post annum, & diem, neque, post multos annos, quia sunt dd, locorum Incolæ; ideirco statim ac illis dabitur commissio ad sumendum. Habitum, transmittetur alia commissio ad emittendum Professionem, eo modo quo sit à comorantibus in Lustania, que commissiones omnes diri-

gentur

gentur à Rege, cui ipsi placuerit: quod u nullu's adut ex Ordine, deputabitur Dignitas Ecclefiattica , tenebiturhabitus de Professione, emila talem. que Fidem transmittere in termino frium annorum, ut in Libro Matri cole reponatur : d. Statut. Par. pr. sic. 23. S. 2, pag. 48. Statut. Par. pr. eie. 24. Da Indulgentia que se ganba na Profifio pag. 49.

Vigore antique Regule Ordinis hujus ttatutum elt, quod ilte gaudeat privilegio, quod tenet Ordo de Avis; ideoque qui in hac Professionem emittunt vere confesti fiquem aufolusos das culpas , & peccados como o diaemque receberao o Santo Bapt fmo, e porque ifto fique tem duvida attensamos, que o Mestre munde impestar de Sua Santidade Indulgentia Plenaria, para os Commendadores, & Ca. vaicyres defa Ordem, que contridos, & confessados figerem vella Profifao: fic inquit Stargeum Ordinis Jefu Chrifti Par. pr. tit. 24. pag. 49.

Diximus fub numero 17. quod nemo 44. poteft hujus Ordinis Habitum fumere fine commissione Magnitri : ne. ulla fuper hunc Ordinem ignoretur Notities , hic transcribimus que in novistimo Statuto Par. pr. tit. 21. S. 1. fubduntur, feilicet : Quoniam ali. qui impetrant Litteras à Sancia Sede, quod in Lufitania . vel extra tradatur' Habitus hujus Ordinis, itatuit, quod Magitter impetret Breve à Summo Pontifice , ut dete Littera impetra. te fine confensu Magistri, fint nulla, & nullius effectus, & poffint fpoliari Habitu, qui fic obtinuerunt.

Super hujus Decreti tenore videantur, 45. que dicemus in nostro Discursu de Ordine Jesu Chrifie Pontificio a.n. 18. ufque ad n. 21. inclusive.

Casalogus Magistrorum Ordinis Equa. Bis IESU CHRISTI In Luftania.

que transmittere fidem de receptione In Fundatione hujus Militaria, & E. questris Ordinis constitutus feit Maguter, qui veluti caput cjuidem Ordinis ihum regeret, cujus i fiicium vita durante perdurabat ; quo 46. defuncto aljus canonice engebatur, ut disponit Summi Pontificis Bulla superius relata pratenti Difcurfu. Sed pollmodum ex Concellione Julii Ill. anno 1550, unitum elt Regie Corona Lufitanie, ut in-

fra patebit .

I. Primus staque Magister fuit Don A. gidius Martins, qui Magisterium fuscepit And Domini 1319. & antecedenter erat Eques Ordinis ban-At B. nedicti de Avis, in quo exprette Professionem emiserat, ejufdem Ordinis Divi Benedicti de A. vis etat Magnus Undecimus Magitter, cui Magitterio renunciavit, & ab eodem per Summum Pon. tificem Joannem XXII. fuit Primus Magitter hujus Ordinis Jesu Christi, ut diximus in Catalogo Magnorum Magnitrorum Ordinis Sancti Benedicti de Avis, quem Catalogum retulimus in Dif. curfu 33. felt. 4. fub num 11. De prafato Ordine Sancti Beneditti de Avis. Catalogus magnorum Magistrorum hujus Ordinis in allegato Volumine D ffrigeens & Effatutos dos Capallegros e. Eregres. da Orden de Noffo Senhor Jefu Christo. d. Parte Prima a pag. 8. u/q. ad 14. & Tie, s. eadem pag. Parer Mendo de Ord. Militar. Difq. 1. aneft. 11. 2, 195. Abb. Bernar. dus Juftinianus. Historie Cronolo. giche Dell' Origine Degl O dini Militars, a di sutte le Religioni Cavalleresche Parte Seconda cap, st.

pag.

pag. 632. Collettor Gallus Histosre Des Ordres Militaires, ou des Cavaliers &c. Toms 3. Inb nnme. ro 56. pag. 219. Post gubernium vix annorum trium obit 13. Novembris anno 1321. tumulatus in Capella majori Sancta Maria de Olival de Thomar: Statutum Ordinis, Justinianus, & Collettor. Gallusubi fupra.

uoi iupra.

11. Secundus Magister electus suit Dom-Joannes Laurenço anno 1321, qui Romz Orator suit ad Pontificem. pro erectione Ordinis, quem dili, genter rexit spatio annorum quinaque: Statustum Ordinis: Justinianus, & Collettor Gallus pradisti: mortuus est anno 1326. Statusum Ordinis ubi supra, sicut, & Justin nianus, & Collettor Gallus.

III. Tertius electus Magister suit Dom Martinus Gonsalves Leitao anno. 1326. Hic octo annis rexit Ordinem, & gloriose contra Insideles. pugnavit: Seaturum Ordinis; Justi. mianus, & Collettor Gallus superius allegat: obit anno. 1335. i. dem Seatut. Ordinis, & Anstores.

fuperius allegation

IV. Quartus Magilter fuit electus anno. 1334. Don Stephanus Leitao Frater Germanus pradicti Mattini; Statusum, Jufinianus, & Calledor Gallus: ubi fupra; qui anno. 10m novem spatio Ordinem gubernavit, obiitque anno 1344. Ordinis Statusum, Justinianus, & Collettor Gallus supra allegati.

V. Quintus Magister electus suit anno. 1344. Don Rodriques Anes: Statum Ordinis, Juflinianus, & Collettor Gallar ubi supra, & post Gubernium Ordinis quatuordecim annorum cursu, Magisterio renunciavit, ut referunt Statusum Ordinis, & Auctores superius allegati,

Instinianns, & Collector Gallus. VI. Sextus Magister electus fuit anno 1358. Don Nunus Rodriquez: Statutum Ordinis ubi fupra, Inftinianus , pag. 633. Collector Gal. lus Tom. 3. pag 319. Tempore. Regiminis hujus Magiltri anno no 1366. Principalis Conventus Ordinis, & Castromarino ad Vil. lam de Thomaz translatus fuit, ibique celebratum fuit Capitulum Generale, cui prafuit Abbas Alcobacz . Magitterium Ordinis annis quindecim tenuit, obiitque anno 1372. Statutum Ordinis, Inflinia. nus, & Collettor Gallus ubi fupra.

VII. Septimus Magister anno 1373. Don Lopez Dias de Sousa Nepos Reginz Eleonorz Uxoris Regis Don. Perdinandi, fuit à Rege Ferdinando nominatus : fed cum effet in juve. nili erate, Summus Pontifex noluit eum in Magisterio confirmare: unde spatio annorum trium vacavit Magitterium, Pervento autem dicto-Lopo ad etatem vigintiquinque annorum, illum tandem confirma. vit, & spatio quadraginta fex annorum Magilterii exercuit Officium, obiitque anno 1417. in lo. co nuncupato Covilhao, ac Don. Henriques illius immediate Succes. for, transferre ficit ad locum de Thomar in Capella Dominz noftre, Videatur Statutum Ordinis loco fuperius allegato : luflinian. d. pag. 633. Collector Gallus som. 3. pag.

37.0.

VIII. Ochavus Magister, seu hujus Ordinis Gubernator anno 1419. cir. cir. citer Don Henriques siius Regisi Joannis I. Hic Don Henriques sumopere decorem, & incrementum Ordinis zelavit, & potissime Sanctam Christianam Fidem in tot longinquas Regiones, Terra, Maria

que extendit, illarumque Terrarum reditus Ordini applicavit, & incorporavit. Isto Magistro ex Summi Pontificis Eugenii IV. commissio, ne directa Epsicopo Lamacen. Ordinis hujus Regula reformata fuit; & post Ordinis Gubernium spatio circiter quadraginta annorum, obit ano 1460. & tumulaus suit in Monasterio nuncupato da Batalha, sicuti videre est in d. Statisto Ordinis ubi supra, & apud Instinianum d. Par. secunda eap. 51. pag. 631. & 633. Collestorem Gallum d. pag. 320.

(X. Nonus magnus Magister anno 1460, electus suit Don Fernandus filius Regis Duarti: d. Statatum. Ordinis; Jastinianus, & Collestor Gallus ubi supra. Multas dictus. Fernandus in Insulis sundavit Ecclesias: decem annorum cursu rexit Ordinem: mortuus est anno 1470. d. Statatum, Justinianus, & Gallus Collestor locis supra allegatis.

X. Decimus magnus Magister anno 1470. electus fuit Don Didacus Dux Visen, silius d. Fernandi, qui cum esser Juvenis paucorum annorum, Ordinis regimen tenui illius Mater Donna Beatrix vigore Bullz Apostolicz, consentiente Rege Aphonso V. donec ipso ad perfe. cham ztatem peruento, Magisterii Gubernium assumpsit, quod usque ad mortem retinuit: A. Stasuum Ordinis, Justinianus, & Gallus Collector superius allegati.

XI. Undecimus magnus Magister anno
1485. electus suit Don Emmanuel
Dux Bejx, silius przelaudati Ferdinandi silii Regis Duarti: d. Statu.
12mm Ordinis; Pater Mendo d. Dissa.
1. quasst. 11. n. 195. ac preallegati
Institutanus, et Gallus Collector.

Hic Don Emmanuel postea fuit Lu-

fitaniz Rex: plurimum ille Otdinem auxit, reditibus Commerdas fundavit; d. Statutum Ordinis, In-Ainianus d. pag. 631., es Collector Gallus: ubi quod przcipue trigin. ta fundavit Commendas pro Equitibus, qui in Africa morarentur ad defensam Arcium acquisitarum, & ad propagationem Christianz Religionis, quas inter adett illa nuncupata Santia Moria de Africa , & alia de Agnim , nec non tres alie in Indiis erecta unitz Domui Comercii pro manutentione Equitum. Multa celebravit Capitula, quorum ultimum fuit anno 1503, pro bono Ordinis regimine: rexit Ordinem triginta fex Annorum curfu : d. Statutum, Inftinianus , et Collettor Gallus .

XII. Duodecimus magnus Magister für Rex Don Joannes III. pradicti Emmanuelis Regis Filius. Huic Regi Joanni III. Administrationem concessist Adrianus VI. ac postmodum Julius III. eidem concessist Administrationem Magisterii Ordinum Sancti Jacobi, & Sancti Benedicti de Avis, sed solum ipsius Regis vita durante,

Verum anno 1550, idem Julius III. in secundo Pontificatus sui anno dichi Magisterii dictorum trium Ordinum Administrationem perpetuo univit Coronz Regni Lusitanie, atque ita in hoc Equestri Ordine duodecim fuerunt magni Magittri, & postmodum ex d. Bulla Apostolica transivit in Coronam Lusitanam perpetua Administratio hujus Ordinis, & fic fuccesserunt infrafcripti Reges: d. Statutum Ordinis ubi fupra: d. Mende d. Difa. t. quaft. 11. n. 196, d. Comes Io. Fridericus in Koden Sapieha in d. Corollario pag. 188. luftinianus pag. K k 2 632.

632. Colletior Gallus d. pag 320. Idem autem Joannes Ill. anno 1523. fe transtolit ad Conventum de Thomar, & anno 1529. reformationem edidit, mutando Clericos Conventuales in Religiosos Habitus, auxitque Ædificiis, & Reditibus Conventum, curavitque, ut Summus Pontifex multos crearet Episcopos in Insulis ex isto Or-

dine Jesu Chrifti .

Pro Justitiz administratione tam quoad hunc Ordinem, quam quoad duos Ordines, novum Tribunal erexit, nuncupatum Da Mesa da Conscientia, & ob id vocatur pariter Ordinum, quod Tribunal suit confirmatum à Summo Pontifice Pio IV. quo quidem Tribunal discutiuntur Negotia, quz concernunt Bona, Ecclesias, ac Personas corum Ordinum. Regnavit d. Joannes, & Ordinem rexit annis triginta sex: Statutum Ordinis, Institutants, & Gallus Colle, Hor squa allegati.

XIII. Decimus Tertius Magister, & Administrator Secundus Anno 1557. fuit Rex Sebastianus, Nepos ex filio Joannis Tertii: Statutum Ordinis, Mendo d. Difq. 1. quaff. 11. n. 196 luftinianus pag. 633. Collettor Gallus d. Tom. 3 pag. 320, & ob juvenilem ztatem dich Sebastiani, gubernavit Regina Cathazina illius Avia, donec Sebattianus Rex ad legitimam atatem pervenit, idemque Rex adeo bujus Ordinis Habitum amore profequebatur, ut publice voluerit E, ques ejusdem Ordinis armari in. Monasterio Sancti Vincentii in Regno Algarbiorum anno 1573. antequam in Africam transierit, ubi infelici illo certamine occubuit . Statu sum Ordinis, Inflinianus pag.

622. Przterea d. Sebastianus semper in pectore Magnam Ordinis Crucem gessit, cui addidit post. modum Sagittam, in venerationem Sagittz Martyris Sancti Sebastiani, eidem Regi à Summo Pontifice milla, ac cum dicto Stemmate aftitit Capitulo Generali tento in in Ecclesia Sanciz Mariz de Marvilla Scalabii, Lustanice Sansarem; Decrevitque, quod omnes trium Ordinum Commenda nonnili illis conferantur, qui contra Infideles Bello pugnassent; super quibus adfunt Summorum Pontificum Bullz.

XIV. Decimus quartus Magister fub Titulo Administratoris tertii anno 1578. fuit Rex Henricus Patruus dicti Regis Sebastiani, ac Sancte Romanz Ecclefie Cardinalis: Statu. tum Ordinis , d. Mendo Difq. 1. quaft. 11. n. 196. Juffinianus d. pag. 622. Collettor Gallus Tom. 3. pag. 320. Hic Rex Henricus, licet brevi tempore gubernaverit Ordinem, decrevit tamen, quod Religiofi Conventus Ordinis recitarent Horas Canonicas, juxta Bre. viarium Romanum, veluti magis aprum servitio Ecclesiarum, nonobstante, quod hic Ordo I su Christi bis centum annos ante fue. rit infettutus cum ufu Breviarii Cifterciensis, & usque ad hzc tempora d. Conventus Religiosi utun. tur Breviario Romano: idem Rex Henricus obiit anno 1580.

XV. Magister Decimus quintus, & sub titulo Administratoris quartus, fuit anno 1580. Philippus I. Rex Hist, paniarum, Successor in Regno Lusitanie, & in Magisterio Ordinum. Circa vero hunc Regem Philippum, qui in Nomenclatura magnorum Magistrorum, seu Administra-

torum

rum in Militaribus Regni Portugalliz Ordinibus, à Lustanis appellatur Philippus II. retenta diminutione, & respective additione numeri cœteris Philippi nomen habentibus, juxta modum texendi sic Catalogum, ut infra patebut. Videantur ea, quz tradidimus in Catalogo magnorum Magistrorum Ordinis Sancti Benedicti de Avis relato in nostro Discarsus sipper d. Ordine Sancti Benedicti de Avis Tom. pr. Disc. 33. sct. 4. n. 31. ubi dittincte in hoc sensum Hispanorum, & sensum Lustanorum

exponimus. XVI. Decimus Sextus magnus Magister, & fub titulo Administratoris Quin. tus, fuit Philippus II. filius d. Philippi I. qui in dicto Regno Lusitaniz, ac in Magisterio Ordinis anno 1598. fucceffit . Hic Philippus, antequam Capitulum Generale celebraret, visitare fecit Ordinem. & à Sede Apostolica statim obtinuit Breve, cujus vigore Commendatores folvere tenentur ex Commendis quandam pecuniarum fummam pro Fabrica, quam vocant nova, pro Ecclesiasticis Ordinis, cum fuis annexis, ut tolleren. tur Lites, & iurgia cum Ordinaziis. Fontem, ducta per spatium., ut dicitur d' buma Legoa , altis arcubus Aqua, in Conventu de Thomar erexit. Statim ac anno 1619. ad Lufitaniz Regnum pervenit Ulylipone, injunxit Menfa, hoc est Tribunali Ordinis, ut pararet necellaria pro Capitulo Generali in loco de Thomar, quod Capitulum ibi incepit 16. Octobris, & die 18. ejuidem mensis d. anno 1619. complevit, in quo Capitulo omnium celeberrimo confecta, & firmata fuerunt Statuta, & Regulæ, cum quibus hodie etiam regitur Ordo.

XVII. Magnus Magifter, & Sextus Gubernator fuit Rex Philippus 111. fi. lius Philippi 11. Hifpaniarum Regis, qui Ordinis Regimen sumpsit Anno 1621., ac tenuit spatio de. cem novem annorum. Antedictus Philippus III, fic nominatur à Lusitanis filius Philippi 11, ut in d. Statuto Ordinis, ab Hispanis vero appellatur Philippus IV. filius Philippi 111. quorum fenfum fequitur Inflinianus, & Collector Gal-Ins locis supra allegatis: unde repetimus, quod videantur ea que Nos annotavimus in Catalogo magnorum Magistrorum Ordinis de Avis, quem registramus in Dis. cursu super d. Ordine de Avis.

XVIII. Magnus Magifter, & fepti, mus Perpetuus Gubernator, & Administrator suit Rex Joannes IV. Lustaniz Rex inauguratus anno 1640. d. Statutum Ordinit, d. Instinianas pag. 632. 67 seq. Collettor Gallus ubi supra. Hic Rex approbavit, & consismavit Statuta, & Decreta sasta in ultimo Generali Capitulo pracedente, injunxique, quod publicatentur, & Typis mandarentur, ut executioni traderentur debite.

XIX. Magnus Magifter, & octavus
Perpetuus Adminiftrator, & Gubernator fuit Alphonfus VI. Rex
Lufitaniz dicti Joannis IV. Regis
Filius, qui regimen affumpfit anno 1656. Statusum Ordinis ubi
fupra, luftmianus, & Collettor Gallus pariter ubi fupra. Dictus Alphonfus Rex, licet Bello cum.
Hispanis implicatus, folicite tamen
curavit, Commendas Ordinis benemetitis affignare, & Nobili Or-

dinis

dinis Cruce infignire Viros, qui pecuniarum (ummas tribuere pro Bello, tunc in Regni defensam tervente: rexitque spatio annorum undecim: Statutum Ordinir, Instinuianus, & Collettor Gallus ubi supra. Regis hujus Alphonsi VI. Vita feries habetur in Volumine Lustano Idiomate, cui Titulus Casastrofe de Porsagal, quam legimus tempore, quo Ulyssipona

morabamur.

XX. Magnus Magister, & Nonus Gubernator, & perpetuus Administrator fuit Rex Petrus Secundus frater dicti Alphonfi Sexti, qui Petrus anno 1667. Administrationem Regni, & Ordinis suscepit, & aliquos Religiosos Ordinis ad Episcopatus Ultramarinos nominavir. Hic flatuit, ut quando concederetur Ordi. nis Habitus alicui , cum dispensatione super aliquo desectu, quo talis dispensatus laboraret, non. exprimeretur causa hujusmodi Dispenfationis, ne codem tempore. quo eidem honoris fignum tribuebatur, dedecoris monumentum remaneret. Idem Rex Petrus de menfe Octobris anno 1704. transivit per Villam de Thomar , & Conventum Ordinis petiit, una cum Carolo VI. Imperatore femper Augusto, qui Imperator Carolus VI., antequam in Imperiali Throno fe. deret, tunc temporis in Lusitania morabatur, cum Titulo Caroli III. fuccedere prztendens in Regnis Hifpaniarum. Dictus ergo Rex Pe. trus II. noluit habitare in d. Conventu Ordinis dicens, quod hoc melius Hospitium pro suo Hospite, hoc est Carolo VI. relinque-

XXI. Magnus Magister, & decimus Gubernator, & perpetuus Admi.

nistrator hujus illustris Ordinis eft Regia Majeitas Joannis V. Lufitaniz Regis, qui Petro II, eius Patri in Regno Lusitania, & Magi. stratu Ordinis successit q. Novembris 1706. Hic comitantibus Sere. nistimis illius Germanis Fratribus, ac Eminentiflimo Cardinale Nunno da Cunha anno 1714. d. Conventum de Thomar adivit, & trium spatio dierum ibi moram traxit, & infigni , qua emicat Pietate , ac Religione, semper Divinis interfuit Officis, tum in Ecclesia, tum in Choro, ubi fedit in Sede ibidem. exittente, Sede pro magno Magiftro statuta, tandemque Regulz, & Statutorum Ordinis zelator, juffit, quod iterum Statuta Typis mandarentur, prout demandata. fuere, & funt superius allegata, & comprehensa in Volumine sub Titulo - Diffiniçoens , & Eftatutos dos Cavalegros, e Fregres da Ordem de Nosso Senbor lesu Christo , ex Parte pr. à pag. 8. ad 24. , & tit. 5. eadem pag 14. huc ufque. relata desumpumus. Et repetimus quod in nouro Discursu in Tomo Pr. il 33. n. 37. diximus fect. 4. , & in hoc I omo Difcur, 119. quod Optimus hic Rex meritiffime Titulo Fidelissimi fuit à Regnante Summe Pontifice Benedicto XIV. decora.

XX II. Magnus Magister, & undecimus Gubernator, & perpetuus Administrator Ordinis ett Joseph I. fidelistimus Lustanuz Rex, filius Joannis V. Portugalliz Regis sub die 31. Junii 1750. 10. etate annorum LXI. defuncti, qui Rex Joseph Primus nunc Lustanam Monarchiam seliciter moderatus.

Reliquum est, ut quoad Gubernatores,

perpetuolque Administratores Ordi. nis, qui etiam hodie vocantur Magittri, nonnulla annotemus; & primo, quod ficuti Magittri obttringebantur praftare Juramentum Fidelitatis. Sanctx Sedi Apoitoline, ita pari modo. ad idem Juramentum tenentur Reges Gubernatores. Cautum proinde. eit in Statuto Ordinis. Par. pr. tit. 5. pag. 14., 6 15. quod vacante Maguterio Ordinis, in memoriam revocetur novo Gubernatori , & Administratori perpetuo przdicta obligatio emittendi Juramentum fidelitatis bummo Pontifici, ac Ecclesiz Romanz in manibus Psigris Conventus de Thomar, aut illius, qui locum ejusdem tenuerit, przfentibus Diffinitoribus Ordinia, Secretario Diffinitorii, qui fidem de przitito Juramento faciat, & Conventui enunciet, & fine tali przcedente Juramento Magister, & Gubernatores nullam poterunt Jurif dictionem, exercere . Verba pradicti. Statuti Lusitano, Idiomate super dic. Juramento prestando sunt - Ao. Papa & Igreja Romana, nas maos de Dom Prior de Canvento de Thomar, ou de quem, fen lugar tiver, eftanda pre. fentes os Diffinidores da Ordem . co. Secretario do, Diffinitorio, que fara. anto de Juramento, & o enunciarà ao. Convento, e quem, sem elle, nao poderas os Meftres , & Governadores. exercisar Jurisdição alguma.

Secundo hic referimus dicti Juramenti Formulam, que in codem Statuto. Lusitano pariter Idiomate habetur, ut fequitur .

A Forma do Iuramento be a seguinte

En N. Rey de Portugal, e dos Algar. ves . como Governador . & perpesno Administrador, que son des Ordem, & Cavallaria de nosso Senbor lefu Christa

promesta obediencia a nofiro Senhor o Papa N. , & a feur Succefferes canonie camente eleitos, & promesto obedecer a luas Carias, e Mandados como ebediente Filho da Santa Madre Igregia. E affim o juro, aos Santos Evangeines, que corporalmente toco , com manhas

maos, que farey, e comprirey, comsado men poder as conjas abayxo declaradas.

Primeyramente , furey pagar aos Religiolos do Convento da dita Ordema, os tres quartos, & as meas annatas, que os Commendadores, & Fregres della saa obrigados pagar conforme à Bulla do Pape Alexandre VI. das di. sas annasas, & eres quartos.

Nao irey, nem pasarcy contra of Breves , & Bullas da dita Ordem dos Cavalegros, Commendadores, & Frey. res della se nao fora para ben ua di. sa Ordem, no. efpiritual , & tempo.

ral .

Manterey & farey manter on Religiofor do Convento, segundo manda a Regra, & Suftentarcy fuas Rendas, & Doagnes, que lbes tem f yto os Sen. bores Reys de Portugal, & Devotos à dita Ordem .

Darey as Commendas da dita Ordem, aos Cavalegros della, fegundo fens meregimentos, & or manserey nellas guardando todos feus Direycos, Pri. vilegios, Libertades, Ufos, e Statu. tos: .

Nao albearey os Bens da d. Ordem, em homens Seculares, nem em autras p-Boas, & os que estao albeados farey quanto puder, por os tornar à Inrifdição da Ordem.

Guarderey ass. Vaffallos, & Familbares da disa Ordem. feus Privilegios, Li-

bertades, e. Franquezas.

Repararey, quanto puden, e farey reparar os Castellos, & Casas da dita. Ordem, & nae serry mais Fregres,

nem Cavaleyro;, que quantos puder ben manter, com as rendas da Or. don.

Tettio loco annotamus, quod Insignia Maguttalia hujus Ordinis sunt Esto que; Bandayra, & Sello, intaque teneti decent in Capitulo Generali. O Sello integue teneti decent in Capitulo Generali. O Sello offera fempre em peder do Canthe. Iter das Ordens, que o certa do bom recado, & co utetur pro expeditionibus opportunis. & necessaria, & ut exprimit : Statesum, scilicet paracomelle sellar as Carras; Proviscis; Alvaras, & mais Pasis, que pelacamellaria dellar passariar que pelacamellaria dellar passariar de coufas, que percençem à Orden, sic Sed. sutum Ordinis sidomate Lustano, disponit Parse prima sie. 33. pag. 73.

Statutum Ordinis Jesu Christi. Parte Prima Tit. 18. Das Persoas, que dewem ser recebidas a esta Ordem, & das suas qualidades pag. 25.

" D Ella excellentia defta Orden fer des lesu Christo nosso Se-, nhor, & pela Infignia da Cruz ,, que tenque entre todas as das A .. Ordens Militares mais fe afte. " metha , & parège à einque elle. , padezeo, merece fer muyto vene-", rada, & respeytada peloque os , que à ella forem recebidos, devem , fer Nobres, Fidalgos, Cavalyros, , ou Escudeyros , limpos sem ma-., cula alguma em seus nascimentos. " nem outros impedimentos, & de-, feytos, que se apontar à bayxo, ,, nos interrogatorios perque feha. , de perguntar, quando se habilita-,, rem, & os Papas Pio V., & Gre-,, gorio XIII. no anno de 1572. , prohibirao que nenhuma Pessoa, " que descendesse de Mouros, Judeo ou fosse fibo de Mecanico, ou

.. Mecanica nem Nero de Avo. & , Avo Mecanicos, pulao fer rece-" bidos ao Hibito della Ordem. o , que ordenamos , & diffinimos . , que affim fe cumpra, e guarde in-, violavelmente, f.m difpenfazaon. nem remillaon alguma, por fer tan. to necessario à authoridade, & re. " putazaon da Orden, & conforme. ao que el Rey Dom Filippe II. de , boa memoria Governador, & per-, petuo Administrador della Ordem. " com eltas confiderazoes refolveo , & mandou por fua carta affinada de sua Real mao de 28. de Fevereyro de 1604. de que o co. , pia he à feguinte.

### Carta de Sua Magestade de 28. de Fevereyro 1604.

Desejando au, que as Diffinizoes , Estatutos, & Enabelecimentos das tres Ordens Militares dette Reyno , fe cumpram , e guardem inteyra-, mente, & em particular os que , tratam da qualidade, & limpeza, , que haon de ter as Pelloas, que ", hovucrem de fer recebidas aos Ha-,, bitos dellas , pelo muito , que com-,, vem ao Servizo de Dos, & meu ;, conservaremse na estimazgon, & re-,, putazaon , em que sempre forao , tidos &c. tenho affentado , que ,, da qui em diante se naon dispense com nem huma Pelloa na qualida-", de da limpeza de sangue, para ha. ,, ver o Habito de alguma das ditas ,, tres Ordens, & fe getuarde niflo , inviolavelmente afformado regi-, mento, que el Rey meu Senhor, , & Pay, que Deos tem, mandou " fazer, e paraque de todo, se cer-" re a porta, que em contrario dif-,, fo, fe hia abrindo Hey por bem, & mando, que na Mesa da Confcien.

,, scientia se naon admittar, por via ,, alguma petizoes fobre femelhantes ,, difpenfazoes, nem feme confultem. .. & que vos . o cumprais affim . & ", ordeneis, que no liuro das Lem-, branzas do dito Tribunal, fe re-,, gifre ella minha Carra, e fique ,, nelle, em lembranza, paraque se , naon posta nunca, ir em parte " nem en todo, contra o que por " ella mando .

Ex Volumine cui Titulus Luficano I diomate Diffingoens , & Eftatutos dos Cavalerros, e Freyles da Ordem. de Noffo Senbor Jeju Chrifto. Com à Haria da Origem , & principio della impressa Ulysipone Occidentali, Typis Rafcalis da Silva anno 1717. Parte prima tit. 19 como le haon de fazer as Provanças (ub S. 10. pag. 31.

#### Incerrogatorios porque fe ha de perguntar was Inquiriçous .

, CE conhece ao Pertendente N. , a que idade tem cujo filhohe , fe B. ,, conhecem , ou conhoceraon feu , Pay, & May, como fe chiamua. ,, on, o se chiamaon. Donde fora. , on naturaes, & onde vivergon, , & os quatro Avos de ambas as , partes, & como fe chiamoon, au: , donde eraon Naturaes, & onde , moraraon; ou moraraon, & respon-,, dendo on, se lhes pergarà, como o " faben.

, Se saon Parentes do dito N. e dizen-,, do que sim , declare en que , grao.

" Se por consanguinidade, ou affinida. ", de, e tendo parentesco, a tè., ò ,, terceyro grao, naon o admittiraon ,, a tettimunhar .

5, Se he Amigo do dito N., ou ini. ,, migo criado chegado a fua Cafa, , fe the fallaraon , ou ameazraon, Li " ou subornaraon, ou recebeo, ou ,, fe lhe prometteo algua coufa, ,, porque diga, o contrario da ver-.. dade. & fendo criado actual, o , naon perguntarà.

, be fabe, que he nobre, & o forgon " scus quatro Avos, nomeando, à ", cada hum delles per fi, & decla-" rem, porque rezaon, o fabem.

" Se he nascido de legitimo Mattimo. .. BiQ.

, Se he infamado de algum cafo gra-, ve, & de tal mancyra, que fua-, opiniaon, & fama eticja abatida , entre os homens bons.

" Se he filho, ou neto de herege, ou .. da quem commetteo crime de le-,, sa Magestade.

" Se tem raza algua de Mouro, ou , Judeo, ou fe he dulo infamado. , Se he filho, o neto de Official me-

,, canico .

., Se foy Gentio, ou feu Pay, & May , & Avos de ambas as partes.

, Se tem dividas à que Ordem fique , obrigada, ou tem algum crime, " porque esteja obrigado à Justiza.

,, Se he casado, & se sua Muther, he ,, contente de elle entrar nella Reli. as glaon .

", Se he professo em algua outra Relia , ligiaon, & qual, & fez Voto " de ira ferufalem, ou Santiago. " Se he doente de algua doenza, que

, lhe feja impedimento, a fervir a. " Orden .

,, Se passa de cincoenta annos, ou he " menos do dezoyto.

, E a tudo o que as testemunhas de, , clararem, fe thes perguntarà, co-" mo, & de que maneyra os fa-, bem escrevendo, a que depuze-, rem a cadahum d' effes interroga, ,, torjos muy clara, & diffintamen-

, E estas provanzas tanto, que foram

", vistas na Mesa de Ordens, semet", teraon em hum coste de ferro de
", tres chiaves, que estarà na dita
", Mesa, das quaes terà hua, o Pre", sidente outra, o Deputado mais
", antigo, outra o Escrivaon da
", Camera do despacho da Masa aon", de estaraon sempre em segredo,
", paraque nenhua pessoa possa sem", o que nellas se contem, & em", quanto à Presidentia estiver vaga,
", terrà a chave do Presidente, o De", putado, que se seguir ao mais an", tigo: Statustum Parse pr. 111. 19.
", pag. 33., & seq.

Statutum d. Parte Prima Tit 19. Como se baon de fazer as Provansas sub d. S. 10. pag. 32.

Treslado da Privisaon, que se bà de passar, quando as inquivizões se sorem fazer, fora donde estiver a Mesa de Ordens.

Om N. & como Governador, & perpetuo Administrador, C., que sou do Macitrado Cavallaria, " & Ordem de N. Senhor Jefu " Christo, fazo saber a Vos Com-" mendador, ou Cavalleiro N. que " porfer necessario saberte da qua-,, litade N. Justificante & a que ti-, veraon N. & N feu Pay, & M v, .. & a que tiveraon N. & N. feus " Avos Paternos, & a que tiveraon ,, N. & N. feus Avos Maternos . , que se diz serem navuraes della ,, tal parte Vos mando que sendo-,, vos esta presentada por Ficy N. " Freyre profeilo della Ordem, que ,, perante vos escrevera, & vos da , rà Juramento, na forma, que ,, the foy dado nessa Mesa tireis por " testemunhas as Pessoas que hovver , mais antigas, & que razaon ten-

, haon de os conhecer, & faber ", de fuas pelfoas, & qualidades, e , que naon fejaon por via algua " fulpeytas, ao luftificante nem a icu ,, pay may, & avos, o que ireis in-.. quitendo a tè que sciais satisfevto. , por feis Teitimunhas, ao menos " coneses, & lhes perguntareis pe-. los Interrogatorios atraz eferitos . , fobre cada hum delles may par-, ticularmente, dandolhes primeyro , Juramento aos Santos Evangelhos, , que naon desubraon, a pessoa al-,, guna, o paraque foraon pergun-,, tadas: porque cumpre a meu fer-, vizo haver em semellhantes dili-, gentias, todo, o legredo possi-,, vel, & o mesmo segredo, quar-" dareis, & & Freyre, que effes au-,, tos processar, & os Instrumentos, " que de feus ditos fizerdes trarà , o dito Freyre a ella Mella de Or-,, dem, fem em vosso poder, nem " feu ficar treslado algun. E fendo " cafo que algunas das teftemunhas " declarem, que os a cima nomea-. dos, ou algun deiles naon faon . naturares della dita parte & no-" me urem a parte certa donde-" f jaon. Mando vos, que fendo den-" tre nesta Comarca vades, a tal parte noncada pelas ditas teftemunhas, & nella fazais esta diligencia, na forma que nelta fe declara, & (findo fora dilla, em limite, que fique mais perro, do que o lugar em que reside a Mesa de Ordens ) ireis a tal parte. & fareis a diligencia, na forma, , que eue a hovvereis de fazer , fe " fora na Comarca onde viveis.

Statutam d Parte Peima T. 19. Como fe baon de fayer a Provanzas, para tomorem, o Habito S. 11. pag. 33. Domodo que fe baon de fayer as IngiInquirizones aos Clerigos para toma-

Por quanto as inquirizoes dos Clericos, que se habilitaon pa-D, entrarem and labito, paras ", entrarem nas Igrejas da Ordem , .. & outros Beneficios, fe cottuma. , raon a tegora, a fazer por ordem, ;, do luiz das Ordens, & os interro-.. gatorios, naon faon tantos como , nos Commendadores, & Cavaleyros, " fe usarà do ettylo, que a tegora. " fe ufou, com declarazaon, que , quando o Juiz das Ordens com-" metter as inquirizoes fora do lu-" gar onde eitiver as commetta ao , Juiz do Ordem da Comarca que , as tire, quer feja em limite dena. " Orden, quer de outra, & ( naon o havendo ) aon Vigarios geraes , dos Ordinarios ( fe alli onde fe. , forem fazer os houver) & quando ,, os naon haja , aos Vigarios da. ", Vara, ou a quem a Meia da Or-" den parecer.

#### Interrogatorios para a babilitaçãos dos Freyres das Ordens Militares.

Be que qualidade he o Justifi, cante da parte de seu Pay, no viay, & Avos de ambas as par-

so tem, ou teve algum Officio, de on que feja obrigado a dar conta ou tem algumas dividas, que naompolía pagar, por donde à Ordem inque obrigada.

,, Se tem commercido algum delito , ,, ou facrilegio , perque feja obriga

,, do à Jutiza, ;, Se da parte de feu Pay, & May, ;, & Avos de ambas as partes tem-;, alguma raza de Judeo, ou Mouro.

se feu Pay, & May foraon catados

,, & nessa fama viveraon, & de en-,, tre elles de legitimo Matrimonio ,, nasceo, o Justificante.

,, Se tem feyto algum voto de ir à ,, Roma, lerufalem , ou Santiago , ,, fe he profello em alguma Reli-,, giaon .

,, Se he faon, tem aleyjaon, nem dif,

,, Se he de boa vida, & costumes, &

### DISCURSUS CXXIV.

## JESU CHRISTI E T

### MILITIÆ S. DOMINICI

#### ARGUMENTUM

Exponitur feries Belli Sacri Crucefignatorum, contra Hercicos Ablgenfes, præcune Divo Dominico Pradicatorum Eundatore, qui cum jam intitutifer fuorum Religioforum Ordinem, ac etiam Monalum, excit quoque Ordinem Militarem circa annos 1217, vel 1220. fub Titulo Iefu Chrifti Milituz. Referrur Victoria de Albigenibus reportata; quas Regulas Fundator injunxent his Militibus; quæ Vota enaitetant; quam Tefferam deferrent.

### SUMMARIUM

1. A Lhigenfium Harefis debaccaba-

2. Nomen Sumpsit à Cavitate Albia Mesropoli Aibigensium.

3. Albigenfis Harefis capita apud quos Scriptores enumerentur.

4. Sanctus Dominicus laboravis in profliganda Hareft Alb.genfium.

5. Innocentius III. Sacrum hellum iudixis contra sllam, eletto Belli Duce Simone Camite Monforsio, Cruce fignatorum Exercitu colletto.

6. Hic Triumphum de Albigensibus 2 repor-

reportavit, in quo cercamine praibat Santius Dominicus Crucifixi effigiem manu tenens, & Militibus offendens.

7. Novem Anni insumpti sunt in Bel. lo Albigenfium, quibus verbo, precibus, & miraculis pro fide Catholica laboravit Santius Dominicus & n. 8.

9. Crucifixi Effigies, quam manu tenebat Santins Dominicus, adhuc fervasur in Sacra Inquificione Tolofa cum magna veneratione, & frequensia Miraculorum .

10. Militer anteditti vocantur Familiares Inquificoris.

Scholares Santli Petri Martyris. Crucem in Vefte gerunt, & quam.

21. Divus Dominiens, ut magis coerceres Albigenfium Harefim , binc atque bine furentem, instituit Ter. sium Ordinem Militarem, & Eccle. fiaftieum, nuncupatum Militiam Jesu Chritti fub annis 1217. vel 1220.

12. Milites Jesu Christi dicebantur So-

Conftitutiones, & Leges buic Ordi.

ni prafcripfit .

12. Vota Obedientia, Panpertatis, & Cafficatis Coningalis emissebant . Fr. nis bujus Militia erat pugnare com. sia Hareticos Armis quoad. Milites, & quoad Ecclefiafticos cum Orasioz · bus .

Reneitur Comes in Koden Sapieha erronce ponens annum fundacionis.

14. Hi Equites tenentur quotide quaf. dam Preces recisare, & quas.

15. Ordo bic fuit confirmatus à variis Poneificibus, & n. 18.

16. Dinus Dominicus fuit canonizatur Sanflus a Gregorio Nono.

17. Post morsem Divi Dominici fuit addiens Tienlus Ordini Christi Mi litia , & Militia Santis Dominici, wel Fratres Militia Sancti Dominici & n. 18.

19. Admitti petentes in bunc Ordinem,

debebunt probare per examen vita, O morum integrisatem , effe Carbo. licos, offensas, & animicitias dimifif. fe , & ante assumptionem Habitus condidiffe faum Testumentum.

20. Matrimonium contrabere poterant Equites .

21. Uxores illorum jurabant, & in feriptis promittebant, quod nen impediviffent Marisos ad Opus boc perficiendum, dimicando usque ad Sanguinis effusionem .

22. Vidua recipiebantur in Sodalitate

a S. Dominico inflituta.

23. Unica tansum vice poterant nubere .

24. Teffera Ordinis Crux est liliata, ad inftar Constantiniana, colore al. bo, & nigro bipartita, nt eff Ha. bitus Dominicanorum.

25. Crucis forma, à quibus Scripsori-

bus referasur .

26. Vocabantur etiam Equites Labo-

27. Habitur Equitum eft Veffis alba fuper Pallio nigro. Figura Equitis cum d. Vefte & Cruce babetur apud Scripsores .

28. Equites fuum eligebant Magiftrum,

cui obediebant .

29. Huic Ordini fuerunt aggregats Viri Principes, & conspicui, & n. 30.

& 31.

32. Joannes de Austria in Ecclesia San-Ala Catharina Barchinone per manus Patris Thoma Roccabem Provincialis Dominicanorum fuit d. Ordini ad. Criptus.

33. Ceffante Bello pene ceffavit bac Miliera, & bodie d. Crux defertur

ex motivo devotionis.

34. Poft cefationem Belli , & exter. minatis Hareticis Albigenfibus , & post mortem Divi Dominici Ordo mu. tavit nomen, & diffus eft Ordo Fra. trum, & Sororum de Panitentia San, Eli Dominici, & fuit wariis Priwilegiis disatus à Summis Ponsificibus & n. 35. & 36. & 37.

36. Addieus fuit Ordo Tribunali San fli Officii, & Crux datur Familiaribus ejustem, ac alsit Viris dignis.

38. Crux bac, non in linea Equestri, fed causa devotionis conferent à Patre Generali Dominicanorum.

39. Patres Generales Dominicanorum ex privilegio Regum Hispaniarum dicuntur Magnates, & Proceres, & ut dicimus Grandi di Spagna.

40. Distus Ordo conferent ab Inquisitoribus Ordinis Dominicanorum, & n. 41. 42. Exponitus Narratso integra super qualitate Ordinis, & an sun plures Ordines: & n. 43. 44. 45. 46. 47.

48. Exponentur Sodalitates, & que fint earendem immunicates, & n. 49. 6 52.

52. Catologus Rewerendissimorum Patrum Generalium Ordinis. Santli Dominici exponitur.

JESU CHRISTI
ET

MILITIÆS, DOMINICI

Uodecimo Ecclesiz currente Seculo, & pracise circa annuma.

1. 1676. infamis Albigensum Heresis. debaccabatur. quz pessima suit Waldesium Hzresis soboles, & in quamveluti in sentinam Hzresum colluvies sluxerat. Albigenses autem Heretici.

2. nomen sumpsere à Civitate Albig., vulgo Alby, quz est Metropolis Albigensum, Tolosa vicina, & Archiepsscopens. Albiensis, qui in Occitania, Gallice Languedo erectus suit 3. Octobris 1668., cum quinque Suffraga-

3. neis. Exectabilis Albigensum Hxtess capita plurima sunt, que referre horrielett animus, & legi poterunt apud Jacobum Bosum, Storia d.lla. Sacra Religione di S. G.o. Goresoli mitano Parse pr. lib. 14. pag. 500. Parsem Ignatium Hyacintum Amar. de Graveson Histor. Eccles. tom. 4. Par. Secunda à pag. 503. cum sequintation forma Typis Frantssein in pressionem Roma Typis Frantssein Gonzaga 17.8.

Ad hec Monitra obtruncanda omnem.

movit lapidem Magnus ide Ecclefix

4. Heros, Divus Dominicus Ordinis Predicatorum Fundator: fiquidem ab Innocentio III. Pontifice Maximo, faero contra Albigenfes Harcticos indictio Bello, & Cruci fignatorum collecto Exercitu, cui plures d. Summus

5. Pontifex Indulgentias, & Privilegia impertivit, huic exercitui Viri Principes, Prafules, & Ecclefiaftici fe infertiperunt, & ejufdem Sacri Belli Dux electus fuit Simon Comes Monfortius, qui infignem de Albigenfibus Victoriam, Triumphumque reporta-6. vit, praeunte Sancto Dominico, qui

velut alter Moyfes, intenfiffmis ad Deum precibus inter graviora diferimina vacabat, & Crucifixi effigiem, quam manu gerebat, Militibus often, tabat.

Novem annis in Haresis consutationem, 7. in Predicationem, & Fidei desensionem fateropide incubuit, verbo, precibus, & mitaculis Catho, licam Religionem propugnavit invictismus Catholica Fidei Inquistor Divus Dominicus. Videatur Pater Graveson tom. 5. collog. 3 per totum à pag. 161. cum sequ. juxta d. Interpressionem Romanam; Abbas Justiniani Historie Cronologiche dell'origine degli Ordini Militari Patre Seconda cap. 40. pag. 586. Ludovieus l'aramo de origine Ossicii Sansta Inquistinus

tionis lib. 2. tit. 1. cap. 3. pag. Nobis 105.

Dicta Ceucifixi Effigies, quam manu 8. gerebat Dug strenussimus Sanctus Do minicus pro Militari Vexillo miracula illa renovavit, que in Constantini Imperatoris Sacro Labaro patratal funt ; nam Hottium tela Vexilli herebant Haita, fed nequaquam damnum inferebant illi, qui illud ferebat, ut profequitur d. Inflinianus d. pag. 586. ubi lubditur, quod eadem san-9. ctiffimi Crucifixi effigies adhuc fer-

vatur in Sancta Tolofa Inquisitione, fumma quidem veneratione, & mira culorum frequenția.

Ex antedictis liquet, quod Milites, qui 10 opem ferebant, veluti ex Inquilitionis Familia, familiares in aliquot ita. liz Provinciis Crucefignati vocantur : in aliis Sancti Petri Martyris Scholares communiter nuncupantur, Crucem. que in extima Velle gestant ex pur. pureo ferico filo auteo per oram ornatam: d. Paraneus ubi fupra.

Hinc ad magis coercendos Hirreticos 11. Alb genses, qui corum Harefi; non folum Tolofe Regiones infecerant, fed & etiam ad Lombardiz partes . & Hispanias extendere Diabolo suadente satagebant, idem Divus Dominicus, jam Pradicatorum, & Monialium duos Ordines initituit t, tertium quoque Ordinem in Militarem, & Feciefiatticum pro Masculis, ac Fæminis bipartitum, terriaque sub Regula contituendi motivum interim fumplit fub annis 1217., vel 1220.

Cœtum, quem intituit JESU CHRISTI 12. Militiam nuncupavit, eofque Sodales JESU . HalsTi Milites: huic Ordini, & Equitibus Constitutiones, & Leges præferipfit . Siquidem Obedientiæ, Paupertatis & Caintatis coningalis Vo. ta emittebant , & finis Militiz fuit

ad Hareticos infectandos Armis, ad 13. initar eorum Militarium Ordinum inflitutorum ad profligandos Armis Etnicos , & Barbaros ; & respectu Ecclesiatticorum, ut ipsi orationibus militarent; & errantes ad viam falutis revocarent: Pater Andreas Mendo de Ordin, Militar. Difg. 1. queft. 2. S. 13. n. 36. Parancus loco Superius allegato: Abbat Justinianus Historie Cronologiche 'dell' Origine degli Ordini Militari Par. Seconda cap. 4. Rag. 585. Collettor Gallus Histoire; des Ordres Militaires, on des Chevaliers tom. 3. pag. 262. Pater Philippus Bonanns Catalog. Ordin. Equefty. n. 55. Pater Ignatius Hyacintus Amat de Graveson Histor. Eccles. som. 5. tolloa. 6. pag. 521., juxta impressianem Roma, Typis Francisci Gonzaga. 1719 Pater Honoratus à Santia Maria Carmelita Excalceatus Differta, tions Historiques, & Critiques fur la Chevalerie Ancienne , & Moderne lib. t. Differt. 10. art. 3. pag. 228. & fegg. juxta impreß. Parifiensem. Typis Petri Francisci Giffart anno 1718,, O in Tabulis Alphabeticis, O' Chronologicis pag. 512. allerit incertum effe tempus inftitutionis: Do. minus Joannes Fridericus S. R. L. Comes in Koden Sapeba Caftellanus Trocensis Oc. Eques Ordinis Aquila Alba in Polodia in Corollario celebriores in Christianitate Ordines continente in Verbo JESU CHRISTI Mili, taris Ordo pag. 289. ubi ponit errate fundationem sub anno 1200. Nam de iilo tempore non erat adhuc approbata Dominicana Religio, impresto pott Volumen ejusdem Auctoris sub Titulo - Adnosaciones Historica de Origine &c. Ordin. Equitum Aquila Alba in Regno Polonia impress. Colo. nia apud Adamum Colinum 1730. . Inter Regulas à Sancto Institutore præ-

fcrip.

24. feriptas adest obligatio Cruce hac fignatis quordie-recitandi certas Orationes Dominicales, ac Salutationes Angelicas Horis Canonicis, nec non aliquorum Jejuniorum: d. Justinianus d. pag. 585. d. Collettor Gallus d. som. 3. pag. 162.

Ordinem hunc fuisse approbatum à Ro-15. manis Pontificibus conitat; nam de confirmatione innocentii III. tellatur d. Mendo d. Difq. 1. queft. 2. S. 13. n. 36. d. Comes in Koden Sapieba d. pag. 189 d. Pater Honorasus à San Ha Maria d. pag. 229. ab Honorio Ill. Gregorio IX., Innocentio IV., Honorio IV., Joanne XXII., Bonifacio IX., Eugemo IV., Sixto IV., Alexandro VI. refert Inftinianus d. cap. 4. pag. 585. d Collector Gallus d. 20m. 3. pag. 262., & feg. Equites Societatis - hritti nuncupati fuere : d. Collector Gailus d. som, 2. pag. 263. Hic Ordo à Divo Dominico, ut supra 16. dictum ett, inftitutus, fub inclito nomine Militie JESU CHRISTI, pottquam Sanctus, Intitutor cumulatus meritis obdormivit in Domino, & 17 à Gregorio IX. Pontifice maximo in Sanctorum numerum fuit relatus. additamentum accepit in Titulo, & in tanti fundatoris honorem nuncu-18. patus fuit Chrifti Militia, & Militia Sancti Dominice, ut notat d. Ludovicus à Paranco de origine Offisit Santte Inquifitionis lib. 2. tit. 1. d. cap. 3. a pag. 103., & ita nominant Scribentes de illo, ut videre est apud d. Abbatem Justinianum d. pag. 585., ubi quod appellantur etiam. Fratres Militia Santis Dominici : Bo. nannus d. n. 55.

Qui admitti ad hunc Ordinem cupie-19. bant, probate tenebantur per rigorolum Examen corum vitz, morumque integritatem, verumque erga Catholicam Fidem zelum, omnique debito fatisfeciffe, offenfas, & inimici, tas dimifile: ten-bantur præterea ante Allumptionem Habitus Tetamentarias corum Bonorum Tabulas feripiile, ut ira prompti ellent pro Chridiana Religione mori: d. Abbus Juffinianus d. cap. 40. pag. 585. Ma-

20. trimonium contrahere poterant hi Equites: d. Pater Honorarus à Sau-Hu Maria lib. 1. Differt. 10. art. 2. pag. 218., & feq. ubi in Annot. sub lit. A. aliegat Fawin. Tambur, della.

Roque, Justinianum.

Demum illi, qui Uxorem habebant, 21, vel fuscepturi erant, tenebantur corum Uxores inducere ad urandum, ac in scriptis promittendum, se non impedituras eorum Maritos, sed portius exhortaturas eostem ad opus tam Sanctum perficiendum, usque ad sanguinis effusionem, dimicando contra Sancta Ecclesia Hottes: si vero in Vidurtate remansistent diste Uxores, ipsis volentibus, aggregabantur Sororum. Sodalitati ab codem Sancto Dominico instituta: d. Justinianus d. cap. 40, pag. 58.

Quoad Catttatem coniugalem, notan-23 dum quod nubere folum poterant unica vice: unde in Testeram hujus Ordinis prescriptic Crucem Isliatam, ut

24, cit Ctux Contiantinianà colore albo, & nigro bipartita, quemadmo, dum theto duplici colore albo, & nigro conflat Habitus Ordinis Domini, canorum: Fernandes de Castillo Histor, lib. 1, cap. 49. d. Mendo d. Dilg. 1, quasti. 2, \$ 13. d. Abbas pilinianianis Historie Cronologiche dell'origine degli Ordini Militari Parce Seconda cap. 40. pag. 185. d. Collettor Gallus d. tom. 3, pag. 262, & tom. 4, pag. 421. d. Comes in Koden Sapicha d. pag. 289, d. Pater Honorasus à Sau-Ha Maria d. pag. 229.

Crucis forma ceiata habetur apud d.

Abbasem

25. Abbatem Justinianim d. cap. 40. pag. \$84. d. Patrem Bonanum d. n. 55. & in Generali Coilettione Institution and the m. 50. pag. 52.d. Collettorem Guslam d. tom 3. pag. 262.d Patrem Hono tatum d Santta Maria in addit. & Corrett. d. sur Voluntinis District. Hi. Boriques, & Crisiques far la Chevyalerie pag. 465. sub n. 49., & tom. 4. in expicate omniam Stemmanum pag. 421. sub n. 67. Et quontam Crux su, per Habitu aibo habebat Labarum. Contantinianim, fuerunt quoque vo. 26. cati Equiser Laborum; d. Justinia. nus d. pag. 585.

Habitus eit veilis alba super Pallio nigro: 27. d. Mendo d. Diss. 1. engel. 1. §. 13. 3. 36. d. Bonannus d. n. 55. Collector Gallin tom. 3. pag. 262. Figura E. quitis dicta Cruce, & Toga induti habetur apud d. Bonannum ubi supera, & Collectorem Gallum d. pag. 262. Equites ex ipis suum eligebant Ma. 8 gitrum, cui obedientiam prestabant: d. Mendo d. Diss. 1, quass. 2. \$, 13.

n. 36. idem Bonannus n. 55.

Huic Militiz nomen didere Viri Princi29. pes, quos inter ciar. me. D. Comes
de Monfort, Dux Leopoidus VII. Aufiriz, cum Ditionis suz, ac Alemaniz
N Jolibbus, Dux Bargunduz Eudo, Dux
Henricus Navarre, Archiepiscopi, &
Episcopi Bijonz Lymoin, Guido
Comes B gorti frater D. Comitis Simeonis, Almericus Comes di Monforte, Guilelmus Comes de Giuliae, de
quibus meminit d. Justinianis, d.
pag. 186. d. Pâter Honoraris à SanHa Maria lib. 1. Difere. 10. Are. 3.
pag. 229.

Mentiam hujulmodi Religioso Domini. 30. canorum Zelo in varias, non Eu, ropz solum Provincias, sed extraquoque Indiarum Regiones extensam fuiste testatur idem Justinianus d. pag. 186. d. Collettor Gallus som. 3. pag. 262. Qued in Aragoniz Regnum anno 1665, 31. invelus facin the Ordo in Gradu confidetabilis Militz, cui adfenții faciunt Viii praciari, & Principes, quos inter Don Joannes de Autiria

32. Philippi IV. filius, qui Joannes in Fecietta Saneta Cathainar in Civitate Barchinonem folimiter per manus Patris Thong Roccabetti Provincia, lis Dominicanoium, receptus fuit, tenfatur Pater Escanius Maria de Crispi Neupolitanus in Juis Negotiis Manuferipsis, quem (equitur d. Justinianus d pag., 37. Collector Gallus d. som. 3, pog. 203.

Cellante autem Sacri Belli occasione, & 33, tempons decursu, hec quoque Milita pene cestavit; adeo ut hodis tradatur Crux non in Testeram Equestrem, sed ex motivo devotionis, ut notando piolequitur d. justinianus d. pag. 587, d. Collettor Gallus pag. 262, Et quod motivo Sancto Domi-

34. nico, & exterminatis penitus Heretricis Albigenfibus, cum ille Ordohaud amplius necessarius videretur, mutato nomine, & instituto, dictusett Ordo Featrom, & Sonorum de-Panitenna Sausti Dominici à Sumis Pontschus haud paucis Prvilegius 35. exonnatus, totidem verbis seribit

35. exotnatus, totidem verbis feribit d. Paser Grawsfan d. pag. 511. 50m.
3. d. Paser Honoratus à Saniia Maria d. pag. 229 d. Comes in Koden.
Sapieba d. Corollario d. pag. 189.

Rettaurata tanien remanfit Apottolica.
36. Authoritate, ac Catholicorum Re,
guar, & addicta Sacro Tribunali Sancti Officii, ac Locorum Inquistori,
bus; idcirco ejusdem Tribunalis Mi,
nitti bujus Ordinis Cruce decorantur, qux patiter confertur aliis di37. gnis Viris, & illa ornati variis

fpiritualibus, & temporalibus Privilegiis gaudent; idem Julinianus d.

pag.

pag. 587. d. Collettor Gellus tom. 3.

Cercium Jus conferendi honorațiam.
35. hanc Crucem, quz devotionis
gratia, fiquidem non in linea Equaliri confertur, fpechat ad Patrem Generalem inclyti Ordinis Dominicanorum, quia Pater Generalis ex Privi,
legio Catholicorum Hifpaniarum Regum, inter Hifpaniarum Magnates, &
39. Proceres adnumeratur, & ut dictur Grande di Spagna del prime Ordine, ficut refert d, Juliusanur d.

202. \$87. Conferent quoque à Patribus Domini. 40. canis Inquifitoribus , ut liquet ex Litteris Patentibus collationis hujus Ordinis , per Inquisitorem Avenionenanno 1644. expeditis, & ex Pergameno desumptis, tenoris, ut sequitur - Frater Joannes Ferrandus Ordinis Fratrum Pradicatorum Do. Hor , & Professor Theologus Inqui. fitor Generalis Santta Fidei in Civi. 41. tate , & Legatione Avenionis Dile-Ho nobis in Christo Filio Nobili Jaanni Fleury Domino de Fontaine Parifienfi falntem in Domino fempiternam. Exigit Institia , & demandata. Nobis Sandi Officii ratio , ut quos pins, & fervidus erga Matris Eccle. he propagationem Fideique augmen. sum gelus artius commendat, congruis bonoxibus profequamar . Qua propter te Dilefinm Nobilem Dominum Joan. nem Fleury, de enjus Doffrina, meritis , Eideique integritate , & ar. dentiffimo erga Romanam Ecclefiam ftudio fatis omnibus conftat, Ordinis Militarit JESU CHRISTI, ac San. Hiffimi Patris Noftri Dominici, at. que Divi Petri Martyris Equitem Torquatum, tenore prafentium instituimus, & creamus ex facultate Nobis in hoc per Santlam Sedem Apostolicam con-

ceffe, dantes sibi facultatem gefandi

Crucem albam midelicet , & nigram, floribus liliorum terminatam . & deauratam in collo, Pallie, infignifque fuis, una cum privileggis omnibus, prero. gativis , immunitatibus , beneribus , & cæreres quibuscumque buic Sacra Militia concessis, sam per Summas Pont fices, quam per alios Orbis Mo. narchas, ne fic illustris bujufce Ordinis, & frequensius recorderis, quod se prioribus Danis pro Camilisanibus Juis afficere dignatus fuit. Sie enim addetur grasia Capiti tuo per Tor quem collo suo; fic were torquatus duplicasis bonoribus congeminata forte cumulaberis; sic erunt compedes ejus in procettionem foreigudinis, & laudem Verentis , & torques illins in folam. gloria. His in prafenti gratia, mox in futuro caleftis plenitudinis indefi cienti pabulo recreandus.

Datum Avenione in Palatio nostro Sandi Officii anno Incarnationis Venmillesimo sexceutessimo quadragesimo quarto, & die decima mensi Novemtris, Pontissicatus Sansissimi in Christo Patris, & Domini Nostri Innocensii Divina Providentia Papa Decimi anno esin primo: sgillentur.

Frater Iganges Ferrandus Inquifisor Generalis Sancta Fidei qui fupra: Mandato, & juffu ejufdem Admodum Reverendi Patris Inquifitozis Generalis

Secretarine Sandi Officii ,

Qux Patentes Litterx habentur penes d. Collectorem Gallum d. com. 3. pag. 264., 67 feqq. ubi etiam idoma translatx habentur.

Porrè cuncia, quz occasione agendi 41 de hoc Ordine Jesu Christi cumu. Iant Scribentes, quaque rem hanc involvere videntur, hic recensebimus, & pro nostrarum conditione virium, dilucidare curabimus. Pramittimus, quod predictus Colletter Gallus pag. 362, scribit, quod censent aliqui Orm m

dinem Equeftrem Sancte Marie Rofarii fuise unitum huic Ordini IESU CHRISTI, & codem tempore inititutum: sed Nos agemus in Discursu peculiari de d. Ordine Sacro Maria Rofarii . Scribit pariter Collettor Gallut, quod in memoratis patentibus litteris, figillum cum cordulis fericis albi nigrique coloris adeft, cera nigra appositum, quo sigillo Crucifixi effigies aderat, ad cuius pedes genuflexus conspicitur Divus Dominicus, supraque scutum cum binda, tribusque stellis, nec non aliis crescentibus. In vertice Stemma Equitis aderat pa. ziter aureo collare, tribus Coronis super impositis, in quarum medio locatus est Ensis evaginatus. & Fax accensa, dictaque Coronz catenula. innitebantur, & ab ea Crux liliata. cum facro Hieroglifico Chritti nomen continente in medio Crucis . Rurfus in iifdem Patentibus Litteris men. tio expressa fit verbis sequentibus Ordinis Militaris Crucis JESU CHRI-STI, ac Santliffimi Patris noftri Do. minici , ac Dirus Petri Martyris, Demum d. Collettor Gallus d. pag. 267. ponit Statuta dicti Ordinis, & qui. dem fub hoc Titulo - Regula, & Statuta Equitum Sacri Imperis Crucis JESU .

Sed in dictis Statutis mentio non fit 43. Collaris, vel Torquis circumdantis Stemma memorati Equitis: tantummodo habetur, quod Fratres fervien. tes hujus Ordinis deferre debent in. Pallio Crucem pro parte albam, & pro parte nigram liliatam, & collo crucem argenteam, ut dicitur Smalsasa, coloris pro parte albam, & pro parte nigram, ad discrimen Equitum Nobilium, Doctorum, & Commendatorum magne Crucis, qui deferunt auream, & ut dicitur Smaltata albi coloris, cum sequenti Epigraphe

In boe figno winces . Neque pariter in his Statutis exprimitur, quod hic Ordo nomen gerat Sancti Dominici, neque Sancti Petri Martyris, expti. miturque tantum, quod ultra Aflembleas extraordinarias habebuntur Affemblez ordinariz ( fuper quibus non cadet dispensatio ) certis Solemnitatibus in ipio Statuto enumeratis, quas inter exprimitur Fettum Sancti Dominici, & Sancti Petri Martyris, quibus diebus factaque Capella Sacra peragi debent . Pottremo in iifdem Statutis decernitur, quod in eodem Ordine adfit magnus Magitter Reftaurator, & qui totum regat Ordinem, qui magnus Magnter potest immediate Equites in Ordinem admittere. vel mediante illius Delegato.

Ponit simili modo d. Collettor Gallas som. 2. pag. 269. id quod ex Patte Jo. Maria Cannepano in suo Volumi. ne, cui Titulus .. Scudo inefpugnabile de Cavalieri di S. Fede della Croce di S. Pietro Martire imprello Medielani 1579. feriptum reliquit Pater Heliot de Equitibus, scilicet, qui vocantur Equites Fidei JESU CHRI-STI , & Crucis S. Petri Martyris', quorum Statuta refert d. Cannepanus, una cum Indulgentus, ac Privilegiis à Summis Pontificibus, ut afsetitut. conceffis.

Multiplex hactenus recensita rerum fe-44. ries non levem, ut diximus confufionem ingerit: videtur enim per antedicta comprobari alios adefse Ordines diversos ab Ordine memorato JESU CHRISTI, quem Divus Do. minicus intituit : siquidem diversimo. de Titulo inscribantur; dicuntur quippe Ordo Militaris Crucis Jesu Christi, Sancti Dominici , & Sancti Petri Martyris, Ordo Sacri Imperii Crucis Jesu; Ordo Equitum Sancte Fidei, & Sancti Petri Marryris. Di-

verfa aftignantur Stemmara, hoc eft Chritti Domini Crucifixi Effizies, & coram ea genuflexus Divus Domini, cus: Crux Idiata Monugramma Conftantinianum in medio tenens, Regulz demum diversitatem Ordinumdemonitrant affertorum Equitum gra, dus habentium Nobilium; & non-Nobilium, Crucem albi nigrique coloris, ac argenteam gerentum, ad tradita p.r. d. Collettorem d. 10m. 3. ubi supra.

At de facili tolluntur zquivoca, przdi-Arque narrationes dilucidantur: qua. tenus enim spectat ad tenorem Litterarum dicte Creationis in Equitem à dicto Patre Inquisitore in Civitate. Avenionensi factam, ex earundem lectura patet ad litteram, quod ille Dominus de Fleury recipitur in Qr. dinem Militiz I fu Christi. Proinde nullum authenticum Documentum. producitur, quo comprobetur novafundatio Ordinis diversi ab Ordine Militiz JESU CHRISTI. Nulla Sum mi Pontificis confirmationis Bulla, yel Decretum, neque Scriptor de illo anno allegatur : unde cœtera verba stemmatis alteratio, in substantia connent additamenta indulta, juxta lo-

minico infitiutum.

Respectu vero Statuti superius relati,

45. cum hic recurrant animaduersa ponderationes, & nullum produci au
thenticum Documentum, neque Auchorem, qui de illo scripsert, concludendum, illud esse suppositium, ut
prosequitur idem Gallas Collettor d.

10m. 3, pag. 168.

corum, & temporum circumstantias,

ex Pio Patrum Inquisitorum arbitrio,

nt arguit d, Collettor Gallus d. pag.

268., sicque de plano sequitur, non plures, sed unum eundemque esse Or-

dinem JESU CHRISTI à Divo Do-

Er quatenus fpectat ad Equites Fides

Iefu Chrifti, & Crucis Sancti Petri Martyris, de quo videantur que innuimus in Difeurfu Jefu Chrifti, qui eit superius in oidine il XC, urgent motiva antecedenter ponderata, quod nulla de itto Equitum cœtu probatio adducitur innixa alicui Documento, alicui Decreto, alicui confirmationi, vel Scriptori de illo loquenti, prater d. Patrem Jo. Mariam Cannepanum, qui cum in dicto suo Volumine plures enumerer Summorum Pontificum Bullas loquentes de Equitibus Crucefignatis ad praliandum contra Albigenses, de quibus in hujusce Discursus initio, nullaque adfit Bulla mentionem faciens de his Equitibus Sancte Crucis, & Sancti Petri Martyris, credibile hinc redditur, quod illis temporibus memorati Equites penitus essent incogniti, ut ratiocinatur d. Collettor Gallus d. pag. , à quo nihil aliud in subitantia eruitur, quam quod alias in Diœcesibus Me. diolanen, Hipporedien , & Vercellen. nonnulli gradum hunc affectarunt, fed id simplicem constituibat Socie. tatem piam utriufque fexus, cujus Alumni Votum emittebant deferendi Crucem in honorem D. N. I. C. ad Fidei Catholicz exaltationem, & Hz. reticorum dettructionem, ipsamque vitam profundendi in Fider defensionem, ad requisitionem inquisitorum, eorumque Vicariorum, pro rebus ad S. Inquisitionem spectantibus, ut fert Formula Voti; & Voti verba haben, tur apud d. Collectorem Gallum die.

pag. &f.
Ruffus in Ditione Mediolanensi alia
paritet habebatur Societas Nobilium
Virotum Sanctz Inquisitionis Officialium, qui antedictum emittebant Votum: sed de presenti nil aliud peragunt, quam Juramentum inferviendi
Sacra Inquisitioni, & de ad illam

M m 2

deferendi omne id, quod eidem prz-

judiciale judicabitur.

Hos autem super vettem, aliquam gef. file Crucem non conitat, ac tantum. modo, quoties de Ordine Inquisitoris reum aliquem capiunt, vel ad Inqui fitionis Tribunal deferunt, Crucema gerunt octangularem, ut Equites militantes, albam tamen, & nigram, non autem liliatam, de qua supra. Atque ita afferti Equites, de quo d. Pater Cannepanus, nil aliud funt, quam Sanctz Inquisitionis Officiales, qui sane in Orbe Catholico, & precipue in Hispaniis, viri sunt Nobiles. ac conspicus, qui nobils huic ministerio adferibi fatagunt, ut profequitur d. Collettor Gallus d. pag., ubi advertit, quod Volumen memorati Patris Cannepani fuit ab Inquisitione suspensus, & prohibitus.

Ex hucusque in hoc Discursu narratis, & respective legendis in also nottro 47. Discursu Santie Maria Rofarii in. fua Sede registrando, liquet, quod folum pranominati duo Ordines IE-SU CHRISTI, & SANCTÆ MA. RIÆ ROSARII, revera à Sancto Dominico instituti fuerunt; unde de plano fequitur, quod cœteri afferti Ordines, de quibus meminimus recro à S. Porro cum fegg., vel fuerint nuda additamenta iisdem duobus Ordinibus, vel nullarenus Militares Ordines fuerint, sed solummodo piz Sodalitates ad preces fundendas Deo Optimo Maximo, & Religionis Opera exercendum, prout tales revera funt que ad hodierna tempora, quotquot adfunt in variis Civitatibus Sodalitates ille fub Sanctiffime Crucis Titulo aggregate Sancto Officio Inquisitionis. & sub spirituali Regimine inclyti Ordinis Sancti Dominici, quibus adferiptis datur Crux rubea, vel alterius coloris, & ob id vocantur Con-

fraternitates Crucefignatorum, qua Crux gratia devotionis geritur, cum participatione spiritualium Privilegiorum, & Indulgentiarum, magno A. nima lucro, que indulgentia plurimx funt, & legt possunt in peculiari libello Ferrarie impresso, & de quibus meminit D. Eminentistimus Petra ad Conttitut. 17. Innocentii IV. 1ub

n. 8., & 9. tom. 3.

Plura quoque loca funt, in quibus hu-48. jusmodi pie Sodalitates Crucesignatorum florent, Dicta Confraternitas concessa fuit Reipublica Sancti Marini septima Septembris anno 1536. Adeft in Civitate Ferraria, Faventia, Imolz, Senogalliz, Bononiz, in. Cattro Bononiensi Centi, & Plebis. Videatur Cardinalis Albitius de Inconstantia in Fide cap. 29.

Circa quas Sodalitates, eorumque Confratres Crucelignatos, dicimus, quod iidem funt Ministri Sancti Officii, sed gaudent solumodo Privilegiis spi-

40. ritualibus, juxta Bullam Clementis VII, in ordine la 27, tom 1. Bullar, fubduntur Jurisdictioni Episcoporum, à quibus corum Confraternitates, ubicumque ifte fint, possunt visitari: bon. me, R. P. D. Dandini Patricius Cesenatensis in Romana Curia dum vivebat doctus, & eruditus Przlatus De suspettis de Harefi cap. 4. Sec. 2. n. 12., & 13. Eminensiffimus Peera. ad Confiet. Apostolicus ad Confiet. 17. Innocentii IV. n. II.

Nisi in contrarium vigeat consuetudo: 50. d. Dandinus d. cap. 4. n. 12. , &

13. Cardin, quippe Albitius de Inconfan. in Fide cap. 29. n. 118. inquit Sacram Congregationem resolvisse, non esse circa Visitationem quidquam innovandum per Episcopos, si conftet per prius Episcopos easdem. Confraternitates non visitalle,

At quod dicta conclusio patiatur difficultatem

cuitatem bene advertit laudatus Cardinalis Petra d. n. 11 , ubi fubdit, quod difficultatem ipfam agnovit ip. femet allegatus Cardinalis Albetius: nam, ut possit prejudicari Eprscopo in tali jure vifitandi, requiritur lon. gauum tempus, cum titulo putativo, & patientia Episcoporum. Simplex enim pollessio cum patientia prefertim unius Episcopi, nequit prajudicare poileffioni, & femper competit Visitatio saltem auctoritate dele. gata, ut de loco exempto . & quatenus Episcopus fit in pollessione, certo certius eit manutenendus, quia tunc concurrit affi tentia Juris, & possessio. Non pollunt tamen Episcopi cogere.

ston pount tamen Episcopi cogere, 51. dictos Confratres ad redditionems rationis, nui cum interventu Inquisitoris, ur profequitur Dandinns ubi supra, allegando die. Albitism loco predicto, ubi plura enumerat Decreta Sacre Congregationis Sancti Of. ficii, circa hanc materiam Visitationis Episcoporum harum Confraternitatum: sic etiam d. Eminentissimus Petra d. n. 25.

Sequieur series Chronologica Magistorum 52. Generalium Sacri Ordinis FF: Pradicaserum, a S. Dominico anno Domuni 1215. sub Innocentio Papa III. institusi, nee non Rome apud S. Sabinam anno 1216 die 22. Decembris

ab Honorio Papa III. confirmati.

Anctus Dominicus Institutor anno 1215., rexit Ordinem an. 6. obiit Bononiz 5. Augusti 1221.

2. F. Jordanus Teutonicus electus Parifiis anno 1222., rexit Ordinem an. 14. naufragio periit 13. Feb. 1236.

3. S. Raymundus de Pensfort, electus Bononie 1238., rexit Ordinem an. 2. sponte cessit, obiit Barcinone 6. Januarii 1275. 4. F. Joannes Teutonicus eledus Parifiis anno 1241., 1exit Ordinem an. 13. obiit Argentinz 4. Novemb. 1252.

 Beatus Humbertus Burgundus elect. Budæ 1254., rexit Ordinem annos 9. sponte cessit, obiit Valentiæ in Gassiis 14. Iulii 1274.

6. F. Joannes de Vercellis elect. Parifis 1264., rexit Ordin. an. 20., obiit apud Montem Pefulanum 24. Novem.

1 282.

7. F. Munio Zamorensis elect. Bononiz 1285. rexit Ord. anno 6. dem cessit justu Nicolai Papz IV. 1291. obsit Romz 19. Feb. 1295.

8. F. Stephanus Bizontinus Burgundus e. lectus Romz 1292. rex. Ordin, an. 3.

obnt Lucz 25. Nov. 1795.

9, F. Nicolaus Boccasinus de Sarvisio elec, Argentine 1296, rex. Ordin. an. 3. ad Purpuram assumptus, dein. Benedictus Papa II. sedit an. 8. dies 6. obut Perusix 7. Julii 1204.

10. F. Albertus Clavarus Genuenfis elect, Massilie 1300. rex. Ordi. an. 3. obiit Anagnie 28. Augusti 1300.

11. F. Bernardus de Lazico Burdegalenfis elect. Coloniz 1301. rex. Ord. an. 2. obiit Trevifis 17. Sep. 1303.

12. F. Aymericus Placentinus elect. Tolofæ 1304. rex. Ord. an. 7. fponteceffit 1311. obiit Bononiz 12. April, 1227.

13. F. Berengarius Rutenensis elect. Carcassoma 1314. rex. Ord. an. 5. demum Archiepsscopus Compostellanus crea, tus obiit Cordubz 1. Sep. 1325.

14. P. Herveus Natalis Aremoricus elect. Ludguni 13 18. rex. Ord. an. 6. obiit

Narbonz o Augusti 1222.

15. F. Barnab as de Vercellis elect Burdigalx 1324. rex. Ordin. an. 8 obiit Parifis 18. Januarii 1333.

16. F. Ugo de Vansteman in Campania Gallus elect. Divionz 1333. rex. Ord. an. 8. obiit Avenione 8. Aug. 1341.

17. F. Gerardus Sancto Domarensis Gal. lus ench. Carcallona 1347, rex. Ord. an. 3. ad Purpuram allumptus obiit Tolofe 27. Julii 1345.

18. F. Petrus de Palma Gallus elect. Pa rifits 1342. rex. Ordin. annos 2. objit Parifiis t. Martii 1345.

19. F. Guarinus de Giaco Gallus elect. Briva 1346. rex. Ordin, an. 2. obiit in Monte Pefulano 8, Aprilis 1248. 20. F. Joannes Morlandinus Gallus elec.

Barcinonz 1349. rex. Ordin. annos 2. ad Purpuram allumptus 1551. obiit Avenione 23. Feb. 1353. ::

21. F. Simon Lingonientis Gallus elect. apud Contras 1352, rex. Ordin. an. 14. ad Episcopatum Nanneten, affumptus: obiit Nannetx 7. Junii 1375.

22. P. Elias Tolofanus Petracorientis e, lect. Avenione 1367. rex. Ordin. ante Schisma, & an. 10: poit obiit Ave. nione 20. Junii 1390.

23. Beatus Raymundus de Capua elect. Bononiz 1360. fub obedientia Urba. ni VI. rex. Ordin. an. 19. obiit Nu. rimberga 5. Octob. 1399

24. F. Thomas de Firmo elect. Urini 1401. rex. Ord. an. 13. obiit Genuz 7. Augusti 1413.

25. P. Leonardus de Datis Florentinus elect. Florentiz 1414; rex. Ordin an. xx. ad Purpuram vix assumptus obiit Florentie 16. Martii 1426.

26. F. Bartholomzus Texerius Gallus eleft. Bononiz 1426., rex. Ordin. an. 24. obiit Lugduni 15. Octob. 1449. 27. F. Petrus Rofchinus Gallus elec. Lugduni 1450. rex. Ord. dies 15. 0.

biit ibidem 16. Maji 1450. 28. F. Guido Hamochettus Gallus e. left. Roma 1451, rex Ord, an, 1. obiit Neapoli 18. Novembris 1452. 29. F. Martialis Auribelli Avenionen. el. Nannetz 1453. rex. Ord. an. 8. de. in cellit juliu Pii II. 1461. fed ite-

rum elect. Novarra 1465. rex. Ord.

an. S. obiit Aven. 21. Settembris 1471. 30. F. Contadus Attentis elec. Senis 1461. rex. Ord. an. 3. dejn fponte cellit: chit Atta is. Decembris 1470.

31' F. Leonardus de Mansuetts Perufinus pott mortem Aufibelli elec. Ro. me 1474. rex. Ord.an. 6. obut Romz 25. Junn 1480

22. P. Saluus iafetta Panormitanus elec. Rome 1481. rex. Ord. an. 2. obiit Roma 15. Septembris 1483.

33. F. Bartholo nzus Comatius Bononiensis elec. Roma 1484. rex. Ord. mens. 10. obiit Perufiz 4. Augusti

34. F. Barnabas Saxonus de Neapoli 'elec. Venetiis 1486. rex. Ord. menf. 1. obiit ibidem 29. Julii 1486. 35. F. Joachinus Turrianus Venetus,

elec. Venetiis 1487, res. Ord. an. 13. obiit Rome 1, Augusti 1500.

36. F. Vincentiu's Bandellus de Caftronovo elect. Romz' 1501. rex. Ordin. an. 6. obiit Montisalti in Calabria. 22. 'Augulti 1506;

37. E. Joannes Clereus Nortmannus e. lect. Ticini apud Insubres 1507. rex. Ordin, mens, 4. obiit ibidem 9. Auguiti 1507.

38. F. Thomas de Vio Cajetanus elect. Rome 1508. rex. Ordin. an. 10. ad Purpuram affumptus 15 17., obiit Romz g. Septembris 1534.

39. F. Garzias Aloayla Hilpanus eleft. Roma 1515. rez. Ordin, an. 6. ad Oxomensem Episcopatum, deinde ad Purpuram assumptus obiit Villemante 21. Apriles 1546.

40. F. Franciscus Silvefter Ferrarienfis elect. Rome 1525. rex. Ordin. an, 3. obiit Rhedonibus 24. Septembris

41. F. Paulus Butigella Ticientis elect, Rome 1530. rex. Ordin. an. 1. obiit Neapoli q. Octobris 1521.

42. F. Joannes de Fenario Gallus elect.

Roma 1532 rex. Ordin. an. 6. obiit

Tolofe 6. Julii 1538.

43. F. Augustinus Recuperatus Faventinus elect. Rome 1539. rex. Ord, an. 1., obiit Rome 20. Decemb. 1540.

44. F. Albertus Cafaus Hispanus elect. Romz 1542, rex. Ordin. an. 2. obiit Vallisoleti 16. Novembris 1544.

45. F. Franciscus Romaus Beatinus elec. Rome 1546, rex. Ordi. an. 6., obiit

Rome 20. Julii 1552.

46. F. Stephanus Ulurmaris Genuenlis, elect. Rome 1553. rexit Ord, an. 4. obiit Roma 3. Martii 1557.

47. F. Vincentius Juttinianus Chienfis. elec. Romz 1558. rex. Ordin. an: 12. ad Purpuram à S. Pio V. affumptus. 1570. obiit Romz 28. Octob. 1582.

48. P. Seraphinus Caballus Brixienfis. in Italia elect. Rome 1571. rex. Ord. an. 7. obiit Hispali 21. Novembris. 1578.

49. F. Paulus Constabilis Ferrariensis. elect. Romz 1580, rex. Ordin. an. 2. obiit Venetiis 17. Septembris 1582.

50. F. Sixtus Fabri Lucensis elect. Romz 1563. rex. Ord. an. 6. juliu Sixti V. ceffit: obiit Romz 16. Junii 1582. si F. Hyppolitus Maria Beccaria Pe-

demontanus elect. Romz 1589, rex. Ordin, an. 11. obiit Neapoli 3. Augusti

1600.

52. F. Hieronymus Xavierre Cafarau. guitanus elect. Romz 1601 rex. Ordin. an. 6. ad Purpuram affumptus à Paulo V. 1604. obiit Vallisoleti 17. Septembris 1608.

53. F. Augustinus Galaminus Briffiche. lenfis elect. Romz 16c8. rexit Ordin. an. 3. ad Purpuram affumptus à Pau. lo V. 1611. obiit Auximini 30. Au-

gulli 1639.

54. F. Seraphinus Sicchus Ticienfis elec. Romz 1612, rexit Ordinem an. 16. obiit prope Avenionem 17. 1eptem-

bris 1628.

55. F. Nicolaus Rodulphius Florentinus elect. Rome 1629. rexit Ordin. an. 15. dein juilu Urbani VIII. cessit 1645. obiit Romz 28. Maii 1650.

56. F. Thomas Turcus Cremonensis elect. Roma 1644. rex. Ordin. an. 5. obiit Romz s. Decembris 1649.

57. P. Joannes Baptilla de Marinis Genuenfis elect Rome 1650, rex. Ord, an. 19. obiit Rome 6. Maii 1669.

58. F. Joannes Thomas Roccaberti Hif. panus elect. Rome 1670 rex Ordin. an. 6. ad. Archiepiscopatum Valentinum allumptus 1676. obiit Inquisitor Generalis Matriti 13. Junii 1699.

59. F. Antonius de Montoy Mexicanus elect. Roma 1677. rex. Ordin. an. g. ad Archiepiscopatum Compottellanum aflumprus 1685. obiit Compottellz .7. Novembris 1715.

60. F. Antonius Cloche e Sto Severi Op. pido apud Vascones Gallus elect. Romz an. 1686. rex. Ordin. an. 34. 0. biit Roma 26. Feb. 1720.

61. F. Augustinus Papia Sardus electus Roma an. 1721. rex. Ordin. annos 4. à Benedicto XIII. ad Purpuram af. fumptus: obnt Rome 26. Februarii 1730.

62. F Thomas Ripoll Barchionensis ele-Aus Bononix 1725. feliciter modera. tus ett Ordinem .

62. F. Antonius Bremond natus in Civitate Maffiliz decimo Augusti 1692.

DISCURSUS CXXV.

## IESU CHRISTI PONTIFICIUS

#### ARGUMENTUM

Idem Summus Pontifex Joannes XXII. qui Ordinem Jesu Christi in Lustrania instituit , hunc alium quoque confimilem Avenione pariter in-

stituit. Hie nonnulla tanguntur de primo Ordine, de plara adducuntur de also Ordine; veux sit bujus Teclera, tub que Regala militet: an sit aggrégatus primo; an situas habeat Leges. Pontitex per speciale Indultum Habeat Coulom hojus concedit. Nullum infertur præjudicium Ordini Lustano. Datur formula Indulti Ponnticu.

#### SUMMARIUM.

- Rdo Jesu Christi Poneisieine, frus & Lusianus instintus fuse a Poneisice Johnne XXII. & n. 2. & 2, ac 6,
- a. Inflicutionis tempus quale fuerit; in illud assignando non concordant Scribentes, & n. 5. 6., 6. 7.
- g. Plures Ordines fuisse videntur.
  Ordo Poneisicius dicitur institutus
  circa annum 1317.
  Tessera est Crux rubicunda auro cir-

enmdata. 6. Ordo Lusteanus fuit institutus à

Rege Dionysto anno 1318. Habitus egus & Teffera qualis crat.

6. Orde quod fueris institutus Avenione anno 1320. à soanne XXII. quod ultra non avditur.

7. Duo folum Ordines fub Tienlo Jefu Christs institutt Joannes XXII.

8. Sub aquiwocis, quod plures Ordines fuerins inflituts, afferiur, quod amplius non audiatur ille, qui fuit Avenione fundatus.

Avenione fundatus.

9. Equites Ponsificis non gerunt ean.
dem Testeram, net eastem observant
Conflictutiones, ne aliqui asseruerunt
& h. 10.

11. Crux Equisum Pontificiorum est Crux plana, auro etreumdata, & n. 32.

Lustanorum Equitum est Crax poten.

12. Equites Rontificios militare sub Regala Santti Augustini scripsere aliani.

13. Lufteani Equites militant fub Regu.

la Santti Augustini, & Constitution nibus Cesterciensium.

Equites Pontificii nulli Regula subjacent. 14. Ordinem bunc d. Summus Pontifex

incorporare volebat cum Ordine Inf. sano, sed unio non fuit inita, & n.

Tesseram Ordinis Pontificis Roma in Aulius Principum, & Cardinalium in fignum Nobilisasis deferunt.

15. Ordo Pontificius nullam dependenziam babes ab Ording Lufteano, nes connexionem, nes de Commendis, wel deillus Honoribus parcicipas.

16. Figura Equitis Pontificis babetur apud Collectorem Gallum, & Bonannum.

17. Ordinem bunc plures Summi Pontifices amplificare studueruns.

19 Ordinem Pontificium effe aggrega.

20. Opinso negans, & affirmans concor.
dasur, distinguendo qualisasem unio.
nis, & n. 21. 22. 23., & 24.

25. Ponsifex quando per se exornas, vel committu Ordinarjo, at ille sen lem admitta: ad Professionem corangeodem, in Indalso tali nallum werbum facis de Commendis, wel Bonis Ordinis Institum.

26. Indulti formula adducitur .

27. Vigore Indulti creati Equites dicuntur Equites di Bieve, wel Equites ex Devotione,

28. Summus Pontifex dam creat Equites, vel commiteir creari utitur sua auttorisate, qua maxima est.

Nullus Ordo Bauester subststis, fine Pape autorisate. Papa potest suintenm, que Ordinis Habisum conferre ubique locorum.

29. Maxime in Lustania, qua gloriatur semper obsequi Papa Vicario Chrifii.

30. Papa creas Equites Hierofolymita-

nos per totum Orbem .

Snis Indulsis Papa creando Equises
 Jesu Christi, nullum infert prajudicium Equisibus Lussanis.

Ibidem respondis Decreto Capituli Generalis relaso in Discursa Ordinis Lustani Scet. 4. n. 44.

32. Equisum Pontificiorum Teffera est. Crax rubea auro circumdata:

33. Figuram qui referant.

34. Equites Pontificis nullam Togam

Figura Equitis cum d. Cruce ad petins, apud ques conspiciatur.

35. Equites isti nullis ligantur legibus, non Votis, non probant Nobilitatem. 36. Gradus Equitis pendet à Gratia.

Ponesficis .

Poneifex, wel facie immediate, wel mediante Commissione Ordinario dire-Ha, se admitetat ad Professionem. Equipes di Bjevetto vocaneur, vel ex Devotione.

37. Equites creati Antiorisate Apostolica gandens Fori Privilegio. 38. Quando gaudeant exemptions à Col-

lettis.

A Recuelellie anomati func

 A Roprefaliis exempti funt.
 Romanus Pontifex of magnus Magister, & datur Catalogus.

Magister, & aster Catalogus. 41. Formula creationis borum Equitum per Breve.

# JESU CHRISTI PONTIFICIUS

Torum Equitum Infliusorem fuifie concordant Schibentes Joannem nuncupatum XXII., qui Mililitatem JESU CHRISTI Ordinemain Lufitaniz Regno fundavit, & de quo Equefiti Ordine in Regno Lufitaniz videri potest noster Defensas precedens, ubi in S. Couftat quippeoffendimus, dichum Joannem vocatum XXII, debere dici XXII, ac exponimus, quid de illius ortu, ac ad Summum Pontificatum electione feripfe, rint Historici.

Sicut autem citra dubium eft, quod i-2, dem Joannes XXII, nuncupatus, peculiari Bulla Avenione data ad preces Dionysii Portugallia, & Algarbiorum Regis, Equeftrem Militarem. Ordinem JESU CHRISTI in sadem Lusitania erexit, ut Armis contra Infideles certarent, & pro Fide Catholica ex causis in eadem Pontificia. Bulla expressis, quasque Nos in prefa. to nostro Discursu ennarravimus; ita pariter clarum est, quod alium etiam Equitum Cætum fere confimilem, extra Lustaniam creavit, quibus Cru-2. cem rubeam auro circumdatam pro Testera prascripsit, eodemque nomine Equitum JESU CHRISTI appellari juffit, ut tradunt Pater Andreas Mendo de Ordin. Militar. Difq. 1. quaft. 2. S. 26. n. 57. Abb. Juftinianus Historie Cronologiche dell' origine degl' Ordini Militari &c. Parte Seconda cap. 35. de Cavalieri di Gesit Crifto pag. 552. Pater Philippus Bonanni in Catalogo Equitum n. 57. Collettor Gallus Hiftoire des Ordres Militaires, on des Chevaliers tom. 2. 5. 57. pag. 322. juxta impreff. Amfelodami Typis Petri Branel 1721. Storia degl' Ordini Monastici, e Militari tom 6. Quarta Parto cap. 8. pag. 79. juxta impreß. Lucensem Typis Josephi Salani, & Vincentii Ginnrini 1738. Gallico idiomate fcripta, & in Italicam Linguam translata per Patrem Joseph Fran. Fontana Medio. lanenfem Congregationis Matris Des . Sed quo potissimum anno Summus 4. Pontifex hos Equitum Ordines crea. verit, Auftores non referunt, vel cum discor-

discordia referent : five chim loquantur de uno, sive de altero Ordine, diversa affignant creationis tempora; ajunt enim , fuille inttitutes anno . 13.17., 1318., 1319., & 1320., Ita ut secundum hos Scriptores, sciri non posit, quis ex ittis Ordinibus fit prior in tempore; nec hoc dilucidari potest ex dicto corundem Aucto rum, afferentium Summum Pontifi. cem desideravisse hunc Ordinem uni. re alteri: & licet adhuc ignoretur quis fuerit przexistens, nihilo tamen minus credimus Nos fuisse institutos hos Ordines, vel uno, codemque. tempore, vel unum brevi tempore post alium. Jam enim quoad Ordinem Lufitaniz, ex Bulla dichi Summi Pontificis Joannis XXII. liquido conftat, fuile inititutum anno 1319. ut diximus in peculiari Difeurfu lu per eodem Ordine Portugallico, ubi notavimus, quod diversitas illa temporum, que ab Auctoribus huic Ordini tribuitur, referenda omninà est ad primos tractatus super creatione, & fundatione Ordinis, vel ad novam respective confirmationem ejuidem Ordinis jam fundati d. anno 1319. 14. Martii. Sequitur ergo non potuille creari, nist vel uno ac eodem tempore, & sic eodem anno 1319., vel paulo poit, quemadmodum aduertit d. Abbas Justinianus ubi fupra.

Alias stando assertioni Auctorum, qui dictos diversos annos assignant fun, dationi Ordinum sub Augusto Nomine JESU CHRISTI, dicenduma esser, cundem Pontificem spatio quatuor annorum, quatuor institutife Ordines, prout tres enumerat susse creations sub annis 1317, 1318, 1319, & 1320. Dominus Joannes Fridericus S. R. I. Comer in Koden Sapieba Cassellanus Trocens, &c. Eanes Annila

Alea in Regno Polonia in Corollario celebriorum in Christianicate Ordinum in verbo JESU CHRISTI pag. 287. @ 288. impreff. poft fuum Traftatum, cui Titulus .- Adnotationes Hiftorice de Origine & c. Ordinis Aquila Aiba in Rezno Polonia impreff. Colonia apud Adamum Cholinum 1730. ubi d. pag. 287. hzc habet in margine pagine 1317. Roma: in corpore autem paginz sic habet: JESU CHRISTI Equires à loanne Vigefimo Pontifice instituti creduntur circa annum millesimum trecentesimum decimum sep. timum . Portabant Crucem rubicundam auro circumdatam . Multi Pralatt, Principes, & Cardinales Roma Spettaneur similibus orna. si Crucibus. Voluis Ponsifex eundem . incorporare Porsugallico fimilis nominis , fed boe non eft subsecutum.

Idem Comes in Koden Sapirba pag. 288. 6. in margine paginz tic babet. 13 18. Portugallia: & in corpore paginz fic inquit . IESU, CHRISTI Ordo Portugallia, quem Dionyfius Rem instituit anno millesimo trecentesimo decimo oftavo. Equises nigro babita induti gestabant ex triplici Torque. aureo dependentem Crucem rubeam. ( aliqui arram dicunt ) impofita alia Crucula argentea . Officium corum e. rat, ut in Batica Mauros oppugna. rene . loannes vigefimus fecundas anno millesimo trecentesimo decimo nono Ordinem approbavis: Inline vero Tertius supremum Magifterium Portugallia Corona adiunxit anno millefimo quingentesimo quinquagesimo .

ldem Comet in Koden Sapteba pag. 288. & feq. in margine hat verba habet is 200 in Italia: in corpore autem d. pag. 288. fit loquitur. Ordo Equitum inflitutus Avenione anno 1320, per Joannem XXII. Pontificem Maximum: Ultra non auditur.

Tan-

Fandem Laurensius Vigilius de Micollis in Peaxi Canonica, feu Jus Canonica (cum tom. 2. Lit. S. de Sum. Trinis., & Fide Catholica S. Notitia, & Series Ordinum Equefit. Milisarium Jub. N. 54-pag. 739. jaxta imprefi. Joan, mis lojephi Mayr Typis Salisburgi 1729. fic inquit. Pohquam igisur fua Confissacione Milites Lefu Chriffi appellatos in Enfitania approbaffet, fimiles in Italia cadem Cruce rubra apro circumdata infiguirus. illoque pariser lefu Chrifti Equites appellavis: annum infistutionis esferunt fuific. 1217.

At Nos putamus, revera duos folum. fuille à d. Summo Pontifice inititu. 7. tos Equettres Ordines IESU CHRI. STI, scilicet illum ad preces Dionylii Lustanie Regis, de quo in particulari nottro Difeurfu egimus, & alterum extra Lufitaniam, fuper quo in prafenti loquimur Difenefu: & fortale fumplit zquivocum dictus Dominus Comes à relatione Scriptorum, quo, rum aliqui creationem dictorum duorum Ordinum ponunt fub anno, ut diximus 1217., alii 1218., alii 1210., & alii 1320., ac inftitutiones afferunt fuife factas Avenione, ubi tunc Pontificia Sedes retinebatur . Quorum Scriptorum dicta intelligi debent ut piuries diximus, de previis Tractatibus ad eandem fundationem Ordinis, yel de successiva nova confir. matione ejusdem Ordinis jam ere-

Et sub przdictis zquivocis, quod plutes 8. extitutint Ordines in Italia, & Avenione sundati, inquit, quod ille fundatus Avenione amplius non auditur. Hinc insubstitens eit asserte, quod hi

9. Equites eadem Infiguia gestant, eafdemque servant Constitutiones & Leges, quas servant Equites Ordinis JESU CHRISTI in Lustania, prout

feriptum reliquere Pater Andreas Mendo de Ord. Milisar. d. Difq. 1. queft. 2. S. 16. n. 57. ubi fic in. quit . Joannes XXII. inflituit Ordinem Christi, enmane fovit, & ex. sendis Raulus E. Habitum bujus Ordinis concedunt Summi Pontifice . eademque eft Teffera , & Conflitu tiones ac in Ordine Chriffi in Lufitansa, Ac Joseph de Michiels The. fauro Militari ibi . Traen la mef ma Infignia que los de Porsugal, offervan las mifmas Conflituciones y leges: & deinde infignia deferibit, tettando ea effe Crucem in Brachio rum extremitate, ut dicitur rinco. criare, ac ut vocant Galli Crucem potentigtam, dictamque Crucem in. cludi circulo spiendoribus micante. pradicti duo Scriptores Siquidem hallucinantur: & Primo Crucis forma per d. Joseph. de Michieli de.

10. feripta diff.rt à Cruce, qua utuntur Equites Ordinis JESU (HRISTI in Regno Portugalliz, quz nullo includitur circulo lipendoribus micante, fed conflat cotoribus albo, & rubeo fimpliciter, ut ottendimus in no, ftro Difeursu fuper diffo Ordine Lufitano.

ni ibi .. y mslitzw de baxo la Regla de S. Augustin: Certum autem ett, a quod Equites Lustani Ordanis, ex prz(cripto Joannis XXII. militant tub Regula Sanĉti Benedicti, & Nn 2.

Constitutionibus Cisterciensibus, ut 13, expositum est in antedecto nostro Discursu super eodem Ordine Lustrano, concludimusque Equites à Summo Pontifice creatos nuin Regulg subiacere, & folummodo per Pontificiam aggregationem praclara ti, tuli communicatione gaudere; & na detectis ejusque los pis Michaeli zquivocis, ratiocinatur d. Institutanus d. cap. 35, pag. 553.

Scribit proinde laudatus Collettor Gal

14. lus d. Tom, 2. pag. 322. Dominus Comes in Koden Sapieba in allegato Corollario pag, 287, quod idem Pontifex Joannes XXII. dictorum Equi. tum Cotum à se creatum incorporare volebat Portugalico Ordini fimilis nominis; fed nac unio inita non fuit ; unde separatim durat hucufque hic Cœtus Equitum, pracipue in Urbe Roma, in Cardinalium, Principum, & Prelatorum Au. lis, & fic hac infigniti Tellera, illam in Nobilitatis fignum deferunt: Inftimianus, & Collettor Gallus, ubi fupra, citra uliam obligationem, vel dependentiam ab Ordine [ESU CHRISTI in Lufitania florente, cum 15. quo iidem Equites Pontificii nullam connexionem habent: & ita, cum

lam connexionem habent: & ita, cum müllum futtineant onus, in nihilo pariter de Commendis, Bonifue ad Ordinem Luftanum spectantibus, vel de illius honoribus partucipant in prajudicium, ut practic de pradictis respective loquuntur Infaimanus ubi supra, de d, Colletter Gallus ubi supra,

Figura Equitis Ordinis Iesu Christi a 16. Summo Pontifice creati refestur a d. Collestore Gallo d. Tom. 3. pag. 3:22. Philippo Bonanno d. Caralo. 20 n. 57.

Plures Summos Pontifices, & pracipue 17. Paulum V. Militiam hanc Equestrem amplificare studuisse, testantur Pater Mendo d. Difq. 1. quast. 2. S. 26. n. 57., & Avb. Justiniunus d. cap. 35. pag. 553.

Diximus in antecedentibus Paragraphis 18, S. Aliar, & S. Stribir, quod Pontifix Fundator voluit hune Ordinem incorporari Ordin Portugallico fimilis nominis; fed hęc incorporatio non evenifle fubiungunt Scriptores ibidem alligati.

Divertimode tamen scribunt alii, asseren19. tes Fundatori Ordinis placuille, hos
Equites agregatos else Ordini Lusta,
no solum Ponnificia aggregationis intuitu, abique dependentia ab OrdineLustiano, & abique ullo oner ejusdem Lustiani Ordinis, ad traditaper d. Justiniausmi d. pag. 553. dist.
Pater Fonzana d. tom. 6. pag. 790.

Perpenfa autem in predichts Auchoribus 20. Narrationum ferie, utraque concordatur Opinio: negantes fiquidem unionem, intelligendi funt de vera, & totali unione unum & idem corpus efficiente: afferentes autem unionem, intelligendi funt de partiali unione, quoad aliquos effectus, juxta theoricas in: jure nottro notorias, quodi aggregatio incorporativa, aggregatum, & unitumi efficat participem omnium jurium, & qualitatum corporis, cui unitur, & aggregatur per speciem cujusdam alluvio.

21. mis, adeo ut perfonz aggregate, vel loca unita indem perfouantur privilegis, quibus potitur Corpus, vel Collegium, aut locus, ad quem facta fuit aggregatio, ficuti videre est apud bo. me. preclarum Maguitum noittum Anfaldum in Annotas.. & Addis, ad finas Decifiones ad: Decis. 3. m. 15. & feq.

Aggregatio autem limitata, ac facta, 22. non per viam incorporations tora, lis, fed partialis, juxta confimiles termi-

rum, de qua Spada Tom. 3. cons. 40. limitatum producit effectum.

Quod autem przaliegati Auctores intel. 23 ligi debeant de unione partiali, ex ipforum verbis conitat. Abbas Justinianus d. pag 553. fic fcribit . Ne sampoco fono capaci di Voto, Commende, o di altre prerogative, o di Beni di quella Religione ec ufando. la Cruce p.n per fregio di Nobileà, e Marca di bonore, che con obbliga zione alcuna dipendente dall' Ordine di Christo nel Porsugallo, fuor. che per l'aggregazione l'ontificsa: d. Pater Foncana pag. 79. telians effe aggregatos itus Lutitania, fu-24. biungit: con condizione però , che non posessero alle toro Commende af perare .

Hinc Summus Romanus Pontifex , quoties Vitos Nobiles, vel Italos, 25. vel quoscumque Exteros, hujus E. quettris Ordinis Jefu Chrim Teffera exornat, vel committit ex. gr. Ordi. nario loci, ut ille talis admittatur ad Professionem emittendam coram eodem, in fuis indultis nullum ver .. bum facit de Commendis, aut Bo. nis spectantibus ad consimilem Or. dinem Lustanum, sed solum mentionem facit de Privilegiis, Immunitasibus, Exemptionibus, & Prarogati. wis, quibus alsi Militie bujufmodi Equites, etiam qui Habitum a Rege Portugallia &c. susceperune. Ut videre elt in Indulto, quod damus in 26. calce. Res ergo transit' per viam concessionis, ad instar Communicationis Privilegiorum Lustanici Ordi-

Concludantque antedicti Scriptores Ju. 27. finianus, c Pater Fontaus, ut diximus, quod hujufmodi Equites vocantur Equites di Brevetto, hoc est, creati per fireve Pontificium, aut E-

1.13

quites Habitus ex/Devotione.
Liquet ex hactenus recensitis, duos essentiales

Pontificium, & Lustanum Equettres 28. Ordines, sub eodem Titulo Auguitissimi Nominis Jesu Christi, ab codem Summo Pontifice fundatos, cum qualitatibus superius enumeratis. Dum Summus Pontifex Viros Nobiles admittit ad Ordinem Jesu Christi, pro. cui dubio in hoc proprio jure utitur, & potestate, utroque Ordine inspecto; in Pontificio nulla cadit inspectio, in Lustano autem, ctiam si constaret ex. prefle in Indulto de eo loque, explorati juris eit, nullum Ordinem Equeitrem, cujuscumque qualitatis legitimum dici poile, nili in illo condendo Papalis concurrat auctoritas: unde fatendum, Ordines omnes subjectos elle Pontifici, ipsumque suo jure posse ubique locorum cujuslibet Ordinis Habitum Equettrem conferre, ad tradita per Petrum Franciscum Bergama. febr in fuo Volumine, cui Titulus Breve Notitia Istorica del Pontificio, ed Imperial Ordine de' Cavalieri Aureati pag. 25. juxta Impress. Taurini, Typis Dominici Panisni 1695.

Quod citta dubium ett in Lufitania 4
29. que revera dicitur Caput, & Corona Europz, itable Christi Domini
Imperium, cujus Vicario femper
obfequi gloriatur felix Lufitania; i&
mentifilme Rex Lufitaniz przfulget
Titulo Regis Fidehiffimi, ut expoluig

mus in præcedenti Difcurfu.

Et ob hac Sumus Pontifex Nobiliffing 30. Equestris Militaris Religionis Sanchi Joannis Hierofolymitani Habitum indulget per totum Catholicum Orbem

Faveant ergo Nobilismi, & cruditissi, 31. mi Ordinis Jesu Christi Equites Lu, strani percurrere utrumque nostrum Discursum, præcedentem, & huste; & que in præsenti narrata sunt, æqui bonique

bonique faciant, nullumque prziudicium huiufmodi Indultis corum Equeltri Ordini irrogari recognoscunt, sed potius gloriose augeri, & illius Privilegia tanti à Summo Pontifice zitimari, ut volens aliquos decorare, de illis mentionem facit, sicuti in simili videmus, quod fi Summus Pontifex ditare aliquem cupit, & exor. nare Privilegiis, concedit ex. gr. Privilegia talis Ordinis, ut Ordinis Sancti Joannis Hierosolymitani, Ordinis Societatis, quod patefacit Privilegia efle conspicua, & ita credimus cessare motivum Decreti editi in Capitulo Generali postremo, quod retulimus in precedenti Difeursu de Ordine Jesu Christi in Luficania , fub fett, 4. n.

Horum Equitum à Summo Pontifice creatorum, de quibus loquimur, Telle-32. ra eft Crux rubea auro circumdata, ut diximus, cujus Teffere figu-33 ram refert d. Juftinianus d. cap. 35. pag. 553. Bonannus d. n. 57., G. in Generali collectione omnium infi gnium n. 52. Collettor Gallus d. tom.

3. pag. 3 22. Nullam peculiarem Togam d ferunt 34. Equites, ficut feribit d. Bonannus #. 57. qui figuram exponit Viri Nobilis, ad pectus d. Crucem gerentis; fic etiam habetur apud d. Collectorem Gallam d. som. 3. d pag. 322.

Nullis hic Cœtus Equitum legibus ar-35. Ctatur, nulla emittunt Vota Equites: d. Laurentins Vigilius de Nicollis d. pag. 739. Neque ad constructionem Procellus fuper Nobilitate tenentur, ut hoc ornamento decorentur: Infti. nianns , & Colletter Galins fuperius allegati : d. Pater Joseph Franciscus Fontana d. p. 79.

Sed Nobile munus Equestris Gradus à liberali Pontificis manu proficifcitur, qui litteris Apostolicis in forma Bre26. vis , aut immediate creat Equites . vei alicui, puta Ordinario loci, committit, ut tajem [ESU CHRIST! E. quitem ad Protessionem admittat, armet, eigue Equettem Dignitatem conferat, ut tradit d. Juffinianus d. cap. 35. pag. 553. ubi quod vocantur Cavalteri di Brevetto, o di Abito di devotione : Pater Bonannus d. n. 57. d. Laurensins Vigilius de Nicollis allegata gag. 739. fic inquit .. Diplomace Pontificio treantur, & pro libito Ponsificis inter bujus generis Equites quifque conscribitur: d Pater lofeph Francifeus Fonsana d. som. 6. cap: 8. pag. 79.

Coterum Equites Christi facti auctori-37. tate Apostolica gaudent Privilegio Fori, nec requiritur in corum creatione Exequator Regium, fed fufficit creatio Auctoritate Apostolica, ut allegato Sacra Congr. Immunitatis in Saponarien, fen Salernitana 11. Innit 1627, lib. 1. Decret. Panlutis pag. 52. Gr. refert Andreas Ricci in Synopfi Decretorum , & Refolut. Sacra Congr. Immunitatis in Verbo Equites Militia Chriffi n. 1., & 2.

Equites prafati, qui emilerunt Profel. 38. fionem, gaudent exemptione ab Impolitionibus, & Collectis Communitativis, ut in Tudertina gt. Martis 1648. lib. 4. Decr. Panlueis pug. 48. à sergo, de qua d. Riccius in d. Verbo Equites Militia Chrifti n. 4.

Ac gaudent privilegio Exemptionis pro Bonis Commenda. nifi fint de comprehensis in impositionibus de Ordine Sanctiffimi impositis: Urbinaten. 24. lanuarii 1645. Libro 3. Decret. Pan. lat. pag. 244. à sergo relat. à d. Riccio ubi fupra #. 3.

Suntque exempti à Represaliis: Anagni-29. na 11. Februarii 1648. lib. 4. Deeret. Paulutii pag. 40. à tergo, & de ca meminit d. Riccius in d. Verbo B.

quises

quites Militie Christi n. s.

Cum itaque hujus Equeftris Gradus col-40. latio , unice in Summo Romano Pontifice resideat, atque ita hujus Cœtus Equeftris Iupremum Caput sit Romanus Pontifex, hic Catalogum eorundem texemus, incipiendo à Joan. ne XXII. illius Fundatore: cumque alii etiam adfint Equettes Ordines, quorum fimiliter caput Summus Pontifex existit, & de illis Ordinibus fuo loco loquemur, in prasenti Catalogo apponemus etiam notam, fundationum hujusmodi Ordinum, cum specificatione nominum Pontificum ne bis , terque cadem nomina , & Catalogum integre repetamus. Pene confimilis Catalogus habetur apud d. Collector . Gallum d. Tom. z. à pag. 313.

Primus ergo sit Joannes XXII. nuncupatus, qui juxta Ordinem illius no,
minis. Ponnsicum dicendus XXII.
anno 13 19. sundavit Ordinem hunc
JESU CHRISTI. Summum Ponti.
sticatum resut spatto annorum 19.
mensum 3. dierum 28. Abbas Justi
nianus d. cap. 35. pag. 564. Pater
Ignatius. Hiacintus Amat de Graveson Histor, Ecclessifi, tom. 8. Pates
seenda in Tabulis Chronologicis pag.
44. juxta impress. Roma Typiz II.
nussi 1721.

H. Benedictus, vulgo dictus XII. fed juxta Ordinem ilitus nominis Pontiificum dicendus XI. electus Pontifex Romanus 20, Decembris anni 1334. Ecclesiam rexit spatio annorum septem, mensibus quatuor, & dicbus sex: obiit 25. Aprilis anno 1342. d. Instinianus. d. pag. 564. Graveson d. pag. 48.

111. Clemens VI, creatus Pontifex / 7.

Maii anno 1342, sedit annos circiter undecim: obiit 4. Decembris
1352. Iustinianas 6 Grayeson.

ubi fupra ...

IV. Innocentius VI. electus Summus Pontifex die 18. Decembris 1352. fedit annos decem, obitque die 12. Septembris 1362. Inflinianni, de Graweson ubi tupta.

V. Urbanus V. electus summus Pontifex die 23. Septembris anno 1362.
fedit annos hovem: obiit 9. Decembris 1370. Instinianus, & Graveson pexallegati.

VI. Gregorius XI. confectatus fuit Pontifex Maximus die quinta Januarii anno 1371. Icdit annos sprem: obit die 17. mensis, Martii anno 1378. Hie Pontifex Pontificam Sedem Romam revotavit; ab Urbe enim Avenionem in Gallias trandiul lerat Clemens V. natione Gallias, ibique plures alii Summi Pontifices natione Galli Pontificiam Sedematerinuerant, ut Joannes XX I. Julgo dictus XX II. Benedictus XX. Julgo dictus XII. Clemens VI. Innocentius VI. Urbanos V. Infinianus, ubi supra; de Graves (na pag. 45.

VII. Urbanus. Sextus electus Summus Pontifex die octava Aprilis anno 1278., & Rome fedit fpatio annorum undecim, mensium fex, dierum feptem: obiit die 15. Octobris an. no 1389. Tempore Pontificatus . bhujus Urbani VI. dirum. & lacri-... mabile Schisma vexavit Ecclesiam; nam Cardinales ab ejus obedientia recedentes, in Pontificem elegerunt Clementem VII., & dum Urbanus V l. Romz sederet, Clemens VII., & post ipsum Petrus de Luna, vulgo dictus Benedictus XIII. sedebat Avenione . Hocque funeftum Schisma spatio annorum fere quinquaginta duravit, sublatumque fuit in Concilio Generali anno 1414., in quo electus fuit Pontifex Martinus V., & alii tres abdi.

cati, qui de Pontificatu contendebant pertinactier, hoc ett Gregorius XII, joannes XXII., vel ut alii volunt XXIII., & Petrus de Luna, vulgo diclus Benedicius XIII. Sedir Romaz Urbanus VI. per annos undecim, dies septem, obiitque mense Octobiis 1389. Justinianas ubi supragag, 564. Graveson d. som. 8. Par. secanda pag. 45. 6 46.

VIII. Bonifacius Nonus successit Urba, no Sexto die secunda Novembris anno 1380. Sedirque spatio anno-rum quatuordecim, & Mensiumundecim, & doilt an, 1404. In. sirvianus d. pag. 564. Graveson d. Tom. 8. Pares Secunda pag. 46.

IX. Innocentius Septimus, clapfis ab obitu Bonifacti Noni quindecimi diebus electus est Pontifex Maximus die decima septima Octobisanno 1,041, & postquam sedifet spatio annorum duorum, & diebus, 21, obiit die sexia mensis Novembris anno 1,06. Infiniana d. pag. 564. Grávesou d. Tom. 8. Pares Sesuada pag. 46.

K. Gregorius Duodecimus successit Innocentio Septimo anno 1406. Seditque annis duobus, Mensibus sex, & quinque diebus: Infinianni d. pag. \$64. Gravefon d. Tom &. Parte Seennda pag. 46, ubi fubdit, quod cum dictus Gregorius XII. ad retinendum Pontificatum contra folemne przititum ab co Jutamentum, data opera, uteretur tergiversationibus. & collusionibus cum fuo Pontificatus amulo Petro de Luna, dicto Benedicto XIII. Cardinales in Concilio Generali Rifano anno 1409. congregati, tam ipfum Gregorium XII. quam ejus amulum Be. nedictum XIII. exauctorarunt, eosque Schismatis fautores, ac pertinaces declararunt, eis inhibentes,

ne quis corum pro Summo Pon, tifice se gereret.

XI. Alexander V. post exauctoratum Gregorium XII. electus fur a Cardinalibus in Concilio Generali Pisano Pontifex Maximus. Hic ad abolendum Schifma, quod Pfeudo Pontifices Gregorius XIII. & Benedicius XIII. de industria fovebant, strenue navavit operam; Jed illud extinguere non potuit, proje inopinata morte è vivis sublatus die quarra Maji 1410. regnavit octo mensibus: Justinianse pag. 564. Grangon pag. 46.

XII. Joannes vulgo dictus XXIII., qui tamen juxta' feriem Romanorum Pontificum, qui Joannis nominedonati funt, dicendus effet XXII. fuffectus est in locum Alexandri V. fed ad extirpandum Schifma, quod novum in dies suscipiebat incrementum est Pontificatu abdicatus, post regimen annorum quinque, ipso con, sentiente in Generali Concilho Constantiens, quod celebratum est anno 14.4 d. Instinuana d. pag. 564. Gravuson ubi supra pag 47.

XIII. Martinus V. Gc vulgo dictus, qui tamen juxta seriem Romanorum Pontificum, qui Martini nomine. fuerunt infigniti, dicendus est Martinus III. Dictus Martinus V. electus fuit in d. Concilio Generali Constantiens Pontifix Maximus die undecima Novembris anni mila lesimi quadringentesimi decimi septimi. Sub ipfa tandem extinctum est diuturnum Schisma, quod inceperat anno millefimo trecentefimo feptuagefimo octavo, & dura. vit usque ad annum millesmum quadringentesimum vigesimum nonum, quo pseudo Pontifex dictus Clemens VIII. se Martino V. le. gitimo Pontifici subjecit. Sedit Marti.

Martinus V. annos tredecim, menfes tres, ac des duodecim, & obiit Romz die 22 menfis Februa, rii anno millelimo quadringentelimo, primo d. Justinianus pag. 564. Gra-

vefon d. pag. 47.

XIV, Eugenius IV. electus fuit Ponti, fix Maximus die tertia menfis Martin and millesimo quadringentesimo trigesimo primo. Hie Pontifex Concilium Generale Bassiense transtulit Ferrariam, deinde Florentiam, ubi tandem utriusque Ecclefix Grece, & Latinx unio selective perasta estr sedit annos sexuecim minus diebus octo, & obist die 24. mensis Februarii anno millesimo quadringentesimo quadragesimo septimo: Instinianus d. pag. 564. Graveson d. pag. 47.

KV. Nicolaus V. anno 1447, electus fuit Pontifex . Hie restauravit Ec-. clesiz Pacem , quam non parum turbaverant Schismatici , creando . Antipapam dictum Felicem V., qui tandem fuum umbratilem Pontificatum, quem per novem annos post injustam Eugenii IV. Papa depolitionem gellerat, ad pedes Nicolai V. abiectus, ultra abdicavit anno. 1449. Sedit Nicolaus V. annos octo, & dies aliquot; hoc ett secundum d. Iuflinianum dies decem, & novem, obiitque die 24. mensis Martii anno 1455. d Ju-Rinianus d. pag. 564. Gravefor ubi fupra pag. 48.

XVI. Callinus III, electus fuir Ponțifex Maximus die octava Aprilis 1455, fedit annis tribus , & mensibus quatuor, obiitque die octava menfis Augusti 1458, Jufinianus d. pag.

\$64. Gravefon pag. 48.

XVII. Pius II. coronatus est Pontifex Maximus die 19. mensis Augusti ano 1458. Sedit annis sex minus quin que diebus; obiitque die 14. Augusti anno 1464. d. Instinuanus pag. 564. Graveson pag. 48.

XVIII. Paulus II. fuccessit in Pontificatu Pio II., sedit annos septem, obittque die 16, mensis Julii anno 1471. Justivianus d. pag. 364. Gra. veson. pag. 48.

XIX. Sixtus IV. in locum Pauli Secundi electus fuit Summus Pontifex anno 1471. Ecclefiam rexituíque ad annum. 1484. nuo è vita migravit, potiquam fedillet annos tredecim: d. Juffinsanus d. pag. 564. Gravefon pag. 48.

XX. Innocentius VIII. fuccessit Sixto

IV. electus Pontiex, anno (484,
fedit annos septem, menses decem,
dies 27., & obitt die 25. mensis

Julii anno 1492. Justinianus, d. pag.;
564. Graveson pag. 48., & 49.

XXI. Alexander VI. creatus est Pontifex anno 1492., rexit Ecclesiam
annis undecum, obit, enim die
28. mensis Augusti 1503. d. Justiniamus pag. 564. Grawelon pag. 49.
Hic Summus Ponties fundavit Ordinem Equestrem Sancti Georgii,
super quo loquimus, in particulari
Discursi.

XXII. Pus III. fuccessir Alexandro Sexto die 22. mensis Septembris anno 1503. post regimen dierum 26.: obiit enim die 18 Octobris: ejustem anni 1503. d. Justinianum d. pag. 564. Gravusion d. pag. 40.

XXIII. Julius II. successit Pio tertio anno. 1503. seditque usque ad diem 21. Februarii anni 15,13, quo obiit: d. Justinianus d. pag. 564. Grave.

fon pag. 49.

XXIV. Leo Decimus electus fuit Sum.

mus Pontifex 15. Martii anno
1513. naccentem impii Lutheri He.
retim ptofligavit; fedit annos novem, obiitque die prima Decem-

bris anno 1521. d. Inflinianus d., pag. 564. Grawsfon d. pag. 49. Hic Summus Pontifex fundavit Or., dinem Equettrem Sanctorum Petri, & Pauli, de quo legi poterit no., flet Difectufus de illo agens.

XXV. Adrianus VI. electus fuit Summus Pontifex die nona Januarii 1522. fedit annum unum, menfes octo, dies fex, obiitque die 14. Septembris anno 1523. d. Iuffinianus 262. 564. Gravefon d pag. 49.

XXVI. Clemens VII. electus est Summus Pontifex anno 1523. feditque spatio annorum decem, & menfium decem, & feptem dierum, obiitque vigessma quinta Septembris 1534. Infinianus d. pag. 564. Graveson d. pag. 49.

MXVII. Paulus III., eledus Pontifex
Maximus die 13. mensis Octobris
anni millesimi quingentesimi trige,
simi quarti: sedit annos quindecim, obiitque die decima mensis
Novembris anno 1549. Hic convocavit Concilium Generale Florentinum, quod inceptum est anno 1545. d. Instituianus d. pag. 564.
Graveson pag. 49. Hic Summus
Pontifex erexit Ordinem Equitum
Sancti Georgii Ravenne, de quo
vide nostrum Discursum super codem.

XXVIII. Julius III. electus fuit Summus Pontifex die octava menfis Februarii anno 1550., fedit annos quinque, & dies 46., obintque die 23. Martii 1555, Infinianus d. pag. 564. Graveson pag. 51.

XXIX. Marcellus II. electus fuit Romanus Pontifex die nona Aprilis 1555., obiit die trigefima d. menfis Aprilis ejustem anni, Pontificatus sui die wigefimo secundo: d. Instimianus d. pag. 564. Graveson d. 192. 51. XXX. Paulus Quartus, electus est Pontifex Maximus die 23. mensis Maii 1555. sedit annos quatuor, obirt, que die 18. mensis Augusti anni 1559. d. Justinianus d. pag. 564. Grameson d. pag. 51.

XXXI. Pius Quartus, postquam Sedes Pontificia ab obitu Pauli IV. per quatuor menses, & sex dies vacafetet, electus suit Summus Pontifex die vigesima tertia mensis Decembris anno 1550, sedit annos quinque, menses undecim, & dies quindecim; obiitque die nona mensis Decembris anni 1565. Sub hoc Pontifice Synodus Generalis Tridentina finem accepit anno 1563. d. Ju. sinianus d. pag. 564. Graveson d. pag. 50. Hic Summus Pontifex sundavit Ordinem Equitum Piorama

XXXII. Sanctus Pius V, electus fuit Pontifex Maximus die feptima-Menfis Januarii anni 1566, Sanctuffime Ecclesiam texit usque ad annum 1572, quo ad vitam immortalem transiit Kalendis Maii i Justinianus d. pag. 564. Gravesop d.

Partecipantium Calcaris autei.

pag. 51.

XXXIII. Gregorius XIII. die 13,

XXIII. Gregorius XIII. die 13,

Maii anno 1572. electus fuit Pontifex Maximus; fedit annos duodecim, obiitque die decima Menfis

Aprilis anni 1585. d. Jafinianus

d. pag. 564. Gravefon d. pag. 51.

XXXIV. Sixtus Quintus die 24. Menfis Aprilis anni 1585, electus fuit Summus Pontifex, obiitque die 27. Augusti anno 1590. Pontifiacatus vero sui anno sexto per quatuor Menses, & tres dies inchoato: d. justinianus d. pag. 564. Grameson d. pag. 51. Hic Pontifex fundavit Ordinem Equitum Lauretanorum Participantium.

XXXV. Urbanus VII., electus fuit

Summus Pontifex die 15. Septembris anni 1590., brevissimus fuit ejus Pontificatus; unde sedit per dies dumtaxat duodecim, & ad Deum migravit die 27. Mensis Septembris anno 1590. d. Justinianus d. pag. 564. Gravefon. d. pag. 51.

XXXVI. Gregorius XIV. fuccessit Urbano Septimo, electus Summus Pontifex anno 1590. Sedit Menses dumtaxat decem, & dies decem, obiitque die 15. Octobris anno 1591. d. Justinianus d. pag. 564.

Gravefon d. pag. 51.

XXXVII. Innocentius IX. electus est Summus Pontifex anno 1591. Sedit duos tantummodo Menfes, o biitque die 30. Decembris anni 1591. d. Juffinianus d. pag 564. d. Gravefon d. pag. 51.

XXXVIII. Clemens VIII. die trigesima Mensis Ianuarii 1592. electus Summus Pontifex, Sedit Annos tredecim & triginta tribus diebus, obiitque die tertia Martii 1605. Instinianus d. pag. 564. Gravefon

MXXIX. Leo XI. electus fuit Pontifex Maximus die prima Aprilis 160c. Sedit per viginti feptem dies, & mortuus eft die 27. ejuidem. Mensis, & anni, & sic Ecclesiz oftensus magis, quam datus, ut loquitur Elogium, quod legitur in ejus Sepulchro in Vaticana Ec. clesia: d. Instinianus d. pag. 564. Gravefon d. pag. 52.

KL. Paulus V. electus fuit Pontifex Maximus die 17. Maii anno 1605. Sedit annos quindecim, Mensibus octo, diebus duodecim. Obiit die 28. Januarii 1621. d. Iustinianns d. pag 564. Graveson ditta pag. 52. Hic Summus Pontifex rettau. ravit Militiam CHRISTI, & funda. vit Ordinem JESUS & MARIÆ.

XL1. Gregorius XV. electus fuit Pontifex Summus die nona Menfig Februarii 1621. Sedit annos duos, Menses quinque, obiitque die octava Menfis Julii anno 1623. Infinianus d. pag. 564. Gravefon d. pag. 52.

XLII. Urbanus VIII. creatus fuit Summus Pontifex die fexta Menfis Augusti auno 1623., fedit annis 20. Menfibus 11., diebus 22., obiitque die 29 Menfis Julii anno 1644. Iuftinianus ubi fupra pag. 565. Gravefin. pag. 52.

XLIII. Innocentius X. pofiquam ab obitu Urbani VIII. vacaftet Sedes Mense uno, & dichus octodecim, electus eit Poptifex Maximus die 15. mensis Septembris anno 1644. Sedit annos decem, Mensibus tribus, & diebus duobus supra viginti, & obiit die 7. Januarii 1655. Justinianus pag 565. Graveson pag. 52. 6 53.

XLIV. Alexander VII. post inter Pontiflcium trium Mensium ab obitu Innocentii X. electus eft Pontifex Maximus die 7. Aprilis 1655. Sedit annis duodecim, Mense uno, diebus quindecim, obiitque die 22. Maii anno 1667. d. lustinianus pag. 565. Gravefon pag. 53,

XLV. Clemens IX. pottquam ab obitu Alexandri VII. Sedes Pontificia vacailet diebus 28. electus eft Romanus Pontifex die 20. Mensis Junii anno 1667., fedit annis duobus, mentibus quinque, diebus 20. obiitque die nona Mensis Decembris anno 1669. Inflinianus d. pag. 565. Gravefon d. pag. 53.

XLVI. Clemens X. post inter Pontificium mensium quaruor, & die. rum 20. a morte Clementis Noni, electus ett Pontifex Maximus die

die 29. Mensis Aprilis, and 1670. sedit annis sex, mentibus duodus, & diebus 22., obitque die 22. mensis Julii anno 1676. d. lustinianus pag. 565. Graveson d. pag.

XLVII. Innocentius XI., cum Apostoftolica Sedes vacasset duobus Menfibus post obstum Clementis X.
clectus est in Pontificem Maximum
die undecima Septembris anno
1676, sedit annis duodecim, Menfibus decem, diebus novem, obistque die 3 st. Mensis Justi anno
1689, d. Iussianus d. pag. 565.
Graveson d. pag. 53.
XLVIII. Alexander VIII, clectus est

XLVIII. Alexander VIII. electus eft Pontifex Maximus die 6. Menfis Octobris anno 1689. fedit anno uno, Menfibus tribus, diebus vi ginti quatuor, obirque Kalendis Pebruarii anno 1691. d. Juffinianus d. pag. 565. Gravefon pag. 52., &

54-

XLIX. Innocentius XII. postquam ab obitu Alexandri VIII. Sedes Apo. stolica vacasset per Menses quinque, & dies duodecim, clestus sut Romanus Pontifex die 12. Mensis Julii anno 1691. sedit an, nis novem, mensibus duodus, diebus quindecim, obitque die 28. mensis Septembtis anno 1700. Graveson ubi supra pag. 54.

L. Clemens XI. poisquam ab obitu Innocentii XII. fedes vacasset mense uno, & diebus viginti septem, electus est Pontifex maximus die 23. mensis Novembtis anno 1700. sedit annis viginti, mensibus tribus, diebus viginti quatuor, obiit que die decima nona Martii anno 1721. d. Grawsson pag. 54.

LI. Innocentius XIII. postquam ob obitu Clementis XI. vacasset Sedes mense uno, & diebus novemdecim, electus est Summus Pontifex die octava mensis Maii ann mullesmi septingentesimi vigesimi primi, coronatus die 18. ejustem mensis d. anni 1721. d. Graveson d. pag.

Lll. Benedictus XIII. electus fuit Summus Pontifex die 29. Maii 1724. Coronatus quarta Junii d.

1724.

L111. Clemens X11. electus Summus Pontifex 12. Julii 1730. coronatus 16. ejufdem menfis Julii d. an. no 1730.

LIV. Benedictus XIV. electus Summus Pontifex die 17. Augusti 1740. coronatus 12. Augusti d, 1740.

Diletto filio Ioanni Petro Theodoro de Relac Laico Nobili Oloren Dia.

#### BENEDICTUS PAPA XIV.

Ilecte fili, falutem &c. Religio. nis zelus, vitz &c. Nos indu-" cunt , ut tuz dignitati libenter 41. ,, confulamus . Hinc eft , quod , Nos volentes Te, qui ob meliori, ,s ris vite frugem in Militia Jefu " Chriti Sancti Benedicti, feu alte-, rius Ordinis una cum dilectis filiis ,, ilius magno Magittro, feu Admi. ", niuratore, & Fratribus Militibus ", fub regulari habitu virtutum Do. ,, mino famulari defideras, in tuo , laudabili propolito hujulmodi con-,, fovere, Teque pramiflorum merito. , rum tuorum intuitu fpecialibus &c. " volentes, & à quibulvis &c. cen-, fentes, supplicationibus tuo nomine " &c. inclinati, Tibi, ut à Venerabili , Fratre Episcopo Tullen., cui ad hoc " plenam per presentes facultatem. ,, tribuimus, accitis, & in hoc fibi , affittentibus uno, seu duobus di-,, cte, quatenus verò non adfint, alterius

#### Tomus Secundus Difeurfus CXXV. & CXXVI. 295

" terius Militia, Fratribus, quem, ,, vel quos duxeris eligendum, feu , eligendos , habitum per Fratres " Milites Militiz predictz gestari fo. , litum fuscipere, illumque publice , gestare, ac in illius manibus pro-,, festionem per eosdem emitti con-" fueram expreile etiam in continenti , post habitus huiusmodi susceptiohem emittere regulares, nec non-" poliquam habitum hujufmodi fu sceperis, & professionem emiseris, i, ut prafertur, omnibus, & fingulis , privilegiis, immunitatibus, exem-" ptionibus, & przrogativis, quibus , alii Militix hujusmodi Equites, e-, tiam qui habitum à Rege Portu-, galliz dicte perpetuo Administrato-, re per Sedem Apostolicam deputa-,, to susceperunt , & professionem , prædictos in illius manibus emife-" runt, de jure, ufu, & consuetu-,, dine, aut alias quomodolibet u. , tuntur, fruuntur, & gaudent, ac " uti, frui, & gaudere pollunt, & ,, poterunt, quomodolibet in futu-,, rum, pari modo uti, frui, & gau-, dere libere, & licite valeas, Au-, ctoritate Apottolica , tenore præ-, fentium concedimus, & indulge-, mus; Non obitantibus Confitutio. ", nibus, & Ordinationibus Apolto. , licis, ac memoratz Militie etiam " &c. consuetudinibus, stabilimentis, ulibus, & naturis, privilegiis quo-,, que, indultis &c. Apotiolicis eidem Militie, ejusque magno Magistro, " feu Administratori , & fratribus " Militibus, aliifque Superioribus, & personis sub quibuscumque tenoribus, & formis, ac alias in con-" trarium premissorum &c. innovatis, " Quibus omnibus, & fingulis, il-" lorum tenore &c. derogamus, cœ-" terisque contrariis, quibuscumque. " Datum.

" Dilecto filio Ludovico Stanislao de " Tremoville Laico Nobili Paristen.

,, Dice.
BENEDICTUS PP. XIV.

"Dilecte fin , falutem &c. Religionis "Zelus, vita &c. Nos inducunt, ut ", tug &c, defideras &c. ut à Vene-", rabili Episcopo.

DISCURSUS CXXVI.

# JESU CHRISTI SEU SCCIETATIS JESU CHRISTI

ARGUMENTO

Et Summario non indiget.

Nno 1459. Pius II. Pontifex ma-A ximus Equettrem Ordinem inmituit fub titulo Societatis Jefu, ut illius Equites contra Turcas pugnarent, cui ttrenui Milites se adscripse. runt: unde legimus, quod Guillelmus della Torretta, qui tunc temporis pro Galliarum Rege in Exercitu ejusdem Regis in Italia gloriose militabat, cum votum in Equettrem. hanc Societatem ingrediendi emififlet, recurfum habuit Toretta ad Summum Pontificem Pium II., ut apud Carolum VII. Franciz Regem agere dignaretur, pro licentia, dimisso illius servitio, assumendi prafatam Societatem. & emillum Votum adımplendi, prout de facto Summus Pontifex Epitolam Regi fcripfit datama Mantuz 3. Octobris 1459., in qua-Pontifex teltatur eum elegisse dictum Torrettam in propagatorem hujus novi Ordinis. De d. autem Epitiola meminit Leibnigins, refertque in suo Co.

dice Gentium, & omnia hac exponit Historia Gallico idiomate feripta Ordin. Monasticorum, Religiosorum, & Militarium in nostram Italicam Linguam travilat, à Patre Ioseph Francisco Fontana Congregationis Massis Dei tom 8. cap. 38. pag. 381., & sq. junta impres. Luca Typis Josephi Salani, & Vincensii Giuntsui 1739.

piscursus cxxvii. Jesus, et mariæ in urbe

ARGUMENTO,

Et Summario non indiget .

E quo tempore, & à quibus Mi. litaris , & Equester hic Ordo fuerit institutus , fatis non liquet , ut inquit Abbas Justinianus in Historia Chronologica Ordin. Equeftr. Parte Secunda cap. 35. pag. 563. Fuille. institutum tempore Joannis XXII. videtur tenere Joseph Micheli in Thefau. ro Militari : fed eum involute loqui observat d. Justinianus . Fundarum fuiffe à Paulo V. anno 1615. scriptum reliquit eruditus Dominus Frideri. ens S. R. I. Comes in Koden Sapieba Caftellanus Trocenfis &c. Eques Or. dinis Aquila Alba in Regno Polonia in Corollario Ordines in Christianisate existentes consinence, in verbo Telus Maria pag. 289. impreff. in calce Traff. cui Titulus Adnotationes Historica de Origine &c. Ordinis Equitum Aquila Alba in Regno Polonia impress. Colonia apud Adamum Cholinum an, no 1730., in quo Corollario ubi fupra fubdit, quod hic Ordo jam de, fat .

Sic etiam institutum suisse à Paulo V.
asserit Pater Honorasus à Sansta Moria Carmelisa Excalecatus Disfersarions Hissoriques, & Crisiques sur
la Chevalerie Ancienne, & Modenne
lib. 1, Disfers. 1. Are. 1. pag. 140.
juxea impress. Parissensem Typis Pesri Francisci Offart 1718., sic quo que Collettor Gallus Hissoire des Ordres Militaires, on des Chevalters
som. 4, pag. 222, juxea impress. An felodami Typis Petri Branel 1721.

Nihilo tamen minus hujus Equeftris Militaris Ordinis institutores fuise tres conspicuos Viros, ex antiquis Monumentis colligi testatur predictus Instinianus. Atque ita non improbabiliter afferi potelt, fuiffe restauratum tempore Pontificatus Pauli V. Scriptores siquidem uno ore notant, Ordinem floruille in Apostolico Solio sedente Paulo V. Pacer Iofeph Franciscus Fontana Mediolanenfis Congregatio. nis Matris Dei in Hiftoria Ordin. Monaftic. Ge. & Militarium Gallice scripta, & per d. Patrem Fontanam in Italicum idioma translata tom. 8. cap. 58. pag. 384. juxta impreff. Luca Typis losephi Salani, & Vincentii Ginutini anno 1739.

Hoc certum, quod pro tuitione Ditionis Ecclesialica, ac ab Hodium incussionis defensione contra Insideles, & Harericos fundatus fuit, & erectus inc Ordo Militaris, & quod tempore Pontificatus fan. me. Pauli Papa V. florebat, ut concordant Scribentes superius allegati, Iussimansi, & Collettor Gallus ubi fupra, & Faier Honorasus à Santia Maria. d. pag. 140. d. Paser Fonsana d. pag. 384.

Ordinis Tessera Crux erat forma octangulari 'ad instar Crucis Religionis Sancti Joanuis Hierosolymitani, sed çoloris cœrulei, auto tamen circumdata.

data, & in ejusdem Crucis centro venerabile conspiciebatur Nomen JE-SU aureum ex una parte, & ex alia-Sanctissimz Virginis Mariz, quz. Crux deferebatur. pendens. dalla: Bot: toniera, ut concorditer feribunt omnes przdicti Auctores: in colose qui dem cœruleo fignificare voluerunt colorem Vettis, quo pingitur Imago. Sancisfima Virginis Maria, qui co. lor eft coruleus. Hincque Equites. vocabantur Equises Jesu, & Maria: d. Fonrana pag. 384. Formaque ejufdem-Crucis impressa habetur apud d: Inflimianum pag. 562. P. Philippum Bonan. in d. Catalogo Ordin. Equeftrium n. 58., of in Catalogo omnium Infignium: (ub n. 52., & in d. Collettore Gallo.d. som. 4. pag. 252. & feq:

Toga Capitularis Equitum est alba ex. lana, & ferico undulata, & fic capripilicio, & ut dicimus Ciambellorso. eui affuta erat Crux Ordinis e parte finistra confecta, ut dicitur, di rafobianco il bordo, & Nomen Jefu, ut dicitur. di ricamo d'oro: allegati Auctores, dictulque Fourana pag: 384.

Pigura vero Equitis tali Toga indutis vilitur in d. Catalogo Equeftrium Or. dinum Patris Bonanni n. 58. Colle. Hore Gallo d. Hiftoire des Ordres Mi. lisaires , on des Chemaliers som. 4. pug. 252. juxta impreß. Amstelodami Typis Petri Brunel anno 1721.

Predicta Crux communis erar omnibus Equitibus, hoc folum intercedente. discrimine, quod Servientes Armo. rum deferebant in Vefte alba di Saga, ur Nos vocamus; Capellani vero folum fupra Pallium : Inflinianus d. pag. \$63.

In huius Ordinis exectione flarurum fuir fundare Commendas numero trigintatres in memoriam triginta trium annorum Domini nodri JESU CHRI, STI: Infinianas d. pag. 563. d. Col.

lettor Gallus page 253.

Suis conitabat Gradibus hec Religio: aderat fiquidem gradus magnæ Ciucis, hoc est apud eofdem. Equites Prior: aderant. pariter. Servientes. Armorum, & Capellani, quibus omnibus totique Ordini przerat magnus Magifter: d. Inflinianus, Hie magnus Magifter eligebatur hoc modo. Ex numero Equitum Priorum in Concilto. rio Eminentiffimorum Cardinalium à Summo Pontifice tres feligebantur præ cæteris magis digni; deinde in. Capitulo Generali Ordinis, quod Rome congregabatur, & ad quod Pon. tificis Monitorio pro magni Magittri electione vocabantur Equites Status Ecclesiastici; Equites autem, qui non erant ex Statu Ecclesiastico, monebantur ad interessendum, fed interesse. non tenebantur; eidem ergo tres felecti proponebantur, & unus ex illis in magnum Magistrum eligebatur, & confirmabatur, ut inquit luftinianus dipag 562. 5 feq. Collector Gallus di somi 4. pag. 252., & feq. Paser Ronanmus d. n. 8. d. Pater Fontana d. par. 284..

Qui magnus Magitter Crucem Ordinis magnam gerebat in pectore, ut dicitur. di Rafo : d. Inflinianne pag. 163. d. Collector Gallus pag. 253.

Auctoritate pollebat magnus Magister, conferendi ex gratia Justitiz Crucem tribus Equinbus in qualibet Provineia, quamvis in ipfis fufficientes Nobilitatis probationes deficerent, dum. modo tamen Commendam fundarent reditus annui fcutorum bis centum, que Commenda ab ipfor Fundatore. fua vita durante poffidebatur, & poft illius mortem ad Religionem devol. vebatur, & tunc à Religione con. ferebatur Equitibus jure Antianitatis: d. Inflinianus pag. 563. d. Collettor d. pag. 252., & feg. d. Pater Fonse-24

na d. pag. 384.

In calu autem mortis unius ex przdi. tribus Equitibus in qualiber Provincia ut supra creatis à magno Magittro, poterat hic confimilems alium creare, ut profequitur d. Tu. finianus d. pag. 563. d. Collettor Gallus d. pag. 253. d. Fontana pag. 385.

Ut quis in hunc Ordinem in gradu Equitis ex iustitia reciperetur, teneba. tur conficere Probationes genero-fa Nobilitatis, eo modo, & forma, que fiunt in Ordine Sancti Joannis Hierosolymitani, idest Melitensis: Jufin. d. pag. 563. d. Fontane pag. 385.

Que Probationes confici debebant per manus Commendatoriorum, de quibus infra : d. Infinianns d. pag.

562. d. Fonsana pag. 285.

Sic ex justitia aggregatus Eques huic Ordini, fi effet ex Statu temporali Ecclefiattico, non autem extra Statum Pontificium, tenebatur propriis fumptibus Equum cum Armis manutenere, ut dicitur Corfaletto, e Lancia; Servientes vero Armorum, loco lancez, ut dicitur il Mofebetto: d. luftinianus d. pag 563. d. Collettor Gallus pag. 253. d. Fontana d. pag. 3%5.

Pari modo Equites hujus Ordinis, qui erant e Statu Pontificio, vigore Brevis Summi Pontificis, fruebantur exemptione à quocumque foro, tum in causis Civilibus, tum Criminalibus, quarum cognitio spectabat ad ma. gnum Magistrum : Equites vero extra Statum Ecclesiatticum jurisdictioni Principum Naturalium eorupdem, ut notat d. Iuftinianus d. pag. 563. d. Fontana d. pag. 385.

Vaffalli autem Status Ecclefiaftici tene. bantur ire Romam pro electione magni Magistri; alii autem ad id nontenebantur, Omnes quidem Status Ecclefiastici, sicut & extra Statum vove-

bant defendere S. Ecclebam, & Statum Ecclesiatticum: d. Fontana pag. 285. Commendatores dictarum Commendarum triginta trium vocabantur magnæ Cruces, in quorum Commendatorum numerum in cafu mortis alicujus, jure antianitatis succedebant ;alii Equites. Prasidebant ifti Commendatores Provinciis, ipsisque commissa erat residentia in una ex Civitatibus earundem Provinciarum, vel deputare poterant, loco corundem, alium Equitem corum Locumtenentem . Ipsi negotia Religionis administra, bent, dependenter tamen à Concilio Ordinis, ad quod, in magnis spectabat proferre judicium: d. luflinia. uns pag. 563. d. Fentana ubi fupra. Iidem reditus Ordinis exigebant, nec

non, ut dicitur, i Paffaggi: Jufinia. nus d. pag. 563. Fontana loco praal. legate.

Ipfi Equites armabant, cunctaque omnia peragebant ex suprema Concilii Commissione, cui exactam corundem Administrationis rationem reddere tenebantur: d. Inftinianus d. pag: 562.

Quilibet ex ipsis plenariam auctoritatem. habebat fibi eligendi Capellanum pro celebratione Misse in Ecclesia existente in Provincia : d. Inflinianus d.

pag. \$63.

Diximus, quod hic. Ordo a Summo Pontifice erectus sub suo vivebat Magittro, qui eligebatur ab Equitibus" . eo modo, & forma, quam fupra. descriplimus; hoc est cum przeicctione dictorum trium Priorum facta a Summo Pontifice, ex quibus tribus propolitis, Capitulum deinde unum eligebat in magnum Magistrum : cumque hinc fubstantialiter Supremum jus resideat in Summo Pontifice, loco Catalogi magnorum . Magistrorum, flabit Catalogus Summorum Pontificum; & fic videri porerit . No. menmenclatura, quam adducimus in calce Discursus de Ordine JESU CHRI-

STI Postificio .

Valde probabile eft, quod hujus Ordi, nis inititutio nullum eff clum habuerit; vel fi habuit, brevi tempore du raverit; ut inquit fape allegatus Paser fonzana som. 8, pag. 385.

#### DISCURSUS CXXVIII

# S. JOANNIS BAPTISTÆ HIEROSOLYMITANI

SECTIO I.

#### ARGUMENTUM

Recenfentur varie Scriptorum affertiones circa antiquitatem originis hujus Religionis Hierofolymitana.

#### SUMMARIUM

- P Lures affersiones enumerantur circa antiquitation originis Ordinis Hierofolymitans, & n. 2, 3, 4, 5,, 66.
- f. Reiseinneur dieta Scripsorum affersiones. Ex illis posest deducs exemplariger Institutso.

7. Ordinis bujus Institutio prasiguratur in Apocalypsi cap. 19.

8. Institutor Ordinis fuit Beatus Gbe-

rardus.

- 9. Gherardum alii dicunt fuisse Palastinum Eremitam Fratrem Lascum Montis Carmeli.
- 30. Reiicisur opinio de duobus Gherardis.
- 11. Alii tenent d. Gherardum fuisse Frasrem Conversum Ordinis Augustaniani.
- 13. Alie dicunt fuiße Episcopum.
- 13. Gherardus pradictus fuit Natione

Gallus, Tolofanus, ex Familia Didier, vel Tom.

14. Als dicunt esse naturalem de Mar, riguez, boc est de Maritima Colonia in Provincia.

Gherardus fuit Nobilis Sanguine.

 Ilium fu fe Amalphicanum ex antiqua Civicase Scala in Regna Neapolis, in Principacu citeriori, magic probabile est.

Gherardus fuis Institutor Ordinis.
 Exponstur prima constructio Ordinis.
 Hierofolymitani fatta à Gherardo in Hospitali.
 full Titulo Saudi Joannis

Hierofolymitani .

17. Bodem sempore fuit ad sicasum Mo. nasteriam, & Hospitale S. Maria Magdaleua pro Fæminis in Hospitali recipiendis, cui preciat Agnes Nobi. lis tæmina Romana.

He fuisse sub Rgula Sancti Augu. Tini, ab aliquo prasenditur.

Eynt figura, apud quos reperiatur.

18. Idem Gherardus | le fepuravit à Jurifdificone Abbasis Santta Maria de,
Latina, & novo confracto Xenodo.
chio prope Salomonis Templum, fab
Tisuo Santti Joannis Baptifia, ibiaem cum fuis munus Hofpitalaris impenjan exercebat.

Littus Fratres nomen babebant Fratrum Hospitalariorum Santli Januis Hierosolymitans, & n. 20. 21., & 22.

- 19. Santla Civitas Hierufalem fuse recuperata à manibus Barbarorum à Duce Buglioneo anno 1999, & perpenditut, qua die bac Vistoria evenecis.
- 20. Circa finem undecimi Seculi Gherardui fnam Keligionem Hofpisalariam perfecie, & n. 21., & 22. Inflicticum omnium primus confirmavit noster Palbalis II.
- 23, Locus Fundationis Hospitalis, & Religionis Hierosolymitana, secundum Auttores, fuis Canaculum, in quo Sal.

Vasor

vator noster postremam celebravit Co. nam,

24. Conciliantur discordes Opiniones fa. per peradictis Narrationibus, & n. 25. X 26.

27. Explicatur Sacram Religionem fuiffe semper sub situlo Santti Joannis Baptifta, & n. 28. 29. 30. 31,, & 3 2.

Santtam Religionem militare sub propria Regula senens aliqui; fed illis resettis

33. Oftendiur Religionem Hierofolymi. sanam m listare sub Regula Santli Augustini, & respondetur contrarium cenencibus, & n. 34.

35. Crux alba plana fuis Teffera à Gherardo prascripsa. Delle Craces figura apud quos babea.

tur .

Reifeitur Pater Bonannus.

26. Raymundus de Podio in Capitulo Generali commutavis Crucem planam in oftogonam,

37. Duplex eff Crux offogona; alia ex auro, ut diestur imaltata di bianco, pro Militibut, qui adbuc non emiseruns Professionem .

- Alia mugis ampla, qua fit ex tela limea alba, qua affusa Vesti nigra, e finifiro lasere defertur ab illis, qui Professionem emiserunt .

38. Color Veffis poteft effe non folum niger, fed enjuscumque alterius qualitatis .

Reincitur Alexanie Roff.

39. Ditta Cruce , Le Vette uti poffunt Beneficiati.

40. Qui poffint, & qui non , deferre Crucem auream, & n. 41. 42. 43. , & 44.

45. Servienter Armorum cum licentia. magni Magistri deferre possuns Crucem auream .

A6. Belli cempore, quam Veftem deferant Milises Hierofolymisani .

47. Figura Equitis d. Vefte Militari induce apud quos Sereptores babeatur, & quemodo vocesur, & n. 48.

49. Scemma S. Religionis , & illius Vexillum continet Crucem albam pla-

Magni Magistri Habitus describitur. 50. Deferibitur Habitus Capitularis & essam magna Crucis, & D. 51.52.

54. Equises bujus Ordinis prafidentes in Concilio genentur gerere Veftem ,

quam Cloccam worans.

55. Adfunt flatuti dies , quibus Equites ferre debent Togam Capitalarem, scilices Il Manto di Punta,

56. Eundem Habitum deferunt quarantena, wel septena pena subietti .

57. Sic Reus comparens in Squardio. 58. Defunctus Eques Professus Sepelini debes cum ditta Vefte.

59. In emittenda Professione Eques ge, Hare debes candem Veftem.

60. Habitus Novitiorum confiftit in de. latione parva Crucis avrea.

DISCURSUS CXXVIII.

# S. JOANNIS BAPTISTÆ HIEROSOLYMITANI

#### SECTIO

On defuerunt eruditi exteroquin antiquitate foliciti, Religionis hujus 1. Nobiliffimique Militaris Ordinis Sancti Joannis Hierosolymitani Originem , jam inde ufque à veruttiffimis Seculis repetentes, fcriptum reliquerunt, exordium metiendum detempore Samuelis Prchpetz, quo Hof. pitale Hierosolymitanum constructum.

fuit. Scoti simpliciter hac opinione relata. Icribit Jacobus Bossus in Historia desta Saria Religiones. & E. qu. Irus Milicia Santh Joannes Historya stati lib. s. Jab lis. D. 202. 7. justa tertiam impressonem Typis Historia. Advings Vanctus 1695.

All Correct afferent ab ipfis Machabe. 2. it ile a feutto manuferipto in Mehte Archivio exidente, ac in Biblio. theta Cambii Celaizuguitani Carmelitarum ad litteram refert Mar. ens Autonins Alegre de Cafanate in Paradis, Carmel, decor. Stat. 4. Atat. 13. cap. 2. 101 - Initium bajus Reli. 3. giouis fuit , fi gravissimo ejusdem. Monumen.o fideliter ex Maita Ar. chivio edulto, manaque fideliffimi Mi litis Malie exarato adbibenda crit fides , Canobium , fen Xenodochium. quoddam Hierofolymis , à sempore Ma. shabeorum erectum pro sublevandis necefficatibus agrocantium militum, wel fepeliendis isfdem in Bello occifis. Cam igitur fub regimine Joannis Hir. sani Equitis Nobilissimi, ingenuique Propheta Inda Machabeorum Ducis Successoris Civitas Santta ab Antigo. no Epiphane tetra obfidione premere. sur, coallus eft Hircanus reconditi Thefauri , in monumento David , partem unam exhibere, ut obsessi respirare ab inimico aliquando poffene, d. G parcem pro adificando Canobio (fic loquitur manuscriptum citatum) fen Xenodochio, ad imitationem San. Hi Juda Machabei largiter expendere, nbi egroti curarentur, & cura pro mortuis sepeliendis susciperesur ab aliquibus inibi degentibus Viris. Xeno. docbium boc Hircani, at vetuftiffima tradunt Militaris bujus Ordinis monumenta, ufque ad tempora pervenis Christi, qui illud sua pluries sacravis sacratissima prasentia, mul-

saque miranda ferunt , & eximia.

Charitatis, & Amoris Opera, sume fuis Apostolis operatum effe in po. Hajus Canobis , feu Xenodochis pias in pauperes exercicamenca , ufque ad sempora Titi , & Veffefiani pardura. runt, & capta à Tito Civitate de, fecere, ut poftea tempore dante, in. Canobio duo Carmelstarum Sexus utrinfque, quod credemus, nt offerisur, dira illa Ties perfeentione tranfalla, eregerentur. Ea propter interim Peregrini undique vifindi Sa. S. eri Sepuicbri Servatoris IESU fta. dio ibi confluences, dire à Barbaris vexati, presi fame, arumnis af. ficht, fine Dimo , fine Protectione , O umbraculo, bac , illacque erran. tes mifere peribant. Quorum mifertus pro cordis fus affella pius quidam. post multa cempora Religiofus Vir ( quem vet fiffima Hiftoria Girar vocant, nofra Gerardum ) ad imi. tationem antiqui illius Juda, & devotiffimi Hircani Canobii, fen Xeno. chii , e duobus illis Canobiis, Viro. rum uno , & alsero faminarum . jumpridem erettis à Carmelitis , & injurus Barbarerum pene depopulatis, qua prope Christi Sepulchrum fuerans erecta, dno Xenodochia Gerardus ille , qui Procuratoris vices pro Abbate Carmels in Canobio Santtimomalium gerebat . fruxit; cui nomen uni dedis Sanchi Joannis Baptifta; alii ausem pro reficiendis Mulieri. bus erigebatur Santle Maria Magdaleng. Feriur ab alies infignitum efe primam nomine Santte Marie de Latina Ge. Hactenus transcripta habenter ctiam, apud Patrem Jo. Baptiflam de Legana Marritenfem Carmel. in Annal. Ord. Beatiff. Virg. de Monte Carmeli tom. 3. ad annos Chrifti 1118. pag. 541., & feq juxta impreß. Roma Typis Mafcardi 1652. d. Jacobus Bofins pag. 7.

Scri-

Scribunt alii, emersisse temporibus Julii Cefaris Romanz Reipublicz Dietatoris, & Antiochi Principis Antiochiz, ac Hierusalem, qui d. Xenodochium iterum rezdificavit, expreffo Chrifti Domini jullu, licet nondum in terris nati : ajunt enim, Christum Dominum in fomnis apparuisse d. Antiocho, & Sacerdoti Melchiat, illisque juffille, ut thefauri, quos d. Melchiat rupto Sepulchro David impiè extraxe. rat, expenderentur in Fabrica, & restauratione antedicti Hospitalis Hierofolymitani, cujus primum Rectorem fuille dicunt Zachariam Prophetam Patrem S. Joannis Baptifix, juxta ca que refert d. Bofins d. pag. 7.

Incapille hunc Ordinem putant alii sempore Aposholorum, en quod tune invenitur in Hierufalem bonestus Conventus migro Habitu propter mortem Christi, vestimento suo exteriori Cruesta, vestimento suo exteriori Cruesta, dei mortem de militandum, di bellandum, sed posius ad orandum, di a Bellatoribus mala patiendum instrustus; qui quidem Ordo non duravit, sed perenne Civitate Hierufalem per Titum, di ispe periit: ita setti Arnoldus Bossus libr. 1. Speens. Historiar. cap. 19. cujus vetba habentur etiam apud d. Partem Le zanam Tom. 3. ad Annum Christi 1108. pag. 539.

Ex receniitis tamen Narrationibus, veluti res dispartats continentibus, vera hujus Militaris Equestris Religio-6, nis origo nequaquam sumi potest, nec argui non interrupta successio. Hinc eastem expositiones parvi pendunt Hiltorici, quos inter d. Bosias in supra allegatis locis; Hieronymus Marulli Commendator bujus Hierosymus Marulli Commendator bujus Hierosofymisana Religions in Volumina. Vice de Gran Maestri della Sagra Religione di S. Giovanni Gerosolimisano pag. 4. junta impress. Neapolis Typir Oflavii Beltrami 1636. Unde folummodo afleri potett, quod hic Hospitalariorum Equitum Militaris Ordo, exemplariter a pradictis potust emanare, & inflitutionem per imitationem sottiri.

Sed antequam historice referamus Originem, ut cuncta cumulemus, rem pranarremus oportet; hujus nempe 7. Hierofolymitanz Religionis Inftitutionem, celeberrima Divi Joannis Apottoli, & Evangeliftz Prophetica illa visione, quam in Apecalypsi cap. 19. describit , prenunciatam , & prefiguratam fuille. Sic varii Scripturz S. Expositores Interpretesque sentiunt, quos inter Nicolaus de Lyra in Apo-Rilla fuper Gloßa Ordinaria ind. cap. 19. Apocalyps, qui hac habet. Es Exerciens, qui suns in Celo, idest Templarii, & Hospitalarii, quorum tune Ordines fuerunt instituti ad milicandum contra Adversarios Christi . Georgius Cdero in Parcitionibus Theologicis Tabula 261. Super d. cap. 19. inquit - Non iniuria ver. bum vocabatur Dei , quem Exercisus Cali , boc eft Hospitalariorum , Templariorum, & Theutonicorum Milieum sequebaneus Ordines, in Equis albis, in Inflitia, & Santtitate. Idemque Georgius in Tabul 195. fub. dit, hoc duxille à Petro Anreolo; prædictaque in decus, & laudem hujus Ordinis habentur etiam apud Iacobum Rofium in d. Historia Religionis Hierosolymitana d. libr. 1. pag. 9.

Nunc verz originis, verique exordii, ac genealogicz Historiz feriem expo8. namus. Sane in comperto est, & documentis constat, Nobilissimz hujus, Militarisque Religionis Fundatorem, & Institutorem fuisse Beatum Gherardum, sanguine non minus, quam Sanctimonia Nobilem: ex qua

vero

vero Natione fuerit, sub Judice liseft. quam indecisam reinquant Scriptores, quos inter Bofins in d. Hiftoria lib. 2. pag. 54. Abb. Iufeinianus Hifso. rie Chronologiche dell' Origine degl' Ordini Militari Parte Prima cap. 21. Sunt quippe, qui suttinent d. Gherardum fuille natione Palzitinum, ut vi-9. dere eit apud Alegre de Cafanate in Paradifo Carmel. cap. 3. litumque Gherardum fuille Eremitam, feu Fratrem Montis Carmeli, & quidem Fratrem Laicum, comprobare nititur dodus Pater Leganad. Tom. 3. Sub An. no Chrifts 1118. pag. 539. cum pinribus fegg. ea facti animadvertione, quod cum Carmelite circa Inititutionis hujus Religionis tempora in. Hierufalem, nonnulla haberent Cenobia & d. Gherardus per Sanctum Brocardum, feu Bertoldum Priorem Montis Carmeli, fuerit ad Eremiticam Vitam admiffus in statu Fratris Laici, tandemque millus in Hierusalem Procurator Monialium So. rorum ejusdem sui Ordinis, non longe à Sepulchro Domini diltantium . fumma in Pauperes, & Peregimos Sacra Loca vilitantes charitate motus, vetera Carmeli Ordinis, a Saracenis valiata Cznobia, in Xenodochium. Divo oanni Baptiliz dicatum erexit, in quo fubinde Ordinem Hofpitalariorum Sancti Ioannis Baptinz fundaile memoriz proditum en, ut juntis aliis facti, ponderatisque circum-Stantus, & fundamentis, late ratiocinatur allegatus Pater Legana, qui. piures enumerat Auctores, nempe-Arnoldum Bofium libr. t. Specul. Hiftor. cap. 19. Ioannem Palaonydo. rum lib. 3. cap. 1. Coria in Chronica libr. 9. cap 30. & refert etiam verba Manuscripti exiltentis in Bi bliotheca Canobii Cefaraugustani Carmelitarum: & ample rurfus rationi.

nibus, & Documentis fuisse Carme. litam d. Gherardum demonstrat dochilimus Pater Philippus a Sanctiffima Trinitate Carmelita Difcaleea. tus Prepositus Generalis, in sua Theologic Carmelisana, five Apologia Scholastica Religionis Carmelitana pro tuenda sua Nobilitaris antiquitate quast. 13. Art. 8. pag. 277. cum Jeq. juxta impress. Roma Typis Philip. ps Mancins anno 1665, ibique refert per extenfum verba d. Bofii, & Alegre de Cafanat, & ottendit nequaquam Gherardum fuisse Tertiarium Sancti Francisci. Pater Magister Io. fepb Maria Fornari in fuo Volumine: Anno Memorabile de' Carmelitani Tom. 2. in Appendie, pofe Monsem Decem.

bris pag. 725.

Tandem praallegatus Pater Lezana. fub pag. 545. respondet obiectioni, que ab aliquibus promovetur; feilicet, incongruam reddi affertionem, quod Gherardus Carmelita Laicus Frater Conversus potuerit instituere hanc Religionem : respondet sane Pater Lexana Militare Hospitalariorum Sanch joannis Hierofolymitani Inititutum primo fuisse conditum sub simplici Titulo Hospitalariorum, & sic sub hoc pracito Titulo à Gherardo Seculari primitus potuisse institui. Quatenus vero contideretur qualitas verz Religionis cum Votis subilantialibus postmodum fuperaddita, & cum Armorum ufu, hzc induci potuit opera alterius Gherardi diversi à primo Institutore Gherardo Carmelita, hosque duos Gherardos adfuisse in Ordine Hierosolymitano, innuit Bofine in d. Hiftoria , imo tres fuille, inquit Perrus Saracenus.

At pradictum affertum de pluribus 10. Gherardis reifcit allegatus Pater Philippus à Santtiffima Trinitate in d. Theologia Carmelitana d. Ars. 8. pag. 280. ubi inquit .- Nos flamus pro ArArnoldo Boffio antiquiore, quem communiter ali fequentur porihs, quam. Pro Petro Saracedo, qui tres Giberar.

dos in unum confundis.

Prenarraiam Hittoriam de Gherardo Car. melita "Laico Fundatore Hicrofoly. mitanz Religionis, expresse, uti folidis Auctoritatibus de litutam, reprobat, & rejicit Hieronymus Marulit Eanes, & Commendator ejufdem Ordinis Hie. rosolymitani in suo Volumine Vite de Gran Maestri della Sacra Religione di San Giovanni Gerofolymitano in. Vita d. Gberards a pag. 4. , & Jegg.

juxta impress. Neapolis.

Ouod idem Gerardus Inflitutor hujus 11. Equettris Ordinis Sancti Coantiis Hierofolymitani fuerit Frater Con. verfus Ordinis Eremitarum Sancti Auguttini , & proinde Equetter Ordo fub regula militet Sancti Augudini , fcribit Antlor Seculorum Auguftinia. rum Frater Aloyfins Torellus Boncn. tom. 3. fub anno Domini 1099, par. 494., & fub anno 1120. & feg. pag. \$47. juxta impreff, Bononia l'ypis la. cobi Monti anno 1673. & primo fab anno 389 (ub n. 131, pag. 268, ubi inquit, quod Patres Historici Carmelitz apud Patrem Lazanam in tom. 1. Annalium fui Ordinis pag. 539. quibus ipfe Lezana adharet, futtinent, fuille Conversum sue Carmelitarum Religionis; fuper quo fubdit 2. Paser Aloyfius Torellus, quod ipfe. dubitat, quinimo existimat fuille fui Ordinis Augustiniani: primo, quia dictus Gerardus erat Professione Eremita; secundo, quia Ordini suo pre. fcripfit Regulam Sancti Augustini: fi enim Carmelita fuiffet, Regulam fui Ordinis prascripsisset, nisi opinionem teneamus, quam aliqui tenent, ipsos Carmelitas, olim sub Regula Sancti Augustini militalle; tunc enim magis probabilis corundem Carmelitarum

opinio redderetur: d. Torellus .

Et dem'um , quod laudatus Gerardus fuerit de Familia dicti Monattern de Latina lub Ordine, & Religione Sandi Benedicti, fultinet Joannes Mabillon. in Annalibus Ordinis S. Beneditts lib. 69. ad Annum centefimum . Petrus vero Saracenus afferit, d. Ge-12. rardum fuille Episcopum, ad quod inclinant Equites Melnenfes; de quo m minit, licet non appebet d. Philippus à Santtiffima Trinitate loco

fop nus anegato pag. 277.

Fuille autem dictum Gerardum Natio-13. ne Gailum, & ex Provincia Tolofana, natum ex Familia di S. Didier, feu Tune, teltantur piures tum Galli. tum exteri Scriptores; Gonfan co. unrt Martirologe des Chevaliers Oc. Petrus Boifat Gallus in fua Hiftoria To, Cabaffutins Aquitextien fis Notitia Canciliorum Hifforie. Synops. Seculi XI. n. 29. pag. 385. Pater Andreas Mendo de Ordin. Milie. Difq. 1. quaff. 5. n. 108. Maiburg. Hiftor. delle Crociate tom. 1. lib. 3. pag. 485. juxta translationem in linguam Italicam editam à Gabriele d' Emiliane , ac impressam Piazzole anno 1684. Abb. Justinianus Historie Cronologic. dell' Origine degli Ordini Militari Parte prima cap. 21. par. 209. Emus Petra ad Conflit. Apostolicas tom. 2. ad Constitut. 2. Anaftafii IV. fett. 1. n. 8. Collettor Galias Histoire des Ordres Militaires. on des Chevaliers &c. som. 2. S. 23. Les Chevaliers de San Jean de Jernsalem Gt. pag. 98. juxta impreß. Amstelodami Typis Petri Brunel 1721. Ludovic. Moreri in Suo Magno Diffio. nario Hiftor. Ge. Sub lice. G. werbo Gerard , & fub litt. M. verbo Malse, & feq. ubi illum dicit elle Nativum de Marriguez, hoc est de Ma-14. ritima Colonia in Provincia: d. Pater Philippus à Santtif. Trinitate

d. quest.

d. queft. 13. art. 8. pag. 278. ubi fubdit hzc, quod probabitius eft ipfum-Natione Gallum , & manfione Pule. Ainum effe, audivi namque, dum effem su Infula Melita, linguam Gallo Provincialem primameffe inter alsas totius Religionis Sancti Toannis, ob fui reverentiam Inflitutoris V. F. Gerar. di ex illa Provincia Gallia oriundi Gr., & pag. 280. profequitur - Nofter autem bie Gerardus, quamvis non ef fet Sacerdos, erat samen prudentiffi mus, & fantticasis opinione clarus; unde communiter nominatur Beatus. Nec rarum eff, quod res etsam nobi liffima à modicis principies sucipians. sam in Secularibus , quam in Religio. fis Familiis. Es forse paser pruden. siam , & fanttitutem , bie nofter Gepardus Generis babuit Nobilitagem. quam defiderat inclyta R. ligio. Melisenfis . Pater Magifter Joseph Maria. Fornari Carmelita in fuo Volumine fecundo, cui Titulus Anno Memo. rabile de' Carmelitani, &c. in Appendice p. it diem gi. Decembris cap. t. Pag: 7 S. juxta Imoreff Mediclanen. Sem Typis Caroli Federici Gagliardi anno 1690. ubi fic exprimit - En di Natione Francese, di Patria M. rei. cenfe diftance fei Legbe da Marfiglia. sopra il Mare verso l'Occidente, perciò in riverenza di quefto (no Fanda sore, e gran Machro, quel Sacro Ordine de Cavalieri di Malsa, pro. fiffa fia gli altri linguaggs,il Fran. cese, come fu proprio del suo venerabil Inflisusore .

Quod dictus Gerardus cogne mento Tom fit originatius ex Infula Martingue in Provincia, fcribit Pater Tofepb Fran. e-feur Fontana in Hiftoria, Gallica in. linguam nostram per eum, translata. som. 3 cap. 12. pag. 80., de qua. meminimus infra S, Coterum.

At magis verofimilis fententia eit, Go.

15. raidum fuiffe Amalphitanum, & ex Civitate Scalz Neapolitani, Regni Urbis antique in Principatu Citeriori, quemadmodum fequendo Scipionem. Mazellamin Deferiptione Regns Neapolis, & Commendatorem Hierony mum Marulli in Vitis magnorum Mapiftrorum Melitenfium Ordinis San. Eli Joannis impress. Neapolis 1636. comprobat Abb. Bernardus Juffinia. nus Historie Cronologiche dell' origine degli Ordini Militari Par, pr. cap. 21. pag. 209. & feq. juxta impress. Venetam Typis Combi , & La Niù 1692. Idemque habetur in Volumine sub Titulo . Descrizione del Regno di Napoli, raccolta, e data in luce. da Cefare di Eugenio Caraccioio, Ottavia Belmano Ge, in Napoli 1671. ubi in Descriprione Civitatis Amalphitanz dicitur . Vantafi di efer Asta Patria di Flavio Givia Inventore dell' ufo della Buffola, ed anche del Fondatore della Religione Gerofolimitana: d. Hieronymus Marulli pag. 3. ubi testatur fe vidifle documentum antiquum in carta hadina sic dicens: & late rationibus cumulatis, ottendit Pater Sebaftionus Pauli Congregationis Matris Dei in suo moderno Volumine, cui Titulus - Codice Diplo. marico del Sacro Militar Ordine Ge. rosolymicano, in ea parte, in qua agit de maguis Magittris, fub Titulo .. Serie Cronologica de' Gran Macftri dell' Ordine Gerofolamitino in Soria pag. 349. juxta in proffionem Lacenfem Marefcandoli anno. 1733. ubi allegato dicto Equite, ac Commendatore Fratre Hieronymo Marulle in d. Li, bro - Vice de' Gran Marfiri pag. 3. juxsa impressionem Neapolis Typis Offamis Beltrani 1626, teltatur hanc elle fententiam magis verifimilem.

Videantur que infra dicemus in Catalogo Beatorum, & magnorum Magiftrorum

gistrorum hujus Ordinis Hierofolymi-

Coretum, five Palastinus, five Gallus, 16. aut Italus fuerit Gerardus, extra aleam dubitationis ett, eum esse Fun. datorem , & Intitutorem hojus Hospitalariz Religionis Hierosolymitanz, jureque merito idem Getardus, & non alius in Magittrorum, seu magnorum Magistrorum Elencho primum locum tenet, ficuti demon. itratur in Catalogo magnorum Magistrorum, quem adducimus in calce Discursus. Unde id quod scriprum reliquit Bofius in dilla Hi-Storia Ordin. Hierosolymitani lib. 2. pag. sa. ibi .. Mori in quest' anno ( fcilices 1118. ) Il buon Gberardo Ret. zore dello Spedale di San Gio. Gerofolimitano, il quale meritamente ne fu chiamato primo Fordatore , non. perchè egli lo fondaße, ma perchè fuil primo Restore, o Presidente di quello, intelligi debet de ipia contiructione Hospitalis, quod ex Piorum Eleemofinis peractum fuit, non de fundațione Ordinis Hospitalarii, quem iple. Gherardus inftituit, quatenus eft Ordo Hospitalitatis: quatenus autem est Ordo infimul Militaris, fuit ab imthediato ejus Successore peractus, ut infra dicemus. Seriem vero Initi. tutionis fic enarrant Scribentes. Unde. cimo Humanz Reparatz Salutis labente seculo, Sancta Hierosolymorum Uibs favo premebatur Jugo Sarace. norum, qui vastas illas Syrix Regiones occupaverant : eas tamen Regiones, maritimosque Portus Viri Nobiles Amalphitanz Civitatis, qui Normanni erant, etiam Mercature caula frequenter adibant, & Mercaturam faciebant: cumque probi Chriftifideles effent , animadverterunt in Civitate Hierusalem, nullum adesse Monasterium, ac Ecclesiam Latini

Ritus, fed folum Ritus Grzci, Mune. rum ope anno 1048, a caluto Ægyp. ti Kontenioro Mounefaph tunc Hieroloiymis imperante, ad commodum corum Nationis, in ça Civitatis par. te, prope Sepuicium CHRISTI Domini Palatium adificarunt cum Ec. clesia sub l'itulo Sancta Marie de Latina, quia fundatores itali fuerunt, ad differentiam aliarum Ecclesiarum. Grecorum, & in hoc Monasterio Abbas, & Monachi Ordinis Sancti Ber. nardini, qui ibidem Divina celebrabant, Peregrinorum cura meumbebant. Gifcente deinde Populi multitudine, Abbas, & Monachi, Xenodochium & Sacellum in honorem , & fub titulo Sancti Ioannis Baptitta, confirui fecerunt. In hoe Kenodochio Gerardus de mandato Abbatis, charitate non ficta, Hospitalitatis munera jugiter exercebat cum nonnullis Sociis. nullo Religionis Voto obitrictis, in pefore albam folum Crucem planam. deferentibus in vette nigra : Tacebus Bofins in Historia Ordinis Hiero. folymisani lib. 1. pag. 7., & 18. Sanfowin, dell' Origine de Cavaliers lib. 2. pag. 31. juxta impression. Veperam Seffa anno 1570, Joannes Soranzo . L' Idea del Cavaliero pag. 87. juxta impressionem Petri Marti. ni Locarni Mediolanen, 1600. Alphonfus Lofchi in Compend. Historic. ubi agit Della Cafa d' Austria, e Suai Stati pag. 57. Impres. Vincen. tia apud Jacobam Amadio. Casaneus in Catalogo Gloria Mundi Parte o. Confider, A. Alexander Rols, in [no Vos lumine .. Les Religions da Monde in Gallicum Idioma translato per Thomam la Grue Divisione Decima pag. 216. Typis Joannis Schipper Amfte. ledami Anno 1666. Sebaftianus Pauli in Volumine, cui Titulus . Codice Diplomatico del Sacro Militare Ordine

dine Gerofolimitano fub Tit. Offerwat. foura : Diplom: 18. pag. 477. Tholofun. Syntag. Inris Univery, lib. 15. cap 33. n. 1., & feq., & cap. 24. Pert. Meffia - Selva di varie Lezioni rinovata Splv. z. p. 6. cap. 7. Abbas Juftinianns Hiftor. Cranologic. dell' origine degli Ordini Militari Par. pr. cap. 21. pag. 209. Jo. Baptifla de Lezana Matritenfis Ordin. Beata Marig Virginis de Monte Carmelo Annal. Ordinis pradicii Beata Marie tom. 3. anno Chrifte 1118., & 1124. pag. 528. juxte impreff. Roma Typis Mafcardi anno 1653. Voiumen, cui Titulus - Segria degli Ordini Monaftici , Religiofi, e Milita. ri Gallico Idiomate exarata, & in. linguam. Isalicam translata à Patre Joseph Francisco Funtana Mediolanen. fe Congreg. Matris Dei som. 3. cap, 12, à pag. 79. cum feq. juxta impref. fionem Luca 1738. Typis Josephi Sa. lani, & Vincenesi Giuntini: dictal. que Fabricas fuille conftructas fub annis 1048. (cribunt d. Bofins lib, 1. pag. S. Abb. Inflinianus d. pag. 200. @ feg. Pater Dominicus Maria Curione de Affo ex Ordine Pradicato. rum in Suo Volumine .- 11 Gloriofo Trianfo della Sacrofanta Religion Mi. litare Ge. de' Cavalieri di S. Giovan, ni Gerosolimitano cap. 2. pag 8. juxta impressionem Neapolis Typis Sci. pioni Bonini 1619. d. Pater Fontana d pag. 79.

Eodem fere tempore, eodemque loco postmodum iidem Amalphitani aliud 17. Monafterium, & Hospitale cum Ecclesia zdificarunt, sub invocatione Sancta Maria Magdalena, ut in co reciperentur Peregrinantes Mulieres, in quo Monasterio nonnulla morabantur Moniales, que curam de prædietis haberent, iffque in Abbatiilam pixerat nobilis Matrona Romana.

nomine Agnes, ut feribit Bofins lib. 1. cap. 7. Inb lies. E. Justinianus d. Par pr. cap. 21. pap. 209. d. Alexander Roft. in Volumino Les Religions, du Monde Divisione Decima in Gal, licum Idioma transtato per Thoman. la Grue pag. 216, Pater Aloyfins Torellus de Bononia - Secolo Agostiniani som. 3 onna Chrifti 1999. M. 19. ubi comprobat fuille ercetum fub Regula Sancti Augustini, quemadmodum etiam Holpitale pro Viris fuille fub eadem' Religione Sancti Augustini, pluribus oftendit rationibus Pater. Bonaunus in Casalogo Ordinum B. quefer. n. 129. ubi habetur Figura. d. Mulieris Hospitalariz longa Veste indutz, funiculo precincts, & Velum super caput tenentis, ac in pectore Crucem planam gerentis cum inferiptione .. Mulier Hofpitalis Sandi To. annis in Hierusalem, quam refett e. tiam Collettor Galles Heftoire des Or. dres Militaires som. 2. pag. 250. juxta impress. Amftelodams Typis Petri Brunel 1721., & de qua intrain fuo Discursu .

Adauctis postmodum reditibus ex Principum, Virorumque Piorum Largitionibus prafati Hospitalis ad S. Mariam Latinam, cujus erat Administrator Gerardus idem Gerardus una cum fuis Fratribus Hospitaiaris, staquit à Jurisdictione d. Abbatis, Abbatia, & Religiosis Sancte Marie de Latina se se parate, novamque Congregationem conflituere sub Titulo, & Protectione Sancti Joannis Bapti. ilx, prout perfecesunt, ipicque Gerar, dus finadavit, conftructo Xenodochio eidem Sancto Joanni Baptifra dicato prope antiquum Salomonis Templum, 18. ut videre eft apud d. Juffinianum

d. Par pr. cap. 21. pag. 209. Patrem Andream Mendo de Ordin. Militar. Difq. 1. quaft. 5. 11. 107. Patrem Ho-Qq

noratum à Santia Maria Carmelitam Excalceasum Differeas. Historiques &c. jur le Chevulerie &c. libr. 1. Differt. 10. Art. 5. pag. 145. Colle. flurem Gallum Historie des Ordres militaires &c. tom. 1. \$. 23. Les Chevaliers de S. Jean pag. 48. juxea impress. Amstelodams Typis Pesri Brunci 1721. d. Patrem Fontana d. tom. 3. cap. 12. pag. 80.

In hoc Xenodochio munera Hospitalitatis impensius exercebat Gerardus, qui cerens in tam Sancto Charitatis officio erga infiimos præstando, præclarum tribuebat exemplar. Hinter indem Fratres nomen fortiti fun fratrum Hospitalariorum, aut Fratres Hospitalis Sancti Joannis Hierosolymitani, ut notant allegati Justinans, Mendo, Honorass, Fontana ubi

fupra.

Succeffivis deinde temporibus, Dei 19. Optimi Maximi Munere, cum-Christianorum Exercitus in generali illa Militari expeditione, quam Cruciatam vocant, zelo fa. me. Urbani II. Summi Romani Pontificis pro Terre Sanctz recuperatione indicta, sub glo. riolifimo Duce Gotifredo Buglione, Lotaringia Duce inclyto, plures in Oriente de Barbaris Victorias reportaffet, & plusquam centum Civitates recuperaffet, tandem triginta novem dierum obsidione ipsam Civitatem. Hierufalem Victricibus Armis expugnavit, & è Barbarorum manibus eripuit . Accidit autem hac expugnatio, & recuperatio Hierufalem anno 1099. die quindecim Julii, die Veneris circa horam nonam , atque ita. eadem adamussim Veneris die, & ho. ra, qua humani generis Salvator pro nostra, omniumque falute in Cruce Crucifixus expiravit, ficut notat Bofins d. lib. 1. pag. 12. ubi tranfcribit verba Gnilielmi Archiepiscopt

Tyrenfis in [ua Hiftoria de Bello Sa. ero lib, 8, cap. 18. fic rem ponde, rantis . Videsur procuratum Divini. sus, us qua die, qua bora pro mun. de fainte in eadem Urbe paffus eft Dominus , eadem & pro Salvatoris Gloria Fidelis decertans Populus , de. siderii sui felicem impetraret consu. mationem. Eadem autem die, & primus Home conditus, & fecundus pro primi (alute morti traditus effe dicitur; unde etsam decuit, ut ejus membra, & imitatores in ipfius nomine de Hoflibus triumpharent : Io. Sorango l' Idea del Cavaliero Par. pr. pag. 86. & leq.

Circa hac itaque tempora, hoc est sub finem undecimi Seculi, ac initio de-

20. cimi fecundi , przlaudares fpectarz Virtutis Vir Gerardus, opus fundatio. nis Religionis sux, seu Ordinis Hofpitalarii Sancti Joannis Baptiftz in. Hospitali Hierosolymitano eidem Sando Precursori dicato, gloriose perfecit, illam initituendo, sub Regulari ha. bitu Veitibus fuis albam Crucem affigens, cum Votorum fubstantialium emissione, ad tradita per Patrem Andream Mendo de Ordin. Militar. Difq. 1. quaft. s. n. 107. Franciscum Sanfovinum dell' Origine de' Cavalieri lib. 2. S. Cavalieri Gerofolimisani pag. 31., & jeq. juxta impreff. Venetam Typis Haredum Marchio Seffa. 1570. Abb. laftinian. d. Par. pr. cap. 21. pag. 211. Cabasut. in Notitia. Concil. Hifforic, Synopf. Seculi XI. n. 29. pag. 385. Flav. Chernbin. in. Compend. Bullar. ad Confis. 2. Ana-Stafii IV. Schol. 1. Gravefon Histor. Ecclesiaft. tom 4. Par. fecunda Collog. 6. pag. 692., & in Chronologia Ecclesiatica iterum post Platin, in. Vis. Pontif. d. Marullus pag. 3. Pa. trem Sebaftianum Pauli in allegat, Codic. Diplomat. fub titulo Serie Cronologic, de Gran Maestri pag. 329. d. Collettor, Gallum d. Tomo secundo pag, 98.

Et liquet ex Bulla nostri Paschalis II. sub datum Beneventi XV. Kalen, Martii, anno 1117. in qua expreile Gerardum er. Intitutorem Hospitalis nominat. confirmat Donationes factas eidem Hospitali, quod sub Sancia Sedis protectione fuscipit: ibi. Venerabili Filio Gerardo Inflitutori, at Prepofito Hiero. folymisani Xenodochii ec. Poftulavit fiquidem dilettio tua Xenodochium, quod in Civitate Hiernfalem junea Beati Joannis Baptiffe Eccle. fam inftituti , Apostolica Sedis Autorisate muniti .- Que Bulla Palchalis 11. impresta est penes Bofium in Hi-Boria d. Ordinis libr. 2. pag. 47. & modo reimpressa una cum Bulla Calixiti II. in d, Codice Diplomatico recollect. & Annot. illuttrato à przlaudato Sebaftiano Pauli pag. 268. M's feg. juxta impressionem Lucen fem auno 1722, Et de eadem Paschalis II. Bulia meminit Cabafata d. pag. 385. d. Parer lofeph Franciscus Fonrana d. Tom. 3. pag. 80. Pater Anaclesus Reiffenstuel in Ins Canonicom Tom. 3. Libr. 3. Tit. 36. de Regularibus S. 2, m. 31, Sicut pariter ctiam conftat ex Bulla confirmatoria Calixti II. anno 1120. eidem. Gerardo directa, & de qua Bulla noftri Paschalis Secundi, sicut de aliis Bullis meminit etiam Pater Lucius Ferraris in fue Volumine, cui Titu-· lus .- Prompta Bibiliotheca Canonica Juridico Moralis Theologica Tom 3. Sub Uerbo Hierofolymisani Militer, fen Equises & Sub n. 1. pag. 646. juxta impress. Bonanie 1746.

Fas hine Nobis sit in Patriz nostrz decus subdere, quod inter Summos Pontifices, qui Sanctz Sedis Apostolice Diplomatibus Sacrum hunc Hic-

Qq 2

rosolymitanum Ordinem, Religionem. que mumerunt, & exornarunt, primus omnium fuit pralaudatus Sancte Memoria noster Paschairs Secundus, ut bene notavit etiam lacobus. Bofins in Historia bujus Religionis libr, 2. pag. 57. Parce Prima, & ansedicts omnes superius allegati. Optimo enim, Maximoque huic Pontifici Solum natale prattitit Bleda in Flaminia Ditionis Forolivii; jure quippe fuit, & dicitur Forolivienfis, ac ad oculum demonstrat etiam videre nolentibus, in cunchis eruditiffimus Vir, & Eques Sancti Stephani Pape & Martyris, & Forijulii Baiulivus, & modo Romane Curiz Prx. latus Georgius Vivianus de Murche. firs, nunc Bonacurfius in Vitis Viro. rum Illuftrium libr. 1. cap. 4. & pluries illum in nottro hoc Opère allegavimus.

Particulariter igitur in Sacra hac Hierofolymitana Religione residet Initi-22, tutum Hospitalitatis, & jure Religiofi hujus Ordinis nuncupati fuerunt, & vocantur Hospitalarii in monumentis Historicis, ut videre. eft tum' apud Antiquos, tum Neotericos Scriptores; & fic nominat 14cobus Bofins in soto Volumine Historiz hujus Religionis. Ita semper, & de prafenti magni Magutri fe nominarunt, & fe nominant, ipfique Summi Romani Pontifices in Lite. ris Apostolicis Magno Magistro directis, hunc Titulum exprimunt - Dilecto Filio N. magno Magistro Hospitalis Sanci Joannis Hierosolymitani: & ita oftendit Sacra Rota in Melevitana Dignitatum 12. Iunii 1733. in principio; & in S. In bae avtem coram Emo Reggonie impress, in Calce Dif. curlus de Prieratibus, ubi notatur, quod non immerito Regimen Infirmarie nonnia prudentia, & Chari, eate przstantibus committi solet Equitibus, & ex proba administratione muneris bujusinodi Insirmariz be-

nemerentia oritur.

Sane graves fustinent Scriptores, locum d. Hospitalis, vel conttructi à Gerado, vel ubi, ut diximus, fuam. 23 Gerardus complevit Institutionem Religionis, fuille ipfum Cznaculum, quo in fupremz nocte Cenz bens cum Frattibus Chriftus Dominus, Cibum Turbz duodenz fe dedit suis manibus: sic doctissimus Abulenfis teltatur in Commensariis Epifola Divi Hieronymi ad Pauli. num Tom. t. cap. 7. ubi fic inquit .. Spiritus Santius fuit effusus in Ce. naculo Sion , ideit in quadam Domo Magna, que eras in Monte Sion, feilicet in loco Covitatis, & ibi canavis Dominus cum Apoftolis : eft nunc Domus illa, in qua incapis Ordo, qui dicieur Hofpitalariorum; dichaque verba habentur etiam apud Bosium loco pradicto pag. 8., & re. fert etiam d. Pater Mendo d. Difq. 1. quaft. 5. m. 107. qui ex hac Sacrofancti loci circumstantia prima magnum emergere subdit Hierofolymitanz Religionis encomium; & fequitur etiam Pater loannes Bap sifia de Lezana d. Tom. 3. Anno Christi 1118. pag. 545.

Historica hzc facti feries, que temporum, locorumque distinctionem demonstrat, & multiplex adfuisse Xenodochium, ad concordiam facile ducit dissons Scribentium narrationes quoad locum, tempusque Institutionis hujus Hierosolymitanz Religionis, 24. cjusque constantem Titularem, San.

24. cjusque constantem Titularem, San.
chum Joannem Baptistam. Aliqui e.
mm Scriptores non discriminantes
unum ab alio Hospitali, de uno so
lum loquutur, aptantque primo Hospitali Sanche Marie de Latina opi-

níonem Abulenfis, sicuti loqui vide, tut Besius Historia Relizionis d. libr.; pag. 7. cam seqq. Cum revera referri debeat ad secundum Xenodochium prope antiquum Salomonis Templum, in quo, ut ostendimus, à Gerardo instituta suit Hierosolymitana Religio. In Hospitali autem ad Sanctam Mariam Latinam Gerardus tantummodo moram traxit, ibique—Charitatis, atque Hospitalitatis operibus simpliciter se exercuit sub Dominio, & Obedientia Abbatis dicti Loci.

Unde conciliantur Auctores, qui nec 25. tempora, nec loca diftinguentes, & de d. Gerardo loquentes, quique diversis temporibus, & Xenodochiis Hospitalitatem simpliciter exercuit fundationem hujus Religionis vane ftatuunt . Siquidem intelligi debent respective de munere Hospitalitatis exercito in Xenodochiis diverbs temporibus à Gerardo, antequam suam Religionem erigeret, prout Dexit in Hospitali prope Templum Salomonis: tempora vero, quibus re. censita Xenodochia constructa fue. re , enumerantur à superius ailegatis Scriptoribus , & a Ludowico Moreri in suo magno Dictionario Hiflorico in verbo Genarde.

Quod anno 1:13, annuente d. Paschale II. Summo Pontifice suerit unuma, Hospitale à Gerardo adificatum, inquit Laurentius Vigilius de Nisollis in Prax. Canonica tom. 2. Its. S., de Summa Trinis., & Fide Catholica, Nontia & Series Ord. Equestr. 1. 57. pag. 140. junta impress. Salis. burgi Typis so. Joseph Mayr anno 17:29. Emmanuel Gonzales in Commentar. in cap. Cum ad Sedem 15. de Restit. Spoliat. tom 2. n. 1., quem refert Clericas. in Trastide Pensson. Discord. 9, num. 4, Cotte tique Scriptotes assertes, institutuito.

uuı

26. tam fuisse Religionem circa annos 1120, loquuntur de confirmationibus Apostolicis, quibus Summi Pontifices Religionem hanc confirmarunt. vel de amplis Muneribus donatis ei, dem Equestri Religioni jam fundate. ac erecta.

Hinc ex pradictis insubsiftens ex om. 27. ni parte redditur, quod narrat Wil. lielmus Archiepiscopus Torien, lib. 18. de Bello Sacro cap. 5. afferens Hofpitale prafatum ad Sanctam Mariam Latinam ab Abbate adificatum fuide fub Titulo Sancti Joannis Eleemofinarii Parriarche Alexandrini, in eoque eundem Gerardum inferviffe de mandato Abbatis, adjunctis fibi quibusdam honestis, & Religiosis Vi. ris, & habitum Regularem fuscepille, & Vestibus suis albam Crucem exgerius affixisse, Regulz falutari . & honestis Institutionibus, facta solemni. ter Professione, se ipsum obligavisse, ut refert etiam Cardinalis lacobus de Vitriaco in Hiftor, Oriental, cap. 64. Pag. 113. juxta impressionem Duaci Typis Bellers anno 1595. , & eidem innixus Pater Philippus Bonanni in Casalogo Ordin. Equeftr. n. 123. Io. annes Soranzo l' Idea del Cavaliero pag. 88. Gravefon infra allegandus.

Sicut pariter tollitur redargutio contra Equites Hierosolymitanos, quod ipsi divitus aucti, abiecto Patrono, & Tutelari suo Sancto Joanne Eleemosinario, cui dicatum crat, ut ipii a. junt, Hospitale ad Sanctam Mariam. de Latina, in ejus locum subrogaverint Divum Joannem Baptistam, & 28. de hoc specialiter illos obiurgat ditt.

Willelmus Archiepiscopus Tyrensis d. Isb. 18. cap. 5., & Jacobus de Vitria. co d. cap. 64. Et de quibus meminit Gravejon Hifter. Ecclef. Tom. 4. Par. secunda Collog. 6. pag. 163. juxta. impreff. Roma Francisci Gonzaga an-

Infubliftens autem detegitur, tolliturque utrumque affertum, nihilque Re. ligioni Equettri Hierofolymitanz officit; tum quia conftat superabun, de idem Hofpitale ad Saitctam, Ma-29. riam Latinam erectum fuille fub Titulo Sancti Joannis Baptittz, ut prater fuperius allegatos restantur lacobus Bofius in d. Hiftor. Ordinis Par. Pr. libr. t. à pag. 7.cum feq. & pag. 18. cum feq. d. Joannes Sorango pag. 87. Anton. Pags in Critic. in Annales Baronii Tom. 4. Anno 1099. m. 14. de quo loquitur etiam d. Sebastianus Pauli in Codic. Diplo, matico fub. Tit. Serie Cronologica de' Gran Maeftri d. pag. 329. d. Gravefon d. pag. 693. d. Pater Iofeb Franciscus Foutana d. Tom. 2.

Cap. 12. pag. 79., 6 80. Tum quia, & fi verum eft, quod prznominatum Hospitale ad Sanctam Ma-30. riam de Latina erectum fuerit fub invocatione, tituloque Sancti Joannis Eleemosinarii, cum in hoc Hospitali nequaquam inflituta fuerit Hierofolymitana Religio, fed iliam Gerardus fundaverit in alio Hospitali Hierofolymitano, fub invocatione Sancti Joannis Baptifta, ut supra oftendimus, dici nunquam poterit, quod hzc Religio Patronum, & Tutela. rem fuum mutaverit , fed femper à fuis ufque primordiis Religio Hierosolymitana Patronum, & Tutelarem fuum constantissime habuit, tenut, & recognovit Divum Joannem Baptiltam, eumque religiolifime femper coluit, & colit, ut convincunt vetultissima Documenta de tempore

1. fundationis Ordinis, & exprimunt verba Bulle d. noitri Paschalis Secundi, atque inconcusse, statutis anni temporibus Solemnitates in honorem Sancti Joannis Baptifte, uti de

Patrono, & Titulari Religio celebrayit, & celebrat, & ad eruditio, nem hie transenbimus quod refert Macer in Suo Sacro Dittionario in verbo Conceptio Santis Joannis Baptifte: inquit enim : Reperitur in quibusdam Martyrologiis autiquis sub die 24. Septembris, & in quodam M Jals Equisum Melitenfium de anno 1405. Argentorati impresso. Quoties emittitur in hac Religione Professio cum Votorum subitantialium prestatione, semper expresse de codem Titulari & Patrono Divo Joanne Baptista, tum antiquitus mentio facta fuit, tum de prasenti mentio habetur, sicuti videre ett in antiquis, novisque formulis, quous in Religiofa Professione emittenda usi fuerunt, & utuntur in ea Profitentes, quas formulas ad litteram respective refert d. Iacobus Bofins ubi fupra, libr. 1. cap. 62. juxta antedictam impressionem Venesam Albrigai. E. minentifimas Petra ad Conftitution. Apostolic. Tom. 2. Annot. ad Con. ftis. 2. Anaftafi IV. Sett. 2. n. 22. & de his agit d Pater Graveson Hiflor. Eccles. d. som. 4. Parte sccunda Collog. 6. pag. 692. Pater Sebaffianus Pauli in d. sno Codice Diplomatico Ord. H. crofolymit. fub Serie Cro. nologica de' Gran Maestri pag. 330. Cavendumque idcirco à narratione 22. Scriptorum; quotquot in contrarium allegantur, innixi quippe funt affertioni memorati Williclmi Tyrenfis Archiepiscopi in hoc non inte. græ fidei , cum conftet ipfum torvis oculis aspexisse Equites Hierosolymi. tanos, ob diffidia inter Clerum Hierosolymitanum, & iplos Equites fuborta ex causa concessionum quarundam exemptionum à prastatione

Decimarum, quas eisdem Equitibus,

Summus Pontifex Anastasius IV. in-

dulferat, ut bene in hoc proposite notat d, lacobus Bossus in Hissoriahujus Ordivis Lib. 2, pag. 55., & Lib. 6, pag. 196., & seq. d. Pater Graveson d. tom. 4. Collog. 6. S. Inter Equites pag. 692. cumseq. Abb. Instrument d. cap. 21. n.

Religionem hanc inftitutam fuisse fub 33. propria, & peculiari Regula Santh Augustini, nititur probare lacobus Bosius in Historia Religionis Hierosolymitana in nova ejuidem Historie impressione lib. 2. Par. pr. pag. 66. juxta impressionem tertiam Vene, tiis Typis Hieronymi Albrizzi anno 1695. recedendo ab iis, quz in prima ejuldem Historia editione scriplerat lib. 1. Sic autem in hac novaimpressione ratiocinatur Hiftorieus Bofins, Opinio, quod Ordo Hierofolymitanus fit fub Regula Sancti Au. gustini , deducitur, ex verbis relatis per Summos Pontifices in confirmatione Religionis Hierofolymitanz, hoc eft in Bulla Lucii III. anno 1185. directa Rugero de Molins, & Fratribus Hospitalis Sancti Joannis Hierofolymitani ibi . Fiduciam quidem babe. mus per Chriftum ad Deum , ut quemadmodum Canonicis Regulari bus Beati Augustini Regula concesa est ad falucem, ita veftram cuftodientes Regulam, ad aternum Beatitudinis Bravium persingates. Ex his verbis formatur illatio, fuisse huic Religioni prescriptam Regulam Sancti Augustini : fed hec illatio nihil ftringit ad inducendum ejuldem Augustiniana Regulæ præscriptionem ; concludendum revera est, inquit Bofins, nulli alie Regulz subjectam esse Religio. nem Hierosolymitanam, quam proprix, & peculiari Regulz: crescitque ponderatio ex facto Gregorii Neni Summi Pontificis, qui Militiz Sancti Jacobi

Jacobi di Alto Passo præseripsit Regulam Religionis Hierosolymitanz, quod patesacit Regulam hanc esse independentem à quacumque alia, & propriam ipsius Hierosolymitane Re, ligionis.

At quod Religio Hierofolymitanz fuerit fub Sancti Augustini Regula instituta,

34. paffim tum Veteres, tum Neoterici Hittorici, ac cujuscumque alterius generis Scriptores folide tettan. tur, inter quos Abb. Juftinian d. Par. pr. sap. 21. n. 209. Pater Gravefon: Histor. Eccl. som. 9 Tabul. Chronol. fab Tie. Ordines sum Monaftici , tum Religiofi Equeftres Duodecimo Ecclefie Seculo S. Plures pag. 494. Franciscus Sanforvinus in Libello. dell' Origine de' Cavalieri lib. z. pag. 21. , & 22. Jo. Sorango l' Idea del Cavaliero Par. pr. pag. 88., & 91. Michalor de Frateibus Parte tertia. cap. 48. Inb m. 35., & 57. Caffan. in Catalog. Glor. Mandi Par. nona, Confiderat. 8. Barbof. in Iure Ecclef. Univers. libr. 1. cap. 41. n. 166. Thom. Gargoni Piazga Universale Dife. 3. pag. Nobis 71. Gratian. Difeept. For. cap. 457. n. 24. Volu. men Anglicana Lingua feript. per Alexandram Roff., & in Gallicuma Idioma translatum à Thoma la Grue, cui Titulus Les Religions du Monde impreß. Amstelodam: 1666. dixiesme Division pag. 216. d. Pater Aloysius Torellus de Bononia d. tom. 3. sub. anno 1103. pag. 103., & fab anno 1120. n. 10. pag. 547. Eminentifs. Petra d. tom. 2. ad Conflit. 2. Ana. frafiis IV. fett. 1. n. 18. d. Pater Philippur à Santtissima Trinitate Carmelita Discalceatus in sua Theolo gia Carmelitana loco superius allegato. pag. 277. d. Collettor Gallus d. som. 2. pag. 98.

Diftus Gerardus Infeitutor in fuorum

Religiosorum Tesseram statuit Cru-35. cem albam planam: d. lustinianus d. cap. 21. pag. 210. ubi figuram e. jusdem Crucis planz exponit : d. Sebaftianus Pauli in d. Codice Diplo. matico, sub tit. Serie Cronologic. de' Gran Maestri pag. 329. d. Marull. pag. S. Pater Bonannus in difto Catalogo Ordinum Equestrium , n. 60. cotteroquin erronee, in Chronologia subdit, d. Gerardum planam Crucem prascripsisse cum Beneplacito Honorii Papæ Secundi ; nam cum ille fuerit electus Pontifex 21. Decembris anno 1124, ut habetur in Indice Chronologico Romanorum Pontificum, & in Indice corundem impresfo apud Cabasatium in Notitia Con. ciliorum, & in Tabula Chronologica Romanorum Pontificum penes Gravefon Hiftor. Ecclefiaft. pof tom. 8. p. 2. pag. 38. non potuit Gerardus à dicto Pontifice Indultum dicta Crucis planz obtinere, quia Gerardus longe ante obiit, vel nempe anno 1118. juxta ea, que scribit Bofins d. Hifloria lib. 2. pag. 56. Collettor Gallus d. som. 2. d pag. 98. Vel juxta. Chronolographum Malcancensem obsit anno 1120, prout refett d. Sebaftia. nns Pauli in Codice D plomas, d. sit. Serie Cronologica de Gran Maeftri pag. 330., & dicemus infra in Catalogo magnorum Magistrorum.

In Capitulo Generali in Civitate Hie26. rufalem celebrato sub Raymundo de 
Podio Magittro successor desi Ge. 
rardi, idem Raymundus commutavit 
in biforcatam octangularem, octo scilicet acuminatis extremitatibus abfolutam, in simbolum octo Batitudi. 
num, quemadmodum explicat Seasasam Ordinis sit, 1. Della Regolajab n. 1. Jacobus Bosas in d. Histor. 
lib. 2. pag. 64. Abb Jastinianus d. 
pag. 210., 67 213., & Relatio primordii

mordii Ordinis, guz habetur in Codice Diplomatico Sebaffiani Pauli fub tit. .. Giunta al Codice Diplomat. n. 20. pag. 299. Collector Gullus tom. 2. pag. 99., 6 som. 4. pag. 419. 00

quo infra .

Biforcatz octogonz, ut supra Crucis forma, oculariter videri potett delineata in Statutis hujus Religionis DAG. I. Della Regola tit. I. juxta. impressionem Antonii Scionico in Burpo Novo Marchionasus de Roccaforse anno 1710. delineata etiam cernitur apud d. Infinianum pag. 208. 222. 264. 265. Patrem Bonannum d. n. 60. & 61., & in Generali descriptione omniam Infignium n. 55. apud Colle. Horem Gallum Hilloire des Ordres Militaires tom 2. Jub S. 23. pag. 08. & in som. 4. Sub sit. Explication des Armes lab n. 55. pag. 419. juxta impressionem Amstelodami Typis Petri Branel 1721. Comitem in Koden Sa. preba in fuo Corollario omniny Ordinam , quod est impressum in calce Tractatus ejufdem Auctons, cui Titulus - Adnosaciones H. Rorica de Origine Equefiris Ordinis Aquile Alba in Regno Polonia pag. 222. juxta in prefficuem Colonia Typis Adami Co. lini : Hermant Histoire des Religions, on Ordres Militaires Gc. cap 16. 80m. 1. pag. 202. juxta impreß. Rosbomagenensem Typis Joannis Bapcista Befogne 1726.

Dicta Crux octogona duplex est: alia-37. parva que fit ex auro, ut dicitur Smaleaca de bianco, be que collo appenfa, & ante pectus geritur, porissimum ab Equitibus Militibus, qui adhuc Professionem non emiferunt : alia magis ampla , que conficitur ex tela linea alba, & à parte finistra, ubi Cor residet, Vesti afluta retinetur , quaque defertur una cum dicta aurea Cruce, ab illis

Militibus, qui Professionem emisepunt: Bofius Hiftoria Ordinis lib. 2. pag. 64. lis. B. d. Justinianus d, cap. 21. par. 112. Bonannus d. n. 61. Cumque in hac Religione tres adfint Gradus, Militum nempe, Capcilanorum , & Servientium Armorum , ut infra exponemus, diversimode quoque

Crux defettur, ut patiter explicabi-

Hinc hujus Ordinis Habitus Regularis 28. confittit in fola Cruce octogona. alba in tela linea, cum Veite, o fia Manto nigri coloris, juxta Statutum à Magittro Raymundo de Podio regitiratum in Statuto Religionis tis. 2. Del Ricevimento de Fratelli num. 3. , O' in tit. 1. Deila Regola. p. 2., e Delle Proibisioni sis. 18. n. 26. ibi . Chi anderà feng' absto, cioè, chi non porterà pale amente, ed apparentemente la Croce di sela di lino cucica supra la sua Veste: Et inordings, del Ricevimento sit. 2. n. 36, ibs . Habito de sela (fegue Regulare. ) Prior Caravita in Compendio Statutorum eiuldem Ordinis in verbo Habito pag. 58. d. Collettor Gallus Histoire des Orde. Oc. som. 2. pag.99. Fr ub-ri in cunctis Eruditionum Thefauro demonstrat Dominus, & Magitter notter Sancliffimus Dominus potter Benedictus Divina Providentia X V. Pontifix Maximus, atque dodiffimus in fua I pillola ad Em nentiffimum . & Revitendiffimum Dominum Portocarrero Lquitem Profellum Sacra Religionis Hierofolymitana, quam integre damus in calce, ubi demonstrat dictam Crucem octogo. nam albam ex tela linea, verum Habrum Regularem pro Professis Hiero. solymitanis deferendam elle à Dominis Cardinalibus Professis in d. Religione super Mozzetam Cardinali. tiam, & fic etiam ab Episcopis, aliifque Prelatis in eadem Religione.

Quod autem color Vestis possit esse non 38. solum niger, sed cujuscumque alterius quaitatis, subiungit d. Compendium Alphubesicum Ordinis invetbo Habiso, allegarque Segausum 3. del Ricevimenso tempore magni

Magniti la Sengle.

Ex quibers patens redditur erroneum. eile, quod Hierosolymitani Equites tempore pacis deferant Crucem nigram , & tempore B lli rubeam , ut inquit Alexander Roff. in Volumine in idioma Gallicum translato per Tho. mam la Grue, cui Titulus .. Les Reli. gions du Monde impress. Amstelodami anno 1666. Dixielme Division pag. 217. cujus dictum contrarium evidentix redditur, nifi intelligatur Crucem albam à Professis deferri in. Vette nigra, quando incedunt in Vefte Professorum, vel eandem Crucem albo encautto collo appensam cum vitta nigra deferunt, tempore autem Belli elle albam , sed in campo ru. beo expressam in Vette militari, ut dicemus infra .

Dista aurea Cruce, ac Veste communi, 39. loco Habitus, & Tonsura uti pos. sunt Beneficiati, & Pensioniste, juxta Bullam sa, me, Sixti V, Cam Sarrofansta la 92., & seq. Passoralis, de quibus allegatum Compendism Alphabeticism Statasorum in verbo Habito S. Crocetta d'Oro il secondo.

Crux aurea octangularis non est Habitus Religionis Hierosolymitanz, sed 40. est Crux octangularis, ex tela alba linea, a lias esset licita pro Capellanis, & Servientibus Profess, & non-sea tompeusism Alphabeticam Status or nontat Compeusism Alphabeticam Status sorum ejnsem Ordinis in verbo Habito & Crocessa d'Opo il secondo.

Grux vero aurea octogona, hoc cat 41. Crux aurea albo encauto, est propria Crux Equimm, qui Profidionem ennicitunt: Compendium Alphabesicum Scatusorum Ordinis in Verbo Habito S. Crocessa d'Oro.

Illam tamen defette possunt Equites in minori gtate constitut, postquam—
42. probationes Nobilitatis suterint recognitat pro validis, & postquam so, lutum suter trajectum, & ut dictur il lassaggio; tone unim potest idem indusgen t'rivil.gium detecndi dietam Trucem auream oder guiarem collo appensem, juxtao admastionem Capitus, li Generalis anno 1631, see, 2. Del ricevimento de Fraselli sub m. 50. Compensium Alphiesseum Visturorum d. Ordinis Hierosoftymisani in Vesto Habito S. Coestra d'Oro il piimo. Ilem defette possunt Equites Novitii,

Item deferre positunt Equites Novitti, 43. Capellani, & servientes, ac Donati, si habeant licentiam à magno Magistro: d. Compendiam Alphabeticum in verbo Hubiso S. Crocetta d'Oro il primo, & ibi allegatis cap, anni 1612., & infra dicetur: Card. de Luca de Praemin. Difenr. 49. 11. 12.

Dictam Crucem auream, five deauratam gestare non possunt Servientes

44. Armorum: d. Ordinatio Capitularis

sis. 17. delle Probibisioni, e Penen. 25. ibi enim statuitur, quod magnus Magister usque ad proxime futurum Generale Capitulum (attento
consenso per suam Eminentiam pre,
slito) licentiam descrendi Crucemaauream Fratribus Servientibus armorum concedere nequeat: Compensium
Alphabesicum Statusorum in Verbo
Habito S. Croesses d' Oro il primo,
ubi refert, quod magnus Magister de
Paula consensit, quod prohiberetur
ipsi posse concedere licentiam Servientibus Armorum descrendi d. Cru-

cem

cem auream: necnon Edictum Urbani VIII. post obitum dichi magni Magistri de Paula, quo Edicto Servientibus Armorum prohibetur delatio di auree Crucis: & qui contrafecerit deferendo Crucem auream, si Commendararius fuerit, fructus biennii Commenda, toties quoties convictus suerit, perdat communi arario applicandos. Si vero Frater Conventualis suerit amittat duos annos Antanitatis in favorem fisiorum Arnaldorum d. Ordinas. di sis. 17. n. 25.

Quamvis fint atter minores, & cotum Probationes fuerint recepte, folutumque fuerit Pallaggium: d. Ordinasso Capitalaris tis. 2. n. 51. Compendium Alphabericum Seatsstorum in verbo Habito S. Crocessa d' Oro il primo vers. Aucorche minori.

Pradictaque Capitularis Ordinationis prohibentis Servientibus Armotuma delationem Aurez Crucis validitatem, examinato puncho recognovit, & canonizavit S. Rota in d. Melevirane. Gravaminum cor. bo. me. Bucabella Quz eli Dec. 317, par. 6, rec.

Potett tamen deferri Ciux aurea à Ser-45, vientibus Armorum, si accedat licentia magni Magistri: instante enim magno Magistro, & Concilio, eo quia dictum Edictum prohibitivum contrarium etat pre-minentiz Magistrali, sust per Summum Pontissicam revocatum, juxta Bullam anno 1636, registrat in Bullar. Volumine pug. 249, de qua tettatur d. Compendium Alphabesieum Seaturorum in dicto Verbo Habito S. Crocessa d'Oro il primo; & faciunt tradita per Ros. d. Dec. 317. m. t. p. 6. rec.

Tempore autem Belli, & quando Ca-46. ravanas peragunt Equites Milites, speciale deferunt Indumentum. Alezander quippe Quartus indulfit Fratribus Militibus hujus Religionis,

ut statuere possent, & deinceps ob fervare prafcriptum, ut in Beilis, fi ve Preins, Jupellis, & aliis uterentur fuper infignibus Militaribus, que fint coloris rubei, & in quibus etiam. plana Crux albi coloris in ejuldem Religionis Vexilli modum affuta, ut ex Bulla d. Alexandri IV. Anagniz expe. dita certio Idus Augusti anno 1259. registrata in Codice Diplomatico Sebaftiani Pauli Bulla 13. pag. 278. & feq. que subra supraveitis ett brevis, fine manicis, ad inftar di Cotta di Guerra, seu Scapularis, & tam in anteriori, quam potteriori ejufdem. parte fuprapolita extat alba Crux plana à principio usque ad finem, ac ad latera fe extendens, ut explicat d. Sebaftianns Panls in d. Codie. Diplomatice fub Tit. Observat. foura. i Diplomi ad Diploma 182. pag. 542. Pater Joseph Francifens Fontana in Historia Ordinum Monafichorum. & Equefrium in lingua Gallica conferipea, & in noftrum Italicum idioma per eandem Fontanam translata. tomo tertio cap. 13. pag. 125. juxta impress. Lucensem Typis Josephi Sala. mi, & Vincentii Ginntini 1738., & disponit Statutum tit. 2. del Rico .. vimento de' Fratelli n. 4. @ 22. Com. pend. Alphabeticum Statutorum in Verbo Habito: Bonannus in d. Catalogo M. 62.

Figura itaque Equitis Hierofolymitani 47. induti dicta Vette tempore Belli habetur penes allegatos Juflinian. pag. 165. Ronaunum d. n. 63., & Colle-Hor. Gallum tom 4. pag. 252.

Caterum d. Costa d' Arme est supravefits, qua utuntur Reges Armorum, 48. uulgo Aralds, ut habetur apud Ariost. Fur. 27. d' 52. Già con la Costa d' Arme alla divisa Del Re Agramante su campo ve. mus'era. L' Arabdo a far divieso, e metter leg-

Che ne in fatto, ne in detto aleun pa-

reggi .

Etapud Torquas. Tass. Gerns. 6. 16.
Coi: gl' impose, ed ei westiss allossa.
La purpurea dell' armi auras Costa.
quos resert Vocabularium della Crusca in verbo Costa S. 2. ibi Costa d' Arme, wale la sopra messa, che porsano gli Araldi.

Licet Crux, quam deferunt Equites

Hierofolymitani fit alba octogona,
ut przmifimus, Stemma tamen ipfius

49. Sacre Religionis Hierofolymitanz, ejufque Vexillum continet Crucem albam planam in campo tubeo, quod przecriptum tempore d. Raymundi de Podio Successoris d. Raymundi de Podio Successoris d. Raymundi de Podio successoris de Caradi in Magisterio confirmavit, & approbavit fa. me. Innocentius Secundus Anno 1130. teste Justiniano d. pag. 212, vo feq.

Forma d. Vexilli impressa est apud d. Justinianum pag. 214.

Et hac forma etiam de præsenti utitur Religio, ut videre est in princi-

pio Statutorum ejusdem.

Przete supradictum proprium Habitum
Regularem Hierosolymatanz Religionis in antedicta octogona Cruce al.
ba linea consistentem, habent Equites Hierosolymitant, ac magnus Magister peculiarem Habitum, seu Clamydem ac Togam Capitularem, & ur
dicitur Manto di Panta, prout infea
rius.

Magni Magiftri peculiaris Habitus, quo in folemnioribus aditonibus uttur, & femper ufus est, perfectiptus fuit ab Ugone Loubeux Verdala magno Magistro electo anno 1582, quique à fa. me, Sixto V. anno 1587, fuit Cardinalitia Purpura decoratus; Habitus autem est Toga nigra parum ultra genua producta, serica zenum ultra genua producta, serica zenum con folemnioris est producta.

flivo tempore, lanea vero tempore hiemali. Hec circa lumbos przcingitur Cingulo, cui affixa est è dextro latere Crumena. Ante pedus adelt Crux Ordinis alba careris major. Supra Togam imponitur Clamys, & ut dicitur Manto ab humeris, ad terram usque protensa cum manicis ampliffimis, habens e finittro latere Crucem similater Ordinis, Capite Biretum nigrum defert de quibus omnibus agit Alanus Muneffon in 3. Tom. Descriptionis Univerfi: Pater Philippus Bonanni in Catalogo Or. din. Equeffr n. 60. ubi delineatam exlaturam magni Magittri d. Vefte induti exponit ; & diet. Juftinia. Hiftoria Cronologica Tom. 1. pag. 212, 6 264.

Antiquissimus sane est usus, quod magnus Magitter Ordinis publicis Functionibus in Veite Magittrali pracincta Cingulo loculum deferat lateri affixum, ab eoque pendentem in tefferam, quod ipfe eft Pater & Cuftos Pauperum, ut notavit etiam d. Sebaffianus Pauli in Codice Diplomasico del Sacro Militar Ordine, Gerofolimitano fub Tit. Offervat. fours i Diplomi ad Diploma 181. Hujuf. que moris origo haud incongrue desumpta dici potest ab antiquissimo usu illo Veterum Peregrinorum Cruce fignatorum; His enim in actu quo Crucem accipiebant, iterque ad Terram Sanctam aggrediebantur, Baculus tradebatur, unaque smul Crumena à Sacerdote benedicta cumaliquibus Orationibus in antiquis Ritualibus registratis, que sane Cru. mena militari Cingulo aptabatur ad latus: hinc Galli uocabant Escarpe . que Vox vetere Glotlario Latino explicatur, Pera, aut Perula, quemadmodum tradit dietus Sebaftianus Pauli ubi supra pag. 545. & de

his infra late in Sect. 4. n. 12 & 13. Capitularis Habitus Equitum etiam ma. gnæ Crucis, quo pariter in solem-

gon nioribus actionibus utuntur, ett Toga, feu Clamys nigra ex ferico uf que ad talos, cum manicis amplifimis ufque ad media crura extensis: epatte finiltra: apposita est Crux linea alba octangu aris, & in pectore alia fimilis Crux: e collo pendet funiculus ex ferico albo, & nigro, in quo quindecim Domini. cx Passionis simbola exprimuntur: Tandemque e crigulo pendet Ensis, ut videre est in effigie, quam refett Jassiniansi ubi supra pag. 265. Banansis n. 61. Collestor Gallus d. Tom. 2. \$. 23. pag. 98.

Formam diéti Habitus cum d. Funiculo, ex albo & nigro ferico, quins st. decim Redemptionis notite Paffionis Mytheria referente, fuille prafetipam a magno Magiltro Raymundo de Podio, una cum octangulari Cru. ex, senbit Historieus Jacobus Bosius Lib. 2. Parte Frima pag. 64. junta Testiam Impressoura Venetam Typir Hieronymi Albrinai 1695.

Unde patet, figna illa Mylteriorum Dominica Passionis in ferico funiculo, 52. non fuisse apposita jussu magni Magistri Nicolai Cotoner, quemad modum erronee asserit d. Instiniauss pag. 266., & Pater Bosannus d. n. 61. concludendumque magnum Magistrum Nicolaum Cotoner reno vasse hoc idem prasseripum.

Porro M. Magister Podius, hujusmodi Habitus & Crucis forma, in mente 53. habuit Religiosis infinuare Indumentum ex Cameli pelle, quod in Deferto deferebat Divus Joannes Bapti, sta, ut canit Ecclesia in Hymno ad Matutinum in Officio Nativitatis ejusdem Sancti, cujus Pestum celebratur die 24. Junii ibi.

Antra desersi seneris sub annis, Civium turmas sugiens, pesisti; Ne levi poses muculare visam

Crimine lingua.
Prebuit durum tegumen camelus
Arsubus facris, firophium bidentes,
Cui latex bauftum, fociata paftum
Mella locufiss.

Ofto Crucis Acuminibus, ofto Beatitudines, ut scribit d. Bosius Histor, lib. 2. Par. pr. pag. 64.

At dictas Clamydes nigras Frattes Milites conflat deferre ex concessione. Alexandri IV. juxta Bullam datam... Anagniz anno 1259. in Bullar, pag. 76., & etiam impressa apud Pa. seem Sebastianum Pauli in d. Codice Diplomas. Bulla 13. pag. 278., & seq.

Sic Équites Melitenfes, quando in Con
54. ciliis præsident, indui Veste, quam

Cloccam vocant, & Croccam corru,

pre, hoc est Toga, seu Cappa ni
gri coloris circa collum crispata,

longa usque ad terram, & ex parte

anteriori aperta, scriptum reliquit

Macer in suo Distinuario, verbo

Clocca, & verbo Crosea, ubi refert

Monumentum tmaginis sculptæ Rica

cardi Caraccioli in Ecclesia Sancti

Joannis Priotatus Romæ positum,

qui Caracciolus à Sede Apostolica,

tempore Schismatis Magister Equi
tum Rhodiorum declaratus est.

Cœterum, plurimi Petti dies ftatuti 55, funt, in quibus Equites Professi deferre debent superius descriptam To. gam Capitularem, scilicet Il Manso di Panta, qui Dies enumerantur in Scausso Ordinis sit. 3. Della Chiesa. 30., & in Ordinas. Capitul. Generalis anno 1631. sit 3. Della Chiesa. 30., & latius referentur in Compendio Alphabetico Statistorum in ver. bo Feste. melle quali portano i Fra, selli il Manso di Pansa.

Eun.

Eundem Habitum Capitularem retinere 56. debent qui Pene subiacent quarantenz, vel feptenz: Seasusum Or. dinis sit. 18. Delle Proibitioni, c delle Pene n. 55. Compendium Alpha betienm Statutorum in verbo Manto di Punta .

Sic Reus comparens in Squardio: Sea. 57. tutum del Ricevimento del Fratello sic. 2. (ab n. 38. Compendium Alphabeticum Statutorum in Verbo Man-

so de Punta.

Equites Professi defuncti sepeliri debent 18. con Manto a besco, idett con le punte, e la Croce bianca: Statutum Ordinis tit. 4. Dell' Ofpitalità n. 21. Compendium Alphabeticum Scatuto. rum in verbo Manto di Punta: luftinianus pag. 265.

Quoties hujus Religionis Equites admittuntur ad Professionem , debet 13. ille qui ad Professionem admittitur, gestare eundem Habitum, hoc est il Manto di punta, juxta Decretum Concilii Religionis Hierofolymicana fub die 2. Junit 1667. Debetque Professionem emittentibus imponi Habitus niger dictam Crucem albam habens, juxta dispositionem Stasuti fub Tit. Del Ricevimento de' Fratelli Tit. 2. num. 1., & fegq. or n. 23. ibi - Vogliamo parimente, che non fi dii l' Abito dell' Ordine noftro ad alcuno, che non babbia il Manto, quale Noi chiamiamo a becco, overo di punta, con la Veste longa, e di più se sarà, Cavaliere, o Fra. Servente, l'Armi con la Sopraveste: Infinianus d. pag. 265. Bofins Hiftor. Ordin. lib. 2. pag. 65. Pater Mendo de Ordin. Militar. Difq. 1. quaft. 5. n. 114. d. Pacer Joseph Franciscus Fontana d. som. 3. cap. 13. pag. 127. ubi quod d. Manto à becco, qui in. Professione datur, est niger, & collo aptatus cum Cordula ferica alba,

& nigra, in quo Mysteria Sacratisfima Paffionis D. N. Iesu Christi admixtis Caneltxis quibus Charitas fignificatur.

Novitiorum vero Habitus in Religione Hierofolymitana consistit in dela. tione Parvz Crucis in pectore, non

60. autem alterius Crucis Majoris ex tela alba linea in parte finistra Pailii; nam ittam folum Professi gestare possunt, ut notat Card, de Luca de Praem. Difc. 49. n. 12.

Lettera della Santità di Nostro Signore Papa BENEDETTO XIV., con cui fi determina doverfi porsare dall' Eminentiffimo, e Reverendiffimo Sig. Car. dinal Portocarrero Cavaliere Professo nell' Ordine Gerofolimisano la gran. Croce ottogona di sela bianca fopra. la Mogzetta Cardinalizia: in Roma 1745. nella Stamperia della Reveren. da Camera Apostolica.

Diletto Filio Noftro Joachimo S. R. E. Presbytero Card. Portocarrero nuncupat, BENEDICTUS PAPA XIV. Dilette Feli Nofter , falutem , & Apoftolicam Beneditionem .

" C Ono in circa due anni e mezzo. " che ci rappresentaite, esser voi " Cavaliere di Malta Professo, e " Grancroce, aver poscia presi gli " Ordini Sacri, effer Prelato, e Pa, , triarca Antiocheno, fatto dalla. " Santa Memoria di Clemente XII. " nostro Predecesfore, e credere di " poter portare la Croce ottogona " di tela , propria de Cavalieri di " Malta, non nella Mantelletta, co. " me facevate, che refta coperta. ., dalla Mozzetta, ma nella Mozzet-" ta stessa, che fu ai Patriarchi con-" ceduta dalla fanta Memoria di Be-" nedetto XIII., acciò la Croce.

## 320 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest, & Milit.

, fosse visibile a tutti ; chiedendoci , il nostro fentimento, unitamente , colla licenza di farlo, giacchè e-, tano passati alcuni anni dopo il , Pattiarcato, che avevate portata , la Croce ottogona nella Mantellet , ta: e se ben vi ricorderete, non , vi dammo veruna risposta, aven. , do preso tempo per veder la materia.

", teria; e fin d'allora la vostra peti, teria; e fin d'allora la vostra peti, quone ci parve giusta, e doverosa; ellendo voi Cavaliere di Malta.

", Professo, e per conseguenza vero

", Religios, e Frate, estendo i Mo,

", naci, ed i Frati obbligata è porta,

", re visbilmente l' Abro della sua

", Religione ancor quando sono Ve
", cova, ed essendo la Croce otto

", gona visbile di tela bianca, come

", voi intendevate di portare nella.

", Mozzetta, il vero Abito de' Frati

Profeffi di Malta. Che essendo voi Cavaliere di Malta , Profesio, foste, e siate vero Reli-,, gioso, e Frate, non ci parve di , poterne ragionevolmente dubitare; , avendo vos fatti nella Professione , i tre folenni Voti di castità , po. " vertà, ed obbedienza; ed effendo ,, quella la vera, e comune opinione ,, degli Autori, e de' Tribunali an. , che di Roma, come può vedersi 2) nell' Escanno in Propugnaculo Hieso resolymicano disquifit. 6. cap. 2. » nulla giovando il dubbio da alcu-, ni propotto, non poter effere ve-, ro Religioso, e Frate chi ha per , istituto il maneggiare l' Armi, e », combattere; esfendo chiara la Dot-, trina di S Tammafe 2, 2, quaft, 3 188. artic. 3., che non ripugna ,, allo stato di vera Religione l' isti-" tuto di combattere per la difefa ,, del culto Divino , della publica.

,, falute, o de' Poveri, ed Oppreffi, ,, ch' è per appunto l' ittituto di ,, Malta, come ben fapete, e come , ancor Noi abbiamo accennato nel-,, la nostra Opera de Canonizatione , Santforum al lib. 3. cap. 36. num ,, 16. Opera, che volentieri nomi, , niamo a voi, perchè fappiamo, ,, che volentieri la leggete.

" Che poi i Monaci, ed 1 Frati fiano " obbligati à portare visibilmente l' , Abito della fua Religione ancor " quando sono Vescovi, è proposi-, zione, che non può controverter-.. fi, venendo ttabilita nel Concilio Generale Lateranense sotto Inno-, cenzo III. nel Can. 16. riferito nel , cap. Clerici officia , de visa. & , boneftase Clericorum. Sopra quefto affunto fi può vedere quanto da. Noi è stato unito, e portato nella , noftra citata Opera de Canoniza-,, tione Sanctorum al lib. 3. cap. 35. , num. II., e fegg. potendo anche , vedersi ciò, che nella presente oc-, casione è stato veduto da Noi , cioè il Padre Mabillon nella Pre-, fazione seconda al Secolo quarto , cap. 7., ove dimottra, che questa , disciplina era già introdotta nel , Secolo quinto, Ed i foli Chierici , Regolari, e Canonici Regolari, , fono quelli, che fatti Vescovi, . vettono l'Abito de' Vescovi leva-, ti dal Clero Secolare : i primi, per-, chè il loro Abito è lo stesso, che ,, quello de' Preti Secolari , ed i fe-, condi per un particolar privilegio , ad effi accordato dal Pontefice Leo. , ne X. appoggiato all' uso del Roc-», chetto , indumento proprio de », Chierici Secolari, e che dai Cano. " nici Regolari si porta, come può ,, vederfi nella fus Confirugione 34. ,, nel Bollario Romano , riferita an-" cora nei due Bollari de Canonici

", Lateranensi, e de' Canonici della ", Congregazione del Santissimo Sal-", vatore.

.. Che finalmente la Croce ottogona. ,, vilibile di tela bianca fia il vero " Abito de Cavalieri , e Frats Pro-" fessi di Malta, non è certamente " proposizione ignota à voi, che , tanto ben sapete le Costituzioni " del vottro Ordine. Ma acciò , conosciate, che ancor Noi abbia. , mo veduta con diligenza la mate-, tia, diremo, effer un grand' equi-, voco di quelli, che pensano, eller , la Crocetta d'oro, pendente al Petto, l' Abito de' Professi di Mal-Raimondo di Podio, che fu 33 il primo Granmaettro di Malta, , ordind , che i suoi Cavalieri sof-, sero tenuti a portar una Vette, o , sia Manto, di color nero, colla-" Crece bianca di tela: e non ellen. " do poi praticabile la Veste nera, " dovendo i Cavalieri militare , l , Abito della Religione fu fillato nella Croce bianca ottogona, cioè " d'otto punte, colla libertà di an. dare nel rimanente vestiti , come , veitono gli aitri, ma fenza pompa, e colla dovuta decenza. E perchè , da tal uno erafi lasciata la Croce " di tela bianca, e folamente porta-, vasi pendente dal Petto la Croce-" d' oro (maltata di bianco, il Gran-, maestro la Sengle prosbì l'ufo di , questa Croce: il chè benchè dipoi ,, non fosse posto in pratica, batta , però per porre in chiaro, che non ,, è la Croce d'oro, ma la Croce. ottogona di tela bianca, l'Abito-" vero de Professi di Maita. E sopra , quetto punto non folamente ab-, biamo veduto il Compendio Alfa-. betico degli Statuti della Religione ,, alla parola Abico, ma i tefti degli " Statuti ivi allegati, ed il voltro "Michalef ne' fuoi Manoferitti al-"la parola Crux. auren, ed alia. "parola Habisur., e l'Autore del-"je littruzioni fopra gli obblighi p.ù "principali de' Cavalieri di Malta. "tradotte dall' idnoma Francese nell' "Italiano, al' eap. 11.

" Nè punto, nè poco ci fece breccia , la riflethone, che molti Vescovi in .. avvenire si sarebbero veduti colle " divise degli Ordini Militari . Im-" perocchè ò si parla de Protessi di " Malta; ed oltrechè non sono mol-, ti i Vescovi, nè tampoco è veriti. , mile, che possano ester molti, che ,, prima fiano stati Professi di Maita, fe anche follero molti , fuccedereb. " be quello iteffo , che fuccede , e ,, non fa veruna ammirazione, quan-" do si veggono non uno, ma più " Vescovi coll' Abito de' Monaci " Caffinenfi, perche nanno fatta Pro-., f. ffione in quell' Ordine, non uno, " ma più Vescovi coll' Abito Fran-" cescano, e Domenicano, per elle-., re stati Protetfi negli Ordini pre-. detti .

" O fi tratta poi degli altri Prof-ffi ne. ,, gli altri Ordini Militari; e parlan-" do di quetti , non è certamente il " caío paragonabile col nostro. Par-" lano i Canoni de' Monaci, e gli ,, aftringono a portar l' Abito Rego-" lare, benche Vescovi. Quetta di-" sciplina si è poi ettesa dai Monaci , ai Frati; e benche fra i Prancesca, " ni vi folle, chi si era presa la bri. " ga di volerla guattare, prevalle , però il partito p ù fano, favoievo-" le all'osservanza de' Canoni, come " può vedersi nel Tomoffino de Benefi-,, cits par. 3. lib. 2. cap. 50. nam. 6., " essendo troppo viva la ragione, ,, che, essendo uguale quanto ai Vo-, ti foitanziali la Prof-sione de' " secondi a quella de primi, doveva in tutti

,, in tutti i Professi, o siano Mona-,, ci, o siano Frati, aver luogo la ,, stessa Canonica disposizione.

, Ciò premesso, si faccia un poco di ", paragone fra i Professi di Malta, " ed i Professi degli altri Ordini Mi-, litari , e si yegga , se rispetto ai " Voti softanziali più si accotta la. " Professione di Malta, di quella de-, gli altri Ordini Militari, alla Professione de' Monaci, e de' Frati, I Professi di Malta sono in tutto rigore veri Religiosi, come di sopra si è detto: I Professi degli al-, tri Ordini Militari da alcuni fi di-" cono Religiosi, da altri nò : E chi , li chiama Religiofi, non intende ., di parlare rigorofamente. Il Voto , folenne di Castità , che si fà dai ", Professi di Malta, è Voto compi-, to, ed adoluto : in tal maniera. , che, siccome per le altre Profes. ,, fioni, che si fanno dai Monaci, e , Frati, si scioglie il Matrimonio , rato, e non confumato, ed il Ma, , trimonio è nullo, se si sa dopo , la Professione, lo stesso per appun-,, to si ammette nella Professione di .Malta: il che poi non si ammette , nelle Professioni , che si fanno ne-, gli altri Ordini Militari, nelle qua-, li Professioni il Voto di Castità , non è alloluto, ma ritretto per lo , prù o alla fola Castità conjugale, ,, o al non paffare alle seconde noz-,, ze , come molto bene vanno di-, scorrendo il Mendo de Ordinibus Militaribut difquifit 5. quaft. 3. ,, w. 17. il Pontio de Matrim. lib. 9. ,, cap. 7. il Cardinal di Lauria com. 30 3. in 4. lib. Seut. difput. 16. art, 3. 13. 11mm. 292., e fegg. il Cleri. " cato de Sacramento Matrimonii ,, decif. 13. num. 17. Quali cofe. " danno a divedere, che dandofi ai " Professi di Malta quello, che ora

", se gli dà, da ciò ragionevolmen, ", te non si può inserne, che lo stesso ", ancora debba fari rispetto ai Pro, ", sessi degli altri Ordini Militari, e ", che ora ammettendosi, che dai Pro-", sessi di Malta fatti Vescovi si porti ", visibilmente la kroce di tela colle ", otto punte , debba poscia ancora ", ammettersi ne Prosessi degli altri ", Ordini Militari , fatti Vescovi , ", il portare visibilmente la Croce, ", o sia l'Insegna del loro Ordine, ", il che poi si dice , che porterebbe ", disordine.

", Ora ci sembra chiedersi da voi a Noi, ,, quale foile la cagione, per cui do-,, po aver Noi veduta la materia . ., che ci avevate proposta, non def. », simo la rispossa unitamente colla , nottra licenza di poter portarfi . ,, da Voi la Croce ottogona di ,, tela nella Mozzetta, che portava-" te come Patriarca: e Noi candi-" damente vi diremo, non aver ciò 1. ,, fatto allora , perchè avevamo in. ,, testa di crearvi Cardinale nella no. ,, itra prima Promozione, che era " imminente, nè ci pareva ben fat-.. ,, to il darvi una licenza , che fa. " pevamo non dover durare, che " pochi meli. E fe mai vi venisse in " capo di domandare, perchè, es-" sendo già passati due anni da che " ficte Cardinale, non vi abbiamo », infino ad ora notificata la nostra " mente sopra la Croce bianca otto-" gona da portarfi, o non portarfi ", fopra la Mozzetta Cardinalizia, " correndo la stessa ragione fra la. " Mozzetta di Patriarca, e la Moz-., zetta di Cardinale; foggiugneremo, " doversi incolpare la vostra mode-" tia, che, non oftanti le frequenti , udienze, che vi abbiamo dato, ,, non ci avete mai riparlato di quest' » affare, che poi anche ci era uscito di , mente, avendola pur troppo agg gravata, ed opprella da molti, e , foinoli negozi: nè forse mai più s, farebbe da Noi stato resaminato, , e risoluto, se non fossero accadute due circostanze, che or ora vi csportemo.

La prima è stata l'esser venuto in Ro, ma ne' mesi passati Monsignor Ve, scovo di Malta, ch' è comparso, alla nostra udienza più volte colla coroce visibile ottogona nella Man, telletta, e non già nella Mozzetta, come sappiamo, che la porta in. Malta, non essendi l'atriarchi il vescovi, eccettuati i l'atriarchi il vescovi, eccettuati i l'atriarchi il portare in Roma la Mozzetta. Il Vescovo di Malta, come ben, sapete, è Religioso Professo, e quando dallo stato, e grado di Frate Cappellano è assunta el vesserovado, ottiene nella Religione il a qualificazione di Grancroce.

» Non è il presente Vescovo di Malta sil primo, che sia venuto in Roma, so e che fia comparso nell'accennata » divisa. Ne abbiamo, quando eas ravamo in minoribus, veduti also tri in Roma colla Croce ottogo-, na , che portavano , come ora, porta il presente Vescovo di Mal. s) ta, Ci ricordiamo, che dalla. 33 Gambarucci primo Mastro Pontis ficio delle Cerimonie fu eccitata una difficoltà, se poteva permet-, terfi al Vescovo di Malta, che al. » lora era venuto à Roma, il por-3) tare visibilmente la detta Croce ; , avendo esto creduto, che il por. , tarla gli convenille in Malta, ma , non in Roma: e ci ricordiamo , altresì , che essendosi ad'esso rap-» presentato, primo, che così si » era fempre pratticato per lo paf se fato, fecondo, che effendo ogni ", Vescovo di Malta Professo, doveva anche essendo Vescovo portar l' Abito della sua Religione,
terro, che la Croce ottogona
era l' Abito de Professi della Religione di Malta, esso mitrossi dust'
opposizione, e lasciò l'affare ne'
termini, ne' quali era stato per l'
addierro, che vuol dire, lasciando
l' Vescovo di Malta il portare in
Roma visibilmente la Croce.

Ancorche nel Cerimoniale de' Vesco-, vi al cap. i, dicali, che i Preti ,, di S. Spirito, e delle Milizie di " S. Giovanni, S. Giacomo, ed al-, tre , fatti Vescovi, sui Ordinis " infignia in weftibus non deferunt, ,, fed ejufdem Ordinis Crucem ad Col-, lum intus pendentem ; avendo effo " confiderato, che doveva prevalere " l'antica precedente consuetudine " favorevole ai Vescovi di Malta, ,, e continuata ancora dopo l' edi-,, zione del Cerimoniale; al che for. " fe poteva ancora aggiungerfi, effersi appoggiato lo stabilito nel " Cerimoniale all' opinione, che fra " molti correva, che la Croce di ,, fmalto, pendente dal Collo, fof-" fe l' Abito de' Professi di Malta: " il che non fossiste; ellendo la Cro-" ce ottogona di tela bianca, co. " me già di fopra si è detto, l' " Abito folo, e proprio de detti Professi.

Porta dunque il Vescovo di Malta

, la Croce ottogona visibile nella
, Mozzetta in Malta, ove ha l'uso
, della Mozzetta i Porta lo stesso
, Vescovo in Roma la Croce ot, togona visibile, non già nella
, Mozzetta, non avendone l'uso in
, Roma, ma nella Veste, e nella
, Mantelletta. Non porta il Vesco
, vo questa Croce come Vescovo
, di Malta; perchè se la portasse

come

# 324 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

" come tale, la dourebbe lasciare, " quando è trasferito ad un' altra. " Chicfa; in quella guisa appunto, ,, che l' Arcivescovo, che come tale ,, porta il Pallio, lo dimette, quan-, do è trasferito ad una Chiefa Ve. , scovile, come viene stabilito nel ,, cap. ad Supplicationem, de renun-, ciatione. Paísò Monfignor Moli-", na dal Vescovado di Malta a quel-" lo di Lerida l' anne 1681., co-, me fi vede nel Tom, 2, della Si-, cilia Sacra della Stampa di Pa-" lermo del 1 7 3 3. alla pagina. ,, 9 20., e fapendofi di certo. che ,, nel Vescovado di Lerida sempre » portò la Croce ottogona, da ciò 33 chiaramente fi deduce, che la . Croce ottogona non si porta dal , Vescovo di Malta, come Vesco. ,, vo di Malta .

Porta il Vescovo di Malta la Croce , come Professo dell' Ordine di Mal-, ta; e restando Professo, ancorchè " dal Vescovado di Malta passi ad ., un' altro Vescovado, da ciò deri-", va, che anche nell'altro Vescova-,, do porta la Croce. Porta il Velco-.. vo di Malta in Malta la Croce ot-, togona nella Mozzetta, ed in Ro-, ma la porta visibile nella Mantel-" letta, ed in questo modo adempie , l'obbligo, che gli corre di por. , tare benche Vescovo l' Abito de' " Professi della sua Religione. Voi " fiete ugualmente Profesio di Malta, , e voi benche Cardinale siete obbli-, gato a portare l'Abito de' Professi, " e per confeguenza la Croce otto-, gona nella Mozzetta, che potete portare in Roma, e fuori di Ro " ma; non esentandovi la dignità di .. Cardinale dal portarla: portandofi ", dai Cardinali Monaci, e Frati col-, la dignità di Cardinale l' Abito , del loro Istituto , conforme anche

99, da Noi sù dimostrato nel luogo 99, sopraccisaso della nostra Opera de 99, Canonizasione al lib, 3, cap. 35.

E quando mai da taluno si dices-,, fe, che dai Cardinali Monaci , e 99 Frati si porta l' Abito del colore , dell' Abito del loro Istituto , il , che non si fà da voi, che vesti. " te di rosso, come vestono i Car-", dinali del Clero Secolare, non " mancherebbe una foda risposta: e ,, farebbe, che l' Abito de' Monaci, " e Frati è determinato, e stabili-,, to in quella saja, in quel colore, ., che da ognuno si vede; ma l' " Abito de' Professi di Malta uni-, camente consiste nella Croce ot-,, togona, essendo già stato levato " l' antico obbligo di portare la , Toga nera, come di sopra si è , detto, ed essendosi già fissato, , che ogni Professo vesta come por-, ta il suo stato, purche sempre ", porti la Croce ottogona, alla qua-" le è ridotto l' Abito proprio de' ", professi di Malta.

3) Dopo avervi esposta la prima circo3) stanza, faremo passaggio alla se3) conda; ed è, che nell' ultima3) udienza data da Noi all' Amba3) sciadore della vostra Religione Ge30 rosolimitana, da esso in nome31 della medessma ci sù satta premu31 rosa istanza per questo stesso no31 gozio non meno in voce, che in
31 carta, avendocene lasciato un Me31 moriale.

" Come bene fiete informato , Noi " non cediamo à veruno de' nostri " Predecessor nell' affetto verso la " vostra inclita Religione; valutandola come un' antemurale fortis similiamo , e sicurissimo propugna-" missimo , e sicurissimo propugna-" colo della Cristiana Republica. i, Ma, posto per un poco da parte
p, l'affetto, ci applicammo a vedep, re, se alle ragioni intrinseche, giù
ji sopra dedotte, vi sosse campo
p, di aggiungere l'estrinseche; che
si sogiono desumere dai fatti, e
j, dagli esempi.

Nell' anno 1484. Pietro de Aubuf. " fon Granmaettro di Malta fu fatto , Cardinale dal nostro Predecessore , Innocenzo VIII. ritenne col Gar-,, dinalato il Granmagistero, nè mai , venne a Roma, essendo stato fem-,, pre intento a guardare l' Ifole di ", Rodi dai Turchi. Morì nel 1502., ,, e le di lui gloriose gesta si pos. , fono leggere nel Vescovo di At-, tichy nella fua Opera intitolasa. , Flores Hiftoria Cardinalium ; al . som. z. pag. 416. num. 28., e nel " Ciacconio al tom 3. pag. 134., e ", fegg. Ed il Cardinale de Aubus. , fon portò la Croce ottogona nel ,, la Mozzetta ; come or ora accen. neremo .

Mori in Roma Levesque de la Casfiere Granmaestro di Malta; ed ay vendo il Pontessice Gregorio XIII, nominati trè al Magistero, frà quali Ugone Verdala, esso si il Granmaestro. Fu di poi chiamato a Ro, ma da Sisto V. mel 1587., che in Roma lo sece Cardinale, ove pure si trattenne qualche tempo; dopo il quale ritornò à Malta, avendo ritenuto col Cardinalato il Granmagistero, e morì l' anno 1595.

, 199], Nei Diari di Paolo Alaleone Mae, fitro Pontificio delle Cerimonie al 19, 10m. 1, par. 2, pag. 502., fi def. crive la funzione della Berretta, Cardinalizia data dal Papa ad esso, et de gii altri suoi Compagni nel, la promozione, ed al proposito, nostro così nel luogo ritato si leg.

.. Confistorium ad accipiendum Bire-, tum rubrum cum wefte nigra in-" dutus, quam wocans la wefte de " Ponsa, quem habisum porsars pra. , cipue quando fe communicant, & " cum Bireso Prebyserali nigro , & " corona ; & babito Bireto rubro ,, in Cameris Cardinalis de Montal-, to relitta dilla vefle , induit fe ... more Cardinalium , portans Cru-. . cem albam magnam juxta Ordi-" nem fua Religionis fapra Monettam se ante pellus tantum. , E' d' uopo, che ciò recasse qualche " maraviglia, ed avendo i Cardina-,, li pretefo, che non fi potesse por-, tare alcun' altra infegna di Reli-" gione topra la Porpora Cardina-" lizia, e che però esso dovesse le-,, var la Croce, postosi il punto in " controversia, ed avendo Giacomo , Bosio, Agente in quel tempo del-, la Religione di Malta in Roma , portato in giro un' antico Ritrat-, to del Cardinale de Aubusson ., colla Croce bianca fu la Mozzet-" ta rofsa, reftò appagato il Sacro ,, Collegio , ed il Cardinal : Verdala " profegui nel portare la Croce ot-" togona fopra la fua Mozzetta. » Il fatto è pienamente riferito nella " Storia di Malta del Commendator

" ge : Magnus magifter venit ad

, 301., e reita altresi pienamente
, comprovato da quanto fiegue.
, Ebbe il Granmaeftro Verdala mol.
, ti Emoli, per le rapprefentanze
, torie de quali fu dal Papa credu, torie de quali fu dal Papa credu, torie de quali fu dal Papa credu, torie den quali fu dal Papa credu, per accertare la verità. Aveva effo un detto afsai arguto, allusivo
, alla vittoria ottenuta contro i Ma, levoli, e discorrendo con D. Fer, rando Ozes Maestro razionale de
, mali uffizi fatti contra di lui
a Roma,

,, del Pozzo par. t. lib 6. pag.

## 326 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

" Roma, diceva, che i suoi nemici . l' avevano dipinto à Roma di " molti colori, ma che era ritorna-" to a Malta rosso. Fece in oltre " incidere una Medaglia descritta-" dal Ciacconio nella di lui vita al tom. 4. pag. 185. nel dritto della quale dice, che vi era il di lui ritratto con il di lui nome Frater Hugo de Loubenx Verdala Cardinalis, e nel rovescio un Nettuno al. fifo nel Carro col seguente motto, Collettafque fugas nubes, folemque reducis, Cofe tutte allusive alla " vittoria ottenuta nelle sue persecuzioni. Noi abbiamo avuta nelle mani, e veduta la Medaglia, di cui parla il Ciacconio; e quanto al sovescio, vi abbiamo veduto il Nettuno assiso nel Carro, ma coll' aggiunta di un Sole, che difipa le nubi, e le procelle, ed in ordine all' altra parte d lla Medaglia, dopo le parole ri-, ferite dal Ciacconio, vi abbiamo , lette quefte altre , M. M. Princ. Mel., & G. cioè Granmaestro di " Malta, e del Gozo: e quello, che , più importa al caso nostro, vi " abbiamo veduto scolpito il di lui , ritratto coll' Abito Cardinalizio , " e la Grancroce ottogona nel Pet-" to fu la Mozzetta: il che certa. mente non si farebbe fatto fare ", da lui, ne si sarebbe lasciato cor-. rere, se non fosse ttato assicurato il ,, punto di portare la Croce otto-" gona sopra la Mozzetta.

"", Quetti due esempi ci anno dato un gran sondamento per credere, po ter ancor voi portare la Croconella Mozzetta, come l'anno portata due altri vostri Predecessori Cavalieri Professi della Religioni Gerosolimitana: nè crediamo potre correte ragionevole disparità

, nel caso, di cui si tratta, fra voi. " ed ess, essendo voi Cavaliere Pro-" fello, e Grancroce, ed ellendo elli " Professi, e Granmaettri dell' Ordi-" ne: imperocchè la Croce ottogo-,, na non è divifa particolare del " Granmaestro di Malta; è, come " più volte si è detto, l' Abito pro, " prio de' Cavalieri Professi : il chè " facilmente potrà comprendere an-" che chi non è pratico delle voftre " Costituzioni, se rifletterà, che l' " Alaleoni di fopra citato, descri-" vendo l'Abito, che portoffi dal " Granniaestro Verdala dopo ricevu. ta la Berretta Cardinalizia, dice la "Grancroce, non propria del Magi-" stero, ma della sua Religione, ju, " xta Ordinem fua Religionis, e , che il punto promoflo dal Sacro Collegio contro il portare la detta " Croce nella Mozzetta, come pure " abbiamo detto di fopra, appog-" giossi al non doversi porre topra " la Porpora Cardinalizia alcun' al-" tra infegna di Religione. in quella guila appunto, che avendo " la Santa Memoria di Benedetto XIII, creato Cardinale il Padre .. Lorenzo da S. Lorenzo, chiamato " Cardinale Cozza, che era Genera-" le dell' Ordine de' Minori, ed aven-" do nello stello tempo stabilito con

Lotenzo da S. Lorenzo, chiamato, Cardinale Cozza, che era Genera, le dell'Ordine de' Minori, ed ayen, do nello stesso especia force il giorno 120, di Dicembre 1726., che con, tinvasse nell'usfizio di Generale.

Decernenzee, munus Ministri Ge, neralis bujulmodi ob tuam ad Caridinalatus dignizatem Promotionem, fattam, un preserve durante mon, si altam, un preserve non vi su chi pensale mai di attribuire la ritenzione dell'Abito Francescano, che esso una ce Generale all'esse Generale all'esse Generale all'esse Generale all'esse Generale all'esse con con conserve dell'Abito Francescano, che se Generale all'esse Generale all'esse Generale all'esse con conserve dell'abito Francescano, che se Generale all'esse Generale all'esse con con controlle dell'abito Francescano.

, le ; essendo ognuno ben persuaso, , che la ritenzione era un effetto " della fua Professione fatta nella

, Religione di S Francesco. » Ed eccovi quanto in poche ore for-,, tratte alle nostre continve appli-" cazioni abbiamo potuto raccorre-. per rispondere all' antico voitro " quelito, e per concedervi fonda. , tamente la licenza richielta da voi-,, e dalla vostra Religione, di porta-, re sopra la Mozzetta la Grancroce , ottogona di tela bianca, il che facciamo colla presente ; dandovi. sa con pienezza di cuore l'Aposto-33 lica Benedizione . Datum Romz. apud Sanctam Mariam Majorem as die 13. Octobris 1745. Pontificatus. nostri Anno fexto.

# DISCURSUS, CXXVIII

## SECTIO

#### ARGUMENTUM

Emponitur: marratio expulsionis Sacræ Hierofolymitanz: Religionis à Civitate Hierusalem, totaque Palettina: narrantur Persgrinationes. per pluta Loca ab eadem Sacra Religione quomodo acquificerit hec Religio Infulam, Rhodi; quo tempore cam possederir; quomodo. illam munierie, & ab obsidionibus defende-rie Quomodo illam amiferit, & quomodo Investivaram Insulas Melitensis acquisivent, & in ea Religionis Sedes sixa suerie.

#### SUMMARIU M

Xpugnata à Saracenis: Civitate Hierufalem, Christiani, expulsi fuerunt à Terra Santta, & Sacra Religio Hierofolymitana fe: translu lit ad Civisatem Margats, & deinde ad Civitatem Ptolemaidis, & n. 2,,

4. Amiffa Ptolemaida, Equites Hierofo.

lymitani fo transiblerunt ad Regnum Cypris, cuius Rex. Civitatem Limifone illis concessit, & n. s.

6. In ea magnus. Magifier de Villars duo babuit: Capitula, & in ca obiit

anno 1194.

7. Successis magnus. Magister Oddo de Pins., qui obist dum Romam pergeres, & ille successis Guillelmus de Villare. to, qui cogisabat de mutanda Sede Religionis in apriorem.

8. Quomodo acqui fiverint Rhodi Infulam, & n. g. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17., & 18.

10. Rhodi Infula deferibitur .

20. Rhodi Infula obsidesur à Turcis sed Milises Equites Hierofolymitani il. lam tuentur , & liberant & n. 21.

22. Amadeus V. nuncupatus magnus Sabandia, Dominus , ingenti subfidio Infulam ab obfidione liberat, & in bujus. Victoria memoriam affumpfis Crucem albam Religionis in suo Stem. mate cum Litteris F. E. R. T. fallum explicantibus , boc eft: Fortitudo E. qui Rhodium Tennit .

22. Narrasio d. Stemmatis dicitur fa-

24. In Infula Rhodi Equites optimas leges ediderunt pro bono Regimine Religionis ..

25. Eauites. Turcarum contra Infulam impesus propulsarunt sape.

26. Deferibitur late Turcarum obfidio Infula Rhodi anno 1521.

27. Exponitur proditio , & Proditor e. jufdem Infula, & illius damnasio ad mortem .

28. Expenitur deditio Infula in manibus Turcarum, & quibus conditioni-

29. Magnus Magister wisitat Turcarum Imperatorem, qui omnibus Equitibus, qui magnum. Magiftrum affociaveruns, Veffem donavis di Scarlatto . Es post triduum ipse Turcarum Imperator

# Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

rator una folum asociarus Sentifero vifitat magnum Magiftrum .

30. Magnus Magister Equo infidens, ultimo vifitat Imperatorem Turcarum. Navem magnus Magifter conscendit, & cum alis Navibus, cum Equitibus Superstieibus, & cum quinque millibus Subditorum navigationem ingreditur verfus Infulam Candie.

31. Poft aretam' sinm menfium fpatio obsidionem, Turce Rhod: Insulum ce-

perunt .

Spatio annorum biscentum & tredecim florueras fub regimine Santta Ke. lipionis Hierofolymisana.

32. Quet millia Hominum perierint in d obfidione .

33. Carolus V. Imperator dicebat, nullam aliam Arcem rite fuiffe amifam, quam Rhodi Infula .

24. Turcarum Victoria de Rhod: Infula

vocata Cadmea.

35. Rhodi Infula infortunium prafigna. wit emiffio Sanguinis ex bruchiis Santti Nicolai de Tolentino.

36. Magno Magifiro Candia Portum. obtulet Generalis Venera Respublica, & fuit exceptus in Civitate Cafter, in enjus Caibedrali' Ecclefia babuit Copitulum Generale, & n. 37.

38. Appulis Sicilia Regnum maguus Mugifter, G'in co Affembleam tenuit, in qua egit de recuperatione Infula

Rhods:

39 Magnus Magister cum fua Clase. tentum Cellas' appulit, & tandent. Urbem Romam.

Illum Orator Cafarens affociat ufque

ad Januam Ecelefia Santti Petri . 40. Summus Pont fex Adrianus VI. ma. gnum Magistrum in Cardinalium Concifforio exc pit :

Magnum bifts Athletam, & Santta F.dei aib lica accerrimum Propugua. sorem appellas.

Al. Adriano VI. mortue, magno Magi-

ftro cum fuis committitur cuftodia. Conclavis, qui Januis Conclavis more Militari affiterunt in Veffe rubça, O alba Cruce .

42. Magnus Magister agit de invenienda Sede fixa pro Religione , & confideratur Maita Infula , & rogant Summum Pontificem, ut rem agat apud Carolum V. Imperatorem .

43. Carolus V. inftante Summo Pontifice d. Infulam Melita cum Infula. Gozs', & Civitate Tripolis anno 1530. 15. Aprilis in Fendum Religioni concedit ; ut in Fefto Omnium Santtorum pressent annuatim Avem nuncu.

param Afturem . "

44: Magnus Magifter eum Generali E. quitum Capitulo cepit Poseffionem: Juspatronatus Episcopatus ad Rogem Sicilia Spectat: Jus tamen nominandi tes ejuldem Religionis Religiofos Spectas ad Hierosolymitanam Religio-

45: Unus falcem ex prafentatis deber efse subditus Regis Sicilia .

Ad Regem Sicilia Spellas elettio . Eletto in Episcopum debet Religio conferre magnam Cracem cam Titalo Prehaminentis, & locum babeat inter Rajulives .

Electus debet effe Isalus, ant alius non sufpeting Regi Sicilia, ficuts Archithala Jus, vulgo l' Ammiraglio .

46. Infula Melita est. una ex Infulis adiacentions Italia , & pars quadam Sicilia, enjus jure vivit, & Privilegiorum communicatione.

47. Melita Insula Divi Pauli Naufragio ef celebris.

48. Melita Infula descriptio apud quos babeatur & n. 49. 49. Melita Populus loquitur lingua.

Manta, vel Arabica.

50. Insula Gozi est minor Insala Melite, magis tamen fertilis, & ama-

St. Tri.

51. Tripolis Civitas describitur.

52. Peregrinationes Religionis Hierofo. lymitana enumerantur.

53. Multis nominibus appellantur Equites Hierofolymitani.

54. Deferibungur à Poeta.

55. Infulç Melicenfie defeufia ab Equi-

tibus praffisa.

56. Conveneus intelligieur ille, ubi a dest magnus Magister, seu ejus Locumeeneus.

 Crux Santli Joannis, qua datur à Domo Brandeburgsea non est novi Ordinis, sed ipsius Hierosolymisani.

DISCURSUS CXXVIII.

## SECTIOII.

Nno igitur. 1187. cum Saladinus totius Ægypti Princeps Hiero. 1. iolymam expugnasser, Latinos expulit, sicque Equites Hierosolymitani a fua prima originaria, fundamentali Hierusalem expulsi Sede, ad varia suc cessive Loca, & Castra, que propria. erant ejusdem. Religionis migravere, ac circa illa tempora ad Civitatema. Margati, que est Civitas in finibus. Regni Hierosolymitani , que tunc temporis ad Religionem Hierofoly. mitanam spectabat . ut notat Bofins-Historia ejusdem Religionis lib. 12. pag. 436. , & lib. 25. à pag. 807. cum fegg. Pater Dominicus Maria Curione in suo Volumine - Il Gla. rioso Trionfo &c. lib. z. pag. 122. Pater Honoratus à Santia Maria. Carmelica Excalceatus Difertations Historiques &c. fun la Chevalerie &c. libr. 1. Difert. 10. S. 1. verf. Les Chewaliers pag. 239.

Post cursum trium annorum modo in 2. uno, modo in alio Religionis loco Domicilium circa annum 1192. cum

Civitas Ptolemais fuerit à Christianis capta, ut natrat Bofins Hiftor. Ordinis Hierofolymicani libr. 12. pag. 424. juxta tertiam impressionem Venetam Typis Hieronymi Albrizgi 1695. fixe. runt Equites in Civitate hac nomine. Ptolemais, que etiam dicitur Accon, ut habetur in Psholomai Geogr. lib. 5. tabul. 4. in finu Syriz juxta verhonem Hieronymi Ruscelli Typis Valgrifii 1561. pag Nobis 202. & ulti. mo vocata est Acri, quaque apud Gallos nuncupatur Sains Jean d' Anere, eo quia dicti Equites Sancti Jo. annis Hierofolymitani ibi Sedema per multos annos habuerint, ut refert Bofins lib. 12. pag. 436. Pater Gravefon Hiftor. Eccles. som. 4. Par. secunda collog. 7. pag. 372. juxta. smpressionem Francisci Gonzage Ro. me 1718., & liquet ex d. Codice Diplomatico per Sebaffianum Pauli re. colletto à pag. 17. cum fegq.

Verum quidem est, quod cum Castrum, 3. sive Civitas di Margato ad Religio-

Arx, quam eadem Religio ibidem...

Arx, quam eadem Religio ibidem...

poffideret, Religionis Conventus pro
majori temporis parte in ea contitut,
quoufque Ptolemais Urbs fuit, ut fupra dictum eft, à Chrittianis capta,
ut profequitur d. Hiftarieus Bafins
ubi fupra pag. 436.

Et hac fuit Religionis Hierosolymitana prima Peregrinatio, ut notat Bosius

d. lib. 12. pag. 436.

Amilsa dicta Civitate Margati circa an4. num 1285, d. Bofius d. libr. 25. pag.
808., & tandem. Civitate Ptolemaidis
amilsa 18. Maii anno. 1291., expulli
fuere Chriftiani à tota. Terra Sancta,
abíque eo quod in tota Soria, neque
ut dicitur, terre. Gleba fuperfuent,
ut notat d. Jacobus Bofius in d. fua
Hifforia lib 25. pag. 840. d. Pater
Honoratus d. pag. 239.

# 330 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

In dicta Acconis Civitate centum an-5, norum Ipatio circiter moram tragentibus Saracenorum viribus, & repetitus certaminibus expugnata à Barbaris Ptolemaide, ac mifere vaitata, ut late nariant Hittorici, inter quos d. Jacobus Bofini d. lib. 25, pag. 839., & feqq. coathi fuerum anno 1291. Hicrotolymitani Equites difeedere à Ptolemaide, feque ad Cypri Infulam transferre: d. Pater Honora, 1811 à S. Marià d. Pag. 239.

Joannes itaque Lufitanus Rex Cypri affignavit huic Hierofolymitanz Religioni, magnoque Magistro Joanni de Villers Civitatem vocatam Le Demiffon : d. Pater Henoratus à S. Maria d pag. 239. italice , Limifone , que Civitas antiquitus dicebatur Curium, putantque alii fuisse eandem Civitatem Amatho, à qua alias tota Infula Cypri nuncupata fuit Amathunta, fi ve Amathufia: Plinius lib. 3. cap. 31. In hac Curii Civitate nuncupata Li-6. mifone probus, prudenfque dictus magnus Magister Joannes de Villers duo celebravit Capitula Generalia, primum octo Decembris anno 1292., alterum viginti Octobris anno 1292., quibus plura ad bonum Religionis Regimen pro temporis conditione Statuta edidit, proposuitque ad ejusdem Religionis augmentum novam fibi querere Sedem: fed morte praventus o. but in dicta Civitate anno 1194. post administrationem Magisterii circiter fex annorum curfu , ut refert Nomenclasura magnorum Magistrorum im preffa in principio Statutorum Ordidinis pag. 3. d. Pater Dominicus Ma. ria Carioni cap 3. pap. 138.

In locum dichi magni Magistri defunchi 7. electus fuit in Cypro Insula Oddo de Pins anno 1294, dumque Romam. pergeret, obiit anno 1296, post regimen Ordinis pene dugrum annorum curfu, cui fuccessir Guiliemus de Villareto electus in d. Gialitate di Limisone anno 1296. Hic sedula cogitavit recedere cum sua Religione, a cypri Insula, ob moletias, quas ab ipso Cypri Rege patrebantur, & alio Conventum Religionis transferre: obiit anno 1208. post regimen Ordinis duodecim annorum spatio, ut habetur in Nomenclatura magnorum Magittrorum in principio Statusi Ordinis pag. 3. Pater Curiopus pag. 140.

dinis pag. 3. Pater Curiogus pag. 140.
Guillelmo de Villiareto, Urir fummi ingenii, ac strenuisimus. His staque ex causis supra relatis impensus operam dedit translationi. Conventua ad locum alium pro exercitio Militaris sug. Religionis, perpendensque idcirco Rhodi Insulam apriorem suturam Religioni, cam consequi modis omnibus curavit, & tandem ea postus est. Quamobrem antesset Equites Rhodi Insulam advere; sed quomodo, & quod Jus ad eandem Insulam sortita sueri Hierosolymitana. Religio, ac quo tempore in Religio.

Religio, ac quo tempore in Religio. nis Hierofolymitanz Dominium Rhodi Infula devenerit, diversimode exponunt Scriptores . Sunt qui afferunt Religioni Hierofolymitanz a Gottifredo Primo Hierofolymorum Regefuille dono datam : fic ait Soranzo in libro L' Idea del Cavaliere Parte prima pag. 88., & feg. juxta impreff. Mediolani Typis Petri Martyris Lorcani 1609. Klockius de Contributionibus cap. 14. n. 72. Francisc. San-Cavalieri Gerofolimitani pag. 32. ubi hanc opinionem adducit . licet nonfequatur : fic etiam feribit Andreas Guarini in libello - Origine, e Fondazione di sutte le Religioni S. Ca-

Walieri Gerofolimitani pag. 14. juxta

imprest. Vicentia Typis Dominico A-

Teltantur alia, quod capta à Saladino. Turcarum Rege anno 1187. Civitate Hierufalem , fubinde Imperatorem. Ifacium Angelum Flavium Comnenum de anno 1 (80. concessisse Equitibus therofolymitanis Inveltiturama Infula Rhodi, que tunc temporis occupata, & retenta erat. à quodam Leone Gualla Schismatico Harctico. Principe, ac Rebelle Imperii Graco. rum, ut fequendo Seipionem, Mazzelam, in Defeript. Regni Neapolis notat-Abb Infinianus Hiftorio Cronologiche. Parte prima cap. 21. pag. 226. Col. letter Gallus Histoire des Ordres Mis litaires Ge. som. 2. S. 23. Les Chevaliers de S. Jean de Jerufalem &c. pag. 129.

Et lieet Historici Hierofolymitanz Religionis de hanc Investitura mentiomem non faciant, id tamen processit, ex quo Equites tunc temporis in-Bellis pro Terrz Sanctz recuperationeoccupati, insulz possessionem caperenon valuetunt, ut explicat, & prosequetur sessiones de pag. 226.

Alii feribunt donatam fuille Religioni ro. ab Emmanuele Imperatore Conttantinopolitano, post reportatam ab co. Mavi in Licea Civitate Victoriam, cuius Infulz Rhodi nonnifi armis Equites pollessionem capere potuerunt ob Grzcorum teluciantiam, qui Latinis se subdere recusarunt : quapropter subsidio Summi Pontificis Jo. annis XXII., ac Regis Neapolis freti, tandem ad parendum, mediante. Guilielmo Vilarete, Grzcos obstrinxit, nt narrat Thomas. Poreacchi in libro, cui titulus - L' Ifole. più famose del Mondo lib 2. Descrizione dell' Isola di Rodi: d. Klockius d. cap. 14. n. 72.

At in Nomenclatura magnorum Magi. 11. Arorum, que habetur in Volumine T

hujus Hierosolymitane Statutorum Religionis impress in Burge Nove. Typis Antonii Scionici anna 1719. pag. 3. ponitur, quod Rhodum expugnavit Fulcus de Villareto XXIV. Magister electus anno 1308, , & à Conventu privatus Magilterio, & ad. idem Magniterium refittutus à Pontifice Joanne XXII. hancque expugnationem fequents modo narrant Hittorie. Ajune enim, quodd. Fuicus de Villareto magnus Magiller Ordinis ab Imperatore Conflantinopolis Andronico obtinuit prafatem infulam, subministrato à Clemente Quirto no. naginta mile Florenorum subsidio . & concessione lubilat , favore corum. qui auxilium suppeditarent, nec non à Rege Philippo nuncupato il Bello. pretito Militum prafidio, & à Rege Neapolis, ac Japuent bus addiris Trirem:bus, dictus Magifter e Brundufii Portu foluit. quarta Aprilis 1209. Cyprum petens, & celeri Navigatio. ne., ex improviso Rhodum petivit, ejusque Insulæ cum adiacent bus Nifara, Episcopia, Culchi, Limonia, 12. Simie, Tili, & Sanch Nicolai Infulis possessionem cepit, unde fe fugz tradidit d. Tyrannus Leo Gualla: fic feriptum reliquit d. Pater Dominicus Maria Curioni cap. 3. à pag. 140. cum leg. Commendator Hieronymus Marul. li in Vitis magnerum Magistrorum. in Vita Fulci da Villareto XXIV. M. Magistro, Justinianus pag. 225. Ca. nonicus lower in Historia omnium Religionum Mandi, juxta verfionem Isalia cam tom, 1. S. Della Religione dell' Isola di Rodi pag. 4.6. impress. Venetiis Typis Francisci Pitters: Colle-Stor Gallus, Histoire des Ordres Milisaires tom. 2. S, 23. les Chevaliers de San Jean de Jernfalem pag. 129. Ludowicus Moreri in fue magne Didionatio Hifterico lis. R. verbo Rhodi pag.

# 332 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

pag. 252. juxta impressionem de qua.

Sub anno 1306, inchoatum fuifle opus acquifitionis Rhodi, & non potuille 13. perfici, nifi quatuor annorum curtu elapfo; ita fuifle expugnatam In-

fulam anno 1310. allerunt Scriptores, quos allegat Juffinianus pag. 225.

Sub anno 1308. dictam Infulam deve, nille ad Religionem Hierofeiymitanam, habetur in Chronica Universa, li Notimberge imprella, ac in alus Auctoribus, quos refert idem Justinianus d. pag. 225. Tholofanus in. Syntagmas, Jur. Univers. lib. 13.cap. 34. n. 12. Barbos, Jur. Ecclef. Univers. libr. 1. cap. 41. n. 166. Pater Miendo d. difq. 1. quaft. 5. n. 110.

Imo sub d Fusco de Viltarito Opus acquititionis Insula fuille persectum se, liciter 15. Augusti 1300, ant 1310, serbit d. Canonicus Jovee d. pag. 436. d. Pater Curioni pag. 143. Pater Aloyfus Torellus de Bouonia Secoli Agostiniani tom. 5. de anno Christi 1310, m. 2. pag. 301. junta impress. Bononia Typis Jacobi Monti 1678.

Demum firmant alii, Religionem He. 84, rofolymitanam fubfidio Guidonis Lufignani Regis Cypri, aliorumque Chridianorum Principum refumptis viribus, ac Bellica virture plures recuperaviffe Infulas, inter quas citca annum 1310, ipfam Rhodi Infulam, ut legitur in Volumine, cui titulus Li Sourani del Mondo tom. 4. impresso Venetiis Typis Sebaficani, 6º Jo. Coleti anno 1320, pag. 250.

Et ita d. anno 1310, expulsis Turcis, 25, Equites Hierofolymitanos acquitivide, vel recuperasse Insulam Rhodi tempore Clementis V., ipsumque illis concessiste, aut veterem co c. sistema consistanviste, scribit d. Joannes Surango in d. libello L'Idea del Cawaliste d. pag. 88., & seq. Pater Ansere Surango in pag. 88., & seq. Pater Ansere Surango in pag. 88., & seq.

dreas Mendo de Ordin, Milit, Difq. 1, quaft, 5, n. 110; d. Pater Curtoni pag, 142. Pater Ibilippus Bonanni d. Casalogo Ord. Equeft, n. 60.

Hinc recenfitz Scribentium narrationes, 10. qua in Chronologia dissonare videntur, ad concordiam facile reducuntur, si tempora ditinguantur, con. cessionum nempe, ac Investiturarum factarum à Regibus, ac Prin. cipibus favore Religionis Hierofolymitane de dicta Infula Rhodi, diverfis temporibus subinde executioni demandatarum, ejuidemque Infulz perpendatur tempus capta Polleffionis, vel mediantibus ipsorum Equitum. Armis, five auxiliariis Copis : aliqui enim ex Scriptoribus tempus fin plicium concessionum confundentes cum tempore capta poll-shonis, illud buic tribuerunt; alii inchoati operis tempus non dittinguentes à tempore. executionis, principium fumpferunt pro fine , quemadmodum bene ita. res conciliari advertit fape laudatus Abb. Instinianus pag. 225. et d. Collector Gallus d. som. 2. pag. 130.

Divertimode modum in acquiti ione die. 17. Infulz ab Equitibus tentum ref rung Historici; alus icribentibus, quod post multa certamina undique ferocia, capta tandem fuit per deditionem : aliis aut m afferentibus, mediante nobili militari itratagemate fuille expugnatam, justu scilicet magni Magitti Fulci de Villareto Ovium vellere obtectis Militibus, & cum Pecudum Grege mixtis, quadam nebulis obscura die, ad Civitatem dire. xit Milites, qui cuttodias Portarum obtruncarunt, donec ipfe queque magnus Magiffer accessit, & armata manu Civitate potitus elt, ut cateris omissis, natiat d. Pater Curione cap. 3. pag. 144. d. Pater lofeph Franciscus Fontana in verfione H fto-115

ria Ordinum Monasticovum, Religiosorum, et Militarium Gallico Idiomate exarata, ac in nosteum Italicum versa tom, 2. cap. 12. pag. 87.

In hac Rhodi Infula fedem fixit hac 18. Hterofolymitana Religio, eamque bis centum duodecim, vel quatuordecita annorum cursu gloriose postedit : Pater Mendo ubi fupra n. 110, Abb Bernardus Infinianus d. cap. 21. pag. 239 Barbof. Apoftolic. Decis. Collett. 3 4. n. 3 , & de Inre Eccl. Univers, d. cap. 41. n. 66. d. Volumen Li Sourani del Mondo tom. 4. pag. 250. d. Canonicus lovet dieta pag. 426. d. Klockine de Contributionions cap. 14. n. 72. d. Pater Aloyfius Torelins de Bononia d. som. 5. d. pag. gor, ubi quod Equites dictam Intu. lam possederunt spatio bis centum duodecim annorum.

Est autem Rhodi Insula ex magis confiderabilibus Arcipelagi Insulis. Gi-39. rus: Insulx ad centum viginti ml. liaria extenditur: d. Pater Curioni eap. 3. pag. 145. d. Canonicus lovet in: Historia Religionum Omnium. Mundi Regnorum juxta d. versonem Italicam in S. Della Religione dell' Isola di Rodo, Tom. 1. Impress. Ve. netiis Typis Francisci Pisteri anno, 1737. pag. 426.

Hzc formz quadratz, & longe sita est in Mari Carpatio in Provincia Liciz, a qua mediante Canale maritimo, quod nuncupatur Rhodi Canale, re paratur; quod Ganale lattudinem habet viginti milliarium. Adeo autem felici Cesi temperie strutur, ut teste Julio Solino, nulla dies toto anni cursu licet nubilosa, in quaclatus Sol non resplendat; & proinde ab Horatio Poeta vocatur clara Rhodi Infula, & antiquitas aiebat este Soli dicatam, & ob hoc quolibet anno Insulani in mare proinciebant

aliquos curros, feilicet quadrigas, cum quature Equis ilias trahentibus; tamque divitus abundans erat, ur in ea aurum pluille dixerint Poetx; vide d. P. Corioni cap. 3. pag. 145.

Vix Rhodi Infulæ pottellionem ceparant Equites Hierofolymitani, statun in ea tuenda bellici roboris specimen

20. prebuere adverfus Turcarum impetus, qui zgre ferentes Sacram Religionem Hierofolymitatiam ejulmodi Infulz Dominium nacham foide, codem ipfo acquidionis Anno titto-Otthomanus I. furcarum Rex inhians reculpratión Infulgi ingenti Militum Chatie obfider Urbam, ilat, lamque aggrediur. At Equites

Hierofolymitani optime, ftrenuifpropugaarunt , fimeque que Turcarum impetus conatufque Armis reddiderunt, & ab areta obsidione se hberarunt, supervento fubfidio illo, quod clar. me. Amadeus Quintus Sabaudix, & Mauritanix Comes, ob strenuissima, & generofiffima illius getta cognomento Magnus, pratitit, cujus ope Barbarorum Claffis dificcta penitus fo. it. Navi Pretona capta, summoque Turcarum Maris Prafecto caso, infignem de Turcis immortali fui nominis memoria Victoriam, Triumphunique reportavit, & Rhodi Infulz penitus folvit obsidionem, ac libera. Hierofolymitanz vit. & Religioni fervavit: quamobrem in perenne Vi,

tervavit: quamotrem in perenne via 22. étorix hujus Monumentumi, idem Amadeus V. revera magnus, Crucemi Stemma Religionis, Regio fuo Vexillo aflumpfit, Eitteris hifeë quatuor additis F. E. R. T. egregium factum explicantibus, felicet Fortitudo Eius Rhodum Tenuit: qua Testera fem, per ufa est, & modo utitur Regis Sabaudie Domus; de quibus Abb. Fer-

Tt2

reto à Labriano in Regie Sahaudia Domus Arbore Typis edica Augusta Taurinorum anno 1702. & videre ett apud Io. Soranzo l' Idea del Cava. liero pag. 90., & 142., & tradit d. Pater Dominicus Maria Curione cap. 4. à pag. 149. cum Segq. Abb. Infin. Parte Prima cap. 21. pag. 226. Gravefon Hiftor. Eccles. Tom. 7. Collog. 1. pag. 9. Collettor Gallus d. Tom. 2. pag. 130. Pater Joseph Franci feus Fontana in Historia Ordinum. Monafticorum, Religioforum, & Mili. tarium a Gallico Idiomate in nostrum Italicum translata Tom. 3. cap. 12. a pag. 87. cum seq. juxta impressio. nem Lucensem Typis Iosephi Salani, & Vincentii Ginntini 1728, teltatur quidem prelaudatum Amadeum V. meritissime Magni titulo nuncupatum, Classe munitissima ab immani Turcarum obsidione Rhodum ingenti Nominis sui immortalique gloria liberaffe , & fecundum plures Scriptores ob Victoriam hanc przelaram. Crucem albam in fuo Stemmate extulisse cum dicta inscriptione przdictis quatuor initialibus Litteris expressa F. E. R. T. sublata a suo Stemate Sabaudica Aquila. Sed Fabulofam hanc Narrationem , & Stemmatis Sabaudiz commutationem oftendit idem Paser lo fepb Franci. feur Fontana pag. 88. inquit enim, quod Ludovicus Sabaudiz Baro de Baud, qui obiit anno 1301, hec eadem verba in ejus Monetis inscul-22. pta impressague tenebat, & etiam de prafenti in Cathedrali Ecclesia d' Aona cernuntur in Sepulchro Thomz hujus nominis Secundi de Sabaudia Comitis de Mavrienna, & Pedemontis Patris Amadei Magni, Canis adeft impressus ad Pedes d. Principis, qui Canis collare collo cinclum tenet cum hac Epigraphe FERT Gothicis caracteribus absque ulla divisione quatuor litterarum, nullis punchis interiectis.

Et quoad d. Crucem subiungit, quod Przdecessores Amadei nuncupati il Grande, Crucem gerebant loco Aquilæ, sive uti Comites Pedemontis, quorum Stemma ett Crux, sive ad imitationem Amadei III. Sabau, die Comitis, qui Anno 1147. nomen Cruciatæ dedit, etdemque si junxit: unde reversus e Palættina-Crucem servavit in signum, & memoriam sua Militaris expeditionis ultramarine.

Hanc eandem Crucem gerebat Amadeus il Grande usque de anno 130 at it conflat ex quodam actu inito ab isto Principe cum Stephano de Coligny Domino de Andelot, cujus authenticum Originale Pater Bouhourt e Societate Icsu in sua Historia magni Magneri de Aubusson testatur vidise sigillo munitum cum impreta siones Stemmatis hujus Principis.

Gloriose prosecto, Pace non minus, 24. quam Bello hanc Rhodi Insulam plusquam duorum Seculorum cursu possedit, rexique Militaris Hierosolymitana Religio; in ca quippe magnorum Magintrorum solicitudine, ac vigilantia innovatz suerum fanctissima Leges pro optimo Religionis Hierosofolymitane regimine: & insimul strenussisme adversus Turcarum ag, gressones se muniverunt, & signanter anno 1444., quo cum exercitu 18. 25.—mille Militum Urbem obsidione.

5.-mille Militum Urbem obsidionecinxerunt: sed bellica Equitum Visimpetus propulsavit, ut Barbari desperantes Victoriam, à dicta obsidione recesserier, elapsis à dicta obsidione quadraginta diebus, ut narrat d. P. Curionns cap. 8. pag. 173. alissque demum vicibus Insulam invaserunt Turcarum Milites, & Pyratz. sed in cassum. cassum, ob vigilantiam magnotum protempore Magnitrorum, qui îtrenussimis Equitibus invasores propulsarunt, ut narrant Historici, & videre est apud Abb, Infinianum d. Parezprima cap. 21. à d. pag. 226. cum [caq.

Verum, oh ingens Hierosolymitane Religionis, Christianzque Reipublicz 26. infortunium! subiit enim utraque maximam Rhodi Infulz jacturam; fub magno quippe Magistro Philips pino de Villers Lisleadamo, qui ad-Magisterium, electus fuerat in Rhodi Infula die 22. Ianuarii anno. 15,21. ut in Nomenclatura magnorum Maguttorum impressa in principio Sta. tutorum Ordinis, & apud Abbi Jufinian. d. Parte Prima. cap. 21. pag. 236. Solimanus II. Turcarum-Imperator animo revoluens clades, quas Hierofolymitani Equites Turcis intulerant, easque vindicare tatagens, ingentem Classem, navalemque Exercitum ducentorum Armatorum millium. ad Rhodi Infulam oblidendam milit. & subinde areta obsidione Urbs Rhodi cincta, ac ex omni parte oppugnata, & pressa fuit, & Bafsà Duftor Exercitus concutere non: cessavit & labefacture tormentis. Billicis, zneifque muralibus Machi. mis; una enim die eadem tormenta. beliica, vulgo Canonni, in Urbem. mille, ac feptingenti viginti una: vicibus exonerarunt, ac bombarda. rum ichibus numero quingentis, menibus labefactatis in Urbem invadere, & Turrim Divi Nicolai, Anglicano. Propugnaculo subterraneis cuniculis. everfo, capere tentarunt: ipfe autem. magnus Magister przsentia sua occurrens, ac strenue dimicans bis ag. grestores repulit innumera Turcarum Clade, quemadmodum etiam in aliis. aggressionibus in omni obsesse Urbis

parte Equitibus omnium. Linguarum propugnatio fuit commilia. Adeo perspecta Barbaris extitit Hieroso-

lymitanorum Equitum, Rhodiique Populi bellica Virrus in propugnatione Infule, ut Obsidionis. insectum Opus deserre cogitaverint. At in. eversionem Civitatis Rhodique Insulz constructa fuit nefaria proditio, qua principem: locum tenuisse dicitur Andreas de Amarallo Lusitanus E-27. ques Magnz. Crucis; Hic. quippe occulte, aperteque contra Equites., & magnum Magittrum fimultates fovens, co quia in electione ad Magitterium, ad quod zmulatione inhiabat, eidem fuerat ponpositus ( quidi non. mortalia pectora cogit , cupiditas, quid non cogit ambitio!) tam Equitibus, quam magno Magifiso infensus erat, & inimice agebat, ut palam de eo obloqueretur, & ultimum. magnum Magutrum in Rhodi Infula futurum jactaret, Rhodique Infulam brevi elle desolandam; & sic contsa propriam conspirasse dicitur Mattem, Hierofolymiranam scilicet Religionem. Cum enim ratione fui gradus. Equitis. magnz Crucis . & Religionis Thefauro Przfecti, ac Cancellatti, ut inquit loannes Sagredo in Memories Historicis Otthomanorum, Secretosum patticeps, ellet, arcana. Matris, infelicem videlicet; Infulz. Urbifque obfeile ftatum: Turcis, patefecit: cujusdam e jus Servi opera, qui Turcica lingua instructus, deliberationes Constantinopolitanz Aulz Turcicz, dictoque Acmeto Turcarum Bassà transmittebat, mediante famulo suo Blasio. Diez, qui justu ejusdem Andrez ad mania. Urbis, fatac meridiana hora cum: Baliftis, Epiftolas jacebat in Turcas, przcipue post ultimum

generale certamen , narrationem con-

tinentes deficientiz Militarium rerum,

ait Pater Joseph Franciscus Fontana infra allegandus.

Proditione quidem detecta, debito fupplicio fcelus luit Andreas, & Servus : nam hic Furca suspensus occubuit; Andreas vero, licet scelus hoc nunquam fuerit ore confessus, inditiis tamen convictus, Jure Beili pena capitis damnatus fuit die quarta-Novembris, illique obtruncatum fuit caput, & in quatuor partes feiflum. corpus, Turcarum oculis expolitum quatuor Propugnaculis, contra que Turcz Armis faviebant, ut feriem hanc narrant Abb. Inflimanus d. Par. pr. cap. 21. pag. 323. loannes Sagredo in Memories Historic. Occhomanorum Ludovic. Moreri in magno Dictionario Historico list. A verbo Amarat pag. 116., & in verbo Rhodes pag. 25 2. d. Collettor Gailus d. com. 2. pag. 147. juxta impreß Trajetti ad Rhenum Types Franc. Halma, & Guilielmi Vande Water anno 1692. antedict. Pater Infeph Franciscus Fontana Mediolanenfis Congregationis Matris Dei in Volumine Gallico, & per eum in italicum verfo , fub tit. Sto. ria degli Ordini Monastici Gc., e Militari tom. 3. cap. 12. pag. 95. juxta impressionem Luca Typis lofephi Salani , & Vincentii Giuntini

Cæterum tam alte Solimanus mente. fovebat Rhodi expugnationem, ut ipsemet cum aliis Militaribus Copiis ad obsidionem se contulerit, ibique appulfus, non ante recessurum fe juravit, quam Infulam subegisset.

Sic adaucto Turcarum Exercitu, & quo, tidie deficientibus viribus in Civitate, 28. jam undique quaffata Muris, ac fpe destituta subsidii Christianorum Principum, quod magna follicitudi. ne magnus Magister imploraverat per ablegatos Equites ad omnes Principes transmiss, ipse Turcarum Imperator Hieroforymitanos Equites Urbis deditionem vocavit, denuncians, mfi fe dedant, ipfos una cum Populo stragem, ac ultima esse pasfuros: & ita ad collogvium obsessos evocavit, indicta aliquot dierum. Tregua, ut pacta concordarentur. A magno itaque Magittro cum Equitum Concilio deditionis capita conflabilita fuerunt . Primo, quod magno Magistro, & Equitibus tempus duodecim dierum ad discettum, & ad re. rum fuarum transportationem statueretur; quod omnia tormenta Bellica, hoc est tutta l' Artiglieria, qua in-Triremibus , & in Navibus Religio. nis stare solebant, possent asportari. Secundo, quod idem tempus indulgeretur Rhodianis ab Infula rece, dere volentibus, eisque, si Navibus carerent, Turca illas subministrarent una cum Victualibus. Terrio, quod illi; qui nollent discedere, sed in Infula remanere vellent, gauderent immunitate ab omnibus Tributis quinque annorum spatio. Quarto, quod Christianorum Ecclesiz non violarentur, fed in eodem remanere deberent statu; nec ullus cogi posset ad deferendam Sanctam Catholicam Fidem, fed libere vivere possent Christiani in eorum Sancta Fide. Quinto, quod Filii per vim à Parentibus non posfent abduci. Sexto, quod quicumque vellent difcedere, in termino trium annorum libere possent cum corum Familia, & rebus discedere, & pergere quocumque vellent. Septimo, quod magnus Magister injungeret Equitibus, qui Cattra Sancti Petri Lan. ghi, aliafque Infulas, Arcefque Religionis regebant, ut ea Turcarum Imperatori traderent, vel alteri deejus ordine . Pacta hec reciproce subscripfere partes ; Et subinde ma29. gnus Magister nonnullis sociatus E. quitibus le contulit ad vilitandum. Turcarum Imperatorem, qui humaniter illum rec pit, paucisque verbis magnum Magntrum atate provectum contolatus eit; cuilibet vero ex E. quitibus, qui magnum Magittrum aifociarunt, Veitem di Scarlatto dono dedit, justitque omnes contomitari ufque ad Mania Civitatis, biduoque elapso, ipse Turcarum Im. perator Solimanus, uno folum affociatus Scutifeto magnum Magiftrum vifitavit . Et ita Khodi Infula die 14 Decembris anti 1522, tranfivit in tyrannicas manus Turcarum, ficut notat d. Pater lofeph Franciscus

Fontana pag. 97. Prima d mum Januarii die anno 1523. 30. magnus Magniter Philippus de Villiers Lisleadamo Equo infidens, ultimo imperatorem visitavit, deindeque mattitia conf clus. Navem con scendit, una cum quinquaginta aliis Navibus, in quibus ic collecti erant fu periites Belio Equites , ac quinque millia Subditorum Keligionis in dicta. Infula commorantium, omnesque ver fus Infulam Candie ventis vela dando, iter arripuere, arque ita sub Turca rum Jugo poit arctam favamque trium menfium fpatio obidionem Fran, Sanfovinus dell'origine de Cavalieri lib. 2. S. Cavaliers Gierofolimitani pag. 34. à tergo cum alus infra allegandis, relicta fuit infelix Rhodi Ingr. fula, que fub juito Hierofolymitanz Religionis regimine spatio annorum. biscentum , & tredecim floruerat: Klock us d. cap. 14. n. 72. In d. Ur. bis Rhodii obsidione Turcarum fexaginta millia. & in its plures Duces. & przfecti ferro, & igne periisse, ac quinquaginta pene milia variis modis extincta fuille, imo in majori numero, 22. non folum Turcarum Annales, fed

cæteri etiam Scriptores teffantur, ficut notat Pater Ignatius Hiacineus de Gravefon Histor, Ecclef. com. 7. coling. 1. pag. 10. juxta impress. Tinaffi anno 1721. Joannes Sagredo in d. Volumine - Memorie Istorube des Monarchi Otcomani fub anno 15:1. Pater Magifter Dominicus Maria Cu. rioni in Libro - Il Gloriofo Triorfo della Sacrofanta Religion Militare de' Nobili Cavalieri di San Giovanni lib. 4. cap 5. Andreas Guarinus O. rigine, e Fondazione di tutte le R:. ligioni , e Militie di Cavalieri sub Titulo . Cavalieri Gerifolimicani &c. pag. 14. Carolus Joannes Fridericus. Comes in Koden Sopiebu in Corollario omnium Ordinum, in Verbo Melitenfis Ordo pig. 306. quod Corollar, impreff. eft in calce Voluminis einsdem Antforss, cut Titulus .. Ad. notationes Historica de orig Gc. Ord. Aquila Albe in Polonia in pr. f. Colomie Typis Adami Cholini anno 1730. lo, Seranzo l'Idea del Campliere Parte pe ma pag. 90. , & feq d Collector Gallus d. som. 2. pag. 47. . & f.q.

Tantaque in immani obfidoie Turcarum accidit firages, ob innenarrabi-33. lem Hierofolymitanorum Fquitum ffrenuitatem in propugnatione Infule, ut illis perpenfis, Carolus Quintus Imperator dix rit, nullam aliam Arcem rite fuille amillam, quam. Rhodi Infulam, quia nulla alia AIX fuit Armis tam itrenue propugnata, quemadmodum fuit Rhodi Infula. Caroli autem Quinti dictum refere d. P. Dominicus Maria Curioni Lbi Supra pag. 318: ibi - Diffe ee. l' Im. peratore Carlo Quinto , che non v' era cofa ben perduta, fuorche Rodi; effendofe perduto con santo danno de' Nemici, e bonore de Camaliers di San Giovanni, il di cui valore, e bravura sforzò il Tarco a lafciarli libe. ri

vi con patti, e condizioni à loro gnatione, inquit pralaudatus Pater 34. Gravefon d. pag. 10, relata Turca. rum Victoria vere Cadmea appellari

Infortunium hoc Christianorum in In fuiz Rhodi deditione presignatum 35. fuit peculiari illa Sanguinis emiftione e Sanctis Divi Nicolai de Tolentino Brachiis Anno 1 5 2 2. antecedenter fecuta, ut refert Pa. ser Aloyfins Torellus de Bononia. in fuis Voluminibus Secoli Agoftiniani Tom. 5 fub anno Domini 1345. pag. 563. columna prima, juxta impress. Bononia Typis Iacobi Monta 1678 ubi antecedenter a pag. 561. late expenit Hilloriam emanationum

mirabilium Sanguinis ejusdem Sancti

Nicolai . Sua cum Classe magnus Magister Philippus de Villiers Lisleadamo, duma 16. Candie ad Infulam accederet, numanissime invitatus à Trivigiano Classis Reipublica Veneta Generali, eidem obtulit Candiz Portum, sicque exceptus fuit in Civitate Caffri, ac in Archiepiscopali Palatio: in ea Ca-37. pitulum Generale celebravit magnus Magitter pro rebus Religionis; deinde ad Mellane Portum tendit, eumque excepit Hercules Pignatellus Mon. tis Leonis Comes Pro Rex, & Capi-38. taneus Generalis Caroli V. Imperatoris in Siciliz Regno. In Mellana itaque Urbe magnus Magister Equi. tum Assembleam tenuit, in qua de recuperatione Infule Rhodi actum ett: pottmodum idem magnus Magitter 39. cum eadem fua Claffe centum Cel-

las appulit, & tandem Urbem Romam petiit, ubi ab Oratore Czfaris ufque ad januam Ecclesia Sancti Petri aslociatus fuit : Summus autem Pon-

40, tifex Adrianus VI. magnum Magi-

strum excepit in Cardinalium Conciflorio, cumque appellavit Magnum Christi Arbleram, & Fider Carbolice accerrimum Propugnatorem. Mortuo Adriano VI. Summo Pontifice . Car.

41. dinahum Collegium cuitodiam Conclavis pro nova electione Pontificis, una cum Armorum Gubernio eidem magno Magittro Equitibulque commitit, qui Januis Conclavis in tubea vette, aibaque Cruce, more militari

altiterunt .

Coterum, nulla recuperandi Rhodi In. 42. fulam ipe affulgente, magnus Magiiter ferio excogitare expit locum. f.ligere pro fixa Sede Religionis Hierosolymitanz. Plura cum Equitibus fuis perpendit loca, scilicet Portum Sudæ in Infula Candia, Infulam Cerigi, Infulam Elbe in mari Mediterraneo, Infulas Minoricz Jvicz, & E. res Ifchie, & Pontie: fed cum fuper pradictis plures occurrerint animadversiones, tandem unanımi conclusum fuit, Melitz Infulam, & Gozi, cum Civitate Tripolis Statui Religionis magis aptam; & accomodam elle. Quapropter flatutum fuit. ut ad Summum Fontificem recurfus haberetur, ut fua auctoritate Carolum V. urgere dignaretur ad tradendum Hierofolymitanz Religioni prz. 43. dicta loca, Inhante itaque Sum-

mo Pontifice, Carolus V. Imperator Religioni Hierofolymitana Mehta Infulam, & Gozi cum Civitate Tripolis die 25. menfis Aprilis anno 1530, coneeffit in Fœudum Nobile. liberum, & francum cum omnibus locis, territoriis, & jurisdictionibus cum mero. & mifto imperio, exemptionibus, & privilegiis, reditibus, proventibus, iminunitatibus, cum obligatione recognoscendi Fzudum à Rege Siciliz, ac prastandi in fignum. Feudalitatis annuatim in Fellivitate

... Omnium Sanctorum in manibus Pro-Regis Siciliz venaticam Avem, latine Atturem , italice . Aftore , Sparavie ro , o Falcone , de quibus agunt Paser Andreas Mendo de Ordin, Milis, Difq. 1. quaft. 5. W. 110. Pater Gra. vefon Hiftor. Reclef. com. 7. collog. ., 1. Fag. 22. Abbas Inflin, H.for. Cro-" nologic. dell' origina degli Ordini Mi. licari Oc: Parce prima cap. 21. pag. .. 242. , & fegg: Bater Bonanni Cata. : log. Ordin. Miligar. w. 60. Card. de Luca : Mifcett. - Eccles. Dife. 4: 1n. . T. Fleuins Chernhinus in Compend. Bullar. ad Confise. g. Pii IV. Schol. .. t. dicens concessionem fuille fadam fub recognitione unius Falconis, 6. ad Constitut, 60. Gregorii XIII. Schol: 1. Michael Antonius Bandrand. Lad Errari Lexici Geograph, lit. T. verbo Tripolisupage 247. loannes So. .. ranga l' Idea del Camiliere Parte pr. . page Qt. Jo. Baptifla Tebaldi Storia. Mell'impresa di Tripoli Parce quarca ... a tergo. Alexander Roft. juxta translationem in linguam Gallicam Tho. ma, la Grue in Volumine . Les Re. ligione da Monde fah S. Chevaliers de San Jaan Baptifte: pag, 7 18. , jux. se impreffionem Amftelodami Joannia Schipper 1666:

Ad normam itaque antedicte Investitu. az, magnus Magister cum Generali 44. Equitom Capitulo in Civitate Sira-, cufz in Sicilia tento , per modum ? Statuti perpetuo valituri, observantiam trium Capitulorum in Investitura espressorum decrevit; Primo, circa. recognitionem Investitura Feudalis. Secundo, quod Juspatronatus Eni-Copatus Melitenfis ad Regem Sici lie spectaret, cum facultate Religioni Hierofolymitanz, occasione vacationis ejufdem Episcopatus, nominandi tres Religiosos sui Ordinis . nter quos unus faltem deberer effe Subditus Barrets

dicke Regiz Majestatis, ad quam spochet electio magis idonei, cui electo 45, ipsa Religio conferre debet magnam Crucem cum Titulo, Suffragio, & loco inter Bajulivos: d. Abbai Jufinianus pag. 141, d. Modernus An. Hor Anonymus in Libello Estrene, e parsicolare liferazione del Sacro Ordine Militare degle Ospitalarii detto oggisti volgarmente di Malca cap, to. G. suffini, infra sett. 18: sub n. 15., G. seg.

Tetto firmavit quod Architalassus, italice l'Ammiraglio, Religions esse de deberet Italies, aut alius non suspectus Majestati suc. & Regni Siciliz Succellonbus, quemadmodum niarradi, suspectus pag. 141.

Est Mehre Insula una ex Insulis Italie 46. adiacentibus, & pars quodamodo, & membrum Sicilie; unde ejustemi Siciliz Jore vitur; & Privilegiorum communicatione gaudet, ficuti latefirmat Rosa in Moisvirana Expensarum inter recollesas per Conflanticum ad Statutam Urbir Dee, 191. n. 1., & plantban fequ.

Melitz Iniula illa ett, quz Divi Pault 47. naufragio celebris redditur, urin Act. Apottol. cap. 28. d. Klockins cap. 14. 7. 72.

Descriptio hujus Melitensis Infulz ; jux-48. ta antiquum & prafentem fatum, late, ac erudite habetur apud Franeife. Sanfovin. della Origine do' Cawalieri à pag, 152, à tergo cum feqq. Thomam Porcach, in Deferipsione Melitat Abb. Infrinianum Parte prima. cap. 21. pag. 241., unde conttat Infulum hanc Melitensem in mari Libico, vulgariter Africano, fitam effe, à Sicilia fexaginta , & ab Africa. centum nonaginta miliariis diffitam, ejufque girum extendi ad fexaginta milliaria; adeffe in ea Civitatem, que nomine Infulz Melitenfistnuneu, patur

## 140 Arm amentarium Historico-k zale Ord. Equeft. & Milit.

patur, & pene in Insule medio sitam, camque Givitatem in circuitu conitare mille & tercentum tribus passibus, & distare à Portibus circa septem milhariis: Gisternas adesse pro aquarum conservatione, extra vero Cuitatem varjos adesse Fontes; e parte Occidentali usque ad mare terram esse sterissimm, cultam quidem à patte Orientali; cotam Insuiam conspersam Casaibus: Populus autem Maura, aut Arabica lingua Joquitur.

9. Tellus demum ad victum necessaria non producit, nss pro tetta anni

parte, unde ex Sicilia supplementum habetur. Gozzi Insula minor est ad medietatem 50. quam sie Melitensis Insula, magis tamen hac settilis, & amzna: dic.

Abb. Juftinianur ubi supra pag. 241.
Demum Civitas Tripolis sita ett in Afri51. ea falubri sub Cœlo; ejus circuitus constat tribus mille septingentis
viginti octo passibus; circumdatur mari ex una patte, ut dicicur per due
sergi, ex alia terte adharet plana,
ac atenosa: Abb. Justinianus d. pag.
241.

Cumque in Africa plures fint Ditiones Regnorum titulum habentes , inter has adeit Regnum Tripolis, quod tempore antiquorum Romanorum pars erat Provincia Africa: poitmodum occupaverunt Gothi, postea Arabes, deinde Rex, ut dicitur Pez, ac Rex Tunelis, quousque Ferdinandus H.f. paniarum Rex Catholicus valido Ex. ercitu fub Petro Navarro idem Regnum acquisivit anno 1510. Post. modum .. Barbarossa occupavit anno 1533., illudque possedit, donec Caro lus V. Imperator illud recuperavit, & dono dedit, ut pramifsum eft, Reli gioni Hierofolymitanz, que illud possedit, quousque Solimanus Turca. rum Tyrannus anno 1551. atroci

Bello expugnavit, expoliavitque Equites Hierololynitanos ; qui direnue. propugnaverunt. Pacta autem deditionis conventa, inter que illud adetat, quod Equites libere ad corum. Melitz infulam redire pollent, minime fervaverunt Turcz , fed ipfos E. quites expoliaverunt; quin imo corum partem Triremibus addixerunt, & ut Servos tradiderunt Sinano Bafsa nuncupato. Verum anno 1600, opera. cujufdam Maneti, natione Grzei , ex familia Juliniana, diminuta auftoritate del Bassà, paulatim se Principem Regionis, sub nomine Bil constituit, & deinde in modum Reipublica, cujus iple Caput , & Protector effet , tiatuit Gubernium, fub protectione. tamen Imperatoris Turcarum veui annuum folvatur Tributum : & ita Tripolitanum Regnum regitur ut Respublica, ficuti exponitur in Volumine, cui Titulus - Li Sonrant del Mondo som. 4. fub Titolo - Il. Regno di Tripoli pagi 192. junta impreff. Venesam Typis Sebaftiani Colosi W Jeannis Mulachin anno 1720.

Descriptionem antiqui. Comitatus Tsipolitani plene l'exponit Sebusiamus Pauli in Codece Deplomatico sub sis, Notizie Geogréfiche S. Cousea de Pojpoli pag. 428-201

Ex hac rerum seue paret, quod illussis hac Religio Equettrisque Militia, ob 52. rerum humanarum viensitudinem , sex locis , diversis emporibus sedem habuit, & plutres peregrinasa ett: nam ab originaria Sede in Civitate Hicrusalem recedens, moram traxit in Givitate Margati ad eandem Religionem spekturet: Bosia in Historia bajus. Religionis d. Libr. 12. pag. 436. & Libr. 25. pag. 909. Ladowieus Moreri in Magne Distance in Historia bajus verbe Malta cum ahis superius recensitis superius superius recensitus superius recensitis superius recensitis superius recensitis s

antem Militaris . . . Demde fe contulit ad Acrion, five Actim , hoc ett Prolemaidem ; poitea ad Regnum Cypri; Juccessive ad Infulam Rhodii, quam spatio aq. norum biscentum, & tredecim jufto imperio tenuit Religio, que demum Investiguram Infulz Melitz ut diximus, obtinuit, quemadmodum notant . Pater Dominiens Maria. Curione de Affo Mediolanenfes Ordinis Pradicatorum in fue Welumine, cut litulus ... Il Gloriofo Trionfo deis . la SacroSanta Religion Militare de! Mobili Valorofi, & invitti Cavalie. ri di San Gio. Gerofolimitano Liur. . 4. cap. 5. pag. 318. imprefs, Nea, polis Typis Bonini 1619. Abb. luftimian: de Parto Prima cap. 21. pag. 4 21 Es climiliter parens eft ; cur hi Equites A Scribentibus inuncupentur Equites 53. Hospitalarii Sancti Joannis Hieroso-Jymnani de Ancre, Rhodienfes , &t Melitenles; desumpserunt enim nun. Scupationem, vel ab corundem Equireum peculiari munere, vel a Locis s'in quibus moram traxere , juxta fuperius secentita, de quibus d. Mendo de Ordinibus Militar, d. Difq. ..... 480ft. 5. 8. 109, & feq. alique lu. perius relati, additurque Elavius Che. rubinus Compend. Bullar. ad Conftit. 2. Anaft. IV. Schol. 2. Pater Franeifene Bordon, Oper. Tom. 3. Parte Secunda Refol. 100. n. 1. Hinc, ut inquit de Klockins de Consribusionibus cap. 14. n. 72. cecinit 54. Poeta Rhodomanus, quem non incelebrem Poetam iple Klockius nominat . tra tina Regia quando Scoptra adiit Folcon, Equitum fe congre. gat agmen

Hospitium, quis Ioannis cognomina.

faneie fin gele verreite ung ift und ..

His nigro Crux in Sagulo of argentea, with Toffera Belligera fuit; & cara unica, facram Signis adit Solymam, suter praftare recefus, Accessusque agere , affidnos pro Gente Hos Equitos bodie Rhodicos cognominas Namque - Roodem . post . ceperuns , qua perdica in arthur then the Se Melite contra Turque feliciter armans, total and the special Infulz Meliteniis ad formamidicta In. 55. veltitura capta per Equites" poffef. sione, ad eam translata fuit Religio-... nis Hierofolymitanx Sedes, candim. que Infulam advertus repetitas Turcarum invafiones tirenue Equites propugnarunt, quemadmodum narrant Hutorici, & feries exponitur ab Abb. Instiniano in allegato Volumine Hiflorie Cronologiche Parsa prima cap. Hinc Conventus intelligitur ille, ubi adfunt magnus Magfiter , feu ejus 56. Locumtenens, Ecclesia, Infirmeria, Manfignes , ut dicitur gli Alberghi, aut octo Lingue, ut inquit Statusum Ordin, tit. 19. della fignificazione delle parole u, 2. Compendium Alphabesi.

Manfiones, ut dicitut gli Alberghi, aut octo Linguo, ut inquit Seassam Ordin, it, 19, della figuificazione delle parole v, 2. Compendium Alphabesi, cam Seasac, in voerbo Convenso. Et fic legitut in Brevi Clementis VIII, il 10, in Bullar, Religion, pag. 145, in pede (ub) data in Gioviane Universa die 11, Januarii 1528, Pontoficatus foi anno quinto is inquit e, nim Brevo ibi. Ea de Conventum ipfins Helpitalis, qui effectivam mi funt din Lingua, de Balla Religiogionis plumbantur.

campeeba, datum Roma apud San-

Rum Petrum anno 1160. Kalendis

Junii, Ponsificatus sui anno decimo

## 342 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

pag. 30. leguntur sequentia - Ac ad Hospisale praditium ad prasens in. Meistensi , & in Rodi Insula con

fiftens .

Politemo notandum circa id quod re, 37. fett Comet in Koden Sapieha in. Corollario pag. 200. pet hec vetha - Santis Joannis Ordinem distribuse Domus Brandehurgica, sanquam plures Commundas Ordinis Melizensi, y sure Belli possidents. Cruces sunt aurea albi encansis im sania migra, vet in case. unla colle apprasa.

Certum quippe ett, quod non compro, batur novus Ordo, sed solum pro, batur Sacre Religionis Hierosolymi tanz infortunium, in amittendo pro priz Religionis bona retroactis secu, lis legitime possessa in illis Regioni-

lis legitime possella in illis Regio

# SECTIO III.

#### ARGUMENTUM

Oftendirer Ordinem Hierofolymitanum effe veram Religionem, & haber tria Vota fübfattialia, guorum formula perpenditur, & profefficeem effe emittendam juxta formam S. Tridentire Concilli Illam divici in tres Claffet, Mistum, Capellanorum, & Servientium Armorum.

#### SUMMARIUM

G. Erardur obiie unuo 1120. non Oranem in Charitate, & Hospitalise fundania pro Peregrinis, & In. firmis.

2. Successis Raymundus de Podio.

3. Ordinem in weram Religionem con. fiisuis cum Vosis substansialibus Cafiisasis, Laupertasie, & Obediensia, & n. 10., & n. 20. & 21. & 23. & 26. & feq.

4. Sub d. Raymundo de Pedio insrodu. Etas fuis usas armoram.

3. Ordo in tres Classes dividitur, Militum, Capellanorum, & Servientsum Armorum, & n. 6. & n. 8. & 9. 7. Equites armansur Milistes.

tt. Adducuntur Regula circa mores

constructa à Gerardo.

12. Raymundus recitacionem aliquarum Procum sniunxis.

 Statuta condidit, & qua fint.
 Ordo bic fuie à pluribus Summis Pontificibus confirmatus, & decoratus Privilegiis.

15. Dicieur Ordo Milieurit Hospitala.

16. Ordo Equefter fuit nuncupasus poft acquisisionem Insule Rhodi.

17. Votorum predistorum formula plarics fuis quoad werba expressa & B. 18: 19. 20. & 21.

13. Equites ofti gandent Privilegio

24, Reiicismour Authores afterenses Equites Hierofolymisanos emittere quartum Vosum defendend, propens Enfe emnes Christianos ab Instalibus essum cum visa sua discrimine.

Es sub Obediensia Voso runise Nasum aggrediendi que umque Belli pericula propser desensionem Bides &

27. Vera Religions non oblias usus Armorum.

28. In Religione Hierofolymisana adeft
Noviciasus,

29. Professio in ea emittitur.

30. Religio Hierofolymitana, quidquid alias fuerit, nunc jubiacet Santioni Sacri Concilti Tridensini circa atasem ad profisendum, & n. 31.

32. Et ad integrum Annum Probatio-

33. Sic quoque Milites Magistralia Qbedien. bediensia .

34. Ultra diffat tues Classes, nemo potest malida in Ordine profiteri.

35. In ornatum distorum trium Graduum Equites adfunt Magifirales ex Gratia, Grex Devosione com Donatii. Dantur Capellani Obedientia Magestralis, Gr Obedientia Prioralis. 36. Dista stes Classes, ant. infumal jun-

eta vincula Charisasis.

27. Dankibes (Choffes babes fun Habilimenna, Pro admissione in Classe Mihisum, ultra mulsa requista, debes. sprobari Generasa, Nobilicas: pro Capellanis, & Serviensibus armosum probanda est Legesimisas, & Houestar, 38. Post quinquennium non poesse moveerte quastio super statu & n. 39.

401 In Equisem recipi non posest recepeus en Serviensem, & n. 41. 42. Eques ex Infissia cum dispensatio. No Apostolica super uno, vet pluribus:

Sateribus, unilam Dignitatem confequi fed folum potest. Cabimentum, & Melioramantum.

McHoramanium.

43. Non potest contradicere Grasiamin lingua, neque interes inter sexdecim Capisulares in electione magul Magistri, aut worum serre in eadem electione, excluditurque a prarogativa magne Cruess, alisique...

#### DISCURSUS CXXVIII.

### SECTIO III.

Il C Gerardus, non Anno 1118.

Tom. 2. pag. 98., &t. d. Fontana d. 1. pag. 80. juxta veriorem alfertionem
Anno 1120. obdormivit in Domino, & in Sanctimonie fuavitatis ode.

sem. Mirabilem hujus Viri Vitam.
Charitate refertam in Catalogo ma.
gnorum Magistrorum descriptimus,

& in alio Catalogo, quo Beatorum, & Sanctorum hujus Ordinis vitas recenfentur, & quos in calce difcursus referemus.

Cum itaque Beatus Gerardus hunc fuum Ordinem in præfato Hospitali Saman Histofolomient unftimus

2. ct. Joannis, Hierofolymitani unfituti, fet, ad fervandum, juxta, monitum Divi. Pauli ad Romanos, Hofpitalitatem, follicet erga Pesegrinos Loca, Sancta vilitantes, Jufirmofque, Chrittiana, Charitate in Xunodochio excipiendos, & curandos, sta faum Ordinem, in humilitate, & Charitate fundavit.

Gliscente postmodom Religiosorum Hospitalariorum numero, & cumulatis in

3. ead;m Hierofolymitana Religione divitus, Raymundus de Podio immediatus dich Gerardi in Gubernio Ordinis Succellor; nullum enim.intermedium Successorem : a. morte Gerardi oitendimus, in Catalogo magnorum, Magittrorum, Regulam, reformavit in Capitulo Generali in. Civitate Hierufalem celebrato, Ordinemq. in veram Religionem confutuit cum trium Votorum substantialium emissione, Castitatis nempe, Paupertatis, & Obedientie, totaque Religio in tres Classes repartita fuit , Militum, Sacerdorum, & Servientium , ficuti, conftat ex Statuto Tit. 2. Del Ricevimento de Fraselli pag. 10. janta impressionem in Borgo Novo nel Marchefato de Roccaforse Typis Antonii Scionici 1719. juxta tradita per Abb. Inflinianum Hiftorie Cronalogiche dell' Origine degli Ordini Militari Parce Prima cap. 21. pag. 213. juxta impressa Veneram Typis Combi , & la Non: 1691. d. Pai trem Joseph Francifeum Fentana, d. Tom. 3. pag 8 .:

Priffimo Holpitalitatis Muneri superad. ditum fuit utilissimum pro Christiana Republica Militare exercitium arque

ulus

di cum Militiz Cingulo, de quo di Sessusum sis. 2. del Ricevimento de Fratelli n. 2. prout citam hode.

icrvatur . Hoc autem Bellorum exercitium, licet in quadam' Relatione super origine hujus Religionis , que habetur in. ... Codice Diplomatico Sebastiani Pauli fub Titulo - Ginnea al Codice Diplo-. matico n. 20. pag. 300. alleratur introductum fuille in Religione, tempore quo illius Fundator Bearus Gerar. dus vivebat, nihitominus, cum dicta Relatio opus sit moderni, & mini: me diligentis Scriptoris, & cerergi quin (veteres Auctores de Statu Religionis, tempore dichi Gerardi ageni tes, & inter hos, iple Cardinalis de Vitricario nihil de hoc mentionem faciat . huic Relationi standum non ett , prout illam reprobat d. Seba-Rianns Pauli in d. Codice Diplomatia to ; concludendumque, iderreo eft, " Militare Armorum exercicium : troductum fuiffe in Religione fob ma, gno Magritro Raymundo de Podio d. Gerardi immediato Successore, quem: modum feribit d. Historieus Bofius lih. 2. a pag. 72. com fegg. juxta : tertiam impressionem Typis Hieronymi Albriggi anno 1695. Ubi advertit. id confirmatum fuille ab Inhocentio Secundo anno 1130. Imo eundem injunxille, quod Equites Religionis in Beilo contra Infideles Vexillum ru. beum cum alba Cruce deferrent : Paser Daminicus Maria Curioni in d. Volumene - Il gloriofo Trionfo &c. cap. 4. pag. 19.

Hinc, ut dizimus, ortum habuit divisio j. Ordinis in tres gradus, & Classes, hoc est Militum Equitum, Sacerdotum, & Servientium; nullum quippe inter ipsos Fratres discrimen aderat; nisi quod aliqui Clerici erant, & Sacerdotes, alii Laici, up nariando profequitor d. Bostus d. Histor, lib 2. pag., 73. Pater Bordonn Oper, Moral: sem. 3. Pavie Scennda Refet, 2100. n. 3. d. Celletler Gallus som. 3.

Sieque Hierosolymitana Religio tribus 6, conflatur Claffibus perfectz Charitaseis vinculo sjunctis ut funiculus tei. plex , qui ut inquit Ecclef. 4. 12. difficile rumpitur, Primum Gradum, & .. Claffem contituunt Equites ... Secundum gradum Sacerdotes . Terrium. .. Servientes, ut de triplici hac differen. tia: conitat in Seurneo Ordenis del · Ricewimento de' Fratelli tit. 2. 8. 2. . G fegg. & in Ordinat. Capituli Generalis celebrate anna 1631. pia 2. del Ricevimento del Frazello u. z. Bas fins in d. Hiftor, bugar Religionis bb. . 2. pag. 77. Eminensifimus Peera ad . Confist. Apoftol. tom. 2. ad Confist. 2. Anaftafii IV. fette 2. n. 24: Bordon. d. Refol. 100. M. gv Autter Aponymus in libello, cui Titulus - Brewo, e particolare Infrusione del Sa+ cro Ordine Militare degli Ospisalaris detto oggidi volgarmense di Malea. impres. Paravis anno 1724. Typis ... Josephi-Comini per Jo. Baldanum cap. 7. pag. 25. de qua emplicie Claffe. una cum suis Appendicibus infra latius fermonem habebimus ., 1 .

Per triplicem Graduum dillinctionem.

p. predictam introductus fuit in Religione Hierofolymitana ufus armandi Equites Religiofos Nobiles Militari Bakheo, antequam ad Habitum fufci piendum, & ad Religiofam Professionem emittendam in gradu Equitis admittantur, hocque expresse disponitur in Statuso Sacra Religionnessis.

2. del Ricevimento del Fratelli n. 2. ibi Ora, chi stronandos asto, ed ido.

1101 Neo, facondo la forma degli Statusi, e Consuesudini, dimaydera di effete piccoparo

rice unto alla Professione dell' Ordine nostro in Grado di Cavaliere, prima che pigli l' Abito , e faccia la Pro. foffione , è neceffario , che fia ornaco. del Cingolo della Milisia . E peid fe da alcun Principe Cattolico, ovvera. da altro, che abbia antorità di concedere il grado di Cavalleria, non. awerd otteunto gli Ornamenti della. Miligia dal Fratello Cavaliere dell' Ordine noffro , che riceverà la fun. Professione , overero da alenn' altro. Fratello Carvatiere della fteffa Mili-Fia riceva gli Ornamenti, freondo. la confuetudine che fi offerva nel concedera la Milizia" e finalmente cons . Pordine suddesso faccia la Prifeffis. . we . Però i Capellani , i Screventi d' Arme, ed Officio non è neceBario or. . margli di tali Infegne Milituri , e ciò; non è in ufo , ne è fato ordinato , wa fenz' altro ff ammerrano alla Pro-. foffione nel grado lora: d. Pater Cui Brown d. pag. 19. Abb. Bernardur Inflia. alaune Hiftorie Cronologiche dell' ori. gine degli Ordini Militari Parte pr. weet. 24. pag: 211, ubi quod d. Raymundus formam praferiplit Equites: : armandi .

Da pramifis infubliftens redditur affer-3. tio antedicti Anonymi Auctoris in. przallegato Libello, cui Titulus Bre. " particular Ifrazione del Sacr' Ordine Milisare degli Ofpicalarii des. to ora volgarmente di Malta cap. 7. pag. 15. qui fic ibi inquit . Quefta. nofera Sacra Republica nacque colla Divisione di tre Ordini differenti in. ficme unité con vincolo de una perfesta Carità et. Siquidem., cum dictus Armorum ulus fuerit folum fub Raymundo de Podio fecundo magno -Ordinis Magistro introductus, & immediato Beati Gerardi fundatoris Or. dinis Successore, jam patens elt, quod d. divisio Gradhum non habuit or-

tum in fundatione Religiouis, fed post mostem Fundatoris, neque ulio modo probatur ejuidem: Anonymi: Scriptoris affertum ex-littera Statuti Ordinis fub tit, t. Della Regola u. t. & feg. Nam ea non probant, in prima Ordinis' fundatione - contemporanee, ac confextualiter foille miunclum Militre exercition . fed fotum divitus auctis, juperadditum fuelle Armo. rum munus. Quamobrem verum elt . quod paulo post institutionem Religionis hujus Holpitalaria hoc contigit poit mortem B. Gerardi Institutoris, qui obiit velino 1118, juxta Chrono. logiam magnotum Magistrorum Ordinis imprellam in principio Seatutorum egufdem Ordinis pag. t. Jacobum Bo. fium in Hiftoria bujus Ordinis Libr. 2. pag 14: fab littera C. Patrem. Dominicum Mariam Curione in Tuo Volumine - Il Gloriofo Trionfo della Sacrofanta Religione Melitare de No. bili Cavalieri di S. Gibvanni cap. 3. pag. 16. juxta impressionem Neapoles Typis Scipionis Bonini 1619. vel qui deceffit Anno 1120., ut probat Sebaftianne Panli in Codice Di-9. plomatico bujus Hierofolymitani Ordinis pag. 229., & feq. & late ostendimus in Capalogo Mag. Magi. frorum , & in Catalogo Sanctorum , & Beatorum bujus Ordinis, variaf. que de hoc opiniones resulimus.

Cumque Gerardus nullam Confratribus do, fuis feriptam Legem reliquislet, sed folummodo issem reliquislets, ex Charitatis documenta insinoaverit, d. Raymundus de Podio, qui eidem simmediate successiv, non solum, ut diximus, tria substantialia vota preferipsit, sed & plures etiam pro Religioso sui Ordinis regimine leges sanxit, eriam contra inobedientes panales, quartim compendium est ur sequitur: linic prohibuit, ne per Civitatem; & Loca so-

li ambularent, fed semper ab alio focatti, omnibus fam Sacerdotibus 11, quam Laicis, Elemosynas pro Paupenbus quarentes, hospitalitatem petete deb.bant, & elle contenti quud illis tradebatur, nec quidquam emperes fi autem nemo illis hospitalitatem prettabat, poerant ad proprium victum aliquid emere, fed uno ferculo contenti elle debebant.

conenti eige detebant; si quis aliquod carpale commissifer Peccatum, si silud occultum fuisser, secreto puniri debebat; si publicum, publice, hoc est sequenti die Dominico, completo Missa Sacrificio, & Populo ab Ecclesia dimisso, Deliquens coram omnius Fratribus suis se exuebat Vettibus, & Magister illum virgis, & corriguis aspere slagellabat, & demum eisiebatur ab Ordine, Fratres ab sistematique, se abstincte debebant Feria Quarta, & Sabbato, & a septuagesi

si quis ex Fratribus in periculo Mortis deregebatur proprietarius, & pecunix polledlor, fi fanus reddebatur, ac afpere ab uno ex Fratribus flagellabatur, Pemutentiam agebat per dies quadraginta, & jejunabat in pane, & aqua feria quarta, & fexta.

ma ulque ad Pascha'.

Si Frater litigabat, & jurgia habebat cum alio, talefque contentiones ad Procuratorem Domus deferebantur, Reus feptem dietum curfu, jejunare tenebatur, comedendo in terra l'anem, & aquam fine Tobalea, & Mappula, quarta, & fexta feria.

Si quis alium percuffillet, eandem ponitentiam agere tenebatur quadraginta dierum curfu.

Si Frater e Domo fine Magistri li, centia exibat, tenebatur in terra comedere quadraginta dierum cursu; feria quarta, & sexta jejunare debebat in pane, & aqua, tenebaturque inloco feparato morati per tanti temporis spatium, quantum foris dege, tat, nji a Capitulo suz Pomitentiz tempus abireviatum susset.

Poit mortem alicujus Fratris, ceteri in prima Mida, que pro Defancto ce-lebrabatur, offerte tenbantur cercum una cum Scuto, quod Pauperibus, una cum Vetitbus Defuncti dittri, bucbatur.

Quiliber Sacerdos tenebatur pro Detuncto unam Missam celebrare: Clerici recitare Platerium debebant; Laici vero quinquaginta Orationes Dominicales:

Ac demum injunxit omnibus Fratribus, ut Crucen super comm Habit tom & Pallium deserrent, & przedesa habentur apud d. Patrem Joseph Franciscum Fontana pag. 81., 67. 8. Tom. 2.

Injungit dichus Raymundus de Rodio 14. Equipbus, ut diximus, ut loca Horatun Canonicatum, quemdam numerum Orationis Dominicalis, hoc ett Pater softer, recitatent: d. Franciscus Sansovini lib. 2. pds. 31. a. tergo.

Circumseruntur estam latino idiomete. Statuta & Canones editi; ab eodemit Raymundo de Podio, & videri opos unt appd Collett, Callum Historie des Ordres, Militaires, on des Chevalines tom, 2, \$ 22, pag. 99, justa impres. Amfielodami Typis Petri Brunel, 1772. & ad litteram sunt latina lingua.

#### Statuta, & Ganones Ordenis haque tangentes folum primum illud Equitis genus

Ego Raymundus Podius Seruus Pauperum Christi & Cuthos Hospitalis 13, Hierosolymitani, cum pravio & bene deliberato consensu Frattummeorum, cumque 10003 Capituli. confirmavi fequentes Articulos in Hospitali Domo Sancti Joannis Baptiitz Hierosolymz.

1. Quilibet Frater, qui in hune Ordi, nem suscipitur, esque nomen suum dat, tria Vota servato, nempe Cafinatis, Obedientiz, & spontanez Paupertatis absque Peculio.

H. Pro Religione Christiana, & Cultu Divino pugnato i julta Emper caufa patrocinium fufcepito: injuria affectis fuccurrito: opprefsos defendito, & liberato; Etinicos ve, ro, Infideles , & Mahumetanos (ad exemplum Machabotum, qui Hoftes Populi Dei perfecuti funt ) expellito: omnibus Virtutibus Christianis incumbito: Viduas, & Orphanos tuetori violatores hujus Canonis temporali, & xternx penx fubiacento.

III. Illis diebus, & conventibus, quos flatis temporibus ad fingulos anni quadrantes observare solemus, Regulam hanc przsentibus omnibus

Fratribus pralegito.

W. Quicumque are alieno obrutus, vel jure fervitit alii cuipiam graviter obligatus est, in hunc Ordinem non recipitor: & si quispiam, ad suscepetit , sibilominus antequam vettatur habitu Equestri, an sorsitan nomen suum jam alii alicui Ordini dederit, & an coniugii & debitorum civilium vinculis sebostrinxent, primum interrogator, nam postto casu, quod unum illo rum ita sit, non potest in Ordinem hunc assumi.

V. Veste pulla Equestri induitor, eaque in finistro latere notata figno alba Crucis; hac ordinaria quasi Pacis Toga esto: tempore autem\_ Belli, ubi ad pugnam itur, idem Habitus rubri coloris alba Cruce munitum Sagum efto .

VI. Nemo, qui non fit ex legitimo, thoro natus, ad Ordinem admittitor, exceptis generoforum, & illutriem Dominorum naturalibus; & fit tamen talium Mater, non fuerit Mancipium.

VII. Excluduntur etiam plane ab hoe Ordine quicumque ex Ethnica familia, ratione Parentum progenitus fuent, nempe ex Maranis, Judeis, Saracenis, Mahumetanis, Turcis, & confinsilibus; quod intelligendum etiam de Principum talium liberis, illuttri licet loco na, tis.

VIII. Eodem modo, nulli quicumque alicui alii Ordini fidem fuam profeffi fuerint, vel Matrimonio devincti finz, vel homicidium, aliave flagina enormia perpetrarint, ad Ordinem admituntur.

IX. Ad minimum tredecim annorum; ztatem habeto quifquis defiderat in Ordnem recipi: fanitate, pobore, & intellectu integer, laborum item, & grumnarum patientia, atque morum nobilium honestate.

præditus etto ...

X. Ante susceptionem Ordinis nobilem Profapiam suam coram quibusdană à Priore, & Capitulo ad consuctum Conventum deputatis decenter probato. Nam qui semel receptus fueris, ab omni postea ulteriore sue Stirpis, vel anteacte vita examine liber esto, & immunis.

XI. Cultui Sacro omnes Frattes fedulo vacanto. & loco Septiborii confucti ( five Horarum canonicarum ) inter Regulares, centies quinquagies quotidie Orationem Domininicam recitanto., flatis jejunanto quotannis, ter S. Cænz communicanto, nempe in tribus femper Fe. Ris Solemnioribus Nativitaus, Pa-

**schatis** 

schatis , & Pentecofles .

KII Quicumque Eques se credit Rati, marique junta vocationem suam, prius Sacerdoti confictett, & confictentia sic exonerata, omnibus rebus suis secularibus (Testamento, vel alia dispositione) vale dicto.

XIII. Inter peractionem Sacri Officii, & cultus in Choro, prope ad Altare ne accedunto, quo unius, alteriusve devotioni impedimento elle

possent .

XIV. Eo Ordine, quo quisque ante, vel post alterum ratione temporis in Ordinem ingressus fuerit, ince-

dunto, & sedunto.

XV. Certis temporibus devotas circui, tiones influunto, in infque pro pace Christianorum, & concordaconstanti, pro magni Magittu, & totius sui Ordinis benedistione Deum invocanto.

XVI. Pro quovis Defuncto Equite tri. ginta Miliz exequiales celebrantor, in cujus tei memoriam quilibet E. ques ardentem cereum cum dona-

rio off rto .

KVII. In Conventu toto tempore Adventus, & Quadragelima concio-

nes habentor .

XVIII. Nulli Hominum in terra fejutamento oblitingunto; nullam navem bellicam abfque confensu,
& przscitu magni Magniti instruunto: bello exorto inter duos Chrifianos Principes, neutri parti adhzrunto; sed omnem lapidem movento, quo lis componi, & pax
inter illos stabiliri queat &c.

Adducuntur Declarationes, Dispensationes, & Limitationes nonnulla ex recensitis veteribus Statutis vigore Bul, larum Apostelicarum, qua impresa habentur apud Priorem Garaniram in calce Libelli, cui Titulus - Trattato della Povertà de' Cavalieri di Malsa

raccolto dal Priore di Lombardia Garavita impressi, in Borgo Novo nel Marchesato di Roccasorte MDCCXVIII. per Antonio Scionico Stampatore Camerale con licenza de Superiori, quod Opusculum habet titulum - Varica, Grazio, o sian Dispense di Consuccadini, e di Statuti satti da Sommi Ponsessici e Cavaliseri dell' Ordine Gerosolimitano, con le Solutioni di alemi Dubbii intorno alli medesmi impress. ubn supra, que codem anno a pag. 53, cum seqq.

Profecto ex tenore dictarum Apostolicarum Litterarum respective constat, quod cum Clementi VI. fuerit à Magistro, & Fratribus Hospitalis Sancti Joannis Hierosolymitani expositum, quod in Ordine predicto ab olim per totam Septuage. fimam consueverunt ab efu Carnium abitmere , licet à principio ipfius Septuagefime, ufque ad primam Dominicam tunc fequentem, Ovis, & Cafeo uti , & junis de caufis petita fuerit Apoltolica Dispensatio, dictus Summus Pontifex gratiole indulfit, ut a dicto tempore principii ejusdem Septuagesimz usque ad Dominicam Quinquagefimz, exceptis il. lis diebus, quibus alias de jure, vel confuetudine elt usus Carnium interdictus, vesci Carnibus licite valeant, cum hoc tamen, quod in compenfationem abitinentiz fupradictz, teneantur ab ipio principio ejuidem Septuagefimz ufque ad Festum Nativitatis Beati Joannis Baptifte fin. gulis Sextis Feriis jejunare. Dicti vero Clementis VI. Bulla est sub Datum Avenionis 12 Octobris 1252. Pontificatus anno nono. & impressa

Quoad Bullam Pii 11., in ca pro parte Maguitri, & Fratrum expositumfuit

53. 6 54.

in preallegato Opufculo Garavita pag.

fuit , quod juxta Statuta Regularia Hospitalis Hierosolymitani, inter ce. tera, in Adventu Domini, ac etiam à Dominica Septuagefimz ufque ad Palcha fingulis diebus jejunare, ac in Menfa, Lectoque filentium fervare, ac post Completorium non bibere, fine lumine non dormire; nec non Quarta Feria ab usu Carnium peni. tus abitinere tenentur: unde iidem Magitter, & Fratres pro Dispensatio. ne fuper pradictis initeterunt . Summus proinde Pontifex gratiofe indulfit pranominatis Magittro, & Fratribus tum prafentibus, tum futuris ubilibet viventibus, quoad jejunandum in Adventu Domini, & à Septuagelima usque ad quartam Feriam Cinerum, & à potu poit Coenam, & ab esu Car, nium fingulis quartis Feriis abitinendum, filentiumque in menfa, & in Lecto fervandum, necnon cum lumine dormiendum, si nolint, minime teneantur, auctoritate Apottolica de specialis dono Gratiz indulit. & cum eis pariter difpensavit; Bullaque Pontificis eft fub datum Romz apud San, dum Petrum Kalend. Martin 1462. impresta eft d. Bulla in d. Opufculo Garawita pag. 55. 56. 57.

Tandem respectu Bulla Sixti IV., in ea legitur Petitio Summo. Pontifici porrecta per Petrum Deabuison Magi. ftrum Domus Hospitalis Sancti Joannis Hierosolymitani, in qua narratur, quod Fratres ejusdem Ordinis Rhodii in fingulis quatuor Temporibus in. unum conveniunt, seu unam Congregationem, quam Sembleam appellant, inibi facere consueverunt, & in hujusmodi Congregatione, stabilimenta, & Constitutiones, vota, & substantialia ipsius Ordinis continentia legere, feu legi facere consueverunt, & insuper vigore Litterarum Pii Secondi, certa alia stabilimenta.

per eundem ordinata, in eadem Congregatione, fub Excomunicationis pæna legere, & publicare tenerentur, licet tria vota substantialia Religionis non concernegent, ad quorum obfervantiam, ipli Fratres, fub pana peccati mortalis, juxta ejusdem Ordinis Inflitutionem tenentur. Idcirco, cum rationabilibus ex causis non posfent in omnibus predicta observare, pro patte dichi Magiltri fuit humiliter dicto Summo Pontifici supplicatum pro Difpenfatique : & Summus . Pontifex perperuo duratura Constitu. tione statuit, & ordinavit, quod illa itabilimenta, & Constitutiones, que tria vota subitantialia ejusdem Ordi. nis dumtaxat concernunt, feu que iple Magister pro tempore existens pro intructione Fratrum ejufdem Ordinis, illiufque confervatione utilia, & necessaria cognoverit, in Congregationibus, feu Sembleis, ut prefertur, pro tempore faciendis, legi, & publicari debeant, decernendo, tam Magittrum pro tempore, quam alios Fratres predictos, propter non lecturam, & publicationem aliorum stabilimen. torum , & Statutorum eis per eundem Paulum Secundum ordinatorum, & editorum, Excommunicationis sententiam mimine incurrere ; necnon , tam Magistri pro tempore existentes. quam Fratres prefati , quoad fingulorum in Regula przfata contentorum, que tria vota substantialia dicti Ordinis non concernunt observantiam, fub peccati mortalis poena minime teneantur; quodque, tam Magilter, quam alii Fratres pradicti pro centum, & quinquaginta Orationibus Dominicalibus, five Pater nofter, quas, seu quos singulis diebus juxta iplius Ordinis Regulam , & Institutiones dicere tenentur, Officium Beatz Mariz Virginis, si eis placuerit, dicere

dicere possint, & valeant, conceditt dictosque Magistrum. & Fratres proper non observantuam pramissorum in dicta Regula contentorum, & qua tria vota predicta non concernunt, reatum peccati mortalis minime incurrere, & transgressora Resigionis, & Regule hujusmodi propterea non esse decernendos. Dicta Sixti IV. Bulla est sub datum Roma apud Sanchum Petrum anno 1479. Pridicalus Novembris, Pontificatus anno nono, & impressa est dicta Bulia in dicto Opusculo Garavita pag. 58.,

O 59. Attentis ergo supra firmatis Sixti IV. Pontificiarum Conceillionum, narrationibus in disputationem venit; an Religiofi Equites Hierofolymitani, fi quotidianam centum, & quinquaginta Orationum Dominicalium, vel Officii Sanctiffima Virginis Maria, aut Defunctorum recitationem, ut supra itatutam à Sixto IV. . & in Statuto Religionis tit. 2. della Chiesa n. 2. 0. mittant, in reaturn peccati gravis, vel levis incurrant, vel folum in penam. Er in folam panam incurrere nquet ex tenore Statuti Religionis Hierolo, lymitana fub sis. 1. della Regola n. 3. ubi declaratur, quod transgressio re rum in Regula contentarum, Animam, & Corpus obligant: Statutorum autem transgressio, ac violatio solum Corpus ad pænam obligat , niñ agatur de re, que secundum Divinas, & Canonicas leges Animam quoque obliget: unde cum Hierofolymitana Religionis Regula, nil aliud quamtria subitantialia vota contineat, Castitatis, Obedientiz, & Paupertatis, horum transgreffio Animam, Corpulque obligat; czterarum rerum tranfgreffio, & violatio, Corpus folum. ad panam obligat, quamvis pana. transgressoribus fuerit imposita, cum

claufula ipfo facto, & fine nova Su. perioris declaracione, ut fequendo Suarez de Relig som. 4. sit. 8. lib. 1. cap. 2. n. 13. Caffrepalaum traft. 16. Difput. 4 Puntto 3. w. 4. folide firmar, & obiectis respondet Prior Garavita in Opnfeulo, cui Titulus - Varie Grazie, o fian Dispense di Consuctudini, e di Statuti fatte dai Sommi Pontefics a' Cavaliri dell' Ordine Gerofolimitano, colle Soluzioni di alcuni Dubbi intorno alle medefime , Stampate in-Borgonovo nel Marchefato di Roccaforte 1718, per Antonio Scionico Stampatore Camerale al Dubbio 1. pag. 62. , & fegg. , ubi late per Theoricas Theologorum generaliter etiam materiam explanat : dictum ve. 10 Opusculum impressum habetur post cjufdem Prioris Garavitz Tractatum Della Povertà de' Cavalieri di Malta impressum Typis loco, & año supradictis.

Aliud infurgit Dubium de Professo in Ordine Hierosolymitano, qui determinate in fe ttatuit, & confuetudine ad praxim deducit, nihil observare. ex illis, que ad cuipam non obligant : an videlicet in his terminis talis professus versetur in statu'lethalis culpe. In quo dubio generaliter sumpto, negative respondemus: quia hujusinodi determinatio non cadit fuper inchfeivantia rei ad culpam obligantis; ac confuetudo ex fe non inducit culpam, nisi illam, quam ipsi actus illam componentes inducunt. Cum ergo supponamus agi de rebus, quarum omissio culpam non inducit, sequitur, quod allegata consuetudo non poteft culpam gravem inducere, ut ratiocina. tur laudatus Prior Garavita in di-Ho Opufculo Dubio 2. pag. 70.

At lethalis Peccati culpam fecum ferre poterit prava illa confuetudo , &

propositum violandi disposita in Statuto, licet Corpus folum ad panam obligante, quoties Religiofus advertit, quod cum suis transgressionibus & tenore vivendi, notabile damnum tux Religioni, fibique infert, credens probabiliter se exponere periculo contemptus observantiz Regulatis, violationis votorum , ac ctiam expul fiums à conformo altorum Religioforum, & etiam privationis Habitus, ut generaliter de illis Religiofis, qui ex . Statuto corum Religionis nonobligantur ad culpam, fed folumodo ad panam, prout funt Religion S. Do minici, & Societatis Jefu agit Sanch z Oper. Moral. lib. 6. cap. 4. 11. 12. 6. feg. Et in terminis quoad Religiofos sacia Religionis Hierofolymitana fumat d. Prior Garavita d. Dub. 2. pag. 71. .. ubi exemplificat in Statuto ejuidem Religionis peculiari quoad Holpitalitatetn , & Militiam obligante folum Corpus ; comprobatque ex relatisrationibus gravem culpim incurrere Religiolum habentem consuctudinem, firmumque propositum non se implicandi in Militiz exercitiis, ex. gr. edito legitimi Superioris mandato in Mari, vel Terris militandi; fi ille talis falsis excusationibus, & emendicatis pratextibus impossibilitatis, & infushcientie justa exequi semper omittet, itaut inde agnofcat fe inferre notabile damnum Religioni, illam fruchaotis, debinique servitus fraudando, cœteris pravum exemplum prabendo ad transgrediendum Statuta . Loque magis fi le exponit periculo, quod illum Religio graviter puniat, egiam cum privatione Hibitus, que gravifima. pana dicitur, prout à Statuto puniuntur illi, qui in certamine fratres deserunt, vel Vexillum contra Infideles expolitum , juxta Statutum Tit. delle Proibitions n. 30.

Summarie in propolito veterum Sanctiorum repetimus, quod Militaris hujus Sacraque Religionis Professi solummodo sub gravi tenentur ad obfervantiam titum fubitantialium Votorum in Frofessione folemniter emillorum; nam quoad alia flabilimenta Regule à magno Maginto Raymundo de Podio edite, medianubus Apollolicis Dispensationibus, liberati fuerunt ab obligatione illa obfervandi, atque abioluti a pana peccati mortalis, vigore Builarum, ac Brevium Summorum Pontificum, ut ex. Brevi Clementis VI. in Bullario Originali v. 35. Pii II. in Libro Bullar. Ann: 1463. pag. 204. & Sixt: IV. in Bullar. 4. fignato litt. D. a filio 218. Parce Secunda, Prior Garavita in Opufinlo Dubio Primo pag. 66. uti tenatur de Sixti Quatti Bulla mentionem fieri in antiquis Sta. tutis publicatis anno 1491. & 1534. guod Statutum omiffum fuit in editione .

Tractu temporis vetera, & nova prodiere Statuta tum latino, tum italico, tum alio idiomate exarata; poitrema impressio est illa, que peracta fuit in Folio sub Titulo in prima fronte Voluminis - Statuti della Sacra Religione di San Giovanni Gerofoli. misano con le Ordinazioni dell' ulsimo Capitolo Generale celebrato nell' Anno 1031. dal fu Eminentiffimo, e Reverendiffimo Gran Maeftro Fra Ausonio de Paula, aggiuntivi li Privi. legi, il modo di dare la Croce, e di fare li melioramenti alle Commende, di nnovo riftampasi con le savole, e postille a' luogbi debigi : in Borgo Nuorvo del Marchefato di Rocca for. te 1718. Per Antonio Scionico Stam. pator Camerale, con Licenza de' Superiori.

In secunda autem pagina legitur Titu-

lus - Volume, che contiene gli Statuti della Sacra Religione Ge. rofolimitana , le Ordinagioni dell' nisimo Capitolo Generale, che fono le fale che suffistano: il nuovo Cere. montale prescritto dalla Santità di N. S. Papa Urbano VIII. fopra l' elegione de Gran Maestri: il modo, o fia Instruzione di fare i Processi, de meglioramenti delle Commende, she serve ancora per i Priorati, e Bagliaggi, e come devono farfene i Ca. brei : L' Ordine , che fi siene nel dar l' Abito a chi professa nella Religio ne: e per nieimo's Privilegi concesse da Sommi Ponsefici alla Religione, e suos Dipendenti: in Borgo nijowo nel Marchefato di Roccaforte 1719. Rer Antonio Scionico Stampator Camera. le con lic. de' Sup.

Notandum, quod Prior Garawira in Compendium redegit Ordine Aiphabatico memorata Statuta, & Capitulares Ordinationes additis nonnuitis Decretts, quod Compendium et impressum in d. Burgonovo per d. Au-

tonium Scionicum 1718.

Notandumque ettam, quod Statuta, & fitabiliments in hoc Ordine, funt ilia quz perpetuo durant, nifi à Capitulo Generali fuerint expresse revocata, ad differentiam Ordinationum Capitularium, itax enim durant folum usque ad aliud Capitulum subsequens, exceptis illis, que nominatum succeptis illis, que nominatum succeptis illis, que nominatum succeptis illis, que nominatum succeptis un succeptis illis, que nominatum succeptis en su rider est no succeptis illis, que nominatum succeptis en succeptis en sucception de la serio del serio de la serio del serio de la se

Religionem hanc confimarunt fuccessive 14. etiam alii Summi Pontifices Califius II. sub anno 1120., ut inquit Auctor Seculorum Augustinianorum; Pater Aloysus Torellus de Rononia. d. 10m. 3. fab d. 4mno 547. Innocem.

tius II. anno 1120. Lucius II. anno 1144. Eugenius III., Lucius III, anno 1185. Alexander IV. anno 1255. Bonifacius VIII. plurimifque Gratiis , ac Privilegiis ab aliis Pontificibus cumulatus fuit hic Ordo, telle Patre Mendo de Ordin. Milit. Difq. 1, queft. 2. u. 108. Soranzo l'Idea del Cavaliere pag. 88. d Abb. Justinia. d. cap. 21. pag. 213. Bonanno in Catalogo Orden. Equeftr. n. 60. Volumen, cui titulus - Li Sourani del Mondo tit. Ordin. di Cavalieri S. L' Ordine di Malta pag. 248. tom. 4. juxta improffionem Venesam Sebaftiani Colesi, S Joannis Malachin auno 1720, optimeque fubdit d. Bofins libr. 5. pag. 68. 107. & 166, @ 346. quod fpatio duorum annorum cum dimidio quatuor Pontifices successive Religionem hanc, es illins Privilegia confirmavere : & lices Bulla amnes confirmationis non inveniantur, co quia Religio pluries temporum vicifitudine | was amifit Scripturas , ille tamen in aliis lubfequentibus Bullis allegantur, & pracife in d. Bulla Urba. vi III. confirmantis Privilegia Pradecefforum Innocentii II., Caleftini II. Engenii III. Annaftafii IV., Alexan. dri III. , & Lucii III., de quibus Bofius Hiftor. Ordin Parte primalib. 10. pag. 376. Alexandri IV. data. Neapolis 5. Maii 1255. ubi late dehac exemptione agit d. Abb. Juftinianus d. cap. 21. pag 211. Collector Gallus d. som. 2. pag. 108. ubi plurium Summorum Pontificum Bullas enumerat confirmatorias Ordinis .

Sic Ordo hic inter quatuor Sacros Mi, 15, litum Ordines numeratur, qui Hierofolymis nominatus Hospitalarius:

d. de Nicollis d. pag. 740.

Et quamvis Ordo hic fuerit, ut diximus, in Ordinem Militarem, & Equestrem 16. erecus, illius tamen Alumni, illumque Profitentes, non dimisso Hospitalaziorum antiquo titulo, idem nomen Hospitalaziorum retinuerunt, ne:

a6. que illis titulus Equitis tributus fuit, nuit pottquam Rhodi Infulam acquifiverunt, ut bene notat d. Paser JosephFrancifeus Fontana Mediolanensis Congregationis Matris. Dei im d. Hisforia.
Ordin, Monafiscorum &c. & Militarunni &c. per eum ex Gallica in Italicam linguam translasa tom. 3, cap.
12. pag. 83. ubi, quod tunc nuncupatt fuetunt Equites Rhodienfes. &
tandem post concessionem eisdem à.
Carolo V. factam Melitensis Insuke,
Equites Melitenses. vocati surrunt, &
vocantur.

Dizimus, quod in hac Religione Hietosolymitana tria emittuntur vota, circa que vota diversis temporibus.

27. Statuta prodiere: nam tempore-Magistri Raymundi de Podio, cumconsilio Capituli Fratrum fancitumfuit, & injuaclum, quod Fratres cum-Divino auxilio tria observent Deopromissa, hoc est Castitatem, Obedientiam, & Paupertatem, ut inquit-Jacobus Bossus Historia bujus Religionis, juxtă tettiam impressionum. Venetam Typie Hicconymi Albreggi. anno 1695. lib. 2, pag. 63. lis. B.

anno 1695, lib: 2, pag. 63, lis: B.
Pottmodum in Capitulo Generali Romz habito, tempore Eugenii Quar.
18, ti, quoad verborum formulam va-

riatum fuit, & flaturum, quod Profitentes & observent debitam obedientiam magno. Magistro jubenti honesta, & possibilia secundum Deum,
humanasque leges, e si ssozino i Eraselli d'asseners da ogas vizio carna.
le, ne si lecito ad alcano di loro l'
avor cosa di proprio, se non quanto
da' Privitegi, e dalli stabilimenti li
sarà permesso: tuncque parsecripta suit
à Prossitutos stormula, videlicet lo
giaro, prometto, e saccio vieto a Dio,

ed alla Beata Vergine Madre di Dio, ed a S. Gio. Bassilla, ed al Maestro del sugro Spedale di Gerusalemme, che io osperuero perpetaamente queste sere tose, cioè Ubb.dienza, e di vivveza senza propera, secondo la forma degli Statuti dell'Ordine, e mi sforçero ancora di ascenemi dazogni vizio carrale; ut victere est in. Statutis antiquis, ac notat Bossis d. lib. 2. pag. 63.

Tandem antedicta formula restricta fuit 19. in modum, ut sequitur - lo N. faccio. voto, e prometto a Dia onniposense, ed-alla Beata Vergine Maria Jempre Vergine. Madre di Dio, ed a San Gio. Batifia di offervare perpe tuamente con l'ajuto di Dia, vera abbedienza a qualunque Superiore, che mi farà dato da Dio, e della nofira Religione, e di più vivere fenza proprio, e di ofervare Coftia, Hzc tormula ad admittendum vota eft illa. que de presenti observator in facien. da Professione , & habetur impressa in Statuto Ordinis tit. 2. del Ricevi. mento- de Fratelli pag. 7., & refertur etiam à pradicto Bofio d. Hiftoria libi 2. pag. 63. ubi fubdit hec formalia verba - Se ben credo, che per ficurenza della conscienza loro sarebbe forfe stato meglio, che il giuramentode see woti non fi foffe alterato, ne riftretto, ma fi foffe. lafciato come Aava.

Militaris hic Ordo vera Religio est; eoquia in illa profitentes, tria substanzo, tialia Vota emittunt, Castitatis scilices, Obedientia, & Paupettatas, hoc est vivendi sine proptio, ut disponit Statastum Ordinis tit, t. della Regola m. 1., & 12., & 18:1: 2. del Ricevimento dei Fratelli m. 1., & tradunt Sansavim dell'origine de' Cavalieri lib. 2. pag. 33. Parer Mendo de' Ordin. Milis, Disq. 1. quast. 5, m. 116., & 16a.

seqq. Eminentissimis Petra ad Con, sit. Apostol. Tow. 2. ad Consist. 2. Anashain IV. Sest. 2. so. Clericatus de Pension, Dist. 9. m. 11. Paser Bordonus Tow. 3. Parte Steunda Relos, 100. ubs solventa: d. Paser Dominieus Maria Curione in Volum, Il Glorioso Trionso della Sacrosanta Religion Missare de' Nobels es. Cavalieri di San Giovanni esp 1. ubi late comprobat. Sperel, Dec. 21. n. 10.

Et prorsus insubsistens est id, quod inquit Jo. Christophorus Besemanus in 21. Trastatu Germanica Lingua impress. Francjaeti anno 1693., quod scilicet votum Castitatis à predictis Equitibus emissum, intelligendum ett de Voto Castitatis Conjugalis; nam certissimum apud omnes est, quod Votum corum est Votum ab solute Castitatis.

Et proinde illius Equites Profest funt vere Religiosi quoad omnes effectus:

22. Felin. in cap. 2. n. 8. de For. com peten, Marta de Jurifaitt. Parte 4. Cens. 2. caf. 113. n 32. Barbos. de Jur. Eccles. Univers. lib. 1. cap. 43. m. 23., & 24. Cord. de Luca de Regular. Difc. 1. n. 121. & de Prec. min. Dife. 49. n. 7. Barbes. Apofto lic. Deçis, Collett. 314. n. 19. Pater Lezans in Sum. Quaft. Regul. Tom. 2. cap. 5. w. 5. Sperel, d. Dec. 21. n. 8. Bellet Difq. Clerical. Parte Prima de Favor. Clericor. cas. 1. n. 58., 6 39. ubi, quod hujusmodi Equites gaudent etiam Privilegio Canonis: 23. Gratian. Difcept. cap. 457. u. 24. & Jegg. Ros. cor. Manzanedo Dec.

wie. Dec. 109 m. t. Merlin. Dec. 203. m. 4. Dec. 225. n. 6., & Dect. 395. n. 5. Et quamvis nonnulli Auctores scriptum reliqueript; quod iidem Equites

294. n. 1. 6 Dec. 526. cor. Ludo

24. quartum votum emittunt, defendend proprio Enfe omnes Chrittianos ab infidelibus, ettam cum vitx sux discrimine, & sub Obedientix voto aggrediendi quecumque Belli pericula propter Fidet defensionem, ut sequendo Rodriquez som. 1, quasi. Regular. quest. cart. 6. Suarez som. 4, de Relig. trast. 9, ib. 1. sap. 4. n. 5, inquit Pater Legana quasi. Regular. som. 2, cap. 5. Pater Fabins Cemorisms in Manusija Meralisum Casum in Religionibus reservabilium Parte secunda, decimo Casu sub 3. 34. pag. 450.

Nihito tamen minus certum eft, quod horum Equitum Professio minime. 25. continent dictum quartum votum. defendendi proprio Enfe Christianos ab Infidelibus , etiam cum fuz vitz discrimine, sed solum tenentur ad recentita tria vota Cattitatis, Paupertatis, & Obedientiz; nam attente perpenfis Votorum tum antiquis, tum modernis formulis, hoc quartum Votum nullibi legitur, nec inferri poteit, ut jeneto nominatim Villagur Dec 34. comprobat d. Emus Peera Tom. 2. ad d. Conff. 2. Anaftafis IV. Sell, 2. n. 22. Sperele Dec. 21. n. ( 1,

Exploratum igitur nunc eft, Militarem hunc Hierofolymitanum Ordinem esse veram Religionem, veluti habentem omnia requilita subitantialia Religionis; in ea scilicet memorata tria 26. sub tantialia Vota emittunt, cum obedientia suo Przlato, hoc est magno Magistro, fuitque hac Religio Summis Pontificibus confirmata fub approbata Regula S. Augustini, juxta thetoricas generaliter comprobantes veram Religionem, de quibus Pater Layman Theologia Moral. Tom. 2. Libr. 4. de Statu Religionis Traft. 5. cap. 1. Sub n. 3. cum fegg.

Et in individuo, quod ex przdictis Hierosolymitana Religio vera Religio comprobetur, evincunt Auctoritates superius relate, ipsaque Epistola Santiffimi Domini nottri in S. Che effendo. Neque verz Religionis qualitati repugnat Armorum Exercitium ex inftituto, prout est in hac Religione. 27. Hierofolymitana, ut premisimus, qua ulum habet Armorum, quibus pugnat in defensam Divini Cultus, publicz salutis, aut Pauperum, & Op. r prefforum, juxta ea, que cum Divi Thoma Dettrina 2. 2. queft. 188. Art. 3. expendit d. Bpiftola Santhiffimi, ad Eminentiffimum. Portecarrero S. Che efendo, & diximus in Discursu, IX. fub n. 30. cum pluribus fegg. Merito przscribitur in hac Hierosoty. .. mitana Religione Novitiatus per an-28. num integrum ante Professionem , ut probatio esuatur morum illius, qui petit admitti, juxta Statutum del. Ricevimento del Fraselli, n. 28., et przeife de Novitiatu in hac S. Religione necessario, tum ex ipsa dispo. fitione: Sacri Concilii Tridentini Sefs, 25. eap. 15. de Regularibus , tum. - ex ipfius Religionis Statuto oftendit elar, me, Cardinalis Petra ad Couft. Apoftolie, tom. 2. ad Conflit, 2. Ana. flafti IV. feth. 2. a n. 7. cum fegg. Przscribitur quoque sub pana nullitatis solemnis Regularis Profesho cum vo-20. tis subitantialibus emittenda per Novitium, completo Probationis anno, & quidem completis fexdecim annis fuz ztatis, juxta dispositionem Sacri Concilii Tridentini Sefe. 25. de Regular., & Monialibus cap. 15. cui famulatur Searnenm Hierofoly. mitani Ordinis tit. 2. del Ricevimen-80 M. IS.

Religio Hierofolymitana ante nova-30. Statuta non comprehendebatur sub dispositione S. C. T. Sess. 25. cap. 15. requirentis annum 16. completum., ad profitendum, quia habebat sta bilimenta contraria confirmata à Sancta Sede Apostolica: Navar. Conf. 23. n. 10. de Regal. Spada Canf. 94. n. 1. 10m. 3.

Sed in novo stabilimento 15, facto à 31, magno Magistro Levesque della, Cassiera statuitur, requiri annum 16, completum ad prostendum, juxta d. S. C. T. approbatum, & acceptatum à dicto, movo stabilimento, ita ut Profession festi anni completi: Spada d. Cont. 94. m. 1, tom. 3. Pignatel., Confult. 10m. 9. Confult. 133. å m. 7. Hinc Milites Hierosolymmani tenentur

ad integrum annum Probationis con. 32. ficiendum, ut in Seasuso d. Saera Religionis del Recommento de Franclli est. 2. n. 37.

Sic etiam Milites Magistralis Obedien-22. tiz, de quibus infra, in Religione. Hierofolymitana tenentur ad integrum annum Probationis; & si id non ob. fervetur. Professio remanet irrita . & nuila, quia in Sacra Religione Hierosolymitana Equites , & Capellani nuncupati Fratres de obedientia, cum tria vota substantialia Religionis emittant, dicuntur, & funt vere Religiofi, ficque omnino subjacent dispofitioni S. C. T. Sefe. 25. cap. 15. de Regular, caventis nullum in Religionibus admittendum elle ad Profeshonem, nisi post annum integrum Probationis, sub pzna nullitatis, & late comprobat Pignasel, tam. 9. Conful. 123. d n. 7. eum fegg.

Polita dicha eriplici Graduum diftinctio.
ne, sub qua Summi Pontifices Sacram
34. Militarem Religionem approbarunt,
& confirmatunt, sequitur, quod neme extra predictos tres Gradus in.
Religionem hanc ingredi poted, &
profiteri, & si admitteretur, Professio
esse

esset nulla, & admissus Habitum dimittere cogeretur: clar. me. Cardinal: Petra ad Constitut. Apostolicas som. 2. ad Constitut. Anastassi IV. Sest. 2. n. 25. loquens de Donatis, & Equitibus Magnittalibus.

Bene quidem verum eft, quod ad orna, 35. tum dictorum trium graduum, & pene in corundem additamentum. atque appendicem , dantur Equites Magiftrales ex gratia, ac ex devotio. ne cum Donatis: hi jungi possunt Equitibus Militibus , & Servientibus Armorum , cum fint parriculariter dettinati Armorum , & Hospitalitatis muneribus : dantur Cappellani obedientiz Magistralis, & obedientiz Prioralis, qui addi possunt respective Capp. lianis Conventualibus, qui pecultariter addicti funt rebus Sacris, Divinoque cultur, ut probe perpendit . d. Auffor Anonymus in d. Libello - Brewe, e particolare Infirmaio ne del Sacro Ordine Militare degli Ofpisalary desso oggida volgarmense di Malca cap. 7. delli tre flati di Persone; de quibus infra verba facie-

Sunt itaque memoratz tres Classes per. 26. fectz Charitatis vinculo junctz ad totius Hierofolymitanz Religionis Infitutum in Armorum fiftens exercitio. & Hospitalitatis muneribus integre complendum: hinc, ut idem pacifice . fervetur , guzlibet Claffis necessaria , & opportuna stabilimentorum, legum-27. que fanctione confrat. In admittendis proinde in Classe Militum, necesfaria est probatio generose Nobilita. tis cum aliis Requifitis; in admittendis in Classe Capellanorum, & Servientium Armorum, probatio le. gitimitatis, & honestatis vite, cum concurfu similiter aliorum Requisito. rum, ut late diftinctis calibus exponemus in Inftructionibus, quas in presenti Discursu damus, & pariter in nostris Discursibus super nobilitate in ter, tio Volumine registrandis.

Diltincta quoque sunt carundem trium Classium Commendarum Bona: alizenim sunt Comenda pro statu Million tum, alize pro statu Capellanorum, & alige pro statu Servientium Armorum, quemadmodum videre licet ex lectura Discursium in hoc nostro Volumine relatorum super materia Commendarum.

Et in universum pro bono Militaris hujus, Equestrisque Religionis Regimine, fundamentelia Statuta statut Raymundus, successivisque temporibus magni Magistri, ac Equites, prout videre est in Volumine Statutorum.

Ex recensitis Equitum, & Religiosorum 28. in Hierosolymitana Religione gradibus, & Statutorum dispositionibus superius relatis, antiquitus emergebat Rigula, quod Eques contra formam Statutorum receptus, ad flatum Fratris Servientis reduceretur ; fi receptus Frater Capellanus, reducitur ad Fratrem obedientiz; fi fuerit receptus Frater Serviens Atmorum, reducitur ad Fratrem Servientem Officii, inhabilifque efficitur ad quamlibet Commendarum, bonorumque Ordinis administrationem : fic inquit Seatusum sit, 2, del Ricevimento de' Fraselli n. 24. Compendium Alpabeticum Statutorum in verbo Cavalieri .

Que tamen tradita in disto Statuto 39. Regula, veluti superssua deleta suit è Statuto, eo quia, posito lapsu quinque annorum à die receptionis saste per Conventum, sive in gradum Militum, sive in gradum Capellanorum, & Servientium Armorum, non potest amplius moveri lis super statu, vel grada Antianitatis, salvis juribus com.

communis zratir: Ordinar. Cupicularis Tis. 2. n. 5. 9 15. Del Rerviimento de Frasello (vitto tamen ottginis à Judeis ; Maranis, Saracenis,
aut aliis Mahumetanis excepto, super
quo nulla unquam prorsus pizsemptione obstante, vel impediente, semper opponi, & judicium serri licitum
nerii) us prosequitur d. Ordinario,
lel- Riccommuno de Fratelli Tir. 2.
m.5., 6 75.

Altera est dispositio Statuti, quod Fra, ter Serviens cujuscumque conditiodo, nis non potali admitti in EquicemStatutum. d. Tit. 2. del. Ricevimento de Fratelli. h. 33. Compendium Alphabetitum Statutorum in ver.
do Conalire S. Conalire ricevuta
rvers. Conalire wen può effere.

Itaut si à Principe Seculati, aut alio

fuetit otnatudinfignibus, & ornaniene, in Equatribus; nhilaminus in Ordine as: senetur feui folum gradu, adminifratione, officie, occidipendio Featris Servienus, feui fubdit d. Statistand d. 66, (2) del Ricevimento de Fraselli n. 13.

Notandum, quod Equites ex juffitia, 42. cum dispensacione Apostolica; ittsimo, vel-pluribus lateribus rulliem Dignitatem consequi possun, sed so. Jum Cabimensum, & Melioramentum, 2. nesue. possun.

Jun Cabmenium, & Meljoramentum, Jun Cabmenium, & Meljoramentum, 43. neque possunt contradicere. Gratiam in lingua, neque interesse înter fexeccim Capitulantes in electione. magni Magisti, aut votum ferre in eadem electione, junta Spatantum Tit, 13. de Electionabus m. 4., & inquit Compendium Alphabetic um Stratutorum in verbo Cavadieri di Giusticia, & adest Equitum Succeptiva magnz Crucis, aliisque, licet ipfe przeenderet gaudere przeogativa magnz Crucis, aliisque, licet ipfe przeenderet gaudere przeogativa Equitum ex Justica virtute sur receptionis.

DISCURSUS CXXVIII.

# SECTIOIV.

### ARGUMENTUM

Enumerantur Dignitates, & Gradus, qui adiunt in Sacra Religione Fquellir, ag Militari Hirotolyingitani, incipiendo a hagno Magistas' compileto, natura in Sacra Religione Fquellir, aguitates recenifentur. Algurus de Concilio, natural por establica de magistates recenifentur. Audubritats Serimon fir de Bullivis Convention and Commendat, de ungua Crucibus, de gradutine ad Commendat, de ungua, Crucibus, de Calatine de Commendat de ungua, Crucibus, de Calatine de Commendat de commend

#### SUMMARIUM

L. E Nameranour Gradus ; qui ad;

2. Magnus Magister est Supremus Superior, que eligient ex classe Nobilium.

3. Quomodo eligaene .

4. Magistri simplex vivulus autiquitus erat, quando autem superadditus fu. it Magni vitulus:

5. Ipfe magnus Magifter fe wocas Humilem Magnirum, & Cuitodem Rauperunt.

6. Magnus Magister est etiam Princaps

7. Maguo Magifiro dande sioulus Emimentifimi, & Remorandifimi, qui saulus dans folum S. R. E. Cardinalibus, & Elettoribus Ecclefiaficis Imperis.

8. Magnus Magiften, & Equies Hierosolymicani wocansus Fratres, & n.

11. Habitus magni Magifri anziquis zemporibus o o forma, apud quem v 2

Scriptorem babeasur ...

Et modernis temporibus in quo con. fflas , & n. 12.

12. Magni Magiftri Vefte induti Figu. ram , quo referat .

11. Magnur Magifter in Vefte Magi. Brali ad lasus Loculum defers, OF ENT .

14. Conventus Hierofolymisana Religionis Inperior est magno Magistro, majorem babes Antoritatem.

De Commendis, & Penfionibus confe. rendir a mugno Magifiro, qui agant. . 15. Epifcopus Melevitanus eligitur ex

elaffe Capellanotum Conventualium. 16, Proponentur à magno Magifire, & Concilio tres Sacerdotes Compentua les Regi Sicilia, qui Rex unum ex gribus feligie . & Summa Pontifici prafentas, qui illum approbas.

17. Epifcopus deseratus eft magna. Cruce, & de Concilio, eni intervenit. 18. Debet federe in Concilio poft me. gnum Magiftrum , vel ejus Locum.

: tenentem .

19. Epifcopus. Melewitanus eft folutus ab auttoritate magni Magiftes, & Imrifdittiane.

Us alius Regularis fattus Epifcopus, non subiaces Regulari Superiori.

20. Adeft alius Pralatus poft Epifco pum, bos eft Prior Ecelefia Conven. . tualis, & omnium dependentium ab ea, qui eligitur a magne Magistro, Concilio .

Habes Gradum magne Cencis . : Gandet Prarogativis Episcopalibus. Eine Officium verfatur circa Cultum Divinum, or mores omnium Reli.

pioloram. 21. Concilia due adfant, unum dicitar ordinaroum fecretum, & Status, a. · lind Concilium completum, quibus magnus Magister pracft, due in illis

prattat (uffragia . 22. Concilium fimpliciter, & absolute nominatum, intelligitur Concilium ordivarium .

22. Concilio ordinario interfunt ma. gnus Magifter, & ejus Locumtenens, aus Magisterii fe adfit, Episcopus Melitenfit , Prior Ecclefie , ollo Bajuli-.. vi Convensuales , aut corum Locumtenentes, Priores Provinciarum, Bajulivi Conventuales in Convensu presentes , Thefaurarius , wel Locumtenent , Sinifcalcus Magiftei , qui vosum babes consultinum , ... non decifinum .

24. In neroque Concilio ordinario, fix ve completo debet interese Vice-

cancellarine Ordinis.

25. Ex necefficate fufficiunt ofto Bajulivi Conventuales , ant torum Locumtenentes, us walide habeatur Concilium.

26. Juramentum elt praftandum , & fufficit femel praftitiffe de refolmendis rebus junta Conscientiam, de fermana do secreto, & de non revelandis suf-. fragus Confilieriorum.

Confiliaris magna. Cencie debens intereffe cum Vefte longa nuncupa-14 Cloccia.

27. Concilium fine prafentia, unt licentia magni Mageliti celebrati non

28. Net fine Bajulivis Conventuali. bus, out corum Lecumtenentibus . ..

29. Deficientibus, supradictis, ut eelebretur Conciliam, Jahrogantur Praeres eletto pro Concilio completo majores unnorum 25., & refidentiam babenter in Conventa quinquennalem. & n. 30. & n. 45.

30. Magna Cruce decorati, & alii incorporati Concilio ordinario possuna erigere Fundationes Mifarum .

31. Concilium complerum eft illud, qued babet additamentum duorum Antianorum ex qualibet lingua.

32. Concilium complesum das mugno MaMagistro Insulas Melita, & Ganlos ee. eam earundem [urifdittione, juri? bus, & fruttibus.

23. Bft Concilium completum Tribunah in gradu appellationis a Concilio : ordinario .

34. Concilium completum ex quibus eanfis : commocesur, & m. 35. 36. 37. 38, 39, 40, 41, 42, 42, 44,

46. Ad Conciliam complexum retentio. wie fpettat imponere finem nebus propofiers, & non refolatie in Generali, wel ab cottem remiffer & n. 47. .:

48 Bijuliwi Commentuales numero odo, qui l'illiere mocantur, & funt veluti Nationum columna.

An Pillieri , qui fint , & quot .

50. Bajulivi Commentuales, wel eo. rum Lacumsenentes debent neceffario. intereffe Conciliis.

11. Debent refidere in Convenen, &: quomodo eix concedarur licentia, nt: abfins .

12. Bajulini Commensuales peaferuntur in affecutione Prionatuum, & a. diarum Diguitatum :

32. Bajulirio Conventuali adjudicanda: all Dignieus, wel Priaratus &n. 54. 34. Et fi in aliquo cafu concedatur

aleere, id encellige debet fine praja. ditio Bajulimorum Conventualium. 39. Blettur in Bajulinum Conventua.

lem abfent, tenetur ad Conventum accedere .

Es qued sempus desur ad redeundum . 16. Magnam Crucem extra Conven. sum afinere nemo poteft, nift adfit manifeftum impedimentum. Bradifia limitantur in Lingua Au-

plica , & Alemanica .

57. Interim poterit absent ganderc. prarogativa Bajuliwerum Conventua.

18. Beneficiorum (ub nomine intelligum sur Commende, & li Gaggi .

59. Bajalimi Conmentuales dobent pra-

fentare magne Magiftro. Officialis ab ipfis elettos.

60. Bajulivi Conventualeneletti extra Conventum, à die corum eleftionis tenentur Albergatiam facere corner expensis, wel solvere seusa 100. ani fingulis menfibus corum Locumtenensibus , & quemado , & qued refe-Elu. Marefeialli, Admiraro, & Magno Confervatore, & n. 61 ...

62. Bajulios Conventuales, qui cums licentia discedunt à Commentu etiani pro Negotiis publicis Ordinis , tenentan folvere pradictam fummam.

62. Alias dicuntur Debisores Commumis Erarsi.

64. Rajulivorum sub nomine veniunt Bajulivi Convensuales, Capitulares, & Priores, & Caftellanus Empoffa. 65. Enumerausur Priores, & Bujulivi Capitulares . .:

66. Bajuliwi Italia nuncupari poffunt Priores.

67. Enumerantur alii Gradus, & Dignisates alsarum Linguarum. 68. Preor Ecclefie eligitur à Capitulo.

Magna Commenda Cypri est de Ju-, ve patronatus Familia Cornaro .

69. Bajuliwarus de Lango spettar ad Equites Prioratus Luftania.

70. Bajulimi Capitulares en Capitulis Provincialibus, & Aftemblais pracedunt Locumtenentes, nifi fine Ma-ENA Crucis.

Alta, & Provifianes in ditto Capitalo capta, vel Assemblaa intitulanter fab nomine Bajuliworum .

71. Bajulivi Capitulares in reditu exifentes per annum, quod Munus dare ceneanent Beclefie; fic & Priores, & n. 8t. 82, 82.

72. Bajulivi Capitulares in electioni. bus ad Deguitatee, & Officia praferantur caterix Antianis in paritate. Votorum .

73. Eriores, fe ex gravi caufa fint ab. fentes

sentes, debent deputare idoneum Locumtenentem, & attente curate, ut Commendarum Bond reganeur probe, frant Melioramenta, & Cabrai,

na. Priores intra limites gorum Priona, tunm curare debens, us juxea Statusa Ordinis Probationes Nobilisatis pro pecente admitti ad Ordinem conficialism, or viviant religiose, Guobiliser.

75. Prioratus duos, five Bajulivatus

 Reior , aux Caßellanne Empofia , non potefi babere Domain, vel membram in alieno Prioraen , nife achie confenius magni Magistri , & Conventus .

77. Qua fint Commenda ; quas retinere

possunt Priores .

78. Priorez., & Cassellanus Emposa., st. disedant à son Prioratu, debent de pueque saum bocumeneunem Equitem Ordinis ex Antianis ejustem Prioratus, & advenue estetus. Prior praseus., st. decennas aliquo

impedimento, debet depatare aliquem Bajuliwam. Imo, lices Briores fint prasentes,

folent senere Locumtenensem.

79 Morsuo Priore, quimodo eligi debeat.

Locumtenens, prascribie Statutum.

Convensu.
Poterans Priores pradicti habere quazaor Cameras Priorales, bos est Commendas.

21. Prior, & Castellanus Emposta, ac Bajalivi bonararsi debene ostender, magno Magistro, & Conciso, adbi, buise diligentiat pro assentine Possessionia Prioratus, se gandere volunt praeminentisis corum.

32. Priores , & Castellanus Emposea debeus aliquod. Munus prastare Eccle. sea, & in quo consistes. Sub ditto Seasuro includican et iam,

Priores tenentur dare Ecclefia.

85. Munus pradittum, non folum daci debes pro prima vice, (a Diguitate, fed occasione cujuscumque Luguitatis acamifate.

86. Priorey, & Bajulivi loco disti Muneris pecuniaru possum exormate Reliquiaria. Luo essam alii Religiost, & in dd. Ornamentis apponere pasterunt corum Nomen, & Insensa.

87. Eacete debens Registra de valore Commendarum, & Bonorum Prioratum of Garana Magistram. srausmissere, & apad se respective restore; sed box coolie implesur cum. Libris Vistrationum.

88. Priores senensur fuis fumpsibus, & Commendarum Archiva babere.

89. Priores, G. Coffellaunt Empofig cum Capitulo, aux Afemblea Civil lem, G. Criminalem Jurifatilionem babent, lem paussio spechat ad Prior rem Ecclesia.

90. Non possunt cagnoscere. Causat Equisum Magna Cracir, sed iplas con gnoscit magnat Magister, & Concilum. 91. Limita in Prioratu Francia qua-

ad Bona

92. Que fine super quibne Priores proe ferre non valens Sensentias, sed solum formare Processum, & n. 93.

94. Priores bahennes Jurisditionem Spiritualem, qua facce possens. 95. Priores, Bajulson, ut Castellanus.

Emposta seuentur facere malioramenta, G. Cabrad, G. vistane, & n. 96. 97. Curare debent, nt. ornantur Ecclesia Commendarum.

98. Reparare debent in Gallia Caftra, e le Case Forti

99. Capitulis Provincialibus debent interesse, at facere lagere Regulam. 100. Item legere facere Seaguse con-

...

Debitores Thefauri .

101. Et affiftere Receptoribus.

102. Procedere debent contra malos Administratores, eiseere occupantes Ordinis , adfringete Receptores ad reflienendum quod receperant, Recognofcere computa cum Commiffariis. & n. 102. 104, & 105.

106. Prior Alemania quid facere des beat .

207. Quid Priores, & Caftellanus Em pofte, & n. 108.

209. Priores habent jus conferendi Commendar, & retinendi quintam Cameram .

210. Commendae duas parvas possuns

111. Debent facere collationem, aut prafentationem Beneficiorum depen. dentium ab corum Prioratibus.

212. Priores, & Caftellanns Empoffa: . babens fucultatem admittendi ad Profeffionem Mulieres Honeftas, & No. .: biles , ac illarum Monafteria vifitan.

242. Marefcalle Dignisas, & Auffori-. sar expositut, & n. 114. 115. 116.

218. Marefcalli jurifdictio non extenditur ad veros Eamiliares magni Magiftri .

214. Familiares Principis non conve-. ninntur coram Tribuno Militum, fed coram Sinicalco, fen Magiftro Do-

120. Sic etiam in Prelatis Superiori.

bus procedit .

121. Marescallo tenentur obedire omner tam Equites, quam Servientes Armorum .

122. Bream Archithlaffus , & quando quad deferences Arma.

223. Non subiacent Marescallo Bajuli. vi Conventuales, & corum Locum. senentes , & Capitulares Priores , . Cafellanus Empofta, ac Socii ma. gui Magifiri ..

124. Marefcallus, prafente magno Magiftro, ei Subiaca.

125. Caufas à Marefcallo praventas non poseft. folus magnus Magifter ATURGATE .

126. Limita: in. canfie: excedentibus

fensa decem.

127. Prior Ecclefia: tenetur accedere ad Affembleas convocatas & Maref. callo .

1.28. Vexillam Religionis, eni poffit tradi per Marescallum, & 129. 120:

131. Marefeallus in Capitulo Generali prafensas mapno Magifiro Vexillum, 132. Claves Portarum Civitatis ba-

122. Marescallue nominar magno Magiffro, & Concilio Servientem Ar. morum, in Magiftrum Scutiferum,

124. Obligationes debisorum per Fratres in Conventa existenser funt nul. la, nife fuerine subscripta a Marefeallo.

125, Veftes breves, well salares, quomodo conficere, ac deferre valeant Fratres & n. 136. , & 137.

138. Frasres, fi fermientes del Pilliero. debent recurrere ad magnum Magifrum , aut Marescallum, & n. 129.

140. Variis prerogativis antiquitus

gandebane Marefcalli .

141. Cum flatusum fit, quod ex The. fauro bordeum detur pro Equitibus, O magnus Magifter, vet Marefeallus pracipit, ut Fratres, qui bordeum acceperunt, exeant e Cuftodia, senentur obedire.

142. Capellano deputato Equitatui, & postulanti bordeum, Concilium illud

denegavit.

143. Quot funt Equites magne Cra.

144. Landasur Eques Merenda.

DIS.

DISCURSUS CXXVIII,

#### SECTIO IV.

Primis Inftitutis regitur , & gubernatur hae Hierofolymitana E. 1, quettris , & Militaris Religio, fuum bnim habet magnum Magittrum, cu. jus Officium ad vitam durat, duos tenet Prelatos Ecclesiasticos, adett in ea Concilium ordinarium fecretum, & completum, plutes adfunt Equites gradu magnz Crucis decorati, necnon Marescallus, Pilerii , Priores , Bajulivi , ut videre ett penes allegatum Anonymum Auftorem in d. Li. bello - Breve, e particolare Istruzione dell' Ordine Milisare degli Ofpitala. rj cap. 8. cum feq. Et Nos infra nonnulla referemus .

Totius porro Religionis, & Militiz, om-2. niumque in ea militantium supremum Caput, sub obsequits Sancte Sedis Apostolicz ac dependentia, fupremus Superior est magnus Magister, qui eligi debet ex claffe Militum ejufdem Religionis, quique fit ex Patre, & Matre Nobili legitime natus, ut loquitur Statutum Religionit Tit. 9. del Maeffro n. 2. & Tit. 12. n. 1. pag. 166. Caremoniale pro Elettio. ne magni Magistri impress. in Statute Compendium Alphabeticum Statutor. in verbo Gran Maestro, e Qualità page 57. d. Author Anonymus cap. 7. pag. 25. , & cap. 8. pag. 26. Francisc. Sanfovinus dell' Origine de Cavalieri libr. 2. [ub. Tit. Cavalieri Ge. rosolimitani pag. 34. à terge: Io. Sorango l'Idea del Cavaliere pag. 92.

ranzo V Idea del Cavaliere pag. 92.
Letto autem magni Magistri sit ab E.
3. quiribus, & Religiosis juxta formam
traditam in Ceremoniali super Elechione dichi magni Magistri per Bullam sa, me, Urbani VIII. incipien. In

Specula sub Datum 3. Julii 1628, in Bullar. Roman, Tom. 3. la 89., & in alia incipien, Militaris Esslefia fab Datum 21. Offobris 1634. que eft in Bullar, tom. 3. in Appendic. Conft. 24. alias 134. recollect, per Ange. lum Mariam Cherubin, pag. 41. juxta impreff. Roma anna 1638., & denuo impress. Burgi novi , & Marchionatas Arcis foress, & habentur latino, & italico idiomate in calce Statutorum ejusdem Religionis impress, in dicto Marchionatu Typis Autonii Scionici anno 1718. de quibus agit Card. de Luca de Relat. Romana Curis Dife. 2. 4. 4.

Electione perasta, magni Magisterii Di-

In hujus exordio Religionis, Przlatus, 4. & Prafes, folo Magistre titulo nuncupabantur, ut videre eft in Historiis. ac in ipfa magnorum Magistrorum Nomenclatura relata in principio Statutorum ejufdem Ordinis à pag. 1. cum feq. impreß. in Burgo novo . Mar. chionara di Rocca forte Typis Antosonia Scionici anno 1718. Occasione quidem cujuldam litis in quibuldam Actis Judicialibus relatis in Bullas Clementis IV. fub data Viterbii die 22. Decembris 1268. legitur tributus titulus magni Magittri Hugoni Revels lo, ut notat Bofins Hiffer. Religionis Parte prima lib. 21. pag. 795. & meminit d. Auffor Anonymas pag. 27. in margine.

Sed revera titulus magni Magiftri ab omnibus tributus fuit folum circaannum 1437. tempore magni Magifiri Joannis de Laftic, & fuccessiveomnibus illius Successivitus, ut subdit idem Rossus ubi supra. & liquet ex d. Nomenclasura in principio Sta-

Nihilo tamen minus, iplimet magni 5. Magistri in excelfo Dignitatis Gradu

rel

religiose humilitatis dotem jungentes, g. in expeditionibus corum Dinioma. tum , & Rescriptorum hac utuntur formula: N. bamilis Magifter, & Cu for Pangerum, ficut notatur in d. Auftore Anonyme ubi supra pag 18. Qui magnus Magider eit pariter Princeps Infule Melevitanz cum supremo imperio, duplicemque gerit Perfo 6, nam, supremt videlicet Prelati , feu &. quilibet etiam Eques Professus hujus Generalis hujus Militaris Religionis per universum Catholicum Orbem, & alteram Principis Laici diche Infulæ fupra populum, Dominium, & fusifdictionem temporalem habentis juxta ea, que perpenduntur à Card. De Luca de Regal. Difc. 182, n. 2. Hiftoria Ordinum Monaflicorum , G. Militarium, & per d. Patrem. Joseph . Franciscum, Fousana ex Callico idiomate in lealicum translata Tom. 3.

cap. 13. pag, 195., & feg. Catera de pratogativis magni Magiftr; , videnda, funt que cumulavimus in. Discursu de magnie Magistris.

Idem magnus Magister tam in voce . quam in (criptis titulo Eminentissimi, 7, ac Reverendiffimi , & Eminentiz . Congregationis S. R. E. Cardinalium, quod fuit à Summo Pontifice Urbano VIII. in Conciltorio fecreto approbatum die 10. Junii 1630. fancitum eft, quod dictus titulus Eminentiffimi, & Reverendiffimi, ac Eminentiz à nemine, praterquam à S. R. E. Cardinalibus, ab Ecclesiatticis Ele. floribus, & a magno, Magistro Hof. pitalis Hierofolymitani, usurpari posfit; quod Decretum Concittoriale impreflum eft penes Pyrrum Corradum de Difpenfas, Apoftolicis lib. 1, cap. 4. Sab n. 65., & penes Barbos. de Jure Ecelefiaft. Univ. lib. 2. cap. 4. w. 87., & de eo Decreto meminit Macrius in Hiszolex. wezho. Cardinalis colum, 10. vers. Item ticulus E' minentia: Pater Mondo do Ordinibut Militaribus D.fq. t. quaft. 5. n. 111. Joannes Clericat. Difeord. Forens. de. Penfion. D. foord. g. w. 16. Volumen in italicum id oma translat. - Li Sourani del Mondo S. degli. Ordini di Cavalleria pag. 15 2. som. 4.

De cœtero, tum magnus Magifer, tum Ordinis antiquitus, & moderne appellatur Frater, qui Fratris titulus in usu crat quoad alias Nationes, hominumque genera, ut habetur penes Scriptores Grecos, quos inter Nice. ta in Andronico lib. t. u. 4. Machymire lib. 5. cap. 8., & it. Cantacu. zeno lib. 2. cap 12. Cinnarno. liv. t. pag. &. de qu bas Schaftianus Paula in fape allegaso Codice Diplomatica del Sacro m litar Ordina Genofol mis sano sit. Offervas. foura i Diplomi ad Diploma 26. pag. 499.

Et quod Equites Hi-rofolymitanos Lu-9. fitani vocent Freiros, Hispani Frailes , Galli Frere , boc ett Fratres , notat Macer in Ina Sacro Diffionario verbo Freirus.

nuncupatur; ex Decreto enim Sacra Congruit autem titulus hic Fratris 10. huic Religioni, quia propria Religio est, veluti tria folemaia, & substantialia Religionis vota continens; Led ulterius dies poffe videtur, quod etiam, ex alio motivo processerit; cum enim talis titulus in principio Religionis non fuerit adhibitus, fed · folum pottquem armorum ufum afjumpierat, & effecta eit Religio Militaris, fortalle originem accepit ab illo Gracorum more, cujus vigore Milites inter. fe Braternitatem jurabant, reciproce. Com luonis fanguinem bibeado, vel Arma permutando. vel cadem Arma hine arque hine reciproce tangendo; aut fibi per Sa. cerdotem recitare faciendo Preces folemne

folemne fuperaddendo [uramentum., & omnes Sacram jumendo Euchariftiam, ad tradita per Du Cange in Notis ad Joinville fub titul, des Fre. res d' Armes, quem citat d. Sebaftianus Pauli ubi fupta ad Diplom. 36.

pag. 496.

Magnus Magister in solemnioribus a-11. ctionibus peculiarem Habitum ge. stat, antiquitus quidem ea forma dif politus erat, que videri poteit penes Abbatem Juftinianum Parte prima. cap. 21. pag. 212. fuccestive autem przscriptus suit nobiliori pompa ab Hugone Loubeux Verdala magno Magutro electo anno 1582., quique à : 1a. me. Sixto V. anno 1587. Cardina. litia Purpura decoratus fuit . Habi. tus ergo est Toga nigra parum. ultra genua producta, ferica zitivo \$2, tempore, lanea vero tempore hiemali. Hac circa lumbos pracingitur Cingulo, cui affixa est è dextro latere Crumena: ante pestus adeit Crux. Ordinis aiba ceteris major : fupra Togam imponitur Clamys, ut dicitur Manco, ab humeris ad terram usque protenta cum manicis ampliffimis, habens e finittro latere Crucem Ordinis: in capite Biretum nigrum defert, de quibus omnibus agit Allanus Muneffon : Mallet Gallus in tertio Tomo Descriptionis Univerfe: Bonan. nus in Catalog. Ordin. Equefir. n. 60. Abbas Infinianus d. cap. 21. pag. 263., & 264. ubi figuram magni Magistri dicta Toga, & Clamyde induti exhibet , que etiam delineata habetur apud d. Patrem Bonanni d. n. 60. , & penes Collettorem Gallum. Histoire des Ordres Milisaires, ou des Chemaliers de San Jean de Jerufalem, des Rhodes, on de Malche pag. 94. juxta impres Amstelodami Typis Peeri Brunel :1721.

Antiquissimus fane est usus, quod ma-

22. gnus Magister Ordinis publicis Functionibus in Vette Magittrali pre; cincta Cingulo Loculum deferat lateri affixum, ab eoque pendentem , in Teileram, quod ipfe eit Pater, & Cuitos Pauperum, ut notavit etiam d. Sebaftianus Pauli, in d. Codice Di. plomatic. del Sacro Militar Ordine Gerosolimitano sub tit. Oservat. sonta i Diplomi , ad Diploma 181. Hujuse que moris origo haud incongrue. defumpta dici potett ab antiquislimo ulu illo veterum Peregrinorum Cruce fignatorum; his enim in actu quo Ciucem accipicbant, iterque ad Terram Sanctam aggredic bantur, Baculus tradebatur, unaque simul Crumena. à Sacerdote benedicta rum aliquibus Orationibus in antiquis Ritualibus segutratis. Que sane Crumena militari Cingulo aptabatus ad latus: Hind Galli vocabant Efeorpe, que vox vetere Gloffario Latmo explicatus Pera , aut Perala , quemadmodum . tradit d. Sebaftianns Panli ubi fupra 20g. 545.

Ceterum Religionis Hierofolymitanz Conventus superior elt magno Magic 14. ftro, majoremque habet Auftoritatem ex Statutis, & Ordinamoninibus, ut post Oldrad. conf. 127, incipien Quoniam ad inveftigationem Sapientia adveitit Caffanens in Ca. salog. Glorie Mundi parce nona Confider. 4. ad finem, & arguitur ex d Spofit. in Stat. Relig. Tit. 9. Del Maeftro n. t. & Tis. 8. dello Squar, dio n. 3. 6 8. 6 Tit. 18. delle Pro-16. #. 59.

Quas Commendas, & quando possit magnus Magniter conferre ac Penfiones, vide nottros Difeurfus de Commendis ex Gratia Magifirali, & Difeurs. de Pensionibus Tom 3.

Cumque, ut szpius pramillum eft, etibus Classibus Hierosolymitana Reli-

gio

15. gio constet, in ea przter Supremum Caput, & Dignitatem, Magnum ficlicet Magittum pro universali, ple, noque totus Religionis Gubernio, alte adfunt Graduationes, & Dignitates partiales, seque ex Classe. Capellanorum Conventualium duo eliguntur Przslati Ecclesiatici, Episcopus videlicet Melevitanz Civitatis, ac Prior Ecclesia Conventualis, & ab illa dependentium: d. Austor Ano. nymus in d. Libella: Brew Particular lustrazione del Sagro Milicar Ordine cap. 7. 28g. 35.

Quoties igitur vacat Episcopalis Sedes Melevitana, tres à magno Magistro, 16. & Concilio feliguntur ex Clade Sacerdotum Conventualium, & piono. .. nuntur Regi utrinfque Sicilia ejuf. dem Melitenfis Infule directo Domi. , no, qui unum ex tribus feligit, bum. moque Pontifici presentatur, ut. fi dignus dignoscatur, approbetur, & Parer And. Mendo de Ordin, Militar. Difq. 1. queft. 5. n. 110. Pater Bo , nannus, in de Catalog, Ordin. Milisariam, m. 62. d. Author Anonymus ubi fupra cap, 10. del Vescovo pag. 34. Et ex concordato Caroli V. Impera. toris cum Sacra Religione Hierofo. lymitana in, concessione Insula Me-17. litenfis, pro tempore existens Episco. pus Melitenfis decoratur Magna Cruce, & eft de Concilio , cui intervenit : d. Author, Anonymus, cap. 9. n. 3 t. Aloy. fins Riccing Ordin, Milit, parte 8, Resolut. 168: n. 1. 6 2. ubi per extenfum refert, Decefonem Sacra Ro sa cor. Guidohono, Paulut. Differt. Legal. Tom. 3. Differt. 110. Art. 3. B. 115. Rot. Dec. 566, n. 24. car, bo. me. Lancetta Decana.

Debetque Episcopus Melitensis sedere in Concilio post magnum Magistrum, 18. vel ipsius Locumtenentem, justa

przedicium concordatum, de quo ale legatus Ricciar ubi (upra, & Paulia, d. Dissert, 110. Ars. 3, m. 119. Ros, in Hispalen. Juris grafidendi in Capitalo 11. Julii 1700. S. in casa viers, prous exemplam cor, ho. me. Dell' Olmo imprest. pomes Scharsan. con. ad Cacoper, post Parcem Primam dec. 42. n. 24.

Per hoc autem, quod dichus Episco. pus pradictos, alioique honores, & Praeminentias retineat, non inde 19, fequitur, quod un Religiafus Hierofolymitanz Religionis, fubicetus remancat magno Magistro, sed, ab illius jurifdictione prorfus folutus evadit poit ipfius affumptionem ad Episcopalem Dignitatem, quemadmodum quilibet alius Regularis quamvis Habitum Religionis retine at , votisque subiaceat , tamen statim ac ad Epileopatus Gradum affumitur, Superioribus Regularibus amplius non lubett : monttruolum quippe ellet Monachum, vel Religiofum factum Episcopum , Superiori Reli. gionis remancte subjectum, cum E. piscopi immediate. Apostolice Seda . Subjaccant, ut bene ratiocinatur Ro. ta d. Der. 566. a n. 26. cum fegg. cor. Lancessa.

Alius, ut dictum est, Pazlaus est Prior Conventualis Ecclesiz Melite, ac o, omojum ab ea dependentium, qujus electio speciat ad magnum. Magistum, & Concilium, & tecundum post Episcopum gradum retinet, gaudetque omnibus prerogativis Episcopalibus, & praeminentia magna Crucis, ejusque, officium versatue in prasectura divini, cultus, & super moribus omnibus late agemus in discurso de Prioribus.

Ad rite, recteque discutiendum res, & 21. negotia Religionis, & Militia Hic-

rosolymitane, magnus Magister, ut fuperius innuimus, duo retinet Concilia, quibus idem magnus Magitter pracit, & ut caput duo in illis habit, przftatque fuffragia : d. Pater Jojeph Franciscus Fontana in d. Historia. Ordinum Monafticorum &c. & milisarium som: 3. cap. 13. pag. 105. quorum Conciliorum unum dicitur ordinarium fecretum, & ttatus, aliud dicitur Concilium completum, ficuti videre est in Statutis Ordinis, ac Generalis Capituli Ordinationibus in. Epitomen redactis à magno Lombar. dix Priore Garavita in suo Com. pendio Alphaberico Statutorum hujus Religionis in verbo Concilio pag. 36. d. Fontana pag. 106.

Quando nominatur Concilium simplici-22. ter, & absolute tam in Statutis, quam in Libris Cancellariz, debet intelligi de Concilio ordinario: Statusum sit. 19. del fignificato delle Parolo n. 9. Compend.um Alphabeticum Statutorum in werbo Concilio \$. Concilio ordinario wers. Concilio quando.

Concilio ordinario interest przestque. 22. magnus Magister, ejusque Locumtenens, aut Magifterii fi aderit : interest quoque Episcopus Melitensis, qui admissus, & incorporatus fuit anno 1535. à Capitulo Generali habito sub Magno Magistro Lilesdam: intersunt Prior Ecclefie, octo Bajulivi Conventuales, aut eorum Locumte. nentes, Priores Provinciarum, Bajulivi Capitulares in Conventu prefentes, Thefaurarius, aut ejus Locumtenens, Sinifcalcus Magistri, qui votum habet confultivum, & non decilivum, ut inquit Statutum Ordinis tit, 7. del Concilio w. z. d. Lib-lius fub ti. tulo - Breve particolar Istruzione del Sacro Ordine Militare degli Ofpitala .. rj desto ora volgarmente di Malta.

cop, 9. pag. 31. qui sic italice loqui tut - Presitate ai nostit concili l E minentissimo Gran Massiro supremo Superiore di quesso sacro Ordine, i due principali Affisenti sono il Reverendo Vescovo, ed il Reverendo Friore della Obiesa! Siegelono i venerande. Pilieri, cioè i capi delle vuenerande. Lingue, i Priori, ed i Baglivi Conventuali, con gli altri di Grazia. Postissicia, sutti secondo le loro Preminenze, ed antianità, assissificado in mancanza de Pilieri i loro Luoge, enenti: d. Pater Fontana pag. 106. In utroque autem sive ordinato, sive.

24. completo Concilio interesse debet Vicecancellarius Ordinis: Seasatume. sis. 7. del Consigl. n. 2. antedista. Brewe parcisolar siferagione pag. 32. ubi subditur-Olsre ai Consiglieri non vi ha luogo che il Vicecancelliere dell'Ordine con due Presi suoi assistanti, facendo l'osficio di Segretario.

At ex necessitate tamen solum octo Ba25, julivi Conventuales, aut corumLocumtenentes interesse debent, sine quibus haberi non potest Concilium, ita ut, vocatis aliis, & nonventuales, soli octo Bajulivi Conventuales, aut corum Locumtenentea
possunt nabere Concilium, & valide
agere, atque statuere ea omnia, quz
ad Concilium spectant. Seasurum sis,
3. del Concilium, 2.

Ultra Fidei Profeisionem, quam juxta26. Bullam Apoitolicam emittere tenentur, debet ab admittenendis prastari Ju,
ramentum de resolvendis rebus ptopo,
sitis, juxta dichamen conscientus, servata Statutorum forma de servando
secteto, & de non revelando votaConsistatiorum, juxta Formulam per
extensum relatam in Ordinatione Capisulari sit. 7. del Concilio m. 3.
sufficieque semel emittere Juramentum: d. Ordinat. Capitularis d. sit. 7.
tum: d. Ordinat. Capitularis d. sit. 7.

del Concilio n. 2.

Confiliarii magna Crucis debent Togati venire ad Concilium, hoc est Vette longa, nuncupata Cloccia: d. Ordin, Capit. Generalis del Concilso.

Concilium autem fine prasentia Magiitri, aut fine fua licentia celebrari non.

27. poteit: leguntur quippe in Capitulo. Generali Roma habito tempore fa. me. Eugenii IV. Anno. 1445. in Stasuto fub titulo - Concilium noftra Con. ventus, verfus finem de Convoca. tione Capituli , hac verba - Hat autem convocatio de Mandato, mugni-Magiftri per Magiftrum Sentiferum fier : Statutum Tis. 7. del Configlio. n. 2. Compendium Alphabeticum Sta susorum in Verbo Configlio S. Configlio non fi pud cenere.

Sic fine Bajuhvis Conventualibus, auteorum Locumtenentibus celebrari non 38. potelt Concilium: Statutum d. Tit. 7. del Configlio n. 2. Compendium. Alphabeticum Statusorum in verbo. Configlio S. e. fenga i Baglivi, Con.

vensuali .

In calu ergo, quod, przdicti deficerent, 29 ut Concilium celebretur, subrogan. tur Fratres, electi pro Concilio completo, qui compleverint ztatem 25. annor. & quinquenalem Residentiam in, Conventu habeant, juxta Ordinas. Ca-. pitalarem Tit. 7. del Configlio n. 6. Compendium Alphabeticum Statutor. in verbo Configlio S. Quette mancan

Quemadmodum, fe deficiant quoque prenominati Fratres, subrogentur Fra-20. tres Antiani Linguz Bajulivi . aut faltem ex eadem natione, ut allegato Statuto del Confeglio Tit. 7. n. 2. secundum novam compilationem notat d. Compendium Alphabeticum Statutorum in verbo Configlio S. Ein · lor mancanza.

Nota hic obiter, quod magna Cruces decorati, conterique incorporats Concitto ordinario, possunt Fundationes Millarum engere, juxta declarationem Concilia Equitum 6. Februaria 1629.

Concilium completum, dicitur illud, 31. quod habet ultra prenominatos, additamentum duorum Antianorum ex qualibet lingua : Statutum d. tit. 7. del Configlio n. 2. d. Compendium Alphabesicum Statutorum in acrbo Configlio S. Configlio compito : d. Parer Joseph Franciscus Fontana d pag.

Concilium completum magno Hoc 22. Magistro de novo electo concedit Infulas Melitz, & Gaulos, ac alias his adiacentes, cum omnibus, & fin. gulis ipfarum junfdictionibus, jumbus, &c. fructibus, proventibus &c. Ofdinat. Capitularis: del Maeftro Tit. 8. n. 1. Compendium Alphabeticum Stasusorum in Verba Configlio S. Configlio compito.

Eit Concilium completum Tribunal in 33. gradu Appellationis à Conciliò ordinario, ad tradita in Statut. Tit. 7. Configlio à n. 20. cum fegg. Com. pendium Alphabeticum Stacutorum in verbo Canfiglio S. Configlio compito. Super variis. Negotiorum - capitibus

convocatur Concilium. completum : 24. Hinc habetur, quando danda est licentia. Bajulivis Capitularibus . & Conventualibus Prioribus, & Caftellano Empoliz recedendi à Conventu, quam non potell concedere magnus Magister: Scarneum del Configlio Tie. 7. n. 21. Compendrum Alphabet. Stasusor. in verba Configlio S. Configlio

complea werf. R determina . Attamen, ut dicatur concella licentia. recedendi fufficit, quod Votorum concurrant due delle trè patri Concilii completi. Sed debet constate, quod

livus, & non fit debitor communis Ærarii, neque linguz, aut Prioratus: lic disponit Ordinatio Capitalaris sit. 7. del Configlio moderando Dif. positionem antecedentem Statuti d.

tit. 7. del Configlio n. 31.

Quando agitur de Resolutione, an sit 35. concedendum Squardium contradicente parte, spectat ad Concilium. completum, & ad magnum Magi ftrum resolutio : Statutum dello Squardia sis. 8. n. 8. Compendium Alphabeticum Statutorum in verbo Configlio S. Configlio compito werf. Se fi debba concedere, o no lo Squardio .

Quando agitur de facienda Tregua, aut 26. Pace cum Infidelibus, cum non

possit atatui, nisi cum deliberatione magni Magistri, & Concilii completi, ideo habendum est Concilium completum : Statutum tit, 18. delle Proibitioni n. 22. d. Compendium Alphabeticum Statutorum in verbo Configlio S. Configlio compito verf. Si deb.

ba far Tregue.

Itemque habendum eft Concilium ple. 27. num, quando agitur de extrahendis tormentis Bellicis, Pulvere Pirio, vel Nitro ad Thefaurum spectantibus, ex Infula, & aliis locis Religionis; fo. lus enim magnus Magister poterit licentiam concedere rationabili concurrente caufa, vel necefficate; Staзисит d. Tit. 18. п. 23. d. Com pend. Alphabet, Verbo Configlio d. S. Configlio compita vers. Se fi debba. Congregatur Concilium completum, 28. quando facienda est electio Capitanei Exercitus Terreftris; requiritur e. nim confensus magni Magistri , & Concili completi : Statut. tit. 13. dell' Elezioni n. 16. Compendium Al. phabeticum Statutorum in verba Con. eilio S. Contilio compito vers. Si congrege ....

Sic in electione Castellani : d. Statneum d. tit, 12. deile Eleziqui n. 14. Com-39. pendium Alphabericum in d. verba Configlio S. Configlio compito verf. Del Caftellano .

Locumtenens tamen dicti Castellani e. 40. ligitur à folo magno Magittro, vigore ejus Przemmentie Maginralis: d. Statutum d. tit. 12. Delle Elegia-

Pariter Electio Confervatoris Conven-41. tualis, que fieri debet de trienpio in trienpium, fiat à Magistro, & Concilio completo: Ordinat. Capitularis Del commun Teforo sit. 5. n. 26. Compendium Alphabeticum Statutor. in verbo Configlio S. Configlio compito verf. Del Confervazore.

Et profequitur d. Ordinatio Capitula. ris d. Tit. 5. Del Commun Tefore d. 42. n. 26. quod fi interim celebretur Capitulum Generale, intelligatur, d. Conservatorem complevisse tempus

fux administrationis.

Quoties facienda est electio Procuratorum Pauperum, habetur Concilium completum; nam electio pendet à magno Magisto . & à Concilio completo: Starntum Tit. 13. Dell' 42. Elegioni n. 18. Compendiam, Alphabeticum Statutorum in werbe Confiplio S. Configlio compita verf. Del

Procuratore de Poperi Habendum est etiam Concilium completum in electione Consiliariorum 44. Concilii completi , & Auditorum Computorum: Ordinat. Capitularit

Del Configlia Tit. 7. n. 6. Compendium Alphabeticum in verbo Configlio S. Configlio compito vers. De'

i Configlieri.

Ouzhbet énim Lingua debet nomina-45. re, & eligero duos Fratres Antianos legum, & negotiorum Ordinis peri-- tos, qui confirmandi funt à Concilio completo; debent, vero excedere ætatem

statem faltem vigintiquinque annonum, & revera quinquennalem sefidennam in Conventu habere, nequefuificit refidentia, fi. quam, vigore alicujus mandati. Procuratoni, etiamareceptoriz, vel. alias obtinuent.: Or dinatio. Capitularis. tis. 7. Del.Configlio n. 6.

Debentque præstare Juramentum: Or.

dinas: Capieul, sie, 7. Del Consiglio.

Ad Concellium completum retentionis.

46. Special finem imponere rebus, quz. in Capitulo. General: proposite, fue, runt; & non sucrunt resolute: Statuta and sie. Lesto del Capicolo n. 14. Compendiam Alphabeticum Statuto. rum: in werbo Configlio. S. Configlio, compito, d. Vitenzione.

Itemque resolvit res, que Capitulum...
47. Generale eidem remisse, vel sexdecim Capitulantes remiserne: Ordina,
iso Capitulantes its, 9. Del. Capitolo,
is. 9. Compendium Alphabesisum Stasustorum in werbo Configlio S. Consiglio compiso di restruzione.

Adfunt enam Bajulivi Conventuales; 48. numero octo , qui Pillieri vocantur, & funt Capita, Prafides, & vebuti Nationum. Columne; ut in Sta. anto sit. 19. Della fignificazione delleparole n. g. Compenda Alphabeticum. Statutorum in verbo. Baglivi S. Baglivi Conventuali. verf. t. Baglivi, W in werbo Pillieri. Anonymus Scrip. tor in d. Libello - Breve, e particolare Ifiruzione del Sacro Ordine Milicare degli Ospicalarii &c. de Pillieri. cap. 11. Appellantur itaque- Pallieri: italico vocabulo, quod fignificat latine Pilam, hoc est Columnam, utin Vocabulario Callepini in werbb Pila, & in Vocabulario Errusco della. Crusca, verbo Pilliere Pila : d. Ste. sucum sis. 19. Della fignificazione. delle parole: & Macrins in Hierole. xicon in verbo Pillering.

Fuerunt. autem, usque ab. exordio. fla-49. tuti octo, juxta numerum, Linguarum, ditribust, particularibus. Priemus ergo ett ille pro, ingua. Provincia, qui ultra quam quod praemineti in Tribunali communis Thisqueri, ett etiam magnus Commendator, diversis gaudens praerogativis. &; museribus. pro illius Equitibus reservatis.

Secundus ett. Marefeallus Alcurnie Lingua caput, ac Mintiarum Reingionis.

Terrius est magnus Hospitalarius, caput Linguz Francia, pigenque, sacro Hospitali.

Quartus, ett. Archithalassus, Præss Lingug, Italicæ, & martimi Armamenti, Quintus, ett. magnus, Conservator, & caput, Lingue, Aragonia.

Sextus. ett magnus Bajulivus caput Linguz Alemaniz, qui incumbit Visitationi Arcium Religionis.

Septimus ett magnus Cancellarius, ad prafens caput, Lingue Caitella, & Portugallia,

Octavus eit Turcopolierus, aut Generalis Equitatus, quem Gradum retinebat, fed in pradicto fexto loco lingua Angliz, nunc ob Schisma, Hare, fimque ( oh maximum Catholica Ec. clefiz infortanium! ) ab ead m Ecclefia f.juncta. Idem munus di Torcopoliero exercetur à primo Antieno in-Conventu refid nte , ac Sinifcalco, que omnia refert d. Brewis. Infira. Hio Del Sacro, Ordine: Militare degli Ofpitalari &c. cap. 12, de Pilliers pag. 42. 6 feq. ubi hac fubdit - Nutrendofi cost de continuo a conforto delle noftre, amarezze la fperanza. di rivederla un gierno incorporaza di nuovo. per godere il vantaggio, che godemmo già di avere per compagna una Nazione si nobile, si penerola. e si degna - idemque Scriptor Ano. nymus

nymus ibidem in Margine fub lit. A. allegat textum Evangel, apud Matth. 2. 28., & Hierem. cap. 31. 15. referens verba, feilicet; Rachel plorans Filios fuor, & noluis confolars, quia non lung . Dicti Bajulivi Conventuales, vel eorum 50. Locumtenentes debent necessario in-

tereffe Conciliis : Statusum Ordinis sit. 7. Del Configlio n. 2. Compen, dium Alphabeticum Statutorum in. verbo Baglivi S. Baglivi Conven-

suals verl. Percio .

Et uti Consultores magni Magistri in. si. rebus ad Ordinem fpectantibus, debent in Conventu moram trabere . & residere, nec ab eo discedere pos. funt : quod fi ex justa causa discedere aliqui coguntur debita cum licentia, permitti talis discessio poteit folum tribus Bijulivis juxta eorum gradum, & ordinem, cum hoc tamen, quod teneantur ad Conventum redire infra tres annos à die corum discellus, alias absque ulla monitione, aut citatione privati intelliguntur Bajulivatu, & ad eundem alius eligitur à magno Magistro, & Concilio: Statutum tit. 10. de Baglivi n. 39. Bajulivi Conventuales habent praro-\$2. gativam praiationis (uper omnes in affecutione Prioratuum, & aliarums Dignitatum , cum Antianitates ad Dignitates nemini possint concedi nisi Bajulivis Conventualibus; fic enim. Statutum loquitur tit. 10, De' Baglivi n. 44. ibi - Determiniamo , c vietamo il concederfi per l'avenire. la prerogativa, ed aspettativa, o quette, che noi chiamiamo antianità lopra i Priorati , Castellania d' Emposta, e Bagliaggi ad alcuno, fuorebe as Baglivi Conventuali, a' quali simili antianità innanzi ngli altri di ragione, e per confactudine noftra spettano, ed appartengono:

Compendium Alphabeticum Statatorum in verbo Baglivi S. Baglivi Convensuals verf. Sono preminenti a sutti: Michal. ff. in Summario Inris Melevit. Equis. verbo Bojuliuns: Ros. cor. clar. mc. Eminentissimo Caprara, Dec. 727. n. 1. cor. bo. me. Lancetta Dec. 800. n. t. Dec. 801. p. 1., & Dec. 821. #. 1.

Ideoque Prioratus, vel Dignitas adju-53 dicanda est Bajulivo Conventuali, veluti habenti prarogativam, & qua. litatem à Statuto requisitam : d. Dec.

727. n. 2. cor. Card. Caprara . Tamque folidum eit d. Jus Antianita-54. tis Bajulivorum Conventualium . ut si de facto, ob forte motivum alteri concedatur , id semper intelligi debet citra eorum prziudicium ; fic enim profequitur Stagueum ditto tit. 10. de Baglivi - Ibi - Ma fe avverra alcuna volta, che l'importante necel. fità , o l'emidente utilità de' Priorati e delle Lingue , delle quali dette Dignità , e dell' Ordine noftro richieds , che ciò fi debba fare, e che le deste. Dignità fiano date ad altri , non al. trimenti fi concedano , fe non .efaminata prima la cagione dal Maeftro, e dal Confeglio, e col confense de Fratelli delle Lingue , a de Priorati , o Caftellania d Empofia , ai quali appartenerà la nominazione, ed a Persone dell' Ordine nostro antiane, e benemerite, nelle quali concorrino quelle qualità, che secondo gli Stabilimensi noftre fe rechiedono in Perfone. capaci di Dignità, e finalmente senga pregindigio de Baglivi Convenenali, eccestuando le Concordie forfe in alcane Lingue, o Priorati, ne' quali diversamente, e contra la forma del presente Decreto tra' Eratelli è fa. to accordato - d. Compendiam Alpha. beticum Statutorum in verbo Baglivi S. Baglivi Convenenali verf. Onde.

Si in Bajulivum Conventualem eligatur 55. abiens à Conventu, tenetur ad illum accedere in termino duorum annorum à die electionis; Statatum tit. 10. De Baglini n. 4. Imo indulgetur terminus duorum annorum cum fex mensibus, ut in Ordinat. Capitulari tit. 9. Delli Baglivi n. 2. Compen. dium Alphabeticum Statusorum in, verbo Baglivi S. Baglivi Conventua li verf. Angi fra due anni, e mezgo . Memorati fex menfes in Ordi. natione Capitulari d. tit. 9. n. 2. ultra duos annos à Statuto præscriptos Tit. 10. 11.40. quoad Bajulivos Conventuales in absentia electos, quique presupponuntur in eadem Capitulari Ordinatione , creditur mitium fumpfisse ab Ordinatione facta in Capitulo Generali anno 1558. Sub tit. de' Bagliot S. s. pag. 70. Par. fec. & a Declaratione falta in Capitalo Gene. rali anno 1578. [ub d. tit. S. 3. pag. 13. Par. 2. Neque extra Conventum ma-66. gnam Crucem affumere poteit, prius enim debet se presentare cor, magno Magistro, & Concilio: Srasntum d. sit. to. de' Baglive u. 40. Cavetur namque, quod nemo ex Fratribus Della picciola Croce absente dal Con. vento fenza carica, o ufficio della. Religione, poffa effere elesto alla Dignità della gran Crote, fo non fose. - ricenato da legicimo, e manifesto impedimento, il quale con Fede publica, ed antentica atteffazione del Capitolo Provinciale felo, e almeno del Prio. re, o dell' Affemblea, quanto prima deve far sapere al Maeffro , ed al Configlio . Non vogliamo però, che a questa legge fino fottoposti i Fra. telli della Venerabile Lingua d' Inphilterra, e di Alemagna: fic loqui. tur Statutum Dell' Elezioni tit. 13. u. 8. , & tit. 10. de' Baglivi u. 40. Compendium Alphabeticum Statuto.

rum in werbo Bagliwi S. Bagliwi. Poterit tamen interim dictus abtens uti 57. pracogativis, & praeminentiis Bajulivorum Conventualium pro confecutione Dignitatum, & Beneficibrum Ordinis: d. Statusum tis. 10. de Bagliwi n. 40. Compendium Alphabeticam Statustorum in verbo Bagliwi S. Bagliwi Convensuali verf. Elesti af. (enti.

Sub nomine vero Beneficiorum intelli-58, guntur Commendz, ut aliegata re. foutione Concilii Equienm 11, Maii 1666. inquit d. Compendium Alphalticum in verbo Buglivii S. Baglivii Conventuali verf. E per li Beneficii, Lemque, intelliquente. Li Gorgia processiones

Itemque intelliguntur Li Gaggi, quos habet à Thetauro; allegata Ordina sione Capitulari sit. 5. Del Tesoro n. 30., & 31. inquit d. Compendum Al., phabeticum Statut, in werbe Bagliwi S. Bagliwi Conventuali vers. Gaggi.

Bajulivi Conventuales debent przsentase, magno Magistro Officiales, quos ipsi eligunt, & non przsentant Concilio, ut Magister consister, aut eligat: Ordinatio Capitularis tis. 9. Delst Bagsivis n. 3. Compendium Alphabesticum Statustorum d. verbo Bagsivis, Bagsivis Conventuali, vers. Bagsivis Conventuali, vers. Bagsivis Conventuali, et Priori: Quos Officiales removere non possuntane resolutione magni Magistri, & Concilii: Statutum tis. 10. De Bagsivis n. 10. Compendium Alphabesticum Statustus verbo Bagsivis & Bagsivis Conventuali vers. Bagsivis Conventuali vers. B non ponno.

Hine Bajulivi Conventuales extra Con.
60. ventum clesti à die corum electionis tenentur, & debent, aut earums expensas Albergiarum facet, aut fummam scutorum centum auri sin, gulis mensibus corum Locumtenenti, bus solvere in Conventu, ad rationem Tarenorum duodecim pro, quolibet scuto, usque ad triginta menses

illis ad veniendum in Conventum per stabilimenta concesso, exceptis venerando Marcícallo Adimaro, & magno Conservatore, quorum primus, & tettius Scuta quinquaginta, secundus veto octoginta ad eandem rationem, 61. si absentes, ut presint, puerint, dumtaxat solvent. Ita loquitor Ordinatio Capitularis sit. 9. Delli Ba-

dinatio Capitularis tit, 9. Delli Baglivi n. 1. Compendium Alphubeticum Statutorum in verbo Buglivi S. Ba glivi Comventuali vers. Anzi fra due anni, e mezzo.

Quoad fummam folvendam ut supraa' Bajulivis Conventualibus cotum-Locumrenentibus pro Albergia, adelt Breve Apottolicum confirmativum Ordinationis expeditum 20. Aprilis 1635.

Sic idem debent folvere Bajulivi Conventuales, qui e Conventu cum li-62. centia dicedunt, etiamfi miffi, & deftinati fuerint extra Conventum pro Negotiis publicis Ordinis, adicientes ab hodierna die in antea prafatos o, mnes Bajulivos abfentes huic Constitutioni fublici, ita ut quolibet feme-

63. firi, nempe per totum mensem Au, gustu, & per totum Februarium, si praseriptas summas integre non-persolverint, eque acsi liquide debitores communas Erarii extiderint; incerpances ad quycumque consequenda, donec fatisfecerint, semper remaneantita prosequium d. Ordinatio Capitaliari, pie, g. Delli Baglingi n.;

Sub nomine Bajulivorum, aut Bailii, 64. comprehenduntur Bajulivi Conventuales Capitulares, & Priores, & Castellanus Emposta: Seasusum d. sie, 19. Della figuificaçione delle Parale n. 6. Compendium Alphabesicam Seasusum in werbe Baglioi.

Siquidem predictis Bajulivis. Conventua 65. libus additi fuerung nonnulli alii Tituli, nuncupati Priozes, & Bajuli vi Capitulares, utpote adferipti Capitulis, intersuntque Conciliis: Statutum tie 10. de Bagliwi m. 45. Compen, dium Alphabecisum Statutor, in werb Bagliw S. Bagliwi Conventuali vers. Ai quali, G. S. Bagliwi Captolari.

Er quidem superadditi suerunt ex omni lingua. Primo ex Lingua Provinciz magnus Commendator Prior Sancti Lilin, Prior Tholose, Bajulivus Ca, pitularis de Manoasca, institutus tempore Magisterii magni Magistri Jacobi de Milly.

Ex Lingua Alverniz Marefeallur Prior Alverniz, Bajulivus Capitulatis de, Rureil inititutus tempore Magitterii Baptitle Urfini. Pottmodum vocatus fuir Bajulivus Lugduni tempore Magitterii Philippi Villers Lisleadamo, & turfus mutato nomine, tempore. Magitterii Joannis Levefque Della-Cafficra vocatus fuir Devellet.

Ex Lingua Francia: Hospitalarius. Prior Francia: Prior: Aquitania: Prior di Chiampagna: Bajulius Capitujaris della Morea: Bajulius Capitujaris Thefauranis Genealis; grdinajus tempore Magillerii de Latite.

Ex Lingua Italiz. Archithalasus Prior de Urbe. Rinor Lombardia, Prior Veneriarum, Prior Dendrium, Prior Veneriarum, Prior Gapulleria, Prior Gapulleria, Prior Gapulleria, Prior Gapulleria, Bajdini prope Mo, nopolim, Sandussing Tenniarus de Venusi Sanéti Joannis de Neapoli. In hac Lingua Italiz in Statuto tir. 10. De Baglioù in margine adeit Apostilla, qua dict. Vi è pure il Bagliaggio di Cremona unonumente institutio.

Et in Ordinatione Capitulari tit. 9. Delli Baglivi n. 4. habentur fequentia. - Confirmargerune, ut Venerandi Bejuliwi Capitulares Sanite Euphemia, Santii Stephani , Saniti fima Trinisatis Venufi , & Saniti foma in ind Mate Neapolis impostrum inticulentur, St nuncupentur Priores snorum Bajulimatuum pradictorum, sue prejudicuo tamen catterorum Priorum Promineiurum, ita ut per hanc denominationem, nuncupationem, Si intitulationem nibil intelligatur innovatum, S. revera sue, S. remaneaux, prout sunt, Bajulivi Capitulares, nec alicus quoquo modo prejudicare possint.

In Apostilla autem marginali d. Ordinafor tonis feriprum est - Li Baglivii d'
Italia si possono ebiamar Priori: &
in Compendio Alphabetico Statutorum in verbo Baglivi S. Baglivi
Capitolari verl. Baglivi dictur Baglivi Capitolari della Lingua d'Italia, si ebiamano Priori dei loro Bagliasi:

Be Lingua Aragonia, Cathalonia, & Na67, watez Magnus Confervator, itawocatys tempore Magitterii Joannis
de Omedes, Cathellanus Empofia, Prior Cathalonia, Prior Navarra, Bajulivatus infitutus fuir tempore Magilterii Astonii Fluviano, & Bajulivatus di Case infitutus tempore Magiftetii Baprifiz Ursini.

Ex Lingua Angliz Turcupolierus Prior Angliz, Prior Hiberniz, Bagliuus Capitularis de Aquila.

Ex Lingua Alemanie magnus Bajuliuus, Prior Alemaniz, Prior Boemiz, Prior Hungarie, Prior Daciz, Bajuliuus Capitularis de Brandemburgh,

Bx Lingua Castella Legionis, & Por, augaliz magnus Cancellarius, Prior Cattelle, & Legionis, Prior Portugalliz, Bajuliuus Capitularis de Loraerchus tempore Magistetti Joannis Vallestx, Bajuliuus de Lango, aut. Leze institutus tempore Magisterii Petri de Monte, perpetruo quitus Prioratui Portugalliz, Bajuliuus de las nueve Villus, institutus tempore Magisterii Petrugalliz, Bajuliuus de las nueve Villus, institutus tempore Magis

sterii Joannis le Vesque della Caf.

In dicto Statuto de' Baglivi tit. 10, itt. : margine adeit Apotiilla fic dicens : - Vi è pure il Baliaggio del Santo Sepolero di lero nuovamente infisuito. Attamen Prior Ecclesia Ording, &-Commendator Cypri Bajulivi Capi-- tulares funt communes omnibus Linguis: Seatution tit. 5. Del Commun' Teloro n. 66., & ist. 10. de' Baglivi fub n. 45: Compendeum Alphalieticum ? Statuterum in verbo Baplin S. Baglevi Capicolari, verf. Bagliaggio ,. Sed Bajuliuus Capitularis de Negro. " ponte communis eil duabus Linguis, Aragoniz, & Casteliz vigore con-... cordiz inter cas facte: prizdicha omnia habentur in Statuto De' Baglivi tit. 10. fub. n. 45. G' in Compendio Alphabetico Seatutorum in verbo Ba. glini S. Baglini Capitalari, verf. Ba. .. glieggie, & fegg.

Hinc notamus, quod in Capitulo Generali in Rhodi Infula habito fub magno Magittro de Villanova anno 1335, fust injunctum, quod Prior Ecclefiz eligeretur à Capitulo, & elige-

68. retur ptimus Bajuliuus, qui crea, retur in d. Capitulo, ut erar mos. Videatur Volumen Statusorum antiquo. rum Lingna Gallica pag. 32. Partefecunda.

Notamus ctiam, quod in margine.

Stasnei Del coñum Tesoro sie, 5, sub
fab n. 66. adeit Apottilla sie loquens:

La Gran Commenda di Cipro oggi
è futeo insperonato di Casa Cornara, con condizione, ebe recuperandosi
Cipro, pagbi la mesà de frasti al
Tesoro, con abre consenue nella Bol,
la dell'erezione del susparonato, alla
quale si abbi relazione.

Porro erectio hujus magnz Gommendz facta fuit à Concilio completo Retentionis in Capitulo Generali 5. Junii 1588.

Tandem notandum, quod in margine, 69. Statuti del Commun Tefora fub n. .66. adeft Apoftilla, que fic exprimit - Il Bagliaggio di Langa è ftato a. feristo a' Campliori del Priorato di Portugalle .

Bajulivi Capitulares in Capitulis Provincialibus. & Assemblais prace-70. dunt Locumtenentibus, nifi itti fint Magne Crucis: Ordinat. Capitalarit Tit. 6. del Capitolo n. 11. Compen. dinm Alphabetienm Statutor. in wer. ba Baglivi S. Baglivi Capitulari, vers. Nei Capitoli .

Et guzcumque Provisiones, & Acta in d. Capitulo, vel Aslembiea expedienda, ipsius Bajulivi nomine pretitulentur, & infcribantur: d. Ord. Copicularis Tit. 6. Del Capitolo n. 11. d. Compendium Alybabeticum Statutor, verba Baglivi S. Baglivi Capitolari, vers. Egl' Atti.

Bajulivi Capitulares, pottquam in reditu fuerint, per annum tenentur da-71. re, & offerre Ecclefig Conventuali aliquod Munus, quod in valore non fit minus valoris vigintiquinque Scutorum auri fub eadem pana, que imponitur . Prioribus : Stasutum Tit. 3. Della Chiefa n. 28. posimodym auctus fuit valor ad Scuta centum etiam quoad Priores .

Bajulivi Capitulares in Electionibus ad Dignitates., & Officia praferuntur cateris Antianis in paritate Voto. 72. sum : Statutum Tit. 7. Del Configlio 8, 18 ibi - Mà se fi werra atla parità de Vosi, all' bora fia publicato elesso il più Augiano nella Religione, fe perd il Fiarnaldo non farà della Gran Croce , perciocche in sal caso egli dowerà esfere publica. so elesso. Overo fe farà del me defime paffaggio , l'elezione farà mell' alere consroverfie. fe fi verrà alla parità de' Voti, la cora fia rimeffa all' ifteffa Cancilia compiso, per effere decila e serminata fenz' alera appellagione: Compendinm Alphabeticum Statutgrum in Verbo Baglivi S. Baglivi Capitolari, vers. Nell' elezioni

Adfunt etiam Dignitates Priorum; fiquidem Priores ( cum debita erga 73, magnum Magistrum, & Conventum subordinatione ) funt Superiores immediati cum exercitio Juridictionis in Districtu corum Provincie, five intra limites corum Prio. ratuum: tenentur proinde infimul cum Allembla invigilare decori. & fer. vitio communi : Unde fi ex gravi caufa fint abientes, debent, deputare idoneum Locumtenentem, & ita attente curare, ut Commendarum. Bona regantur probè, fiantque Mehoramenta , & Cabrzi ad formam Statutorum, Curare debent, ut in petentibus admitti ad Habitum , pro-Nobilitatia conficiantur , bationes junta Stabilimenta Ordinis . & illi , qui admittuntur , vivant religiole, & nobiliter; de quibus omnibus agit d. Volumen - Breve. e partico? lare Iftrusione del Sacra Ordine Militare Degli Ofpitalari de. cap. 23. 74 Dei Priori a pag. 45. sum fegg. Statutum Ordinis, Tis. 11. Compen. dium Alphaboticum in verba Priori. Duos Prioratus, aut Bajulivatus infimul nemo potett tenere, fed uno

14. Delle Commende n. 2. Neque potest Prior, aut Castellanus Emposte habere Commendam Do-76. mum , que Membrum in alieno Prioratu, nifi cum confensu magni Magistri, & Conventus: Seasusum d.

75. debet effe contentus: Seaturum Tit.

Tit. 14. B. 2. rimeffa al Conestia compito, Perd Priores poft corum electionem senen-

tur dimittere omnes Commendas, quas antecedenter tenebant; possunt 77. quidem retinere Cameras Magittrales, quas prius tenebant, ficut & Commendas, quas ipfi recuperave. rant e manibus Secularium, ac illas pariter, quas consecuti fuerant titulo privationis contra aliquem, qui illam potfidebat : Seatusum. Tie. 14. Delle Commende n. q. Compendium Alphabe. picum Statutor. in verbe Priori S. Priori, e lore obbligazioni. Idett quan. do privatio (ecuta ett per debita à novo electo Priore foluta: Statut. Tit. Del Teforo n. 27. Compen. Alphabeti. cum Statutor. d, Verbo Priori S. Pri-- ori e lora obbligacioni, vers, Secon 1. de la . Pollunt quoque retinete Penfiones Delle Camere Magiftrali ju-: atal Refolut. Concilii Equitum die 18. hunit, 1696, confir. die 24. Mail. 1696, ab Incarnat, de quibus Com-· pandium Alphabeticum in, Verbo Privers S. Priori, e loro obbligazioni, vers, B penne . Non poteit Prior permuta. re Cameras Priorales; de Statutum, Tib. 14. Delle Commende n. 5. Priores, & Catellanus Empoitz, fi dif. cedant à fuo Prioratu , & Castel. 78. lania, deputare debent in fuum Lo. Sumtenentem , & Vicarium Equitem Ordinis ex antianis ejufdem, Prioratus idoneum, & capacem, qui eorum absentia durante convocet & . congreger Allemblzas, & Justitiam minutres petentibus, interfit Capi. sulis Provincialibus, & alia peragat ad Officium Prioris spectantia; quod-. f Prior prafens, quidem fuerit , detentus tamen, aliquo legitimo impedimento, tunc fit Prafes in Ca, seulis Provincialibus, & in Affem. bieis aliquis Bajulipus ( fi ibi præfens fuerit | aut Frater magis Antianus: Seatutum Tit, tt. De' Prigri

a. L. Compendium Alphabeticum Sta-

susorum in verbo Priori. .

Imo ad manus notitas, narratio perovenit, in qua afferiur, quod Prio, 9, tes, licet fint prafentes, folent retinere Locumtenentem, prout practicatur Roma, in Francia, Cattella, & Pifis. Quod fi moriatur Prior, quomodo eligi debeat Locumtenens, quomique per magnum Magifirum, & Conventum provideatur, exponit idem Statusam Tit. 11. dei Priori n. 2. 67 3.

Tres Priores juxta vocationem, quam de illis facier magnus Magitter, tenentur personaliter residere in Conventu per Annos duos incipiendos 80, à die, qua pervenetint ad Con-

ventum, alias perdent Fructus meiloris magisque propinque Camero Prioralis, quam possident: Seatusem Tie,
11. De Priori, m. 15. Compandium Aliphabeticum Seatusor. in. metho. Priori,
Priori, e Iron. mert. Trè. Priari.
Potett habere quattuor Cameras Pri-

otales, hoc est Commendas, ut notat d. Brene Particular Istrazione d. cap. 12. pag. 46.

Priores, & Catellanus Empoftx, ac Ba81. julivi honoribus, & przeminentiis corum Dignitatis, non gaudent, 
miß poftquam authentice conitare fecerint magno Magittro, & Conellio, 
cos debitam adhibuiste diligentiama 
pro affecutione Possessimile diligentiama 
pro affecutione Possessimile diligentiama, 
pro affecutione Possessimile diligentiama, 
pro affecutione Possessimile di 
Massiro, e del Cos fighis, ut loquitur 
Statusum d. vis. vi. De Priori n. 16. 
Compendium Alphabetticum Statusurum 
in Verbo, Priori S, Priori , e loro Obligationi.

Ex dispositione Seateti, sir. 3, Della. 82, Chiefe Priores, & Castellanus Emposta post corum electionem, & postquam perceperint fructus unius anni Prioratuum, & Castellania Emposta, tenentur donare, & offerre Ecclesia Conventus Ordinis munus aliquod, quod non sit minus valotis quinquaginta aureorum, & si elapso d. tempore, insta alios sex menses d. mu. nus non prasitient, & tradident Prodomis Ecclesia, evadunt debitores d. valotis erga Thesaurum: Seasu sum sis. 3. Della Chiefa n. 27. di. Rumque munus vocatur Gioje dilla. Chiefa: Ordinasio Capitularir tis. 3. Della Chiefa n. 31. Compendium Al. phabesicum Statutorum in vierbe Gio, et. della Chiefa.

Legitur in Volumine Statutorum sub 83. magno Magistro de Ambusson 1489. pag. 56., quod explicite includit e-

tiam Priorem Ecclelie.

Valor dicti Muneris, & ut dicitur Gio. je danda per Priores , & Bajulivos 84. majori Ecclesiz Conventuali, auctus fuit ad scuta centum auri de Tarenis quatuordecim pro fcuto : & fi Priores. & Bejulivi in termino unius anni cum dimidio, a die qua in reditu Prioratus, & Bajulivatus non tradi. derunt d. fummam in manibus Prodomorum, intelliguntur debitores, ac fi d. summa deberetur communi The. sauro; elapsoque dicto termino, receptor ftatim tot fructus Prioratus, & Bajulivatus accipiet zquantes d' fummam, eamque ad Conventum transmittat' Prodomus, idemque procedat quoad Castellanum Empostz: Ordinatio Capitularis tit. 3. Della Chiefa n. 31. d. Compendium Alphabeticum Statuso rum in nerbo Gioje della Chicfa .

Quod quidem munus nuncupatum.

85. Gieja della Chiefa, prættari debet
non folum pro prima confecutione
Dignitatis, fed etiam in confecutione
ulteriori cujufcumque Prioratus, aut
Bajulivatus, five per viam optionis,
five permutationis, postquam fructus
unius aani perceperint, juxta refo-

lutionein Concibi Equitum 8. Fo bruarii 1592. ab Incarnatione, quam refert Compendium Alphabeticum Sta. sutorum in Verbo Gioje Della Chiefa. Loco autem d. Muneris possunt Priores 86. & Bajulivi, ut fupra, Reliquiaria aurea vel argentea exornari facere ad minus, ad dictam fummam , quamprzitare ut fupra tenentur, & non folum prafatis Prioribus, & Bajuli. vis, verum etiam & aliis Religiofis facere licet, & conceditur ob hujufmodi Operis Pii memoriam, ut poffint prafatis Reliquiarum Valis corum nomen , & inlignia fculpere : d. Ordinatio Capitularis tit. 2. Della Chiefa n. 8. Compendium Alphabesicum Statutor, in Verbo Gioje Della Chiefa .

Vigore Statuti debent dun conficere 87. Registra de valore Commendarum; aliorumque Bonorum corundem Prio, ratuum, unum ad magnum Magistrum remittendum; aliad penes ettinendum: Stanat. tst. rt. De Priari 11. Sed. his Registris bodie supplerur cum Libris Vistrationum: Comput. Alphabeticum Seatubor. in Zerbol. Priori S. Priori, c'Iloro Obbligazioni,

ners. Denone . Priores tenentur ; fuis fumptibus , & 88. Commendatorum Archivum habere. in quo ferventur, Scripture Prioratus, & Commendatum : Statusum sit. ET. De' Priori n. 12., G. in Ordinat, Capitul, Delle Camende tit, 13. w. 39. Compendium Alphabetienm Stasucor. in Verbo Priori S. Priori , e loro Obbligazioni, sere. Danono far an Archinio . Cujus Archivi claves penes fe retinere debent, & in corum abfentia, corum Locumtenentes : d. Ordinas, Capisularis eit. 13. Delle. Commende n. 39. Statusum Alphabenicum in d. Verbo Priori S. Priori , e loro obbligazioni, nerf. Con zitenere. effe.

Sigillorum impressionem debnt Priores transmittere ad magum Magiitrum, & Conventum, edemque figilla apud fe retinere: ita ifponit Seatutum tit. 11. de' Priori n. 13., & 14. Sed audio hac Stapta non elle in ufu.

Tenent Priores , aut Castelanus Empo-89. Itz cum Capitulo, ait Allembiza. civilem, & criminalem furifdienonemcum tegulari correctione super Fratribus cujuscumque qualitatis habitan. tibus, vel commoranibus intra limites corum Prioratusm : Statutum. sit. 11. De' Priori n. 5. Compendium Alphabeticum Statutorum in Verbo-Priori .

Pollunt in corum Prioratibus Priores, 90. & Caftellanus Empoitz, ac Equites in corum Commendis exercere jurif. dictionem fuper Capellanis obedientiz, uti fup r Equitibus, ac Servientibus errantibus, & quoad Commendatores, fi ab eis correpti non fe emendaverint, puniantur à Prioribus : quod's in diches locis prasens fuerit Prior Ecclefiz, ipse puniat, & corrigat, vilitet Ecclefias, & Divina Offi. sie, ut rite babeantur, disponat : Sta. gueum Tis. 11. De' Priori n. 7. Com pendium Alphabeticum Statutor, in verbo Priors S. Priors .

Non tamen derogatur jurisdictioni Commendatorum super Fratres Capellanos obedientiz, ac Servientes offi ii habentes obedientiam in eorum Com. mendis, neque derogatur Jurifdictioni Prioris Ecclesiz Conventus Melitentis quoad Fratres Capellanos: Statutum tie. II. De' Priori n. s.

Neque possunt recognoscere causas Equitum magnz Crucis, quoniam hoc spectat ad magnum Magittrum . & Concilium, juxta resolutionem Concilii Equitum 21, Junii 1506. , & 8.

Marrii 1600, ab Incarnatione, & 7. Augusti 1606. relat. à Compendio Alphabesico in verbo Priori S. Ma. non ponno.

Adeit tamen refolutio Concilii completi 91, edita die 15. Martis 1705. qua. declaratur, Capitulo Provinciali, & Allemblze Provinciali Prioratus Fran. cix competere ad formam Statutorum, & Ordinationum totam jurifdictionem fuper Bonis exittentibus in d Priora. tu Franciz postessis ab Equitibus magnz Crucis, ac etiam fuper Personis eorundem. quoties resideant intra limises pradictos.

Non pollunt proferre fententiam priva. 92. tionis Habitus, Commenda, Membri, Ben ficii, Antianitatis, aut perpetur carceris, f.d folum firmare Procellum, & ad magnum Magittrum & Concilium remittere: Sratusum Tie. 11. De' Pripri Compendium Al. phabeticum Scatutorum in verbo Pri-

ori S. Ma trovando ..

In dubio autem. an fit incurfus Frater oz. in hujusmodi pænas, declaratio spectat ad Concrium: Refolutio Concilis Equitum 5. Julii 1619. de qua d. Compendium Alphabeticum Statutor. in verbo. Priori S. In dubbio .:

Priores, qui habent Jurisdictionem Spiri-94. tualem, & Ecclesiatticam, deputare pollunt Vilitatores, & Vicarios Ecclesiattices . Si dicta autem junidichone careant , Prior Ecclesiz in. Prioratibus, Cattellania Empottz, Bajulivanbus, & Commendis poterit eligere , & nominare Vifitatoies, & Vicarios Ecclefialticos pro exercitio Jurifdictionis Spiritualis, & Ecclefiattice fuper, Capellanis, Clericis, Seculatibus, & fuper Laicis Subditis, & Vallallis Religionis: Seaturum d. eit. 11. De' Priori n. 9. Compendiam. Alphabetieum Statutor, in Verbo Priors S. I Priors che banno.

Prio.

Priores, & Bajulivi omnium Linguaos. rum , ac Castellanus Emposta te. nentur facere melioramenta in corum Prioratibus, & Bajulivatibus, & Cattelnia Emposta intra tempus statutum, eo modo, & forma, qua tenentur alii Commendatores, sub pœna solvendi successive doppie responsioni communi Thesauro, & quolibet anno, in quibus deficient, completo termi no flatuto, ultra alias pœnas Statutarias, pariterque tenentur conficere Cabrza: Capitularis Ordinatio tit. 13. Delle Commende n. 25. Compen dium Alphabeticum in Verbo Priori S. Priori, e loro obbligazioni verf. Sono

Itidemque tenentur visitate Commendas 96. intra limites eorum Prioratuum fi tas; & visitare facere quatuor Cameras Priorales: d. Compendinm Alpha. besieum d. Verbo Priori S. Priori, e loro obbligazioni verf. Devono vifi sare, devono far vificare: Vide qui diximus in Discursu de Vificatione .

Gurare debent, quod decenter ornentur 67. Ecclesiæ Commendarum, & restaurentur : Statutum tit. 5. Della Chie. · fa n. 26. d. Compendinon Alphabetisum in d. verbo Priori S. Priori, e lero obbligazioni verf. Devone prove.

Debent in Gallia reparare i Caftelli, e 08. Cafe Forei : Capitularis Ordinatio sit. 14. Delle Vifite n. 1. d. Compen. dium Alphabeticum in d. Verbo Priori S. Priori, e loro obbligazioni verf. E riparare.

Interesse debent Capitulis Provincialibus, 00. ibique facere legere Regulam: Statu. tum sit. 6. n. 15., & 18. Compend. Alphabeticum d. Verbo Priori S. Prio. ri, e loro obbligazioni verf. Devono trovarfi &c.

Nec non Statuta contra Debitores The-100. fauri: Seatnenm sie, 5. Del Te. foro n.13. d. Compendium d. Verbo Priori ! Priori, e loro obbligazioni verf. Eli Statuti.

Affittere dbent Receptoribus contra-101. Debitires : Statutam tit. g. Del Teforo n. 19. d. Compendium d. Verbo Priori S. biori, e lore obbligazioni, merf. Denom affiftere .

Procedere detent contra malos Admi-102. nistrators Bonorum Religionis: Seatueum ft. 18. delle Proibigioni n. 61. Comjendium Alphabeticum'd. Verbo Priori S. Priori, e loro obbliga. zioni, nerf. Lenono procedere.

Et ci cere occupatores Commendarum: Stututum tit. 18. Delle Proibizioni 103. n. 14. Compendium Alphabeticum in verbo Priori S. Priori, e loro ob: bligazioni verf. Denon cacciare.

Debent exigete Decimas Regias: Ordin. Capitalaris sat. 5. Del Teforo B. 74. d. Compendium Alphabeticum in d. Verbo Priors S. Priori , e lore obbligazioni, verf. Denono efiggere.

Debent adstringere Receptores ad resti-104. tuendum id , quod receperunt à statu Commendarum , & ufu Do. morum : d. Statutum tit. 5. Del Teforo n. 46. d. Compendium in d. Verba Priori S. Priori , e loro obbligazioni, werf. Devono aftringere .

Ipfi recognoscunt computa Receptorum 105. cum Commissariis, & Procurato ribus Thefauri, remittendo folidationem Camera computorum, & certiorem reddunt Conventum de compu- . tis, que Receptores Capitulo presentarunt : Starntum tit. 5. del Teforo w. 43., & Ordinat. Capitul. cod. tis. 5. del Teforo n. 84. Compend. Alphabeticum d. Verbo Priori S. Rivedino.

Prior Alemanie visitando Commendas 106. intra limites ejus Prioratus existen. tes, debet invigilare, & debita Commendatorum perquirere, & debitorum Processum conficere, ac Com.

mendatarios, quos debito magno aditri. thos invenerit, ad Conventum cum corum elogio, & fide mittat, ipfosumque Commende penes Provinciale Capitulum funt, ufquequo ex redi. ubas corum debita persoluuntur : Ordinas. Capitalaris tit. 15. De Contracti n. 2. Compendium Alphabeticum in Verbo Priori 1. Priori, e loro aboligazioni, verf. Ed il Prior di Alemagna.

Priores . & Castellanus Emposte . & corum Locumtenentes debent corum fumptibus exequi in corumant. Prioratibus, & Castellania Empothe fententias, & ordinationes magni-Magittri, & Conventus, ac etiam. Capitulorum Generalium', & Provincialium, ac alias Provitiones, manda. ta, citationes , & omnia rescripta. magni Magistri, & Conventus facta pro negotiis publicis Religionis : fecus autem fi fpectent ad negotia privatorum; tunc enim executioni mandari debent fumptibus eorundem privatorum, & przdicta omnia fub pœnis. pro prima vice amissionis fructuum. unius anni earum Camerarum Prioralium; pro secunda vice duorum anporum, & pro tertia vice perpetuo. fructus camerarum Prioralium amittant favore Thefauri; quod fi continvaverint in inobedientia, privantur Prio-

108. ratu, ac omni administratione prout latius difponitur in Statu. so tit. 18. Delle Proibizioni, e delle Pene n. 59. Compendium Alphabeti. sum in d. Verbo Priori t. Priori, e loro obbligazioni, vers. Devono eseguire. Jus habent conferendi Commendas, & 109. pro fe quintam Cameram retinen. di: vide Difeursam super Commendis

ex Grasia Priorali . Unire possunt duas Commendas de-

210, bilis reditus, duoque membra à capite distancia : d. Compendium Al-

phabetieum in Verbo Priori s. Ponno unire. Vide Discuts. delle Commende. Nec non collationem, aut presentatio-LII. nem ad Beneficia ab eorum' Prioratibus dependentia: d. Compendium

Alphabeticum in Verba Priori, vers. Hanno: vide Discussum de Beneficiis. Priores, & Castellanus Emposta facul.

112, tate pollent admittendi ad Profeffionem Religionis Hierofolymitanz Mulieres honefte vita ex legitimo matrimonio, e di Nobili Padri nate: Statusum tit. 2. Del Ricevimento u. 26. ubi in Aposiilia marginali dicitur à Parentibus dice il Teilo latino: vide li Scatuci S., o 17. di questo Titolo, Dummodo tamen ipix Mulieres habitent intra Monasteria: d. Statut. d. tit. 2. n. 27.

Vilicant eorum Monatteria: Ordin. Ca. picularis sit. 10. de' Priori B. 1. Com. pendium Alphabeticum in werbo Priori

verl. E vifitino.

Inter praclaras in hoc Hierosolymitano 113. Ordine Dignitates adelt Marcicallus. qui est Bajulivus Conventualis lin. gua Alvernia : Seatutum Religionis sit, 19. Del fignificato delle parole

Dictum nomen Marefeiallo eft vocabulum 114. Militare, quod Galli desumpserunt ab Alemanis, quo nomine vocantur Tribuni Militum, ut inquit d. Stagutum d. tit. 19. Del fignificato della parole n. 7. Compendium Alphabeticum Statutorum in verbo Marelesallo. vide Dufresne Vocabularium Etruscum della Crusca in verbo Maresciallo Rot. Dec. 291, n. 1. p. 5. rec. Ludevicus Morers in suo magno Diffio. nario H: florico Gallico idiomate lit. M. verbo Mareschalo de France, ubi late narrat originem, & jurifdi. ctionem in Gallia bujusmodi Marelcallorum

Eligitur à Magistro, & Concilio com-Rbb pleto

### 380 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

215. pleto, ita ut concurrant tres partes Votorum, & potius habeatur ratio meritorum, quam antianitatis, sine prejudicio tamen Antianorum, cum hoc, quod fi ex lingua Alverniz fuerit aliquis sufficiens, & aptus, ut dicitur per Capitano di Terra, idem praferatur cæteris: quod fi nullus a. derit sufficiens, alius aprus, & suffi ciens deputetur pro illa vice: ea. demque dispositio fit per il Capitano dell' Armata; ideoque si in Lingua. italiz aderit aliquis sufficiens, ille preferatur all' Armata di mare: quod fi non aderit, eligatur alius pro i.la vice, fine prajudicio Lingua: Stasusum sis. 13. Dell' Elegioni n 16, Et sicuti juxta dispositionem suris com-216. munis ad officium Tribuni Mili. tum fpectat audire Militum querelas, & rixas, easque sedare, & componere, ad Textum in L. Officium S. Of ficium Tribunorum ff. de re Militari ibique glos, in verbo principiis: Budans in cap. Quamvis codem Titulo cum aliis apud Ros. d. Dec. 291. #. I. p. s. Rec. Moreri ubi fupra. Ita etiam in Sancta Religione Hierofoly. 117. mitana ad mentem ftabilimento. rum, & juxta praxim actus componendi rixas inter Milites, eft de ejus jurisdictione, & quidem ordinaria, dictusque Marescallus habet intentionem fundatam fuper affittentia juris ex caufa universalis Jurisdictionis, ut prolequitur d. Dec. 291. w. 2. 6 3. Przdicta tamen Marescalli jurisdictio non extenditur ad veros Familiares magni 118. Magistri habentes qualitatem Familiarium in Palatiis fervientium , comensalitatis scilicet . & fervitii . ut examinato puncto refolvit S. Rosa in Dec. Meliten. Praeminentiarum 18. Maii, & 2. Decemb, 1629. cor. Pirovano, que funt impreste d. Dec. 291., & 324. p. s. rec, ubi tol.

luntur obiesta, & de eis meminit Compendium Alphabeticum Statutorum Ordinis Hierosolymitani in verbo Maresciallo vers. Sua pretensione.

Quz Rotalis refolutio concordat cum 119. dispolitione Juris communis juxta Familiares Principis, non conventuatur coram Tribuno Militum, sed coram Siniscalco, seu Magistro Domus, ad Tex. in L. Cubicularios C. de. Prapos. Saeri Cubiculi lib. 12. & l. 1. Cod. de Desanis eodem lib. 12. Ros. d. Des. 201. 8. 4., & seq. p. 5. res.

Quod pariformiter procedit in Pralats 120. Superioribus, ut scilicet eorum Familiz: ab Ordinario non conveniantur, ut ceteris cumulatis Ros. d., Dec. 291. à n. 4. cum seqq, & Dec. 324. à n. 5. cum seqq, p. 5. rec.

In hac Religione Hierofolymitana Ma-11. refcallo tenentur obedire omnes Fratres, turn Equites, turn Servientes Armorum: Status. sts. 10. m. 2., & J. de' Baglivi Compend. Alphabesicum Statistorum in Verbo Marefeiallo.

Unde Frattes in Armorum exercitio fubifciuntur Marefeallo: Status. d. sis. 20. n. 7. de' Bagliroi.

Marescallo obedite debet etiam Archi-122. thalassus, hoc est l'Amiraglio sul mate: Seatus, d. sis. 10, de Baglirai n. 3. d. Compendiam Alphabesicum. Seatusor. in Verbo Maresciali S. Ed anto l'Ammiraglio sul mare.

Sic deferentes Arma, qui in terram defeendunt, subduntur obedientie illius,
quem depurabit Marefeallus; secus
autem, quando sub Mari erunt, sive eundo, sive redeundo; nam tunc
subiecti erunt Archithalasso, quoties
Marefeallus non suerint prasens: d.
Seassanm d. 1.9. 10. de Beglivo n. 3.
d. Compendium Alphabeticum Seasusorum in Verbo Marefeiallo.

Excipiuntur tamen ab obedientia dicti 123. Marescalli Bajulivi Conventuales, & corum Locumtenentes, & Capitulares, Priores, Cattellanus Empotta, ac Socii magni Magittri: Seasusum d. sit. 10. de' Baglivi w. 2., & 7. Compendium Alphabeticum Statutorum d. Verbo Mareferallo .

Quod fi magnus Magifter fuerit præsens, tunc Marefcallus, & cœteri funt fu biecti obedientiz magni Magittri , & in absentia ejusdem magni Magistri obedire tenentur ejusdem magni Magittri Locumtenenti : d. Statut. tit. 10.

de Baglivi n. 7.

Magnus Magniter folus non poteft avo. 124. care causas à Marescallo jama preventas; hujusmodi enim avocatio competit folum illis, qui abfaiuta. potestate gaudent : fic infimul cum Conventu potest , prout late examinata materia legalibus rationibus firmat Rot. Decis. 209., & Dec. 291. en principio p. 5. rec.

Marescallus cognovit causas di Lobia \$25. imer Frattes, & Fratres, & Fra. tres, & Seculares, quoties versantur . intra summam scutorum decem ; Scatusum tit. 7. Del Configlio n. 20. Compendium Alphabeticum Statutor. in Verbo Marefeialle S. Ha la cogni.

zione .

Dicuntur autem Sententiz di Lobia, Sententiz que feruntur à Commissariis deputatis à magno Magistro, fi. ve Marescallo, ut inquit Apostilla. marginalis: d. Statutum tit. 7. Del Configlio .

Neque Fratres recusare possunt illius Commiffiones : Ordinat. Capit. Generalis sit. 7. n. 24. Compendium Alphabeticum Statutorum d. Verbo Ma. resciallo vers. E ninn fratello.

Aliquando Marefcallus prztensionem 126. excitavit cognoscendi Causas prz. dictas di Lobia , licet excederent fummam fcutorum decem, quoties magnus Magister per se ipsum illas

non judicat, sed illas committit. A. hac pratenfio rejecta fuit à Sacra Rota in Melisen, Preeminengiarum. 9 Julis 1625. cor. Ubaldo, ut teltatur d. Compendium Alphabeticum Statutor. in d. Verbo Maresciallo S. Sua preten-

Quoties Marescallus convocat, & ce, 127. lebrat Congregationem, five Afsembleas, tenetur Prior Ecclefie ad eas accedere , eifque intereffe: Sta-

tutum sit. 10. De' Baglivi .

Vexillum , aut ut dicitur Confalone 128. Religionis Hierofolymitanz, Marescallus potett in Armorum exercitio tradere cui ille voluerit, quam tamen confignationem tenetur facere cum confilio magni Magittri, aut ejus Locumtenentis: d. Seasutum d. sit. 10. de' Baglimi n. s. Compendium Al. phabeticum Statytorum in Verbo Ma. resciallo wers. Trene in sua custodia. Dicti Confalonerii , five Pertinsegna

129. munus, loco Personz secularis, potest committere alieui Equiti sibi bene vifo, non obstante quacunque. fanctione in contrarium : d. Statu. sum tit. 10. de' Baglivi n. 43. Com. pendium Alphabeticum Statutorum in Verbo Marefeiallo werf. Ed in luogo.

Usus tamen est illud committere Equi-120. ti ejusdem suz Lingue, illum nominando magno Magittro, & Concilio, juxta allegata in d. Compendio AL phabesico Statutorum in d. Verbo Ma. resciallo vers. L'uso è di racoman. darlo .

Idem Marefcallus in Capitulo Generali 131. przfentat dictum Vexillum magno Magistro: d. Compendium Alphabeticum Statutorum in Verbo Marescialla verf. Nel Capisolo Generale .

Habetque claves portarum Civitatis; ei-132. dem enim defert Frater à magno Magistro deputatus, ad aperiendum, & claudendum Portas Civitaris: d.

B b b 2

### 382 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

Compendium Alphabeticum Statutorum in Verbo Maresciallo vers. Ha in suo potere.

Mareicalius predictus, vigore consuetu.
133. dinis nominat magno Magilito, & Concilio Servientem Atmorum in.
Magilitum Scutiferum; d. Compendium Alphabesieum Scatuseum in.
Verbo Marescialio vers. nomina.

Apodixe, seu Documenta obligationum 134. debitorum quorumcumque facienda per Fratres in Conventu exi tientes remanent nullius momenti, nusi fuerint subscripta manu propria Marescalli, seu ejus Locumtenentis, & ejustem sigillo roborata: Oeduvazioner Capituli Generalis dello anno 1031. est. 15, de Contrasti., & Alice, mat. n. 1. Compendium Alphabessium. Statustorum in Verbe Marescialio S. Autonica.

Fratres noq audeant, aut przsomant 135. Vestes sibi parare, aut consicere, neque breves, neque talares, neque illis uti sine licentia magni Conservatoris; & fi aliquis contrascerii, dem magnus Conservator recurrat ad Marescallum, & delinquens totics quoties contrascerii, puntatus pena Septenzi: Seateam sist. 10. De' Baglivii m. 15. Compandiam Alphabeti, eam Statastorum in Verbo Marescalla S. Al Marescallo.

Frattes non possunt gerere Tunicas, & a36. Habitus inconvenientes, sed ti debent tunieis, & habitut talari, & honesto, nec vestem brevem, deferant nis in itinere, aut in Trisemi, aut Navibus, sive, ut dici, tur, nelle Guardie, & custodia. Arcium Religionis: in Conventu tamen, & Castello, & extra per milliare non utuntur veste brevi, nis cum licentia magni Magistri, aut Marescalli, concurrente necessitate, ex, gr. occasione officii publici, aut in...

casu chsidionis, vel provisionis, vel praparationis pro detensione Givitatis in casu belli; & si contra pradi. Aa asum suerit, contraveniens punitur pæna di Sestena cum amissione Vettiuni, qux applicentur comuni Thesauro: Sestensiam sis. 12. Dell' Usticio de Frazelli n. 5. Compendium Alphabeticam Seatusorum inz Verbo Maresciallo \$. Il Gran Maestro e Maresciallo.

Extra muros Civitatis Valletta nemo 137. pernoctare porest etiam causa venationis, nisi accedat expressa licentia magni Magistri, aut Marcscalli, qui eani licentiam dare non debet, nisi prius magnus Magister suerit informatus; alias contraveniens pro prima vice punitur per sex menses pena carceris Turris, pro secunda vice pena amssissimos antianitatis per unumus annum: Ordinasio Capisalaris sis. 17. n. 18. delle Proibinioni, Pene: Compendaum Alphabetscam Statast. Verba Maresciallo S. Il Matesciallo.

Fratres debent coram magno Magistro, 138. aut Marcscallo tecurrere, si male se gerant Servientes del Piliero: Ordinas. Capit. Generalie sit. 19. Dell' Albergie n. 14. Compendiam Alphabesteum in Verbo Marcsciallo S. Gran Mactiro.

Quoties, ut vocant Maestro Sendiere 139. desteit in proprio ossicio, recur, 1ant Prodomi ad Marcicallum, ut dictum Magistrum Scurarium puniat; & si Marcicallus in puniendo desicetet, nonficetur magno Magistro, & Concisio, ut de opportuno remedio provideant: Seausium tie, 10. De Baglivi n. 11. d. Compendium Alphabesseam Statistorum in Verbo Marefesalso vers. Et i Prodomi,

Marescallus potest ponere, ut dicitur, in giustizia al Maestro Scudiere, sicque de anno 1622, cum Marescallus

bro-

procesiset, & contra d. Magiftrum deputaiset Commissarios criminales, dictulque Magister pre. tenderet Marescallum d. auftoritate carere, Concilium declaravit, decrevitque Marescallum pollere auctoritate. prædieta, ordinando quod Marescallus ad ulteriora procederet vigore dicti Decreti, quod produt die 13. Sep. tembris d. unna 1622.

Antiquitus variis ctiam przrogati. 140. vis gaudebant Marefcalii , que videri poterunt in Segento tit. 5. Del Tesoro n. 71., & 72. dicto enim n. 71. statuitur, quod per la Guardia del Maresciallo adfint Equi; d. autem m. 72. ftaturtur, quod Thefaurus per la moftra de Camalli tencatur praita. re Fratribus Salmas sex horder pro. quolibet Fratre, vel deficiente hordeo.

141. teneatur solvere scutum pro qualibet Salma; ftatim autem ac Magitter , vel Marescallus pracipiet Fra. tribus, qui hordeum sumpserunt à Thefauro, ur exeant à Cuitodia Infulz, Fratres tenentur obedire, alias inobedientes hordeum unius anni amit-

Cum autem anno 1651. quidam Sa. 142. cerdos deputatus in Capellanum Equitatus Infulz, vigore hujus Statuti expostulasset hordeum, Concilium, illud denegavit, ut in Decreto Concilii 25. Junii d. anno 1651.

Ut ea, que superius notavimus n. 30. 56, 70. 90, de Equitibus magna Crucis. 143. d'lucidata remaneant, dicimus quod Equites magnz Crucis funt Episcopus Melitentis, Prior Ecclefie, Bajulivi omnes Conventuales, magni Priores, ac Bajulivi Capitulares. Concilium completum componitur ex Equitibus magne Crucis, ac ex duo, bus Equitibus magis antianis, cujuslibet linguz, sicuti notat laudatus, Augustinus Paradisi som. 3. Volumi-

nis, cui titulus - Raccolta di Notizie Storiche Legali, e Morali Gc. tap. 38. pag. 551. juxta impref-fion. Ferraria Typis 1740. Parte. Quarta de' Titoli: Libellus ille, cui Titulus . Breve Parsicolare Iftruzione del Sacro Ordine Milicare degli Ofpisalari detti boggidi volgarmente di Malta ec. ftefa da un Cavaliere Professo della medesima Religione, Edicione Seconda impressa in Padova nella Stamperia di Ginseppe Comino per Gioanni Baldano Anno 1724 cap. 14. pag. 47. ibi - L' altra qualità dei Gran Croci fi di-Ringue nei Bagliaggi di Giuffizia, e di Gragia, cioè o di quelli, che fi crovano eletti in amministrazione dei noftri Beni ne i dimerfi Baliaggi diwifi fra tutte le Nagioni, o pure di quelli che godono la detta Dignità in wirth di Grazia, e Primilegio Apo. Aolica .

Que omnia consonant cum Notis ma. nuscriptis ad sus eruditionem in re hac collectis per virum Nobilem, & Patricium Fratrem Joseph Merenda Equitem Professum Sacra Hierosolymitanz Religionis, in quo singulares virtutes Equite Melitenti di. gnz refulgent, & de quo infra ctiam

loquemur .

## DISCURSUS CXXVIII. SECTIO

#### ARGUMENTUM

Agitur de tribus Classibus, Militum, Capellade Equitibus Magistralibus ex Gratia, & Devotione; De Donatis, de Capellanis Cona ventualibus, & obedientiz.

SUM-

## 184 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

#### SUMMARIUM.

Religio Hierofolymitana dividitur in tres Claffes, Milisum, Capellanorum, & Servientium Armorum.

2. Adfunt tamen ad ornatum ditta, rum srium Classium Gradus Equitum Magistralis Observantia, & Gratig, Capellanorum Obedientia.

3. Sime fint Milites, five Capellani, vel Sermientes Armorum, qua generaliser observare debeant in sumptione Habisus, & n. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

10, it. 12. 13. 14. 15. 16.
17. Pro Classe Milisis debes probari
Nobilicas Generosa Nominis, & Armorum, & pro Isalis per eursumbis censum annorum in quolibis exquasuo lateribus.

18. In aliis linguis fervanda est for, ma Stabilimentorum, qua transcrip sa sunt in prasenti Disoursu sub Sect. VII.

19. In Lingua Alemania probantur fexdecim latera, & datur Arboris Schema. Explicatur 'quid 'fit Nobilica's Nominis, & Atmorum'.

20. Classis Capellanorum est duplex, alii sunt Capellani Claustrales, alii Obedieneig.

21. Capellani Conventuales dicuntur Fratres Capellani ex Justitia.

21. Probare dibent recenfia requifica.

23. Sulpenfa fuit receptio Diaconorum,

6 Subdiacoporum ufque ad nouum

Capitalum: Clerici quot poterant elioi.

24. Oni non funt copaces Sacerdo sii, rediguntur ad flatum Servien

23. Ut recipiantur in Classe Capellano, rum, ad quem debeant recurrere.

26. Commissaris ad faciendas Probasiones pro Capellanis, debent servare qua observare debens Commisaris pro Militibus, & Servientibus. Et non conceditur Grasia de Limitibus.

27. Probationibus confestis, debent re, mitti ad Assembleam, & Melitam.

28. Legisimicus ipforum l'esentium, & Aworum, & Awiarum ex latere Patris, & Matris, & n. 41.

29. Parentes debent esse probi, & bonorati, & Parrem, & Marrem propris manibus in sordidis artibus, & mecanicis, non luborawise.

30. Limita in illis, qui Armis, & banoratis serviciis favore Ordinis se

31. Suffices pro Capellanis nobilis

Nobilitas Localis & Generofa, in quo differant.

32. Assemblea Capellanorum debet approbare Probationes factors, & per qua Vota, & circa qua, & n. 33.

34. Et à rejettione datur appellatio ad Concilinm ordinarium.

35. Capellani obediencia suns velusi unici Capellanis Conventualibus.

36. Capellani obedientia alii suna Magistralis, alii Prioralis obedientia. 37. Magnus Magister deputat duos Com-

missarios in Conventu pro Recognitione, & unum extra Conventum. 38. Requisita pro Capellanis, que, & quot fint.

39. Debene folvere Pasaggium.

40. Capellani Prioralis obedientia, qui

41. Capellani obedientia Prioralis non tenentur probare legisimisatem Avo. rum, & Aviarum, sed solum propriam.

42. Requisita qua fine respettu borum. Capellanorum Prioralis obediensia, & n. 43.

44. Tacica professio borum Capellanorum obedientia comprobatur.

45. Capellani obedientie Prioralis fpe-Elas ad Commendasorem, & n. 46.

47.

- 47. Capellanorum magistralis obedien. sia Spettas ad magnum Mag: ftrum.
- 48. Servientes alis funt Armorum , & lii Officii .
- 49. Quando faerint Sufpenfe Servientes Officii .
- 50. Quando Servicutes Armorum in Lingua Italia .
- 51. Servientes Armerum, qua probare. seneautur, & n. 52 53., & 54.
- SS. Nemo admittitur ad Habitum Ser. Dieutium Armerum extra Conventum. mifi adfit fpeciale indultum.

Non ornantur in Professione infignic bus Militaribus.

- 36. Crucem oftangularem ex tela alba: ejafdem magnitudinis deferunt Ser mientes Armorum , ut deferunt Mi. lites .
- Reineitur Juftinianus, & Pater Bonannus, & n. 57.
  - Landatur Dominus Bajulious Erater Papirins Buffe Eques Hierofolymitanus & Dominus Marchio Andreas Albi cinius , & n. 57.
- 18. Crucem auream deferre non pofi faus .
- Limita, wife indultum babeant magni Magifri, & n. 60.
- 59 Servientes Armorum in publicis contractions debent exprimere corum-Ratum .
- 61. Sernientes Armorum, ficut & Ca. pellani babent votum fuper Revefione Probationum Nobilitatis.
- 62. Melioramenta, & Cabreum tenentur facere Servientes Armorum, ficut & Capellant .
- 62. Ex Cloffe Servientium Armorum. eligitur il Maestro Scudiere.
- 64. In Magiftrum Scutiferum, quis e-
- 65. Que antiquiens facere poterant Ser. Dientes Armorum:
- 66. Antiquieus poterant effe Ephabi ma. gui Magiftri .

- 67. Sed id fuis remocatam .
- 68. Equises magifralis obedientia à magno Magiffro creancur .

69. Que probare teneatur, at fat Eques & n. 70.

71. An ifti fint .

72. Professio borum nom obligat, nife fuerit approbata à Santta Sede.

- 73. Equites ex devotione non poffunt fiera a Concilio completo retencionis, nifi in Perfonis magnorum. Principum.
- 74. Si concedatur babitus em denosione, debent gracedere Probationes, & que.
- 75. Hodie conceditur mediante Brevi Apofolico, & qua requirantur. Sic à magno Magistra cum Cancilio, O CANIA CONCHPIONER.
- 76. Quando poste magnus Magister alicus Viro Nobili concedere parmame Crucem allogonam, & jus Instandi participationem Indulgentiarum Ordi. mis .
- 27. Idem of de Equite ex Grasia.
- 78. Receptus Hanes ex Grasia, recipi non poteft in Equitem ex Juftisia .
- 79. Donati non poffunt recipi nift cum commissione magni Magistri.
- 80. Limita quoad Donatos Confraternitatic Santtorum Jeannis, & Georgii. Calaranguttana in Comenda de Modica .
- 81. Que requifita babere debeant, no recipiantur.
- 82. Solvene debent Laftaggium , & in que confiftat .
- 82. Quemedo recipiantur, & n. 84.
- 85. Donasorum Habitus of Crux ex sela linea offogona, dempsa samen fuperiori pante ..
- 86. Illam pasenter deferre debena.
- 87. Dilla Crux vocatur media Crux. 88. Quantum debeat d. Crux effe longi. tadinis .

# 386 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

89. Limita in d. Commenda de Modica. 90. Media Crux aurea non potest concedi Donatii.

91. Sub qua pana probibeatur Crucem mediam fine licentia deferre.

92. Magnus Magister posest illam con-

93. Donasi non gaudens privilegiis in prajudicium Religionis.

94. Donati tenentur servire corum Bajulivis Conventualibus.

95. Donats conficeri debent Priori Ecclefia, wel alteri Capellano de illius ordine.

er quor vicibus reneaneur, & esiam Communionem sumere.

96. Res lisigiofas non possuns recipere

97. An possine deputari Commendatores Commende.

98. Donatis dari non possunt Pensiones. 99. Donatis assignatur la Soldea, e la. Tavola per Thesaurum.

200. Laudaeur Dominus Bajuliuus Fra. ser Papirius Busse, de quo supra n. 56., & 57.

202. Exponisar modus, quo Ecclesiaticus fias Eques Hierosolymisanus & c contra Eques Miles possis fieri Eccle. fiasticus.

# DISCURSUS CXXVIII.

#### SECTIO V.

IN tres Classes Religio Equestris Militaris Sancti Joannis Hierosolymizani dividutur, Militum nempe, Capellanorum, & Servientium Armorum, ut in Seature sis. 2. Del Riesminneno, n. 2. Unde extra prædictos tres Gradus in Religione nullus admitti potest; & si admitteretur, Prosessio ester nulla, & cogeretur Habitum dimittere, juxta Ordinario.

nem Capisali Generalis anni 1631. Del Ricevimento de' Fraselli n. 2., & late tradit elar. me. Card. Petra ad Conssis. Apostolicas tom. 2. ad Con, strus. 2. Anastassi IV. sect. 2.

In octo autem Linguas, hoc est Nationes, Ordo dividitur, & sequenti modo enumerantur à Seaturo de Bagli-

wi sis. 10. u. 45. videlicet.

Lingua Provinciz, Lingua Alverniz, Lingua Franciz, Lingua Italiz, Lingua Aragoniz, Cataloniz, & Navarrz, Lingua Angliz, Lingua Alemaniz, Lingua Cattellz, Legionis, & Portugalite, & in dicto Statuto enumerantu Bajulivi, & Priores omnium Linguarum.

Que Lingue in sui erectione, octo suerunt constitute, sed nunc septem so, lum enumerantur, eo quia Lingua. Anglix ob Hareses in illis Regnis

perdurantes sublata eft.

Bene quidem in electione magni Magifiri eliguntur tres Votantes ex toto corpore 21, jam a linguis electorum, ut dicti tres in locum intrent trium. Anglis: de quibus omnibus singulariter agemus.

Ad ornatum tamen earundem trium-2. Classium, & quodammodo in illarum additamentum, ac complementum, confiderari possunt Gradus illi Equitum Magistralis obedientiz, & gratix, qui congruunt, & famulantur Gradibus Equitis Militis , & Fratribus Servientibus Armorum destinatis servitio Armorum, & Hospitalitatis, ficuti Gradus Capellani obedientie famulatur Capellanis Conventualibus, qui rebus Sacris, & Divino cultui funt addicti, ut notat allegatus -Libellus Anonymi Auttoris fub Titulo - Brevi, e particolori Iftrazioni : Sacri Ordinis Militaris Hofpicalariorum Melitenfium cap. 7. pag. 26. pramittimus generalia queque

3. com-

3. communia funt tribus Classibus . Omnes illi, qui cupiunt ad hanc Re. ligionem Hierofolymitanam admitti. five in gradu Militis, five Capellani, aut Servientis Armorum, pollere debent infrascriptis qualitatibus, ultra. probationem, quod ille pretendens fit natus intra limites Lingue illius , aut Prioratus, in quo petit recipi, ut late dicemus infra in S. Nune re liquum eft: & primo scilicet, debent este legitimi , sicuti przscribit Seasusum tit. 2. Del Ricevimento de' Fra zelli n. s. ibi - Statuimo, che niuno da qui innanzi sia ricevuto alla Pro fessione, il quale sis nato fuori di legitimo matrimonio , e da Padri non legitimi . Et aliud Statutum fub ma. gno Magistro Alofio de VVignacourt, post Ordinationem Capitularem an. no 1631. Tit. 2. Del Ricevimento n. 16. ibi .- Scarnimo , che nell'avveni. re non fi riceva nell' Ordine nostro in grado di Cavaliere alcuno, che fii nato fuori di legitimo matrimonio. Bulla existens in fine Statutorum juxta impressionem in Burgo Novo in Marchionatu di Roccaforte 1719. pag. 29. Magnus Prior Cara. vita in Compendio Alphabetico Sta. tutorum Ordinis in verbo Illegisimi, Legisimi, & in verbo R:cevimento. Quz Statuta limitantur in Filiis Co mitum, aut Dominorum majoris Gradus, & tituli, ut subditur in. praallegato Statuto Tit. 2. Del Rice.

mitum, aut Dominorum majoris Gradus, & tituli, ut subditur inpraallegato Statuso Tit. 2. Del Ricevimento de' Fratelli n. 5. Qui Filli Comitum, aut Dominorum Majoris Gradus, & Tituli natt sint ex Patte, Avo, & Proavo Paterno Seculari, & iidem sint Comites, aut Domini majoris Gradus, & tituli: d Statutum n. 6. & sint ex Matre ingenua, hoc est libera, & non ex Stippe, & servili conditione: idem supra allegatum Statutum n. 7.

Verum memoratum Statutum fub magno Magistro Vvignacours magis arcte loquitur, decernens, quod limitatio Regula procedat folum in Filiis Regum, & Principum abfolut torum, ut videte est in d. Statuno n. 16. ibi - eccesto i figliuoli delli Regi, e Principi affolusi, o fino Sovrani folamente, escindendo susti gli altri figli illegisimi, anco de Duchi, e Pari di Francia, e Grandi di Spagna.

Hac tamen limitatio non habet locum in Lingua Alemaniæ, in qua 4. juxta d. Ordinationem d. Tit. 2. Del Ricevimento n. 17. ftatuitur, qued juxta laudabilem, & antiquam con. suetudinem, ab immemorabili tempore in prafata Lingua observatam, ne quis pænitus in ipfa venerabili Lingua, recipi poffit, qui fit extra matrimonium natus, etiam fi fuerit cujuscumque Supremi Principis Fi. lius; omnes enim nosbos non legisia me nates à pradicta Venerabili Lin. gua perpetuo exclusos ese voluerunt ... & tradit d. Compendium Alphabeti. cum Statutorum in d. Verbo Illegitimi & Legitimi, & in verbo Ricevi-

Caterum in Ordine Hierofolymitano prohibetur quacumque dispensatio su5, per d. desectu Illegatimitatis, ut in
d. Ord. Capitalari d. Tom. 2. n.
18. in d. Compensio Alphabetico Statutorum in d. Verbo Illegisimi, de
Legisimi, as in Verbo Receptio.

Vide notrum Discursum De Filiis Legitimis, & Naturalibus Tom. 3. Licet sine Nobilitatis, & Legitimitatis

Probationibus nemo ad hunc Ordinem 6. admittatur, ut damen limitatur, ut diximus, in Filiis Legitimis dei Dachi, e Pari di Francia, e Grandi di Spagna. juxta Refolutionem Coucilii 23. Februarii 1653. ab Incarnatione, de qua

Dia woody Google

## Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

de qua magnus Prior Garavita in Com. Alphabetico Statutorum in. Verbo Prove di Nobilia, e Legitimità. Secundo admitti pratendentes in quocumque ex tribus Gradibus, de bent elle puri sanguinis, hoc est sine macula, & fine ruga descenden. tiz a Judzis, Maranis, Saracenis, aut alus Mahumetanis, & fic in nullo gra. du Ascendentium, licet effent filii Co. mitum, five aliorum Principum: Sta. susum Tis. 2. Del Ricevimento n. 7. Ordinat. Capitularis Tit. 2. Del Ri. cevimento n. 16. Magnus Prior Catavita in Compendia Alphabetico Sta. sucorum verbo Purità, & Impurità,

W verbo Ricevimento. Alias nulla admittitur prafcriptio, vel lapfus temporis, fed omni tempore 7. nulla eilet Professio, & teneretur Habitum dimittere, ac omne restituere, quod a Religione recepisset; d. Ordinat. Capitul. sit. 2. de Recepsione Fratrum u. 16. Compend. Alphabeticum Statutorum in Verbo Purità, impurità, Licet enim elapso quinquennio nulla. qualtio moveri posit super ttatu, & receptione, vel gradu Antianitatis in quacumque ex tribus prædictis Clatlibus Militum, Capellanorum, & Servientium , ut disponit Statutum. Tit. 2, Del Ricevimento de Fratel. ls n. 25., G. in Ordinat, Capitular. cod. Tie. 2. Del Ricevimento de' Fra. zelli n. 15. id tamen limitatur quoad vitium originis à Judeis, Maranis, Saracenis, aut aliis Mahumeta. nis, respectu enim hujus vitii nulla currit prescriptio, & semper opponi poteit, & judicium ferri licitum eit, ut inquit d. Ordinatio Capitularis d. n. 15. Compendium Alphabeticum Stasusor, in Verba Purità, Impurità S. Non ammette prescrizione, & in Ver. bo Ricevimento , S. Ricevuta vert. e la Descendenza.

Neque pollent Lingux, nec Priores fu. per tali defectu dispensare, & de catero gratia nulla effet : d. Statutum n, 8. d. Ordinas, Tit. 2. Del Rice. vimento de Fratelli n. 16.

Vid:atur super prædictis noster Discurfus de' Puritate Sanguinis de Nobi-

litate tom. 3.

Tertio Pretendens admitti relicitur, fi in 8. also Ordine Professionem emisit; & si admitteretur, pottmodumque con. staret de Professione Religiosa in alio Ordine emissa, privatur Habitu abique fpe redeundi : Statutum tit. 2. del Ricevimento de' Fratelli n. 9., & 10. Compendium Alphabeticum Sta. susorum in Verbo Ricevimento.

Constat vero, quod anno 1656, quidam 9. Jesuita die 31. Januarii, qui solum tria vota emiserat, non autem Pro. fessionem, fuit admissus ad Religio-

nem Hierosolymitanam.

Quarto excluditur ille , qui Matrimo. nium confumavit carnali copula, ut 10. In Statuto tis. 2. Del Ricevimento Sub n. t. pag. 7. n. tt. & in Compendio Alphabetica Statutorum in Verbo Ma. trimenio . O in Verbo Ricevimento . Es in Ordinas, sis, 2, in Interrogatoriis pro Lingua Isalia n. 9.

Imo cautum habetur in Statuto tit. 14. Delle Commende sub n. 6. quod Chi averà Figliuali, non possa conseguire Beni dell' Ordine noftro, ibi . Gle fato determinato, che il Fratello, il quale prima ch'entraffe nell' Ordine noftre, abbia bannea Moglie, e di lei bubbia generati Figlinoli, i quali dopo che egli anrà fatta professione, & al tempa della pramegione fiano ancora via vi, non possi in modo alcuno otrenere, & avere l' aminifiratione de Priorati della Caftellania d' Empofta, e delle Baglive, o fiano Commende. Quinto non est recipiendus, qui vixit stelerasamente e malvaggiamente: StaIt tatam Tit. 2. del Ricevimento n. 12. Compendium Alphabeticum Sta. ester, in verbo Ricevimento S. Quinto mon baver viffuto : fed debet recipiendus effe Di buoni costumi ornato: Statutum Tit. 2. Del Ricevimento de Fratelli u. 16.

N.que ille, qui Homicidium comisit: d. Statutum d. n. 12. d. Compend. Alphaverseum Statutorum in Verbo Homesdie, & in Verbo Ricevimento S. Ouizes wou aver commeffo .

Unde conflat ex Sententia Criminali 15. Junii 1720. quod juxta hoc Statutum excluses fuit Novitius, co quia cri. minaliter contra eum processerat Auditor Camera Apollolica ante fuam

receptionem in Ordine .

Quod intelligendum est de Homicidio illicito, & peccaminolo, juxta Do-Atinam Sacrez de Religione som. 4. Trad. 10. lib. 2. cap. 1. quem alle. gat , & fequitur d. maguns Prior Ca. ravisa in d. Compendio Alphabetico Statutorom d. Verbo Ricevimento S. E s'intende .

Atque ita non comprehenditur Homi, cidium casuale fine culpa.

Neque Homicidium ad proprix vite 12. defensam commissum cum moderamine inculpatz Tutelz, ut in individuo adducta Resolutione Conci. lis Ordinis 23. Novembris 1649. fubdit d. Compendium Alphabericum Sta. susorum in Verba Ricevimento verf. R cosi .

Sexto repellitur ille, qui è preseguitato dalla Giuftigia per qualche misfatto: 12. Ordinatio Capitularis Tit. 2. Del Recevemento de Fratelli in Interro gatoriis pro Isalis n. 8. d. Compen dium Alphabesicum Statutorum in. Verbe Ricevimento S. Sefto non effer perfeguisato: ideoque adeit Sententia Criminalis 15. Junii 1620. vigore cujus ad formani Statuti exclusus

fuir quidera Novitius, contra quem in Tribunali Auditoris Camera instructum fuerat ludicium.

Septimo repelatur a confecutione Habitus qui a Tubunali Sacre inquilitio. nis condemnatus fuit ad d. f.rendum Panitentie Habitum, qui in Lufita, nia dicitur di San Bennitto: Statu. tum Tit. 18. Delle Prob bizioni, e delle Pene n. 34. ubi iubditur - e bavendolo, non lo possino portare -Compena: am Alphabeticum Statuto. rum verbo Ricevimento S. Nan ef. fer flato .

Octavo repellitur ille, qui debitis eft . grauatus : Statutum Tit. 2. Del Ricevimento de' Fratelli n. 11., & in

14. Ordinas. Capitalari codem Tit, 2. del Ricevimento de' Fratelli n. 22. Compendium Alphabeticum Statuter. in verbo R.cevimento S. Ostavo non effer aggravato.

Nono non admittitur ad Habitum in Gradu Militis ille, qui Bona Reli-

15. gionis occupavit, vel illius Patres, & Matres, & fic nemo ex quatuor Families occupavit Bona eius Religionis, Terras, Pradia, Jurisdictiones, aliasve res, nisi prius illa Bona, resque rettituerit, super quibus Com. millarii fe diligenter d beat informa. re: Statutum Tit. 2. Del Riceri. mento de' Fratelli n. 42. & in Ordinat. codem Tit. 2, del Ricevimento 14. Compendium Alphabeticum. Statutorum in Verbo Ricevimento S. Nono non occupar egli: ubi, quod non prohibetur Commissio ad faciendum probationes, sed prohibetur Receptio ad Habitum.

Decimo, qui recipi poltulat in quocum. que ex dd. tribus Gradibus, debet esse 16. fanus corpore, & mente, apruf. que laboribus: Statutum Tit. 2. Del Ricevimento de' Fratelli n 16. ibi gagliardo, e ben composto di corpo,

& atto alle fatiche, di prosperosa sanstà, de sano enselletto, e de buone co. fumi ornato: Ordinat. Capitularis Tit. 2. m. 32. Compendium Alphabesieum Statutor, in verbo Ricevimento. Ideoque in Statuto pufilli, & ut dicitur Nani, non recipuntur: Ordinat. Capitularis Tis. 2, del Ricevimento de Fratelli n. 34. Compendium Al. phabeticum Statutor, in Verbo Rice-

vimento S. Che però.

Et precise agentes de Classe Equitum, 17. qui in gradu Militum ex Juttitia ad Habitum Religionis Hierofolymi. tane admitti pretendit, preter superius recensita, que ut pradiximus, communia funt omnibus Classibus, ut fupra a n. 3. cum fegg. talis prætendens, obtenta deputatione Com missariorum coram ipsis successive pro bare tenetur authentice generofam Nobilitatem Nominis, & Armorum qua, tuor Familiarum, seu laterum, Patris feilicet, Aviz Paterna, Matris, & A. viz Maternz; inquit enim Statutum Del Ricevimento de' Fratelli tit, 2. n. 17. quod probare tenetur - Effere nato di Padri sali, che di nome, e di Armi fino nobili: ubi in Apottilla marginali Subjungit, quod in Textu latino, loco premista dictionis Parris, dicitur Parensibus; sub quo Vocabulo, juxtadeclarationem habitam à Joanne de Omedes, qui electus fuit magnus Magitter die 20. Octobris 1536. 0butque 7. Septembris anno 1553. intelliguntur Pater, Mater, Avi, & Aviz ex latere Paterno, & Materno, dictaque declaratio habetur in calce Statutorum fub tit. 19 Della fignifi cagione delle parole n. 37. per hac viba - Nelle prove de Fratelli Cavalieri, fosso nome di Parenti, s'insendono il Padre, gli Avi, e le Ave Paterni, e Materni. Quod etiam. concordat cum dispositione legali, &

recepta Jurisconsultorum conclusione. juxta quam Parenses dicuntur Afcen. dentes utriusque fexus in infinitum : non autem solummodo ad Tritavum: ad Textum in l. Appellatione ff. de. verborum, & Rer. fignificatione, &

de quibus etiam infra.

Quz quidem Nobilitas debet esse generofa Nobilitas, ita ut universainter, & ubique locorum, pro Nobili reputetur fine vilium Artium miftura : Ordinatio Capitularis Tit. 2. Del Ricevimento de' Fratelli n. 7. Compen. dium Alphabeticum Statutorum in. Verbo Nobilsa S. La Nobilsa dell' Or. dine . Emus clar. me. Petra ad Confis. 2. Anastafii II. n. 31. Card. de Luca de Regular, Dife. 61 n. 1.

Et fane, ita probanda est Nobilitas, juxta diftinctum numerum annorum, atque Ascendentium, & Familiarum, ut mandat Statueum Ordinis : Compendium Alphabeticum Statutorum. bujus Ordinis in verbo Nobilsà .

Imo quoad Linguam nostram Italicam probanda est d. Nobilitas Nominis & Armorum: unde Commissariis datur pro Italis peculiaris Inftructio edita in Capitulo Generali anno 1621. que registrata ett in prefenti Discur-

fu fub fett. 7.

Et hac Generola Nobilitas Nominis, & Aimorum per cursum bis centum. annorum in quolibet ex quatuor lateribus concludenter quoad Italos probanda eit, juxta inconcussam etiam praxim, de qua Micaleff in fum. Equit. Hierofolymitanorum in Verbo Nebilicar n. fin., laudatus Dominus Card Petra ad Conft. Apoftel. tom. 2. pag. 57. n. 30., & pag. 60. n. 41. Prior Caravita ad Conflis. equidem Religionis Hierofolymitana sit. 2. cap. 3., & plena funt Sacra Rora Decisionum Volumina , nt in Dec. 112. cor, Cavaler. in Affifien. Habitus 28. Ju28. Junii 1717. S. Non desiderabatur cor. bo. me. Foscaro, In Melevitana Habitus 12. Aprilis 1720. S. Spettasis cor R. P. D. Herrera & in Nea. polisana seu Melevitana Habitus 11. Decembris 1724. S. Siguidem cor bo. me. Cerro, & in Melevitana seu Crosonen. Habitus 16. Maii 1729. S. Esemim cor. Cintio.

Quoad alias Linguas, hoc est Nationes, 18, non est par in singulis probatio No bilitatis, sed servanda est methodus, quam præseribunt stabismenta, que per extensum in sect. VII. transcribimus in præsent Discursu, ubi patet agi de Populis Cataloniz Majoricensibus, Alemanis Provincialibus trium Linguarum Galliz, hoc est Provinciz Alverniz, & Francie, Italia, Cattelle, & Legionis, ac Portugalliz.

Certum tamen eft, quod excepta Lingua Italica ( in qua, ut pramifimus, requiritur Nobilitas bis centum annorum ) in omnibus aliis Linguis necessaria est in quatuor Familiis Nobilitatis probatio per annos faltema centum, una cum Armis, & Infiguibus Familiarum, cum earum in di. Ais quatuor Familiis ufu, per dicta. Testium, vel per Scripturas authenticas comprobata: proinde exhiberi debent in Processu graphice depicta, cum suis distinctis coloribus, ut dif ponit Ordinatio Capituli Generalis anno 1631. registrata in Ordinario. bus d. Capital, Tit. 2. Del Ricervimento de' Fratelli n. 11. Compen. dium Alphabeticum Statutorum in Verbo Armi S. Sendo, & in verbo Nobiltà, & repetimus infra Sett. 7. fab n. Is.

In Lingua Alemanix Probationes Nobi 19 litatis pro Fratribus Militibus fiunt non modo juxta Arboris delineatio nem à Capitulo Provinciali alias transmissam, verum etiam, quod ipsx Probationes extendantur, & fieri debeant etiam pro sexdecim lateribus Aviarum, juxta antiquam, & laudabilem consuetudinem ejusdem Venerabilis Prioratus: sic habetur in d. Ordinas. Capirulari 163 t. del Ricevimento de Fratelli n. 52.

Cumque pari methodo per sexdecim latera probanda sit Nobilitas ab Equitibus Ordinis Theutonici, ideirco Schessita Arboris Genealogicz cum pradictis sexdecim Lateribus habentur apud Raymundum Duellium in. Historia Ordinis Equitum Theutonicorum impress. Vienna penes Petrum Quarta à pag. 1. cum seq. refett XXIV. Tabulas Stemmatologicas Insegnium quaramdam Familiarum ordine Alphabetico, & insta reseimus.

Bene, & sapienter in omni hujus Ordinis Statutorum parte exprimitur, Familias dicto Ordini adscribendas, esse debere Nobiles Nominis, & Armo, rum, hoc est vere Nobiles; per dictionem figuidem Nominis intelligitur Familia suum habens Cognomen, & per dictionem Armorum, intelligitur Familia stemma Gentilitium habens, nam licet per usum, vel abusum, paffim hodie inditinctim Nobiles, & non Nobiles, Nomen, & Arma deferant, ut notat Augustinus Paradife in [no Atenea dell' Uomo Nobile in novam formam redacto fub titulo - Raccolta di Notigie Storiche Legali, e Morali Tomo quarto Parte quarta cap. 7. pag. 313., & feq juxia imprefs. Ferrarien. fumptibus Societatis 1740. Qui tamen generalis ufus inditinctima

Qui tamen generalis usus indistintimus habendi cognomen, & Arma, quo- ad ignobiles, non placet disto Augafino Paradifi. loco superius allegato Par, quarra cap. 7, à pap. 3 to cum seqq, ubi concludit, quod talia Arma vocari non debent Arma Gentilitia;

Certum

## 192 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milir.

Certum est apud omnes, quod vera. Noblitas non datur fine Cognomine, & Armis, hoc est, ut diximus, Gentlitto Stemmate, ut prosequitur laudatus Parādifus, ubi supra.

Hinc in omnibus fere Militarium Equeitrium Religionum Statutis cautum ett, ut Candidatus probare teneatur Nobilitatem Nominis, & Armotum, ficut videre licet in noitins Difeutibus etiam in præfenti Volumine, in quibus Statutis injungitur, ut Familiarum Stemata exhibuantur graphice deferipta, fujifque difiindă coloribus.

Qui usus exprimendi cum dichis vocabulis Nobilitates Nominis, & Armorum, ac exhibendi in Processibus Arma graphice picta, desumptus fortaile fuit à moribus, qui antiquis temporibus fervabantur. Ut enim quis admitteretur ad Haitiludia, & Forneamenta & ut Nos dicimus, Giofre, e Tornei, oitendere tenebatur, eile. Nobilem verz Nobilitatis, & fuper hoc juridica Documenta ottendere. Mediante itaque fonitu , ut dicunt, del Corno, le prasentabat, ut vocant Al Maeftro del Campo, & aliis Offi cialibus in loco ceitaminis, ut ajunt Ligga, & exhibebat Arma cums ommbus ornamentis, que omnia fpatio trium , vel quatuor dierum remanchant exposita, ut Mulieres Nobiles, quas dicimus Dame, illa inspicerent: quod si aliqua Nobilis Mu. lier illa tangeret, declarata rema. nebat Protetrix illius , cujus erant Arma: Porrò expositio in dicto loco publico Armorum dicebatur, Far di Finestra. Recognitis ergo pro solidis dictis Probationibus, & Armis, nomina Pretendentium Tubis publicabantur, & corum Arma appensa locabantur codem loco Della Lizza; & ita constat, cur vera, & probata Nobilitas dicatur Nobilitas Nominis, & Armorum, & suis picta coloribus Stemmata apponantur in Processibus probationum pro consequendo Habriu Equettii, ad tiadita per Augustiumm Paradist di tuma 4. Par quarta cap. 7. n. 10. pag. 212. & sag.

Et modo in Voluminibus pixlo donatis cum non polliri Stemmata pingi diftinches coioribus, hine Audores apponunt Stemmata Gentilitia, nigro quidem colore extenda, fed juxta Regulas, quas tradunt iidem Scriptores, qui Araldici appellantur, hoc est formantur Stemmata cum lineis diversimode duclis, ac cum Punchis, & per lineas, & Puncha pixdicha indicantur colores Stemmatum, de quibus Regulis Nos loquenur in Tabula fignata n. r. ponenda in fine hujus voluminis, in qua exprimetur etiam forma cujufcumque Crucis.

Quemadmodum in fecunda Tabula dabitur forma ornamentorum ipforum Stemmatum juxta Graduum diftin-

Cœterum Schema Arboris Genealogicz per quatuor latera formatur, ut fequitur.

Tomus Secundus Difeurfus CXXVIII. Sect. V. 193 COSCO COSCOS LOSEOSEOSEOR Jo.Baptifta. 5 Moratinus . § Petrus Pavlus Joannes . neascascas? במשפת במיבים ozoozo Zaszaszasz PERSONAL PROPERTY קסססססססס Thomas. Joseph. Thomas. Rainerius . 9 Eastarana 9 case assas easeaseaseas CONCO CONCO caseas caseas Bartholomeus & Jo. Baptifta. Franciscus . 6 Lelius. Consession S ישטים במספים हेळाडळाडळाडळाडे postocococo R DO DO DO DO R Antonius Toleph . Alexander . [acobus . Torelli. 000000000000 Bartholomeus Margharita. Catharina Franciscus Albicini. Torelli . Monfignani .. Moratini. Maria Christina Monsignani. Jacobus Moratini . Valerianus Joannes Moratini. Prztendens .. 

## 394 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest, & Milit.

Quo vero ad formandam Arborem Genealogicam

per sexdecim latera, juxta morem

Lingua Teuthonica hic datur alterum Schema;

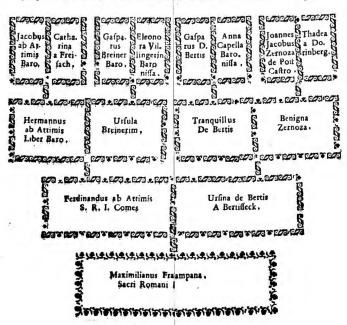

Nune

Nunc loquamur de petente admitti in. 20. Claffem Fratrum Capellanorum . Duplex autem est Capellanorum Gra. dus; alii quippe junt Capellani Con. ventuales, ain Capellani obedientie, hoc est Sacerdotes recepti pro fervitio Ecclesiarum Commendarum: Sta sus. Ordinis tit. 2. n. 2., & 29. Del Ricevimento de' Fratelli : d. Prior Ca. ravita in Compendio Alphabetito Sta. tutarum in Verbo Capellani .

Capellani ergo Conventuales dicuntur Fratres Capellani ex justitia, quia fa-21. ciunt probationes juxta prafcriptum Statutorum, ad ea que tradit Pater Philippus Bonannus in Casalogo Or.

dinum Equeffrium.

Dicti Fratres Capellani, cum per Urbem incedunt, ut coteri Ecclefialici induti funt; folummodo cos diftinguit .. Habitus Ordinis , qui ut dizimus , in delatione Crucis octogona ex tela alba consistit, quam Crucem deferunt affutam parti finiftre Vettis, feu Pallii; in Ecclesia autem Rochettum, ut dicitur, ex tela alba, & antiquitus fuper eundem defere bant Mozettam, ut vocant, nigri coloris, in qua Crux antedicta aderat : fed tempore magni Magistri Raymundi de Perellos de Rocafult fa. me. Clemens Papa XI. ad preces dicti magni Magistri indulsit fexaginta Capellanis dicti Ordinis fa. cultatem gestandi d. Mozettam violacei coloris, cujus Fimbrie rubro terminantur, cum Bireto Sacerdotali. ut tradunt Pater Philippus Bonannus in Catalogo Ord. Eq. n. 62. Collettor Gallus d. Tom. 2; pag. 235. d. Pa. ter Joseph Franciscus Fontana Cong. Matris Dei Mediolanenfis in d. fna Hiftoria amnium Ordinam Gallica lingua feripsa, & per eundem in Ita licum Idioma translata Tom. 3. cap. fem Typis Josephi Salani 1738. qui Scriptores Bonannus, & Collector Gale lus referunt etiam figuram d. Equi. tis Melitenfis Ecclefiaitici ex d. Claffe Capellanorum cum dicta Vette induti .

Dictus autem Colleffor Gallus, & d. Pater Fontana fubdunt', quod prznominati antedicto Privilegio Clemen. tis XI. utuntur folum illi, qui Melitz resident, non extra, quodque cumaliqui in Galliarum Regno adhibere voluerint, illis fe opposuit Archiepifcopus Aquenfis, vulgo Aix in Provincia, vulgo Provence.

Sane qui in hac Religione; admitti cu-22. pit in quocumque Gradu Capella. norum, necelle elt verificentur in illa requifita, que superius enumeravi mus à S. Verum ut Commiffarii cum

Cautum fuit in Generali Capitulo habito 23. anno 1631. quod non poffent recipi Sacerdotes, Diaconi. & Subdiaco. ni, ufque ad proximum Capitulum Generale, fed folum Clerici ufque ad numerum viginti unius, qui non funt ztate minores decem annorum, nec majores quindecim, quos inter feptem fint Gilli , quinque Itali , fex Hifpani , tres Alemani , dummodo nati fint intra limites lin. guz, in qua recipiende funt, ut in-Capitulari Ordinatione Tis 2. Del Recevimento n. 45., & 53. Compendium Alphabeticum Statutorum in. Verbo Capellani; neque poilunt ad Sacros Ordines promoveri, nifi completo anno vigetimo, ut difponunt etiam Canonicz Constitutiones.

Ouod fi non fint capaces Sacerdotii, 24. reducantur ad ftatum Fratrum Servientium, ut in Ordinatione Capitulari tit. 3. Della Chiefa n. 20. Compendium Alphabeticum Statutorum in Verbo Capellani S. E fe non fono ea-

paci .

Suf-

Suffultus prædictis Requifitis, petens ad-25. mitti ad Gradum Capcilani Conventualis, ut Voti compos fiat, adire debet Priorem, & Capitulum Provinciale, vel Allemblaam, intra cu jus limites natus eft , & obtinere ab eis Commmidarios pro conficiendis Probationibus ad eorundem receptionem necessariis, juxta Statutum tit. 2. Del Ricevimento de Fratella n. 19. 20. @ 21. Potro Commillatii ad Probationes conficiendas debent 26. deputari juxta methodum traditam superius, ubi egimus de Commillariis abtinendis pro confectione Probationum pro Militibus .

Quippe, uec in receptione Cappellano, rum, nec Servientium Armorum po, tett concedi Gratia de Limilibus, hoc expresse ventum est in superius adducta Ordinatione Capitali Generalis sub tis. 2. Del Ricey monto de Frastelli n. 45. Compendium Alphibe. ticum Statutorum in Verbo Limiti.

Cont dis Probationibus, debent prz. 27, fentari Capitulo, aut Alfembles, ut legartur, approbentur, vel reiteintur, ac tandem transmitti debent Mehtam in Conventu, folemnibus, & authenticis Instrumentis ad formam Statutorum superius allegatorum.

Probationes autem specifice pro admis-18. sone corundem Cappelanorumaseri debent super corum Legitimitate, & insimul, quod corum Avi, & Avix Paterni, & Materin nati sine ex legitimo Matrimonio, ut disponi tur in d. Statuse tis, 2. Del Ricewimento de' Fratelli n. 18., & latius in Ordinatione Captellari anno 1631, sis, 3. Del Ricevimento de' Fratelli n. 43., at in Compendio Alphabesico Statusorum in werbo Capellani S. Provano i Requisiti vers serios de allegasa Dec. 674, corum Pamphilio Dec. 614, corum Manganedi, sismat eadem Rota Dec, 184. n. 2. cer.

Probati debet natos effe ex Parentibus 29, probis, & honoratis, & effe verfatos in officies liberalibus, nulli unquam in vin exercitio ferviffe, neque iplos, neque fuos Parentes; hoc ett Patrem, & Matrem propriis manibus laboraile in fordidis Artibus, & mecanicis, ut loquitur Statutum d. Tit. 2. Del Ricevimento de Fratelli n. 18. Ordinatio Capituli Generalis Tit, 2, Del Ricevimento de Fratelli u. 42. . & in. Compendio Alphabetico Statutorum in verbo Capellani Conventuali : Emitensiffimus Petra ad Conflitutiones Apoficias Tom. 2. ad Confistut. 2. Anaftufit Quarti fett. 2. fub n. 31. Rot. cor, l'amphilio Dec. 654. ibiq. Addis. 8, 10,

Excipiuntur tamen illi, qui vel in Ar-30. mis, aut in honoratis fervitiis, favore Ordinis infignes se reddiderunt: Statutum L.b. 2. Del Risenimenso de Fratelli n. 18.

Et quod in Fratribus Capellanis suffi-31. ciat Nobilitas patricularis locus inquo ortum habuerunt: d. Eminansis simus Pessa ad d. Constit. 2. Anashasis IV. sett. 2. sub n. 3 r. in Discursu enim de Nobilitate discrimen ottesidimus inter Nobilitatem Generosum, que universalis dicitur, & simplicèm Nobilitatem localem.

Debet ettam prius per Assembleam Ca32. pellanorum approbari, & de ejuş
susticientia cognosci, pro qua approbatione sustici, quod tres partes
Assemblea talem acceptaverint, &
judicaverint habilem, & idoneum,
& susticientem, & alia quarta Pars
distentiens non potest talem impedire, sed pro acceptato; & admisso
habetur, juxta allegatam Ordinasionium
d. Capitali Generalis anno 1631, vis.
2. Del Ricevimento de Fracelli m 42.

Compendium Alphabesicum Statutorum in Verbo Capellani,

Hec autem approbatio d. Assemblaz cum 33. tribus quartis Vororum, non requiritur, nisi pro sufficientia Litterarum, & Cantus dumtaxat, ut Prior Caravisa in d. Compendio Alphabetico Seatu torum is Verbo Capellans vers. Dewone essere approvasi, os cum Michaele, in Verbo Capellanus, ac d. Caravita super Status, de recept. Frair. cap. t. simut Rota d. Decis. 1084. n. 19. cor. bo. me. Lancesta.

Hinc à rejectione facta per dictam Af
34. femblizam quoad Litteraturam, &
Cantum datur Appellatio, & quidem
ad Concilium Ordinarium; nam cum
memorata Ordinario Capirali Gene
ralis d, sit. 2. Del Recevimento de
Fratelli n. 41. exquirens approbatio
nem Affemblez, ulterius non progrediatur, cenfetur cafum tejectionis
reliquisse sub Juris dispositione, qua
attenta, cuique licet appellare ab injusta reprobatione, ut apposite relatis

exemplis, in puncto ratiocinatur

Rot. d. Desis. 1084. n. 17., & seqq.

Reliquum est, ut aliqua notabilia recenseamus quoad Capellanos obeso, dientiz, qui ut antecedenter innuimus, considerantur, & habentur velutiuniti, & additi Classi Capellanorum Conventualium, ut bene monet praallegatus Austor Anonymus, Eques tamen Professus in Religione Hierofo lymitana in suo Libello, cui Titulus - Breve parsiculare Istrugione del Sa ro Ordino Militare degli Ospitalari, desto boggidd di Malas impress. Rasavuis Typir Jaseph Comino 1714. cap. 7.

Ex Capellanis obedientix, alii funt Capel-36. lani obedientig Magistralis, alii Prioralis, Magistralis obedientiz Capella, norum receptio fit mediante S. Sedis Apostolicz dispensatione: cum enim in Ordinatione Capitulari Tis. 2. 18, 14, prohibitum fuertt indulgere Gratias delationis Hibitus obedientig contra formam Statuti, delique Capellani minime comprehendantur in ullo ex tribus Gradibus, quibus Ordo Hierofolymitanus contat si 12, 26 equitur, quod nonnili Apoltolica Stdis autoritate recipi polifit, ut ratiocinatur d. Compondium Alphabeticum Statutorum in verbo Capellani S. Capellani di Obedienza Magistrale.

Necelle est autem, ut Admittendus probet requistra necessaria, & ad confi-37, ciendum hujusmodi Probationes magnus Magitter duos Commissarios deputat in Conventu, & unum soluntaextra Conventum, ut notat d. Compendium Alphabeticum Seaturorum in verbo Capellani S. Capellani d.

Obedienza, vers per prova. Requifica autem probanda, funt Legitimitas, quod originem a judzis, 28. Infidelibus, & Saracenis non trahat, quod non mecanicam exercuerit artem, quod in alieno Ordine Profes. fionem non emiferit, quod non comiferit homicidium, quod non vixerie scelerate, per copulam carnalem quod non confumaverit Matrimonium. quod non fit zre alieno gravatus: d. Ordin, Capital, Tit. 2. del Ricevimento u. 14. d. Compendeum Alphabeticum Statutorum in verbo Capellano S. Capellana di obedienza Magi-Arale .

Debet folvere pro Paffagio feuta cen-39. tum auri de Tarenis quatuordecim: d. Ordinatia Capitalario bis, 2. Del

pelRiceruimento m. 15.
rioPrioralis vero obedientio Capellani ,
ella, ut jam parmifimus, funt Sacerdotes
edis 40. recepti pro fervitio Ecclefiarum
nim Commendatum, Pollete itti debent
Dd d 2 quali-

District by Google

qualitatibus, quas referemus, easque juttificare antequam admitiantur. Por 10 requisita sunt pene eadem, qua necessaria sunt pro admitsone Capellanorum Conventualium, qua superius retulimus, hoc solum excepro, quod itti Capellani obedientia, ultra propriam legitimitatem, non tenentur probare Avorum, & Aviarum legitimitatem, prout illam probates appropriam legitimitatem.

41. bate tenentut Fratres Capellani Conventuales, vigore allegatz Ordinationis Capitularis Tie. 2. Del Ricevi,
menso de' Fraselli n. 43. Hec quippe Capitularis Ordinatio folum loquitut de Capellanis Conventualibus, & ita fervat Religio, ut ad,
vertit d. Prior Caravisa in Compendio Alphabesico Seatusorum in verbo Capellani & Provano i requifiti.

Particulariter itaque dicti Capillani obedientig debent probare, non exer-42. cuille artem mecanicam, juxta Re solutionem Capituli Equitum 6. No vembris 1641. quam allegat d. Com. pendium Alphabeticum Statutorum in Verbo Capellani S. Provano i Requifisi verf. Loro requifiti . D. bent eile. Saccidotes bona probatzque vitz, ac morum , debentque ab corum Ordi. name approbari : d. Ordinatio Capi sularis sis. 2. Del Ricevimento de' Fruselli n. 44. d. Campendium Alpha. betieum Statutorum in d. Verbo Ca pellant S. Provano i requifitt werf. Effer Sacerdoti .

Qua proptet declarata suit nulla proses 43. sio salta Capellano ob dientiz in Commenda Marsalo a veluti emissade tempore, quo ipse etat excommunicatus, ut constat ex Decreto to. Ja lii 1630.

De tacita Professione horum Capella-44. norum obedienum Prioralis, illamque emistam fuisse, late agit, &t ottendit Rosa im Desir 324. 2. 14. res. Notsndum, quod Frattum Capellanorum 45. obedientix Prioralis spolium spectat ad Commendatorem, ne'sui Priorati Bagliaggi, e Commende averanno avuso lo Staggio, o sia Residenza, ut loqui tut Statatum del commun Tesoro sic. 5. m. 30. Compendium Alphabeticum. Seatator, in Verbo Cappellani vars. Il loro spogito.

Et quod Frater Capellanus obedientis 46. professus in Religione Hierosonymi, tana, ex Statuto Religionis tenetur reservare bona Commendatori Commendz, cui inserviebat, ut plenesismat Ros. d. Decir. 334. p. 14. rec.

Equitum, & Capellanorum obedientiz 47. Magitralis, qui fuerunt admissi cum facultate Apostolica, sine quapio non receptis habentur, spolia ex consuetudine spectant ad magnum. Magitrum: Compendiam Scatuserum in Verbo Spoglio.

Tertia Classis eit Servientium Atmo-48. rum; ergo agamus de petente admitti in Classem Servientium, que Classis bifarie dividitur, in Servientes nempe Armorum, & Servientes Officii, ut videre eit in Starnes Del Ricervimento de' Fratelli tit. 2, n. 2. 1bi Serventi d' Arme , cioè ricevati in-Convento, e Serventi di Staggio, o: fia Ufficio: & tradit Pater Andreas , Mendo de Ordinib. Milit. Difq. a. quaft. 5. n. 114. Pater Bonaums in Cataloga Ordin. Equeft. n. 61. An. Ster Anonymus in Libello - Breve parsicolare Iftrugione del Sagro Ordine Militare degli Ofpitalari cap. 7. pag. 25.

Ceterum Servientes Officii, & ut vo-49. cant Frati di Staggio, fuerunt ponitus extincti in Ordine Hierofolymitano, vigore Decreti editi in Capitulo Generali habito tempore magni Magiltri Antonii de Paola anno 1631. & registrati fab Tit. Del Recruimento de'

Fra.

Fratelli tit. 2, n. 3. Compendium. Alphabesicum Statutorum in Verbo Serventi

Servientium Armorum receptio in Lingua Italica prohibita fuit in Capitulo Ge50. nerali tento anno 1631. usque ad aliud proximum Generale Capitulum, ficuti legitur in Ordinationibus memorati Capituli Generalis sub tit. 2. del Ricevimento dei Fratelli n. 25. Compendium Alphabeticum Statusorum in Verbo Servienti S. In Italia.
Ut autem quis admittatur ad Gradum

Servientis Armorum, debet juttifica 

şuz late superius enumeravimus, debetque obtinere deputationem Com.
millariorum, eo modo & forma,
quam supra exposumus, agendo de
Commissaria ad saciendum Probationes pro Capellanis Conventualibus:
aque ita in hulla Lingua recipi debent, nis nati sint intra limites
Lingua, aut Prioratus. in quo petunt
admitti: Ordinas, Capissrais d. sis,
2. n. 45. Del Ricevimento de' Fratel
li: Compendium Alphabeticum Statas
Forum in Verbo Limiti, & Verbo

Servienti.
Neque Capellanis, ac Servientibus Armorum concedi potett Gratia de Limitibus: Ordinasio Capesularis d. sis. 2, del Ricenimento de Fratelli n. 45, d. Compendium Alphabesicum Ssasutorum in Verbo Limiti, & in Verbo Serviensi S. E in veruna Lingua, In Capesulo Generali babito anno 1552, de quo Parse Secunda fol. 26. fit mentio Frateis Servientis recepti fimentio Frateis Servientis recepti fi

ne limitibus.
Debent etiam probare legitime natos
eile di Padri da bene. E onorati, ed
32. estre pratici ed esercisati in Uffici Liberali, non baver mai servico
ad alcuno, e non baver mai, ne egli,
me son Radri, cioi Padre je Madre

con le proprie mani lavorato in sordide arsi e mecanible, eccetuando però coloro; che nell' Armi, overo in servigi onorati dell' Ordine nostro, si saranno segnalati, quemadmodum legitur in Stantio Tit. 2. Del Ricevumento de' Fratelli n. 18. cujus Sta, suti observatio iniungisar in Ordi. nat. Capitulari sub anno 1631. Tit. 2. Del R. cevimeoto de' Fratelli n. 43.

Insuper probare debent, quod étiam li loro Avi & Avie Paterni e Ma-53. terni fiino nati di legitimo Matrimonio: d. Ordinat. Cap tular. d. Tit. 2 Del Ricevimento De' Fratelli n.

Nemo potest recipi qui sit Descendens à Judzis, Maranis, Saracenis, Mahume-54, tanis, supri quo nulla unquam prossus prascriptio obitat: Ordinas. Capitularis Del Riceromento de Fratelli Tis. 2. n. 15, 67 16.

Ur diximus, ad suscipiendum Habitom in Gradum Militum, aut Capellano. 55: rum Conventualium, nemo admittitur extra Conventum; nemo pariter admittitur ad Habitum Servientum Armorum, & qui seus secerit, omnem antianitatem acquisitam perdit: sic statuit Ordinatio Capitular. d. Tis. 2, del Ricenjimento de Fratelli m. 12.

Hodie tamen conceditur ex Gratia: Capitulum quippe rurfus indulfit audo, ritatem Linguis, & Priotatibus nonnullas Gratias concedendi, concurrentibus duobus tertiis foffragiorum, ac confirmatione Concilu completi, quoties tamen concurrant li tre Quarsi de Voti di effo Configlio, alias concessa non intelligitur Gratia.

In admissione autem ad Professionem tam Capellanorum, quam Servientium Armorum, & Officii, nonornantur Insignibus Militaribus: fic

Cavetus

cavetur Statute fub Tit. Del Ricevimenso de' Fraselli Tie. 2, n. 3- 1bi Però i Capellani, i Serventi d' Arme, e d' Ufficso, non è necessario, ornar gli di tali Injegne Militari, e ciò non è in uso, ne è stato ardinato, mà senz' altro s' amestano alla Professio. ne nel grado loro. Vide Discurfum nostrum de Professione.

Crucem octangularem ex tela linea alba deferunt Servientes Armorum co 56. modo, & forma, quam deferunt Mi. lites, juxta ea que inferius tradimus in S. quoad Servientes. Unde nonsublittit, quod d. Cruci dempta sit pars superior, licet id scribat d. Abb. In. Ainianus Historie Cronologiche dell' Origine degl' Ordini Militari Parte Prima d. cap. 21. pag. 213. Bonan Bus m. 61. Nam liquet, quod difcuf fo Articulo in S. Rote Tribunali fuper magnitudine Crucis Servientium Armorum, ratione oftenfum. fuit, nullum adelle discrimen cum Cruce Militum, licut recognosci potelt ex subsequenti paragrafo.

Et patet ex Epittola, quam Vir No. bilis, & Patricius, Eques Frater Pa. 57. pirius Buffi Hierofolymitanz hujus Religionis Bajulivus ter emeritus feribit Domino Marchioni Andrex Albicino, Sanguine, & moribus revera viro Nobili, & Patricio, quique super hoc Puncto nottram ad petitionem Votum expostulaverat tenoris sequen, tis.

#### Illuftrift. Sig. Sig. e Pron. Col.

"P Offo con poche righe adempire " è compiacciuto comandarmi, per so-" disfare a cotelto Monfignore Vel-" coyo, che con molta ragione ha dubitato di quanto asseriscono il Giu-", ftiniani, & il Bonanni, circa la-

, forma della Croce di Tela, che " portano sù l' Abito li Serventi d' ,, Arme della mia Religione, men-, tre poffo dirle, effer la ftella, " che portano i Cavalieri di Giutti-, zia, onde non ho che aggiungere, , fe non rinovare a V. S. Illuttrif-., sima la mia devota osfervanza . " con la quale mi raffegno. Di V. S. Illuttriffima

Roma 43. Gennajo 1745.

Sig. March. Andrea Albicini Forli.

Dev. Obb. Serv. e Zio Fra Papirio Bali Buffi.

Dum hac scripta revidemus, secuto o. bitu Excellentissimi Domini Ducis Palumbara Cattellani Cattri Sancti Angeli de Urbe, in praclaro ejufdem Castellania munere successit die quarta Septembris currentis anni 1752, omnium plaulu prelaudatus Dominus Frater Papirius Buffi Bajulivus Hieroforymitanus, quem alias Sanctifimus Dominus nouer felicistime Regnans Benedictus Papa XIV. Coadiutorem constituerat sub anno 1747.

Servientes Armorum deferre possunt 58. Crucem ex ling albo, ea modo, & forma, quam fupra oftendimus; Crucem vero auream , aut deauratam geitare non pollunt fub pæna., si Commendatarius fuerit, amittendi fructus Commenda per biennium . toties quoties fuerit convictus, aplicandos communi Ærario, Frater Conventualis fuerit, sub pæna amittendi duos annos Antianitatis in favorem Filiorum Arnaldorum , ut legitur in Ordinationibus Capituli Generalis anno 1731. fub Tit. 2. Del Ricevimento n. 51, Delle Proibibizioni, e Pene Tis. 17. n. 25. ubi fub. ditur

ditur, quad magnus Magifter ufque ad proximum fuenrum Generale Capisulum ( assenço confensu per suam Emineutiam praftito ) licentiam de. ferendi Crucem auteam Fratribus Servientibus Armorum concedere nequeas .

D. bent verg iidem Servientes Armorum, quandocumque aliquem actum, 39. contractum , feu Inttrumentum i.

nierist, rogaverint, five hipulaverint, Gradum fuum exprimi facere, li cetque cuicumque Fratti Ordinis, qui invenerit contrafacientes, ca. pere informationem propria auctoritate, & certiores de ea facete ma gnum Magittrum, ac Concilium ut corum arbitrio puniantur : dd. Ordi nationes Capitali Generalis anna 1631. fub Tir. Delle Proibigioni, e Pene Tis. 17. n. 25. Compendium. Alphabeticum Statutor. in Verbo. Senvensi S. Devono.

Soient magni Magnitri decorare Fratres, Servientes Infigniis Militaribus, eof

66. que Equites Magittrales armare, tuncque deferre pollunt abique li-

tentia Ctucem auream.

Licet in Ordinationibus Capituli Generalis habite 1641, Tie. 7. Del Configlio n. 12. fuerit refolutum, quod Fratres, Capellani, ut diximus, & Servientes Armorum non habent Votum in Deliberationibus, que in linguis, & Prioratibus habentur in. materia probationum Nobilitatis, fed, folum Votum przftant Fratres E. quites, ut alias statuit Ordinatio Capituli Generalis habiti anno 1641. Tis. 7. Del Configlia n. 12.

Attamen dicta Ordinatio sublata fuit. & revocata, firmumque eit, Capella-61. nos, & Servientes Armorum fuperrevisione Probationum Nobilitatis in Linguis, & Prioratibus fuffragium, prz

flage, junta Decisionem. Sarra Rora

Parte 7. rec. Dec. 13. de qua meminit Compendium Alphabeticum Statusorum d. Ordinis Hierofolymisani compilatum per Priorem Caravitam in Verbo Prove di Nobilia, e Legitimità mers, Sopra le quali, meminitque ettam Apostilla marginalis appofita in d. Capitulari Ordinatione, juata compilationem, & impressionem. Statutorum novissimam in Burgo Novo anno 1718, Typis Antonit Scio. nici.

Ad conficiendos Rorulos Linguarum. pro Capitulo Generali, d putantur Tres Frattes Milites, & unus Frater Capellanus, aut Serviens: quo. veto ad approbationem corundem Ro. tulorum in Lingua, Fratribus, Capellanis, & Servientibus fas eit dicere id amne , quod fibt videbitur conducere ad utilitatem Religionis, ficuti fas ett Frattibus Militibus: fic ftatutum fuit in Ordinationibus Capipituli Generalis bubiti anno 1631. Del Capitola Tit. 6. n. 3.

Tenentur quoque Servientes Armorum

ad facienda Melioramenta, & Cabrz. 62. um, fub iifdem pznis, quas Capella. nis injungit Ordinatio Capitalaris anno 1631. fub. Tis, 13. Delle Com. mende n 26, ut supra de ipsis Capellanis loquendo diximus .

Ex Classe Servientium Armorum eligitur, ut vocant, Il Maeftra Scudiere, 63. deputatus, ut exequi faciat Oidinationes Superioris & Concilii, ficut notat Arottor. Anonymus, in pluries allegato Libello - Breve Particolare 64. Iftragione del Satro. Ordine Milisare degli Ofpisalari, desso, boggida de Malta ec. flefa da un Cavalier Profesto della medema Religione impresta Patavil, 17.24. cap. 7. pag. 25.

In Magnitrum autem Scutiferum Mare. fcallus magno Magistro, & Concilio przientat Servientem fuz Linguz ex

con-

confuctudine, & magnus Magister e. ligit il fotto Maettro folummodo notificando Concilio : Compendiana. Alybubesicum Staintorum in Verbo Muestro Sendiero , fotto Maestro , &

Prodomi del Macfiro Scudievo. Antiquitus Servientes Armorum varia 65. poterant exercere munera, ver, grat. ut dicitur L'Officio dell' Arlevale, e del Granaro, ut videre eft in Stasuso tit. 12. Dell' Ufficio de' Fratella n. 2. poterant elle Tinfautarii : Statutum sit. 10. de' Baglivi n. 20. , & clarius in Ordinat, Capital, tit. 9. de Baglivi n. 6. Conseivatores Conventuales: Statutum, tit. 9. Del Teforo n. 55. ab Hespitalario poterat chigi l'Infermiere, etiam ad exclusionem Equitum: Ordinas. Capitul. tit. 4. Deli Oipitalità n. 2, juncto cap. 1604., de qui. bus omnibus loquitur Compendium Alphabes, Status, in Verbo Serventi."

At hodie excluduntur à pradictis Officiis Servientes Armorum , quemad. modum conitat ex Statutis de novo compilatis, & Ordinationibus Capitulatibus, ut in Ordinas. Capicular. tis. 9. de Baglivi n. 6 dell' Ofpica lita tit. q. n. 2., & d. cap. 1604. , & ex Starut. sit. 10. de' Baglivi n. 23. , & tradit. d. Compendium Alphab. in d. Verbo Servents, & in Verbo Infermiero verf. Poteva effere anco,

& verf. feg. Poterant demum Servientes Armorum 66. elle Ephabi magni Magiltri; fic enim disponebat Starneum sie. 2. Del Ri-

cevimento n. 12. Verum in nova compilatione Statuto-67. rum fuit revocatum, ita testante d. Compendia Alphabetico Statutorum in Verbo Servensi S. Rivocato, in Verbo Infermiero S. Deve effere Cavaliero. Superett, ut agamus de Equitibus Magi-68. stralis obedientiz, de quibus supra. meminimus, & ex devouone: ma-

gnum quipre Magistrum pollers facultate creandi nonnullos Equites Magifitalis obedientia fuz, liquet ex Ordinatione Capitalari tit. 2. Del Ricevimento de Fratelli n. 14. Compendium Alphabericum Statutoram in Verbo magnus Magiffer S. Gran Mae-Are, e fue Prarogative de far Mini-Ari , e Cavaliers verf. Può far Capellani, e Cavalieri Magifirali. Siquidem in dicta Ordinatione Capitulari, pravia revocatione omnium concessionum , & gratiarum Pertonis Secularibus, def. rendi Habitum Ordinis pretextu devotionis, vel den obedientia, criam à Concilies com. pletis retentionum concessarum, expresse refervatur, magno Magiero facul tas creandi quatuor Equites Magittralis obedientiz; fic enim loquitut d. Ordinatio Capitularis d. n. 14. ibi - Revocaverunt, & revocant omnes gratias , & conceffiones deferendi Habitum Ordinis noftri ful pratextu devotionis fecularibus Per. fonis , cujufcumque qualitatis , de condicionis existencibus forsan fallas à prasense Generali Capisulo, vel fa. ciendas in Conciliis completis retentio. num, atque estam revocaveruns . Co revocant quamcumque gratiam, &. facultatem [ufcipiendi Habitum obedientia per prasens Generale Ca-pitulum contra formam Staenterum. concessam , vel à Concilis complesis retentionum concedendas : refervantes tamen, prost refervaverunt, ac dederunt Eminentiffimo Domino magno Magistro mederno, us possis conferre quatuor personis sibi benedientia Magistralis, dummodo ex eis duo dumtaxat fint Italica Nationis Ut autem dichum gradum rite confe. 69. quantur, debent suas probationes facere fuper, infrascriptis requifitis

que enumerat d. Gapitularis Ordina. 810 que ditto u. 14. lic profequitur - Conficiantque omnes corum legitimitatis probationes, quod non commife. rine bomicidium, aut flagitiefe vixe. fint , matrimovium per carnalem co. pulam non confumaverint , in alieno Ordine professionem nequaquam fecering, Ara alieno non fint gravati, neque à Judais, Saracenis, aus à Fi. de nostra alienis originem ducant, nullamque Artem , feu exercitium. fordidum, aut mecanicum exercuerint. Debebant preterea folvere pro corum no. Pallagio scuta centum auti de tarenis quatuqrdecim, ut loquitur allegata Capitularis Ordinatio ibi - Solmatque upufquifque , ut pradicitur recipiendus, noftro communi Eraria fenta centum auri de' Tarenis quatuordecim pro ejus Paffagio.

Sed modo auchum funt ad scuta bis centum similia per Decretum Concilii 36. Maii 1680. de quo loquitur Compendium Alphabeticum Sestentorum in verbo Passaggio de Ca. valieri, e Capellani Magistrali. Apostilla marginalii in d. Ordinat. Capitulari n. 14. & diximus supra de Taxa Passagii agentes.

Disputant proinde Scribentes, an predicti Equites Magistralis obedientus, sint, & dicantur reveta Religios, & teneantur ad Novitiatum, juxta sor, mam S. C. T., & alia quoad Regu, lares, Assimativam sutinet Pignasel. Consult. 123, 2019, 9.

Sed negativa est verior, scilicet nont, esse veros Religiosos, sub ea evidea ti ratione, quod cum absolutum sit apud omnes, nullum cotum, sive-Congregationem esse veram Religionem, nis adst Sedis Apostolicz confirmasio & hac cum omnino desiciat quoad dictos Equites Magistralis obedientiz, quia sunt extra triplicem

0.1.

speciem Fratrum, quas Summi Pontifices praferibunt. & explicant in approbatione Religionis Hierofolymitana, de plano fequitur, quod elle. non possunt vere Religiosi, licet e. pittant givendi Vota fub laudabili intituto; nam dici nequit Vota fuiffe emilla fub Religiofa qualitate, ut in terminis egregie demonitrat Eminentifumus Petra ad Conflitut. Apo-Aclicas com. 2. ad Confitut. 2. Ana-Rafis IV. fec. 2. w. 25., & fegg. ubi reprobat d. Pignatell. materiam hanc confundentem: Card, de Luca de Regular. Dife. 61. n. s. S. Rug. Dec. 15. per totam p. 11. ree.

15. per totam p. 11. ref.
Protesso itaque as his obedientiz Militibus, non obligat cossemini, corum
72. Institutio approbata suesti per Sedem Apostolicam, aut magnus Magister obtinuerit facultatem pro dicto essenti per sedem obtinuerit facultatem pro dicto essenti per sedem obtinuerit facultatem pro dicto essenti per sedem pro de la lariada de Jariada. Disc. 92. n. 15. mers. Quod in proposito, 6° d. Dessi, 15. n. 25. p. 11. res. aliosque profequitur d. Eminentissimus Petra d. tom. 2. ad Constituti petil. 2. n. 25.

Jam veto noitros de hac materia Diffeurfus claudamus, breviter tecenfentes narrationem de Equitibus ex devotione, ac de honotaria Hierofolymitanz Crucis delatione, referendo tandem refponíones ad nonnulla dubia fuper Equitibus, ac Fratribus ex tribus recenfits Classbus.

Quatenus igitur specat ad Equites,
73, quos nuncupant Devotionis, explotatum est, quod Secularibus Personis,
nisi facta expressa Professione, emissione
que tribus Votis, Habitum integrum
gestandi facultas indulgeri non potest,
atque ita Habitus ex Devosionetino potest concedi, neque à Conciliis completis retentionum, exceptia-

tamen Personis majorum Principum, qui in suis Dominis sint absoluti, ut inquit d. Ordinasio Capisularis tis.
2. Del Riccyimento n. 13., & 14. Compendium Alphabeticum Statusorum in Verbo Cavalieri S, Cavalieri di Deposione.

Quod fi contigerit alicui quocumque. 74. modo concedi d. Habitum ex De. votione, is debet conficere Probatio. nes, fe ex Nobilibus Paterna, Maternaque Familiis , & ex legitimo Magrimonio procreatum, nullamque à Judzis, Saracenis, aut alius Mahume. tanis, originem trahere, teneturque pro Paffagio folvere communi Æra. rio quatuor mille fcuta auri de tare. nis quatuordecim . d. Ordinatio Ca pitalarit d. n. 13. d. Compendium. Alphabericam Statutorum in verbo Cavalieri d. S. Cavalieri de Devotione. Hodie tamen, mediantibus Summi Pon-25. tificis Apoltolicis Literis in forma. Brevis , recipiuntur tum Equites , tum Capellani magistralis obedientiz, qui pro corum Pallagio folyunt scuta bis centum tarenorum 14. monetz Sicula, vigore Decreti Equisum die 16, Maii 1680. Compendium Alphubericum Statutorum in verbe Cavalieri S. Cavaliers Magift. , cujus formu la datur in calce fub litt. A., ubi Auctoritate Papali creantur Equites Milites ex devotione: ipfi Nobiles Ec. clefiattici Pralati &c. debent probare

Magnitralibus.
Redunitra autem funt eadem, modusque illa, probandi est idem, ac fervatur ab nickem Capellanis Magnitralibus, ut notat d. Compendium diphabeticum Stasusorum in Verige Camalisers S. Camalisti Magnitri Magnitri Magnitrali.

ilia que probart debent à Capellanis

Potett quidem magnus Magister facultate habita à Concilio Ordinis ratio-26, nabiti concurrente causa indulgere

Viro Nobili, ut parvam Crucem auream ad figuram Habitus Hierofolymitani collo appentam devotionis gratia geftare , & deferre valeat , & plenam facultatem concedere. & elargiri: nec non de omnibus Indulgentiis, & Gratiis Spiritualibus, quibus ex Gratia Sancte Sedis Apottolicz fruitur Ordo, participare valeat, ficut & de Miffis, que in Ordine celebrantur. ac de Precibus, que fiunt in Ordine. & in fortioribus termims de Nobili Viro Oidinis Hierofolymitani Novitio : iam inter Fratres Milites receb. to, qui obsequendo Mandaus magni Magittri, & Religionis, fe ad Melitam Infuiam detulerat, contra quam infulam Turcz infurgere , & aggredi minabantur, ad cujus defeniam idem Vir Nobilis, & Eques Novitius fua virtute. & Nobilitate excitatus . prompte occuttit, ob que huic magnus Magister, utendo facultate fibi & Concilio attributa, indulit, ut fa ftatum mutare voluctit, auream Ctu. cem deferre valeret, junta tenorem. Indulti favore Equitis Moratini in calce relati fab lire. K. de quo Equite Moratino loquimur feft. 7: #1 29.

Sic pariter Equites di Gratia aut E. quites di Gratia di Lingua; prout il. 77. los vocat Ordinatio Capitalaria sit. 5. del commun Teforo n. 13. nullam probationem faciunt di Chmalier di Giuffigia, ut recipi pof. fint, fed ad corum teceptionem ne. cessarium eit, ut accedat dispensatio Apostolica: Compendium Alphabeticum Statutorum in Verbo Camalieri S. Cavaliere di Grazia; ob rationem, quod in d. Ordinatione Capitulari sis., 2. Del Ricemimenta n. 48. vetitum fuit etiam Concilio completo retentionum concedere gratias di qual fi voglia. Ricettione in grado di Cavaliere di Gratia fatte a perfone Secolari, enme s

me a Frati Servienti d'Arme ricevati nelle loro Lingue, o Priorati utfuddetto Grado di Cavaliere, volendo, ed ordinando, che susti restino fottoposti alla dispositione delli Statuti, e non mutino il Grado loro.

Eques ex Gratia non potest recipi do78. Equitem ex Justitia, optiante do
78. Equitem ex Justitia, optiante di
mento de Fratelli, que generaliter
vetat, ut qui lemel in aliquo gradu
de gratia recepiu farrit, amplius de
justitia recipi non pesse quod si
seans fallum farrit, si viritum, si
sunais Compendium Alphatertum Stazusorum in Verbo Cavalieri S. Cavaliere riceouse mets. Cavaliere di Gragia.

Quoad Personas Ecclesiaticas Equites Milités Hiétosolymitanz Religionis sericupientes, vel ipso Equites Milites ad Sacerdotium, promoveri volentes, wideantur quz addusimus supra a. 75. & infra cumulamus a. 102.

Ceterum Confratres, seu Donati, hoc 29. eft qui funt Oblati, ad Tex. in Clemen, t, de Decim. in fine ibi - Per Religiofarum ipforum Donatos , fen Oblatos , quem refert Barbola Juris Beelefaftici Univerf. lib. 1. cap. 42. #. 2. Sebaftian. Pauli in Volumine. . Sub tit. Codice Diplomatico del Sacro Militare Ordine Gerofolimitano tit. Offervat. fours i Diplomi ad Diplom. 13. S. Semesipfum pag. 470. Non pollunt admitti ad hanc Religiopem, nisi cum justu, & Commissio. ne magni Magitti; alias, qui fecus fecerit , poena privationis Habitus multatur, & receptus non recognofeitur in Confratrem, aut Donatum, nec Exemptionibus , & Privilegiis Donatorum gaudet: Stafutum Ordi. nis tis. 2. Del Ricayimento de Fraselli n. 35., & 37. Compend. Alpha.

Limita quose Donatos Confrarernitatis.

30, Sanctorum Joanns, & Georgii Czfaraugutane, ac Commenda de Modica, qui lins licenția magni Magittri
recipiuntur: d. Statutum 11, 22, Del.
Riceoimento de Fratelli n. 34., & 37.
Drdin, Capicularis sic. 5. Del Commun Tesoro n. 6. Compendium Alpha.
becicum Statutor. in Verbo Donati S.
1 Donati.

Ibi quod circa modum probandi Requifia, observari debena corium Privilegia. Commendator Modica poteit recipere quatuordecim, yulgariter nuncupatos Martelletti: O-dinatio Capitulari str., 2. Del Ricevimento sapitul. 1612.:

Ut quis vero admittatur in Donatum, 31, debet coram magno Magnitro, vel ejus Delegato juitificare, se bonis ottum natalibus, nullam trahere originem a Judeis, aut Saracenis, aut a liis Mahumetanis, & se bene vixisse, & non scelerate, neque propria petsona unquam exercutium, & meçanicum; & tandem se Ordini. Hierosolymitano aliquam partem Bonorum suorum purasentalle: Acainsum d. sie, 2, Del Receptimento de Francis in, 37, d. Compendium Alphabeticum Saarasorum un quero Donati.

Debent pro Pallagio Donati Iolvere 82. (cuta centum auri in auro: Ordinario 42. Agistulari e 15t. 5. Del commun. Tesoro n. 68. in qua Ordinatione Ca. pitulari adaucta suit summa Pallagio, qua vigore Statuti Del commun Te. soro e 15t. 5. 12. 12. e 28t. solum scutorum quinquaginta auti: Compendiam Alphabeticum Statusorum in Verbo Donati S. Lora Passagio, ubi quod si non solvatur decum Passagiom, habentur pro non receptis, ut exprimitur in praallegato Statuto n. 17.

bestiam Statuteram in Verbo Donati. Recipium veto Donatus hoc modo : E e e 2 genu-

## 408 Armamentarium Historico-legale Ord, Equest. & Milit.

1. Genuflexus coram Fratte, qui illum recipit, tenetque Millale, super idem Millale debet Donatus fic genuflexus promissionem emittere hoc modo - lo N. prometto & Dio Onnipotente, alla Beata Vergine Maria Madre di Dio. a San Gio. Batifta , ed al Macfiro della Religione Gerofolimitana, che io porterà a sutto poter mio Carità, ed Amore al Maestra, Fratelli, ed all' Ordine, e quelle, ed i Beni dell' Ordine difendera con satte le forze mie, e non potendo so farle, revelero, e manifestarà loro susse le cose che fia no per nuocergli, e che verranno a. notitia miq, e che io non fare Pro fessione in altra Religione, fuori che in quefta dell' Ordine Gerofolimicano, mel quale fe ia non averà fassa Pro. feffone , dimando de effere dopo la. morse mia sepolso nel Cimiterio della Religione, ed ogne anno nella Fefta. della Natività di San Gio. Batifta. donard qualche cofa all' Ordine, in. riconofcenza della Confraternita . quibus peractis, Frater, qui illum recipit, dicit - Perche bai promeffo le predesse cole, Nes facciamo te, e l' A, nima sua, e de suoi Padei parcecipi di enesi i Divini Officis , Benefiest , Orationi , Meffe , & Opere pie, che si faranno in perpetue nella nost-a Religione, delle quali il Signar no. Are Gern Crifto ce facci partecipi: quibus completis, Pacis ofculums Frater recipiens dat novo Donato, qui ab aliis Fratribus prafentibus con. fimile recipit : Subinde registratur ejus namen in Libro Confraternitaris, & fimiliter notatur id, quod d. Donatus promittit date quolibet anno: fic cautum habetur in Seatute tit. 2. Del Riceraimenta g. 39., & in Com pandio : Alphabesico Statutorum in Verbo Donati. Pradicia ses observani debent in te-

84. ceptione Donatorum , nisi adfit in aliquibus Prioratibus mos diverfus, quem morem observari jubet d. Statu. sum d. sis. 2. Del Ricemimento de Fratelli n. 34.

Habitus Donatorum eft Crux Ordinis ex tela linea alba octangularis; dem-

85. pta tamen fuperiori parte , ita ut. folum tres ramos, vel brachia ha-. beat: Statutum Religionis tit. 2. Del Ricevimento de Fratelli u. 26. Compendium Alphabeticum Statutorum. in Verbo Danati S. Il loro Habite ..

Quam Crucem deferre patenter debent 86. ailutam velti : .d. Starneum tir. 3. n. 37. Compendium Alphabeticum Seaentorum in Verbo Donats S. Non pud eßer maggiore.

Ob Crucem hane in superiori parte ob. 87. truncatam, vocatur Habitus media Crucis, & fic nominat · Ordinat. Capisularis d. tis. 5. Del comman Teforo n. 68., ibique Apottilla margina,

Dicta Crux non poteft effe major due-88. rum tertiarum partium unius palmit. canne Sicule, ita ut fi contrafe cerint, privilegiis Religionis nullatenus fruantur, liceatque eujeumque : Fratti, & Familiari Ordinis in cafu predide contraventionis, corum Pallium auferre, & mediam Crucem auream, \fi abique licentia gettaverinte Ordinatio Capitalares sie. 5. Del commun Tofo. ro n. 68. d. Campendium Alphabes seum Statutorum in Verbo Donati S. Mon può effer maggiore .

Excipitur tamen Privilegium Commen-20. dz de Modica, & Confraternitatis Sanctorum Joannis & Georgii Czfarauguitanz in Regno Aragonie; Ordinatio Capitularis tit. 5. Del commun Teloro u. 68. Compendiam. Alphabetienm Statutorum in Verha Donati S. Senza pregindizio . 1 1

Non poteit per Concilium completum reten.

ea, retentionum concedi Donatis facul.
sas gelhands mediam Grucem auteam;
d. Occinatio Capitalistis, d. sis. s. n.
68 Del commit Talore.

68. Del commun Tesora.

Prainde gerens d. mediara. Grucem abgu. sque licentia, quiliber. Frater, auc samilaris Ordinis posesti illam ab ipsis tollere, salvis tamen Privilegiis distitu Commende de Modiara, & Constantiationistic Sanctorum Joannis, & Georgii Castrauguitanz: d. Ordinatio d. til. 5, n. 68. Del commun Tespro Compend um. Alphotosicum Statute. Stame in merbo Donati & Ny. proporta la Cracetta d'oro, & in Verbe Hibita. S. Cracetta d'oro, mess.

Potett autem magnus Magister concedere licentiam Donatis di frenda me-

ga, dam Crucem auream: Compendium, Alphabetiena S'aggorum, in wiebe Dounti, wert. N'upped porent lai're-agete in webe Gein, MicGro S Gran, MacGro e licenge were, di prent Agoroesta, ubi aliegat capit. totz, fic etium allegat in Verbo, Hibito fi. Crogetta d'Oco il prima were, possone persenta.

Donati non gaudent Privilegiis in agregudicium. Religionis, & iic comgr. munis & arii redicuum, Prioratuum, Majulvarum. & In nend tortora m. Capicalarie Ogdinatio Tie. 5. del Commun Peforo, n. 69. Compending Almadatic m. 69. Capicalarie Da. masi. S. Nas. gadono.

 pediti,; que judicari debeat a magno Magnitro, & Concilio: Seatutum Tie. 10. de Bagliris n. 31. Compendium Alghabessenm Seatusorum en verbo Donatis, S. Son senuer.

Donats, S. Son senuts.
Confictei debent Priori Ecclesia, vel
alteri Capellano de illius ordine:
Statuzum. Tit. 11. de: Priori n. 6.
Compead. Alphabericum. Statutorum.
in: Verba Divati S. Di vono confessario.

Et quidem tot vicibus, quibus exert Frattes, conficer tenentur, & Communicaem recipire, hac et in die Pafchats, Refurchonis D. N. I. Pentecoltes, Nativitatis Domini, in die Immediata Conceptionis B. V. Mar-

95 tie. ex Voto. oh Pestom and 16.75.
Militæ grafes notem ac in die Festivitatis Sancte Joannis Biptistæ: Seatusum eit. 3. Dilla Chiefa w. 4., & 5.
Compend um Alphibesicum Seatusorum in Verba Donasi S. Devono camfellurf. & feq.

Res litigiolas Donati recipere non pol.

95. lunt à Secularibas: Seaturam 115.

18. Delle Proibisioni n. 10. ibi Vietamo, che i Franclli, o Donati,
dolli Ordine nostro, non ricevuno, accestino, o comprino da Persona secolaro alcuna convestina, donatione,
o cestione di cosa livigiosa: chi comenafarà preda l'Abito, e se sarà Donato, sia privato della Compagnia mo,
fica, e sia misso prigione: Compan,
diam. Alphabeticum Statutorum ina.
Verba Danagi S. Nè Donati, nè Fratelli.

In Statuto tit. 14. Delle Commende p., 64. permittebatur , quod Donato. O., cum Fratte pollet deputati Gubarnium Comende, de quo Statuto meminit Compende, de quo Statuto meminit Compende ma diphibeteiram Statatorum in werbo Donato S. Un. Donato in compagnia . At d. Statutum modo superfluum remanet propete ordinationem, Capitularem

## 119 Armamentarium Historico-legale Ord. Equelt. & Milit.

Tis, 13, Delle Cominde 11, 42, vigote cujus cautum en, quod ob neceffitatem locari possinto seculatibus ibi-Essandos introducta la netississi di afsistar le Comende à Secolari .

Vigori Statust Tit. 14. Delle Comende in. 31. poetrant Donati confequi 98. Comendarum Membra, meminiqui ede d. Statuto Compendium Alphabe. sicum Statutor, in: wirbo Donati S. I Donati fono capati. Verum dica facultas revocata tuti in Ordinatio ne Capitalari Tit. 13. Delle Comende n. 35. Ubi revocatur facultas dandi Pensiones del Donatis Compendium Alphabeticum Statutor. in. wirbo Pensione S. Requisit per confeguiste.

Donatis affignatur la Soldea, e la 99. Tavola per Thefaurum preilanda; ad tradita Statest. Tit. vo. De' Baglivis n. 311 Compendium Alphabesieum Statutorum in verbo Donati S. E

godono tavola .

Przdicta Graduum divisio. & Persona. rum diffinctio recenfita in prafenti 200. Sectione nonnullis inspectionibus motivum prebet, pto quatum dilu cidatione plutes nobis propoliti fuerunt cafus, & Nos fuper iifdem au dire voluimus Viros fapientes etiamis Almz Utbis, qui corum fenfum in fcriptis expoluerunt, & maxime lau. danfimus Dominus Eques, & Baju livus Frater Papirius Buffi nuper, ut diximus fupra n. 16., & 17. à San custimo Domino nottro Benedicto Papa XIV, ad przelarum Munus Castellanie Sancti Angeli in alma Urbe promotus: hic pluries Epiftolas dedit Domino Marchioni Andree Albicini Patricio nottro, ejufdemque Equitis Nepoti lectifimo, qui Nobis urgentibus, ab codem Domino Equite Bajulivo Bullio expostulavit Responsio. nes, propolitis dubitationibus : Has

porto responsiones transmist in Falis, que Nos his reguiramus. In his responta leguntur singuis interrogationibus; siquidem sub intera A., & seqq. per totum dantur Theoriez, sacerdotem non posse recipi in Classe Mittus sine Apostolica Dispensatione, 101. nec lateum jam Militus, & Profession in Gradu Militus transite ad Statum Ecclesiaticum, nisi obtinea, tur Dispensatio Apostolica: Formula Apostolici Brevis habetur sub littera C.

Eminentistimos autem Cardinales . & Ptalatos, non elle ex tribus Gradi-102. bus, nec illos Professionem e. mittere, fed eorum, quam deferunt Crucem, elle Crucem ex devotione, i vigore Brevis Apoltolici facultativi. & magno Magnitro directi , fine quo 102. foivi deberet Thefauro fumma feutorum 4000, auri de Tarenis qua. mordecim pro fingulis fcutis pre Paffagio, ut mandat Ordinatio Co. pithlaris anni 1620. Del Ricevimen. to de Fratelli tit. 2. m. 13., & in dictis foliis litt. A., & B. F. Hujufmodi Br. vis Formulam exhibemus fub pradieta listera C.

Et quoad superius exposita, relatis, rejea.
Arsque in contrarium Opinatoribus,
comprobantur in dictis soliis: legesis
deducta sub litt. B. F. G. H. I.

,, Senza Breve di Ditpensa Apostoliese
A.,, non può accettarsi alcun Saéeri,
notre al grado de Militi, come pui, re è necessario il Breve, che suoci
se le prendersi, quando un Laico di
già Milite, e di già ammesso, eprofesso nel grado nobile de Miliji, passi allo Stato Ecclessatico,
conforme non è molto, che il cae,
so successe in Persona del Signor
Ball Porto Carrero, già Monsig,
Porto Carrero Patriarca di Antiochia, ultimamente dalla Santità di
Nostro

, N. Sig. meritishmamente promosso, alla Sagra Porpora li p. Set. 1743;
Quanto a Cardinali, ed a Prelati,
, non sono essi di alcuno de' trè
B., gradi, nè essi prossessano, e la, Groce loro chiamasi Croce di de,
, vozione, per la quale s' impetta il
, Bieve Apostolico facoltativo al
, Gran Maeitro, altrimenti si paga, rebbe al Tesso sopra doco, scudi
, per detta Croce. Quette sono, le
, risposte, che agli trasmessi questi
, ha dato Monsig. Lami Avvocato
, della Religione di Malta, dicendo,
, che li Statuti medesimi ne parlano.

Diletto Filio magna Magistro Hospitalis: Santi Joannis Hierosolymitani

#### BENEDICTUS PAPA XIV.

llefte fili falutem &c. Exponi-Nobis noper fecit dilectus fi-C. in jus N. N. quod iple pro eo, quem. , erga istud Hospitale S. Joannis Hie-, so tololymitani getit devotionis afte-, du, inter Frattes Milites de devo-; tione nuncupatos ejufdem Hofpitalis, somen dare , habitumque de de-, votione publice gettare posse pluis rimum deliderat : Nobis, propterea, , humiliter fupplicari fecit, ut libi in. , pramifis opportune providere . & . 1. nr infra indulgere de benignitate. is Apottolica dignaremur. Nos igi, , tur ipfum N. fpecialibus, &c. vo. , lentes , & a quibulvis &c. cenfen. tes, hujulmodi fupplicationibus in-" clinati, tibi eumdem N. in Fratrem. " de devotione nuncupatum przdi-, ctum, fervata tamen, Statutorum, , fen itabilimentorum, . & Ordina. " tjonum Capitularium dicti Hofpi-, talis auftoritate Apostelica con. firmatorum forma, & dispositione, se auftoritate Noftra Apostolica reci.

, piendi, & admittendi, seu recipi, , & admitti faciendi , iplique, ut " Habitum de devotione hujusmodi , suscipere, illumque publice gettare, " ac omnibus, & fingulis prerogati-,, vis , przeminentiis , privilegiis , , granis, & indultis, quibus alii. 22 Fratres de devotione ejuidem Hof. " pitalis tam de jure, usu, & cosue-, tudine, quam alias quomodolibet , utuntur fruuntur, & gaudent, ac , uti, frui, & gaudere pollunt , & ,, poterunt in futurum, pari modo. :, uti, frui, & gaudere pollit, & va-, leat, data auctoritate concedendi, " & indulgendi plenam, & amplam , facultatem, eadem auctoritate tenore " presentium tribuimus, & imperti-, mur, non obstantibus Confittutio-" nibus; & Ordinationibus Apoito. ,, licis., nec non dichi Hospitalis e-,, tiam &c. statutis , & consuctudi-, nibus , flabilimentis , ufibus . & , naturis, ac Ordinationibus Capitu-, laribus, Privilegiis &c. innovatis. ,, Quibus omnibus, & fingulis illa-" rum tenotis &c. derogamus, cæte. " rifque contrariis quibufcumque. " Datum .

#### Dilecto filio magno Magistro &c.

... Dilecte fili salutem &c. Exponi No. " bis nuper f.cit dilectus filius N. ., N. Nobilis N. quod ipfe pro eo, , quem erga iftud Hofpitale Santti. " Joannis Hierofolymitani gerit de-, votionis aff du, Crucem auream. , ejufdem Hospitalis collo appensam " gestare poste plurimum desiderat. , Nobis propterea &c inclinati Tibi , eidem N. ut Cfucem auream pradi. es ctam collo appenfam pro fua de-, votione gestare libére, & licite , poffit, & valeat, auctoritate No-" ttra Apostolica concedendi, & indulgendi plenam &c. Si.

## 412 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

#### Si defiderano le distinte Notizie sopra li seguenti Punți.

1. SE i Fra Cappellani Conventuali, tutti abbino nel Convento di , Malta Emolumenti particolari di , diftribuzioni , o di Prebende.

II. ", Se per rendersi capaci, e beneme, riti ad optenere le Commende de, ploro Grado, basti l'avere officiata ; la Chiesa per tanti anni, e quanti ;, siano questi anni, o pure si ricera, chi ancora l'aver satto le Carava; ne su le Galere; e se questi Frati ; Cappellani veramente le faccino sù ; le Galere, e che officio allora lo ; no efercitino su le Galere, e per quanti anni.

" quanti anni. III. ", Se li Cavalieri di divozione "

D. ", Ecclesiastici, come sono tanti ", Prelati, fatti col Breve Apostoli ", co, sino capaci delle Commende ", del Grado di Fra Cappellano.

Si risponde al Primo, che i Fra Cap-" pellani Conventuali in Malta han-,, no la Tavola come gli altri Cava-, lieri di Giuftizia, ciascuno negli , Alberghi delle loro Lingue , in. " cui fono ricevuti, e quando non ,, vi vogliono andare, la prendono in ", denari, o in robba come gli altri. , Si risponde al Secondo, che stando " in Malta, devono andare indispen-, fabilmente al Coro della Chiefa. " di S. Giovanni , ed oltre di ciò " fono tenuti a far le Caravane fou ", ra le Galere, e servono da Cappel-, lani, o fieno Curati delle medefi-" me, e ne và uno per Galca. ", vero però che hanno la libertà di " mandarci altri in loto luogo, come ,, fogliono fare, pagando un tanto " per Caravana, e gli fi permette. 33 in tal caso di porvi anche un Fra , Cappellano di Ubbidienza da ap. " provarsi dal Prior della Chiesa.

" Non hanno numero fillo di Ga-" ravane, taa fiando in Malta, pof-" fono essere tenuti a navi, " gare. Le Commende per altro la " possono avere secondo la loro an, " zianità senza altro obbligo, o pe-" fo.

"I Prelati, ed altri che hanno l' Abito E. ", di divozione, o di onote, e non ", fono ricevuti colle prove, e paga-", mento del Passaggio, non sono ", capaci delle Commende di nissun, ", tango; che è quanto ec.

", La Religione di Malta è compostadi ", trè Gradi, di Militi, di Sacerdoti,

" e di Servienti di Armi.

" Stante tale triplicità di Gradi, quan-" do un Sacerdore Secolare nobile " vuole fare le sue Prove di nobiltà " Generofa, per effere ammeffo in det-", ta Religione di Malta; si desidera ", fapere, fe posta, e debba effer pos , tto nel Grado di Milite , nella. " maniera, che i Sacerdoti nobili " si ammettono nel Grado di Mili-, te nella Religione di S. Stefano. », (ch' essa pure è composta de' Su-" detti trè Gradi) o pure se tale. " Sacerdote debba porfi nel Grado " femplice di Sacerdote Cappellano, ,, equale sia in ciò la prattica, e co. , me stilino i Cardinali, e Prelati, che sono fatti Cavalieri di Malta, ,, Lo Statuto di Malta al Tit. 2. " del Ricevimento de' Fratelli Cap. ., 2. non diftingue-

, il Padre Filippo Bonanni in Ca, 
, talogo Ordinam Equeficiam alla 
, Pag. 62. pare che diftingua i Sa, cerdoti Conventuali da i femplici 
, Cappellani, e che afferifca, che 
, i Sacerdoti Conventuali debbano 
, effere nobili, e che fi dichi, no Cavalieri di Giuttizia, e por, tino anche in petto la Croce, finalitata a differenza de fempli-

## Tomus Secundus Discursus CXXVIII, Sect. V. 413

", ci Cappellani, che non la por-

"In iccondo, quando un Cavaliere di "Molta già Milite, e Professo vec-», le fassi Sacerdote; si ricerca, et e, "manga nella Classe de Militi, o "passi a quella di Sacerdote, e se "manga, e quali Graduazioni, e se "manga capace delle Commende, "e di quali.

" In Terzo, quando un Cavaliere di " Malta, che non abbia fatto la Pro-", feffione, fe fi vuole far Sacerdote; " fi riccrea , come fopra, in qual " Claffe debba effere ricevoto.

, Si rifp. Se un Sacerdote Nobile vuole E.,, effere ricevuso nella Religione di " Malta, non puol effer ammello al . ., Grado di Milite, perchè non puol " fervire in tal qualità, e però non " potrebbe effere ricevuto , che in. ", Grado di Sacerdote Cappellano. I ,, Cardinali, e Prelati, che portano , ,, la Croce : alcuni l'hanno per ef-1 ,, sere stati ricevuti in grado di Mi-,, lite, e fatte le loro prove prima. ,, di aver presa la strada della Prela-, , tura . Altri per averla avuta di " Grazia da i Gran Maettri pro tem-. ,, pore, ed altri per averla richiesta , per divozione . I primi, abbenche abbino fatte le prove, e pagato il - , Passaggio, non essendo più in-, ,, grado di servire la Religione in , qualità di Milita, non sono capa-, s ci delle Commende , o Priorati " fenza un Breve di abilitazione. " I Secondi non possono pretendere , i Beni della Religione, e lo stesso " fi dice de' i Terzi .

"Dei Cappellani Sacerdoți ve ne sono ", di due sorti, cioè Cappellani di ", Giustizia Conventuali, e Cappella" ", ni di Ubbidienza . I Cappellani ", Conventuali hanno il Voto come " i Cavalicți di Giustizia, e godono , le Commende destinate per il loro " Grado: quelli di Ubbidienza non ", hanno Voto, nè possono pretendera " le Commende de Cappellans Con-" ventuali, Ve ne fono alcuni de-" stinati al servizio delle Commende, " e Priorari, e quetti fono eletti dal Priore, o Commendatore di quel Priorato, o Commenda pro tem. pore, alla quale fervono, ma non hanno Voto, nè lus veruno alle. " Commende Conventuali. Il por. ", tare la Croce d' Oro smaltata, di-,, casi quel che vuole il Padre Fi-" lippo Bonanni, non fà dittinzione " veruna, mentre il Gran Maeitro ha , l'autorità di dar la permissione di " portarla a tutti quelli di qualunque " Grado fing, purche ammeffi neila ... Religione, e l'abufo è tale, che " non ii puol pretendere di diftin. ,, guere della Croce d'oro il Caya-" here Minte dal, Serviente, e così ... di Grado in Grado.

Quando un Cavaliere Milite Prof. fso , passa al Grado di Sacerdote, reita " fempre nella riga di Milite, perchè " in quella è stato ricevuto, e folo , fi provvede di un Breve, per poter " essere capace di seguitare a godere " de' Bent deitinati per i Cavalieri " Militi; ficcome ancora alcune vol-" te i Cappellani Conventuali " mezzo de' Brevi fono stati resi ca. " paci delle Commende de' Cavalieri " Militi. Se poi un Cavaliere Mili-" te non Professo vuol passare ad " effere Sacerdote, non puole più " pretendere di reftare nel numero " de Cavalieri Militi, pè di godere ", le loro Commende, e folo puole , per mezzo di un Breve renderfene ,, capace; e contentandosi di pailare ", nella riga di Cappellano Conven-,, ruale, ( cofa che non pare credi-" bile ) gli farebbe permello, ma di

## 414 Armamentarium Historico-legale Ord, Equest, & Milit.

, questi casi non ve n' è veruno e.

9, In occasione di venir a dividere l'Or.
30 dine de' Gavalieri di Malta nelle
30 sue note Classi, che sono di Frati
31 Militi, di Frà Cappellani, e di
32 Frà Servienti, è insorto dubbio, se
33 più tosto de' Cappellani debban ri
34 porsi que' tali, che Sacerdott già,
35 fanno itlanza, colle provanze di
36 Nobiltà generosa, per l' Admissione
36 all' Abito; o che già ammessi, ed
36 anche professi non essendo Sacer,
30 ti, divengono indi Sacerdott.

39 Per discioglierlo, si è fatto ricorso a. 39 Persone eiudite. ed a vari Scritto 30 m, che parlano di quetto propusi-30 ma discordano fra loro se detti, 31 ed accrescono, non tolgono si 31 Dubbio; talche non appagano.

15 Tal uno dunque afferifce in nipotta, , che i Cavalieri già Professi, se » prendono l' Abito Eccleliattico », come per cagion di esempio, il ,, Prelatizio, ed il Cardinalizio, ri-» mangono tali quali erano di prima, " e godono di tutte le prerogative: na che i non professi, se entrano 3) nella via Ecclefiattica, restano sen 39 Za aicun gius, e si chiamano Ca. 3) valieri di divozione, partecipanti " folo delle Grazie spirituali , alla " foggia di quei, che godono la Fi-» glivolanza di qualch' Ordine Reli-» giolo. Se pure il Papa non abili-,, taste questi Cavalieri di divozione ,, a ritenere le primiere prerogative.

"Tal altri dice, che i Cavalieri Militi
", della prima Claffe, fe non inter
", cedefi un Privilegio, o speciale
", Indulto, fatti Preti, non reitano
", nella detta prima Claffe, ma traa
", palfano nella seconda de Frà Cap

", pellani. " Un Terzo, il quale si chiama ..... , è entrato a dire, sispertò al Sa, cerdore Pretendente, che il Dub, bio e ideale, perchè la Religione, non l'ammetterlo, essentiali Abito, nè, deve ammetterlo, essentiali incapace per gli Sagri Canoni di e, sercitar l'armi, e così l'Itituto, che vuol prosessione di combattere, contro gl'infedeli: rispetto al No-

vizzo, o vogliafi dir non Professo, the tella nella sua Classe, non vi essendo ordinamento, che lo essendo cidada; ma perchè si rende per suo, fatto impedito ad efercitare l'Islituto Militare, e turba l'arpionia, del suo Ordine, contravviere alla

ntuto Militare, e turba l'armonia, del fuo Ordine, contravviene alla confuetudine, e non efercita l'ub, bidienza; congrua punizione par che fia quella, di non godere delle prerogative degli altri della fua. Clafse; e così di rimanere di nome, e di abito, e dicafi di divosi zione, fe pur non volefse egli en-

sy trar nella Clafe de Cappellani per s, fua divozione, o voiontà; nel so qual caso par che e sassero le detse te ragioni: rispetto poi al Professo so, che qualche pentenza vi sarà spet elso ancora, ma che rimaner so deve nella sua Classe, e nelle sue

G. " prerogative , perche egli è Pro-

, felso e surpius eintitur quam uon madmissisur bolpes, perchè deve p, elser differenziato dal non Profes, p, o, e perche suppons, che i Paoperse della surpione del com. mattere, almeno con qualche sisparagno.

p) Per maggjor dichiarazione di quanto 3, fu ricercato intorno ai Cavalieri 3, di Malra, che incedono in Abito 3, Clericale, come fono Prelati, Cara 3, dinali &c. fi fa fapere, che i fud. 3, detti Cavalieri, che anno fatto 3, Professione, se pigliano l'Abito 3, Ecclessastico, godono le stesse pre-

Matrized by Google

## Tomus Secundus Discursus CXXVIII. Sect. V. 416

rogative, the prima avevano, e » podono perciò ottenere le Com-" mende di Giuttizia, e di Grazia. » Quelli però che non ano fatto Pro. se festione, e s' incamminano per la Via " Ecclesiattica, restano senza alcuni , Gius, e fi chiamano Cavalieri di ", divozione, quali non partecipano , fe non fe delle grazie fpirituali, co. , me fono gli aggregati, e che han. , no la figlivolanza di qualche Reli-, gione Francescana, o Domenicana 35 &c. ne hanno "alcun Jus attivo, ,, ne paffivo per eleggere, ed effere ,, eletti, ne pollono pretendere Com , mende di Giuffizia, ne di Grazia, n di maniera tale, che ne meno an-, dando à Malra possono godere del-, l' Ofpitalità nel Convento &c.

, Questo però s'intenda detto militare " ordinariamente, mentre fe il Papa " abilitaffe tali Cavalieri di divozione so con qualche Breve alle prerogative de Cavalieri di Professione; in que. ,, fto quetto cafo farebbero confide-" rati come ogni altro Cavaliere

Professo di Giustizia.

Dopo averli date alcune notizie toc. H. " canti la Croce di Malta con cre-" denza d'averlo fatto con verità, e si quali con ficurezza di non sbagliase, fono in neceffità di ritrattare ,, quello ho feritro, e darli notizie , diverse con dispiacere, giacche sò aura comunicate le prime à Monfignor Vescovo, col quale farà le ,, mie scuse dell'abbaglio preso, ingan-,, nato da persone, che credevo infor-" matiffime. Le notizie dunque avu-" te al prefente fono le feguenti, , che mi vengono date per ficuriffi " me, e so certo, ch' Ella non cre-, dera le premure usate per fervire. Monlig. Vescovo.

" Douta dunque rappresentare a Mon-, fignore, che quando un Cavaliere

.. Milite Profeso paffa a gualungue , forte di Religione, compreso anche ,, il Sacerdozio secolare, perde tutte 33 gli onori, perde l'anzianità, perde " le Commende; in somma tutte le , prerogative di Cavaliere, battando ,, anche folo l' entrare in Sacris. " Ben è vero , che in questi casi li ,, Cavalieri fi fogliono precautare con , un Breve del Papa, che d'ordina. ,, rio fuole concederfi, col quale refta , abilitato a ritenere anzianità, Com. " mende, e grado di Cavaliere Mi-,, lite, e ciò è stato praticato col Ba-, li Aimanara, il quale con Breve " è staro abilitato à tutto, essendo , paffato all' Ordine di Sacerdote, , dopo esfere profesto, e graduato nella Religione.

" Li Sacerdoti po: , ò altri Religiosi , che volellero prendere la Croce , di Malta, non offante la Nobilia, , non potranno entrare in qualità , di Militi, ma di Cappellani; ed in quelto propolito mi è itato lup-, pofto, che effendo frata fatta la " grazia dal Papa a due Frati nipoi ti del già Ambasciatore di Portogal-,, lo, di potere pallare alla Religione ,, di Malta, Il Gran Macitro gl' ad-" mife nell' ordine de Cappellani folamente, effendomi ftato fupporto , non effervi elempio, che neffun Sacerdote, o altro Clauttrale porti la Croce di Cavaliere Milite, à , per imeglio dire sia admesso in. , tal grado .

, La Croce poi, che il Gran Maestro " manda à Cardinali, o altri Sig. ,, di diltinzione, fi dice Croce di de-,, vozione, ò fia d'onore, la qua-" le è arbitraria del Gran Mattro, che non la fuole inviare, che à Personaggi qualificati; li quali però non godono de privilegi della Religione, ne fono ca-

## 16 Armamentarium Historico-legale Ord, Equest. & Milit.

" pati di cola nelluna. 19 Ho replicato all' amico quello m' ..., era stato supposto, e ciò avevo " fcritto, ma ello m' ha afficurato, ,, che le notizie ello mi dà, sono si-,, cure, e le altre minchionerie, e " che ello hà tuete la pratica in si-" mili cofe.

1. La prego dunque notificare tutto à ,, Monfig. nell' atto stesso portandole " Il miei rispetti, acciò non sem-» braffe averli fcritto cole infustiftenti.

#### Melto Illuffre , e Reverendo Sig. Sig. Proie Offer.

.. C'Ubito tornato dalla Villeggiatura , di 22. giorni ho trovata in Ro , ma una fua favoritami, dalla quaso le fento il deliderio , che tiene , quetto Sig Avvocato fuo amico: .. per rifpondere adequatamente dico; , li gradi della Religione Gerofoli-, mitana fono li seguenti, cioè

Cavalier di Giuttizia, quale è il pri-,, ma Grada, ed è in obligo di pro-, vare, fe è Italiano, quattro quarti , di Nobiltà, se è Francese, otto; se p è Tedesco sedici : li quattro Italia-, ni corrispondono però alli otto e se Franceli. La Lingua di Alemagna à tutta differente nel far le prove, come altreli fono differenti da tutti guetti il Priorato di Cattiglia, che riguarda la Spagna, quello di Porto-" gallo poi più mite di tutti gl'altri, , oltre le prove di Nobiltà, e putità si di Sangue, quelti devono fare le prove di legitimità di tutte le Pa-Secondo Rango fono li Fra Cappel-

1 19 fere riceyuti devono effere coftituiti " pell' età di 15. anni , e fe fono ,, maggiori, o minori, vi vuole la.

, lani Conventuali, li quali per ef-

dispensa del Papa; provano la legi-

" timità de quarti, e che non ab-,, biano li suoi maggiori esercitata. " arte mecanica, ma fiino perfone " civili .

, Terzo grado fono li Fra Servienti d' ,, Arme , quali fanno le medefime " proye de Cappellani Conventuali, " e questi godono communemente le .. Commende, con il grado de' fud-.. detti Cappellani, e vi è un certo , numero prefillo si dell'uno , che " dell'altro Grado in ogni Lingua, , e quando quetti fiino compiti, vi ., vuole la dispensa del Papa; e ben-" chè vi sia il Grado di Fra Servienti, " nientedimeno pochi fe ne ammettano attefa la proibizione fatta dal Capitolo Generale della detta Religione nel 1650, proibitivo di " tali ricezzioni. Li Cavalieri di Giu-

... gua, o Priorato, come fono li Fra Cappellani Conventuali. " Quarto Grado fono li Cappellani di

" sizia non vi è niente di limitazione quanti debbano esser per Lin-

obedienza magistrale, " Quinto li Cappellani di obedienza. " Priorale, quali tutti fanno le pro-" ve di legitimità, e purità di fant " gve, ma non così firette come li », Cappellani Conventuali , e questi , due Gradi di obedienza non poi-" fono effere ammiffi, fe non hanno , un titolo di benefizio di detta Re. " ligione, e per lo più fono ricev-, uti, & ammeffi dalli Priori, Com-" mendatori nelle Chiese delli Prio-,, rati à Commende, e sono Chieri.

" ci, à Sacerdoti. , Sesta grado è composto di altre " persone secolari, quali godono il " titolo di Donato, o Cavaliere di " mezza Croce, e fanno parimente " le loro prove come fopra.

1 Li gradi di Cavaliere di giustizia; " Cappellani Conventuali, e Fra Ser-

vienti

, vienti d' arme godono li beni ,, d.lla Religione, cioè Commende, " Dignità, Priorati, membri, cafe, " e camere Magistrali, e pensioni, " quando abbiano tutti i requifiti " preferitti dalli Statuti per confe. " guire li beni appartenenti al loro " grado.

Li tic gradi ultimi non godono ni-" ente, ne postono goderli de jure, , ma behsi à quetti, quando abn biano chi gli affegni le pensioni, , fuole la Santa Sede darli l'abili-, tazione à pater confeguire le pen-, fioni fino alla fomma di 100. fcu-, di d' oro sopra li beni di detta , Religione, in qualunque Lingua, ., a Prigratg efiftenti, non offante, , che non hanno i limiti dentro, 2, di quei Priorati, o Lingue, ne 12 quali vengano allegnate le pensioni, " Benthe de jute non gli spettino, " niuna sorte de beni.

1. Li Cardinali pochi fono quelli, che , hino ammelli tra Cavalieri, e fac-», cino le Prove di nobiltà, mentre ,, fe nell' età loro puerile ; ò prima , che prendino gl' Ordini, si fanno ri-, cevere, devono far le prove; se n song fatti Catdinali prendono l' » indulto di portar la Croce d' oro. », per infegna della Religione, copia , del qual Breve troyera qui annel », fa, che è la seconda, quali de » jute non ottengono, niente dalla, ,, Religione : ma bensi quei be-" ni, che per vacanza di qualsi che Cavaliere in Curia morto A la S. Sede l' hà commendati à fa-" vore di un Cardinale, e morto. ,, questo, li da ad un altro, come è. " il Priorato di Roma, altre Com-, mende, che fi danno con un Bre-, ve precettivo al Gran, maeftro, fat-,, to, dal Papa, motu, proprio, acciddia una Commenda, di grazia

, altri poi de Cardinali Cavalieri , antecedentemente anno domandato " al Papa titoli di Ball d' Armenia " 13 ed altri titoli in pattibus, quali ,, non hanno rendite. Quell' Indulto 1) gellandi Crucem avream Collo ap-" penfam è un diftintivo, che fi da a " Cardinali, Prelati, ed altri Signori , Nobili, quali non postono goder " niente dalla Religione, manco me-" no fono afcritti ne' libri della me-" delima ,

11 Li quattro Cardinali Comprotettori " della Religione li dichiara il Gran , Maestro, e Consiglio, e questi pa-, rimente pottano la Croce, ma non ., pollona de jure ottener niente , dalla Religione, se non che quello, ,, che il gran Macttro gli volette da-,, re di sua preeminenza magistrale. vi fono li Cavalieri di divozione. ", copia de' quali gli tra(metto, che " è la prima, quali niente go-, dono, ne sono mai stati abilitati , al godimento di minima cofa del-, la Religione, se non che la par-" ticipazione de' Beni spirituali con-, cella alla medelima, di maniera " che sono ascritti ne' libri, e nel. ,, la loro, morte hanno alcuni fuf-" fraggi, e questi vengono, alciitti " nel libro della Religione.

Questo è quanto posto fignificare " non per dar norma, ma per re-" gola di chi glie l' hà commeffo " mentre fopra tale affare, benche ,, fiino imbrogliati, nientedimeno è " groffo'il volume delli Statuti dela la medelima, ne' quali esprellamens, te si trova ogni cosa espresso :

Frater D. Raymundus de Perelios G Roccafull .

Ei gratia Sacrz Domus Hofpita. lis Sancti Joannis Hierofolymita. ni,

# 418 Armamentarium Historico-legale Ord Equest. & Milit.

» ni , & Militaris Ordinis Sancti Se-2) pulchri Dominici Magister humiby lis, pauperumque felu Christi Cu-Nobili Valeriano Moratini , flos. , Ordinis nottri Novitio, inter Fra. tres Milites Venerandz linguz Italie recepto Salutem in Domino fempiternam, Confuevimus illis nonnullam grati animi fignificationem exhibere, qui in ipfa ob propensam eorum devotionem Religio. nis notire obsequiis, & tuitioni fe se obtulerunt. Cum itaque habito nuper per Te nuncio de ingen-" ti Claile , quam Turca ad has " Infulas expuguandas inftruebar ( li-" cet Statum mutare decreveris ) » tua virtute, & Nobilitate excita-" tus, ad nos voluntarie te contuleris, » nobis, Ordinique nostro juam tasi li tempore adversus tam impias " noftras , & Christianz Religionis » hoftes operam navaturus: hinc ett, so quod nos animum gratum, & of » ficiorum memorem tibi oftendere » cupientes, de nostra certa scientia, » juxta facultatem in Concilio nofiro » sub die 3. Juni postremo elapsi no », bis attributam, tenore przfentium, " Tibi [ licet ftatum mutes ) ut parvam » Crucem auream ad figuram habi-» tus noftri formatam, non autem , lineam , fub poena falfi, nec alte. » rius Telz, & qualitatis collo ap-» pensam devotionis causa gestare & deferre libere, & licite poffis », & valeas, indulgemus, plenamque " facultatem concedimus, & elargimur. Teque omnibus Indulgen-, tus, & Gratiis fpiritualibus, qui-, bus vigore Privilegiorum à Sacro. " fancta Sede Apostolica Nobis, ci-,, demque Ordini noftro concessorum, , Fratres noftri, alique ifti Ordini ,, adiecti, utantur, & gaudent, frui. " & gaudere decernimus, & decla,

samus, nec non omnium Mifsa. ,, rum, Orationum, piorumque Hof-, pitalitatis, & Militiz pro Catholis ca Fider tuitione operum, que in dies à Fratribus noitris tam Mari, quam Terra, Dec largiente fiunt, participem in Domino facimus, & omni melieri modo else volumus . Pracipientes universis, & singulis dicte Domus nottra Prattibus. quaeumque auftoritate, dignitate, ", officioque fungentibus, przfentibus, & futuris, ne contra prafen. tes nostras facultatis, concessionis, , & participationis litteras aliquate, nus facere, vel venire presumant. ., fed eas fludeant inviolabiliter ob. servare. In cujus rei Testimonium Bulla nostra Magistralis plumbea " præfentibus eft appenfa. Dat. Melitz in Conventu noftro die 27. mensis Decembris 1715. ab Innatione.

Canfillier F. Dom. Jo. Manoel &c.

Loco Sigilli Plumbei.

Registr. in Cancell.

Fr. Emanuel Pinto Vice cancel.

SECTIO VI.

### ARGUMENTUM

Perpenditur zetas requifita ad obtinendum Hablium Sacræ Religionis Hierofolymitanz Agitur de Paffagse, ad cujus folucionem omnez tenentur; exponiturque quid fit Paffagium.

### SUMMARIUM

s. Q Ue aras requiratur ad obtinendam Habitum Sacra Religiomis . & p. 2. & 3.

4. A as annorum fexdecim completo rna fafficie, & n. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11. Adducieur tenor fundationis Baju-

limatus Domus Barbarina cum dife neufacionibus concessis à sa. me. Ur-

bane Offave.

11. Petens Commissarios ad faciendum Probationes N. belitatis, & Legisi. mitatis pro Militibus, & respettive Armorum Servications debes exhibe re Fidem Baptismi authenticam & D. 13.

13. Commiffarii ad Probationes facien. das von concednutur, nift per Fidem Baptifmi contret effe in acate, qua fit were major Anno decimo fexto,

& #. 14.

24 Presendens debet fe perfonaliter pre fencare, ut ex aspectu judicari possit.

25. In Minoribus necessaria eft Dif penfe tio . Magnus Magifter poseft pro fui fervitio eligere nonnullos Ephabos, & an. Biquisus etas numerus folum otto . in grate annorum dnodecim, & quidem cujufcumque Gradus , & n. 20.

16. Authus fuit ad numerum fexdecim. 17. Et non eliguntur, nifi qui recipiun sur in Grada Militum , & n. 20.

& 21.

18. Debent effe Ephabi, in grate anno. rum duodecim completorum, & non-. excedere annos quindecim completos.

29. Ephabi quot este possint, corum atas. G qualitas.

21. Non possunt admitti ad Servitium mist prins fuering acceptage probatio.

21. Etat pre ingreffa, ad Servitium, numeratur ab anno undecimo completo, & quando attendatur data Epi-Adla .

23. Aphaborum receptio, adnotari debet. in Cancellaria, wel in Libro MagiAri Ephaborum & n. 24.

25. Probusiones Ephaborum us conficionsur Assemblea babensur essam extra sempora .

26. Passagii solutio quando fiat ab Æpha-

27. Dispensatio super atate, à qua, & quando concedarne & n. 18.

29. An , & quando possins ire ad Infu-

lam Melstam .

30. Difgenfasio super atase conceditur à Sede Apoftolica . & antecedenter lub n. 27.

31. Dilpenfati quando folvent Paffa. gium .

32. Paffagium quid fit, exponitur.

33. Ad quid infermias pecunia Pafagii. 34. Paffagis folutio, à quibus originem

[umpferst .

35. Paffarii filutiones, in cujus ma. nibu: fian: & in qua moneta & n. 36. 36. Hoc vocabulo Puffagii alia estam Religiones neuneur .

37 Nema recipitur in Religione, nife.

prins foluto Paffagio.

28. Limita in Sacerdotibus , qui probant in Univerfications Audniffe , &: n. 54.

39. Minorum cum difpenfatione admifforum quantitas Pafagis, que fis. 40. Pafagii folutio dubet conftare per Inftrumentum .

41. Paffagium in Gradu Serviensiam. in atase dispensatorum in quo confi-

42. Servientes in Equites Gratia Lin. gua recepsi, quid folvant, ultra Paf-Sagium .

42. Equites ex. devotione, , quantum. pro Pafagia folvane .

44. Equiter , & Capellani Magifirales quid folvant pro Paffagio. :

45. Nemo ulsra tres Gradus, expresos admittitur ad. Religionem , & aleas, falla Profeffio eft mulla.

46. Ex Apostolica tamen dispensatione, mediante

# 429 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

mediante Brewi creantur Equites, & Capellani Magistralis obedientia, quid solvant pro Passagio.

47. Adsunt Donati, seu media Crucis: Pasagsum in quo consistat & n. 48.

48. Enumerantur Persona qua Passagium solvanes & summa que solvieur, & n. 49. 50. 51. 52., & 53.

A9. Equiter Alemania folvunt folum. feuta centum quinquaginta, & n. 50,

& legg.

55. Paffagium solvere debens etiam dif. pensasi à Santta Sede .

36. Sic etiam qui fundavit Commen-

57. Nullus eff exempeus à folutione

Paffagii. 58. Qui admissisur ad Ordinem fine

solucione Passagii cenecur spse salwere de proprio.

59. In qua Moneta, & ad quam rationem fieri debent folutiones Pusagii, & n. 60.

61. Pecania soluta pro Passugio nun. quam restituicar, & n. 62. 63., & 64.

65. Qui non folvis Passagium, nougaudes aussanisate, & n. 66. 67., & 69.

68. De Paffagii folutione à minore ratione dispensationis fasta debes conflare per Instrumentum Notarii pubisei.

70. Passagium restituitur illis, qui à Professione excluduntur, & invalide Professione emiserunt, & quomoda sat restituits

71. Paffagium extraordinarium unu-

72. Quibus folvaneur Passagia.

73. Passagum pro Minoribus dispensasse super asate, in quo semporis termino solvendum sit.

74. Quid dicondum de amissione ancia.

DISCURSUS CXXVIII.

### SECTIO VI.

Enes Hierofolymitanos Equites ad plures effectus confideratur annorum Ætas, tum in admiffione ad eorum Ordinem, tum ad Profesionem emittendam, ad fuffragium prestandum in Lingua; ad Carayanas perficiendas; ut in Concilio completo cooptetur; ut sit Judex computorum,
Dux in Triremibus.

Modo agentes de admissione ad Habia, tum, ac ad emittendam Professionem, notamus, in triplici vitz sugzatate possionem, postulare admitti in Sacram Religionem Hierosolymitanam. Primo, vel dum in sexdecim annorum completorum existit ztate z Secundo, vel dum in state annorum

duodecim, ufque ad annos quinde-2. cim versatur, & in Æphzbum magni Magiitri eligitur; aut tertio demum, dum est in magis tenera ztate,

37 qux vocari solet Minoritas, accedente Summi Pontificia Dispensatione, quemadmodum explicatur in Voluminie illo, cui Titulus - Israejonsi, sopra gli Obblighi più principali de Cavalieri di Malsa. cap. 3., & cap. 13. pag. 48., 155, juxta impressem Roma Typis Brinabb 1713.

Quatenus specia an constitutos in zeta4. te ordinaria annosum sexdecim completorum videlicet, in qua justa Sacri Tridentini Concilii dispositionem,
verificatur capacitas profitendi quidiquid enim ob peculiare Statutum.
5. Hierosolymitanz Religionis à Sancta
Sede Apostolica confirmatum, antiquitus servatum suerit, certum est
hodie, quod ob novum ejustdem Re.

ligionis Statutum, ac dispositionem sub magno Magistro Joanne Levesque del. la Cassiera registratam in Volumies Sta Statuterum tis. 2. del Riccoimento de' Frarelle m. 15. Servanda cit dispofactio dicht Sacri Coneilis Tridensini, 6. sech. 25. cap. 15. de Regularibus, 9 quod ita natut - In quacumque Religione, tam Viporum, quam Mulicrum, Professio non stat ante desimum fextum annum expicium, noque qui minore econpore, quam per annumpost susceptione Advictm in probasso, ne steterit, ad Professionem admittatur: Professio ante fucte suita.

De qua Conciliari dispositione in Hierofolymitana Religione fervanda; tettatur clar. mem. Cardinalis Petra ad Conflicationes Apostolicas com. 2, ad Conflic. 2. Auglishi IV. [cft. 2, a m. 9. cum feq., & ad Constis. 5. Gregorii IX. m. 14., & feqq. cum aliss in Disansa nostre de Prof. S. Sed po-

fimodum . Et ne ulla de antedicta ztate requisita. 7. ad Professionem in hac Religione e. mittendam pratermittatur notities , ad diluendam dissonantiam inter duas Statutarias Conclusiones relatas incodem Starute Hierofolymitano tit. 2. Del Ricevimento de' Fratelli; qua-.. tum prima prodiit sub magno Magistro Philippo Villers Lisleadamo, & eft num. 13., & fic loquitur - Non fi dia l' Abito dell' Ordine noftro ad alcuno, che non fia giunto all' ano deesma ostava della sua età. Al Maeftro perd fi concede , che fi clegga otto Fancialli di qual Nacione egli vorrà, ed in qualfivoglia grado per suo fer. - vigio domeftico, a' quali non fi poffa opporre cofa alenna circa l' esà , ov. vere antianità, con quefto perà, che fino di dodici anni di esà: n. 14. Se alcuno farà eletto , e ricevonto aleri-: menti, non goda di alcuna prerogativa di Angianità, o Refidenza, ne ri. ceva Tavola , e Soldea dal commun. Toforo, ancorche fia elette, e rice un

so per Gravia del Gran Maestro, &

Et secunda edita suit. A magno Magi-8. tro Joanne Levesque della Castiera. 8. regettata et sub n. 15. sequentis tenoris. Accostandos si Decreso del Sacrosano Concello di Trenco, si uni 100. G'ordinamo, che namo si aricevuto alla Professione del nostro Ordine, sio a fare i Vosi, prema, che non abbia sinisi sedici anni della sua stà e mi

Hujulmodi Dispositionum dissonantiam o. ad concordiam revocat. Ordinatio Capisularis d. tit. 2. W. 33. del. Ricevimento de Fratelli fub illa explicattone, quod Statutum decernens ad Religionis Habitum admittendums effe qui annum decimum octavum fux xtatis attigerit, intelligi debet, ad defignandum congruum tempus pro conficiendis ipsis probation bus, & ad illas inspiciendum in Capitulis Provincialibus, vel Assembleis przfentandum, & deinde cum ipsis . Probationibus bene expeditis accedendum ad Conventum . De cœtero in eadem Ordinatione expresse confirmatur ... Qued deincepe commifiones ad conficiendum probationes nebilitatis pro Militibus , vel Legisimisaris pro Armorum Serwieneibus , nift ipft fue. rint majoris atatis fexdecim annorum. completoram, nullo modo concedantur; & propserea mandaverunt ; quod in. Capitalis Provincialibus , wel Affenbleir, in quibus recipiends fe personalicer prefensaverint, nulla commiffio ad dictas probationes faciendas expediaeur , nife prins per Eidem anthen. escam . d. legalem extrallam à Libro, in qua dies Baptismatis adnotari abique folet, annum atatis decomum. fextum explorife liquido docuerins . Nam decimum feptimum , & decimum ottavum corum atatis annum, jurta Sta.

Statutum decimum tertium de Receptione Fratrum, declaraverunt remanere pro congruo termino ad proba siones ipfat conficiendum, & sterum inspiciendas, & revidendas in Capitulis Provincialibus, wel Assembleis prasentamum, & ad Conventum cum ipfis probationibus bene expectiss veniendum; quidquid seas saltum sucrit, mullius she sscata, & momenti, Verum nulla de dicta explicatione emetione salta, relato ad litteram antedi

10. do Statuto m. 13. preferibente ad Professionem non posse admitti, nili qui attingunt ztatem decem, & ofto annorum, Scriptores, & Tribunalia. perpendunt, an in Milite valida fit Professio emilla polt decimum fextum an. num inchoatoque anno decimo feptimo, fuxta dispositionem Sancti Concilii Tridentint, ante tamen decimum. octavum annum inceptum, ut prafcribit Statutum, & in hac hyporesi concludunt, non elle validam hanc Profeifion m, quia Admissi debent este. apti ad Arma; & Statutum eft à Saneta Sede Apoitolica confirmatum, & continet Decretum annullativum, ut plene probat centeris cumulatis clar. me. Card. Petra ad Confitut, Apofto hear tom. 2, ad Conffit. 2. Anaftafii . IV. fett. z. à n. 9. cum fegg.

Sic alias refolvit Sacra Rota in Parmon, 21, Nallisasis, Professionie cor. Bervila. cajua, ut. in Decif 134. à n. u. cune, offaq pars. 14, rec., ubi respondit mullam fuisse Professionem in Hierofolymitana Religione ante dictum anum 18, incaptum emissa à Comite Joanne S. Vitale,

Et de cettera in Sacra Religione Hierofolymitana, ut quis fit capax Commendarum, cujulcumque fint qualitatis, debet fumere Habitum, & Profeffionem emittere, & alia adimpleville, qua Statusa iniungunt, ut vide, re est in Seasuso Ordinis tie. 14. del-

Nisi forte concurrat Dispensatio Apostolica, ut in casu Bajulivatus Ma. gnantiz Domus Barbering; cum enim tempore fa. me. Urbani VIII. cl. me, Princeps Taddaus Barberini, ex Fratre Nepos dich Summi Pontificis, ex, propriis bonis Pamiliz fuz fundaffet , & dotaffet Bajulivatum Sacre Religionis Hierosolymitanz, cum Titulo magne Crucis, cum Jurepatronatus pro dicto Principe Taddzo, ac aliis in fuccessione per dictum Summum. Pontificem Uibanum VIII. ordinata vocatis, successive idem Summus Pontifex Bajulivos pro tempore existentes exemit ab onere emittendi Profesfionem in d. Ordine, indulfitque, ut possint Matrimonium contrahere, & ad fecunda, & fuccessive viteriora. Vota, etiam cum Vidua transite valeant, & Habitum predictum retinere, ac omnibus, & fingulis Privilegiis, Libertaribus, Immunitaribus, Prztogativis uti poffint, & valeant, juxta. tenorem Litterarum Apottolicarum fub die tt. Maii 1629., que in calce prafentis Discursus dantur fub tit. tera A.

De quo Bajulivatu, przdictifque eidemannekis Privilegiis agit przclarus in Rotalibus studiis Magister noster bo, me. Ansaldus in Decisione Ferrarius. Privagenii nec 16. Februarii 1704., que Decisio est la Peima impresa. post Diferr. 28. 10m. 1. Marci Antonii Famincii nostri in Patria Przceptoris celeberrimi, & inter ejustem. Ansaldi modo impresas Dec. 309.

Ut quis obtinere posset Commissonem 12, ad faciendum Probationes Nobilitatis pro Militibus; vel legitimitatis pro Armorum Servientibus; debet exhibere Fidem Baptismi authenticam & legalem; Ordinas. Capitali Generalis

ralis eit. 2. n. 33., & 34. Del Ri-

Itemque debent dicht Pretendentes effe. majores ztatis fexdecim annorum. completurum; proinde non est con 12. cedenda Commiffio ad probationes faciendas pradichis, nifi prius per Fidem authenticam, & Legalem extradam à Libro in quo dies Baptismatis adnotari utique folent, annum atatis decimum fextum explevisse liquido docuerint; alias quidquid fecus fa ctum fuerit, nullius eit efficaciz, & momenti, junta claram Sanctionem. . Ordinationis Capitalaris d. tit. 2. n. 33. Del Ricevimento de' Eracelli, ubi clare explicatur, quod Statutum Or. dinis tit. 2. M. 13. Del Ricevimento de Fratelli , quo cavetur , ne detur ulli Habitus Religionis, qui ad ztatis fux annum decimum octavum non. fuerit perventus, debet intelligi pro congruo termino ad probationes ipfas conficiendum, & iterum inspicien. das in Capitulis Provincialibus, vel Assembles presentandum, & ad Conventum eum ipfis probationibus bene expeditis veniendum .

Injungitur proinde Presidibus Capitulo. 14. rum, & Affemblearum Provincia. lium, ut nonnia conflito, quod pre. tendens fit vere major ztatis fuz anno decimo fexto, mediante Fide authentica Baptismi, commissiones ad conficiendum Probationes concedat, fub poena foutorum tercentum auri ipío facto incurrenda, ac folvenda Communi Thefauro: & fi Commillarii procedent ad faciendum probatio. nes, incurrant ponam fcutorum centum pro quolibet, omnesque intelli. gantur, & fint debitores, atque incapaces, donec effective dictam poenam folverint. Preterea debet Prz. tendens se exhibere in primo Concilio, ut ibi judicetur ab aspectu, an

vere atatem juxta fidem Baptismi habeat, sub peena non gaudendi antiantiate, juxta distinctionem allatam ab Ordinatione Capitulari. eit. 2. n., 34. Del Ricevimento de Fratelli.

Superius oftendimus, quod nullus ad-15. mittitur ad Habitum, & Professio. nem , nifi decimum octavum ztatis annum attigerit, cum declarationibus tamen quoad sumptionem Habitus fupra finniliter adductis: unde in minoribus necellaria ett Dispensatio, quemadmodum antecedenter notavimus; poteit tamen magnus Magifter pro fuo domettico tervitio in fuos Eph-bus eligere nonnullos Juvenes antiquitus folum numero octo, qui fint in grate annorum duodecim, & quidem cujuscumque Gradus, juxta Statuenne wetus tit. 2. u. 12. Del Ricevimento de' Fratelli . Qui numerus octo Puziorum auctus fuit ad

16. numerum decimum fextum vigore Ordinat. Capitularis tit. 2. Del Ri. cevimento de Fraselli n. 40. Compenadium Alphabesicum Statusorum inaverbo Paggi Magifirali.

Ar modo non eliguntur in Ephebos i7. niß illi, qui recept fuerunt in Gradu Militum: ita legi in nova compillatione testatur d. Compendium. Alphabeticum Statusorum in Verbo Paggi Magistrali, wers. Non si eleggono altei.

Debent habere ztatem pradictam duo.
18. decim annorum completorum, &
non excedete annos quindecim completos: Ordinatio Capitulariz tit. 2.
Del Ricevimento: de' Fratelli m. 40.
d Compendium Alphabesicum Statutrum in Verbo Paggi Magifirali.

Debent personaliter inservire magno Magistro usque ad complementum ztatis quindecim anorum completorum: d. Ordinatio Capitularis d. sis. 2. Del Ricevimenso de Fratells n. 40. Com.

Ggg 2

pendium Alphabesicum Statutorum in vorio Paggi Magistrali S. Devono. Antequam vero ad servitum admittantur, debent corum Probationes Nobilitatis elle recepte, & admile, juxta Resolutionem Concilii Equitum 27. Septembri 1653. relatam à d. Compendio Alphabesico Statutorum in-Verbo Paggi Magistrali S. Non ponno entrare.

Etas apta pro ingressu ad magni Magistri servirium numeratur ab anno decimo completo, si epitola suerii prius expedita; si autem epitola fuerit prius expedita post d. etatem, numeratur a die expeditionis ejustome pistola, reservata tamen magno Magistro sacultate praponendi ilios, qui per longum tempus expectavissen; qui per longum tempus expectavissen; qui ta Resolutionem Concilii Lautima. 25. Februarii 1661. ab Incarnatione. Compendium Alphabeticum Statutorum in Verbo Paggi Magistrali S. La loro età.

Epheborum receptio adnotari debet in Canceliaria: d. Capisalaris: Ordinatio 5st. 2. Del. Riceruimeuro de' Fracelli n. 40. Compendium Alphabesicum Stasuorum in Verbo Paggi Magistrali S.

La loro recessione .

Vel adhorati debet in Libris Magistri
Fph botum, ut caveur in Contil.
Equitam 19 Decembris 1686, confir
mat. 21. Februarii 1687, ab Incar.,
quod approbat Sac. Rosa in Melevi
sana Austravisatis 26. Junii 1693,
eor. bon. me. Reverendissimo Zamoren,
& 1-fettur à d. Compendio Alphabetico
Statutorum in Verbo Paggi Magistra,
its. O nel Libro,

Ad conficiendum Probationes Nobilitatis pro Ephebis habentur Assemblez ettam extra tempora, quoties constat de Epistola super eorum Gratia, constatque eosdem complevisse zatemannorum undecim, juxta Resistionem Concil. Equisum 21. Junii 1660. quod refert d. Compen. Alphabesicum Statusorum in Verbo Paggi Magistrali S. Per le provs.

Secundo admittuntur ad Habitum Pueri illi electi in Ephebos magni Magistri, licet adhuc in Pupillari ztate ver-

fentur .

Vigore Statusi Tis, 2, del Ricevimens so n. 14. magnus Magister sacultate 19. pollebat eligendi octo Pueros ex quacumque Natione, & in quocumque gradu, pro suo servitio dometico, à quali non si possa opporre sosa alcuna circa! esà, ovvuero Angianità, con questo però, che siano di dodici anni di età: Compend, Alphabe. sicum Statusorum in Verbo Paggi Magistrali.

Quod Statutum confirmavit, & amp.iavit Capitulum Generale Ordi-Anno 1621. Ordination. lub Tis. 2. Del Ricevimenso de' Fratelli n. 40. ibi - Hanno confirmato , & flatuito, che il numero delli otto Paggi fia per l'avvenire crescinto a wolontà di sua Eminenza fino al numero di sedici Paggi, li quali bubbino dodici Anni compiti di Esa, e non fi possino ricevere absenti, ma prefenti venuti in Convento à fervire perfonalmente, e continuamente à Sua Eminenza infinche abbino compita l' Età loro di quindici duni, dopo la quale debbino uscir di Paggi, ed effer meffi a far l' Anno dell' Approvagione, e Noviziato. E potrà Sua Eminenza farrogare, e ricevere di mano in mano aleri Paggi in luogo delli mandati à fare il Noviziato, e quanto all' Età, se saranno più grandi delli dodici anni suddetti, potranno effere ricevuti Paggi , e fervire a S. E. infinche abbino compita la suddesta. età di anni quinditi, per andar al Novi-

Novigiato, purche non si possa mai paßur il numero di fedici Paggi nel mode sudderto, e che sutte le Recettions delle Paggi fi debbono far fure, e notare per atts di Cancelleria: Dichiarando, che quanto si farà contro questa Ordinazione, sia sempre di nessun valore, e non possi giovare, e Inffragare al alcuno ricevuto al. trimente l' anzanità , ed il Privile. gio presefo de Paggio Magistrale; d. Compendium Alphabeticum in verbo Paggi Magifirali, de qua ordinatione loquitur d. Volumen - Iftruzione fopra gi' Oblighi più Principali de' Cavalieri di Maita cap. 13. pag. 267, juxta impressionem Roma Typis Bernuba 1612.

Non eliguntur in Ephebos niū rece pri in gradu Equitis: Compendium Al 20. phabeticum Statestorum Ordinis in inerbo Paggi Magistrali ibi - Non fi eleggono altri obe ricequisi in gra do di Campalieri: coi fi legge nella

nnova compilazione.

Intrare autem non possunt ad servitium, 21. nis possuoum surunt acceptate Probationes, juxta Decretam Concisis 27. Septembris 1653. quod resert d. Compendium Alphabeticum Statutorum in Verbo Paggi Magistrali vers. Non pouno entrare.

Edium autem ztas pro ingressu ad sec. 21. visium numeratur ab anno undeci, mo completo, si Epitolo prius suerit expedita; reservata tamen magno Magnitro sacultate anteserendi cos, qui per longum tempus expectaverunt, juxta Deereium Concilii 25. Februarii 1661. ab Incarnatione, ut inquit d. Compendium Alphabeticam Seatatorum in verbo Paggi Magi, stali: d. Instruzione sopra gl'Obligh più principali de Cavalieri di Malia cap. 13. pag. 268. Si seq. ubi subiungit. - E perciò sano un sociali carà bene di

mandar privatamente questa lettera, per la quale si paga una doppia al fosto Segretario del gran Macfico, e deve elprimerfi il nome, cognome, ed età del Giovine co' nomi , e cognoms del Padre, e della Madre. Foi avvicinandof il tempo di entrare per Paggio, converra condurlo al Ca. pisolo, ed Affemblea della Provincia, per prefentarvelo, e dimandare i Commissarii per fare le Prove della Nobiità , e Legitimità , non pesendo ciò fare in affenza, e per meg. zo d' alers, come dicemo poterlo fare quei che vengono ammessi in Mino. rica.

Epheborum receptio adnotari debet 23. In Cancellana; d. Ordinatio Capitularis d. tit. Del Recepimento m. 40. d. Compendium Alphabeticum Statutorum in Verbo Paggi Magifirali verf.

La loro Ricestione .

Aut regultrari debet in Libro Magisti
Epheborum, juxta Decretum Concilii
19. Decembris 1686, confirmat 21.

24. Februarii 1687. ab Incarnat, approbat, à Rota in Melevitana. Antia, nitatis 26. Junii 1693. cor. Zamoren, de quo meminit d. Compendium Albesticum Statutorum in Verba Paggi Magifirali verf. O nel Libro.

Ut Epieborum confici possint Probatio25. nes , Allemblee habentur etiam.
extra tempora , quotiese exhibetur Epitola gratiosa magni Magistri , si ipsi Pueri xtatem compleverint undectimi anni, juxta Deeretam Consilii 21. Janii 1660. relatum üd. Compendo Alphabesteo Statutorum in Verbo Paggi Magistrali, weif. Per le prove. Ille qui recipitur in Ephebum non testi. netur ad solutionem Passaggi, antequam possules deputationem Com-

miffariorum, prout funt obstricti fol-

vere illi, qui in minoritate admittun.

tur; fed dictus Ephebus poteit fol-

vere

vere, quando ipicanet prafentat Melitæ probationem fuæ Nobilitatis.

Imo fi titz probationes non eilent ad, mille, fed reiecte; eidem integre. Pallagium folvet, quod eit in tumma centum viginti quinque Doppie di Spagna, justa ipfarum valorem curi tentem, quemadmodum fie foluunt in eadem fumma certeti qui recipium tur in ziate majori exiftentes, hoc et annorum fexdecim, aut plus: d. Volumen - luffrazioni fopra gli Obblighi più principali de' Capalieri di Malta cap. 13, pag. 269 de fa.

Tettio petitur admisso, dum quis in. 27. magis tenera ratate veriatur, qua vocari solet Minoritas, & in qua necellaria est Apostolica Disponiatio, ut habetur in prealiegeta Instruzione sopra gli Obbligh principali Cr. de.

qua in S. Modo agentes:

Super dista minori etate pro receptione 28. in Gradu Equitum obtinetur aliquando Dispensatio, vel à Capitulo Generali, vel ab alio facultatem dispensandi habente, ut legitur in Ordinatione Capituli Generalis anno 1631. [ph tit. 2. m. 49. Del Ricegimento de Fratelli.

Tali autem mode dispensati super atate 20. non debent ad Conventum Meliten. fem venire priufquam fexdecim eorum ztatis annum compleverint; & fi ve-. nerint antequam dictam ztatem compleverint .. non bubbino ne Tavola se Soldea del Teforo, ut loquitur d. Ordinatio Capitularis sub n. 49. 6 co. ubi cavetur, quod dispensati in d. Capitulo fuper atate ( fuerunt autem tunc dispensati omnes expresh in Catalogo in eodem Capitulo Generali exhibito ) haberent tempus adeundi Militensem Conventum, quousque ztatis annum vigesimum quintum compleverint. Potissime super ztate obtinetur Dispen20 fatio à Sancta Sede Apostolica, que Dispensatio à summo Pontifice conceditur mediantibus Litreria Apottoli. cis in forma Brevis ( pro quo obti. nendo expenduntur feuta Komana. quinquaginta circiter ) Utque hujuf. modi Dispensationis Breve obtineatur, exprimi debet in precibus Nomen, Cognomen, & Ætas Pueri, cum Nominibus, & Cognominibus Pa. tris , & Matris . Antiquitus requirebatur ztas faltem annorum octo in. Puero; poitmodum sufficiens erat ztas annorum fex . De prafenti autem qualibet gras fufficiens eft, ita ut etiam fi Puer in Infantili atate cyrletur, in Ordinem recipitur in ip. la infantili atate: dilla Inflruzione fora gli Obblighi più principali Pag. 256.

Dictum autem Pontificium Breve alig 31, cui ex Ordine Hierofolymitano Melitam transmittitur, ut magno Magiltro prafentet, expostulans, ut illud acceptare dignetur, qua acceptatione accedente, à die ejusdem accep. tationis incipit Antianitas favore ejufdem Pueri , qui recipitur : dummodo tamen intra unius anni curriculum Pailagium effective folvat . Potelt autem magnus Magister prorega\_ re ad alium annum dictum terminum pro solutione Passagii; si vero labatur vel annus, vel biennium, fi fuerit obtenta Gratia subrogationis, & non fuerit solutum Pallagium, tunc Puer qui dispensationis Gratiam obtinuerat, cadet à Gratia obtenta; & fi denuo velit in Ordinem recipi, tenebitur ex integro incipere, & aliud Breve obtinere, vel expectare usque ad ztatem, qua posit recipi inter Ephebos magni Magittri, aut expectare, quod perveniat ad annum decimum fextum, ut videre est in dicto Volumine . Infirmzione fopra gli Obblighi più principati de' Cavalieri di Malta cap. 13. pag. 258.

Nunc loquamur de l'assagio, & expo-22. namus quid fit, & quomodo ab omnibus folvendum . Certum ett, quod omnes & singuli ex quacumque Classe admittendi, five fine, five cum dispensatione in Sacram Religionem Hierofolymitanam, pro corum rece. ptione tenentur illam pecuniariam. przitationem , & folutionem facere communi Ærario, nuncupatam Traje-Hum, & vulgaritet Paffaggio: Statu. tum Ordines tit. 5. Del Commun Te. foro n. 15. Macer in Hierolexicon. verbo Paffagium, Compendeum Alphabetieum Statutorum in Verbo Paffaggio S. Paffaggio Son tatti obbligati. Hic rem integre explicabimus .

Quippe Paffagium ett Tributum, quod folvitur jure transitus, ut notat Macer in Hierolexicon in Verbo Paf. Sagium, P. Benedictus Pereyrus in Pro. fodia in Vocabularium Bilingue Lati. num , & Luficanum digetta, in Verbo.

Pafagium .

Dictumque Pafaggio dicitur Jus communis Thefauri, quod foluunt Equites, Hierofolymitani pro, corum receptio. ne, ut in Statuto Religionis in fine. in folio sub tit. 19, Della fignifica. zione delle Parole #. 20. , & 21. Ludovicus Moreri in suo magno Di-" Mionario Hiftorico Litt. P. Verbo Paf-Sage .

Idem Tributum, quod in, corum. Receptione ab. Equitibus Melitensibus fol; vitur jure tranfirus, & dicitur. Paffa. gium, appellatur Penfie, à Sacra Rota. in Melevitana Habitus & Junii 1741. S. qualemenmque. fub verf. Ac catero, quin & S. Posiori jure cor. R. P. D. Peralea .

Relatum Paffagii Tributum , quod E. 33. quites Hierofolymitani in corum., receptione persolvunt, applicari pro.

expensis Phari Turris, in suttinendo scilicet Lucernas ad commodum Navigantium nocturno tempore, telta. tur d. Macer, qui eft natalibus Melitenfis, in allegato Hierolexicon verbo Paffagium , & verbo Pharus , ubi, quod eft Lampas in Turris fumitate, ad przbendum Nautis fignum tempo. re nocturno polita, que communiter

Lanterna dicitur,

In Sacra hac Hierosolymitana Religio-34. ne pro d hujulmodi solutione ulus vocabuli Paffaggio inolevit usque. de tempore ilhus institutionis; cum. enim Hierosolymitana Religio Hierofolymis, & Siriz Locis fedem haberet, ex Oriente statis temporibus ad hec Maritima Europz loca Navem mittebat, ut Tyrones, qui huic Religioni adscribi cupiebant, ad Siriam, Terramque Sanctam, in cadem, Navi afportarentur, ficut & cupientes devotionis gratia Terram Sanctam visitare; unde solutio illa ratione Tajectus nuncupata fuit Passagium, quemadmodum feribit d. Macer in Verbo Poffagium, & in Tabella explicante Vocabula peculiaria Statutorum Hierofolymitanz Religionis fab sit. 19. Del fignificato, delle parole in Verbo Paf. fagium , Volum. cui Titulus - Iftru. zioni fopra gli Obblighi più principali de Cavalieri di Malea per Equitem Gallum, Gallico Idiomate exaratum, & in Italicum translatum ad instantiam alterius Equitis Itali, impresfum Roma Typis, Bernabo 1713. pag. 257. CAM Segq.

Quod fane Pallagium bis in anno fiebat, & primum dicebarur Vernale, & menle Martii : alterum, quod tempore zstivo fiebat, dicebatur Paffagium, Augusti, aut Passagium San-At Joannis Raptittz , & hoc modo perficiebatur. Promptz paratzque pradictis, temporibus, ftare debebant

in Portibus Occidents Naves, in quibus Christiani, qui vel devotionis impius, vel amore glorie, ad Terrani Sancham migrate cupiebant, catervaum conveniebant, it seure, & tute adversus Piratajum, & Christiani Nominis Hostumi insidias navigarent, & ita junctimi vela dabant ventis Soriam versus; ut veteribus cumulatis Documentis tradit eruditus Sebassianus Pauli in Codice Diplomatico de Sacro Militari Ordine Hierosolymitano Ge. Tie. Osservasioni soura i Diplomi Diploma-116. S. Pasaggio An. gusti page, 525.

Perfici autem. possunt solutiones Passa; gni in manibus, tum Confervatoris. Conventualis, tum Depostratiorum ac Receptorum: Capicularis Ordina sio del Ricevimenso de Fraselli sis, 2, m. 49, & sii, 5. Del commun Tespro n. 12, d. Compendium Alphabeticinu. Stasssorum in Verbo Passaggio S. Pass

faggi ponno.

Hoc Vocabulo Passaggio utuntur aliza se, Religiones Militares ad explicandum illam solutionem pecuniariam, quam in ingressu ad talem Religionem pix. Rate tenentur Equites; sic in S. Militari Religione Sanchi Stephani cau tum habetur in Statuto sis. 5. Del comman Tesaro cap. 3. Dell' Entra tura, 3 Recognisione da devers firme da Cavalieri. Siquidem dicture in S. Dal pagamento del Passaggio simo secestuati i Commendatori Fondatori, in quo cap 3. prisseribitur quantitas solvenda.

Centerum in Militari Hierosolymitana. Religione Passagia solvuntur in moneta aurea, & argentea: Ordinatio Capitalaris sit. 5. Del Tesoro n. to. Compendium Alphabeticum Statutorium in werbo Passagium S. Passagi ponno wers. E devono.

In Sacra Militari Religione Hierofoly-

37. mitana, nemini potest concedi gratta Receptionis, nisi prius Paslagium solvent, juxta Resolutionem.
29. Janii 1641., & 19. Janii 1674.
Sacerdotes vero decorati, qui probant 38. in Universitatibus approbatis studiste, tecipiuntur abique solutione Paslagii: Resolutione, 26. Novembris 1673. cujus vittute Decreti recepti fuerunt Diaconus. Barbier, & Sacerdos Sola (s. Junii 1677.

Pro Minoribus, hoc est in minorili etate existentibus, scilicet nondum per, 39. ventis ad atatem fexdecim annorum completorum, obtenta Dispensatione fuper atate, ut diximus, juxta Ordinationem Capitali Generalis anno 162 i. tit. 2. Del Rice vimento de' Fratelli n. 49. Pailagium confiftit in folutione - In susso di fendi mille d'oro di quattordici Tareni per scude, o il suo valore in mano del Confervatore Conventuale, Depofitarii , o Ricevitori nelli Priorati in termine di un anno dopo la Grazia fatta, il qual termine potrà effere proregato da un Concilio compito di ricentione ad un altro anno folamente : e di più li detti Minori dispensati pagheranno cinquanta scudi di moneta di Tareni dodici per scudo alle Lingue. per la Taffa della loro Ricettione ; dilla Ordinatio tit, 2, nam. 49. , & in Compendio Alphaberico Statutorum Prioris Caravita in. Verbo Paßaggio S. Paffaggio de Minori : Ludovicas Moreri in [no Di-Hionario Verbo Pasage . ;

De solutione dichi Passagii constare de40. bet per Instrumentum manu Nota1111 , alias amittitur antianitas , & 
receptio: d. Of dinasie d. m. 49. d. 
Compendiam in d. Verbo Passagio S. 
per li pagamenti, & in d. Volumine 
Istrucioni sopra gli Obblighi più prim. 
cipati de Cawalieri di Malta pag. 158. 
Passa.

Pallagium vero pro Fratribus in Gradu 41. Servientium Armotum à Minoritare dispensatis consistit in - Ossocento feudi d'oro di Tareni quasordici per fendo Ge. fra il sermine di un anno, o di due, se sarà prorogato dal wene. rando Configlio compito de Risentioni, e contino l'Anzianità loro dopo che averanno formato il sello anno almeno dell' età loro, facendo il folito pagamento per Inftrumento pub blico, e forso le altre dichiarationi specificate nelle procedenti due Ordi. nationi: d. Ordinat. tit. 2. Del Rice. vimento lub n. 50., & feq., & in. Compendio Statutorum in Verbo Paf faggio , ubi dicitur - E più pagano seudi dieci di Tari dodici aile Lin. gue .

Pro Servientibus, qui recipiuntur in E-

42. quites Gratiz Linguz, ultra Pailagium jam solutum pro gradu Servien. tis, foluuntur scuta milie auri Tare. . morum quatuordecim pro fcuto, folvique debent Linguz fcuta centum. . fimilia : Ordinario Capitularis tit. 5. del comun Tesoro n. 12. Compendium Alphabeticum Staintorum in Verbo Paffaggio S. Paffaggio de' Servienti. Pro Equitibus ex devotione, scuta qua-43. tuor mille auri Tarenorum quatuordecim , fed supremi Principes illud non foluunt : d, Ordinat. Del Rice. vimento n. 13. d. Compendium Alpha. beticum Statutorum in d. Verbo Paf Saggio S. Paßaggio de' Cavalieri di Devotione, ut infra quoque adnotabitur .

Pro Equitibus, & Capellanis Magistra-44. libus, scuta centum auri ex Tarenis quatuordecim : d. Ordinas. del Rice. , wimento u. 14. d. Compendium in-Verbo Paßaggi S. Paffaggio de' Cava. lieri, e Cappellani.

Fuerunt tamen aucta bis centum similia ex Decreto Concilii 26. Maii 1680.,

ut tradit d. Compendium d. S. Pafaggio de' Cavaliers, e Cappellani.

Vetitum quidem eft, quod uitra tres gra-45 dus, de quibus loquitur Statutum Del Ricevimento de' Fragelli n. 1. 19. & 30. nullus in Ordinem recipiatur; ita ut extra tres Gradus, fi aliquis admittatur, & professionem emittat, Professio nulla sit; debetque cogi ad dimittendum Habitum , et in Ordinatione tit. 2. Del Ricevimento n. 2. Hodie tamen vigore Brevis Pont'ficil

46. Equites , & Capeliani Magnitralis obedientia recipiuntur, iique pro Passagio solvere tenentur scuta bis centum de Tarenis 14. monete Sicilix ex d. Decreto 26, Maii 1680. quemadmodum dicemus, dum de his Gratie, & ex Devotione, vel Magi. stralis obedientia Equitibus , ac Do,

natis inferius agemus,

Pro Donatis, five media Crucis, est 47. fcutorum centum auri in auro; Ordinatio Del Teforo tit. 5. n. 68. Compendium Statutorum in d. Verbo Passaggio S. Passaggio dei Donati, ubi quod Si pagano in sante megge doppie di Spagna, ut notatum eit in Libris Venerandz Camera, & fi Do. nati fic Pallagium non foluunt, non habentur pro receptis: Compendium. Statutorum in Verbo Paffaggio S. Pasaggio fono sutti, vers. Pasaggio fe non pagano.

Quoad Taxam Passagii in d. Religione. 48. Hierofolymitana, licet Seatutum Det Comun Teforo sit. 5. n. 15. refpectu Fratris Equitis decernat scuta bis centum auri in auro folis, aut illorum valorem, de quo valore vide infra: Pro Fratre Serbiente centum quinqua. ginta similium, alias antianitate non gaudebunt, que antianitas menfuratur à die integra solutionis Passagii . & qui ad Professionem admittit, abfque eo quod Passagii solutionem re-

cognoverit, tenetur de proprio fol. vere . non oblante quicomque incontrarium licentia imperinta: nemi ni demuni poifit movesi lis fuper an. tianitate, poltquam Paliagium folve rit, fed nihil proderit, fi tolverit pott-

quam lis mota fortit.

Pro Confratre, five Donato solutio est scutorum quinquaginta, alias non sol. vens non habetur pro recepto : 4. Statutum Del comun Teforo tit. 5. n. 17. de quo Compendium Alphabe. ticum Statutorum in Verbo Pafaggio S. Pasaggio fon tutti vers. Poffug.

gio s: non pagano.

Recenfite tamen Pailagii Taxa auche 49. fuerunt in Ordinatione Capitulars anno 1631., nam fub rit. 5. Del co. mun Teforo n. 12., injunctum fuit, quod pro ordinario Pallagio, Fratres Equites omnium Linguarum non egontes dispensatione super defectu gratis folvant scuta bis centum quinquaginta aun, in auro folis, aut corum juitum valorem: Compendium Alphabeticum Statutorum in Verbo Paffaggio : d. Indonicus Moreri in d. Magno Di-El. onario Historico verbo Paffage . Excipiuntur tamen Fratres Equites Lin-

gue Alemania, qui folvent folum feuta centum quinquaginta; d. Ordinat. Capitularis tit 5. Del comun Tefo to n. 12. Compandium Alphabeticum. Statutorum in Verbo Paffaggio .

Frattes Servientes Atmorum omniuma so. Linguarum folvant feuta b s centum: d. Ordinat. d. v. 12. d. Statutum Al. phabeticum Statutor, in Verbo Paf-

Excipiuntur hie etiam Fratres Servientes Asmorum Linguz Alemania, qui folvunt feuta centum : d. Ordinat d. u. 12. d. Statutum Alphabeticum Statutorum in Verba Ruffaggio.

Capellani Cunventuales Sacerdotes . 51. Diaconi, & Subdiaconi foluunt scura bis centum auri, in auro, ut formunt Frances Serviences Armoruta: d. Ordinatio Capitularis Del Ricevivimento de Fratelli tit. 2. #. 53., & d. sis. 5. Det comun Teforo n. 12. Compendium Alphabeticum Statutor. in Verbo Paffaggio S. Paffaggio de' Cap.

Cierici vero scuta centum auri similium: d. Ordinatio tit. 2. Del Ricevimento de' Fracelli n. 52., & sis. 5. Del comun Teforo n. 12. Compendium Al. phabeticum Statutorum in Verba Paf. faggio S. Paffaggio de' Chierici.

Carier recepti, com vigefimum primum 5 :. atatis annum attigerint , fi in examine ad Ordinem Subdiaconatus reperiantur inhabiles, reducuntur ad Statuni bervientium Armorum, ac Trajectum, seu Passagium intra annum folvere genentur communi Atario, ut Servientes Armorum; alias pullam numerabunt\_Antianitatem : Ordinat, Cupirniaris Della Chiefa sis. 2. 1. 20. Compendium Alphabetseum Statusor. in Verbo Pafraggio S. B de' Chierici, & S. Son sutte verf. detto Paffaggio, Et fi dichi Clerici transeuntes ad ttatum 53. Servientium , infra annum pon fol, verint Pallagium, fine Antianitate remanent : Ordinat: tit. 2, de Eccle-

ticum Statucor. in Verbo Antianità. Et fi foluunt, mentiuntur Antianitatem à die eorum Translationis : d. Ordinas. tit. 2. de Ecclefia n. 20. d. Compendium Scatusorum d. Verbo Antiasità S. Paffaggio, & d. Verbo Antia-

fia n. 10., & Compendium Alphabe-

Sacerdotes, qui probabunt in Universita-54. tibus ftuduiffe, recipiuntur fine folutione Pallagii , juxta Decretum 26. Novembris 1660., confirmatum per Breve Apostolicum registratum Melite 4. Martis 1655. fol. 53.

Ad folutionem Pallagii omnes tenentur,

Ita etiam ad folutionem Paffagii tene 56. tur ille, qui fundat in Keligione. Commendam, dummodo in ipfa-Commende erectione mentionem in contrarium non faciat, juxta Deci fionem Veneranda Camera fub die 15. Octobris 1615.

Nullus itaque recipitur, nifi juftificet 57. folville Pailagium, quod folvi potell Conventualibus Confervatoribus,

Depositariis, & Receptoribus: d. Qr. dinatio del Ricevimento n. 49., e del Teforo n. 12. d. Compendium S. Paf. Saggio son sutti obbligati.

Quod fi aliquis unum recipit ad Ordinem non foluto Passagio, itte talis Recipiens tenetur ipfe ad illius folu-38. tionem de proprio: Statutum in sis. Del Teforo n. 15. d. Compendium Statutorum in Verbo Pafraggio fono sutti obbligati, ut fupra.

Cautum proinde et, quod in Linguis nemo recipitur, qui prius non otten. derit solville Pallagium, ut supra di-

ximus . Porro scuta pradicta pro Passagio sol-50. venda, funt in feutis d' oro in oro del fole, o la loro vera valuta: Ordinacio ancedicta Del commun Tefero tit. 5. n. 12. Compendium Alphabeti. cum in Verbo Pafraggio S. Gli feudi: ubi quod hac funt megge doppie di Spagna o loro ginfto valore; excipiendo in Gallia, ubi debet folitum continvati, juxta Decreeum Concilii ulsima Febr. 1645. ab Incarnatione, Galliz autem folitum eft, quod fcuta fint auri in auro del Sole , que funt majoris valoris scuti auri in auro, ut allegata Resolutione Concilis Equi.

sum ulsima Februarii 1645. ab lucarna. tione testatut d. Compendium ubi fupra. Super folutionibus cujufcumque Pallagii, 60, five ordinarii, five extraordinarii it Minoribus difpenfatis, debent Recep-

tores in Galiia in quietantiis exprimere, ad quam rationem receperint feuta auri in auto: d. Ordinat. Del comun Tejoro n 12. d. Compendium Scatneorum in Verbo Pafrageio S. Per li pagamenti.

Pottemo notandum, quod Pecunia fo-61. luta Religioni pro Pallagio ordinario, secuta receptione in Ordine, acquiritur integre eid.m Religioni, neg unquam potett pratendi einsdem reflitutio, ut lancitue in Ordinatione Capituli Generalis anno 1631. 111. 2. del Ricevimento de Fratelli #. 49. or sic. 5. del comun Teforo sis. 5. n. 12. Compendium Statutorum in. Verbo Paffaggio S. Paffaggio ordina. rio: d. Volumen - Istruzioni fopra gli Obblight più principale de Cavalieri di Malta pag. 258.

Neque rettituitur Passagium illorum, 62. qui moriuntur in anno Novitiatus; in itto enim calu tractantur, & fepeliuntur, ac fi Profestionem emisisent: d. Ordinas. sis. 5. Del comun Tefore n. 12. Pariter non rettituitur illis, qui voluntatem fumendi Habitum mutailent: d. Ordinas Del comun Teforo d. n. 12. tis. 5. Multo minus pratendi poteft rettitutio 63. Pallagii extraordinarii, minor, ratione dispensationis super defectu minoris ztatis persolvit, licet ipse Puer moreretur, vel illius Parentes amplius de receptione noncurarent; quia sub hac conditione Gratia minoritatis conceditur, ut constat ex preallegatis Ordinationibus & ex Compendio Alphabetico Statuto. rum in Verbo Passaggio S. Passaggio ordinario , adettque Decretum Reli. gionis editum 18. Junii 1646. dene-

# Armanientarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

gans restitutionem Pallagii cuidam minori, cujus Probationes fuerunt contradicte: d. Volumen Ifragioni

Gr. pag. 258.

Et pari modo Passagium illis non retti-64. tuitur, qui recipiuntur cum quacum que Gratia Linguz circa receptionein, juxta Decretum Concilii 19. Junii 1641., & 9. Junii 1674., de quibus ixpe allegatum Compendium Statuto rum in Verbo Passagio S. Passaggio ordinario vers. Ne de quelle .

Oui non folvit Patlagium, Antiani 65. tate non gaudet, neque lis super antianitate moveri poteit poliquam Pailagium folyerit : at fi lis meta fuerit, & incapta, folutio sub fequens Pallagu non fuff-agabitur : fic loquitur Seatutum d. rie. 5. Del commun Teforo # 15. Compendium. Alphabeticum Statutorum in Verbo

Puffaggio S. Paffaggio fon tuiti verf. Chi non ly paga, & verf. Ma non già & m. 74. ubi allegat Resolutionem Concilii Equitum 7. Martii 1623. ab Incarnatione .

Minores, ut supra diximus, dispensati 66, super ctate, si non soluunt Passagium tempore statuto in corum Gratia, Antianitatem amittunt, & receptionem : Ordinat, Capitularis tis. 2. Del Rice vimento n. 49. & St. Compendium. Alphabeticum Statutorum in Verbo Paffaggio S. Paffaggio fon sussi verf.

I Minori .

Et in hoc quoad dictos minores, non 67. procedit allata Regula de majoribus, quorum r. fpectu attenditur, an lis fuper antianitate mota fuerit ante folutionem Paffagii, sed omnino an. tianitatem f mper amittunt minores . qui non folverunt Patfagium, juxta re. folutionem Concilii Equitum 15. In mii, & 27. Offobris 1671., quama tradit d. Compend um Alphabeticum Statutorum in Verbo Pafaggio S. Paf.

figgio Son tatti verf. Sicebe. Solutio Palsagii per minoiem ratione. 68. dispensationis etatis, constare debet per intirumentum Notarii publici lub pana amissionis Antianitatis, & re. ceptionis: Ordinatio Capisularis sit. 2. Del Riceviniento de' Fratelli n. 49.

Compendium Alphabeticum Statutor. in Verbo Paffaggio S. Per le paga. menti verf. De l'affaggi .

Si Pallagium ordinarium fuerit folum, & peracta fuerit Receptio 69. in Linguis, & Prioratibus, non potell, nec debet amplius restitui, & intelligitur pleno jure acquifitum communi Thefauro: Ordinar. Capilaris Del commun Teforo tit. 5. m. 12. Compendium Alphabeticum Statutor. in Verbo Passaggio S. Passaggio ordinario.

Redituitur quidem folutum Pafagiam 70. illis, qui à Professione excluduntur, illitque, qui invalide Probationes confecere, retinendo tamen pro fe Thefaurus eam partem, ut vocant Tabularum, quas prettitit ufque ad diem restitutionis, & ut loquitur d. Ordinatio Capitularis, A quelli che faranno esclus dal Venerando Confeglio conforme allo Statuto premulgaso , overo per invalidità delle lore Prove, fia reflituito il Paffaggio pro gata temporis: d Ordinatio Capitus laris d. tit. 5. Del commun Teforo fab p. 12. Compendium Alphabesicum Stasutorum in Verbo Passaggio S. Pasag. gio ordinario.

Patfagium vero extraordinarium, illud 71. feilicet quod folvitur ob difpenfa. tionem fuper defectu etatis, in eafunia, quam fupra exposumus, nunquam rettiruitur à Thesauro, qui pleno jure illud acquirit ratione dicti Privilegii Dispensationis ab atate, ab. fque ulla obligatione rettituendi, excluso jure repetendi, illudque reha,

bendi: Ordinatio Capitularie tit. 2. Del Ricevimento de Fratelli u. 49. Compendium Alphabeticum Statucorum in Verbo Passaggio sub S. Passaggio ordinatio vers Pussaggio di minori,

Recensita Passagia, quz usi continentia, 72. Jus sivore Thesauri, solvenda sunt in moneta aurea, vel argentea: 0. Ochonesia un Alphabesicum Seatstorum in Verbo Passagio S. Passagio vers. E devono, solvi pollunt tam Confervaroribus Conventuslibus, quama Depositarus, & Receptoribus existentibus in Provinciis: Ordinaria Capitalaris sist. 2. D. I. Recommenta de Fraselli n. 49., & sis. 5. Del comman Tesoro n. 12. Compensium Alphabesicum Statusoram in Verbo Passagio S. Passago.

Hujulmodi Pailagium pro Minoribus, 73. obtenta Lipet Rtate Gratia Difpenfationis, folvi debet, ut fupra notavimus, in termino unius anni, qui terminus anni pateit à Concilia completo Retentionum protogari ad alium annum folummodo: alias elaplo primo anno, ac alio Propagationis, si adsit; si non fuerit perfecta antedicti Palsagii in pradithis fcutis mille auri folutio, Mino. res amittunt Privilegium minoris rtatis, & Receptionis antedicte, ut in Ordinatione tit. z. Del Ricevimen so de Fratelli n. 49. . & in Compen dio Statutorum in Verba. Pafraggio. S. Pafraggio fon turti verf. I Minori. Unde quoad ritos Minores, ad amit-74. tendum Antianitatem non elt necefse, prout eit, quoid majores, quod his fit intentata quoad folutio nem Passagii, juxta Resolutionema Conc. 12. Junii & 17. Offsbris 1671. quam retert d. Compendiam Statutor. in d. Verbo Antianiia, & Verbo Paf Saggio S. Passaggio son entti, vers. I Minori.

#### URBANUS P. P. VIII.

D perpetuam &c. Cum nuper, poitquam dilecti Filii , Deputati Congregationis luper vi-A ,, ficatione Ecclefiarum alma Uibis ,, no tra per Nos initituta in Ec. " clefia fere diruta S. Sebatiani in " fummitate Montis Palatini de di. , cta Urbe temporis diuturnitate, , & injuria aut alias fere collapía, , divinum cuitum, qui ab homi-" num niemoria in dicta Ecciefia inter-,, miflus reperiebatur, reifituendum " decrevillent, & approbata per ,, nos Sententia ipforum Deputato-, rum, in executionem notire vo-" juntatis bis mille Scuta monete, ", vel circa ex pecuniis ad Cameram nottram Apoitolicam spectantibus " circa reitaurationem ipfius Ec. " cletiz expolita fuillent; lubinde. , que dilectus Filius Nobilis vir , Thadxus Barberinus urbis Prz-" fectus, & Princeps Praneitin. notter fecundum carnem ex fratre " germano Nepos eidem Camerz " pecunias per cam circa restaura-", tionem ejufdem Beelefiz, ut pre-" fertur, expositas, de mandato " notro rettituifet, atque Ecclesiam ,, ipsam demoliri, & illius loco, " feu fuper illius fundamentis, aut . ,, muris jam constructis aliam Ec-" clesiam sub invocatione ejusdem " S. Schattiani fatis eleganti " ctura, opere , & ornatu pro-, priis expensis extrui , & zdifi-" cari curaffet, in Ecclesia sic de " novo extructa, & zd.ficata, unum ,, Bajulivatum magnz Crucis Hof-,, pitalis S. Joannis Hierosolymi-, tani, Linguz, feu nationis Italiz pro

, pro uno ejuidem Hofpitalis fre-, tre milite magiar Ciucis futuro ,, illius Bajulivo, qui habitum per , fraties milites dich Ho pitalis ge-, fiati folitum etiam gentare, & pro-, fellionem per cojuem emitti con-. fuetam exprelle emittere debeat " regulares; omnibufque & fingulis " privilegiis, libertatibus immu ., nitatibus, prarogativis, caterifque , gratiis, & indultis tam ipititua ,, libus , quam temporalibus , qui. bus alii fratres mintes Bajunvi dicti Hospitalis utuntur, fruun-,, tur, & gaudent, fimiliter uti, frui, ., & gaudere libere, & licite valeat, ,, ac alias sub certis modo, & forma , tune expressis apostolica auctorita-" te perpetuo erexerimus, & infii , tuetimus, ac bonis l'aicalibus do , taverimus, ipsique Thadao Prefe-, do , & Principi, ac aliis in fuc-" cessione per Nos ordinata voca. , tis, Jufpatronatus ex vera, & rea-" li fundatione, & donatione laicali, , jufque prefentandi perpetuo perfo-, nam ad ipfum Bajulivatum referyaverimus, prout in notitis de-, fuper in simili forma Brevis die , XXIV. Martii proxime prateriti ... expeditis literis, quarum tenor &c. continetur. Nunc ad ca, que , ad Bajulivatus hujufmodi Bajulivi , pro tempore exiltentis commodis tatis augmentum cedere dignof. , cuntur favorabiliter- intendentes , , Motu proprio, & ex certa Scien-, tia, ac matura deliberatione no-, ftris Bajulivo Bajulivatus hujuf , modi pro tempore existenti, quod , professionem peractam, prout ra-, tione ipfius Bajutivatus juxta di-, clas nottras literas teneretur , emit. 4, tere minime teneatur, nec ad id ,, a quoquam cogi , vel compelli pofut, fed mulierem etiam Vidu-

, am, nullo tamen alias jure fibi , prohibitam, in Uxorem ducere, ,, & ad fecunda, ac fuccessive ul-,, teriora vota, etiam cum Vidua. , tranire, & Matrimonium con-,, traheie, ac in facie Ecclesia fol-, jennizare , & in co potimo-,, dum remanere, illoque confian-,, te , & durante , habitum pradi-, crum retinere, ac omnibus & fin. , guis privilegus, libertatibus, im-, munitatibus, prerogativis, aliifque , grams, & indultis in eifdem no-, uns literis expreffis uti , frui , & , gaudere libere & licite poffit & ,, valcat ; ita tamen, ut illi, qui a-, liquam Przeeptoriam, feu Com-, mendam, aut beneficia, vel alia-,, bona quacumque dieti Hospitalis ,, pro tempore obtinuerint, proteffio-, nem eandem exprelle emittere o-, mnino teneantur, dicta auctoritate, ,, tenore presentium concedimus, & indulgemus . Decernentes illum. , desuper à quoquam quovis modo , impediri, moleitari, vel inquietari ,, nullarenus potle nec debere ; pre-, fentesque literas egiam ex co, quod ,, magnus Magifter, & Conventus , dich Hospitalis , feu quicumque ,, alii in pixmiss intereste quomo-,, dolibet habentes ad hoc citati, vel , auditi non fuerint, nec pramifis ", confenserint, aut alias de subre, ,, ptionis, vel obreptionis, seu nul-, litatis vitio, aut intentionis noftra, , vel alio quocumque defectu nota-, ri , impugnari , retractari , in fus , , vel controversiam revocari, aut ,, adversus eas quodeumque Juris, ,, gratiz, vel facti remedium impe-,, trati nullatenus posse, sed eas ", femper validas, firmas, & effica-" ces existere, & fore, suosque ple-,, narios , & integros effectus fortiri, 29 & obtinere, ac eidem Bajulivo in omni, omnibus, & per omnia plenissime ,, suffragari ; ficque , & non aliter " per quoscumque Judices, &c. Au, ,, ditores , ac S. R. E. Cardinales , ", etiam de Latere Legatos, ac ma. ", gnum Magittrum, & Conventum ", predictos in quavis caufa, & in. " nantia, fublata &c. attentari. Non " obitantibus literis nottris predictis ; " nec non Apostolicis, ac in Uni. ", verfalibus, Provincialibus, & Sy. , nodalibus Conciliis editis speciali-, bus, vel generalibus Conftitutio " nibus , & Ordinationibus , dicti " que Hospitalis etiam &c. consuctu-, dinibus, itabilimentis, unbus, & ,, naturis, ac ordinationibus Capitu 33 laribus , privilegus quoque , In ... , dultis , & literis Apodolicis in. ... , contrarium &c. innovatis , aliifque ., omnibus, & fingulis, que in diatis literis volumus non obitare, " cœterisque contrariis quibuscum , que. Quibus omnibus etiamfi de ,, illis specialis &c. fervanda foret, " illorum omnium tenori prafen-,, tibus &c. derogamus; coterifque ,, contrariis quibuscumque. Datum " Romz apud Sanctam Mariam Ma-" jorem die 21. Maii 1622. auno , XI.

### DISCURSUS CXXVIII. SECT. VII.

### ARGUMENTUM

Exponitur modus, quem servare tenentur Cupientes admitti ad hanc Rel gionem -

#### SUMMARIUM

P Etens admitte ad Habitum, in aliquo ex tribus Gradibus, debet proponere fuam petitionem in Prioraen , intra enjus limites quis est natus, & primo Commissarios expeltulare : adducieur exemplum de nasivitate accidentali, & n. 7., & 8.

2. Qui fine limites Linguarum. 3. Commendatores in Mari morientes

inselliguntur morsui in Conventu. 4. Aliquando detur difpenfatio quond

limites & A. S. 6. Dilla petitio admissionis debet fieri in Capitalis Provincialibus, aut Af.

sembleis, non à Concilio Ordinario. 9. Quando deveniatur ad expeditionem attorum Commissariorum ad conficien.

das Probationes.

10. Quid fervatur in Prioratibus Francia & n. tt.

12. Commissarii ad faciendum Probationes non deputantur, n. fi prius personaliter se prejentaverit Pratendent, ne de facie cognescatur, an fit dife-Etnofus .

13. Scatura pufilli, ut dicitur Nani, non recipiuntur.

.14. Dilla conclusio de qua supra n. 9. & feq. edita pro lingua Italia, exsenfo fuit quoad alias. Explicatur Statutum mandans Probationes fieri in loco Nativitatis, & Originis.

15. Commistarii ad conficiendas Probationes debent servare prascripta in Commissione, & coram ipfis examinare Teffes, & debent exponi Stem. mata quatuor Familiarum pilla, & probari Teftibus.

26. Adducuntur per extensum Capitala. res Ordinassones pro emnibus Linguis .

17. Pro Italis formanda est Arbor Genealogica quatuor Familiarum, & fic quatnor latera, & debet probari Nobilitas in anoquoque latere bis centum annorum.

18. Probasur curfus bis censum annerum per Sex Generationes. 19. Post probationem per examen Te-

# 436 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Mille.

Stiam fie per Instrumența, & fit co-

20. In Constructione Processus adbibetur Notarius Religionis

21. Frobasiones acheus prasensari Capisulo, vel Assembles, us vel approbensur, vel resissansur, & n. 22.

23. Commissaris ad probandum Nobi litasem duo esse debens, & tres, quo. sies revidentar Probationes, & issi stes, à quo sint deputandi, & n. 24.

25. Dills Commissaris debene in sermino unius Mensis à die diputationis Relationem exhibere in Lingua, & sub qua pæna.

20. Quando Probationes fueruns resetta

G resettio confirmata a Concilio ordinarso, G deinde à Concilio comple
to, caufa expedita remanes juxta fla
bismenta Keligionis: recurs samenposeft ad Santiam Sedem Ar-floticam
pro facultate expediendi ad recipien
dum veriores Probationes.

27. Ac esiam potest obsineri Breve Super ausianicase à die prasentationis

primarum Probasionum .

28. In bac Forolivis Civitate semper . adfuerunt Equites cujuscumque Ordi-

Pascalis II. fuit primus inter Ponti, fices, qui Ordenem Hierosolymicanum jub protestione Santia Sedir recepit, & in bujus memoriam Forolivis Ci. pitas erga hunc Equestrem Ordenem fervat peculiarem reverensiam.

29. Mode eres d. Ordinis Equites sunt

30. Nobilitas generofa Nominis, & Armorum in sali Familia dicitur comprobata per receptionem de ca factam ad bunc Ordinem.

31. Idem procedes quoad illas Fami, lias, qua lasera, & us dicieus i Quarti consribueruns dicta receptio-

32. Adducitur Inffruttio vernaculo fer.

mone pro admissione ad Habitum ba.

33. Laudasur Familia Morasini, & E. ques Bajulivus Marius Cevoli.

34. Datur exemplar Processus Proba-

35. In d. Processu fair comprobata No. bilitai antiquior piusquam Statuta. salis Ordinis preservant, & n. 36: 37., & 38.

36. Dicta probatio antiquioris Nobilita.

38. Adducuntur Auttores de Familia. Morasina loquenses.

39. Sic allegantur Scriptores agentes de Familia Torella & fimiliter de Familia Monfignana, & Albicina.

40. Explicatur quid sie faciendum in. Lingua, quando ibi revidetny Processus, 41. Si approbatur in Lingua, sie Decrétum approbatuum, & staim dictine Equit ille Prasendens, & poses statim gesere Crucem auream.

### DISCURSUS CXXVIII.

# SECT. VII:

A Dmitti pottulans in angue, vel bus gradibus, vel Militis, vel Dmitti postulans in aliquo ex tri. r. Capellani, aut Servientis Armorum, petitionem suam exhibere debet in Prioratu, intra cujus limites quis natus ell, & expostulare primo loco Commissarios ad recognoscendum. fecreto Scripturas à Pratendente producendas. Et quidem pratendens debet probare se natum. intra limites illius Linguz, aut Prioratus in quo petit recipi, juxta dispositionem Scatuti tit. 2. Del Recevimento de' Fratelli n. 19. Magnus Prior Caravita in Compendio Alphabetico Statutorum in Verbo Limiti, & in Verbo Ricevimento S. Undecimo

Undecimo effer Ros. Decif. 164. in. principio cor. Merlino. Idereco cum d. Statutum loquatur verbo naturalis Nasimisasis, yetbo fe natum,

hoc verificatur etiam in nativitate. accidentali; ex. gr. fi ejus Pater aliquo accidentali munere in tali loco detineretur, in quo natus fit talis fi lius admitti pratendens: sic resolvit Rota in casu illius Nobilis Sabaudi, qui Lucerne apud Helvetios natus e, rat, dum illius Pater Sabaudiz Ducis Legationis munere in Helvetia. fungebatur, ut videre eft in Decisio. ne Melevisana Receptionis 6. Junis 1695. cor. bo. me. Molines, que inter fuhs 385, etiam eit repetita poft Car. dingl. de Luga lib. 2. ad ornatum Dec. 25. quam Decisionem fequitur Eminentiffimus Petra ad Conftitutio. nes Apostolicas som. 2. ad Constisutionem 2. Anoftafii IV. feet. 2. w. 34. In que sane Rotali Decisione firmas Rota, talem in Helvetia natum posse ingredi in Linguam Alemaniz, & fic non Linguam Italiz Patris Sabaudiz nati, & oriundi; Nobilitatem tamen elle per eum probandam ad formam ejufdem Linguz Alemanie, hoc eft per fexdecim latera . Et fic licet quzdam exempla adducta fuerint, quod admiffi in aliqua Lingua probaverint Nobilitatem juxta propriam linguam Ascendentium, non autem lingue in.

qua nati erant : respondit tamen Rota

elle adducenda precisa exempla secu

ta in Lingua de qua agebatur; nam

in aliis poterat adesse dispensatio ma-

gni Magistri, aut confensus ejusdem

Lingue, præsertim cum casus possint

effe diversi ex circumstantiis contin-

gibilibus in diversis Linguis non ba-

bentibus tantam diversitatem, prout

eft in illa Italia, in qua sufficit pro-

batio Nobilitatis per quatuor latera.

in illa vero Alemaniz per fexdecim,

& sic longe plus, ut totidem verbis sequendo d. Decisionem, prosequitur d. Eminentissimus Petra d. p. 24.

Limites yero Linguarum fic declarantur, 2. quod scilicet limites Prioratune. Regni Francie funt totum Regnum, & ubicumque extenduntur Commende ad dictos Prioratus: limites Piioratuum Hispaniarum sunt Regna His. panix: limites Prioratuum Italia funt omnes Provinciz Italia, & Infu. la Sicilia : limites Prioratuum Alemaniz funt tota Germania, tam. Superior, quam inferior: limites An. glic funt tota Infula Angliz cum-Regno Scottz, & Infulz Hiberniz; Status, sis, 14. Delle Commende n. 30 Compendium Alphabesicum Stat. Verbo Limiti,

Commendatores autem, qui moriuntur 3, in Mari, & extra confines corum-Prioratuum, intelliguntur mortui in Conventu, ut videre ett in d. Status, sir. 14, delle Commende n. 30.

Nihil tamen minus adeit recens exem-4. plum de Nobil Mofcovita, qui fuit receptus fine limitibus die 29 Aprilis 1706. Antiquum vero legimus in Capirulo Generali babito anno 1537. Parte prima folio 35., ubi mentio fit de quodam Fratte Serviente recepto fine limitibus.

Gratias, quas vocant de limitibus, ut Ex-5, terus reciperetur in aliquo Prioratu, & efficeretur tanquam naturatus illius Prioratus, quafque olim impertichat magnus Maguter, peculiare statutum. Religionis, anno 1588, revocavit.

Verum in Decisione 395, coram codeme.
Merline, revocatur Decisio 225, ineadem causa, & in ea n. 2. dictiur,
quod przedicta Ordinatio non est
redact, in Statutum, potolica auctoritate confirmata, & infupr quod
tanquam simplex ordinatio. Capituli
Generalis duravit usque in sequens
i Capi.

### 438 Armamentarium Historico-legale Ord, Equest. & Milit.

Capitulum, & non ultra.

Capellani, & Servientes Armorum recipi non pollunt cum Gratia limitum
neque in Conventu, neque extra: Ordinatio enim Capitali Generalis anno
1631. sit. 2. Del Ricevimento de.'
Frastili n. 45. prohibet à dicto Generali Capitulo, usque ad novum Capitulum non concedi dicta Gratia Capellanis, & Armorum servientibus,
& in Compendio Alphabetico Statutorum in Verbo Limiti.

Antedicta vero Przetendentis petitio exhiberi debet, & expediri in Capitulis Provincialibus, aut in Assembleis

6. Provincialibus, que haberi debent in, fia annum poit fex 'menfes à celebratione Capituli Provincialis, inquo Capitulo, aut Allemblea poterunt etiam revideri, & in totum expediri omnes Probationes: & cafu quo in aliquo Prioratu, illo anno, Capitulum Provinciale 'non celebratetur, tunc, & eo cafu podiunt in difto Prioratu haberi due Alfemblez pro codem eff du, hoc ett una demenfe Maii, & alia in principio fex mensium fubicquentium: Ordinatia Capitalaris anni 1631. sii. 2. Del Ricerumente de Fratelli n. 3,00

Non possunt siguidem deputari Com. millarii à Concilio ordinario in Conventu; & fi Commissiones ad faciendum Probationes à d. Concilio ordinario concederentur, nullius remanezent valoris, ipseque Probationes nulla: ita disponit Ordinario Capita. laris d. Tit. 2. Del Recommento de' Fratelli m. 30. ubi expreile tollitur potettas Concilio ordinario has Commissiones concedendi: Compend. Alpha. beticam Statutor, in werbo Commiffa. ris S. Commiffarii per le Prove, verf. Letsere Rogasorie, ubi innuuntur Litterz Rogatorie pro deputatione Commillatiorum allegato Equitum Con-

cilio t. Martii 1693. ab Incarnatione, Diximus quod à Priore, & Capitulo Provinciali, seu Assemblea, obtinere de-7. bet deputationem primorum Com. millatiorum ad recognoscendum summarie Scripturas, & Documenta, que exhibere intendit pratendens admitti . Siquidem pro Lingua Italie adett d. Ordinatio Capitularis Tit. 2. Del Ricevimento de' Fratelli n. 24. in qua cavetur, quod deputentur Commissarii ad recognoscendum. Scripturas ante deputationem Commillariorum ad conficiendum probationes Nobilitatis, quam praventi. vam deputationem duorum Com. millariorum fieri ad effectum monendi Pratenforem, ut ab incaptis defifat, quatenus improbabilis: appareat Nobilitatis probatio, inquit Sac. Rota in Melemitana Habitus 11. Decembris 1719. S. Agnoscebant verf. fed in bot lasebas cor, bo. me. Fofcare, quam Decilionem regiltravimus in nottro Difeurfa de Nobilitate Nasurali Tom, 2, in qua tane Decisione Rotali referuntur verba allegatz Ordinationis ( apreularis per hec formalia verba, ibi - Prima di deputatfi i Secondi Commifarie per le Prove di Nobiled, fi deputano, fenza mester cofa alcuna in feristo due Commiffarii per riconofcere le Scritenre, che el Presendente worrd producte per proware la fua Nobilia Ge. e trowandofi che ella fia con qualche notoriotà mal opinata, deve ammonirfi il Pretendente à defiftere, e non velendo, fi esclude dalla seconda commillione .

Conterum in Volumine Ordinas, Capisularium impress, in Burgo Novo Marchionasis di Rocca Forte 1718. Typis Antonii Scionici pag. 21. habetur dista Ordinasio d. Tis. 2, del Ricenimensa de Frasella n. 24. que sic 8. Italicis verbis concepta est. Aggian gendo per la stesa Veneranda Lingua d'Italia, che nelli Capstoli, & Affenbise Provinciali, prima che stano deputati Commissaria a far prova di Nobilià, siano elesti altri a ricano, scere le Seristare, che il Presendente vortà produre per propuer la sua Nobilià, e fasta questa sommaria riconoscenza, e por la relazione, si portà precedere alla deputatione de' secondi:

Dictaque dispositio Primorum Commisg, sanorum p.o. Lingua Italie fuit ex, tensa ad omnes Linguas, juxta Deeresum Consilii 11. Aprilii 1644. Compendium Alphabeticum Statutor, in Verbo Commissarii S. Primo.

Perasta igitur relatione pictatorum duorum Commillariorum tupet feretarecognitio e Scripturaruni, quas Pretendens intendit exhibere, postulantur à Priore, & Capitulo Provinciali, sen Allemblea fecundi Commillarii ad configiendum formiter Probationes Nobilitatis &c., pro Equitibus, & Legitimitatis &c., pro Capellanis, & Servientibus Armerum,

Utautem rite expotulentur. & valide concedunur fecundi Comitlarii ad contructionem Procellus, Statutorum & fla. bilimentorum Sanctiones fervande funt, que fanc plures traduntur. Notque infra re.e.i b mus una cum theoricis Nobilitatem concernentibus.

Commissatis ad probandam formiter Nobilitat; m exposulandi autem sunt, ut diximus, in Prioratibus, intra cujus limits natus est Prax ndens admitti ad Ordinem: Statutum Ordinis Ties, 1. eel Ricevimento n. 19. Compendium Alphabeticum Statutorum nuverbo Commissarii per le prove vers. 1. Commissarii per le prove vers. 1. Commissarii per in Verbo Limiti, in verbo Ricevimento S. Undecimo ester nato nei limiti.

Quod si Prioratus sint communes (proso, ut in Regno Franciz confines Prioratuum deth Regni Franciz sunfines Priotum Francia Regnium, ut inquit d.
Statusum sie, 14. delle Commende in,
30.) tunc Communiarii ad pubbationes conficientum petendi sunt, &
dandi in Prioratibus illis, intra cujus
limites originem suam trahe Pratendens, juxta Resolutionem Conessii
Equirum sub die 8. Ottobrit 1668,
de qua memint Compensium ill.
phabeticum Statutorum in webo
Commissario per le prove, vieri, ma
dove.

Commistrii debent esse recepti in il.
lo Prioratu in quo deputantur, exce,
pus Lingua Francia, & italia: Com,
11. pendium Alphabericum Seatusorum
in Verbo Commistrii & Commistrii
per le Prove, wers. Dewono essere ricevuti, ubi ultra Ordinationem Capitularem respectu Itale allegato Equitum Cone 3. Augusti 1663.
Commistrii ad conficiendum Viobationes tam Militum, quam Capiliano
22. rum, & Servientum Armorum non
conceduntur in Capitulis Provincia-

strum, & Servientium Armorum non conceduntur in Capitulis Provincialibus, vel Alembleis, infi pizzerdentes coram endem Capitulis, vel Affembleis fe personaliter piesenteverint, ut de facte cognosiantus, an sint
fani mentis, & corporis, aptique
ad Divinum, & Militure exercitum,
int loquitus Statubum Tit. 2: 40-16,
del Ricevimento de Fracelli, & in.
Ordinat. Capituliats n. 321 & 32 codem Titulo Del Ricevimento de Fraselli: Compendium Aphabeticum Stastieram, in verte o Ricevimento S.
Effer Jano di mente.

Unde ftatura pufilli, & ut dicitur di Nasura Nameteiletuntur: Ordinat. Ca. 13: pienlaris Tie. 2. m. 34. Det. Ricewimento de' Fratelli: Compendium Alphabeticum Statusorum in verbo Ri.

# Armamentarium Historico-legale Ord, Equest, & Milit,

cevimento S. Che perà i Nani non fi ricevino, ut fupra dictum eit, de qua Ordinatione meminit Magnus Prior Caravita in Compendio Alphabetico Statutor, in Verbo Commifarii & Com

miffarii per le Prove.

Qua Dispositio Capitularis pro Lingua 14. Italiz edita de concedendis primis Commissarus ad revidendum scriptu-: ras, extensa pottmodum fuit ad om nes Linguas, vigore Resolutionis habita ab Equitibus Concilii 9. Decembris 1644. relasa à d. magno Priore Caravita in d. Compendio Alpha betico Statutorum in Verbo Commif jaris S. Commifarii per le prove verf. Primi Commiffaris, & in verf. in tutte le altre lingue,

Expedius autem Commissariis ad conttruendum Processum probationum, Probationes hujufmodi fieri debent non folum in locis Nativitatis, ut lo-Quitur Seas, Del Ricevimento de' Fraselle sis, 2, # 19. fed etiam in locis Originis dictarum quatuor Familiarum, ut litteraliter ditponit Ordinacio Capituli Generalis celebrats anna 1631. Tit. 2. Del Ricevimento de' Fraselli u. 8. ibi - Isem confirmame. runs , ordingveruns , & ftasuerunt, as probationes Nobilitatis pro Miligibus fiant , & recipiantur , ac diligenter per Commiffarios deputandos perfernsensur , non fulum in locis Nativitatis, verum etiam in locis Q. riginis. Pamiliarum Recipiendi, vi. delices Patris, Matris, & Averum ipfine; alsoquen Probationes ipfg pro invalidis reisciantur, & diffi Com miffarei , propriis expensis, novas Probationes in omnibus prefatis lo cis, iserum facere, mel aliss Com, miffariis ad boc depueandis bujus modi expensas perfolvere tencantur, & compellantur.

Sed antediciam Capitularem Refolutio-

nem fic explicat Sac. Rota in Tolecana Habiene 13. Maii 1624. caram Pirovano, quod teneantur Commillarii se conferre ad loca Nativi. tatis Pretendentis Patris, & Avi, non autem ad loca eorum Originis indefinite; id enim involveret rem impoffibilem, & allegata dicta Decisione. Rotali , notat Prior Caravita in. Compendio Alphabetico Statutorum. bujus Religionis Hierofolymisana in verbo Commiffarii , Commissione S. Commiffarii per le Prove, verf. Devono conferirsi ne' luogbi deila Na. tività.

Porro ex relatis verbis diligenter perscrutentur introductus fuit ufus inconcuste servatus, quod dicti Com. millarii collationem faciant scripturarum, & Documentarum cum fuis Originalibus, ut teltatur Rota in. Melevitana Habitus 11. Decembris 1719. S. Verum cum feqq. confirmata cor. Herera, quas Decisiones referemus in Tomo 3. in Difeurfu de

Nobilitate.

Super qua collatione, & recognitione Documentorum prodiere dietz Decifiones Rotales cor. Foscaro, & Herera late materiam explanantes, occa, fione, qua vigore dispensationis Apottolice Probationes Nobilitatis peracia fuerunt in Prioratu Urbis, non autem Pifarum, prout ratione Nativitatis, & originis Florenting, juxta Statutum Ordinis fieri debebant , ad quas ideireo Decisiones, nostrumque Discursum de Nobilitate Lectorem remittimus .

Commissarii autem debent observare ea, 15. que in Statutis, & Capitulo Generali anno 1631. disponuntur: disponuntur autem tum generice ac indistinctim pro omnibus Linguis., & Nos fupra tradidimus Sell. 5. per totam, tum ordinatim, & specifice.

pro qualihet Natione, & omnes ca, sus enumerantur, & Nos ad omnium commodum hic ad literam referinus fab n. 16., & sunt impresta ha Ordinationes post Seaturam sub Tirino Ordinatione del Capitolo Generale del 1631. Sub sis. 1. del Rice. rumento de Fratessi.

To

Profecto generice thatutum eft in d. Ordinatione n. 11. S. Irem confirmave rune, bie repetita fub n. 16. feilicet, quod in Probationibus Nobilitatis Militum fint, & ponuntur graphice. depicta cum fuis ditinctis coloribus Arma, & gentiitia Intignia quatuor Familiarum Recipiendi, feiliett Pa. tris , & Aviz Paterna, Matris , & . Aviz Materna, qua per dieta Te-Rium , vel per Scripturas authenticas veniant comprobata vera, & benecognita effe, & per annos faltem cen tum antiquos, & Viros Nobiles pra dictarum Familiarum illis ufos funf fe, aliqquin Probationes pro invalidis reifciantur ; & pranotavimus fupra fect. 5. fub n. 18.

Quoad tres Linguas Galliarum in dicta Oidinatione fub n. 21. S. Item pro Venerabili Lingua Provincia probati debent Proauus, & Proaviz Paterni, & Materni lateris Nobiles Nominis, & Armorum, & infuper easundem quature Familiarum Arma: ibi - Faire blasonar las Armas des quatre lignes Ge.

Respectu autem Lingue Italice fancium ett, quod quatuor Familia – Sinaa Nobili di Nome, ed Arma, almeno di daceuso anni in qual: ita in intructione, qua habitur in d. Capieniario Chanariose fuh. 21, 45, 5e la Signora & C. Quaque Inftructio datur Commillariis, & registratur in Processu.

Quoad Probationes Nobilitatis Generofx, videantur nofiri Difentsut de Nobilitate, ubi late exponitur, & di-

# DEL RICEVIMENTO DE FRATELLI

Titolo Secondo,

Item, li predetti Signori Sedici banno corretto il feguente Seatuto, come fegue, del confenfa receffarto del Gran Maetiro, 16, e del Configlio acl Ricevimento de' Fratelli,

### Fr. Alofio De Vignacoure Maeftro.

C Tatnimo per la presente no. ,, ditra perpetua legge, che li " pretendents di effer ricevuti in " grado di Fra Cavalieri . ben-" che le prove loro non patificano ,, alcuna eccettione, e che fiano ita-" te ammelle, & approvate per buo-" ne, e valide, e con tutto che in " giudicio contradittorio per qualfi, , voglia Tribunale detta approva-,, tione fuste stata fatta, non siano " però all' avvenire in modo alcu-,, no ammessi all' Abito, e Pro-" fessione Regolare, se di più dopo , l'approvatione delle suddette pro-", ve non gl' interverrà , ed aggiu-" gnerà anco espressamente il con. , senso del Gran Macitro, e Consi-", glio Ordinario requilito, e decre-,, tato con lo ferutimo delle palle, ,, in modo che le due parti delle ", tre de voti , e fuffragi concorra. " no nel medefimo confenso, e li " fuddetti Gran Maeftro, e Confi-" glio, non fiano tenuti in modo al-" cuno dire, ne meno dichiarare la

### Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milif.

..., causa, per la quale abbino il det , to loro contenfo denegato . Il , qual confenso si debba dai Vene ,, rando Configlio pallottare, e de .. cretare, figito che fia l' anno del , Noviziato di ciascheduno. ", chiarando, the il medefimo fia-" itatuito, ordinato, & oilervato ,, per l'ammissione 'de' Frati Capel-" lani Conventuali, e Servienti d'ar-, mi, e' che a quelli, che si ammetteranno all' Abito, e Professio-., ne , non offervata la forma del ,, prefente Statuto, non corta l'an. " tianità, e siano tutti gli altri, che , poi legitimamente faranno ammel " fi con detto confenso, loso an. , tiani; e ciò sempre se gli polla-,, opporre in ognicato,

a., per bona in Reverenda Signori Sedici
per buoni rifpetti moventi degnamente l'animo loro con lo ferustinio delle palle n. d. hanno ordinato, ed espressamente propinto,
che nel Monatero delle noltre so
relle Vergini di Sant' Orfola di
questa Città Valletta non si polsa
ricevere alcuna Sorella Monacasi ninno all'est ttiva celebratione del
profismo futuro generale. Capito-

cernentes quodcumque fecus faiscendum, ita nullum fore, ut fempper de invaliditate, & nullitate,
professionis impugnari possit, &
junitia mediante sic non canonice
admiss, ad Habitum dimittendum
cogi possint, & debeant.

, cogi poimit, or deceant.

3. Item, in Reverendi Signori Scdici

3. Item, in Reverendi Signori Scdici

3. Item, in Reverendi Signori Scdici

4. Item, in Reverendi Signori Scdici

5. Item, in Reverendi Signori Scdici

5. Item, in Reverendi Stabili

6. Item, in Reverendi Stabili

4. ", ttem, confirmaverunt, & ordina", verunt, ut qui femel in aliquo
", gradu de gratta receptus fuerte,
", amplius de justicia recipi non pof", fit; quod fi fecus factum fuerit,
", fit itritum, & inane."

5. ., Item, li Reverendi Signori Sedici " avendo riconofciuto lo Statuto 24, " de receptione Featrum, come fu, " perfluo, itante la perferizione delli " cinque annni, hanno ordinato, ", che nella nuova compilatione de' " Statuti fia tolto via.

"", statufi ia tolto via.
"", term ia tolto via.
"", verunt, ut Frater cujufcumque fta.
"", tus, & gradus fuerit femel in ali,
"", qua Lingua, feu Prioratu receptus,
"", in alia Lingua, feu alio Prioratu
"", recipi minime possit, nisi priori
", in primis, & ante-omnia recep,
", tioni renunciaverit, & si de gra", tia Lingue, seu Prioratus, id fie", ret.

7. ,, Item , reprimentes præfumptio, ,, nem aliquorum alias pro Militi-

, bus recipi pratendentium contra laudabiles Ordinis conflitutiones , & confuetadines generofæ nobili 1411 fauentes, Reverendi Domini Sexdecim Capitulares confismave. 17 unt, ut qui l'arre, aut. A vo tam paterno, quam materno Scriba, 1812 leu Notario, aut Tabellione pu blico prognati fuerint, minimè in Ordine nostro pto Fratribus militibus admittantur.

,8 ,, Item, confirmaverunt, ordinave-, runt , & itatuerunt, ut probatio-,, nes nobilitatis pro militibus fiant, " & recipiantur, ac diligenter per , Commillarios deputandos per-, ferutentur non folum in locis na, , tivitatis , verum etiam in locis ", originis Familiarum recipiendi; , vid licet, Patris, Matris, & Avo , rum ipfius, alioquin probationes , ipie pro invalidis reiiciantur, & , dicti Commissarii propriis expens, fis novas probationes in omnibus " prefactis locis iterum facere, vel , aliis Commillariis ad hoc deputan. dis hujusmodi expensas persolvere " teneantur, & compellantur.

. ,, Item, ad supplicationem Vene-,, randi Prioratus Cathaloniz tam , à Cathalapis, quam Majoricensi-, bus subscriptam, Reverendi Do. " mini Sexdecim Capitulares decre. verunt, & ordinaverunt, ut imposterum nobilitatis probationes , in eundem Priorarum recipiendo, , rum fiant prout in exteris Prio-, ratibus Religionis, fervata tamen , forma subsequenti, & sub decla-" retionibus, & modis infrascriptis, , videlicet. Que los Cavalleros Mallorquines se hailande presentar en " Capitolo Provincial, Ilevando fu , feè de bautismo, y de mas Ge-" neologia necellaria con el escur o " de sus Armas, y que dicho C. pi. 13 tulo nombre dos Cavalleros , pa-3, raque fean Comissarios, el uno " Catalan, y el otro Mallorquin de " losque estuvieren en el Riyno de " Mallorca, paraque hagan las prue. ,, bas, conformes mandan nueftros " Eftatutos , y para hacer dichas ", pruebas, fenalen al Cavallero Ca-,, talan cien escudos paraque vaya à " la Ciudad de Mallorca à hacer las " pruchas, haviendose de declarar " luego si qui ere ir, à nà, nara-", que, e nel mismo Capitulo puedan " nombrar à otro Cavallero, y al " Mallorquin, fi no ha de falir de ,, la Ciudad de Mallorca, non fe le " haya de dar niungun falario, y , porsi a caso havieren de falir dela " dichas Ciudad de Mallorca à pro-,, bar algunos quartos, que fueren. , necessarios ; les hayan de dar à " dichos Comiffarios à 25. reales " Caitellanos à cadauno cada dia , " desdes el dia, per falieren de la. ,, dichas Ciudad de Mallorca haita, " el que bolvieren ala misma Ciudad, ,, y si por à caso non haviere Ca. " valleros Catalanos , que qui fi ef-" fen ir à haver la piuchas ala Ciu-,, dad de Mallorca, nombre el Ca-, pitulo Provincial à otro Cavallero ., en lugar del Catalan de los que " eftuvieren in Mallorca, fin darle ,, niugun falario, y para magor fa-,, cilidad de hacer pruebas fe habilita ,, à qualquiere Cavallero, que huviere ,, hecha la profession las puedan ha. ,, cer , y en faita de Cavaileres del' " Habito en Mallorca, delos Mallo-" rquines, que se hallaren en Catalu-" na capaces para hacer pruebas . " fi qui fi ere algun it, puede it " con el milmo falario, que se da " al Cavallero Catalan para ir à Mal-" lorca, y no queriendo ir; puedan " hacer las dichas pruebas los Cleris

" gos del' Habito, que estuvieren en , Mallorca, como tengan hecha la ,, profession no obttante no tener la-, residencia , que se require para. ,, hacer pruebas. Ansi milmo hayan " de hacer las pruebas los Cavalle-, ros Catalanos con las milmas con-,, diciones, que los Cavalleros Mal-" lorquines, y conforme los Ettatu-", tos de nuettra Religion, y siempre que los Comillarios hayan de ,, falir de Barcelona prima hacer " pruebas; fe nalen à 25. reales Ca-" itellanos falario cada dia à cada , Comiffario desde el dia, que , falarien de Barcelona hatta, el , que bolvieren ala dicha Gindad, y fi la pruchas no fe la hubieren. ,, de hacer fuera de la dicha Ciudad " de Barcelona no se les senales alos ,, Comissarios niugun salario, como , à los de Mallorca, y los dichos " Comissarios nombren, el Notario, ", que le pareciere, como sea No-" tario publico, y lo mismo se en-" tienda en Mallorca nombrandole. " de los que huviere en el dicho .. Reyno de Mallorca.

, Item, que no se puedan presentar , los pretendientes sino es de Mayo , à Mayo de Capitolo Provincial à

, Capitolo Provincial.

Item, que los testigos, que se recipieren en las pruebas hayan de
passar de quarenta annos por lo
menos paraque las pruebas seanhechas conforme mandan los Estatutos de nuestra fagrada Religion;
despues de hechas, y dado su parecer los Comissarios las cierren.,
y sellen de sus atmas, y las em,
bien al Capitol Provincial à Rarcelona, y que no se puedan dar
ja las pruebas ala parte hasta el Capitolo Provincial veniente, y quando no, las dieren alos pretendjen,

,, tes passado un' anno de su presen,, tacion, se puedan venir los dichos
,, pretendientes à Convento, así Ca, thalanes, como Mallorquines con
, la se de no haverse querido dar
, sus pruebas despues de passado el
, dicho anno, teniendo obligacion.
, el Capitolo de darle sus pruebas,
, o la dicha seè, y despues mandar,
, que se hagan, y que se le remitan
,, las dichas pruebas, paraque se,
,, hagan la reception del dicho pretendiente, como lo mandan los
, Etatutos de nuestra sograda Resi, gion.

, Item, para quitar tudas differencias
, entre Cathalanes, y Mallorquines
, à cerca de los quartos de Guidad
, annos, y Burgefes, tengan obli, gacion de probar de cien annos,
, que lofon por las matricolas de, las Giudades, ò Villas, y quando
, no havier la dicha matricola, fe
, hagan las pruebas con tefligos de, los dichos quartos.

, Item ettando affuntados en Capitu-, lo Provincial para ver las pruebas , haian de hacer juramiento fobre , el Habito todos los que prefentea ; fe hallaren de no revelar lo que ,, en dicho Capitulo fe trattare foa , bre la viita de dichas pruebas.

", Item, los Comiffarios, que havieren ", hecho las pruebas, fi fe hallaren ", prefentes, defigues de dicho fu pa-", recer, fe falgan fuera fin affitir, ", ni tener voto ala vifta de dichas ", pruebas.

"Riem, que los Comissarios, que ha-"gan pruebas, tengan obligaciona-"de hacer dos copias originales sar-"madas, y selladas con sus manos "con su parecer, paraque unas que-"den en el Archivio de Barcelona, "porque si à caso se perdieren la-"sunas, pueda el pretendiente hacer

facar

" facar copia de lasque quedazen en ,, dico Archivio, paraque no fea ne. s, cellario boiver à hacer denuevo las , dichas pruebas.

, Item, que en el Capitulo Provincial , en materia de pruebas fi haya de ,, votar en secreto con ballottas, y " no de otra manera.

, Izem, que en las pruebas de los Clet , rigos, por fer tan pobies, no fe " innove nada, si no que se hagan,

, como hatta aqui.

, Item, que al Notario del Capitulo Provincial no se le de sino cinquen-,, ta reales de todos los derechos de ,, comission, y expedicion delas prue-" bas .

, Item , que los cien escudos de fala. I ,, rio para el Cavallero Catalan', ò ,, Mallorquin , que querrà ir à Mal , lorca, como arriba fe hà dicho, , fe haxan de dar los dichos cien\_ a, escudos en dos veces, cinquanta " escudos, quando nombrarem en. , Capitulo Provincial al dicho Co-, millario, y los otro cinquenta, ,, quando llegare à Mallorca, y no

, guardandofe efta forma fean nul-

,, las, y invalidas dichas pruebas.

To. ,, Item , paci & quieti Conventus " confulentes Reverendi Domini fex. , decim scrutinio ballottarum n. d. , ordinaverunt, & decreverunt, quod omnes Fratres Ordinis nottri cujuf-, cunq. gradus fuerint, atque No. ,, vitii hactenus recepti gaudeant, & " gaudere debeant antianitate juxta. ,, corum receptiones factas ante cele-, brationem prafentis generalis Capi-, tuli ; ita quod fuas receptiones , & ,, antianitatem variate non possint in " alicujus przjudicium fub quocum-"; que pretextu , & ex gratia prefen-, tis generalis Capituli : & propte-, rea omnes, & qualcunque gratias , factas, & faciendas fuper hac ma,. teria receptionum, & antianitatum , reduxerunt, & reducunt ad viam ,, juris, juxta formam Statutorum, " easque semper sie judicandas, & ,, declarandas effe per Venerandum. .. Concilium mandaverunt.

11. , Item', confirmaverunt, ordina-,, verunt, & ttatuerunt, quod dein-" ceps in probationibus nobilitatis , Militum fint, & ponantur grafice depicta cum fuis dittinctis colori. bus arma, & gentilitia infignia. , quatuor Familiarum recipiendi , " feilicet, Patris , Matris , Avi , & , Aviæ paternæ , nec non Avi; & ,, Avix materna, que per dicta te-, ftium, vel per feripiuras authenti-, cas veniant comprobata, vera, & " bene cognita effe , & per annos , faltem centum antiquos ; & viros ,, nobiles predictarum Familiarum il-,, lis usos fuille, alioquin probatio-" nes pro invalidis reiiciantur.

12. , Item , inherentes dispositioni Sta. , tuti 21. de receptione Fratrum. " confirmaverunt, declaraverunt, & ", ftaruerunt, quod nemo in gradu " militum, aut Capellanorum Con. ,, ventualium, vel Servientium armo-,, rum ex quacunque etiam urgente , causa, vel favore dispensari possit " ad fuscipiendum Habitum extra. ,, Conventum; quinimo omnes ob-" noxii extitant prius hic in Con. , ventu annum probationis statutum ,, peragere, & deinde Hab tum etiam in Conventu fervatis fervandis fuscipere, atque expressam regula-,, rem professionem emittere . De-" clarantes, semper irritum, & nul-,, lius valoris quicquid contra dicti ,, flatuti, & przfentis declarationis, & , ordinationis dispositionem dispensa, tum , vel factum fuerit . Et prz-" rerea quod Milites, Capellani Con-" ventuales, & armorum Servientes,

# 446 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

" qui extra Conventum Habituma " fusceperint , omnem antianitatem " acquittam omnino perdidille cen. , feantur. Revocantes prout revo-" caverunt omnes , & quascunque " gratias factas per prefens generale " Capitulum, & forte faciendas per " Concilia retentionum quibusvis No. , vitis, & alus in Ordine nottro " receptis probationis annum agendi, ,, aut habitum fuscipiendi, vel regu-39 larem professionem emittendi extra , Conventum. Excepta gratia con-" ceffa D. Melchiori dela Cueva Il. " luttriffimi, & Excellentiffimi Do-" mini Ducis de Alburquerque Re-, gni Sicilie Proregis filio legitimo, , & naturali .

13, ,, Item , considerantes indecorum ., & ablonum elle faculares p rio. , nas Ordinis nottri infigniis Keligio , forum more decoratas incedere, , cum scrutinio ballottarum con-, firmaverunt, ordinaverunt , & de. , creverunt, ne cuiquam polihac, , nifi facta exprella professione, ideft , tribus votis Regule notitz emif. ,, fis, Habitus nottri formam inte-" gram gestandi, detur facultas; Ex-, ceptis tamen perfonis majorum. , Principum, qui in fuis Dominis " funt absoluti. Si veid contigerit " alicui hujusmodi qualitate carenti . ., habitum Ordinis notiri fub prz-. textu devotionis quocunque ma-" do concedi, is non admittatur, , nifi prius fumma quatuor millium " scutorum auri de tarenis quatuor-. . decim pro singulis scutis pro ejus " passagio integiè communi Ærario " perfoluatur; probetque ex nobili-" bus paterna , maternaque familiis , " & ex legitimo matrimonio pro , creatum, nullamque à Judzis, Sa. ., racenis, aut alus Mahumetanis Q. riginem trahere.

14. ,, Item, Reverendi Domini Sende-,, cim ad innar pracedentis genera-.. lis Capituli cum ferutinto ballot-, tarum revocaverunt, & revocant , omnes giatias, & conceshques de » ferendi Habitum Ordinis nonni fuh . pratextu devotionis faculatibus » personis cujuscunque qualitatis, & n conditionis exittentibus forfan fa-2) clas à prasenti generali Capitulo, , vel faciendas in Conciliis comple-», tis retent;onum ; atque etiam revon caverunt, & revocant quamcun-22 que gratiam, & facultatem fusci-99 piendi habitum Obedientia per prz-, fens generale Capitulum contra for-, mam itatutorum conceilam, vel , à Conciliis completis retentionum s concedendam Refervantes tamen, prout reiervaverunt, ac dederunt Eminentissimo Domino magno Ma-, giftro moderno, ut possit conferre " quatuor personis fibi benevifis mi-, litarem hebitum fue obedientiz , Magistralis ; dummodo ex eis duo , dumtaxat fint Italicz Nationis , conficiantque omnes corum legiti-, mitatis probationes, quod non co-, miferint homicidium, aut flagitiose ,, vixetint, matrimonium per carna. . lem conulam non confumaverint . 11 in alieno Ordine : professionem ne-, quaquam fecerint, are alieno non , fint gravati, neque à Judzis, Sa-2, racenis, aut à Fide nottra alienis ,, originem ducant, nullamque artem, ,, feu exercitium fordidum, aut me-39 chanicum exercuerint, foluatque , unufquifque, ut piadicitur, reci-, piendus noftro communi Ærario ,, fcuta centum auri de tarenis qua. , sord cim pro ejus pallagio. 15. , Item extendentes, & declarantes " flatutum vigefimum quintum de . receptione Frattum ordinaverunt . 23 & hatuerunt, ut nulli imposterum poit

, post quinquennium à die sux re, ceptionis salte per Conventum, si,
, ve in gradu mistum, sive in gra, da Capellanorum, & Servientum
, armorum aliqua queltio, aut lis
, inferatur super suo statu, & rece, ptione, vel gradu antiantatis;
, saivis semper juribus communis A:
, rati. Vitio tamen originis à su,
, dais, Marranis, Saracenis, aut a.
, liis Mahametanis excepto, super
, quo nulla unquam prossus pra, ter, semper opponi, & judicium,
, ter, semper opponi, & judicium,
, fetri, licitum erit.

, Item , flatutum feptimum tituli de , receptione Fratrum correxerunt , " declaraverunt, & denuo fanzerunt, ., & observari omnino decreverunt , , ut infra. Nulli etiam detur habi , tus Ordinis noffri , neque ad Re-, gularem nottram professionem ad-" mittatur, nec in quocumque gradu " Fratrum pottrorum recipiatur, qui , à Judzis , Marranis , Saracenis , ,, aut aliis Mahumetanis aliquam o ", riginem, ne dum probabilem, sed , nec etiam aliqua adhuc fama vigen. i, te memorabile quoquo modo tra-, xerit . Receptio autem utcunque , licet fuerit ex quacunque grana, , feu professio, fi que forfan fecus , fiet ab aliquo tali macula, & de-, fectu laborante, femper fit nulla, , & nullius efficacia. Probata verd " hujusmodi origine quandocunque ,, adversus aliquem receptum , & , professum, is à Religione nostra , omnino expellatur, & ad reititu-, tionem quorumcunque bonorum " Ordinis nostri , quomodacunque " perceptorum in utroque foro fem ,, per teneatur. Mandantes prafen-, tem nottram fanctionem legi, & ; expresse protestari omnibus nostris

, Novitiis etiam receptis, & reci

Kkk

,, piendis, priusquam ad annum No-,, vitiatus, & ad regularem profes-,, sionem admittantur , ne quoquo ,, tempore ignorantiz pretextu se ex. , cusare valeant.

16. ", Item, li Reverendi Signori Sedici

", à petitione delle Venerande Lin", gue rivocando gli altri fitatuti, &
", ordinationi, che trattano di que", fto, eccetto la fulfeguente Ordina", tione fatta per la veneranda Lin", guà di Alemagna, hanno corretto
", l'infraferitto tiatuto, come fegue-

#### Delli nati fuori di legitimo Matrimonio.

### F. ALOFIO DI VIGNACOURT M A E S T R O.

Tatuimo, che all' avvenire non fi riceva nell' Ordine noitro in grado di Cavaliere alcuno, che fi in anto fuori di legitimo marri, monio; eccetto li figliuoli delli Regi, e Prencipi affoluti, ò fiano fourani folamente: efcludendo tutti gli altri figli illegittimi, anco de Duchi, e Pari di Francia, e Grandi di Spagna.

17. ,, Item , ad petitionem Venerando " Linguz Alemaniz Reverendi Do-,, mini Sexdecim Capitulares decla-,, raverunt, & ttatuerunt juxta lau. ", dabilem , & antiquam consuetudi-,, nem ab immemorabili tempore in ,, prefata Veneranda Lingua obfer-,, vatam , nequis penitus in ipfa Ve-,, neranda Lingua recipi possit, qui , fit extra matrimonium natus , c. , tiam fi fuerit cujuscunque supre-, mi Principis filius, omnes enim , nothos non legitime natos à prz-,, dicta Veneranda Lingua perpetuo " exclusos esse voluerunt. 18. " Item, ad inftar precedentis fa.

# 448 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

" cri generalis Capituli Reverendi " Domini Sexdecim revocaverunt " fpecialiter, & expresse quascunque " gratias receptionum factas, vel fa-" ciendas quocunque modo, & qua, " vis auctoritate de spuriis, & ille-" gitimis, quos omnino expultos, & , exclusos ab ingressu Religionis no-" ftrz ex quacunque gratia , five in ,, gradu militum, five Capellano-, rum, & Servientium armorum per-,, petuo elle voluerunt, & quod fe-, cus factum fuerit, & firt, irritum ,, fimiliter, & inane femper eife, & ,, fore declaraverunt ; falva tamen " femper, & refervata dispositione ., statuti, fuper illegitime natis dif-, ponentis nunc promulgati.

19. , Item, li Reverendi Signori Se, , deci hanno ordinato, che li Co. , missarj, che in Convento faranno , deputati delle Venerande Lingue, , o Priorati, e Cattellania d' Empo , ita, per vedere, e inferire le pro-, ve di Nobità, e legitimità delli , recipiendi, fiano obligati a far la , relatione di esse prove in Lingua, , ò Priorato, e Cattellania d' Em. , potta fra il termine d' un mese al più lungo, da contarfi dal giorno della deputatione; e mancando di , fatla , fiano li detti Comissari , condannati à pagare venticinque " scudi di moneta di pena alle Ve-, nerande Lingue, à Priorati, à Ca-", stellania, e che si debba procedere ., à deputar nuovi Comissari sotto-, poiti al medefimo termine, ed alla , medefima pena,

20. ,, It m, à petitione della Veneran-,, da Lingua di Provenza hanno or co-,, dinato, che le prove di nobiltà à ,, Cavalieri fi faccino fecondo l' or-,, dine, ed al modo del Venerando ,, Priorato di Cattiglia; aggiongen, ,, do, che h Comillari debbano far ", ricevere, e scrivere le prove per mano di Notato Reale publico, e pi legale; e che li Comiliari, per far prove di nobilità, e meglioramenti, si cavino à sotte per estrazione da un busilolo, dove sa ranno potti li nomi di tutti li Cavino potti li nomi di tutti li Cavino priorato, che si trovaranno ne'li, mitt di quella Provincia, che abbiano cinque anni di residenza, conventuale, che l'istesso in quanto all'estrarsi li Comissari à forte, si difervi qui in Convento in detata veneranda Lingua.

11 , Item , pro Venerandis Linguis " Provincie Alverniz , & Franciz " itatuetunt, ut it fra . Que ceux " qui voudront effre receus en rarg , de Freres Chevaliers ayent à pro-" ver que leurs Bilay ulx, & Bila. " yeules paternels, & maternels io. " yent gentilhommes de nom , & " d'armes, & leurs defcendant, & .. ce par telmoignag s, titres, con-" trats, enfeignements. ou cheillan. " ces rendues aux Seigneurs . En. " outre faire blafonner les armes des " quatre lignes, & que les Comif-, faires pour faire preuves ay nt dig " ans d'antianere, & cinq ans de. " residence Conventuelle.

, tendente conventuemanda Lingua,
, di Francia, atteso il mancamento
, de Cavalieri, che può occorrere
, alle volte in alcun Priorato delli
, tiè di detta Lingua, si concede,
, che quelli di un Priorato possano
, effere deputati Comissari à sar le
, prove de recipiendi in un'altro; e
, che li Comissari suddetti debbano
,, effer estratti à sorte da un bussolo
, solamente per sar prove.

23. ", Item, li Reverendi Signori Se-", dici Capitolari ad iltanza della Ve-12 neranda Lingua d'Italia anno confermato

" fermato, e di nuovo concesso, ed ,, ordinato, che per essa Veneranda , Lingua d' italia per l'avvenire si " oileivi in tutto, e per tutto, tanto " nel dare li Comissari, esaminare. " li teitimoni, e nel rivedere le pro-,, ve nel Capitolo Provinciale, quan-,, to nel procedere nella veneranda. " Lingua in Convento, oltre quello, " che in generale si è statuito, la , torma teguente : che il pretenden-" dente l'Abito presenti nel Capi-,, tolo Provinciale il suo memoriale , col nome, e cognome suo, del ,, Padre, Madre., Avi, ed. Ave pa-" terne, e Materne, e Patrie.d'o , gnuno. Dal qual Capitolo si farà " l'elezione de' Comillari in quelto " modo: cioè, scritti li nomi di , tutti li Comendatori, e Cavalieri " del Priorato,, che fiano Cavalieri " di Giuitizia, e non abbino meno , di dodici anni di antianità, e cinque di residenza in Convento in. " tanti bollettini ( eccetto il Luogo-, tenente dei Priorato, che non fi , doura imbolfolare ) si mettanno , in un bollolo, dal quale si cavino " a forte due per ogni prove, che , si auranno da fare, e restando ap. , preifo il boifolo ferrato fotto a. , due chiavi in mano del Priore, o " fuo Luogotenente, delle quali " chiavi il Priore, ò Luogotenente " tenga l' una , e l'altra il Cavaliere , più antiano; acciochè occorrendo " che delli Comissari così cavati a . , forte follero per infermità , o per ,, altra legitima causa impediti, il , Priore , à Luogotenente fuo, con. " greghi un Allemblea, e ne cavi , altri a forte in lubgo dell' impedi-,, to di quelli, che faranno rimaiti , nel boffolo nell' itteffa maniera, " che furono cavati li primi. E fa, , cendo il Priore, o suo Luogote-

" nente depositare dal pretendente. ,, quello, che li parerà necellario, ed " onetto per la spela de Comitari, " spela, e giornate del Notaro; li " Comissari così deputati quanto pri-, ma dopo confegnatali la comillio-" ne, debbano trasferirli alli luoghi " della natività del pretendente, e ,, dell' origine, ed attendano con di-" ligenza a far le prove, e segreta. , mente s' informino delli tettimoni, , che porranno esaminare, li quali " fiano da loro eletti delli più nobi-" li, onorati, e vecchi delli luoghi, ., e di buona fama, e coscienza, ed " esempiari, foliti a contillarli spif-,, fo, ed offervino ad unguem nell' " esaminare li testimoni la forma " degl' infrascritti Interrogatori " ., CIUÈ.

Interrogator, per esaminare test monj nel fare le prome de Cavalieri, che vogliono essere recevusi nella Veneranda Lingua d'Italia.

r. S la domandato il teftimonio, s' egli è compare, ò parente in, ,, alcun grado d:l Sig. N di cui s' ,, hanno da fare le prove, e se sa, peva dover effer climinato, e s: è ,, itaro intrutto di quello doveise , depotre.

2. ,, Se conofce il Sig. N. e da quan-,, to tempo in qua, dove fia nato, ,, di chi fia fignuolo, e di che età ,, fia.

3. ", Se il detto Sig N fia flato, e fia
,, delli detti fuoi Padre, e Madre,
,, e da qualunque l' hà conofciuto,
,, e conofce, tenuto, trattaro, e repu,, tato per loro comune figliuolo le,, gittmo, e naturale.

4. Se li detti Padre, e Madre del Siga II. N. siano stati insieme legitimi ma-

Tito,

, rito, e moglie, e per tali tenuti,
, trattati, e reputati universalmente
, da tutti quelli, che gli hanno co, noscuti, e conoscono.

5, Se il detto Sig. N. sia disceso da
, perpetua tirpe di Crittiani Cartoli
, ci, senz' alcuna mittione di Ebrei,
, Mori, Saraceni, ò d'altri Int.deli.

6, , Se il detto Sig. N. sa sano di

mente, e di corpo, e fenza alcun mancamento, o impedimento nel mancamento, o impedimento nel mancamento, e fe fia atro all' efectito dell'armi.

7. 3. Se ha efercitato manoalmente qual7. 5. the forte di mercantie. 5 di lana,
7. 5. di feta, 6 di qualfivoglia altra
8. 5. cofa; fe è tiato al banco à contat
8. denari, overo à ferivere; 6 his
8. efercitato altra arte più vile;
8. e mecanica. 5 in fomma che pro,
8. feffione hà fatto, e con che forte
9. di persone hà praticato.

8. ", Se hà comello omicidio , fe è fla", to, overo è perfeguitato dalla Giu", flizia per qualche misfatto , e fe
", ha vifluto malvaggia, e scelerata
", mente, de l'alla d

9,, Se hà fatto professione in qualche
2, stro Ordine, & Religione; se hà
3, preso moglie, e seco consumato
3, il matrimonio, e se è astretto da
3, qualche grave debito;

30. ,, Se sia nato, e disceso nobilmente 1, dal canto di detto suo Padre, A-

, vo, & altri Antenati di Cafa N.

al. , Se la Signora N. di N. Madre
, del detto Sig. N. fia nata, e di
, feefa dal canto di detto fuo Padre,
, Avo, & altri Antenati di Cafa
, N. e fe fono nobili di nome, &
, armi almeno da ducento anni in
, quà

p2. ,, Se la Signora N. di N. Ava pat ,, terna del detto Sig. N. fia mata, e ,, difcefa nobilmente dal canto di det; ,, to fuo Padre, Avo, & altrì An. ,, tenati di Casa N. e se sia nobile, & antica come di sopra.

naterna del detto Sig. N. fia nata, e difecia nobilmente dal canto di detto fuo Padre, Avo, & altri antenati di Cafa N. e fe fia nobili, le, & antica, come fopra.

ra, , , Se sa , che alcuno delle quattro Famiglie , ò pure il detto Sig. N. , occupino terreni , entrate, giurifditioni , ò qualifia altra cofa della nottra Religione.

25, Se le sudette quattro Casare, ò fa.

3, miglie N. N. N. & N. dalle quali
descende il detto Sig. N. sono no,
bili di nome, ed armi, e per ta1, i tenute, trattale, e reputate u,
niversalmente da ciasscheduno per
publica voce, e fama, e da quan2, to tempo in quà, e se tutte anno
2, origine della Città N. overo sà
2, dove vengono dette Casare.

16. ;; Se il Padre, Madre, ed Avi co-;, sì paterni, come materni del detto ;, Sig. N. fiano fiati legitimi, e na-;, turali, e per tali univerfalmente, ;, avuti, tenuti, e reputati da chi: ;, unque l'ha conofciuti.

17. .; Se gli huomini di dette famiglie
), hanno fempre vifluto, e vivono
, nobilmente dell'entrate loro, e se
, paratamente dalla plebe, senz' ha, ver fatto nissuna sorte d'arte me,, canica, ne vile.

18. ,, Se li medesmi huomini di dette ;, Casate, e famiglie hanno havuto ;, alla giornata, & hanno dalla Città uffici, Magistrati, ò dignità , ; ò gradi di maggioranza soliti darsi ;, folamente alli veri nobili , e geni, tilhuomini, e quali sono stati, e ;, siano; e che armi sono le loro, ;, in che luogo l' han vedute, e da ,, quanto tempo in quà.

19. ,, Se nella distributione, e nominatione,

, natione, & elezione di detti uf ., fic, Magnirati, dignità, e gradi ,, di maggioranza, e solito per al , cun tempo, che vi concorrino al-,, tre persone baile, che non tiano " veri nobili.

20. ,, Se il Padre, Madre, Avi, ed , Ave del detto Sig. N. fosfero in-», corli in qualche grave delitto, o " misfatto, per il quale reitaile mac.

» chiata la fua nobiltà .

21, " Se in quella Città fi aggregano a, famiglie popolari alla nobiltà, co , fe le suddette quattro famiglie so. " no delle aggregate, e da quanto

, tempo .

22, ,, Se le suddette cose hà deposto ", de causa scientia, o pure per aver-, le fentite dire, o vitte per fcritture, e qualt fono gli altri gentil uomini, che di elle potellero eller informati.

21. .. Dopo formaro il processo delle pro-, ve tutto feritto per mano di No. , taro publico, e legale, li Comif , fari nella loro fottoscritione dicano 2, la loro opinione chiara, e libera, , fenza rimetterfene, e recufandole, , specifichino la causa, perchè le , riculino . Indi ferrate , e tigil-, late dentro , e fuori con li fi. , gilli delli Comiffari, non fi poffi. , no rivedere, fe non nel Capitolo Provinciale, e fottoferitte da co , loro vi fono intervenuti, di nuo. , vo fi ferring, e figillino per man-. , darle in Convento alla Lingua, dandofi nel confignarle una paten. , te, à sia fede separata dalle prove, ,, che derte prave fiana ttate lette, e revitte nel Capitolo Provinciale . E presentandoli senza quetta fede ,, in Lingua, non si ammettano nè ,, in Lingua, ne in Configlio . . E ,, tutte quelle prove, le quali si tro-

yaranno eller fatte fenza offervare

", questa forma, siano di nessun va. , lore, e non si ammetrano in alcu-, na maniera . Panmente fe alcun " Fratello non avendo li requifiti, " che à Comissarii appartengono, , farà prove , overo in fare dette , prove, non olfervarà il contenuto , in quelta Ordinatione, e Interio , gatorii in effa inferiti, e per tal ,, cagione follero elle prove contra-,, dette, sia in pena di tutta la spe-,, fa, che bisognalle à rifar le dette ,, prove, le quali senz' altro s'hab-, bino da rifare, ed inoltre incorra-,, la pena di fcudi cento d' oro in " oro applicandi al Teforo, & infi-" no che non l'habbi fodisfatta, » sia sempre incapace come vero debitore del Teforo. Presentate " le prove in Lingua, si debbano deputare à sorte le Comiffarit, li , quali dopo aver viite le prove , , ii debbano leggere in Lingua. ,, Dichiarando inoitre, che il con-,, tenuto nello itatuto di Monfig. " Gran Maeitro Cardinal · Verdala " intorno alla mercantia tocchi foia-" mente la persona, c'averà da pi-,, gliare queito noitro habito fenza " ettenderli à Padri, ò parenti, cioè " delle Città di Genova, Firenze, . Siena, e Lucca.

24. " Aggiongendo per la stessa Vene-,, randa Lingua d' italia, che nelli " Capitoli, ed Allemblee Provincia. 33 li prima che fiano deputati Co-" millarii à fare prove di nobiltà, n fiano eletti altri à riconofcere le " feritture, che il pretendente vor. " rà produtte per provate la fua-" nobiltà ; c fatta quena fommaria " riconoscenza, e per la relatione, " fi potrà procedere alla deputa-" tione de fecondi Comillari.

35. ,, Item hanno ordinato, che l' ... Ordinatione Capitolare fatta nel

# 452 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

, facto general Capitolo preceden, te, concedendo alla VenerandaLingua d' Italia, che-per li dieci
, anni, che andavano correndo;
, non fi ricevellero in ella Serventi
, d'armi, sa confermata, ficcome, l'anno prorogata fino al prof, fimo generale Lapitolo; fieche
, prima, chil' effetiva fua celebiatio, ne non fi pollano in detta Vene, randa Lingua ricevere Fra Serventi
, d'armi,

26. ,, Item , li Reverendi Signori Sedi-,, ci à petitione della Veneranda Lin-" gua d'Italia anno ordinato, che " alli Comillari, che faranno depu-,, tati per andare a far le prove delli " recipiendi in ella Veneranda Lin-" gua, non si debba pagar più di , tre scudi d'oro il giorno per cia-, scuno di essi Comittari per le spese " loro, come delli Servitori, cd al " Notaro fi debba folamente un. " fcudo, e mezzo d' oro per ogni ,, giorno, che vacherà alla comissio-" ne. E di più , che nel procello " delle prove debba constare veridi: , camente della quantità del danaro, , che li Comissari averanno preso , per loro diete in tutto. E venuto , in Convento il Presidente sia tenu: ,, to a manifestare il danaro , che ", loro averà dato; e troyandosi, , che ciò sia più di quello, che ap. , parirà in processo, li Comissari, , o chi di loro farà colpevole, ol-, tre l' obligo di rettituire il fopra-, più, rettino insbili, come per la , presente ordinazione si dichiarano , a poter fare più prove, ò meglio-, ramenti , e il pretendente , che non , avera manifestato il vero , riman-,, ga privo di trè anni di antianità ,, à favore de Fiarnaldi . Volendo . ., che quetta ordinatione s' inferifca in tutte le commissioni di far pro-

" ve, acciò non si possa da alcun. », allegar ignoranzar e nel Priorato " di Lombardia, dove per occasio-" ne delle guerre fono cresciute les , fpefe, pulling li Comillari, che , faranno prove, pigliar di più uno " fcudo d' oro al giorno, che in tury to faranno quattro feudi fimili fino " però al profimo general Capitolo, 27. , item , ad petitionem Venerandi " Prioratus Caitellz , & Legionis " confirmaverunt , & denuo or-, dinaverunt , ut cum quis in gra-., dum Fratrum militum Priora-" tus Cattella, & Ligionis cooptari ", defiderat, coram Priore, & Capi , tulo Provinciali fe prefentare, de-" fideriumque fuum per fupplicem\_ " libellum manifettare, coque perle-" eto, & ejus petitione audita, loca ,, nativitatis, una cum nomine ; & ,, cognomine parentum, hoc eft Pa. , tris , Matris; & Avorum', ex u-, troque latere, & unde oriundus fit " declarare, ac in manibus Secretarii , Capituli, cui fecretum in hoc ne-,, gosio maxime fervandum eft, in. 4, scriptis relinquere debeat, cum ea , fumma pecuniz, que pre confi-,, ciendis hujusmodi nobilitatis pro-", bationibus, eidem Priori; & Ca-, pitulo Provinciali visa fuerit ne-, ceffaria. Deinde per eofdem duo " Commiffarii Fratres milites, quo , rum unus fit faltem Commenda. , tarius , prudentes , ac prompti ad hujusmodi probationes conficien-", das, ità occulte, & fecreto depu-, tentur, & delegentur, ut pars de , hoc nullam omnino notitiam ha-, bere poffit , quibus injungatur fub " pænis eidem Priori, & Capitulo ", benevilis, ut omni mora, & ex-", culatione reiecta post przstitum fo. " lemne juramentum de bene, rite. & fideliter exequendo commiffio,

, nem fibi injunctam, ad locum na-, tivitatis, tam ejus, qui recipi po-, ftulat , quam ejus Parentum , & , Avorum personaliter fe transf sre, , ibidemque feorfum, & fecreto tum , de nobilitate, tum de alus galitati-, bus à statutis requisitis diligenter , fe informent; omniagne cognita, & competta propriis manibus feri pta, itidemque subscripta, clausa corumque figillis oblignata cum corum op mone; & fententia vali ditatem, & invai diratem probationum declarate per nuntium certum, ac fidelein ad dictum Priorem, & Capitulum transmittenda cu rent ; & demum pottea lecta, & examinata, & fi valida, & legitima fuerint approbata, una cum. restitutione pecunia, si que for. fan, omnibus expensis factis, fuperfucijnt , parti tradantur , ut intentionem, ac propositum faum. ad effectum perducere valeat . Quicquid autem contra formam. prefentis decreti factum fuerit, fit irritum, & inane. Volentes ut in exteris, que ad probationes conficiendas pertinent, forma hacte. nus habita observetur, & prefens ordinatio in omnibus commissioni. bus deinceps expediendis inferatur. Prohibentes eildem Commisariis ne probationibus semel inceptis imperfectas relinquere, nec in do mo petentis, seu ejus consangui nei, five alterius in hac parte fu fpecti diversare, aut cibum sume i re audeant , quinimo incogniti, , ac habitu simulato, quantum fieri poterit, ut omnis suspicionis cau-, fa amoveatur permilla omnia exe-, quantur. Dantes poftremo autho-, ntatem ; & fagultatem Priori , & " Capitulo Provinciali constituendi, & diftis Commissariis assignandi

23

53

" falarium, feu stipendium honestum " & necesfarium, quod tamen non ,, fit minoris fumniz quadraginta. ,, regahum monete Catteliz unicui. ,, que corum pro fingulo die illius " temporis, quo ad hujusmodi pro-, bationes conficiendum necestario ,, vactierit .

28. " Item, à inflancia, y peticion. ,, del Priorado de Cattilia, y Leon y por il dicho Priorado folamente " ordinaron , mandaron , y inititu-" yeron, que de aqui adelante nin-" gun Comendador , ni Cavalero ,, pueda hazer provancas de Cava-" lero, ni de Sarjento, ni Cappel-, lan , que non tenga doze annos " de ancianidad , y cinco de resi-" dencia hechos atualmente en Con-" vento.

Y jue las milmas Provancas origi. " nales fean las que vinieren à Con-,, vento, y el traslado autentico ", quede alla, por evitar las dudas, " y differencias, que de lo contra-,, no fuelen nacer, y que venga fee ", inferta en las provancas de que el , traslado queda alla en el Archi-" bo acostumbrado, y tambien que " los Comillarios, que fe deputaren " para hazer pruebas; y mjoramen-,, tos fehaian de facar à fuorte, y " fean de los Cavaleros, y frayles " tan solamente, que los Priorado-", res del Priorado de aqui de Con. ", vento embiaran cade annos en po-" der del Secretario del Capitolo en " un Rolde, ò lista, idoneos capa, " ces, y sufficientes para el suso di, , cho eff do.

, , , Item , à fuplicacion del Ve-,, ordenaton que en los Capito-", los , y Affembleas Provincias) les no se despache comission " alguna para hazer pruebas de

## 454 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

,, nobleca para Cavaleros, que el ,, pretendente no prefente primero ,, en el dicho Capitulo, ò Atlemblea " fislamento de fidalgo, ò moco fi ", dalgo fuyo , ò de fu Padre , ò " Hermano moderando à una de esto ", lo que en el Capitulo General del ,, annos 1578. fue mandando que " fusie obligado à mostrar de parte " paterna per lo menos de parente ,, quarto grado ser fidalgo en los li-" bros del Rcy, sò pena al Presi-" dente, que despachare la comission " fin que haja conttado de fillamento " en la forma sobredicha de pagar du. " ciento escudos al comun Tesoro. 20, ,, Item , corregendo lo flaruto vi-" gesimo della ricettione de' Fratelli, , li Reverendi Signori fedici anno , confermato, ed ordinato, che li " Comissarj per far le prove de' Ca. , valieri Capp llani , e Serventi d' ,, arme di tutte le Venerande Lingue ,, fi debbano domandar , e spedire , nelli Capitoli Provinciali, overo . ,, in una Assemblea Provinciale, da , tenersi fra l'anno sei mesi dopo il Capitolo Provinciale : nelli quali , Capitolo, o Assemblea fi potranno anco rivedere , e spedire del , tutto le suddette prove : e fe in. , qualche Priorato per alcun acci-" dente non fi celebraffe quell' " anno il Capitolo Provinciale, che . in tal caso si possino in detto Prio 29 rato tener due Assemblee per il " medefimo eff tto, cioè una nel mese di Maggio, e l'altra nel prin-, cipio delli fei mefi fufleguenti; le-,, vando al Venerando Concilio or. ,, dinario ogni autorità di poter con-, cedere, e spedire alcuna comissio. " ne, per far le dette prove; e dan ,, dola, fia fempre di nessun valore; , ed anno dichiarato, che le prove

,, per Allemblea fiano ammeile, , quando però nel retto fiano tro. " vate buone, e valide, gi, ,, Item , anno ordinato , che occor-,, rendo, che alcune prove di nobil-... tà, ò di legitimità fossero n. d. ,, rifiutate in Capitolo Provinciale, ,, o Assemblea; che in tal caso se , la parte farà istanza, che le dette ,, prove gli siano cosegnate, che non " oftante la detta contraditione n. d. " gli siano date chiuse, e sigilla-, te col figillo del Capitolo Provini ,, ciale; ritenendo però una copia. , autentica di esse prove à spese del-, la detta parte, per conservaria nell' Archivio del detto Capitolo Provinciale. E quetto s'intenda fenza pregiudicio della Veneranda. Lingua, o Priorato di Alemagna, dove vogliono, che fi offervi l'u.

, già fatte per lo passato, e reviste

fato filie.

Item, ordinaverunt, quod in Capitulis Provincialibus, vel Affembleis impofterum nullo modo concedi debeant, nec possint commissiones ad conficiendum probationes tam militum, quam Capellanorum, & Servientium armorum, nis pregendentes coram essem Capitulis, vel Affembleis sese personaliter presentation, it recognose possible, sit, an sint sanz mentis, & corposis, bene compacti, nullo, que membro debilitati, atque rese, pective ad divinum, & milita.

", nullo modo admittantur.

33. ", Item, confirmaverunt, & or", dinaverunt, quod deinceps com
", missones ad conficiendum proba", tiones nobilitaris pro militibus,

», re exercitium apti , qui fi minus

, ad hoc idonei vifi fuerint, ad prz-

., dictas probationes conficiendum.

vel

.. vel legitimitatis pro armorum Ser-, vientibus, nisi ipti fuerint majores , atatis fexdecim annorum comple-, torum, nullo modo concedantur; ,, & propterea mandaverunt , quod , in Capitulis Provincialibus, ,, Aslembieis, in quibus recipiendi se personaliter presentaverint, nulla. ,, commissio ad dictas probationes fa-,, ciendas expediatur, nifi prius per , fidem authenticam, & legalem extra-,, ctam à libro, in quo dies baptif-" matis adnotari ubique folent, an-,, num ztatis decimum fextum exple. ville liquido docuerint : nam deci-, mum feptimum , & decimum oftavum eorum ztatis annum justa ita. , tutum decimum tertium de recep-, tione fratrum declaraverunt remanere pro congruo termino ad pro. , bationes ipfas conficiendum, & i-" terum inspiciendas, & revidendas , in Capitulis Provincialibus, vel " Affembleis przientandum , & ad Conventum cum iptis probationibus bene expeditis veniendum . , Quicquid fecus factum fuerit nul-... lius fit efficacie & momenti. 34, ,, Item, perche alcuni nobili non.

. oftante la fede del Battefimo, nella ,, quale appare aver loro età legiti-,, ma, all' afpetto dimottrano il con-,, trario; onde ne fegue, à che la-, , fede sia falfa ; o che effi natural-, mente siano di natura nani, e pe-,, to non atti all' efercitio militare ; , li Reverendi Signori Sedici volen. , do con opportune pene rimediar " quelto disordine, statuirono, che " li Presidenti delli Capitoli, ed Af. , femblee Provinciali, facendo fpe. dire commissioni per sar le prove , contro la forma della precedente » prdinatione, cioè non costando e. , gli per fede autentica del Batteli-

,, mo, che li pretendenti fiano ve-, ramente maggiori dell' anno feito " decimo dell'età loro, incorrino ,, ipío facto in pena di pagar al co-" mun Teforo trecento icudi d'oro, ,, e li Comillari, che procederanno ,, a far le prove scudi cento simili per ciafcuno; e tutti s'intendino debitori, ed incapaci, finche effet-, tivamente non l'avranno pagato: , e di più, che venendo in Conven-,, to il pretendente prima, ò dopo la lua presentazione in Lingua, ò Priorato, debba effer dal Piliero della fua Lingua efibito nel primo Concilio, che farà convocato per negoti dell' Ordine; e quivi fefarà giudicato all' afpetto non aver l'età legitima, e corrispondente alla fede del Battesimo, non possa godere antianità, nè tavola co foldea, se non da quel tempo, che il Venarando Concilio arbitrerà, ch'egli abbia a contare, l'antianità : lasciando con tutto ciò alli Fiarnaldi l'adito fra il quinquennio di poter far obietione alla, pretefa ,, età , in maniera che facendo ap-,, parire il contrario, perda quel pre. , tendente di fua antianità a favor , di esti Fiarnaldi tutto quel tempo. che coniterà aver fraudato. Aggiugnendo, che per le tre Venerande Lingue di Francia, la fede, che li pretendenti doveranno pro-, durre di loro Battefimo, fia eitrat-,, ta, e riconosciuta sopra il libro ", originale del Vescovo, Vicario, " o Ufficiale, e poi anco riscontra-, ta da Commissari con l'ittesso li-" bro originale; incaricandogli in. , torno à ciò itrettamente loro confcienze.

35. ,, Item , inherentes statuto vigesi-,, mo octavo de receptione Fra" trum confirmaverunt , & manda-" verunt, ut nulli detur habitus Or-" dinis nostri, qui durante anno pro-" bationis constiterit, quod flagitio. , fe, aut aliter perverfe fe getlerit, & conscientias Commissariorum. Novitiatus districtus desuper onera-

" verunt .

36: " Item li Reverendi Signori Sedici " avendo confiderato alcuni difordi-" ni , ed inconvenienti , che fono " feguiti dal conferirsi l'Abito di ,, tela ( fegno regolare ) a minori, ,, ordinarono , che all' avvenire in. ,, nessun modo si possa concedere ad " alcuno in qualfivoglia grado, e-», tiam fotto pretello di Paggio Ma. " gittrale, che non abbia l'età legi tima da far la professione, senza la , quale niuno ardifca portar esso a bito di tela così in Convento, co-" me fuori, fotto pena di perdere , due anni di antianità ipfo facto à " favore de Fiarnaldi, eccettuati fo lo quelli Paggi, che oggi attualmente ttanno in Convento, fervendo l' Eminentissimo Gran Mae-" firo .

27. ,, Item , confirmaverunt , & statue-,, runt, ut ij omnes , qui venerint " in Conventum intentione fuscipien-" di habitum, illum expleto anno sui " Novitiatus iuscipere, & regularem " profefionem expresse emittere te-" neantur, quem tamen incipere non " poffint nisi expleto anno decimo " quinto eorum ztatis. Quod fi à Magistris Novitiorum per intima, " tionem cum termini unius menfis , affignatione, de qua in actis Can-" cellariz conftare debeat , moniti ", fuerint ( quod quidem prudentiz, ", & arbitrio Magni Magistri semper ", remaneat ) & per cos fleterit, quin ", habitum ipfum cum regulari, & " exprella professione non susceperint; eo termino elapfo intelligan-, tur amifife antianitatem eo ufque ,, acquifitam, quam rurfus numera-" re non possint, nisi à die, quo , habitum ( ut profertur ) fufcepe-, rint; ad quem tamen admitti non " debeant, nifi quibuscumque requi-" fitis à flatutis, & Ordinationi. " bus Capitularibus adimpletis,

18. " Item, li Reverendi Signori Sede-" ci, conformandofi all' ultima con-" fermatione Apottolica, hanno or-" dinato, che per li Frati del Ve-" nerando Priorato d' Alemagna l' " anno del Novitiato fi faccia intie. .. ramente in Alemagna presso il Ve-" nerando Priore, overo tutto qui " in Convento, senza dividerlo.

39. ,, Item , ex quamplurimis ratio. , nalibus causis Reverendi Domi-,, ni Sexdecim confirmaverunt, & in-", dulferunt, & per modum difpen-" fationis concefferunt, quod ij om-, nes , qui ex limitibus Veneran-" di Prioratus Bohemiz ad Religio. ,, nem noitram profitendum fub quo. " cunque gradu, five militum, five " Capellanorum , aut 'Servientium Armorum in Conventum venerint, , non teneantur Novitiatum, & ap-, probationem in Conventu facere, " nifi per fex menfes à die, quo ap-, pulerint ,

40. ,, Item, applicando, e dichiarando " lo flatuto decimoterzo del Ricevia " mento de' Fratelli circa li Paggi " dell' Eminentiffimo Gran Maettro, " li Reverendi Signori Sedeci con lo " ferutinio delle palle n. d. hanno " confermato, e statuito, che il nu-" mero delli otto Paggi, sia per l' " avvenire cresciuto à volontà di Sua " Eminenza infino al numero di fe-", deci Paggi, li quali habbino do. " deci anni compiti di erà, e non si , postino ricevere absenti, mà presenti

" venuti in Convento à servire per-" fonalmente, e continvamente à Sua " Eminenza infin che habbino com-" pita l' età loro di quindeci anni, » dopo la quale debbino uscir di Pag-" gi, & eller melfi à far l'anno deli " approvatione, e Novitiato; E porta Sua Eminenza fortogare, e ri-" cevere di mano in mano altri Paggi in luogo delli mandati à far il " Novitiato : e quanto all' età, se " faranno p:ù grandi delli dodeci an " ni suderti, potranno esfere ricevuti " Paggi, e fervire à Sua Eminenza infinche habbino compita la sudetta età di quindeci anni, per andar al. Novitiato; purche non fi , possa mai passar il numero di sede-, ci Paggi nel modo fudetto, e che turre le ricettioni delli Paggi fi , debbino far fare, e notare per atti di Cancellaria . Dichiarando . che quanto fi farà contro questa , ordinatione , fia sempre di nellun , valore, e non possi giovare, e , fuffragare ad alcuno ricevuto al. , trimente l' antianità , & il privi-, legio pretefo di Paggio Magiitrale . At. " item li Reverendi Signori Sedeci , con lo scrutino deile palle hanno " moderata la confermatione fatta , nel presente sacro general Capi. , tolo delle Recettioni delli Paggi , dell'. Eminentiffimo Gran Maeitro , fatte dalla publicatione del prece-,, dente general Capitolo del mille " feicento dodeci fin' hora, le quali , debbino effere valide, e confer-, mate folamente in quanto all' an-, tianità, e residenza, ma quanto alla taffa delli ducento cinquanta " scudi d' ara in aro, che devono " pagare al comun Teforo, oltre il " pallaggio ordinario, per il privi-" legio di minor età, conforme al-, le continutioni del precedente ge-

" neral Capitolo, s' intendano fen-" za pregjudicio di esso comun ,, Tesoro, il quale di già ne tieil Jus quesito contro quel-,, li, che non havendo fervito il ,, Signor Gran Maettro per tut-,, to il decimo quinto anno dell' " età loro, fecondo la forma della " precedente ordinatione perfero il ", privilegio di Paggio Magittrale " " E però hanno dichiarato, mode-,, rato, e statuito, che tutti li pre-, detti, che non hanno intieramente " fervito, non oitante la conferma-" tione fuderta, fiano obligati a pa-" gar eff:ttivamente la detta talla. , delli scudi 250. d' oro in oro del ,, fopra più del pallaggio ordinario ,, in termine di tre anni da con-,, tarfi dalla publicatione della pre-" fente ordinatione, qui in Conven-, to in mano del Confervator Con-,, ventuale, ò nelli Priorati in mano ", delli Depositarii, e Ricevitori di " effo comun Teforo, altrimente " spirato detto termine, e non ha. ", vendo fodisfatto, s' intendino de. , bitori , & incapaci fino a tanto , che non haveranno intieramente , pagato. Rifervando però all' Eminentissimo Signor Gran Maestro. , che a dodeci Paggi delli fudetti ,, così presenti, come absenti dal ", Convento, polla l' Eminenza fua ,, circa queito far la gratia, che le , parerà. Et hanno comeffo al Venerando Fr. Gjusto de Fair Ger-" lande Prior d' Alvergnia, e Fr. " Girolamo Ziti, Pr. Melchfor Du-", retta, & a Fr. Everardo de Stayn, " acciò con participatione di fua E, " minenza facciano le diligenze ne-, ceffarie per haver nota delli regi-" ftri, e libri, dove b fognaffe, del " nome , e cognome delli detti Pag. , gi, che non hanno compitamente fervito .

# 458 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milie.

" fervito, acciò formatone catalogo, , quello confeguno nella Veneran-,, da Camera de conti, dove poi s' , abbia a caricare a ciascuno di essi ,, quetto debito fecondo la forma-" della presente Ordinatione. 41. Item , confirmaverunt, & ordina-, verunt, quod nullus in gradum. " Fratrum Cappellanorum cooptari " desiderans in Linguis, vel Prio ,, ratibus recipi poffit, nisi prius per , Venerabilem Ailembieam Capella. , norum appoobarus, & de ejus suf-, ficientia cognitum fuerit. Cumb hac tamen lege, & declaratione, , quod quotielcunque tres partes ,, conformes dicta Allemblez aliquem , pro habili, idonco, & fufficien-, ti acceptaverint, & judicaverint, », pro accepio, & admillo habiatur, so & alia quarta pars diffentiens con-, tradicere, & impedire non possit. 43. ,, Item , li Reverendi Signori Se-" deci anno cassate, e rivocate le , Ordinationi, che trattano delle , qualità requifite circa le prove-, delli Cappellani, e Serventi d'ar-" me ; ordinando, che resti, e si , offervi lo fiatuto decimo ottavo , del Ricevimento de Fratelli, ob-, bligandoli però dip ù a dover pro-, vare, che anco li loro Avi, & A-», vie paterni, e materni Gano nati di legitimo matrimonio.

44. ", ltem, confirmaverunt, atque de.

5. claraverunt, quod habitus Ordinis

5. nofiri Capellanis obedientuz pto

6. Ecclefiis Commendarum Religio.

5. nis inferviendis juxta statuta vige
5. tione Fratrum dari permissus im
5. posterum non possit modo aliquo

5. concedi Diaconis, aut Clericis,

6. fed tantummodo Presbyteris, &

6. Sacerdotibus, atque ab corum

7. Ordinariis approbațis, qui bonz,

" probateque vitz, & morum exi-,, stant ; qui quidem in Prioratibus ", dumtaxat Veneranda Lingue Ita. , liz antiquam ad professionem re-" gularem admittantur, teneantur , juxta formam eis per Priores pre-", scribendam integrum annum No-" vitiatus, feu probationis peragere. 45. ,, Item, li Keverendi Signori Se-" deci per cause urgenti, che con-37 cernono l' universal beneficio dela ,, la Religione hanno confermato & ordinato, che infino alla celebratione del proffimo facto general Capitolo non fi debba, ne si posta ricevere alcuno in grado di Cappellano, e Serven-, ti d' aime fuori delli fuoi limiti " di qualunque Natione, ch' egli si sia; in modo che non fi polla in Convento, ne fuon fare alcuna ricettione delli sudetti Cappellani; e Serventi d' arme, che non frano , veramente nati nelli limiti della. , Lingua , o Priorato , dove pre-, tenderanno eller ricevuti. y, vendo per tal' effetto rigettate, ed " ordinato, che si rompino turte le ,, suppliche presentate al facro ge-,, neral Capitolo prefente, e levato ., ogni autorità alle ritentioni, ed ,, ad ogni altro Tribunale di poter-, ne trattare infino al detto facro " general Capitolo proffimo futuro. , Rivocando ancora espressamente. ,, tutte le gratie, che forse dal pre-" fente facro general Capitolo con-", tro la forma della presente ordi-, natione fono state fatte delli fu-, detti limiti per Cappellani, e Ser-", venti d' arme, le quali v ogliono, , che fiano di nessun valore. 46. " Item perche fi è conosciuto es. " fervi introdotti alcuni abufi nel " concedersi habiti d' obedienza a " Fr. Cappellani fotto pretefto del

, fervigio delle Comende, massime , in alcuni i norați della Venerauda " Lingua d' Italia , ne' quali fi và , moito eccedendo nel numero di " elli; li Reverendi Signori Sedici . hanno comello alli Venerandi Prio. . ri di Messina Fr. Nicolò della. , Marra, e Prior del Baglinggio di , Santa Eufemia Fr. Signorino Gat-, tinara, acciò quanto prima dili-», gentemente s' informino del nu , mira, che vi fia di effi in tutti », li Priorati, e Comende di detta ,, Lingua, e di quello, che vera-», mente sia necessario per loro fer. » vigio; poi riferifcano ad un Con , figuo compito di rtentioni, dove , in ogni modo si debba limitare il , detto numero; in maniera che non , si possa mai eccedere, ne si riceva ,, alcuno di nuovo, che prima non , vachi il luogo della Cappellania; ., offervata nel retto la forma de' tta. , tutt, ed ordinationi Capitolari,

19, tutt, ed ordinationi Capitolari, 47, tem, li Reverendi Signori Se, dici Capitolari hanno ordinato, 5, dici Capitolari hanno ordinato, 5, che tutti li Cavalieri d'ubidiena, 22 Magiitrale, ed altri Frati d'19, ubidienza ottenendo di poterfi 5, transferire a qualunque stato de 5, Fratelli Conventuali, siano tenuti 3, a provar legitimamente turte le, qualità requisite al grado, che pre 29, tendono, secondo la forma delli 19, statuti, ed ordinationi Capitolari, 21, altrimente s'intendano s'empre ri, 21, masti nel primo grado loro.

48.,, Item, If Reverendt Signori Second Capitolatt hanno rivocate, so calate, ed annullate tutte le gratite fatte dal prefente general Capitola, e che forfe si taranno dal venerando Consiglio compito di struentioni di qualsivoglia ricettione, in grado di Cavaliere di gratia satte te tanto a persone secondari, come

" a Frati Serventi d' arme ricevuti ., nelle loro Lingue , ò Priorati nel ", sudetto grado di Cavaliere, volen-.. do, ed ordinando, che tutti re, , stino fottoposti alla dispositione ,, delli statuti, e non mutino il gia-., do loro ; ed à quelt' effetto han-.. no rigettate tutte le fuppliche, " che foife reflano per decretatfi , ,, per ottenere fim li gratie, delle. ,, quali non vogliono, che si potla ., trattare nelli Configlt delle riten-., tioni, ne altrove, eccetivata, e " rifervata la giatia fatta à Fr. Se-, bailiano Proit a requisitione della .. Veneranda Lingua d' Alvergnia. 40 ,, Item, li Reverendi Signori Se-" deci hanno ordinato, che tutti . quelli, che dal prefente general " Capitolo per autorna Capitolare, , ò all' avvenire in qualfivoglia al-, tro modo faranno ricevuti in gra, " do di Fra Cavaliere con dispensa di minor'età, cioè, che abbino " l' età più tenera delli fedeci anni " compiti (eccetto li Paggi dell' E-" minentissimo Gran Maestro, che " conforme al folito pagheranno l' " ordinario pallaggio ) debbano pa-" gare al comun Tesoro per ragio-", ne di privilegio della dispensa, e " per il passaggio di Cavaliere, in " tutto la fomma di scudi mille d' , oro di quatordeci tareni per fcu-" do , à il fuo vero valore in mano , del Conservatore Conventuale De. , positarii, d Ricevitori nelli Prio-" rati in termine d' un anno dopo ., la gratia fatra, il qual termine po-", trà effere prorogato da un Con-" figlio compito di ritentioni ad un' , altro anno folamente, e che ap-" parisca il pagamento per instro-" mento di Notaro publico; altri-" mente passato l' anno, e la pro-" roga, fe fi farà, e non havendo pagati

#### 450 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

,, pagati li detti mille fendi d' oro, 5, perdano il privilegio della minor ,, età, e ricettione fudetta, e pagati che , fiano li detti mille fcudi d' oro , s' intendano, e fiano pleno jure , acquiftati al comun Teforo per ra. , gione del detto privileggio, fenz' , obligo alcuno di rettituirli, ne " meno li possino ripetere, ne pre-, tendere di rizverli. Dichiarando, , che detti minori così dispensati , non debbano venire in Convento " prima di aver compiti li sedeci " anni dell' età loro ; e venendo pri-, ma non abbino ne tavola, nè , foldea dal Teforo : e di più li det-, ti minori dilpenfati pagheranno , cinquanta scudi di moneta di ta-, renr dodeci per scudo alle Lin-,, gue per la talla della loro ricet-

,, tione . so, ,, Item, avendo il facro general " Capitolo rimello alli Reverendi Signori Sedeci tutte le suppliche, , che domandano ricettione con dif-" pensa di minor età in grado di , Cavaliere, delli quali fi è fatto l' , infrascritto catalogo , esti Reye-3, rendi Signori Sedici Capitolari " hanno fatto gratia di ricevere tuts, ti, e ciascuno di effi descritti in », esso catalogo , per is quali si è », fupplicato in grado di Cavaliere, , facendo però le prove loro di no-, biltà conforme alli itabilimenti , ,, ed ordinationi Capitolari del pre-, fente general Capitolo, in modo 5, che gli cotra la loro antianità , nella Lingua , ò Priorato , nelli , cui limiti fono nati, dopo che i averanno per il meno fei anni , compiti dell' età loro, e pagan. , do al comun Teforo mille foudi d' oro di tareni quatordeci per scu-,, do per il loro passaggio, e sotto ,, le dichiarationi , ed in tutto, e

" per tutto conforme al tenore del-" la soprascritta ordinatione. Vo-, lendo, che prefentato, che ave-" ranno qui in Convento nella Ca-" mera de' conti l' intiromento di , quitanza d' aver pagato a Minittri del Tesoro li fcudi milie d' " oro di tareni quatordeci per scu-" do fra l' anno, è termine statui, " to da contarfi dal giorno d' og. "gi 7. di Giugno, che si publica queito facro general Capitolo, e dopo che le prove di loro nobile tà faranno Late ammelle qui in Convento per buone, e valide " fia loro fpedito il privilegio di " poter portare la Crocetta d' oro di nottro habito appela al collo: Dichiarando, che tutti quelli ,, che pagheranno in detto termine li mille scudi d' oro di passaggio, " ed haveranno il giorno d' oggi " compito il festo anno dell' età loro (come fi è detto ) ò pur fa. ranno maggiori, fiano tutti d' un , pailaggio, e contino l'antianità , loro dal presente giorno. Ordi-" nando alli Priori, e loro Luogo. " tenenti, che cottandogli per intre-, mento publico del pagamento del-" li fudetti mille fcudi d' oro di ta-,, rem quatordeci per feudo, ad o. " gni richielta loro debbano tenere " le Assemblee necessarie anco per ", rivederle, e spedirle conforme à , stabilimenti, ordinationi Capitola-" ri, e lodevoli consuetudini delle. , Venerande Lingue, e Priorati, per-, cioche non intendono di far loro ,, alcuna gratia circa le dette pro-", ve, e limiti, ma solamente ha-, verli dispensati dalla minor' età " fudetta, ed hanno costituito per " legitimo termine à ciascuno di es. " fi di venir in Convento per tutto " anno vigefimo quinto dell' ctà: loro,

", ioto fino ad avez compito suder j, to vigesimo quinto, ad effetto di j, far l'anno del Noviziato, e la ren, golar profesione per tutto il vij, gesimo setto, ji quale spirato, senj, za averla espressamente fatta, perdino l'antianità acquistata in savor de Frarnaldi loro.

" de' Fiarnaldi loro. 11. , Item, li Reverendi Signori Se-, deci con lo scrutinio delle palle , hanno similmente ricevuto tutti , , quelli , che nel presente general , Capitolo diedero fupplica di effer . 5, ammeffi , e difpenfati della minor . 50 età in grado di Er. Serventi d'ar. ,, me nelle Lingue , e Priorati , ne' cui p limiti sono nati, il nome, e co , s gnome de' quali farà contenuto po pella lifta, infraferitta, pagando però in mano de' Ministri del co. mun Teforo per il privilegio, e dipenfatione fudetta ottocento fcu-1 99 de d' oro di tareni quatordeci per 2, scudo di passaggio fra il termine d'un' anno; ò di due, fe farà prorogato dal Venerando Configlio compito di ritentioni, e contino l'antianità loro, facendo il 's sudetto pagamento per instromen-,, to publico, e fotto le altre dichia-, sationi (pecificate nelle precedenti ... due ordinationi, e secondo la forma di este : eccetto che non fe gli 2 si debba spedire privilegio alcuno di portar la Croce d' oto appesa al collo, pagando parimente alle Venerande Lingue la talla delli feudi cinquanta di moneta di tareni dodeci per fcudo, come è stato

55. grado di Cavaliere.
52. ...; item, pro Venerando Prioraru
53. Alemanie, Reverendi Domini Sex.
53. decim Capitulares confirmaverunt,
53. & datuerunt, ut probationes no.
64. bilitatis pro Fratribus militibus

en, disposto per li minori ricevuti nel

and non modo juxta athoris dejuineamonem à Capitulo provinciaji aliàs tranfmillams yerum criabyjuod ipix probationes extendantur, & firi debeant eriam pro
juineam lateribus Aviatum, jujuineam lateribus Aviatum, jujuineam ejuidem, Venerandi
Priorita

Prioratus. 53. " Item , li Reverendi Signori Se-,, deci con lo scrutipio delle palle. , hanno ordinato, e stabilito, che , tutti quelli , che all' ayvenire fi , riceveranno nell' Ordine noftro in " grado di Cappellani Conventuali, ., debbino pagare per lo passaggio cioè " li Sacerdoti, Diaconi, e sudiaconi " ducento feudi d' oro in oro, co-, me pagano li Fr. Serventi d'arme, , e li Chierici cento d' oro fimili. Però hanno proibito uno all' ef-" fettiva cel bratione del futuro ge. " neral Capitolo il poterfi ricevere , in qualfivoglia Lingua, à Priora-" rato Sacerdoti, Diaconi, & Sudias " coni; mà solamente Chierici al " numero di vent' uno non minori " di dieci anni d'età, ne maggio-" ri di quindeci, delli quali fiano fet-, te Francesi , cinque Italiani , fei " Spagnuoli, e tre Alemani; con-, dichiaratione, che promovendosi , quetti di mano in mano agli Or-,, dini facri, se ne possano in luo-,, go delli promoli forrogare altri , " non eccedendos però mai al nu-" mero di vent' uno in tutto di effi Chierici; dal qual pagamento di ,, passaggio hanno eccettuato l' in-, frascritti Chierici , che attualmen-" te stanno servendo la maggior Chie. fa Conventuale, ciod Francesco ", Pradal , Stefano Pradal , Giovanni , le Grand, Michele Dupas, e Filip-,, po Ortiz, quali effi Reverendi Si-" gnori Sedeci vogliono, che s' inten-M m m

3, no compresi trà li sopraddetti vent' 3, uno, e nel numero assegnato à 32 ciascuna Natione.

14. " Item, hanno rivocato tutte le , gratie fatte dal presente general " Capitolo , e che forse si faranno 20 nelli Venerandi Configli di riten-3) tioni di qualunque ricettione in-3) grado di Fr. Cappellani tanto di 39 Sacerdoti, & ordinati in facris, es come di Chierici, fiano di qualfivo-» glia età, eccettuate le gratie fat-35 te alli due Sacerdoti Aragonesi 2, nominati Domenico la Hoz, e 3 Michele Pomar, & al Dif. Bernar-, do Nichet Nipote del Cameriere maggiore di Sua Eminenza, comprendendolo pure nel numero del as li vent' uno, ed ad Antonio Faria es de Magallais Portoghese, mentre », però tutti quattro facciano le pro-9, ve requilite, e paghino il pallages gio stabilito secondo la dispositio. , ne della precedente Ordinatione. Pro Italia ergo efformanda est Arbor 87. Genealogica pro quatuor lateribus; & ut dicitur quarti, ut videre eit in Schemate polito fupra in Seft, 5. fub n. 19. , & cum in unoquoque. latere debeat probari Nobilitas Genesola Nominis, & Armorum per curfum bis centum annorum , talifque custus possit compleri in pluribus Generationibus, juxta longitudinem. vitz talium Generationum; Nos attendendo regulas legales, que affignant eurlum centum annorum tribus Gene. sationibus, & fic bis centum in fex generationibus, ut annotavimus in 38. Difeurfu fupet Defcendentia, ubi

Arbor fit per fex generationes.
Confecta probatione cum examine Tezo. Rium coram Commissariis, Przten,
dens exhibet, & producit Instrumenta, & Documenta caidem probationes Descendentie, & Nobilitatis qua-

tuor Familiarum confirmantia, juxta ea, que late examinantur in Difcursu De Filiatione fen Nobilicate come 3.

Eadem Intrumenta, & Documenta, quz dantur im Particulis recognofci debent, & collationari cum fuis Originalibus ab Equitibus Commissatiis.

Sane pro confiructione d. Processus ad20. hibetur Notarius, quem secum du,
cunt Equites Commissarii, juxta Ordi,
nationes Capituli Generalis anno 163 t.
sss. 2. del Risemimento de Fraselli
sus n. 23., & 26. ubi statuitur Taxa solvenda dd Commissariis; & Notariis.

Confectis demum Probationibus coram 21. Commilariis juxta theoricas supra recensitas. debent illa, ut pramissum ett, prasentari Capitulo, vel Assem, blez, ut approbentur, vel reprobentur, juxta dispositionem Seasusorum tis. 2, Del Ricovimouso de Frasilii 8, 20.

Deinde cum earum folemnibus authen-22. tricique Instrumentis transmitti debent ad Melitenfem Conventum, us revideantur, approbentur, vel reitciantur: d. Statuum Del Riceijiments de Francili sitt 2, m. 21,

Cumque Commissarii ad probationema 23. Nobilitatis duo deputentut, quoties tamen caula Nobilitatis revidetus à Concilio , eo quia ibi pendeat causa, vel quoties à Tribunali Concilii deputandi funt Commiffarii ad recognoscendum probationes, tune ultra duos, qui affignari debent diversarum Nationum, deputatur etiam terrius non suspectus, & ejusdem. Nationis litigantis, ut tree infimul, auditis partibus referant Concilio : d. Ordinat. Capit. General. anne 1621. sit. 7. del Configlio n. 25. d. Compendinm Seatutorum Alphab eticum in Verke Commisary QuanQuando igitur in dicis calibus à Conci-24. lio Ordinario, & completo Meli te deputantur alii Commillarii , itti dicuntur Commidarii Nobilitatis, & Puritatis, ut notat Rora in Melevitana Habitus 26. Junii 1737. S. Re autem cor, Eminentif. D. Card, Tanara, duam adducimus in calce nottri Difcurfus de Nobilisate Maturali. Commillarii deputati in Conventu à 26. Linguis, aut Prioratibus, & Catellama Emportz ad videndum. & - zeterendum super probationibus Nobilitatis, & Legitimitatis Recipien dorum, tenentur Probationum Realationem facere in Lingua, ac Prioratu, & Cattellania Empotta in termino unius mensis à die deputationis, ipsisque deficientibus in faclenda Relatione , condemnantur iidem Commissarii in poenam 25. scutorum folvendorum Linguz, aut Prioratui, five Cattellanie, & deveeniendum eit ad deputationem novosum Commissariorum fub codem termino . & fub eadem pona : d. Ordi. nat, d. sit. 2. Del Ricevimento de' - Brateili 'n. 19. Compendium Alpha. betienm Statutorum in Verbo Com. miffarii S. Commiffarii Deputati . Quando probationes nobilitatis facte per

Commiliarios deputatos juxta for26, mam Statutorum Religionis Hiero26, mam Statutorum Religionis Hiero26, mam Statutorum Religionis Hiero26, mam Statutorum Religionis Hiero27, mam fuerunt à tail Lingua rejecta,
28, uti non legitime facte fecundum u28, fails Sententia fuit confirmata per
29, concilium Ordinarium, & deinde per
20, concilium Completum, caufa expedita remanet, secundum stabilimenta
20, resultante portes recurri ad
20, control de la cultate expediendi novos Commissa20, rios ad recipiendum veriores proba
21, tiones Nobilitanis, non obstante quod

caula suerit expedita, perinde à c prateritz probationes per antecedentes Committarios receptz non fuisent, & rejectz à lingua, ac Concilis, prout obtinuit 18. Pcbruarii 1605. Joi, Agnoisant à la me, Paulo V. juvia cafum relatum à S. Rota in Melewitana Antianitatis 4, Julis 1636, cer. Binca, hella impress. dec. 273. in minicipio p. 8. rec. in qua causa habetur estamalia confirmatoria Deeissa i. Martii 1648. cer. Provano inverso cidine, impressa d. p. 8. Decis. 17:

Prout etiam cum approbatione proba-27. tionum nobilitatis. & admillione. ad Ordinem fuccessive obtineri potest in premisso casu à S. Sede Apottolica Breve decernens Antianitatem 'à die pixfentationis primarum probationum petiille, & competere , quemadmodum impetravit prefatus Joahnes, licet iple renunciatlet per (hirographum primæ antianitati, quahi renunciationem, uti ex metu emillam, impugnavit, dispensataque in S. Rota executione d. Brevis fuit per tres Sehtentias canonizata ut videre est prad. Dec. 273., & 274., & ditta Dec. 17. Municipales hujus Sacra Hierofolymi-28. tanz Religionis Leges huc ufque recensitz, integram demonstant instructionem pro cupientibus admitti ad illius Habitum, ut ita Nobiles noftrz Patriz Juvenes erudiantur, vale. antque Equettres Ordines feligere. ut Cruce ornentur . Semper enim antiquis , modernisque temponbus Patria hac Viros habuit Equettribus Tesseris ornatos, ut diximus tom. t. ac etiam de przfenti Cruce rubea. decoratos plures enumerat, de quibus loquitur elegans Scriptor Della. Galleria dell' Onore, in Verbo Forli, ficut & alba octogona Hierofoiymi-

tana Cruce infignitos tenet; erga quem

Hierofolymitanum Ordinem Patria.

confecutionis habitus; eadem enim urget ratio, quod talium Familiarum eadem Generofa Nominis, & Armorum Nobilitas, ab eadem Religione recognita fuir, & approbata, ad tradita per Rotam in Neapolitana., fen Melevitana Habitus 11. Decembris 1724. Jub S. Pariformiter, cor. bo. me. Cerro, Et de cetero fub dictione Quarti, parlandofi della No biltà d' alcuna Persona, s' intendono le quattro Famiglie del Padre, della Madre, dell' Avola Paterna, e dell' Avola Materna: fic loquitur Vocabn larium Errufeum, nulgo Crufea in-Verbo quarto S. 8 Unde dictio Quartiato à dice di colui, che è novile da tutti i augrti: latio - Summo lo. co natus' Pranobilis, ficut notat pradictum Vocabularium Erufeum in.

Verbo Quartiato .

Duo nuper Vir Nobilis, & Patricius, posterque Amicus à Nobis expostulavit. Primum, ut vernacula lingua nostra compendiariam Instructionem pro omnibus afferamus. Sesundo practicum exhibeamus exemplar, & formulam tradamus contiru-Re Proceilus, Ut Amico noftro fa. tisfaciamus; quatenus spectat ad primam petitionis partem, integrum. Intractionis Compendium indica. mus, allegando Libellum, cui Titulus -Breve Particolare Iftruzione del Sa. ero Ordine Militare degli Ofpitala. ri, detto boggidt di Malta ftefa da an Cavaliere Profeso della medefima Religione, Edicione Seconda . in Pa dova nella Scamperia di Ginseppe Co. mino per Giovanni Baldano 1724. Et demum hie transcribimus ad litteram Instructionem, quam tradit Volumen fub Titulo - Iffrazione fopra. gl' Obblighi più principali de Cavalieri di Malsa cavase da alcune Of. fervagioni date da uno de' detti Ca. valieri di Francia, e data in luce in Lingua Francese ad uso Gc. Ora rradossa in Lingua Isaliana ad instanza d'un altro Cavaliere Italiano della medessima Religione, Stam. pato in Roma per il Birnabo 1713. al cap. 13, a pag. 255, que est cenoris ut sequitur.

Dell'Ordine da tenerfi, per esser : ticeputo Cavaliere di Malta; es

Opo aver bastantemente parlato degli Obblighi più nota-, bili de' Cavalieri di Malta, che è 22. " lo fcopo principale di questa O-" pera, non farà fuor di proposito l' ,, aggiungere qui per ultimo orna-,, mento di essa, il modo da te. ,, nersi da chi pretende esser ricev-" uto nel numero di detti Cavalie-" ri , o di farvi ricever altri . Già ,, altrove di fopra si è accennato, , che in trè diverfe età può un. " Cavaliere effervi ricevuto. La pri-, ma, che è la comune, ed ordi-, naria, è l' età di Anni fedeci , in " cui fecondo il prescritto de Sa-" gri Canoni, un Giovane è capa-" ce di far la regolare solenne. " Professione. La seconda è dalli " dodici fino alli quindici anni . ", nella qual età può effervi ricev-" uto in qualità di Paggio del gran " Macftro. La terza finaimente è " l'età più bassa, che suol chiamar-, fi Minorità.

", il Minorità",
", er cominciar da quest' ultima, chi
", uvol far ricevere un Fanciullo in
", minorità", deve in primo luogo
", procurarne il Breve dal Papa, per
", la di cui spedizione si spende cin
", quanta Scudi Romani in circa, e
", per ottenerlo, è necessario espri", mer il nome, cognome, ed età
", del Fanciullo, con i nomi, cognomi

## 466 Argiamentarium Hiltorico-legale Ord. Equest. & Milit.

,, mi del Padre, e della Madie . ,, Quanto all'età del Prefentato, prima ricercavali , che folle aime. ... mo di Anni otto, poi ballazono i " fei Anni, ed ora finalmente batta ,, qualunque età; in manura che-, anche nando il Fanciolio tottavia , nelle fascie, pud niceversi in minorità . Ottenuto il detto Breve , " deve indrizzarsi in Malta ad alcu-,, no dell' Ordine, acciò abbia la. " cura di presentarlo al gran Mae-, firo, e supplicarlo che lo passi ; , e dal giorno, che da lui vien pat. , fato, principia l'anzianità del Ri " cevuto, purchè dentro lo spazio di un anno yenga effettivamente paga ,, to al commun Tesoro della Reli-,, gione il diritto del pallaggio fo-, lito pagarfi da tutti quei che vo. , gliono ellere ricevuti nel numero , de' Fratelli . Quetto pagamento ,, del Passaggio ebbe origine dal ,, pagamento, che anticamente , facevano a' Capitani delle Ga-, lere , o de' Vafcelli della , ligione, quei, che vi s' imbar , , cavano per Terra Santa, o nell' ", Ifola di Rodi, per effervi ri , cevuti Cavalieri , e chiamayafi Diritto del Pallaggio, e quelto 35 continva a pagarfi lino al prefente ,, alla Religione, ritenendo l'antico ,, nome, ed è stato confermato dalli ,, Statuti .

"La fomma di quefio diritto del Paf"faggio per quei, che fono ricev"uti in minorità, fecondo gli ulti,
"mi regolamenti, è di trecento
"terzo, oltre la fpefa del Breve fud
"detto, ed altri fcudi feflanta in"circa per li diritti di Nobiltà,
"e della Lingua, pagato che fia il
"diritto del Pafaggio nelle mani
"del Ricevitore dell' Ordine, che-

7

" deve farne la quietanza per mano ,, di Notaro : il danaro fi acquilla. , interamente alla Religione, fenza " che mai più posta pretendersene la , rettituzione, anche che muoja il Prefentato, o che i Parenti non'si , curino più, 'ch' egli fia ricevuto . ,, nell'Ordine; perchè con quetta. " condizione si concede la giazia. , della minorità, come ampiamente " fi spiega nell' Ordinazione quaran-, telima nona del Ricevimento de , Fratelli . Il Gran Maettro hà la. , facoltà di concedere un'altro anno ,, di proroga, e non più, pel paga-" mento di quello diritto del Paf-,, faggio, in maniera che le al fi. ", ne di un anno , o due ( quando ,, si sia ottenuta la detta proroga.) ,, non sia pagato, decaderà il 'Pre-" fentato dalla grazia della minofi-,, ta , e fe votia fatfi ricever di-", nuovo , converrà principiar de. , , capo , con ottener altro Breve .,, del Papa, d'aspettar, che quegli . ,, abbia l'età da poter effere peggio . del Gran Macitro, o che giunga " all' anno decimofetto. . " Paffaro dunque , ed ammesso che ,, fia il Breve dal Gran Maeftro , re . s, pagato effettivamente nel tempo " preferitto il diritto del Pallag. . " gio, nel primo Capitolo, o nella , prima Affemblea Provinciale fi , possono dimandare i Commissar , per far le prove di Nobiltà del , Presentato ; c questi Commissari ,. devono tirarli a forte. E' ben ve-" 10, che per particolar privilegio, " quei che sono ricevuti in minorità, , o per Paggi del Gran Maestro , non sono tenuti ad aspettar ne Ca-" pitolo, nè Assemblea Provinciale, ,, tanto per dimandar i Commissari, ,, come per far la relazione delle ,, prave; perchè in vittù del Breve

, di minorità , e delle lettere di ,, Paggio, il Gran Priore, o suo " Luogotenente è obbligato a con-, vocar un' Ailemblea straordinaria, ,, ogni volta che ne faranno ricer-, cati. E' bene anche vero, che un " Cavaliere ricevuto in minorità, , non essendo tenuto 'a trasferirsi in ,, Malta , prima di giugnere all'età " di venticinque anni; in confeguen. , za non hà neceffità di affrettarfi , per ottenere i Commissari a far de prove della Nobiltà; tuttavia , fara fempre meglio il far ciò , più pietto che sia possibile, ed , anche inviar fenza dilazione le det. , te prove in Malta, per farle efa. " minare, ed approvare, prchè così , fi toglie ogni occasione di contra, , fto, e si prevengono le ciarle, s che potrebbero far in progresso " di tempo quei , che si trovano meno anziani : mentre a tenore 4, dello Statuto ventesimoquinto del " Ricevimento de Frateili, e l'Orso dinazione decimaquinta del mede-, mo Titolo, passati i cinque anni an dopo che le d'ette prove fono itate " accettate per buone, non pofsono " p'd impugnarii, purche non fi alles ghi il difetto proveniente dal Giu-, daifmo, che non ammette alcuna , prescrizione.

Per ottenere i fuddetti Commifsari, devono efibitfi in primo luogo la quietanza di efiserfi pagato il diritto del Pafsaggio, autenticata da pubbilico Notaro. Di pui la fede del patra del accione etitata dal Registro ofinistra. Terzo una nota del capi, il co quali fi pretende giurtificare la inobilità, e la legitimità del Prefentato, e quella nota deve efaminati del Commifsari deputati a quell' effetto. Pinalmente, un Albero

, Genealogico, in cui fiano espresse, con i propti colori le divise, ed 3, Armi de quattro Quarti di paren, tela 'del Presentato, de' qualt deve 3, provarsi la Nobiltà, cioè del Pa, dre, della Madre-, dell' Ava paterna, e 'dell' Ava materna, con 3, i nomi, e cognomi di tutti quet, 5, che compongono il suddetto Al.

, bero . modo di eleggere i Commissari " per le prove di Nobiltà de Cava-" lieri della Lingua d'Italia, viene , prescritto nell' Ordinazione vente-" fima terza del Titolo del Ricevia " mento de' Fratelli', con quelti termini : Scritti i nomi di tutti i Commindatori , e Cavalieri del Priorato, che siano Cavalieri di Giuitizia, e non abbino meno di dodici anni di Anzianità, e cin-" que di refidenza in Convento " in tanti bollettini ( eccetto il Luo-, gotenente del Priorato, che non fi " dourà imbussolare ) si mettano in " un Boilolo, dal quale si cavino a ,, forte due per ogni prove, che fi " auranno da fare , e restando ap. " presso il Bustolo ferrato fotto due " chiavi in mano del Priore, o suo " Luogotenente, d'ile quali chiavi " il Priore, & Lungatenente ten-, ga l'una , e l'aitra il Cavaliere più anziano, acciocchè occor-" rendo, che delli Commiffari .co-,, si cavati a forte foise alcuno , per infermità , o per altra legi-, tima caula impedito, il Prio-" re , o Luogotenente fuo con-" greghi un Allembica , e ne cavi " altro a forte, in luogo dell' impe-" dito , di quelli che faranno simatta " nel Bullolo, nell' iftelle maniera , " che furono cavati i primi. B fa-,, cendo il Priore, o fuo Luogotese tenente, depostare dal pretenden-

te a

## 408 Arthamentatium Historico-legale Ord Equest. & Milet.

,, te, quello gli parerà necessario, es ed oneito per la spesa de Com-25 millari, spela, e giornate del No. 33 taro ; 1 Commillari così deputati 3, quanto prima, dopo confegnatali , la commissione, debbano trasferir-, si ai luoghi della nascita del Pre-, tendente, e dell' Origine, ed atten. , dano con diligenza a far le prove, , e fegretamente s' informino delli , Teltimoni, che potranno esaminare, " i quali fiano da loro eletti de' più " nobili, onorati, e vecchi de'luo-, ghi, e di buona fama, e cofcien " za, ed esemplari, soliti a confes. , farsi spesso ; ed offervino ad un-, guem nell'efaminare i Tellimoni ,, la forma degl' interrogatori .

, Qui è da notassi, che per fare un Pro-. ,, cesso esarro, e compito, in quetta materia di Nobiltà, devono farsi quattro forti di prove; cioè la verbale, o testimoniale, la letterale la , locale, e la fecreta. La verbale, o tettimoniale è così chiamata, per-" chè si fa colla testimonianza di , quattro Gentiluomini, i quali pre. tano il giuramento di dir la veri. . . , tà , e poi fono interrogati separa-, tamente, uno per uno . La letterale fi cava dai moli, contratti, , obblighi, Genealogie, e simili, che vengono a quest'effetto, esibite a dal Pretendente, o da chi fa per . , lui . La locale è quella , che si and Luoghi della nafcita, e dell' Origine del Prefendente:, per accertarfi delle Armi, e Divise del-. , le Pamiglie del suddetto, col riconofcere le feritture antiche, gli epitafi, e gli altri Documenti . La fecrete finalmente fi fà coll' efa-, , me di quattro altri Teftimoni feelti da Commissarj, fenza saputa , degli intereffati, per riconofcere, se se sano yeze le deposizioni de pri-

" mi quattro . L' obbligo di far , tutte queite forti di piove vien el-,, presso nella commissione del Ca-, pitolo, o dell' Assemblea, che de-, ve a Commissar, fervite come di , legge, e viene anche in parte pre-" scritto nelle Ordinazioni ottava, e in undecima del Titolo Del Ricevi. n mento de' Fratelli . Formato il " processo delle prove, così parla " l'Ordinazione ventesima terza del " fuddetto Titolo, tutto feritto per , mano di pubblico Notaro, i Com-3) missarj nella loro sottoscrizione " dicano la loro opinione, chiara, ,, e libera, fenza rimetterfene; e ri. ,, culandole, specifichino la causa; » perchè le ricufino : Indi ferrate, ,, e sigillate dentro, e suori colli », Sigilli de' Commissari, non fi pof-3, fino rivedere, se non nel Capitolo " Provinciale, e sottoscritte da co-,, loro, che vi fono intervenuti, di nuovo si ferrino, e sigillino per , mandarle in Convento alla Lingua, " dandosi nel consegnarle una Paten. " te, o sia Fede separata dalle prove, " che dette prove fiano ftate lette, ,, e rivitte nel Capitolo Provinciale; , e presentandole senza quelta fede ,, non fi ammettano ne in Lingua, ne , in Configlio. E tutte quelle prove, " le quali si trovaranno essere fatte, " fenza ofservar quetta forma, fiano ,, di nessun valore, e non si ammet-,, tano in alcung maniera. , Accadendo, che alcuna delle Fami-, glie, delle quali deve provarsi la ,, Nobiltà, flia in diverso Priorato 4, da quello, in cui è il Pretendente, s, è necessario feriver lettere, che . ., si chiamano Rogatorie a Cavalieri ,, di quell'altro Priorato, pregandoli a deputar Commissari, che formi-, no il Processo delle prove di quel quarto, e fatto che fia , fi trafmetta,

, metta, per unirlo all' altre pro, ve, è poi il tutto si presenti al
, Capttolo, o Assemblea del Prio,
, rato, m cui e nato il Presen, dente, ed indi si mandi a Malta
, per esser riconosciuto, ed appro
, vato in Lingua, come si dispone,
, nell' Ordinazione ventesima rezza,
, Del Ricevimento de Fratelli, ove
, si dice: Presentate le Prove in
, Lingua, si debbano deputare a
, sorte li Commissari, i quali do,
, po aver viste le prove, debbano
, leggerle in Lingua.

, Dali' obbligo di far queste prove ,, nella maniera già detta, non è ,, chi possa esentariene, se uvol es-. , fer ricevuto in grado di Cava. , lier di Giuttizia nella Religione di Malta, benche fosse figlivolo di : , Duca, di Principe, od'altro Ti-,, tolato, poichè gli Statuti, e le Ordinazioni, che le prescrivono, non ., eccettuano alcuno, e per derogar . ,, agli Statuti, ed alle Ordinazioni fud. ,, dette, vi fi ricerca il Breve, e la Dispensa del Papa, e l'accetta-, zione del Gran Maestro; il che : , fuol qualche volta praticarfi , , nel cato che manchi qualcheduna . , delle qualità ricercate alla validi-, tà del Processo. E' ben vero, che ,, fi troverà ne' Registri dell' Ordine, 2) elsere stati ricevuti senza le prove , suddette alcuni delle Famiglie di , Lorena, di Buillou, ed altre simii, li, a cagion della qualità tanto i,, conspicua di tali Casati; ma quethe fono eccezzioni fingolari, che , non i pregiudicano alla generalità , della legge, ne all' ufanza comu-

, Passando ora a quei , che voglion ef. , fer ricevuti in qualità di paggi , del Gran Macitto , nell' Ordina

the Spirite and Bugglio SV in

2124

, zione quarantelima del Ricevis " mento de Fratelli, così si dispo-,, ne , Il numero delli otto Pag-" gi fia per l' avvenire cref-,, ciuto , a volontà di Sua Emi-,, nenza infino al numero di fe-" dici " i quali abbino dodici An-, ni compiti di età, e non fi , poslino ricevere afsenti, ma pre. , ienti , venuti in Convento a " fervire personalmente., e contin-, vamente a Sua Eminenza, infin , che abbino, compita l' ctà loro " di quindici anni p doppo la qua-" le debbano uscir di Paggi , ed " efser meffi a far l' anno dell'approvazione e Noviziato . E po-" trà S. Eminerga : furrogare., e , ricevere di mano: in mano , altri Paggi in luogo delli man-" dati a far il Noviziato; e quan-" to all età , fe faranno. più gran-, di di dodici Anni sudetti , po-, tranno efser ricevuti Paggi, e fer-, vire a S. Eminenza , finche ab-" bino compita la suddetta età di " quindici anni, per andar al No-" viziato, purche non si possa mai , paísar il numero di fedici Pag-" gi nel modo fuddetto, e che ,, tutte le ricezioni di Paggi . fi ", debbano far fare , e notare per " atti di Cancellaria . Dichiaran-" do , che quanto si farà contro " questa Ordinazione , sia sempre " di nessun valore, e non pos-", fa giovare, e fuff:agare ad al. " cuno, ricevuto altrimenti, " anzianità , ed il privilegio pre-", teso di Paggio Magittrale. " Non potendo dunque un Giova. ", ne entrar per Paggie , fe non " vi fia la vacanza, ed accadendo

" spesso, che vi siane molti Preten.

, fori, fuol efser preferito chi ha pri-

the state of the said of the ma

Nnn

## 470 Armamentarium Historico-legale Ord, Equest. & Milit.

" ma ottenuto dal Gran Maeftro ", la lettera, per cui è destina-", to a quel Posto; e perciò sa-., rà bene dimandar preventiva. " mente quefta lettera, per la. », quale fi paga una doppia al fot-,, to Segretario del Gran Macitro, ,, e deve esprimersi il nome, co-, gnome , ed età del Giovine , », co' nomi e cognomi del Padre, 20 e della Madre . Poi avvicinan. , dofi il tempo di entrar per Pag-» gio, converrà condurlo al Ca. pitolo, o Affemblea della Pro-", vincia, per presentarvelo, e di ", mandar i Commissarj a far le , prove della Nobilià, e legiti , mità , non potendo ciò fare. , in affenza, e per mezzo d' altri, . come dicemmo poterlo far quei, so che vengono ammelli in mino-, rità . All' incontro , chi vien », ricevuto per Paggio , non è te. » nuto a pagar il diritto del Paf-» faggio prima di chieder i Com-, millari, come tono obbligati gli ,, ammesti in minorità , ma può , , pagarlo , allor che egli me-, defimo prefentera in Malta le ps prove della fua nobiltà; e fe , quefte non foffero ammelle per , buone , ma rigettate , gli fa-, rebbe intieramente restituito il ,, diritto del Passaggio, che ave. ,, va pagato, la di cui fomma è ,, di cento venticinque doppie di so Spagna, fecondo il valore cor. " rente di effe , e l' iftelsa fom-, ma pagano, tutti gl' altri, che " fono ricevuti in età maggiore , ,, cioè d' anni fedeci, o più. n Dimandati poi , ed ottenuti i Com. mifsari, deve da effi compilarfi , il Processo delle prove nella. 2, forma medefima, che di fopra 33 fi difse doverfi praticare per

" rità , ed indi mandarli le dette " prove in Malta , per efser ri-" conofciute , ed an melse . Il , che fatto , il Giovane può con-9 feritli alla fug Relidenza apref-, fo il Gran Maettro, e faià be-, ne raccomandarlo a qualche " Soggetto di bontà , e di fiima, " che ne abbia la cura, e lo pro-, veda di quello farà necel , fario, giacche il Gran " non fomministra a suoi Paggi, " che folamente il mangiare, e l' , alloggio. " Giunto all' anno decimo quinto " della sua età , ed uscito di Pag-" geria, è folito farlo ritornare a " fuoi Parenti, acciò s' avanzi " in età , e negli studi, fintanto ", che non sia tempo d' esser de-" ffinato a far le fue Carayane, ,, il che non fi fuol concedere pri-, ma dell' anno decimo nono del. " la di lui età. Il nome di Cara-" vana proviene dalla parola Ara-" bica, che fignifica una radunan. " za d' Uomini uniti a far qual-" che traffico, o qualche viaggio: " e di quetta parola fi fono fempre " fervite i Cavalieri di San Giovan, ,, ni di Gerusalemme, da che , dimo-,, rando nella Siria, mandavano a " Fratelli a guardar le Fortezze, o ,, a fervir fopra le Galere, ed og-" gi pur fe ne fervono, per dinotar i , viaggi, che i Cavalieri di Malta " fanno fopra le Galere, o fopra i " Vasselli, in servigio del loro Ordi-" ne. Secondo l'uso, e le leggi or-

,, dinarie, un Cavaliere non è obbli-

,, gato a far, che sole quattro Ca-

" ravane, e doppo averle fatte,

" è capace d' ottener una Com-

, menda , e di goder degli altri

,, Beni, e vantaggi della Religione;

, quei , che si ricevono in mino-

, deve però fare dette quattro , Caravane personalmente , le medefimo, e non per " zo d' altra Persona da se sotti. , tuita, come fu ordinato " Gran Maettro Fra Martino Gar, .. Zes . " Non per questo però un Cavaliere, ,, che ha fatto le sue quattro Cara-,, vane, deve credere, di non effere " mai più ad altro obbligato; poi-,, che è tenuto a continuarle, se co-,, sì gli vien comandato, il che può , ben accadere, quando non vi fia , numero fufficiente d' altri Cava-" lieri per l' armamento, che dife-, gnasse far la Religione . Oltre , che , un Cavaliere ben confape. , vole de' fuoi doveri, e che brama » perfettamente adempirli, deve efe fer perfuafo, che effendo entrato , in un Ordine, la di cui partico, , lar professione è di combatter , per la fede, fin tanto che aurà " vita, forze, e fanità, gli conviene , impiegarvisi, senza poter mai di-", re d' aver fatto a baitanza; e 2) che avendo terminate le sue Ca. paravane, altro non gli resta da fa-. ... re. Lo Statuto, o l' Ordinazio-..., ne, che ha determinato il fervigio necessario ad un Cavaliere, , per effer capace delle grazie del-,, la Religione, hà ben voluto ob-" bligar i più deboli, ed imperfetti ., a qualche cofa, da cui niuno po-,, telle esentarsi; ma non ha con " ciò pretefo di limitar a , poco fervigio, l'esecuzione del. ,, le promesse folennemente a. " Dio fatte avanti i Sagri Altari , , di combatter per tutto il tem-" po della vita in difesa della Fe-., de . Quei finalmente, che voglion effer

31 25 --

" ricevuti in majortà, cioè in età d' " anni sedeci già compiu, devon , anch' effi, come i Paggi, conferirpersonalmente ai Capitolo, o Allembica della Provincia, ed ivi elibir la Fede del Battelimo legalizata, per la quale appanica la lor età maggiore d'anni fedici. coll' altre feritture necessarie, già " dette di sopia. Dovevano anche " ne' tempi andati conferitsi perfonalmente in Malta a portar il proceilo delle prove, già compilato, e non andandovi, non cor. ", reva loro l' anziatà, quantunque le prove follero itate ammelle per , buone nel Capitolo, o Assemblea Provinciale, e se bene avessero , pagato il Diritto del Passaggio . Ma poi nell' anno 1688, per un Decreto del Confeglio confer-, mato dal Papa , fù ordinato , che in avvenire bastasse inviar le prove già ammesse dal Ca. , pitolo , o Assemblea , in Con-", vento, alla Lingua, in cui i Pretendenti fono nati, fenza el. " fer tenuti a conferirvisi in Perso-" na , fino all' atà di venti Aoni , " correndo loro trà tanto l' an-" zianità, dal giorno, in cui le , prove fono presentate in Lin. , gua , come se essi vi fossero , presenti . Il Diritto del Passag-" gio , che come fi difse , è di " centoventicinque Doppie di Spa-", gna , potrà pagarli in Malta , ,, quando si presentano le prove , potrà confegnarfi in. , o pure , mano del Ricevitore dell' Or-,, dine, e presane da lui la quie, ,, tanza , potrà trasmettersi in. , Malta , affieme colle prove , " e ciò riesce di maggior sicu-" rezza.

# 472 Armamentarium Historico-legale Ord, Equest. & Milit,

" A proposito delle prove, è da av. " yertirfi, che con diverfi Decreti ,, del Gran Maettro, e del suo Con-" feglio, e particolarmente con quel-,, li del dì 27. Marzo, e 26. Mag-,, gio 1662, è stato dichiarato, che . i Contratti Matrimoniali , ed i Jestamenti son ben necessarj a pro-, var la legitimità del Pretendente, , ma che non bastano già a provar ,, ch' egli fia nobile, e' ciò a cagio-" ne della troppa facilità de' Nota, , ri, in dar a Contraenti quei Ti-», toli, e quelle qualità, ch' effi vo-2, gliono, fenza efaminar, fe fiano , loro dovuti. Che però, dopo , aver efibiti i Contratti Matrimo-, niali, i quali, per quel che ri. , guarda la nobiltà , devon effer , confiderati come semplici enun-», ciative, è necessario giustificar la " detta Nobiltà con altri Instromen. sti, Brevi, Patenti, Provisioni di " Cariche, ò Dignità, che portino " feco grado di Nobiltà. Quelli poi, che non potendo effer " ricevuti in qualità di Nobili, e , di Cavalieri, vogliono effer am. , messi in grado di Cappellani, se " passano l' età d' Anni quindici , " è necessario ottener un Breve dal , Papa; ma fe fi trovano in età . dalli dieci fino alli quindici anni, " bafta ottener una Lettera dai Gran , Maestro, che come quella di Pag-, gio, fi paga una doppia di Spa-, gna, ed in virtu di essa il Po-" stulante deve presentarsi al Capito-" lo Provinciale, o Allemblea, per , chieder i Commissarj, e far le sue prove, le quali egli poi in perso. ,, na deve portar in Malta, ed indi , può ritornarsene alla sua Casa per ,, attender agli Studj. Quanto alle ,, dette prove, così ne dispone lo " Statuto decimo ottavo del Rice-

vimento de Fratelli. Ancorche, " fecondo i nottri Stabilimenti non " fi ricerchi Nobiltà di Sangue in coloro, che fi hanno a ricever nell' Ordine nottro in grado di Frati Cappellani , o Servienti d' Arme, con tutto ciò non devono però esfer presi così dall' infimaplebe, e fenza qualche fcelta, che abbiano ad effere comunemente. sprezzati, e tenuti in poco conto; e però ordiniamo, che per l' avvenire niuno fia accettato in grado de' Frati Cappellani, o Setvienti d' Arme così in Convento, come fuori di quello, eziandio di grazia speciale delle Lingue, o de' Priorati, se prima insieme colle altre qualità richiette, e necessarie, fecondo i noftri Statuti, non aura legitimamente provato, esfer nato de' Padri da bene, ed onorati ed effer pratico, ed efercitato in uffizj liberali, non aver mai fervito in vile esercizio ad alcuno, e non " aver mai, nè egli, nè i fuoi Padri, " cioè Padre, e Maure colle proprie " mani lavorato in fordide arti, e " mecaniche, eccettuando però co-, loro, che nell' Armi, overo in-, fervigi onorati dell' Ordine noftro " fi faranno fegnalati. E l' Ordina-" zione quarantefima terza del me-, defimo Titolo, aggiugne: obbli-" gandoli di più a dover provate, che ,, anco li loro Avi, ed Avie paterni, , e materni, fiano nati di legitimo , matrimonio . Devono anche gli , ammeffi in grado d'Ecclefiaftici, , pagar il diritto del Pallaggio " cioè cinquanta doppie di Spagna. , fe fono minori, cioè in età dal-, li dieci fino alli quindici anni ; " e cento doppie simili, se saranno ri-, oevuti con Breve del Papa, in. as età maggiore degli anni quindici ; ,, escettuati però quei, che per la, loro capacha, e merito particolare , fossero insigniti del grado di Dot, tori, i quali per privilegio si rice, vono in qualunque età, e senza, pagar alcun diritto di Passaggio,

,, pagar alcun diritto di Passaggio, " Finalmente, quanto al tempo di far , la Regolar Professione, questa si " faceva prima, subito terminato l' ,, anno del Noviziato, come si co-, fluma in tutti gli altri Ordini Re-" golari. Oggi però si lascia in ar-. bitrio di ciascheduno il farla, ,, quando gli è più a grado, purchè , abbia fatto il fuddetto anno del , Noviziato, Solamente a quei, che , sono ammesti in minorità, impo-" ne l' Ordinazione cinquantesima. .. del Ricevimento de Fratelli, che " per ultima dilazione debbano tras-, ferirfi in Convento, nell'anno ven-, telimo quinto della loro età, e fat-, tovi l'anno del Noviziato, faccino , la Regolar Professione nell' anno ventefimo festo ; il quale spirato , ji fenz' averla espressamente fatta, per-" dano l'anzianità acquittata; fe pu-, re non v'intervenga qualche Breve, " o Dispensa del Papa, che suol al. , le voite concederfi per qualche ra-" gionevol motivo.

Venimus ad alteram Amici noftri pe33, titionis partem respectu expostulati
Formularii hujusmodi Processus: hic
proinde ad literam illum integre
transcribimus ex Processu authentico
consecto pro laudato Equite Valeriano Joanne Moratino Patricio Foroliviens, ex Marchionibus Sancti
Benedicti Burgi Lardiani nullius
Diecess, Provincia Romandiole,
jurisdictionis Dominorum Canonicotum Saacti Petri de Urbe: nuper emim Sagchismus Dominus Noster
Summus Pontifex Benedictus XIV.
Patriciam Familiam Moratini, sub

nobili Marchionatus Titulo, ac illuitrium Feudorum Privilegiis magis decoravit, omnesque Germanos Fiatres de Moratinis, Comites Antonium, Franciscum, Ab. Nicolaum, & Equitem Valerianum Joannem, juxta seriem Chirographi Pontificii in calce prasentis Discursus registrati;

Dicti autem Processus transumptum ex Originali existente in Archivio Assembicz Hierofolymitanz Religionis in Prioratu Venetiarum , nuper tranfmil. fum fuit ad hanc Civitatem Forolivii à Viro Nobili , & Pisano Patricio Equite, & Bajulivo Hierofolymitane Religionis Fr. Mario Cevoli pro fua-Hierosolymitana Religione diligentisfimo in d. Prioratu Venetiarum, Re. ceptoris ibidem munus fumma cumintegritate exercente. Hojus familiz Cevolz nobilitatem, & decora antiqua, & moderna, & fic etiam przlaudatum Equitem Marium documenta concernentia adducit (zpe in hoc Opere laudatus Ilimus, & Revmus D. Bajulivus Marchefius Ordin. S. Stephani in suo Opere - Galleria dell' Onore par. 2. in Verbe Pifa S. Baldaf. farre del Care. Vincenzo Cevoli pag. 245. , & fegg juxta impressionem Fo. rol. Typis Fratrum Marogui 1735. Cumque idem Dominus Bajulivus fit plenissime in ttabilimentis, & in Praxi, & Stylo fuz Religionis in hujufmodi materiis inftructus, ac infimul fingulari humanitate fit conditus, pecultari fua Epittola favit exprimere dittinctim ea, que receptis Melitæ Processibus hujusmodi, ibi in Lingua juridice peraguntur pro rei com. plemento , & referemus in calce. Procellus -

Sequitur tenor Brocellus,

Noi !

Noi Can. Fra Ginseppe Maria March. Marini Ricevisore su quetta Ser. Do. minante per la Sacra, ed Ema Re. ligione Gerofolimitana, e Luogo. senense Generale dell' Illino, ed Ecc. Sig. Fra Alerano Spada Gran Priore di quefto Ven. Priorato di S. Giovanni del Tempio d. de'Fur. lani di quefta Città.

Alli Religiofi in Crifto li Sigg. Cavalieri Fra Albertin Muffati, e Fra Gin. Seppe Pagani Cavalieri Militi . Salute nel Signore .

Siado comparío avanti di Noi, e Sigg. Cavalieri, e Commissij in. 34. tervenuti nella seconda Veneranda Seffione Capitolare tenutafi il giorno infrascritto in questo Venerando Priorato, il Nob. Valeriano Moratini figlio del Nob. Sig. Giacomo Morati. ni della Città di Forlì, ed avendo in essa con suo Memoriale espotto il devoto desiderio, ch' Egli ha, di esfer admesso all' Abito della nostra Sagra Religione in grado di Fra Cavaliere di Giuftizia della medefima, per servire al Sig. Iddio, sotto l' Insegna del Glorioso Protettor nostro S. Gio. Batitta; perciò supplicando, che per tal' effetto gli follero deputati li soliti Commissari per la visione delle Scritture , Fede del di lui Battesimo, Arme, ed Arbori, il tutto parimenti presentato, perchè ritrovate sufficienti per la prova di fua Nobiltà, e fuoi quattro Quarti fuddetti, gli fossero poi deputati li secondi Commissari per la formazione delli foliti Processi, conformi, da farsi nella detta Città di Forli in. conformità delli stabilimenti, ed ordinazioni della nostra Sagra Religio, ne: il che inteso dalla detta Vene,

randa Sessione Capitolare, furono d Noi Cav. Marini Luogotenente sud detto deputati li primi Commillati per la visione delle dette Scritture, da' quali vedute, lette, e bene considerate, in disparte hanno poi riferito alla medefima Sessione Capitolare le medesime Scritture giudicarle suffi. cienti, e valevoli per la prova di Nobiltà di detto Nobile Valeriano pretendente, e delli di Lui quattro Quarti suddetti, sicche stante la det, ta relatione di detti Signori Commiffarj, tu di parere di essa Sessione. Capitolare, doverseli dare li secondi Commissarj: per il che furono imbullolati li Nomi di essi Sigg. Cava. lieri intervenuti in effa Veneranda Sessione, capaci però a far prova, e fotte estratti Voi Religiosi Cavalieri fuddetti Fra Albertin Muffatti, e Fra Giuseppe Pagani per secondi Commissari per formare li detti Processi di Nobiltà di detto Pretendente; che perciò vi cometemo, che datovi prima il giuramento l'uno. in mano dell'altro, e l'altro dell'uno, toccata la Croce del vottro Abito, di bene, e l'edelmente eseguire la prefente commissione, procediate poi con gl'interrogatori, che uniti alla presente vi si danno, e secondo l'ordinazione Capitolare dell' anno 1621. in far le prove di Nobiltà di detto Nob Valeriano Pretendente, e suoi Quarti, sperando, che in questa Commissione vi porterete in maniera tale, che si dourà lodare la vottra diligenza, alla quale per debito nostro riduciamo a memoria la detta Ordinazione de' di 4. Maggio 1621., che è del tenor feguente .

Li Reverendi Sigg. Sedici a petitione. della Veneranda Lingua d'Italia han. no ordinato che alli Sigg. Commissa\_ ij per andar a far ptove di Reci

cipienti nella stessa Veneranda Lin gua d' Italia non si debba dar più di feudi trè d'oro per ogni giorno, che yacheranno alla Commiffione; e di più, che nel Processo delle Prove debba constare giuridicamente della quantità del danaro, che a loro averà da. ta, e trovandosi che sia di prù di quello apparirà in Processo, li Commillary, o chi di loro fara colpevole, oltre l'obligo di rettituire il sopra più, - reftino inabili, come con la presente fi dichiara, a poter fare più Prove, o miglioramenti, ed il Pretendente, che non averà manifestato il vero, rimanga privo di tre anni di anzianità a fayore de' Fiarnaldi , acciò non fi possa allegare ignoranza.

Dato in Venezia nel Palazzo Priorale di S. Gio. del Tempio li 26. Maggio

M. Cav. Fra Giuseppe Maria Marino Ricevisore, e Luogotenente Gen.

Glaudius Garzoni Paulini Publicus Ven, Not. atque fupradicti Venerandi Priozatus S. Joannis à Templo Venet, Cancellarius. In fidem &c.

In Dei Aserni Romine Amen. Anno ah Jusarinat. D. N. I. C. 1710. Die vero Mercurii 18. Mensis Junis Indistiome 3. in Ciquease Perolevii.

Ssendo Noi Fra Albertin Mustati, e Fra Giuseppe Pagani Cavalieri dell' Ordine della Sagra, ed Emineri, 100 ma Religione Gerofolimitana stati estratti a sorte per Commissari per sar le Prove della Nobistà del Nob. Valeriano Moratini Figlio del Nob. Sig. Giacosno della Città di Forsì, e suoi quattro Quatti dalla Veneranda Affemblea tenutasi il giorno infrascrito, cioè sotto la 26. dell' passato nel Venerando Priorato di Venezia, e.

come appare dalla qui avanti inferta Commissione, a tal effetto spedita, che ci fu confegnata unitamente col Memoriale, Fede del Battefimo del det. to Nob. Pretendente, Scritture, Ar. me, ed Arbori, il tutto da Lui prefentato, con l'Ordinazione del Capitolo Generale in quett' affare di Prove per la Prova di Nobiità del medefimo , e suoi quattio Quatti, cioè Paterno di Casa Moratini, Materno Monfignani, dell' Ava Paterna Torelli, e dell' Ava Materna Aibicini : che perciò stante la confegna anche fattaci di scudi d' oro n. 54. per ogni uno di Noi Commessari suddetti per il Deposito di giornate die. ciotto, che tanto fu tafsato per l' andata, permanenza, e partenza da detta Città di Forti, e icudi timili num, 27, per le giornate per il Cancelliere, oltre le altre Sportule fpettanti alla Cancelleria, volendo dare esecutione alla commissione predetta, abbiamo prima prettato il fotito giuramento toccata la Croce del nostro Abito, di bene, e fedelmente efe. guire la commissione ttessa, e susseguentemente ordinato al detto nostro Vice-canceliiere di scrivere li soliti due Processi conformi, giutta l' Ordinationi di nottra Sagra Religione, e che far fi devono per efeguire gli ordini della Venerabile Lingua d'Italia zz. Gennajo 1631. con inferite. in Effi il Memoriale , Fede del Battelimo di detto Pretendente, Scritture, ed altro dallo stesso prefentato, con gl' Interrogatori, fopra quali doveranno efaminarfi fi Tettimoni indetta Città di Forlì, ove si hanno a fare le Prove fuddette ec.

Ego Joannes Garzoni Paulini Venet, Not. Ven. Cancell. ad hunc Procef, fum Deputatus &c.

Illea

Illmi Sigg. Sigg. Proni Colmi

Esideroso io Valeriano Moratini Figlio del Nob. Sig. Giacomo uella Città di Forli di fervire al Sig. Iddio fotto le gloriose insegne del lo-10 Protettore S. Gio. Batilia, per efser admesso all' Abito della loro Sagra-Religione in grado di Fra Cavaliere di Giuttizia, compario perciò perfo. nalmente, e divotamente supplicando le Signorie loro Illme ad oggetto, che con la visione della Fede del mio Battefimo, Scritture, Arme, ed Arbori, che assieme con il presente produco per provare la mia Nobiltà, e delli miei quattro Quarti tutti Originari della d. Città di Forli, fi degnino poi, servata la foima di Ella loro Sagra Religione, destinarmi li secondi Commissari, mentre però siano le medelime Scritture giudicate susficienti per provare la detta mia Nobiltà, e di detti miei quattro Quarti, per la formatione delli Processi conformi, da farsi nella medesima Città di Forli; il che facendo mi daranno motivo di maggiormente incalorirmi nella divotione verso detta Santa Re. ligione, e di conservare dittinta memoria delle obbligazioni, che pro-fesses fempre a cadauna delle Signorie loro Ilime, alle quali divotamente m' inchino .

Presendense Valeriano Moratini.
Padre Giacomo Moratini.
Madre Maria Monfegnani.
Ava Paterna Caterina Torelli.
Ava Maserna Margarita Albicini.
Tutsi Nobili della Cistà di Forli.

Segue la Fede del Battefimo .

A Nno Domini 1710, die 10. menfis Januarii. Fidem facio Ego infrascriptus Parochus Cathedralis Civitatis Fotolivji me extravisse en Li. bro 10, pag. 8. Baptizatorum dista Cathedralis sequentem notulam, videlicet - Valerianus Joannes Filius Illustrissimorum Dominorum Coningum Jacobi de Morasini, & Maria de Comitabus Monssani Uxoris ejus de Patochia S. Matthei, Baptizatus suit die 28. Decembris 1693. Patrinus D. Lodovicus Felix de Phulsis, in quorum Fildem &c.

Ego Anastasius Poggins Paroch. qui supra subscripsi.

In Dei Nomine Amen . Anno 1710 Indifficus 3, Sedente SS: D. N. D. Clemente Diwina Providentia Papa XI. die vero 10, Januarii.

In Mei &c. Testiumque &c. presens, & personaliter constitutus supracicius ad, Rev. D. Annitasius Poggius Parochus Ecclesis Cathedralis Forolivien. sponte &c. omni &c. medio rius Juramento, tacto pestore, more Sacerdotali &c. recognovit przesentem supradictam Fidem fuise ejus propria manu subscriptam, omniaque, & singui la in supradicta Fide contenta, narrata, & expressa, veta susse est &c. & esse siassus est &c. & ita &c. super qui, bus &c.

Actum, & recognitum Forol, in Archivio Apottolico juxta &c. ibidem., przfentibus D. Fran. Montanario Not. Pub. Forol. & D. Ignatio Tama mi ejuídem Civitatis Tettibus ad przdicta vocatis &c.

Et Ego Fran. Minellus Pub. Apoflolica Auttorisate Perol. Notarius de pra, ditti rogatus fui; edeo in fid. bis ma fubleripfi, de folico meo Signo figuarui rog. dec.

Seguono gl' Intetrogatori ...

IN-

# Tomus Secundus Discursus CXXVIII. Sect. VII.

#### INTERROGATORI.

J. C' è Compare, o Parente in. ateun grado del Nobile Sig. Vateriano Moratini Pigno del Nobile sig. Giacomo; fe fapeva di dover efser esaminato, e se è nato ittrutto di quello deve deponere.

II. Se conofce detto Sig. Valeriano, e da quanto tempo in qua, dovefia nato, di chi fia Figuvolo, e di

che età egli sia.

III. Se il detto Sig. Valeriano fiaftato, e fia dalli big. fuoi Padre, e Madre, e da qualunque l' ha coconosciuto, e conosce, tenuto, trata tato, e riputato per loso commune Figlivolo, legitimo, e naturale.

IV, Se li detti Sig. fuoi Padre, e Madre fiano stati asheme ven, e legitimi Marito, e Moglie, e per tali tenuti, trattati, e riputati universalmente da tutti quelli, che gli hanno conosciuti, e conoscono.

V. Se il detto Sig. Valeriano ha difeefo da p spetus thipe di Cridiani Cat tolici fenz' alcuna mittione d'Ebrei, Mori, Saraceni, & altri Infedeli .

VI. Se il detto Sig. Valeriano ha fano di Mente, e di Corpo, e senz'al. cun mancamento, ò impedimento nella sua Persona, e se sia atto all'

esercitio dell' Armi.

VII, Se hà efercitato manualmente qualche forte di Mercantia di Lana, di Seta, di qual fi voglia al tra cofa; s'è liato al Banco à con tar Danari, overo à scrivere, ò hà efercitato altr' arte più vile, e mecanica: in fomma che Professione hà fatto, e con che forte di Per. fone hà praticato.

VIII. Se hà com sso Omicidio, se è stato, overo è perfeguitato dalla Giuitizia per qualche Delitto, e s'hà visuto malvaggiamente, ò sceleratamente.

IX. Se hà fatto Professione in qualch? aitr' Ordine , & Religione; fe ha preso Moglie, e seco consumato il Matrimonio, e se e aliretto da qualche grave debito.

X . Se sia nato, e disceso nobilmente dal canto del Sig. Giacomo luo Padre, dall' Avo, ed altri Antenati di Cafa Moratini, e se sono Nobili di Nome, ed Armi almeno da ducent' Annim quà . V de infra n. 18.

XI. Se la Sig. Maria Monfiguent Madre di detto Sig. Valeriatio fia nata, e difeifa nobilmente dal canto del Sig Battelomeo fuo Padre, dail' Avo, ed altri Antenati di cafa Monfignani, e fia Nobile, ed antica co-

me fopra.

XII. Se la Sig. Caterina Torelli Ava Paterna di detto Sig. Valeriano fia nata e discesa Nobilmente dal canto del Sig. Antonio luo Padre, dall' Avo, ed altri Antenari di cafa Torelli, e sia Nobile, ed antica come di sopra.

XIII. Se la Sig. Margarita Albicini Ava Materna di detto sig. Valeriano fia nata, e discesa Nobilmente dal canto del Sig. Giuseppe suo Pa. dre , dall' Avo , ed altri Antenati di cafa Albicini, e fe sia Nobile, ed

antica come sopia.

XIV. Se sà che alcuna delle dette quattro Famiglie, ò pure detto Sig. Valeriano occupino Terreni, Entrate, Giurifdizioni, ò qual si sia altra cola della Sagra Religione di Malta.

X V. Se le suddette quattro Case, ò Famiglie Moratini, Monfignani, Torellt, ed Albicini, dalle quali difcende detto Sig. Valeriano, funo Nobili di Nome, ed Armi, e per tali tenute , trattate , e riputate universalmente da ciascheduno per publica voce, e Fama, e da quanto tempo in quà, e se tutte anno origine

# 478 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

origine da questa Città, overo se sà d'onde venghino dette Casate.

XVI. Se il Padre, la Madre, e gli Avi così Paterni, come Materni del detto Sig. Valeriano Pretendente fia no flati legitimi, e naturali, e per tali universalmente avuti, tenuti, e riputati da chiunque li ha conofciuti.

X V I I. Se gli Uomini di dette Famiglie fono fempre vifsuti, e vivo no Nobilmente dell' Entrare loro, e feparatamente dalla Plebe, fenzaaver fatto veruna forte d' Arte Mecanica, nè Vile, ò Mercanzia al-

cuna .

XIX. Se nella ditributione, nominatione, ed elettione di detti Uf. fici, Magistrati, Dignità, e Gradi di Maggioranza, è solito per tempo alcuno, che vi concorrino al tre Persone basse, che non sano

veri Nobili .

X X. Se il Padre, la Madre, Avi, ed Ave, così Paterni come Ma, terni del detto Sig. Valertano foffero incorfi in qualche notabile delitto, ò misfatto, per il quale reftafse macchiata la loro Nobiltà.

X X 1. Se in questa Città di Forli si aggregano Famiglie Popolari alla Nobiltà, e se le suddette quattro Famiglie sono delle aggregate, e da quanto tempo in quà.

X X I I. Se le fuddette cose ch' hà

deposto, le sappi di scienza, o pure per averle sentite dire, ò viste per Scritture, e quali sono altri Gentiluomini, che di esse potessero esfer informati.

Alle cose generali: Se si consessa, e comunica alli tempi debiti, di che età sia, e se abbi da poter vi.

vere d' entrata,

#### Adi 20, Gingno 1710. Forli

T El giorno sopradetto 18. del corrente siamo capitati noi sopranominati Comissari col predetto notiro Vice-cancelliere Gio, Garzoni Paulini Not. Publico di Venezia, che in questa parte supplisce alle veci del nostro Cancelliere ordinario Claudio Garzoni Paulini, che sorpreso da infirmità non bà potuto efser personalmente alla formatione del prefente Processo; che però eseguendo Noi Commissari suddetti la suddetta nottra Commissione, esaminaremo Testimori delli più Vecchi, e Nobili, che potremo ritrovare, che non fiano Parenti, à interessati col suddetto Pretendente, e suoi quattro Quarti, per ricavare le necessarie informationi per la legitimità . e Nobiltà del medesimo, e suoi Quarti, in turto, e per tutto, come ci testa prescritto dalla Commissione me. desima, ed in conformità de' stabilimenti di nostra Sagra Religione.

#### Add detto .

Fatto ricercare l'Illustrifs, Sig. Gio, Batnifta Marches Dott, d'ambe le Lega gi quondam Illustrifs. Sig. Fabrito, Nobile di questa Città, e trovatolo abile al presente Esame, e venuto al nostro Alloggio nel Convento di S. Girolamo di questa Città, datoli datoli il Giuramento di dire la verità sopra quanto sarà interrogato, alle dimande fatteli, rispose come siegue.

Al t. R. Non hò alcuna Parentela, e ne meno fono Compare conquetto Sig. Moratini, hò folamente faputo d'efferte efaminato quando a loro nome mene è tiato dato l'avvifo, nè hò ifizuzione di forte alcuna.

All 2. R. Conosco benissimo il Sig, Valeriano Moratini da molti anni in quà, ed è nato in quetta Città dal fù Sig. Giacomo Moratini, e dalla Sig. Matia Monsginani, che anora vive, suoi Padre, e Madre, e l' età sua, può essere circa li

16. anni

Al 3. R. Quefto Figlio è fiato trattato dal fuo Sig. Padtre, e Madre, mentre affirme vivevano per loro commune Legitimo Figlio, ed at tualmente la sig. Maria fuddetta fus. Sig. Madre lo tratta per tale, e tutti quelli, che lo conofcono, lo confiderano, e trattano per vero Figlio delli medifimi.

Al 4. R. Li detti Sig. di Lui Padre, e Madre sono visuti sempre assieme da veri, e legitimi Marito, e Moglie, e da ogn' uno sono stati riputati tali, ed al prefente ogn' uno conosce detta sig. Maria Monsegnani per Vedovarimasta di detto Sig. Giacomo Mo.

ratini .

Al S. R. In questo Paese non si framischiano Insedeli, e gli Ascendenti di questo Sig. sono stati tutti Forlivesi, e buoni Cristiani.

Al. 6. R. Egli è fano di mente, e Corpo, nè hà diffetto d'alcuna forte, e farà attiffimo all' Efercitio dell' Armi, perchè è spiritoso, e robusto. Al 7. R. In questo Paese non si co. stuma, che Gentilhuomini eferciti, no Mercantie, nè altre cose che contiene il Capitolo, e molso meno vi può essere caso, che lui le abbia esercitate, prima per la fua età, e poi per la ricchezza di sua casa: le sue applicationi sono ttate, e sono li studi, e sin al presente è stato nel Colleggio Nazareno a Roma, ed à praticato con pari suoi.

Al 8. R. La sua età ed il suo buon contume non li dà di aver fatto

queste tali cose.

Al 9. R. A Nessuna di queste cose è ob.

trimonio, nè da Debiti.

Al 10. R. Discende nobilmente dal sopranominato quondam Sig. Gia. como suo Padre, e dal quondam. Sig. Francesco suo Avo da me conosciuti, che si trattavano nobilmente, e così pure dalli altri Antenati, che per pubblica voce, e fama sono itati considerati per Nobili, e la Nobiltà di questa casa oltre passa li duecento anni, che ricercano, perchè sino al tempo delle Fattioni Ghelfe, e Gibelline, questi Sig. Moratini in questa Città, erano Capi di fattione, e po, tenti.

Al rr. R. La Sig. Monfegnani à difcesa nobilmente das Sig. Barrolomeo fuo Padre, ed altri Antenati di questa casa, che sono stati universalmente tenuti per Nobelia, e dalla lettura di Scritture, ed Historie si scorgono tali, ed anche questa Famiglia è tenuta per anti, ca di duecento anni,

Al 12. R. Hò conosciuto la su Signora Caterina Torelli, e discendeva nobilmente dal Sig Antonio suo Padre, ed altri suoi Antenati,

O o o 2 e questa

## 480 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

e questa Famiglia pure è Nobile di questa Città, e considerata universalmente per antica di ducento anni, come si ricercano.

Al 13. R. La Signora Margherita Albicini Ava Materna di quetto Signore è certamente discesa nobilmente da questo Sig. Giuseppe suo Padre, ed altri Antenati, ed anco questa Famiglia è Nobile di Nome, ed Armi di questa Città per li ducento anni, che ricercano, tanto per quello spicca dalle Carre, che ho avuto occasione di vedere, quanto per la publica consideratione.

Al 14. R. Non sò, che alcuno occupi niente della fua Religione.

Al 15, R. Appunto per publica voce, e fama quette quattro Famiglie fo no teaute per Nobili di quetta Città, come mi fono espresso, e la. Nobiltà loro è tanto antica, che non vi è memoria del principio, e

per il detto tempo sono state sem. pre in questa Città, ne ho sentito, che ne pure antecedentemente siano

derivate da altri Pacfi.

Al 16. R. Li Avi tutti, ed Ave, ed altri Afcendenti di detto Sig. Vales ziano fono flati conofciuti per legitimi, e naturali, e non vi è dubbio.
Al 17. R. Li Soggetti di queste quat-

Al 17. R. Li Soggetti di quefte quattro Famiglie fi fono mantenuti no. bilmente con le fue Entrate, ne. hanno efercitato Arti, è Mercantie.

hanno esercitato Arti, ò Mercantie.

Al 18. R. Appunto questi Soggetti hanno avuto, ed hanno da questa Città gl' Officii, Mgistrati, e Gradi, che si dispensano alli foli Nobili, e li luoghi originari di Consegii danno alli foli Nobili, e questo luoco tutte queste quattro Famiglie l' anno di presente, ed hò conosciuto nella. Carica di Conservatore il Signor Giacomo Moratini, e parimenti il

Sig. Conte Bartolomeo Monfegnani, ed in Carica di Capo di Magistrato il Sig. Antonio Torelli, ed an. co della Cafa Albicini hò conofciu. to Soggetti nelle Cariche, che tutti poi non possono averle, perchè esfendofi numero prefifso di Configlieri, tutti li Nobili originari fe ben fono capaci, non possono aver luogo in Confeglio, e per confeguenza ne meno le Cariche; L' Armi d' Esse Famiglie sono ben dipinte nel Tendale appunto come le hò vedute per la Città nelle Chiefe, e fopra Sepolcri per tutto il tempo che mi ricordo.

Al 19 R. Nel Confeglio non c' entra Mischianza, e per conseguenza le dignità, e Cariche si danno ai soli Nobili.

Al 20. R. Questi suoi Ascendenti non fono incorsi in delitti di sorte alcuna.

Al 2t. R. Qualthe volta s' aggrega al Confeglio qualche Famiglia Civile per supplir ai luoghi vacanti, ma queste quattro Famiglie sono delle Antiche, ne vi è memoria d'agregatione d'alcuna d'esse.

Al 23. R. Le cose deposte più recenti le sò di scienza, e le antiche, le sò per lettione di Scritture, e per averle sentite nel discorrer cogli altri Nobili, ed il Sig. Conte Fabritto dall' Afte, il Sig. Pietro Serughi, il Sig. Bernardino Castellini, ed il Sig. Gio. Antonio Corbici, come attempati, ne sarano pratetici.

Alle cose Generali: Mi consesso, e comunico frequentemente: l' età mia, è d' Anni settanta compiti, e vivo con le mie Entrate.

Io Gio. Battista Marchest affermo con giuramento quanto di sopra. Add

## Tomus Secundus Discursus CXXVIII. Sect. VII. 481

#### Adi desto .

Venuto pure al nostro Alloggio sermato nel Convento intitolato di S. Girolamo di quetta Città di Forlì dell' Ordine de' Minori Osservanti di San... Francesco, e avendolo trovato able all' Esame, datoli il Giuramento di dire la verità, interrogato rispose co, me siegue L' Illimo Sig. Pietro Seru ghi quondam Ill, Sig. Andrea Nobile di questa Città.

Al' 1. Rispose, non sono nè Compare, nè Parente, non sapevo di dover essere esaminato, e molto meno so-

no flato initrutto.

Al 2. R. Conosco detto Sig. Valeriano Moratini da qualche tempo in qua, ed antecedentemente la conosco di vista, avanti che andasse in Colleggio a Roma, ed è nato dal su Sig. Gia. como Moratini, e dalla Sig. Maria-Monsignani, e può avere diecisciteanni in circa.

Al 3. R. E'stato senza dubbio riputa.

to dalli Sigg. suoi Padre, e Madre,
e da tutti per loro Figliuolo legiti-

mo, e naturale.

Al 4. R. Sono stati veri, e legitimi Marito, e Moglie, così tenuti, e trattati universalmente.

Al 5. R. In questa Città non c'è dubbio di mittione d'Infedeli, per-

chè non ve ne fono .

Al 6, R E' sano di mente, e corpo, ne ho sentto dire, che abbi mancamento alcuno, e riuscirà benissimo nell'Atmi, perchè è assai spiritoso.

Al 7. R. Non ha efercitato alcuna delle cose che mi dimandano, che la-Nobiltà qui non attende a tali cose, e le sue applicationi, e pratiche so, no state da Gentiluomo.

Al 8. R. Non ho mai fentito, che fia incorfo in cofa di questa natura,

Al 9. R. Polla afficusarle, che non è

astretto da alcune delle cose contenute in questo Capitolo.

Al 10. R. Questo Sig. Valeriano, é disceso nobilmente dal su Sig. Giacomo su Padre, e da tutti gli altri di questa Famiglia, ch' è delle più Nobili, ed antiche di questa Città, ed è stata nell' Erettione del Conse, glio al tempo di Giulio II:, ed era. Nobile anco prima.

Al 11. R. La Sig Maria Monfegnani Madre del detto Sig. Valeriano, è difecsa Nobilmente, come mi ricer, cano, ed il di Lei Padre l'ho conofeiuto, gli Avi poi sono stati communemente tenuti per Nobili, e certo, che questa Famiglia è antica di Nobità in questa Città per duecento anni.

Al 12. R. Anche la Sig. Caterina Torelli Ava Paterna, è difice a Nobil-mente da fuoi Antenati, e questa. Casa pure è Nobile di questa Città, riguardevole, e ricca, e l'antichità sua è pure per duecento anni come ricercano.

Al 13. R. La Sig. Margharita Albicini, che pur ho conofcutta, difeendeva Nobilmente da fuoi Antenati di Cafa Albicini, ed anco questa Famiglia è nobile, ed antica in tutto come ricercano.

Al 14. R. Nessuno di questi Signori occupa cosa alcuna della loro Reli-

gione.

Al 15. R. Quefte Famiglie Moratini, Monfegnani, Torelli, ed Albiciai, fono reputate per Nobili come fopra per pubblica voce, e fama, ed anno la Nobiltà dall' etettione del no, firo Confeglio duccento anni fa per quello apparifee dai Libri Publici e non ho mai fentuto, che fiano venute da altre Città, ma le tengo per Originarie di Porlì.

Al 16. R. Nessun dubita, che que-

## 482 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

si Signori non sano stati tutti legiti-

Al 17. R. Non hò mai sentito, che abbino satto arti, ne mercantie, ma bensì si sono trattati nobilmente.

Al 18. R. Li foggetti di quette Fami. glie hanno avuto di quetta Città le cariche, e dignità, che si danno alli foli Nobili, e parimenti continvano ad averle, e ne ho conosciuti in ca rica di Capo di Magistrato, che è la fuprema Carica, e fono itati, e fono capaci sempre di avere ed ella carica, e le altre. Conosco benif fimo le armi di queste Famiglie nella forma, the fono dipinte nel Tendale, e le ho vedute con l'occasione, che fi mettono sopra al Palazzo Pubblico per occasione della carica di Magistrato, e così le ò vedute per tutta la mia età .

Al 19. R. Le Persone ignobili non. possono concorrere alle cariche, ma vi si admettono i soli Nobili.

Al 20. R. Mai si è saputo, che alcuno di questi Signori abbi macchiata lasua Nobiltà, ma ne pute, che mai si stato contumace.

Al 21. R. Quando vacano i luoghi di Confeglio, fi procura di conferirli alle Persone più degne, ma queste quattro Famiglie hanno il Luogo o, riginazio del Conseglio sin dal tempo della sua erettione.

Al 22. R. Quelle che ho vedute, le sò di fcienza, e le altre le ho fentre dire, e vedute ne'Libri del Magiftrato: e di queste cose possono informarle tutti li Vecchi, come il Sig. Cap. Albertini, ed il Sig. Bernardino Cafellini.

Alle cose generali rispose, mi consesso, e comunico, ho settantadue anni, e mi mantengo colle mie entrate.

To Pietro Serugbi affermo quanto di sopra con Giuramento. Adi desto .

Trovato pure abile all' Efame predetto l'iliutiris, sig Bernardino Cattellini, quondam titutiris. Sig Tullio Nebile di quetta Città, e venuto al nottro alloggio fuddetto, datoli il folito Guramento, alle Interrogazioni; rispofe come fegue.

Al 1. Rispose, Non ho Parentela, na Comparesimo con questi signori Moratini, ho sapuro per parte loro, che mi vogliono esaminare, na ho altra

litruzione .

Al 2. R. Conosco questo Sig. Valeria, no Moratini, quasi sino dalla sua Nascitta, ed è nato in Forsi dal Signor Giacomo Moratini suo Padre, e dal, la Sig. Maria Monsegnani sua Madre, e deve avere circa il diecistette anni,

Al 3. R. E' flato trattato e da detti fuoi Genitori, e da tutti per loro Figlio legitimamente procreato.

Al 4, R. Il detto Sig. Giacomo, e la detta Sig. Maria, fono stati affieme veri, e legitimi Marito, e Moglie, e da tutti avuti in tal considerazione,

Al 5. R. Il detto Sig. Valeriano fenza dubbio è difcefo da buoni, e veri Cattolici.

Al 6. R. Si vede fano di mente, e di corpo, ne ha verun mancamento, e farà attiffimo all'armi, perchè è animofo.

Al 7. R. Nè Lui, nè il Padre, nè il Nonno, che tutti gli ho conofciuti, hanno mai efercitato di queste cose, ha praticato con pari suoi, ed è sato a Roma a studiare.

Al 8. R. In tutto negativamente.

Al 9. R. Non ha fatto alcuna delle ca, fe di questo Capitolo.

Al 10. R. E' nato, e disceso nobilmen. te dal Padre, ed Avo, che ho conosciuti, e dalli altri antenati di casa Moratini, e la nobiltà di questa casa

e an-

## Tomus Secundus Discursus CXXVIII. Sect. VII. 483

à antica in questa Città per più anco delli 200. anni, ed anticamente questa casa era Capo di Fattione al tempo de' Ghelfi, e Gibellini.

Al tt, R. La Sig. Maria Monfegnani fua Madre è difeefa nobilmente da tutti li fuor antenați di queita cafa, ed è pure famglia nobile di queita. Città, ed antica per li 200. anni.

Al 12, R. Anche la Sig. Caterina Torelli è difecsa nobilmente da suoj antenari, ed anche questa famiglia è nobile ed antica come sopra, e di gran ricchezza, ed antichità.

Al 13. R. Quetta Sig, Margatita Albicini fua Ava Materna è difecs da difuoi antenati, con Noblità eguale all'altre, essendo pure la fua famiglia antica, e nobile di quetta Città per li duecento anni, come contiene il Capitolo,

Al 14. R. Non ho mai fentito dire, che occupino alcuna cofa di fua Re-

ligione.

- Al is. R Le fteste quattro Famiglic, sono nobili di nome, ed arm inquetta Città per publica voce, e sa. ma, e la fua antichità è dall' erettio, ne del Conseglio, e vengono da For là pur la cognitione, che si può avere,
- Al 16. R. Sono tutti stati legitimi, enaturali, e tutta la Città ne ha tal concetto.
- Al 17. R. Non han fatto arte di nef funa forte, e ne meno Mercantie, ma fi fono mantenute con le proprie rendite da veri Gentiluomini;
- Al 18. R. Li Soggetti itessi di questefamiglie hanno avuto da questa Citta tutti li onori, che si possono dare dal nostro Conseglio alli veri Nobeli. In tutte queste Famiglie è conosciu to soggetti, che hanno sottenuto le cariche reguardevoli del nostro Confeglio. Tutte quattro le armi sono

effigiate nel Tendale, e l' ò vedute in luoghi cospicui della Città, e nelle Chiese per il tempo che posso ricordarmi.

Al 19, R. Nelle Cariche della Nobiltà non è lecito concorrere ad altre Perfone, e fi danno folamente alli No-

bili del Confeglio.

Al 20. R. Non ho fentito dire, che alcuno de' Soggetti di quette Famiglie abbia in alcuna parte macchiato la fua Nobiltà.

Al 21, R. Si aggrega qualche volta foggetto civile per riempire i luoghi di Confeglio, ma quette quattro fono

delle antiche.

Al 22. R. Le cose che ho detto, le sò per feienza per averne veduto da sertiture, ed anche udite dire comunemente.

Alle cose generali rispose, mi consesso, e mi comunico come si deve, l'età mia d'anni settantaquattro.

Bernardino Castellini propria mano con

Ginrameto .

#### Adi desso

Venuto pure al nostro Alloggio suddetto l' illustrissimo Sig. Conre Fabritio Dall' Atte quondam Illustrissimo sig. Conte Livio Nobile di quetta Città, e come abile all' Esame, datoli il Giuramento in forma solita, agl' interrogatori rispose ut infra.

Al 1. R. Non sono ne Compare, ne Parente di quetto sig Valeriano, ne sapevo niente di quetto Esame.

- Al i. R. Conofco quetto Giovinetto dalla fua tenera Età, ed è nato in Forst dal Sig. Giacomo Moratini, e dalla Sig. Maria Monfignani, Marito e Moglie, ed è d'anni sedici, à diecifette.
- Al 3. R. Si Signori, è stato trattato per lor Figlio legitimo, e naturale, come m' interrogano.

Al

# Armamentarium Historico-legale Ord, Equest. & Milit.

Al 4. R. Sono stati detti Signori Giacomo, e Maria veri, e legitimi Marito, e Moglie, e così timati, e ri. conofciuti da tutri.

Al s. R. Non vi è pericolo, che inaicuna Cafa di Forli vi fii liata miftione di alcuna Serra Infidele.

Al 6. R. Lo conosco sano di mente, ed il suo spirito lo afficura per attiffi. mo all' cicicitio Militare .

Al 7. R. Negativamente di tutte le arti, e mercantie, à attefo alli ffudi, ed à praticato con Gioveniù nobile fua pari.

Al 8. K. Mai ho fentito a dire di alcuna cattiva attione di quetto Sig. Valeriano, ma bensi fentito comendario per morigerato.

Al . R. Non ha fatto Professione in nessun Ordine, non è amogliato, nè vi è pericolo di debiti.

Al 10. R. Egli è nato, e disceso no. biimente da tutti li suoi Antenati Moratini, e quetta Famiglia è Nobile di nome, ed armi in queita Città, e l'ò sempre sentita nominare tra le Famiglie antiche, ed eccedere li duecento anni.

Al 11. R. La Sig. di lui Madre, ch'è la Sig. Maria Monfignani, è difcefa nobilmente dal fu Sig. Bartolomeo fuo Padre, ed altri di questa Casa, e così pure questa Famiglia è nobile, ed antica di quelta Città per il tempo suddetto.

Al 12. R Se ben non ho conosciuto la Sig. Caterina Torelli, ch' era Madre del Sig. Giacomo Moratini, ed Ava Paterna di quello Sig. Valeria. no, non dubito però, che non sii discesa nobilmente da suoi Antenati, perchè anco questa Casa Torelli è di Nobiltà antica di quella Città per li duecento anni ricercati.

Al 13. R La Sig. Margherita Albicini fu una Dama di molta stima, e di-

scendeva nobilmente da suoi Antena. ti di quella Cafa, che è pure antica di nobiltà per il tempo che ricerca-

Al 14. R. Non sò niente che occupi. no di quel della loro Religione.

Al 15. R. Ho cognitione certa della. Nobiltà delle dette quattro Famiglie, e per pubblica voce, e fama sono considerate per Nobili, come ò detto, e sono antiche fin dal tempo dell' Erettione del Confeglio, ch'è il tempo più lungo, che può rileyarsi dal nouro Archivio, e le tengo per Originarie di questa Città, perchè non ò sentito dire di altra origine. Al 16. R. Sono tutti stati legitimi, c

naturali.

Al 17. R. Li soggetti di queste famiglie fi foro fempre mantenuti veramente con decoro con le sue entrate fenza impieghi, ne mercanzie.

Al 18. R. Sono quattro famiglie, che non se li può dar eccettione di alcuna forte, ed i foggetti di effe hanno fostenuto tutte le Cariche del nostro Confeglio, come Nobili, che hanno luogo nel Confeglio stesso, ed alcuni sono stati Capi di Magistrato . Le armi di queste Famiglie sono appunto come le hanno dipinte, e le ò vedute nel Pubblico, in Chiefa, sopra Monumenti, e sopra Libri di Storie di quefra Città per tutta la mia età.

Al 19. R. Le cariche del Confeglio non si conferiscono se non alli Nobili, che hanno luogo in esso Conseglio .

Al 20. R. Non ò mai sentito, che abbino fatto misfatto alcuno, che possi denigrare la loro Nobiltà.

Al 21. R. Non fi aggregano Famiglie Popolari al Confeglio, ma però per supplire ai luochi di Conseglio s'aggrega qualche Famiglia, che con le fue qualità civili, e con i buoni Pa. rentadi

melsa al Confeglio. . .

Al 22. R. Parte ne sò di fcienza, e parte per averle udite dire da Per-

ione degne di Fede . .

Alle cofe Generali rispose: per grazia 🛴 dam D. ser Ludovica de Moratinis di Dio faccio il mio d bito di Confessarmi, e Comunicarmi, e l' età mia è de anni sessantadue, e mi mantengo con le mie Entrate.

Fabritio dall' Afte affirmo con Giara

mento quanto di jopra.

#### QUARTO PATERNO.

Provange della Discendenza del Quarto Moratini per ... Scritture Publiche.

In Christi Nomine Amen. Anno ab ipfius Nativitate 1462; Ind. 13. Tempore Sandiffimi in Chrifto Patris, & D. N. D. Pii Divina Providentia Pape II. die Sabbathi 14. Mentis May and but and

Um ambulatoria fit voluntas hominis ufque ad extrum vite & omiffis aliis. Ea propter Egregia. D. D. Dianora fina quondam Jurifi periti Viri quondam Ludovici quon. dam D. Jacobi de Moratinis der Forol. & Uxor quondam Pauli quondam fer Nicolai de Menghis de Foy rol. sana Chritti gratia mente &c. omnium fuorum bonorum, rerum ; & jurium dispositionem per prefens nuncupatiuum Testamentum fine fcriptis in hunc modum facere procuravit, & fecit. In primis &c.

Commissarios autem suos, & hujus Teftamenti executores elegit, & deputavit, & esse voluit Moratinum Filium supradicti ser Jo, de Morati mis , & dictum Franciscum prafen

rem &cc. 2233

rentadi fi reputi degna di essere ad- In omnibus autem aliis suis bonis mobilibus, & immobilibus, junbus, & actionibus tam presentibus quam futuris Fgr. Virum fer Joannem Fratrem d. Teilatoris , & Filium quonpro dimidia & Ludovicum fer Antonium, Andream, Baldassarem, Ra. phaelem , & Aib trum frattes invicem, & filios quondam Eximit le. gum Doctoris D. Ramerii quondam dett fer Ludovici de Moratins pro malia dimidia fuos Haredes univertales inttituit .

Actum Forol, in Damib. D. Francisci in Sala Superiori &c. Prafentibus &c.

- Tettibus &c. :

Ego Philippus Filius quo dam Maxii de Attis de Fojorivio pib. imp. au. .. ftoritate Not, ac Jud x Ordinarius prad omnibus. & finguits prafens fur, caque r g. ferbite ilceipfi, .c. & publicavi . . trgnumque .. meum fappofui confuerum.

Et Ego Fran. Minellus Pub. Apoftalica Auctoritate Forolivii Not. & ad prafens Archivina ejufdem Civitatis quia supradicta pmnia ex Tettam. repetto in rogit. dichi quondam D. Philippi de Attis Notarii Forol. pre. d functi in Archivio dictz Civitaris, confervat, fi beliter extrahere, & co. piare feci freta legitima Collatione. In fidem li. me tubicripfi, & publicavi , rog. hac die Decima Janua. rii 1710.

In Christi Nomine Amen. Anno ab ipfius Nat. , 1475. Ind. 8. tempore Sanctifimi in Chrifto Patris, & D. N. D. Divina Providentia Pape Que die Sabbathi 3. Mensis - Junii.

Magnificus Co. Ugolinus quondam bo. ne mem. Co. Galcotti de Malatettis

caller dingra

## 486 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

de Cuserculo prasens sponte, deli. berate, & ex certa scientia, & nullo juris, vel facti errore ductus, ad requilitionem, petitionem, & inflantiam Cecchi quondam fer Joannis quondam ser Joannis de Moratinis de Forolivio, & fer Jacobi quon. dam Jacobi quondam dict. fer Joannis de Moratinis prasentium, & infrascripte Confessionis Instantium, & acceptantium fuit confessus, & contentus se habuisse, & recepisse a dictis Ceccho, & fer Jacobo folventib., & dantib., & qui folverunt, & dederunt suo & eorum nomine, & vice Rainierii pupilli Filii quondam Mo ratini quondam d. fer Joannis libras trecentas bon. pro Dote & Dotis nomine D. Maxing Filie quondam D. Moratini, & Uxor. iplius Com. Ugolini, & pro Matrimonio & veiba de przsenti hodie inter dictum Co. Ugolinum, & dictam D. Maxinam &c. contracta &c.

Adum Foroliva &c.

Prafentibus &c.

Ego Philippus Bilius Maxis de Affis de Forol pub. Go.

Es Ego Fran. Minellius pub. Apoflolica Authorisate Foreliwis Nos. &c. es fequisur us supra &c.

Indittione 10. die 20. Novemb. 1507.

Zechur Filius quondam fer Joannis, olim Ludovici, Rainerius quondam, Morasini olim dičli quondam Joannis quondam difli. Ludovici, Sebattianus quondam fer Andrez olim dic, Rainetti quondam dic. fer Ludovici, D. Violanta quondam Co. Baldaffaris, olim dicti Rainetti, & olim dicti fui Patris hares, fer Julianus quondam fer Jacobi, olim alterius Jacobi quer Jacobi, olim dicti Ludovici de Mesatinis pro fe, & nominibus, et

vice Bartholomei , Andrez, & Ber. nardini Frattum, & Fihorum dieti q. fer Jacobi, & Bartholumzes Fratres quondam Guardi, olim Bartholomzi quondam aiterius Guardi de Moratinis prafentes pro le, & nominibus, & vice D. Joannis, & Hieronymi ipfius Bartholomai Fratrum, & Fratres quondam dich Guardi, pro quibus de rato &c. prafentes pro fe , & nominibus, et vice Albertini quondam D. Ramerii pradicti de Moratinis, & pro quo de rato pranominati omnes de Moratinis, piomiferunt &c. conftituerunt Procuratorem D. Joannem fer Antonii de Alfis in Caula, quam habent cum Universitate Forolivii super Molendino veteri de Salbaniuno, & generaliter &c. ad agendum &c.

Actum in Domo Ludovici Albertini &c. presentibus &c.

Et Ego Names Portius pub. &c.
Et Ego Fran. Minellus pub. A poft, auck,
Forolivis, Mot., & ad præfens Archivitta ejuidem Civitatis, quia fuprad,
omnia ex Instrumento reperto in Rogittb, quondam D. Namis Portii Not,
Forol, &c.

In Christi Nomine Amen. Anno ab ipsius Nativitate 1551. Indictione s. Die 2. mensis Septembris.

Constituta coram Magnifico Domino Doctore D. Trajano de Accunciis honor, Potestate Civitatis Forolivii sedente &c. D. Sansta quondam Ludovici de Vitalibus de Forolivio minor viginit quinque annis &c. jure proprio, & in perpetuum dedit, vendidit, & tradidit Francisco quondam Rainerii de Moratinii de Forolivio prassenti pre, & Haredibus suis tipulanti, reci, pienti, & ementi unam petiam Terraz &c.

Actum Forol, &c.

Prz,

Pralentibus &c.

Bi Ego Thomas Affius Forol. Not. rog.

Gc.

Et Ego Fran, Minellus Gc.

Indictione 13. die 17. Octobris 1555.

Cum sit quod alias Franciseus quondam Rainserii de Moratinis de Fotolivio emetit à D. Sancha Filia quondam Ludovici de Vitalibus de Fotolivio &dixit, et confessa fuit habusse, et recepisse à dicto Francisco &c.

Actum Forol, ut supra &c.

Prasentibus ibid. &c. Es Ego Livius Merenda Nos. rog.

Es Ego Fran: Minellus Ge.

1579 Indistione 7. die 2. mensis Julis cerca boram quintam nostis cam septem Luminibas accensis in manibus infrascriptorum Testium

Magnificus, et prudens Vir D. Eques Juius q. Cap. Sebattani de Moratinis de Forol, fanus per Dei grat, mente etc. Per hoc præfens nuncupativum Te flamentum, quod fine feriptis dicitur, de illis disponere procuravit & dispositi in hunc qui fequitur modum, & formani, vid. &c. In primis &c.

Item eodem Jure legati reliquit Jacobo quoudàm Francisci Moracins de Forolivio scutos mille auri, in auro &c.

In omnibus autem aliis fuis bonis &c,
haredem fuum universalem initituit
&c. predict. Dominum Andreamquondam Jacobi Moratini de Forol,
pleno jure &c."

Actum Forolivii in Domo dicti Domini Testatoris posita in Burgo Sclavonie jukta Viam à duobus &c.

Presentibus ibid. &c. Et Ego Livius Merenda Not. rog. publicavi &c.

Et Ego Fran. Minellus Ge.

1589. Indictione 2. die were 21. Januar.

Dominus Rubertus, quondam Domini Galpans de Rofanis de Forolivio practens per fe &c. sponte &c. ac omni melion modo &c. jure proprio, & in perpetuum dedut; vendidit, &c. tradidit D. Jacobo quondam Francisticade Morainis de Forolivio prasenti de ementi pro le &c. & nomine Magnifici Domini Joannis cius Fratris absentis, & fuorum Haredum unam ejus Pollessionem &c.

Actum Forolivii in Domo mei Notarii &c. Presentibus etc.

Es Ego Hieronymus Ghifellus Nos. Forqliviensis prad. rog. Es Ego Franc. Minellus &c.

In Christi Nomine Amen. Anno ab ejustiem Nativitate 1605, Indictione 3, Pontificatus Sanctifs. D. N. D. Paul Papz V., die vero 30, mensis Au, guitt anno ejus primo.

Per illustr., & Reverend, D. Czsar Bartolellus Episcopus Ecrolivien, przens &c per se &c. jure pastr in annis 60, proxime venturis dedit, & innovando concessit Magasis D Joanni, et D. Jacobo Fratribus & Filius quondam. D. Francisci de Moratrini, & cuilibet ipsorum in solidum &c. Unam Domum de Jure Enphiteotico Episco, patuk Forolivii &c. positam in Civitate Forolivii in Contrata Vinez E. piscopatus juxta viam comunis à duo. bus, & jura dic Episcopatus ab aliis duobus &c.

Actum Forolivii in Camera Cubiculari pref Reverendis. D. Episcopi, presentibus ibid. &c.

Er Ego Tiberius Blondinus Not., & Curiz Episcopalis Can. rog. &c.

Et Ego Thadzus Taffinarius Not. Cane. Episcopalis Forolivii supradictum In.

p p 2 ttru-

strumentum ab Originali suo penes me existen, collationavi, & quia cum eodem Originali concordare inveni, ideo hic me subscrips, et signavi rog.

Joannes Rasponus Dei, et Sanctz Sedis Apostolicz Gratia Episcopus Foroli. vienfis .

Universis &c. fidem facimus &c. dictum Thadeum Taffinarium eile talem qua, lem fe fecit, ejusque scripturis in prafenti forma reg, plenam femper adhi. bitam fuisse, et ad prafens adhiberi fidem in Judicio, et extra &c. In quo. rum &c. Datum Forolivii ex nostro Palario Episcopali die 10. Feb. 1710. Hieronymus Cicogninus Sec. &c.

In Christi Nomine Amen. Anno ab ipfius Nativitate 1659. Indict. 12. Se. dente Sanctiffimo D. N. D. Alexandro Divina Providentia Papa VII. die vero 24. Octobris.

Per Illufte., & eximius D. Joseph quondam D. Bartholomei Savorelli Not. Forol. uti Procur., et Mandatarius specialiter deputatus ab Illuftr. D. Joanne Gallo filio, et Harede, ut alseritur universali in effectu quondam D. Pauli Galli, et quondam D. Petri Mariæ Galli ejus Patrui Raven nat. ob mortem fecut. ut refertur D, Vincentii ejus Fratris &c. quietarunt &c. Per Illuftr. D. Fran. quondam D. Jacobi Moraține Nob. Forolivii uti heredem quondam D. Nicolai Can. Moratini Fratris fui prafentem pro fe &c. de fumma feutorum fep. tingentorum fexaginta unius fol. 84. pro scuto, & solid. undecim bon. moneta veteris &c.

Actum Forolivii &c. Prafentib. etc. Er Ego Stepbanus Carrarius Pub, Apo, Stolica Auttorisate Not. Gr. Es Ego Fran. Minelins &c.

In Christi Nomine Amen. Anno ab ipfius Nativnate 1644. ind. XII. Sedente Sanctiffimo D. N. D. Urbano Divina providentia Papa VIII. die vero 25. Menfis Januarii.

Cum fit quod Deo favente, ac mediante opera, et interpolitione Per Ill, et Ad. R. D. Peregrin Maserii Can. noftra Ven. Eccl. Cathedralis Forol, fuerit à nonnullis diebus citra contractum de contrahenda Pa. rentela inter Per Illust. D. Catharinam filiam legitimam, et natura, lem per Illuftr. D. Antonij quon-Iliustr. D. Lelij Taurelli Nob. Forolivii ex una, & per Illuitr. D. Fran. quondam D. Ja. cobi Moratini etiam Nob. Forol. ex altera parte, Deoque Opt. Maximo annuente conclusa & firmata per verba de prasenti, et pro Dotibus, et Dotium nomine ipsius d. Catharing d. Illuftr. D. Antonius ejus Genitor promiserit dare D. Moratino Sponso scuta bis mille solid, 84. bon. pro scuto quolibet, solvend. modis, et formis &c. cum illis bonis paraphrenalibus aliifq. eidem D. Catharina placitis &c.

Actum Forol. in Domo supradicti Per Illustr. D. Antonii Taurelli posita fuper Burgo Sclavoniz Sindicatus Turris Florenting, vel fi &c. juxta

luos confines &c. Przsentibus ibidem &c.

Et Ego And. Lugarinus Pub. Forolivii Not. de pramifit rog. extiti Eaque publicavi &c.

Et Ego Fran, Minellus Gt.

Nel nome di Dio, correndo l' anno di noitra falute 1657. nell' Ind. 10. Regnante Papa Alessandro 7. que. fto di 25. del Mefe d' Ottobre. Il Molto Illustre Sig. Fran. Moratini Nob. Forlivese sano per la Dio gratia di mente, ed intelletto, se ben infermo di Corpo ec.

Primieramente raccomanda l' Anima fua &c.

Suo Erede poi universale in tutti i fuoi Beni presenti, e futuri, dichiara, e vuol che sia il Sig. Giacomo Morasini suo Figlio Legisimo, e Naturale.

Fu fatto, e stipulato in Casa propria &c.

Prafentibus etc.

Rt io Giralamo Marcianefi Not. Pub. di Forli rog. &c.

Es Ego Fran. Minellus Pub. &c.

In Dei Nomine Amen . Anno 1695. Ind. 3, Sedente Sanctifimo D, N, D, Innocentio Divina Providentia Papa XII., die vero 22, Julij.

Il luftriffmus , et Reverendiffimus D. D. Joannes Rasponus Dei, et S. Sedis Apostolicz gratia Episcopus Forol. prefens per fe, et Succellores suos Episcoparus &c. sponte &c. omni &c. ad formam pacti de renovando content. in przcedenti Inveititura infrascriptz Domus &c. per modum renovationis &c. jure pacti in annis sexaginta proxime venturis, dedit, et innovando concessit Illustriffimo Doming Jacobo fil. quendam D. Fran. Maratini Nob. Forol, prafenti, et conducenti pro fe, ejusque Filiis legitimis, & paturalibus etc. Unam Domum muratam etc. de directo Dominio Episcopatus prædicti, posit. in Civitate Forolivii, in loco dicto Pozzo della Secchia etc. de qua-Domo 'alias invettiti' fuerunt quondam D. D. Bartholomzus, Hieronymus, Nicolaus, Valerianus, et Francilcus de Moratinis, Pater, et Patrui respective d d. D. Jacobi in solidum ctu.

Actum Forol, in Palatio Episcopali in Cameris folitæ Residentiæ ejusdem Illustrissim, et Reverendissimi D, Episcopi, ibidem presentibus etc.

Et ego Carolus Maugolinus 1, V. D. & Not. & Cancell, Epife. Forol, &c., Loco \* Signi d. Notarii &c.

Et Ego Fran, Minellus Pub. Apostolica Austoritate Not, quia subscri, pta omnia, ex Instrumento Investiturz, ut apparet in publicam, et authenticam formam penes Illustr. D. D. de Moratinis Nob. Forolivienies existente fideliter extrahero, et copiare feci, sasta legitima Collatione: in sidem hie me subscripsi, et publicavi rog. hac die 10. Januarii 1710.

#### Die 11. Martii 1710.

Universis, et ad quos spectat &c. Ego infrascriptus Rect. Parochialis S. Blassi Forolivien, Fidem facto, et attettor, in Libro Matrimoniotum dictæ Ecclesse invenisse, nec non sumpsisse a verbo ad verbum præsentem sidem.

Faccio fede io fortoferitto Rettore della Parrochia di S. Biagio di Forlì, dopo aver publicato il Matrimonio da. contraerfi tra P Illmo Sig. Giacome del quondam Sig, Francefce Moratini, e l'Illina Sig. Con. Maria Criftina. del Sig. Con. Bartolomeo Monfegnani; la prima Publicatione fu li 14. Febbrajo 1683., la seconda li 21. fetta. di Domenica, come fu la prima, e la terza fu li 24. festa di S. Mattia., e non essendos scoperto impedimento alcuno, avere celebrato il fuddetto . Matrimonio fotto il r. Marzo juxta. formam Conc. Tridentini, et Constitutiones, Testimonj Sig. Francesco Bovelazzi, ed il Sig. Tomafo San-

gili ec. In fede io D. Girolamo Namai Res. di S. Bia-

# Armsmentarium Historico-legale Ord. Equest. &Milit.

S. Biagio .... In quorum Fidem Ego Livius Portius S. Blafis Rec. qui-jupra manu propr.

In Dei Nomine Amen . Anno 1710. die 12 : Martis.

In mei ec. przsens etc. supradictus Nob. et ad. Rev. Livius Portius Rector qui supra sponte etc. omni etc. medio e jus Juramento tacto pectore more etc. recognovit prasentem : supradictam fi. dem fuisse ejus propria manu ferip . Actum'et 'tecognit. Forolivii in Architam, ac subscriptam, omniaque in ea contenta fuille, elle, ac fore vera afferuit etc. super quibus etc. omnia etc. Actum etc. Foroivii Domi dicte Parochialis Ecclesia S. Biasii juxta etc. Prafentibus Bartholomao Mattioli, et Josepho Mazzotti d. Civitatis Tellibus .

Es Ego Fran. Colombani Not. Pub. Fo. rol. in Arch. Rom. descripsus de prad. rog. fai, ac publ. &c.

Anno Domini 1710. die 10. menfis Jan.

Fidem facio Ego infrascriptus Parochus Cathedralis Civitatis Forol, me extraxille ex Lib. 10. pag. 8. Baptizatorum dic. Cathedralis sequentem notulam, videlicet - Valerianus Joannes filius Il. Instrifs. DD: Coningum Jacobi de Moratinis, & Maria de Comitibus Mon. fignani Uxoris ejus de Parochia San. di Matthai Baptizatus fuit die 28. Decembris 1693. Patrinus D. Ludo. vicus Felix de Phulfis. In quorum etc. Ego Anastasius Poggins Parochus qui .. Jugra feripfe .

In Dei Nomine Amen. Anno 1710. Indiffione 3. Sedente SS: D. N. D. Cle. mente Divina Providentia Papa XI. die vero 10. Januarii &c.

In mei etc. Teffiumque etc. prafens, et personaliter conititutus supradictus ad. Kew D. Anaitalius Foggius Pato. chus Eccicia Cathedralis Fotolivien fponte etc. omni etc. medio Juta mento tacto pectore more Sacciquita li etc. recognovir prefentem supradi. cham fidem tuille ejus propria manu subscriptam etc. omniaque, et singula in jupiacicta fide contenta, narrata, et expreila, vera fuille, et elle faffus eft etc. et ita etc. fuper quibus etc.

vio Apostolico juxta etc.

Ibidem' præfentibus

D. Fran. Montanario Nos. Pub. Forel. et D. Ignutio Tammi ejusdem Civi. tatis Testibus ad prafens vocatis &c. Et Ego Fran. Minelius Pub. Apoftoli ca Auftorstate Forelivij Notarius de prad. rog. fui, ideo in fidem bic me Subscripfi , & folito meo figno figna. vi rog. Ge.

Confervatori dell' Eccle fiaffica Libertà della Città de Forli .

Lla giusta richiesta fattasi dal Sig. Valeriano Moratini Nobile di questa Città della nostra Attestatione fopra l' Antichità , e Nobiltà della sua Famiglia, volendo noi prontamente corrispondere, e rendere al merito di Esso la Giustizia, che si deve, diciamo esser sempre stata da Secoli Iontanissimi sino al presente trà le Primarie, e Nobili di questa Patria, ed avere anticamente goduto tre Luoghi Originarii di Sen. nel nostro Consiglio Ecclesiastico, che è il supremo Grado, che constituisce la Nobiltà delle Famiglie con tutte le Cariche, e Dignità, Onori, Prerogative, che dispensa il Pubblico a foli Nobili , come presentemente go.

de due Luoghi in detto Confeglio, uno de' quali viene rifervato al Neb. Sig. Gio. Battitta Moratini, l' aitro alii Sig. Francesco, Valeriano, ed aitri Fratelli, e figli del già sig. Giacomo Moratini.

Trovati perciò nelle Memorie Antiche deila noitra Patria la medefima Famigha efser stata trà le Nobili . e Potenti ; onde fin dall' anno 1206. un Giovanni Moratini era con al tri Nobili Forlivesi tra Collegati con Guglielmo Durando Co, della Pro, vinera; dell' anno 1376. Un Carlo Moratini fu tra Capi Gibellini, che scacciati i Ghelfi fautori della Chiefa, e del Legato del Papa, diede il Dominio della Città a Sinibaldo Ordelaffi, e questa Famiglia ebbe fempre la Maggioranza di una delle due fazioni Ghelfa, e Gibellina, oltre dell'anno 1507, nel quale fecefi tra elle la Pace in quetta Città alla pre fenza di Papa Giulio II. di fan. me. nella quale fono nominati per Capi di una di dette fazioni Bartolomeo, Cecco, Tolomeo, e Gio, Andrea. Moratini .

Abbiamo ancora ne Registri della no fira Segretaria un Ragone Moratini, che negli 1491., e 92. fottenne il Grado di Anziano della Città per il Quartiere di S. Croce, e fi trovò più volte ne' Configli; Tolomeo Moratini del 1497., c 1498. foitenne la ttel. sa Dignità di Anziano della Città per il Quartiere di S. Biagio, nell' anno 1502., fu de' 40. Senatori, nell' anno 1504., ebbe lo ttello Grado di Anziano per detto Quartiere, e nell' anno 1508., retto alcritto al nuovo Confeglio formato di 108 Senatori Nobiti, intervenendo alle Convocationi di esso.

Ettore Moratini di lui Fratello negli anni 1500, e 1504, ebbe lo ftefso. luogo trà li 40. Senatori della Città, Girolamo figlio di detto Tolo. meo redò afermo trà li 108. Se. natori, l'anno 1511, nel luogo, che godeva il Padre, e nella Riforma di detto Confeg, feguita per ordine Pontificio l' anno 1512. retiò confermato nello itesso luogo . e fu di Magnitrato, ed intervenne a Confegli generali, e secreti. Gio. vanni Moratini Dot, di Legge nell'anno 1502 fu trà li dodici Anziani della Uttà per il quartiere di Schiavonia, e Capo del Confeglio, e nell' anno 1508, retto fcritto trà li 1 o 8. Senatori del nuovo Con-Bartolomeo Moratini di dell' anno 1500. lui Fratello ebbe luogo trà quaranta Senatori della Città, e nell' 1540, nell' Eicttione del nuovo Configlio abbe lo stesso potto tra li 108. Senatori Eletti .

Girolamo Moratini altro lor Fratello, l'anno isti, ottenne lo nessogrado di Senatore in luogo del Dot.

Gio. Suddetto .

Giulio Moratini figlio di Bartolomeo, tiovali ascritto l'anno 15 9, trà li 168. Senatori , e dell' anno 1520. fù di Magiltrato, ed intervenne, ed arrengò ne' Confegli, fin all' anno 1534 .

Giuliano fecondo Moratini l' anno 1525. fu ammefso trà li 108. Senatori, ed intervenne a Confegli Secreti , e Generali; e Bernardino , e Giulio Cefare di lui figli trovansi pure ascritti tra Senatori, quello l'anno 1550. furrogato in luogo del Padre, e questo l'anno 1558.

Guardo Moratini Figlio di Giovanni suddetto Dott. di Legge, fu eletto Senatore l'anno 1535., e tenne il luogo fino all'anno 1577., e fu più volte di Magistrato, e degli Anziani

## 492 Ampamentarium Historico-leggly Ord, Equest & Milit.

di Confeglio.

Giovan Moratini di lui figlio fu furrogato nel luogo Senatorio del Padre fuo defonto l'anno 1577, e fu dei Moderatori di Confeguo negli anni 1580, 85, 90, 97, e 1603, Anzia, no nigli anni 1580, 88, 90, 93, 96, 98, e 1640, e de' Confervatori negli anni 1589, 1602, e 1605.

anni 1509. 1003., e 1005.

Giuliano t.120 Moratini fu furrogato nell' inteffo luogo del fudd.tto Gio. Defonto l'anno 1607., el'anno 1611. e 1617., fu de Moderatori di Confeglio, 1612. de Confervatori, e 1612. Prefidente all' Annona 1614., e 18. degli Anziani di Confeglio.

Giusio Moratuni l'anno 1622, succella, nel luogo Senatorio del sopradetro Giuliano desonto, e lo tente fino all'anno 1636,, e su più vo te, de' Conservatori , e de' Moderatori di Conseglio,

E del Kamo d'I Nob. Sig. Valeríano Instante abbiamo da agnehe memo rie, che Gio. Moratini Avo dell'Artavo del fuddetto Sig. Valeriano, l'anno 1430, cbbe l'onore di eslere elemo dalla Città per Ambasciatore a Papa Martino V, per renderli obedienza a nome della medesima.

Ranneto (uo Fratello Dott, di Legge, l'anno 1431, ebbe lo stesso onore. Il Co. Baldassare Moratini di lui figlio l'anno 1504, su parmente eletto Ambasciatore a Giulio II., e l'anno stesso per stabilire un nuovo Consiglio di 108. Senatori, il suddetto Co. Baldassare , assembre con il sopraccennato Cecco Moratini suo fratello Cugino, ed altri Nobili elesseo li suddetti 108. Senatori, tra quali essi vi restarono assembre, tra quali essi vi restarono assembre, tra quali

Cecco Moratini figlio del foptamento. vato Giovanni, negli anni 1496., e 99. fu tra li dodici Anziani della. Città per il Quartiere di S. Croce, e nell'anno 1300, tra li 40. Senzzoti, ed intervenne a Confegli Generali.

Gio, filippo figlio del fuddetto Cecco, che fu fratello cugino dell' Attavo del fuddetto Sig. Valeria o, nel jutiabilmento del Confeglio fatto l'anno 1500, tento aggregato (fa li 108. Senatoti , e nen' accennata il 108. Senatoti , e nen' accennata il informadil'anno 1513. fù confermato nel lo fitaso luogo, e vi continvò fino all'anno 1550, ed in quetto ten po fu puì voite de' Confervatori di Magnitiato, e degl' Anziani, ed intervenne, ed arrengò ne' Confegli Segtett e Generali.

Il Cavaliere Giulio Moratini Pronipote del fudditto Rainiero, obbe il luo, go Senatorio, e lo tenne fino all' anno 1380., e l'anno 1559, fu potto fià Capi graduati, e fu più volte de' Sig. Moderatori, Prefidinie dell' Annona, e Capo de' Sig. Confervatori, e specialmente l'an, no 1571,, ed intervenne, ed arjengò ne Confegli Segreti, e Genetali

Gio. Moratini Zio dell' Avo del Sig. Valeriano intiante fu furiogato l' anno 1580, nel luogo Senatorio y accato per la Morte del fuddetto Cavaliere Giulio Moratini.

Francesco Murarini Avos del Sig. Valeriano instante, su fià li 108, Se. natori della Cirtà, e su più volte di Magistrato, e specialmente nell' anno 1656, ed intervenne a Consegli secreti, e generali.

Giacomo Moratini. Padre del Sig. Va. leriano fuddetto fà furrogato l' anno 1691, nel luogo Senatorio del Padre, e fà più volte de' Confervatori, e specialmente negl' anni 1696, e 1700, ed intervenne a confegli Segreti, e Generali, fin l'antropa, nin cui mori.
Per la di lui Morte viene rifervato

11

il luogo Senatorio a di lui Figli minori, tino che giungeranno all' età stabilita dalle Leggi; e tra esti vi è il tuddetto Sig Vateriano nato da effo, e dalla Signora Contessa Maria. Chrittina figlia del già Sig. Conte Bartolomeo Monfignani Nobile di questa Patria, ora in età d' anni diecisette di aspettativa grande per i fuoi ottimi cottumi, e fingolar talento, aggiungendosi ancora, che questa Famiglia 'li è fempre trattata, come presentemente si tratta, con molto fplendore, e luttro, per ellere tra le ricche , e più qualificate di quefla Città, e per effer quanto fi è detto di sopra la pura verità, e publico, e notorio, abbiamo fatta la presente Attestatione figillata col noitro Sigillo, è fottoscritta dal noftro Segretario &c.

Dat. in Forli li 29. Gennajo 1710.

Bx Antiqua Chronica M. S. ad pag. 91. Il che fatto si partirono, ed andarono in Configlio, ed elefsero li 16. huomeni per il quartiero di S. Mercuria. le, M. Pietro Garaotti, M. Tomaso Talenti Medico, Francesco Aspini, Pier Fran. Albicini; Per S. Valeriano M. Pietro Antonio Padovani Medico, M. Antonio Chellini, Sier Pietro Antonio Bedollini, Cecco Moratini; Per S. Pietro Mag. Gio. di Mar. colino Monfignani, Simone Ago. ftini, fer Bartolomeo dalle Celle, fer Gio. Sasso; Per S. Biagio, il Co Baldassar Moratini &c. a qua li fu data ampla facoltà di eleggere li 108. Uomini del Configlio, e li 272. sopranumerarij del Popolo &c. Adi 10. Il Legato fece adunare il Con. feglio, ed elessero questi quattro,

che andassero a Picdi del Papa a

portare li nostri Capitoli, che fu-

rono, il Co. Baldassar Moratini, M. Gio. Antonio Bizij, M. Beranatdino Xelio, e ser Gio. Sasso &c. e surono li 108, da importare, per S. Mercuriale, Pier Francesco Albicini, per S. Valeriano, Cecco Mercuriale, per S. Pietro M. Gio. di Marcolisso, per S. Biagio, il Co. Baldassar Moratini, for Giacomo Moratini, Tolomeo Moratini, omissa aliis &c.

dasar Moratino, M. Gio. Antonio Biccio. D. M. Bernardino X. Actio d., e fer Gio. Sassi Ambasciatori eletti al Papa per il Concilio nottro a portatti i Capitoli, il secondo giorno dopo la fua arrivata, essendo la Santità sua nel suo Giardino, il secchiamare, e li sece giate accoglienze & con poi fecero l'Oratione, e gli presentarono i Capitoli. li quali letti, ordinò sua Santità a suo Segierarii, che presto li spedissero d. Chronicae. 126.

1504. 2. Octobris Mag. et Generofus
Vir, et Eques Auratus D. D. Co.
Baldaffar quondam D. Rainierii de.
Moratinis de Forolivio, et ad præfens
Caput Dominorum Confervatorum.
Civitatis Forolivii.

Ego Jo. Midullinus Nos, Rog. &c.
1430. Adi 3. Aprile - Pattirono gli
Ambafciatori dettinati della Comu,
nità per render Ubbidienza a S. S.
e futono M. Pietro Panfecchi , &c.
fer Gio, di fer Lodovico Moratini, i
quali Ambafciatori ritornarono alli
18. di Maggio &c.

Ex primo Conciliorum libro existen. in pub. Secreteria Civit. Forol. incipien. ab anno 1491. reperiuntur infiascrip. notulæ, videlicet.

1493. Ceccus Moratinus Antianus de 12. Sequuntar fimiliter alsa confim. not. à. d. an. 1493. n/q. ad. an. 1693.

#### INSTROMENTO DELLA PACE

In Chritti Nomine Amen. Anno ab ejuídem Nativitate 1506, Indictione Nona tempore Pontificatus Sanchif, firm in Christo Patris et D. N. D. Julij divina Providentia Papp II. die vero 14. Mensis Octobris.

Aborans Civitas Forolivii dissen fionum Civilium morbo usque adeo ut personarum infrascriptarum Familia in fe invicem irrupissent, expulissent, occidiffent &c. Et ob eam causam Civitatem ipsam in duas Sectas, et factiones divisifent, quarum alterius Caput effet pro una D. Tibertus et Socii, pro alia vero Bartholomzus et Socij &c. cum sepius ac pluribus modis Civitas, & partes ipfie admonitz efsent a przf. Illuttriffimo Domino nostro ejusdem Civitatis D. &c. Considerantes d. partes pradicti Sanctiffimi D. Nottri falubres, ac paternas monitiones &c. habitis de eadem re multis tractatibus; tandem

Contituti coram Illustrifimo D. M., Mag. Dominus Tibertus Brandolinus pro se ejusque Fratre, et Filis suis, D. Ant. Baldracanus o. missis &c. omnes de per se, et quilibet corum ex una parte &c.

Zeccus quondam fer Joannis, Bartho, lomzus quondam Guardi, Ptolomeus, quondam Nanis, Joannes Andreas quondam Ragonis omnes de Moratinis prefentes per fe &c. et vice omnium eorum, & cujuslibet eorum Fratrum, Filiorum, Nipotum et omnium de eorum agnatione &c. Bertus quondam Jacobi fer Berti etc, omiffis etc. de omnibus, et fingulis eorum inimicitiis, Rixis, contumeliis etc. fecerunt fibi invicem Pacem finem, Remiffionem etc. Actum in Civitate Forolivii in Camera Nimpharum in Palatio Magno,

Presentibus ibidem Magnis, D. D. Conservatoribus Ecclesiaticz Libertatis Civitatis Forolivii etc.

Et Ego Nannes quondam Vexij Portii de Forolivio pub. Imp. Auct. Not. ac Judex ordinarius przdictis omnibus, et fingulis ut pramittitur, interfui, et prafens fui, eaque rog. feribere fideliter feripfi, et pub. etc. Et Ego Fran, Minellus Pub. Apostolica Auct. Forol. Not. et ad przsens Ar. chivifta ejufdem Civitatis, quia vera. omnia, ex Inftrumento reperto inrogitib. d. quondam D. Nannis Portii Not. Forol, pixdefuncti in Archivio dietz Civitatis confervat, fideleter extrahere, et copiare feci facta legitima collatione. In fidem hic me tubscripsi, et publicavi 10g. hoc die 10. Januarii 1710.

#### BREVE DI GIULIO II.

Ulius Papa II. ad futuram rei memoriam, Regis Pacifici Redemptoris nottri licet imparibus vicegerentes in Terris, in nullo magis videmur ejus actiones imitari, quam ubi Pacem, et concordiam inter fideles prafertim inter nottros, et S. R. E. peculiares filios componere, et seminare studemus, ob quam causam comoditatum nostrarum imemores perfonaliter Civitates Ecclefie diffidentes pro illarum quiete visitare de. crevimus; cumque auctore bonorum operum adiuvante, discordias Civitatum Nottrarum, per quas oravimus, composuerimus, de dilecta nottra Civitatis Forolivien, quam ad primavam et fubicctionem imediatam S. Romanz Ecclesiz, et nottri Pontificatus principio redegimus flatu foiliciti, inter distidentes illius Cives, et familias pacem ficri curavimus quam in noftra presentia flipulandum, et solemnizandum de novo

cum

sum capitulis , & Instrumento , & conventionibus, promissionibus, & pactis inter dictos filios Bartholome um Moratinum , cum fequacibus , & adharentibus fuis ex una, & Tiber. tum Brandolinum ex altera cum aliis fuis fociis adharentibus, & sequaci. bus . quorum nomina hic habentur pro expressis, prout apparet Inttrumento confesto manu Nannis Portii Not. Publici de Forolivio , & Secretarii nottri subscripto pro expecsis, & in prafenti nontro Brevi inultis haben tes, approbantes, & confirmantes ex certa noitra fcientia, ac supplentes omnes defectus, fi qui intervenerunt, in eisdem ratum, gratum , & firmum habentes, ejque robur Apostolica fir. mitatis adjicientes. & illa perpetuo fervari przeipimus fub pænis &c. & o. miffis alije in dicto Brewi contentie.

Datum Forolivii Iub annulo Piscatoris die 16. Octobris 1506. Pontificatus

noftri anno tertio.

Be Ego Fran. Minellus pub. Apostolica Austoritate Forolivis Nos., & ad prosent Archivossa eyuldem Civi. satis, quia supradistum Brewe repertum in Rog. quondam D. Nannis Porsis Nos. Forol. pradefuntti in Archivio dist. Civicatis conservas: fideliter exgravere, & copiare fecti fatta legisima collatione, in sidem bic me subscripsis, pub. rog. die 10. Januarii 1710.

## QUARTO MATERNO

Prove della Discendenza del Quarto Monsignani.

In Christi Nomine Amen. Anno ab ip, fius Nativitate 1476. Indict. 9. Tempore Sanchissimi in Christo Patris, & D. N. D. Sixti Divina Providentia. Papa IV. die vero 3. mensis Julii.

Clarina Uxor quondam Men JA gnif. Nicolai quondam Magnif. Inomz à Planellis de Forolivio Vidua, & D. Lucia Uxor Bartholomai alias dic, el Prete quondam Telini de Colinis de Forolivio cum. confensu dichi Bartholomzi sui Mariti przfentis , & confentientis &c. & fil g quondam Melini quondam Sancus de Roveus de Forolivio presentes, salvo jure Monasterii, & Abb. S. Mercurialis de Forolivio Ordinis Vallombrofa prafentes per fe, & fogs haredes dederunt, vendiderunt, & tradidesunt loanni quendam Marcolini de Monfignano de Forolivio habitatori Contrata S. Crucis prafenti, & pro fe, & fuis haredibus flipulanti, recipienti & ementi, unam Domum cum apotheca, que fuerunt due Domus polit. &c.

Actum Forolivii &c. Prasentibus &c. Ego Fhilippus filius quondam Maxis do Aftis de Forol. Gc.

Er Ego Fran. Minellus &c.

In Libro Conciliorum primo incipen, ab anno 1491. exitten, in pub. Com, munitatis Secretaria seperiuntur inter coteras Antianorum electiones, et Concilia D. D. Antianorum feripta, & rogata per Thomam Palmeggianum olim-Not., & Cancel. Communitatis hze infraferip, videlicet.

Nomina Antianorum de quadraginta noviter electorum.

Pro Quarterio S. Petri.
Joannes de Monfignano - omilia &c.
14. Novembris 1499

Convocato Concilio Magnificorum Dominorum Antianorum, in quo interfuerunt, infraferipti Magnif. D. Antiani videlicet - omifis &c.

Magific, Joan. de Monsignane Antianus Q q q 2

## 496 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

Et Ego Thomas Palmeggianus Notar.

Et quoniam Ego Horatius Marcianessus Not. Pub. Forol., & Secr. Illustris. Communitatis dec. Civit. sideliter extraxi supradicta ex libris existentibus in hac Secretaria, licet aliena manu, mihi tamen sida, ideo in sidem hic me subscripsi, & meo soluto signo signavi, ac corroboravi cum Sigillo publ. legalitatis dic. Communitatis.

In Christi Nomine Amen. Anno ab - ejufdem Nativitate 1 5 1 4. dictione 2. tempore Pontificatus San-Stiffimi in Chritto Patris, & D. N. D. Leonis Divina Providentia Pape X. die vero 4. Menfis Aprilis, circa horam fextam decimam . Vacante. Altaris SS. Jacobi, & Christophori fiti in Ecclesia Cathedralis S. Crucis de Porolivio Rectore, propter mortemis D. Hieronymi Saccarelli &c. fpectat, & pettinet, spectareque, & pertine re dignofcitur ad Spettabiles Viros Illustrifs Pesrum Franciscum , Mar. colinum, & Hieronymum Fratres ad innicam, & Filios, & Haredes Ma. grifici Jeannis Marcolini de Mon. 7. fignano Cives Forolivienfes Vigote, et virtute juris patropatus &c. Idcirco conffituti personaliter in pre. gentia mei Not. & coram Rev. in Christo Patre, & D. Petro Antonio Rospino Can. Forolivien. nec non-Rmi in Chrifto Patris , & D. D. Petri Griphi de Pilis, Dei & Apoltolicz Sedis gratia Episcopi Forolivien. in. Spirisualibus, & temporalibus Vicarto generali , dic. Magnif. Petrus Fran. & Hieronymus de Monfignanis - Patroni przd. per se, & fuos Heredes, & nomine, & vice dichi Marcolini corum fratris, pro quo Marcolino .ipfi de rato &c. promiserunt tacere, & curare &c. quod iple Marcolinus ratificabit, & approbabit prafentem Nominationem confici &c. de moribus, & honelate ingenui & prudentis Adolefcentis difti Alexandri filii ipfius Mag. Petri Fran, Clerici Forolivien. &c. et ipfium D. Alexandrum ibid, prafentem, & humiliter acceptantem in Rectorem, & Gubernatorem dicti Altaris bonorum, jurium, & pertinentiarum ejusdem elegerunt &c.

Acta fuerunt przdicta omnia, & fingula in dicta Ecclefia Cathedrali S. Crucis de Forolivio &c. Przfenti,

bus ibidem &c.

Et Ego Jacobus Maria quondam Fran, de Afpinis Civis Forol, pub. Imperiali Auctoritate Not. & Judex Ordin predictis omnibus, & fingu, lis prafens fui, eaque omnia rogatus feribere, feripfi, & publicavi

Et Ego Franciscus Minellus Publicus Apoltolica Auctoritate Forolivii Nos, quia supradicta omnia ex Instrumen, to ut apparet in publicam, & authenticam formam in Carta hedina penes illustrissimos D. D. de Monsingnanis Nob. Forolivien. existen. fadeliter extrahere, & copiare seci, facta legitima Collatione. In fidem hie me subscripsi, & publicavi rog, hac die io. Januarii 1710.

In Christi Nomine Amen. Anno ab ejustem Nativitate Millessmo quintodecimo Indest. 3, tempore Pontificatus Sanchssimi in Christo Patris, D. D. Leonis Divina Providentia Pape X. Die vero decima nona Menss Octobris.

Magnifica D.D. Camilla quondam Simonis de Florenis de Forolivio, et olim Uxor quendam Clar. Artium, et Med. Doctoris D. Magnif. Bartholomei lomzi de Lombardinis de Forolivio. et nunc uxor Magnif, et Genero. fi Vice Comitis quondam Magnif. & strenui Equitis Domini Sigifmundi de Brandolinis de Bagnaca. vallo &c, dedit , ceffit Petro Fran. quondam Magnif. Joannis Marcolini de Monfignano de Forolivio prefenti &c. omnia & singula Jura, actiones &c. que, & quas ipla D. Camilla quaque, & qualitercumque habet, vel habebat, vel habere poteit &c. in bonis, & Hereditate przfenti ol. Clarifs. Artium, & Med. Doctoris d, Ilimi Bartholomai Lombardini de Forolivio ol. Mariti iplius Dominz Camilla &c.

Actum Bagnacavalli &c.

Przfentibas &c.

Et Ego Gaspar ol. prudentis Viri Bartholomzi de Abiofiis Givis Bagna. cavalli Pub, Imperiali auctoritate Not, & Jud. Ordin. prædictis omnibus, & fingulis presens fui, roga tus feribere feripfi, - rog. publicavi, & in hane pub. formam redegi . In quorum Fidem & Teitimonium me subscrips, fignumque mei Ta. bellionatus appolus confuetum &c.

Et Ego Fran. Minellus Pub. Apoito. lica auctoritate Porolivii Not. quia supradicta omnia ex Instrumento apparent in publicam, & Authenticam formam, penes Illustriffimos D. D. de Monsignanis Nob. Forolivien, exiften. fideliter extrahere, & copiare feci facta legitima Collatione. dem hie me fubscerpfi, & publicavi rog. hac die 10. Jannuarii 1710.

In Christi Nomine Amen . Anno ab ipfius Nativitate 1540, Indictione 13. Tempore Pontificatus Sanctifimi in Chritto Patris & D. N. D. Pauri di, vina Providentia Papz III. Die ve. to quarta mensis Septembris nocte

fequenti pulsata hora secunda septem luminibus accensis, ita quod infrascriptus Tettator clare cognitus fuit a me Not. & Tenibus Infrascriptis.

Spectabilis Vir Hieronymus quondam. Illustr. Joannis de Monfignanis Civis; Forolivien, przfens, fanus Dei gratia &c. per prafens nuncupatiuum Teltamentum fine fcriptis in hunc qui sequitur modum, & formam facere procuravit, & fecit, videlicet. In primis namque animam fu. am Omnipotenti Deo &c. Reliduum d. Posseffionis &c. reliquit R. D. Alexandro Evangelittz, Sebattiano, & Joanni Frattibus invicem, & Filis quodam Petri Francisci de Monsignanis . & Bartholomao fine quendam Marcolini de Monfignanis zquis portionib. &c. Actum Forol, in Dom, dicti Tefta-

toris &c. ut fupra.

Przfentibus &c.

Et Ego Bonamentes quondam alterius Bonamentis de Torelhs de Forolivio Publicus Imperiali Auctoritate Not.

Et Ego Fran. Minellus Pub. Apostolica auctoritate Forol. Not. quia fupradicta omnia ex Tettamento, ut apparet in publicam, & authenticam formam , penes illustriffimos D. D. de Monfignanis Nob. Forolivien. exilten.-filejuer extrahere, & copiare feci, facta legitima collatione &c. in fidem &c.

In felu Christi Nomine Amen . Anno ab iplius Nativitate 1543. Ind. prima, Tempore Pontificatus D. N. D. Pauli Divina Providentia Papec Tertij, die vero duodecima mentis Januarij .

Honefta, & difereta Juvenis D. Cleopatra

# Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

patra filia quondam providi Viri Baldailaris de Romagnois de Cefena, & Uxor Nob. Joannis Bartholomai quondam fpellab. Viri Marcolini de Monfignanis Civis Forolivien, pralen. fana mente &c: fuum uitimum nuncupativum Teitamentum, quod fine. scriptis dicitur, feu ipfius ultimam voluntatem facere procuravit, fecit, condidit, et ordinavit in hunc qui sequitur modum, et formam, videli, cet &c.

In omnibus autem suis bonis mobilibus, et immobilibus, Juribus, et a-Rionibus, tam przfentibus, quam futuris, fibi haredem universalem in. fituit, nominavit, fecit, & effe vo. luit discretum Joannem Bartholomaum quendam Marcolini de Monsignanis ejus dilectum Maritum pleno jure &c.

Actum in Civitate Forolivii in Domo Bartholomzi de Monfignanis &c. Przientibus &c.

Ego Georgius quondam Metrii de Paxis Civis Forolivien. Pub. &c.

Et Ego Fran. Minellus Pub. Apostolica auctoritate Forolivii Not. quia fu. pradicta omnia ex Testamento, ut ap. paret in publicam, & authenticam. formam, penes Illustrifs. D. D. de Monfignanis Nob. Forolivien. exitten. &c.

In Christi Nomine Amen. Anno ab ei justem Nativitate 1575. Indictione 3. tempore Pontificatus Sanstiffimi in-Christo Patris , & D. N. D. Gregorii Divina providentia Papz XIII., die vero 2. mensis Septembris.

D. Silvius quondam Vincentii de Rauvleis, & una cum co, & ejus precib. & mandatis D. Antonius Maria quondam Magnif. Baldassaris de dictis Rauvleis, & D. Augustinus quondam

ser Joannis Petri de Arrigonis, om. nes Cives, & habitatores Ravenna prafentes per fe, & corum Haredes et Succellores &c. dederunt , vendi. derunt, et tradiderunt, et quilibet eorum dedit , vendidit , et tradidit Magnif. D. Bartholomao quondam D. Marcolini de Monfignanis Civi Forolivien, licet absenti, et Magnif. D. Hieronymo ejuidem D. Bartholomzi fino & Procuratori &c.

Actum in Civitate Ravenne &c.

Præsentibus &c.

Et Ego Petrus Beltraminus Not. Ra. venna de premiffis rog. fcripfi &c. Er Ego Fran, Minellus Pub. Apoltolica Auctoritate Fotol. Not. quia supradicta omnia ex Instrumento, ut apparet

in publicam, & authenticam formam in carra hadina penes Illuftrifs. D. D. de Monfignanis Nob. Forolivien, exiften, fideliter extrahere, & copiare. feci, facta legitima collatione &c.

quod inter Illaftrifs. Fabritium, & Capitaneum Alexandrum Fratres ; 6 Filios quondam Barsbolomas de Monfignanis Nobiles Forolivienfes ex una, & Illuttrifs. D. Elifabetham filiam quondam D. Pauli de iifdem Monsi, gnanis, & D. Euphemiam ejus Ma-

In Christi Nomine Amen . Cum fit

trem Tutricem, et pro tempore Curatricem ex altera partibus, diu verfa fuerit lis coram diversis Judicibus &c. omiffis &c.

Hinc est propterea quod anno ab ejusdem D. N. Nat. 1604. Indictione 2. die 12. mentis Augusti fedente Sancuffimo in Christo Patre, et D. N. D. Clemente Divina providentia Papa VIII. anno 13. sui Pontificatus dict. Illustrifs. D. Capitaneus diet, Alexander de Manfignanis &c. ex una, et Illustrifs. , et Excel. D. Marcus Auto-

tonius Afpinus medicus philicus Forolivien, uti principalis Procur. D. D. Domina Elifabetha, et D. Euphemia etc. ad infraferiptam, in suprascriptis litib. devenerunt, et deveniunt tranfactionem etc.

Acta fuere pramissa in Civitate Foroli-

Ibidem prasentibus etc.

Et Ego Antonius Saffus Not. Foroliv. de predictis licet aliena manu etc. rog. fui, scripfi, et publicavi etc.

Et Ego Fian. Minellos Pub. Apoflolica Auctoritate Forolivien. Not. quiafupradicta omnia ex Infirumento, ut apparet in publicam, et authenticam formam p.nes Illufinis. D. D. de-Monfignanis Nob. Forol. exitten, etc

In Christi Nomine Amen. Anno abip fius Nativitate "1621. Indictione 4. Tempore Pontificatus Sanchillim D. N. D. Gregorii divina providentia. Papz XV. die vero 3. mensis Marsii.

Coram Illustrifs., et multum Excel. D. Bernardino Albicino J. U. D. Cive, et dignissimo Prztore Civitatis Forohvii, pro Tribunali sedente in infrascripto loco etc. Constituta persona. liter D. Gentilis de Pantolis Uxor Francisci fin Livu de Dulcinis etc. vendiderunt, dederunt, et tradidezunt, et corum quiibet etc., et principaliter, ac in folidum vendidit etc. dedit, et tradidit Illuftrife. D. Capi. sanco Alexandro Monfignano olim D. Barcolomas filso Nob. Forolivien. prefenti, et ementi pro fe, et nomine etc. Illustrifs. D. Fabritii Monfignani illius Germani fratris absent, me Not, e.c. pro eo ejusque harede stipulante etc. Tornaturas viginti duas Tersz arat. laborat. cum Capaño desuper conttructo, et aliis fuis juribus erc. fitas, ac politas in Territorio Cafe Muratz etc. Actum Forol, etc.

Et Ego Dominicus Mussonus Not. pub. Forolivien, etc.

Prafentibus etc.

Et Ego Fran, Minellus pub. Apoflolica Auctoritate Forolivii Not, quia jupradicia omnia ex Initrumento ut ap, paret in publicam, et authenticam formam, penes Jllutrifs. DD: de Monfignanis etc.

In Christi Nomine Amen. Anno ab ipsius Nativirate 165 t. Ind. 4. Sedente Sanchissmo D. N. D. Innocentio divina Providentia Papa X. die vero 8. mensis Julii.

Admodum Rev. fer Jacobus Franciscus Via Piacentinus ad prafens Rect. Venerandi Collegii Societatis Jesu Civitatis Forolivii , et Comindatarius Monatterii, et Conventus S. Joannis Baptifte in F-liceto dictz Civitatis Forolivu prafens per fe, et fuos in dicto Collegio successores jure pacti in annis sexaginta videlicet LX. proxime advenien, dedit, et innovando concessit Per Jiluftri D. Cap. Barsholomao filio, et harede una cum infrascripto D. Hieronymo ejus Fratre quondam fer Per illuftrif. D. Capitanei Alexandri Monfignani Nob, Forol., et etiam olim Per illuttrif. D. Fabritii Monfignani eorum Patrui przsenti, et conducenti pro se, et nomine Per illustrif. D. Hieronymi Monfignani ejus Frattis Germani, et coheredis dd: qq: DD: Capitanei Alexandri, et Fabritii eorum Patris. et Patrui respective etc. Unam petiam Terre arat. tornatur. quatuor etc.

Actum Forolivii etc. Et quoniam Ego Andreas Lugarinus

Pub. Apostolica Auct. Not Et Ego Fran. Minellus Pub. Apostolica AuctoAuctoritate Porolivii Not, quia supradicta omnia ex Instrumento, ut apparet in publicam, & authenticam formam penes Illustr. DD: de Moratinis Nob. Porol. existen, fideliter &c.

In Christi Nomine Amen. Anno ab ipflus Nativitate 1662, Indictione 15, Sedente Sanctissmo D. N. Alexandro VII. Ponusice Maximo, die vero 24, menss Martii.

Illustrifs. D. Petrus Arcanus Nob. Cefena J. U. D. Illustrifs. , ac Rev. DD. Luce Torreggiani Archiep, Ravenaten. Ecclesia Vicegerens præfens vice, ac nomine dict. Illustrits. D. ac Rev. Archiepiscopi , & cjus in dicta Ecclesia Archiepiscopali Successor. &c. dedit, locavit &c. ad jure livelli in. viginti novem futuris annis ad renovandum conceffit &c. Per Illaftribus DD: Cap Barthelemao , & Hierony. mo Frafribus ad invicem , & filis quondam per Illustris D. Cap. Ale, xandri de Monfignanis Nob. Forol. &c. Unam petiam Terre arat, duar, tornat. posit. in Curre Casa Muratæ juxta fines antiquos &c. Actum Cefenz &c.

Ego Fabritius quondam D. Jo. de Fabenis Civis Cefenas Not, &c. Et Ego Fran Minellus Pub, Apostolica

Et Ego Fran. Minellus Pub. Apoflolica Auctoritate Forol, Not, quia fupradicta omna ex Inftrumento Invefitura, ut apparet in publicam, & authenticam formam penes Illutrifs. DD: de Moratinis Nob, Forol, &c.

## Anno 1710. die 10. Januarij.

Pidem facio, & verbo veritatis atteftor Ego subscriptus Capellanus major Ecclesia Cathedralis Forolivis me reperiise in Libro tettio Mattimonio rum ejusdem Ecclesia ad pag. 26, infrascriptam norulam tenoris sequentis,

## Adi 13. Gingno 1643.

Faccio fede io Felice Leonardi Cappellano maggiore del Duomo di For lì di
avere pubblicato &c. il Matrimonio da
contraerli fià il Sig Cap. Barrolomeo
Figlio del quondam Sig Cap. Aleffandro Monfiguani, della Parrocchia.
di S. Biagio, e la Sig. Margbarita.
figlia dell' Illuftrift. Sig. Co. Giofeffo
Albicini della Parrocchia del Duomo,
avuto prima il mutuo confenfo; e.
non fi effendo feoperto alcun legitino impedimento, avere legitimamente celebrato il Matrimonio fra li fuddetti &c.

In quorum fidem &c.
Ego Anaftafius Poggius &c.

In Dei Nomine Amen . Anno 2710.
Indictione 3. Sedente Sanctissimo D.
N. D. Clemente Divina Providentia,
Papa XI., die vero 16. Jan.

In mei &c. Testiumque &c. presens, & personalitet constitutus supradictus admodum Revered. D. Anastasius Poggius Parochus Ecclesie Cathedraiis Forolivien. sponte &c. omni &c. medio ejus Juramento, tacto pectore more Sacerdotali &c. reco. gnovit presentem supradictam Fidem fuille ejus propria manu sub seriptam &c.

Actum, & recognit.. Forolivii &c. Presentibus &c. Et Ego Frani Minellus &c.

## Anno Domini 1710. die 15. Jan.

Attestor Ego infrascriptus Parochus Cathedralis Forolivien me extraxisle ex libro 8. pag. 79. Baptismi dica Cathedralis thedralis fequentem Notulam, prout

Maria Criftina figlia dell' Illufrissimo Sr. Co. Barcolomeo Monfignaus, e Sig. Co. Margarita Albierni sua Moglie della Parrochia di S. Biagio, fu Battezzata adi 6. Febbrajo 1662. Comarç Caterina Mojducci. In quorem sidem &c.

Ego Anastafius Poggius Par. qui supra

In Dei Nomine Amen. Anno 17 to Ind. 3, fedente SS. D. N. D. Cle. mente Diyina Providentia Papa XI.

die vero 10. Januarii.

In mei &c. Teitumque &c. prefins, & personaliter constitutus suprasticus admodum Rev. D. Anastasius Pog gius Parochus Cathedralis Ecclesia Forol. sponte &c. omni &c. medio ejus Juramento &c. tacto pectore M. S. recognovit prasen, supradic. arte, testat, suisse ejus propria manu sub feriptum &c.

Actum Forol. &c. Prefentibus &c. Ei Fgo Fran. Minellus Ge.

Il Battramo poi del Pretendente infer. to nel fine delle Scritture del Quarto Paterno, lo prova nato dalla fopraferittà Sig. Maria Monfignani:

Canfervasori della Libertà Ecclefiastica

Dovendo Noi all' onorata instanza sattassi per parte del Nob. Valeriano Morgatini, astostare l' Antichità, e. No bista della Famiglia de' Sig. Co. Mon, signavi, e trovandosi il nostro Archini per publiche sopra l' anno 1400, e di questo trovandosene anco pochissime, non possumo se non dopo tal tempo attestarla cogli autentici de' Publici Registri esstenti in de Segr. i qua re la compania del segr. Il compania de

li principiano folamente l'año 1491. E perciò à chiunque perveniranno queite noire, facciamo piena, ed indubisata Fede, come la suddetta Famiglia de Sig. Co. Monsegnam è sempre fiata, ed è presentemente trà le prime e Nobili Famiglie di quetta Città, avendo sempre tenuto potro riguardevole, e goduto fin dali' Erettione del nostro Confeglio il luogo Originario ditfo che è il fupremo grado, che conuttuifce la Nobiltà delle Cafate, oltre lo iplendore rifultato alla med. da molti Soggetti riguardevoli nell' Armi, e nelle Lettere , ed in quelti un Marcolino figlio di Bartolomeo Monfiguant che nel fecolo passato fu lo Iplendore della Corte Romana, ove ebbe potto di Frelato di Signatu. ra di Confulta, di Comissario Gene. sale sopia l'annona, e fu Prelato Domenico di Sitto V. e Gregorio XIV. e Configliere di tutto lo stato Eccl. ed cbbe altri riguardevoli impieghia ed un Alessandro che fu Dottore di Legge, Can.di Forli, e Vicario Gen. e Coad, di B ruardo de Medici Vefc. di Fori circa l' anno 1518, e nelle-Armi, un' Alessandro Monfegnani, il quale nel Secolo passato, fu Condottiere di Uomini d' Armi per S. Chiefa, ed il Co. Bartolomeo di Lui Figlio ultimamente Defonto, il quale fotto Urbano VIII. fu pure Conduttiere di Uomini d' Armi per S. Chiefa. Fu dunque questa Famiglia riconosciuta per Nobile l'anno 1504. quando ritornata quelta Città fotto il Do. minio di S. Chiefa, fu assieme con le altre Famiglie Nobili aggregata al fud. Confegiio grande, che vi fi erresse d' Ofdine Pontificio, nel quale dal detto tempo fin al prefente à sempre interrottamente goduti li primi gradi, ed onori, che si dan, no a foli Nobili, poscia che GioGiovanni Monfignani anche prima dell' · Erettione di d. Confeglio ebbe luogo nel Confeglio di Madama Cat. terina Sforza Sig. di Forlì, e fu eletto degli Antiani della Città per il quartiere di S. Pietro negli anni 1402. e 99. come appare per rogo di Tomafo Palmeggiani Seg. della. Comunità di tal tempo. Dopo poi la Devotione della Città alla S. Sede Apottolica, che fu l' anno 1504. ordinata dal Legato Pontificio l'erettione del detto Configlio grande di cento, e otto persone Nobi. li, e fatta perciò elettione di sedici Gentiluomini primarii della Città, i quali dovessero eleggere secondo la loro prudenza cento, e otto Gentiluomini della Città de' più de, gni per Nobiltà, e per sapere, da introdursi in detto Conseglio, il suddet. to Giovanni Monfignani fu uno de' fedici Elettori, e fu ripotto in det. to nuovo Confeglio per il fuddetto Quartiere di S. Pietro. Pier Fran. Monsegnani figlio del suddetto Gio. vanni successe nel luogo originario del Padre in detto Confeglio, e nello rittabilimento del medefimo fatto l' anno 1508, fu confermato in effo per lo itello Quartiere, dell' anno 1513. nell' ultima riforma dello ftesso Confeglio, fatta. per ordine della S. Memoria di Leo. ne X. restò pure confermato frà Configlieri di origine per il Quartiere suddetto, come appare per rogo di Bernardino Menghi Segretario e fu più volte estratto di Magifirato e specialmente negli anni 1508. e 1509. di Gennajo, e Febbrajo 1510. di Marzo, e Aprile, e degli Antiani 1509. di Luglio, e di Agoko; e 1519. di Marzo, e Aprile, ed intervenne più volte, ed arrengo ne' Confegli Generali, e fecreti, e specialmente li 10. Marzo, e 7. Maggio 1510. li 28. Ottobre 1513. e li 14. Febbrajo 7. Aprile, ed ulmamente Giugno dell' año 1519. come consta da suddetti Publici re-

Marcolino Monfegnani fuccesse nel luogo Originario di Pier Fran. suo Fratello defonto, ed intervenne ne' Confegli Generali fatti li 16. Novembre 1533. li 8. Gennajo 15. Marzo, 8. e 23. Maggio dell' an. no 1534 come appare da publici registri di Vincenzo Valeri, e Giulio Spinelli Segretani della Comu, nutà.

Evangelista Monfignani figlio di Pier Francesco, su pure surrogato l' anno 1535. li 3. Novembre nel luogo di Marcolino suo Zio Defonto, come appare per Rogo di Francesco Aspini Segretario, e fu più volte estratto degli Anzani, e trà l'altre di Gennajo, e Febbrajo, di Luglio, e di Agollo dell' anno 1566. e fotto Priore del Confeglio fegreto dell' anno 1558, come consta da Regiftri di Fabio Oliva Segr., ed intervenne ne' Confegli Generali, e fegreti negli anni 1537. 41. 42. e 49., e seguenti , come appare in. detti publici Registri.

Pier Francesco Monsegnani ebbe il grado di Conte Originario di Evan, gelista suo Zio, e su più volte di Magiittato, e specialmente di Set, tembre, ed Ottobre dell' anno 1583, come si legge ne' suddetti publici registri.

Paulo Monfegnani fu furrogato nel luogo Originario di Pier Francefco suo Cugino l' anno 1584, li 
29. Decembre, e fu più volte di 
Magistrato, e degl' Antiani, e specialmente di Gennajo, e Febbrajo dell' 
anno 1591.

Fa-

Fabritio Monfignani successe l' anno ? 1591. nel luogo Originario di Con. .. feglio di Girolamo suo Fratello, su più volte di Magistrato, e specialmente di Novembre, e Dicembre 1602. Gen., e Febbrajo 1605. Luglio, ed Agoito 1610, Maggio, e Giugno 1617. Luglio, ed Agolto 1619. degli Antiani di Gennajo, e Febbrajo 1594. Maggio, e Giugno 1599. Set tembre, e Ottobre 1602. E di Confeglio Segreto negl' anni 1596. 1622. e 20.

Il Co. Bartolomeo Monfignani fu fatto Configliere nel luogo rifervato. gli per la Morte di Fabritio suo Zio li 30. Gennajo dell'anno 1638, e fu Capo di Magistrato negli anni 1668, 69. 71. 74. 77. 78. 80. 82. e 85. E finalmente dopo la di lui morte,

il Configlio Generale fotto li 22. Feb brajo 1602, surrogò nel di lui luogo il Conte Fabritio suo Figlio vivente, quale ha fostenuto, e sostiene le primarie Cariche, ed impieghi Publici, ed è tiato Capo di Ma. giitrato negli anni 1698, due volte, 1699. due volte, 1700. due volte, 1701. 1702. 1705 due volte 1707., e 1708., e la suddetta Famiglia si . è fempre mantenuta nobilmente con splendore, essendo trà le più ricche, più qualificate, e più morigerate di questa Città, In fede &c.

Dat, nel Palazzo Apostolico della noftra folita residenza coll' impressione del nostro Sigillo, fottoscritta dal nostro Segretario questo di 29. Gen-

najo 1710.

Oracio Marcianef Segretario.

Fidem facimus, & verbo veritatis at. restamur Nos infrascripti Guardianus, & Sacrifta Major ad przsens Con-. yentus Ecclesiz Minorum Conventual. S. Francisci Civitatis Forolivii

qualiter in medio Pavimenti hone. rificentifimi antiqua Capella fice in dicta Ecclefia tub invocatione Sanchistime Trinitatis de Jure l'arronatus Illustr. DD: de Monsignanis Nob. Forol, adeit lepulcrais Lapis fuper corum fepulcro fculptus, prout in. fubiccto schemate infignia familiz

ejufdem reprzientante .

Itidem attellamur, quod in parte fupe, riori parietis anterioris ipfius Capellæ adeit Depositum quondam Illuftr. D. Bartholomai de Monfignanis Sagliani Comitis, & patentifimis marmoreis Lapidibus conttructum. cum simulacio marmoreo ejusti, incujus lapidea tabula incifa legitur elogistica Inscriptio, prout in sequenti folio in ejufdem Depositi figura, Sequitar in Processa delineatio Lapidis

fepulcralis Depofiti cum inferiptionibut. Io Fra Antonio Cemorini Guardiano di S. Francesco di Forlì minor Cortventuale affeimo quanto fopta.

Io Fra Francesco Antonio Nicolini Seg. de' minori Conventuali affermo quanto di fopra.

Sigifmondo Marchefi Supplemento historico dell' antica Città di Forlì, ad paginam 384.

All' ingresso dell' anno nuovo trovò Podeltà Vittorio Rangoni da Modena, che conforme il confueto prettò il dovuto Giuramento, essendo ancora. Governatore di Forll, ed Imola Pran. d' Orvieto Vesc, di Rieti sopra ricordato, che aveva per suo luogotenente generale Marcolino di Pavolino Monfignani Cittadino Forlivese, carica in quelli tempi di molta considerazione; avendo riguardo alla molta facoltà, che avevano quei Governatori.

In 2, Conciliorum lib, incipien, ab año 1505. existen. in pub. Forolivii Secreteria apparet infrascripta Confiliariorum Notula, prout sequitur &c.

RITZ

## 504 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

In Christi nomine Amen .. Anno 1508, die prima Mensis Junij Nomina Confiliatiorum Concilij majoris Civit, Forolivii.

#### Pro Quarterio S. Valeriani.

D. Bartholomzus Maria Pansechus, Omissis altis &c,

D. Jo. Moratinus.

D. Philippus Moratinus.

#### Pro Quarserio S. Mercurialis.

D. Brunorus.
Omissis aliis. &c.
Petrus Fran. Albicinus.

#### Pro Quarterio S. Blafii.

Dominus Illust. Bartholomeus Lombardinus. Omissis aliis. &c.

Bartholomeus Moratinus.

## Pro Quarterio S. Petri.

Magnif. D. Tibertus Brandolinus. Omifis aliis. Petrus Fran. Montignanus &c.

Sequentur parifer alia confiniles notu la ab anno 1508. u/que ad annum 1708. su quibus recenfentur nomina Antianerum, & Confiliarsorum de Monfiguanse.

## ALEXANDER PARA VII.

### Ad perpetuum rei Memoriam.

A Ltiffimi Regum Regis, & Dominantium Domin, in Terris Vice, gerens &c. Bartholomæum, & Hieronymum de Monfignanis &c. accorum natos, & defcendentes Castri

Sagliani &c. Comites creamus, facimus, conftituimus, & deputamus, ac altorum Comitum etiam antiquorum numqro, & conformo favorabiliter aggregamus ipforum &c. cum. omnibus &c. videlicet &c. Veri , & indubitati Comites fint, & habrantur, seque tales appellari, Aima, & Infignia a fimilibus Comitibus deferre &c. folita etiam cum corona aurea gemmis ornata habere, ac publice, & privatim ubique deferre , & ge. flare, nec non prædictis, ac omnibus, & firgulis alus Cemitem Infigniis, titulis, gradibus, dignitatibus, privilegiis &c pizeminentiis &c. Jurifdictione, Vallalaggiis, caterifque juribus, quibus alu veri Comites quantumvis antiqui Nobiles, & Illuffres, tam Pontificii, quam Regii de Jure, confuetudine, privilegio, feu alias quomodolibet utuntur, potiuntur, & gaudent, ac uti, potiri, gaudere. pollunt , & poterunt quomodolibet in futurum &c. perpetuo concedimus, & indulgenius & c.

Darum Romz apud S. Mariam Majorem fub anulo Pitcatoris die 26. Augutti 1658. Pontificatus nostri anno quar. rc. Gualterius.

Taddeo Barberini Pref.di Roma Gen. di S. Chiefa

Dovendo noi per ordine, e fervizio di Notro Signote far levata di alcune. Compagnie di Soldati a Cavallo, Gorabine, e quelle provedere di Capitani di fede, espetienza, e valore, ed essendo informato, che nel Capitani di fede, espetienza, e valore, ed essendo informato, che nel Capitani di Foril lepredette qualità concorrono, volentieri incliniamo ad appoggiare alla fua Persona il comando di una. Compagnia di cento Soldati a caval, lo, o Carabine con suoi Officiali da levatsi da Lui &c., ilo eleggiamo per tanto in viruì della presente &c.

Dat.

## Tomus Secundus Discursus CXXVIII. Sect. VII. 505

Dat. in Forli li 22. Settemb. 1642.
Taddeo Barberini.

Noi Priore de Difensori, e Collegio de go. Pacefici della Città di Forli.

Effendo molto ragionevole, anzi ne. celfario, che un corpo di Militiariconefea un Capo di efperimentato 
valore & c. Perciò effendofi maturata, 
mente difeorfo & c. e conofciuto, che 
nella perfona del Sig. Co. Bartolo 
meo Monfignani concorrono efatta, 
mente tutte le qualità si di merito, 
c di valore, come di efperienza Mi, 
litare & c. Perciò in vittù della prefente lo eleggiamo & c. fopraintendente Generale di tutta la noitra Militia 
con libera autorità & c.

Dat, in Forli nel Palazzo della folita.
nostra Residenza questo di 26. Di.
sembre 1657.

Livio Portio Segr.

#### QUARTO DELL' AVA PATERNA

Prove della Discendenza del Quarto Torelli.

In Christi Nomine Amen, Anno ab ipsus Natuvitate 1508. Ind. 20, Tempore Pontificatus Sanctissimi in Chritio Pattis, et D. N. D. divina provi, dentia Julii Papz II, die 9, Augusti,

Jo. Baptista quondam Magnif, Sanctis Menghini de Forolivio prasens ad in stantiam Magnif, Perre Pauli quondam Thoma de Torellis de Forolivio prasentis, et initantis dixit, assentis, et initantis dixit, assentis, et sonfessius suit habuisse, et recepisse ad Petro Paulo libras nonaginta quatuor, et solidos duos, et den, quinque bonon, pro residuo majoris summe pretii unius petiz terra aratoria vendita per D.

Joannem Baptistam d. Petro Paulo, ut constat ex instrumento manu mei Notarii infrascripti exceptioni

Aftum Forolivii etc.

Prafentibus etc.

Es Ego Paulus filius quondam Joannis de Bonusses de Forcherio Nos. rog. feripfi, & publicavi &c. Es Ego Fran, Minellus Publicus &c.

In Christi Nomine Amen. Anno ab ipsius Nativitate 15 1 1. Ind. 4. Tempore Sanctissimi D. N. D. Julii divina Providenta Pape II. die 10. mensis Septembris.

Magnif. Petrus Paulus quondam Chriitophori Biondim de Foronivio fanus &c per hoc parkens nuncupativum Teltamentum fine feriptis in hune modum & foimam facere procuravit, & fecit : in primis &c.

In omnibus autem suis bonis mobilibus, & imbilibus, Junibus, & Actionib. tam prasentibus, quam suturis Thomam Filiam Petri Pauls olim Thomes de Torellis de Forolivuo ex D. Maxina ol. Filia desti. Testaconi, sibi haredem universalem initiuit, secit, et esse voluit pleno jure &c.

Actum Forol. in Ecclesia S Hierony.

Prafentibus &c.

Es Bgo idem Joannes Michilinus Mos. pub. Forol. &c.

Es Ego Fran. Minellus &c.

In Christi Nomine Amen, Per hoc prasens publicum Instrumentum cunstis pateat evidenter, & notum sir quod anno ab ipsius Nativitate 1946, ind, 4. die vero decima septima 'Augusti Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris & D. N. D. Pauli divina providentia Papa III. Anno duodecimo. onei Notarii, Tetliumque infrascriptorum ad hoc specialiter vocator, et 
rogator, præsenta personaliter contitutus spellabilis Vir Thomas quondam 
Pests l'auli Torelli Forolivien, Ge, 
feett, constituit, creavit, et solemit 
ter ordinavit suum verum legitimum 
Procurat. Actorem &c. videlicet mo 
rigeratum, & discretum Virum ser 
Julium Stelladorum Civem, & Not. 
Cattrocatii &c.

Acum Forol, in Eccl. Cath. &c. Prafentibus &c. Es ego Lactantius filius Blondini de Blondinis de Forolivio Ge.

Et Ego Fran. Minellus &c.

In Christi Nomine Amen. Anno ab ipfius Nat. 1579. Indictione 7. die vero
7. mens Jusii Pontsficatus in Christo
Patris, & D. N. D. Gregorii Divina
Providentia Papz XIII. anno ejus
3. Cum à Nature humane primordio
statutum suerit omnibus homimbus
femel mori &c. Spetlabilis Vir Tho.
mas quondam Petri Pauli de Torellis
Forolivien, sanus Dei gratia &c. hoc
suum ultimum Testamentum &c. sacere procuravit, & secit in hunc
qui sequitur modum, & formam, videlicet: in primis &c.

In omnibus autem aliis suis bonis mo, bilibus, & immobilibus, ac semoventibus &c. sibi hazedes universales instituit, fecit, ordinavit, & esse voluit Jo. Baptistam, Fabritium ex primo Matrimonio, et Lelium ex se, cundo Matrimonio filios legitimos, et naturales ejusdem Testatoris equis portionibus pleno jure cum Dei Benedictione &c.

Actum fuit in Civitate Forol. &c. Presentibus &c.

Es Ego Lattantius quendam Blondini de Blondinis Nos. &c.

Et Ego Fran. Minellus de.

In Christi Nomine Amen. Anno ab ejustem Nat. 1583. Indictione 11. die 24. mensis Decembris, Pontificatus Sanctissimi in Casto Patris, & D.N. D. Gregorii Divina Providentia Papz XIII. anno ejus 12. &c.

Cum fit quod Discressas Vir D. Thomas olim D. Petri Panli Torelli Foroli. vien, ficut Deo placuit, deceffit, & ab hoc seculo migravit relictis post se discretis Viris Joanne Baptista, & Fabritio ex primo Matrimonio, & Lelio ex secundo Matrimonio ejus Filis legitimis, & naturalbus, & heredibus sus &c. Et volentes practibus tus &c. Et volentes practibus tus &c. Et volentes practibus et se secundo dividere, & mentem, ac voluntatem paternam executioni demandare, amicabiliter, & concorditer &c.

Actum Forolivii &c. Przfentibus &c. Es Ego Lactansius quondam Blondini de Blondinis Nos. Ge.

Et Ego Fran. Minellus &c.

In Christi Nomine Amen. Anno 1593. Indictione ε, die 2. mensis Aprilis Pontificatus Sanctissimi D. N. D. Clementis Divina Providentia Papz VIII.

Volentes DD: Jo. Baptista, & Lelius filii quondam D. Thoma de Torelles harredes D. Fabritti corum fratris carna, lis venire ad divisionem nonnullorum bonorum, & jurium hareditatis dicti quondam D. Fabritti, mediante persona Magnis, D. Silvii Torelli corum. Patrui, & D. Fabritti Marchesi ec.

Actum Forolivii in Episcop, in Camera / Jllustriss., ac Reverendiss. D. Episcopi. Presentabus ibid. &c

Et Ego Casar Blondinus Not. &c. Et ego Fran. Minellus &c.

1624. Indie. 7. Die vero 33. Mensis Octobris &c. Illustr. & multum Ecc. D. Ber,

D. Bernardinus Maserius J. U. D Civifque, & honor. Vice Prztor Ci vitatis Forolivii &c. instante D. Silvio Taurello olim Illutt. D. Lelu filio de Forolivio annorum 16. fuz ztatis &c. Quibus ficut fupra peractis &c. Volens Illuft. D. Antonius Taurellus Forolevien. olim D. Lelis filius ad tollendas inter se, & ad. Rev. D. Tho mam, DD: Fabritium, & Sylvium de eifdem Taurellis Livien, ejus Germanos Fratres, lites, & discordias, amoremque fraternum, et benevolentiam inter eos conservare, & ad omnem alium finem , & effectum amplius cum ipsis DD: fuis featribus in commune vivere &c.

Actum Forol, in Domo DD: de Taurellis posita super Burgo Sclavonie, vel si &c.

Prafentibus &c.

Et Ego Dominicus Mussonus Not. &c. Et Ego Fran. Minellus &c.

In Christi Nomine Amen. Anno 1635.
Indictione 3, die 21. Maii Sanctissimo
D. N. D. Urbano VIII. Pontifice
Maximo Sedente &c.

Per Jlinft. DD. Antonins quondam D. Lehi Torelli, D. Joseph quondam D. Joannis Baptitte Albicini, D. Fabritius dich quondam D. Lehi Nobiles Forolivienses præsentes &c., et quilibet eorum uti principalis, & principaliter. et in solidum præsentes &c. sponte &c. imposuerunt, et imposuir annuum censum &c.

Actum Forol. in Palatio Pub. Sacri Numeri &c.

Przsentibus &c.

Ego Paulus Camillus Romanellus Not. Forolivii rog. etc.

Et Ego Fran. Minellus etc.

In Christi Nomine Amen. Anno

ab ipfius Nativirate 1644. Ind. 12. Sedente Sanctiffimo D. N. D. Urbano Divina Providentia Papa VIII. die vero 25. mensis Januarii.

Cum sit, quod quod Deo dante, & mediante opera, & interpositione per Iliust., & admodum Rev. D. Peregrini Maserii Canonici nottrz Venerabilis Eccl. Cathedralis Fotolivien. sue rit a nonnullis diebus citra trastatum de contrahenda Parentela inter Per Jiliust. D. Catbarinam filiam legistimam, & naturalem per Jiliust. D. Antonii quondam Lesis Taurelli Nob. Forol. ex una, & per Jiliust. D Fran, quondam D Jacobi Moratini Nob. Ferol. ex altera parte. Deoque optimo maximo annuente conclusa, & firma, ta per virba de przsenti &c.

Actum Forelivii in Domo supradicti per Jiluit. D. Antonii Taurelli posita sub Burgo Sclavoniz sindicatus Turris Florentinę, vel si &c. juxta suos fines &c.

Przfentibus &c.

Es Ego Andreas Lugarinus Nos. Ge. Es Ego Fran, Minellus Ge.

### Anno 1710, die 10 Januarii

Fidem facio, & attestor ego supradicus Capellanus Ecclesiz Cathedralis Civitatus Forolivii me in libro Matrimoniorum dictz Ecclesiz reperiuse in frascripram notam, seu partitam, quam sideliter desumps de verbo ad Verbum, prout sequitur, videlicet.

### Adi 1. Febbrajo 1644.

Faccio fedo io Felice Leonardi Cappellano del Duomo di Forti; come ho pubblicaro in tre Giorni fettivi fra le folenni della Messa &c. il Matrimonio da contraersi fra il Sig. Francefra

## 508 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

sco figlio del quondam Sig. Giacomo Moratini, della Parrocità di S. Marseco, e la Sig. Cascrima figlia del Sig. Anconio Torelli della Parrocita del Duomo, avuto prima il mutuo confenso, e non si essendo scopetto alcun impedimento, avet legitimamente ce, lebrato il Matrimonio fra li suddetti in faccia della Chiesa, secondo la forma ec.

Ego Anastasius Poggius Paroch, qui supra subscripsi &c.

In Dei Nomine Amen . Anno 1710. Indictione 3. Sedente Sanctissimo D. N. D. Clemente Divina Providentia Papa XI., die vero 10. mensis sanuarii 1710.

In mei &c. Testiumque &c. przsens, & personaliter contitutus supradică, ad. Rev. D. Anastasius Poggius Parochus Ecclesiz Cathedralis Forolivii sponte &c. omni &c. medio ejus Juramento, tasto pestore more Sacerdotali &c. recognovit przsentem supradictam fidem &c.

Actum, & recognit. Forol. &c. Przsentibus &c. Es Ego Fran. Minelles &c.

Anno Domini 1710. die 10. Martii

Fidem facio, & attestor Ego infrascrip, Parochus Cathedralis Civitatis Forolivii me entraxisse en lib. 7. pag. 21. Baptismi diche Cathedralis sequentem notulam

Giacomo figlio del Sig. Fran. Moratini, e Sig. Castrina Torelli fua Moglie della Parrochia di S. Matteo, fu battezzato adi 23. Settembre 1646. Compare. M. Sante Gberii, Comare la Sig. Lionora Marcianefi. In quantum fidem &c.

40 6 7

Ego Anastafius Poggius Parochus que supra scripsi, asque manu proprea sub. scripsi.

In Dei Nomine Amen . Anno 1710. &c.

In mei Notarii &c. Testiumque &c. presens , et personaliter constitutus supradictus ad. Rev. D. Anastasius Poggius Parochus Cathedralis Ecclesia Forolivien, sponte &c. omni &c. medio ejus jutamento, tacto pedaore more Saccidatali &c. recognovit prafentem supradictam sidem suisse &c.

Actum, & recognitum Forolivii &c. Presentibus &c.

Et Ego Fran. Minellus Ge.

#### . In Christi Nomine Amen.

Hzc est Copia, sive sidele Transumptum cujusdam prenastationis sactz super Origine, & descendentia DD: de Too; rellis Nob. Forol. ab Jliuth. D. Marco Antonio Paulutio Nobili, ac celeberrimo Jurisconsulto Forolivien & cin sus Distertationibus legalibus impressis Luce de anno 1707., et signanter in Forolivien. Fideicomissi de Torellis, qua et Distertatio XV., adpag. 135., ubi posuit arborem dista Familia, sideliter extract de verbo ad verbum hac prasenti et instascripta die pet me Norarium infrascriptum tenotis sequentis, videlicet.

Haud facile emergunt quotum virtutibus obitat ses angusta Domi, dicit Juvenalis, & Nobilitas fine divitiis admodum manca, & mutila est, omifis &c.

Hoc maxime semper præ oculis habet Nobilis samilia de Torellis, quæ tam Fertariæ, quam Parmæ, Mantuæ, & Forelivii antiquissimum splendoremsemper usque ad hæc tempora conservayit, & durat, dum illus Majores,

ut

#### and Formus Secundus Discursus CXXVIII. Sect. VII. 500

Servarent plusib. confolidarung Primogenituris, & Fideicommillis Mafculinus in fe notifimis, que ad confervationem Domus, Nobilitatia, Familiz, & Agnationis introducta fuerunt . Sorin. fen, Conf. 47. # 6. lib .. 3 ... Paris Conf. 72. 8. 84, lib. 4. Valenguel, conf., 85. N. 31. lib. t. 9 soul 187, m. 19. 4 - 21. lib. 2. Ti. raquel de Jure primog, quaft. 71, 11.2., in in specie Com. Guido Senior, qui de anno 1411, Forolivii in certamen venit, ut tettantur noitri Huftorici Fo. rolivientes Bonolus lib. 8. Hiftor. Fo. rel. fel. 203, 1 21910 Eques Sigif super cujus Fideicommiliar, ordinat. feriplit Gob. Confuls, 146, Omiffis & c. Minus halitabant de Juffificat. prop. descood. à Telletore, ne dum , quia notifima est apud omnes Forolivienics, nec fupponi posesat controvertibilis in familia Nobili . & inter, primarias hujus Civitatis , pt tradit Pri-Ala deite 417. 1. 15. Corr. der. 804. b. 4, 17. d. in recen, decif. 770, w. 2, part. 2. & dec. 339 m. 29. part. \$7- Verum etiam ; quia ad oculum oitendunt, cam ex axbore gentilitia pleniffime, juftificatam undequaque sum ex fidibus Beptifmi , tum ex quamplurimis. inftrumentis Historicis, aliulque legitimis documentis, ex quibus per gradus diffinctos fuperabundanter probata lefultabat nedum ab ipio Nobili Teffaiore, ve rum etiem ab inde retro ulque ad tempus, quo Jacobus Torellus, Sa. linguerra ejus Patre ex Perrariz Dominat. detrufo , ut refert Pigna Hi-Mor. Domne Eftenfis a fol. 162. & Jogg. De Angel, in Hifor Parma. Bonal, Hiftor. Forol, life 19. fol. 75. in hanc noftram, finitimam Civita, tem Porolivii germen Pamilie To-

ut Nobilitatem ab immemorabili con. En geliz granfiulis, ut ex Arbore in fronm te Differtarienis relata, ex quibus def-... cendentia per omne genus probationis comprobatur, superlative, ad late firmata nuper per Rosam in. Neapolicano, fen Civitatia Caftelli defgendentia 24x [Aufi 1700) cor. R. P. D. Prielo, que decilio modo et impressa apud doctum, & ingeniosum i. Concivem meum Jacobum Balduccium, qui post optime enucleatas Obfervasiones ad Confilia Ramonii , noviffime edidie aliud volumen Recom in dient. inter quas fob risolo de legasis, & fideicam, adett, d, dee, in ordin, la 11. Omifis cateris de voluntate &c. Pare vero Arboris Familea Toralla in fronce Differsationis imprefig eft, wid. Salinguerra cum Garamanta

| de Fran , the 19 Jeforer Generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| de Fran , che do publici d'incerde de l'este d |
| Personal of the street for the ordered                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| natote in Liding e Cremona, ed-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| er di Can, e. Jacobus. e. en it ich in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| p. in the Preday! did done Price to.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| The dest Totellas at the resistance of the state of the s |
| sil well could be suggest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| tore a si sis si feet for the file for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ta Roca C. solog E. e. dim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| feld and the rate profile of their                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ant tra mile Trancicus; ap cana b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| tanu loria viene junicochiro<br>da quala kantoli sena ficho Se<br>casa, chica unicomia kulo, che<br>fa kantani unicomia che i che<br>fired, da samodi se samodi se lori<br>freed, da samodi se samodi se loria<br>muste dili cara Confere, e Veca-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| as aline clied Title of slong of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| cala, chine un force Paula, che                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . fil Prostant a fightling , e to.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| forest, or sumbtle is so, e to-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ments delle extra Confe + , e Vet-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| intelle di billetti all'ille e cande fir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Jo. Bap. Primergen be de Lafter b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 107 1: 1100 des Andriconstitions alc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Jo.Bap. Prime gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Petrus Paulus Kold ich Antonius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Water Canina word in a watering .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Adronius Cethatina supac<br>Schefilantis Printogi Fran Merzeino,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 28 57 17 27 5 61 mm . cher 12 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sebaftianus Printort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

LES

e di molto seguito in detta Città, e su Capo della Fattione Gibellina, e vinse con l'agiuto di Federico Imperatore la parte Ghelfa, come si legge nel Guerrini Istorico Ferrarese nel suo Compendio Istorico pag. 82. e seg. ove diffusamente registra i fatti egregi di Salinguerra primo,

e fuoi discendenti,

prapiantata questa Nob. Famiglia nella Città di Foril i feguitò la detta. Fattione, ed alzò per infegna un Toro d' Oro rampante in Campo, al zurro, ed una Croce bianca in. Campo rofso: vedesi questa feolpi ta a vista di tutti, in un Stendar do di Ferro, che da tempo inimemortabile stà sopra il Machino di una delle Porte della Città, di tra di S, Pietro, e nello stesso seudo vedefi sopra l' Atma Torchi inferita, quella del Publico; così pure stà scolpita nelle lapidi sepolerali nella Chiesa di S. Francesco di detta Città, si, rese questa.

per Uonini Illutri, trà quali in Armi vengono commendati dal Bonoli Itorico di Foril Tito, e Batilità Fratelli de Torelli nel fecolo decimo quarto, il primo de quali fervi Fran, Sforza Duca di Milano, e fu fuo Teforiere Generale nella-Marca, Gov. in Bobbio, e Cap. nella Valtellina, ed in lett. Antonio Torelli Dottore di Legge; e Pietro Paulo Torelli Prelato di Segnatura, e di Sacra Confulta, e Protonota, rio Apoltolico.

Di questa Nobil famiglia su la Nob. Signora Caterina Ava Parerna del Nob. Sig. Pretendente, la quale di scende per linea retta dal Nob. Pietro Paulo, come si vede dall'an nesso Arbore. Questo Pietro Paulo su degli Anziani della Città, e so praintendente al Sacro Monte della

.0 ... 2

Pietà l'anno 1518. e dell'anno 1518. de Confervatori, ed intervenne a Configli Generali, e Segreti: fum. n. 1.

Il Nob. Tomaso suo Figlio, e Proavo della fud. Nob. Sig. Caterina fu furrogato l' año 1545, nel luogo Senatorio del Padre, e lo godette uno all' año 1584, nel quale lasciò dopo di se il Nob. Lelio figlio minore nato di 2. Matrimonio: e Gio. Bat. nato del 1. Matrimonio, onde il luogo di Senatore fu conferito l'anno fud. al d. Gio. Bat. di età Maggiore, come dil. pongono le Leggi Confolari: fum. n. 3. Il Nob. Antonio figlio del fuddetto Lelio, e Padre della fuddetta Nobile. Caterina, fu furrogato l'anno 1612. nel luogo Senatorio vacato per la-Morte del Sig. Paolo Torelli suo Parente, nel qual grado continvò fino alla morte: fum. p. 4.

#### Summarium 'DD. de' Torellis .

Fidem facio, & verbo veritatis atteflor Ego Secretarius infrascriptus ex publicis Conciliorum Libris existentibus in publica Secretaria Civitatis Forolivii fequentes notulas extraxifle, videlicet.

1518. 7. Septembris. Convocato Concilio fecreto &c. in quo interfuerunt infrascripti

#### ANTIANI.

Petrus Paulus Torellus.

1518. 11. Martii: Petrus Paulus Torellus electus Superinten. S. Montis Pietatis

15 19. 7. Julii: Petrus Paulus Taurellus Confiliatius.

1534. 23. Decemb. Petrus Paulus Taurellus de Confervatoribus.

2545. 21. Februarii n. 2. Convocato &c. Concilio &c in quo &c, propolitum fuit &c. Item, quod in Concilio defunt 24. Confiliarii ad supplendum ve-

## Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milia

rum numerum Confiliariorum, & quod nonnulli &c. volunt succedere, in locum eorum, & fieri de Concilio &c.

Thomas Torellus obtinuit per albas 44. nigras 2.

1550, Thomas Torellus inter Confi-

1558. Thomas Torellus inter Confi-

N. 3. In Libro Registri Concilioruma apparet infrascripta notula. 2584. 21. Aprile: M. Gio. Batista Torel-

is furrogato in luogo di M. Tomaso suo Padre.

1584. 21. Aprilis: Convocato Concilio &c. in quo &c. propolitum fuit - Effere da furrogare in luogo del Pa. dre M. Gio Batista Torelli - obtinuit per fabos albas 67. nigras 2.

1612. 7. Februarii: Convocato &c. L' Illustrifs. Concilio Generale ec. nel quale tra le altre cose su fatta la se-

guente proposta ec.

M. Antonio Torelli dimanda effere furrogato nel luogo di Concilio, vacato per la morte di M. Paulo Torelli fuo Parente, stante la derogatione della legge ottenura dall' Jilustrissimo Sig. Card, Legato: ottenne come sopra bianche tutte.

Et quonam Ego Horatius Marcianéfius Not., & Secr Jlustrifs, Communita, tis Forolivii, fideliter extrast supradictam ex libra existen, in hac Secretaria, licet aliena manu, mihi tamen fida, ideo in fidem hic me subferipsi, & meo solito signo signavi, ac cotroboravi cum sigilio publica. Legalizationis dicta Communitatis.

### QUARTO

Delt Ava Materna.

In Christi Nomine Amen. Anno ab

ipfius Nativitate 1501. Indict, 5, tempore Pontificatus Sanctiffimi 1n... Chritto Patris & D. N. D. Alexandri divina providentia Papę VI., die ultima mensis Octobris.

Petrus quondam M. ChristoA phori Dandi Carpentarius
de Forolivio præsens per se, & suos Hæredes jute proprio, & in
perpetuum dedit, vendidit, & tradidit &c. Christophoro Petri Franciscia,
Christophori de Albicinis de Forolivio,
& mini Not. &c. ut publicæ personæ stipulanti, & ementi, vice, &
nom. dich Petri Francisci, & procius heredibus, videl, tres tornat, &c.
Actum in Civitate Forolivii &c.

Presentibus &c.

Et Ego Jacobus Maria Corbinus Not.

rog. fcripfi &c.

Et Ego Petrus Matthæus Biafi Pub. Apottolica audeoritate Forolivij Not. & ad przfens Archivitta ejustem Civitatis, quia supradicta omnia ex Instrumento reperto in Rogitibus dicti quondam Jacobi M. Corbini Not. Forol. przdefuncti in Archivio dicte Civitatis conservat. fideliter extrahete, & copiare seci facta legitima. collatione, in fidem hic me subscrips, & pub. req. &c.

In Christi Nomine Amen, Anno ab ipsus Nativitate 1304. Indicione 7. tempore Pontificatus Sanchissimi in Christo Patris, & D. N. D. Julii Di, vina Providentia. Pape II. die vero 26. Februarii.

Paulus quondam Bartoli de Raffis de-Villa Bugulli Comit. Forol, prefens per se, & suos Haredes, jure proprio & in perpetuum dedit, vendidit &c. Christophoro Petri Francisci quondam alserius Christophori de Albienia EproForolivio przfenti, ementi, et reci pienti, vice, et nomine dicti Petri Francisci ejus Patris, & pro ejus ha redibus vendidit unam Tornatoriam terre vineat. &c.

Actum in Civitate Forolivii &c.

Presentibus &c.

Et Ego Jacobus Maria Corbinus Not. · rog: |cripfi &c. ".

Er Ego Perrus Matthans Biafi &c. ..

In Christi Nomine Amen . Anno ab ab ipilus Nativitate 1520 Indictione 8. tempore Pontificatus Sanctiffimi in Chritto Parris, & D. N D. Leonis : Divina Providentia - Papa X. dia quarta Septembris.

Constitutus personaliter coram magni-fico J. V. D. Domino Antonio de Graffis de Bertinorio honorabili Pretore Civitatis Forol. &c.

Laurentius filius quondam Cechi de Privolis de Villa S. Laurentii Comit. Poroliv. &c. dedit vendidit, & tra didit Spett. Viro fer Chriftophoro quon. dam Petrs Francisci de Albicinis de Forolivio przsenti pro le, & suisha redibus recipienti, & ementi unam. petiam Terra arat, tornatur, duarum &c.

Prafentibus &c.

Et Ego Peregrinus Maserius Not. &c. Et Ego Fran. Minellus Gc.

1544. Indictione 2, tempore D. Pauli Pape III. die 16. Maii &c.

Providus Vir Jo. Baptifta quondam egre. gii Viri fer Christophori Albicini de s Ecrolovio prziens &c. omni meliori modo &c, dedit, concessit &c. ad fa. bricandum unam ejus Domum pofitam prope Domum ejus Fratrum in Burgo Sclavonie, juxta haredes dich Thomz ejus fratris, & alios &c.

M. Forlivesio quondam Andrez de Volis, & M. Alexandro quondam. Hieronymi de Rossis Muratoribus de Forolivio &c.

Actum in Domo Jo. Baptistz Albici

ni &c. Prafentibus &c. Et Ego Georgias de Raxis Not. rog.

publicares &c. Et Ego Fran. Minellus Gr.

1551. Ind. 9. Tempore D. Julij Papz Ill, die 13. Februarij. Providus Vir Jo. Baptifta quondam Egregij Viri fer Christ phors Albicini Nob. Foroliwien, prefens, fanus mente vifu, & intellectu &c.

In omnibus autem aliis suis bonis &c. Iofephum , Stephanum , & Livium ejufd. Testasoris filies tegisimos, & naturales natos ex fe, & D. Lucretia ol. ejus Uxore fibi Hzredes Univerfales initituit &c.

Actum Forol. &c. " Przfentibus &c.

Ego Georgius de Raxis Nos. rog. feripf. & publicavi Gr. edq. rog. a. ditto Teftasore Ge. Es Ego Fran. Minellus Ge.

1561. Ind. 4. Tempore D. Pij Papz IV. die 13. Septembris. Dominus fo. fepb ol. D lo. Baptiffa de Albicinis de Forolivio presens per se &c. dixit, & confessus fuit habuille, & recepisse a predicto D. Hieronymo prafenti &c. Scuta fexaginta fex auri in auro videlicet &c. 66. in oro &c. prout habuit in mer &c. Tettiumque infrascriptotum prasentia ad hoc &c., & hoc pro refto, & uitimo pagamento foutorum mille auri in auro videlicet fc 1000. di oro in oro pro dote, & dotis nomine honestz, & Nobilis Iuvenis D. Lucretiz olim dic. Marci Antonii filiz dicti D. Hieronymi . & ipfius D. Josephi .

Actum

## Armamentatium Historico-legale Ord. Equest. &Milit.

Actum Forol. &c. Presentibus &c. Es Ego Augustians de Bolognesis Nos. 100 Ge. Es Ego Fran, Minellus Ge.

1585. Indictione 13., die prima menfis Septembris, Pontificatus Sanctifimi D. N. Sixti Papz V. anno 1.

M. & Nob. Mulier D. Anna quondam Illust. I. U. D. Domini Thome Albi. cini , et Uxor Magnif. D. Capitanei Bartholomzi de Forolivio, sana per Dei gratiam mente &c. haredes fuos universales intituit, fecit, no minavit, & effe voluit D. Stephanum quondam D. Joannis Bapti-Az Albicini, fi fupervixent Tettatrici, alias D. Jo. Baptiftam anondam D. fo. fepbi Albicini, feu ejus finos mafen, los, pro una parte, D. Thomam q. D. Jacobi Albicini, feu ejus filios masculos pro alia parte, & supradidum D. Petrum Paulum Albicinum, seu ejus filios masculos, pro alia par: te &c.

Actum Fotolivii &c. Prafentibus &c. Et Ego Livius Merenda Nos. rog. pub. Er. Er. Ego Fran, Minellus &c.

In Christi nomine Amen. Anno 1612. Indictione 10. die 17. ments Julii statim post pulsum Salutationis Angelica de fero cum luminibus accentis, ita quod &c. Sedente Sanchistimo D. N. Paulo Papa V. &c.

Magnif, D. Capitaneus Marcus Anto.
nius de Laderchiis quondam D. Camilli Faventinus prefens per fe &c.
fecit, confitiuit, creavit, & impofuit unum, annuum censum scutorum
quadraginta duorum eum dimidio al.

terius scuti de solid. 84. &c., & illum ita conditiutum dedit, & vendidit Magnif. D. Jo. Bapsifia quondam D. Josephi de Albicinis Foroliviensi presenti, & ementi pro se &c. ad habendum &c. Actum Forol. &c.

Presentibus &c.

Et Ego Ausonius Saffus Nos. Forol.

Et Ego Fran. Minellus &c.

In Christi Nomine Amen. Anno ab ipfius Nativitate 1651. Indictione 4 Sedente Sancissimo D. N. D. Innocesttio Divina providentia Papa X., die vero 13. mensis Maii.

Jllust D. Hieronymus quondam D. Hestoris Menghii Nob. Forol, prasens
per se, suosque Haredes &c. constituit, & imposuit &c. annuum censum librar, sexdecim, et solid, 18,bonor, ad rationem septem cum dimidio pro centenario in annuo redditu &c., quem dedit, vendidit &c.
sllinst, D. Comissi Joseph ban. mem. D.
Joannis Baptista Albicinis filio Nob.
Forolivien, prasenti, & ementi pro
se suisque Haredibus &c. ad habendum &c.

Actum Forol Domi supradicti Illu-

Przientibus &c.

Et ego Andreas Lugarinus pab. Fo. rol. Not. de pradifiis rog. extisi, eaque publicavi &c. Es Ego Fran. Minellus &c.

1664. Secunda Ind. die vero 18. Julij Alexandro VII. fedente, Anno ejus decimo.

In Mei &c. Illuftr. D. Marchio Jofeph Albicinus Patricius Forolivien. filins, ac univerfalis bares quondam liluft. Illaft. D. Jo. Baptifa Albicini de eadem Civitate principalis pinci. paliter pro fe ipso etc. citra etc. spon, te etc. ac omni etc. fecit, constituit etc. suum Procuratorem, Actorem etc. Magnif. D. Gregorium Guarinum quoque Forol, prasentem, ac hujus mandati onus acceptan, etc.

Actum in Civitate Forol. in Ædibus prædic. Jlluft. Marchionis etc.

Es Ego Jacobus Gallepinus Nos. Pub. Fo-

Es Ego Fran. Minellus &c.

Al nome di Dio, e della Santiffima fua Madre, e Vergine Maria, e del Gio riofo Parriarca S. Giufeppe: corren do l'anno di noîtra falute 1663. il giorno 17. di Febbrajo.

L'Anima nostra creata da Dio per l' Eternità del Paradiso etc.

Perciò tutto attentamente confiderando o lo Gnieppe Albicini di Forli Marcio. di Ludergnano, e Co. di Valdinoce, e Pesrella, e volendo &c. ed ad ogn' altro miglior fine, ed eff. tro far dif. positione delli Beni concessimi dallamano liberale del Sig., ordino ec.

Comando ancora, che tutti gli miei E. redi , e Discendenti in perpetuo faccino folennizare ogni anno con Meffe, e Musica forettiera la Fetta del Glorioso Patriarca S. Giuseppe, e. quella di S. Rosalia, con tutte le altre Feste nel modo, e forma, che io d fatto folennizare fin' ora, e farò fin che io vivo nella Chiefa de' MM; RR: Padri di S. Domenico di Forlì alla-Cappella del medesimo S. Giuseppe ivi ad onore di esso Santo fatta da me fabricare per la mia Cafa. E vo. glio ancora, che nell' istesso modo secondo il mio folito sia fatta folennizare la Festa di S. Gio, Batista nel-Chiefa de' MM: RR: Padri Gesuiti - all' Altare ivi da me pure eretto in onore di quello gran Santo.

Lascio alla Co. Paola suddetta ne' Merlini, ora Vedova, Luciana ne' Paulucci, Margarica ne' Monfignani, ed Isabetta ne' Brandolini mie figlie jureinstitutionis, benedictionis, & alias omni meliori modo &c, le Doti a loto, ed a ciascheduna di loro consti, tutte da me ec.

Io Giuseppe Albicini testo, e dispongo come sopra, ed affermo queita ellera l'ultima mia dispositione, e volontà; e però ò fatto scrivere come soprada mano a me fida, ed ò sottoscritto di propria mano quetto di 17. Febbrajo 1662.

Actum Forol. &c.

Prafentibus &c.

Es Ego Jacobus Gallepinus Publ. Forol. Nos. in Urbe creasus rog. exsisi, & publicavi req.

Es Ego Fran. Minellus &c.

Anno 1710. die 10. Januarii.

Fidem facio, & verbo veritatis atteftor ego infrascriptus Capellanus major Becilesia Cathedralis Porolivii me reperiisse in Libro tertio Matrimoniorum ejusdem Ecclesia Cathedralis ad pag, 26. infrascriptam notulam tenotis instrascripti, videlicet.

## Adi 13. Ginguo 1645.

Faccio fede io Felice Leonardi Cappellano maggiore del Duomo di Forti, di aver pubblicato in tre giorni festivi &c. il Mattimonio da contrahessi fra il Sig. Cap. Bartolomeo figlio del quon. Sig. Cap. Alesandro Monsignani della Farrochia di S. Biagio, e la. Sig. Margbarica figlia dell'Illns. Sig. Co. Giosesse Albieini della Parrochia del Duomo, avvuto prima il mutuo consenso, e non si estendo scoperto alcun legitimo impedimento, avere legitimamente celebrato il Matrimonio tra li suddetti in faccia della. Chicsa, secondo la forma dei Sacro Concilio di Trento &c.

Ego Anastafius Poggius Paroch, qui fu-

Il Bastessimo della Sig. Maria Monsignani Madre del Presendense, che essiste nel sine del Quarso Maseno, prova la di Les nuscisa dalla soprascrista Sig. Margherita Albetoni.

Conservators dell' Ecclesiastica Libertà della Cistà di Fori.

Col tenore della presente facciamo piena, ed indubitata fede a chiunque ec. qualmente la Famiglia, o Cafato della bo. me. del Sig. March, Giufeppe Albicini Padre della Sig. Margherita Ava Materna del Sig. Valeriano Moratini, ebbe il luogo Ori ginario del nostro Confeglio sin dall' anno 1508, nel qual si eresse il detto Confeglio in Persona del Sig Pier Fran. Albicini, il quale nella riforma del medelimo Confeglio feguita l' anno 1513. d' ordine Pontificio, vi refiò confermato; anzi detto Sig. Pier Fran. fu uno de' Riformatori di esso Concilio, qual luogo Originario lo tenne in persona del Sig. Cristoforo figlio di esso Sig. Pier Francesco sin l'anne 1535., nel quale fi divise la Famiglia in due Colonelli per la divisione seguita tra li Sigg. Giacomo, e Gio. Batista Fratelli, e figli di detto Sig. Cristoforo, ottenne il fuddetto luogo il medefimo Sig. Giacomo come maggiore di età, a tenore del-

la Legge terza della noftra Communità, e reno confolidato ne fuoi pofteri, rimanendone detto Sig. Gio. Batitta, che profegui la discendenza de' Sigg. Marchefi Albicini, in vigore della Legge terza fuddetta, che non admette ai luoghi di Configlio più famiglie delia itella agnazione, che fiano congiunte infrà il terzo grado di confanguinità, escluso con suoi Discendenti fino all' anno 1666., nel quale per publico Decreto del Gene. rale Confeguo il Sig. March. Giufep. pe ebbe un' altro luogo Originario per fe, e fuoi figli, e Discendenti, giacche più non gli ostava la suddeta ta Legge, e morto il suddetto Sig. Marchele Giuseppe, fu surrogato in fuo luogo il Sig. Marchefe Andres fuo figlio fotto li 13. Ottobre 1668. ed in oggi per la morte del fuddetto Sig. Marchele Andrea viene rifervato tilo luogo al Sig. Marchele Andrea Juniore di lui Nipote pupillo, fino che sarà giunto all'età ttabilita dalle Leggi.

Patimenti attestiamo, che detto Sig. Gio. Batilla Seniore degli Albicini, ed il Sig. Giuleppe Seniore suo figlio, co. me pure il Sig. Gio. Batilla Juniore di lui Nipote, che su Padre di detto Sig. Marchese Giuseppe, sarebbono sig. Marchese Giuseppe, se genedono a soli Nobili, se non. avesse essentia ramglia nobilmente, e con splendore, onore, lode, e riputazione al pari di ogni altra Famiglia Nobile di questa Città, in fede ec.

Dat. in Forli nel Palazzo Apostolico della nostra solita Residenza con l'impressione del nostro Sigillo que, sto di li 15. Marzo 1710.

Oratio Margianes Seg.

Con-

Confervatori dell' Ecclefiaftica libertà della Cistà di Forti Se bene nella Città di Forli la Cafata

de' Sigg. Albicini è ttata sempre considerata trà le Famiglie più tiguar.

devoli, e cospicue, non solo per la

Nobiltà: dell' Origine, derivante dal Nob. Ceppo de' Sigg. Albicini di Città di Caitello, secondo l'Inoria dell' Ab. Evgenio Gamarini delle Famiglie Nobili Umbre, e Tofcane ttampata in. Firenze l'anno 1672, voi. 3. pag. 209. mà anche per li fegnalati Soggetti, dopo trapiantata fotto quello Cie lo, ha partorito alla Patria, della di cui Nobiltà ne fono tiati alcune vole te fatti gli Atteitati da questo Publico, ed in particolare dell'anno 1603, in occasione delle Provanze di Nobiltà del. Quarto dell', Ava, Materna fatta per provedere la Croce di S. Stefano dal Cav. Desiderio Locatelli Nub. Ravennate, nato di Vittoria Spreti che fu figlia di Orintia di Tomafo Albicini Ecc, Junidicente di quetta Città, come anco dell' anno 1620. in occasione, che Cristoforo Figlio di Tomafo di Giacomo di Cristoforo Albicini prese l'abito della med. Relig. con tutto ciò non si lascia di far. ne quelta nuova, e più ampla teftificaz. a chiunque quelte nottre perveniranno, e però diciamo, che, Pier Fran. Albicini fu trà primi Senat. di questa Città, e come tale, fu dell' anna 1494, eletto Configliere Secreto di Mad. Catt, Sforza, e dal Co. Ottaviano Riarii suo Figlio Sig. di For. li, come appare per Rogo di Toma. fo Palmeggiani Segr. di tal tempo della Communità dell' anno 1502, fu trà Conf. del Con. de' 40. come tale intervenne al Con. radunato li 2. Feb. di detto anno, e ne appare Rogito gh Ballon a c'A . Ti

di Girol, Carpantieri Segr. e dell' anno 1504. nella rinov. dello fteffo Configlio fatta da Ant. Ordelaffi sig. di Forli ebbe lo ftello grado: Ritornata pofcia dell' anno iltesso la. Città fotto il Dominio di S. Chiefa, fu dal Legato, che ne prese il Posfeilo per detta Chiefa ordinata una. nuova forma di Governo, e specialniente un nuovo Confeglio di cento, e. otto Famiglie nobili , con eleggere quattro Gentiluomini per ciafchedun Quartiere della Città de' p'ù Savii, e inmati, a quali fosse data ampla facoltà di eleggere cento, e otto Persone Nobili per Conseglieri di detto nuovo Confeglio, e tra quetti fu deputato il fud. Pier Fran. per il Quartiere di S. Mercuriale a fare detra Elettione, e nel Confeglio, che fi formà di cento, e otto Senatori tuni Nobili, ello fu ripolto nel XX. luogo per il Quartiere suddetto. Rulabilito poscia detto Confeglio per ordine Pontificio l' anno 1508. fu parimenti confermato tra Senatotori, come per rogo di Zuanne Portio Segietario, e dell' anno 1513. avendo ordinato la Santità medelima di Leone X. che si riformasse detto Confeglio, e speditone fo. pra di ciò il Breve Pontificio di. retto a Signori Conservatori , ed Anziani, in cui se ne dava la facoltà a Monfig. Girolamo Campeggi Gov. della Città per la S. Sede ed affieme con lui, a fedici Sena. tori, ello-Gov. a tenore del Breve, deitind 16. Gentilvomini primarii, che unitamente feco facestero detta Riforma, e trà questi quo fu il detto Pier Fran., il quale parimenti fu admello in detto Confeglio rifor. mato in quinto luogo del fuo Quartiefe di S. Mercuriale, come mede, a Nagaratia a v. fimamente

## Armamentarium Historico-legale Ord. Equeft. & Milit.

simamente appare per rogo di Bernardino Menghi Segr.

Crittoforo Albreini dell' anno 1518. fu furrogato nel luogo Orig. di Conf. del fuddetto Pier Pran. fuo Padre Defonto; ed intervenne, ed artengò nel Con. Gen, congreg. if di primo di Dicembre di detto anno, e li 4, pure di Dicembre dell' anno 1519. come anche li 20, e 22. Aprile 15. Gugno, e 29. Agosto dell' anno 1510.

Giacomo Albicini successe l'año 1535. nel luogo Originario di Cristoforo suo Padre, ed intervenne ne' Confegli fatti li 26. Agotto dell' anno 1537. li to. Giugno 1541. li 5. e 26. Febbrajo, ultimo Maggio, e . 17. Agosto 1542. li g. Maggio 1550, li 25. Marzo 1558. e li 5. Gen. majo 1562. e fu più volte eltratto di Magift. e specialmente di Maggio, e Giugno dell' anno 1537. Tomafo Albiemi Dott. di Legge, e Fratello di Giacomo fu Conser, Origin. Graduato, e fu più volte Capo di Magittrato, e particolarmente di Mag gio, e Giugno, Settembre, ed Ot tobre dell' anno 1534. di Luglio, ed Agosto 1537. Avvocato del Pu blico nell' anno 1535, e 1537. e l' anno 1534 eletto dal Conf. Ge. nerele Ambasciatore alla S. M. di Paolo ed intervenne, ed arrengò nel d. Confeglio radunato negl'anni fuddetti.

Tomaso Albicini Nip, di d. Tomaso, e figlio di Giacomo su pure surrogato l'anno 1566., li 19. Marzo nel
luogo del Padre Desonto, come appare dal Rogo di Fabio Oliva Segr.
e su più volte di Magistrato, e specialmente di Settembre, ed Ottobre dell'anno 1582, e degl' Anziani di Maggio, e Giugno dell'anno
1580, ed intervenne ne' Confegli Ge-

nerali fatti di tal tempo:

Giacomo Albicmi ebbe il luogo di Conf., orig, di Tomafo fuo Padre Defonto;

fotto ji 15. Febrajo dell' anno 1591.

e fu ediratto di Magittrato ne' meli
di Marzo, ed Aprile dell'anno 1596.

e di Maggio e Giugno del 1601. e
degl' Anziani, di Novembre e Decembre 1596. ed intervenne ne' Confegli generali e fegreti,

Alellandro Albicini l'anno 1625. li 7, Gennajo fu furrogato nel luogo Origo, di Giacomo fuo Fratello, e fu più volte di Magiitrato, e specialmente ne bimettri di Gennajo e Febbrajo 1621, Settembre, e Ottobre 1627, Luglio ed Agoito Novembre, e Dicembre 1631; Marzo, e Aprile 1633. Maggio, e Gjugno 1638. e digli Anziani, di Maggio e Gjugno 1618. Novembre e Dicembre 1626; e Luglio ed Agoito 1626. ed intervenne più volte ne' Conf. Generali.

Il Marchele Giuleppe Albicini, che l' anno 1648, con beneplacito Apoltolico, affieme col March. Andrea fuo Figlio, fu investito nella Contea di Valdinoce, Rocca di Girone e fua. - Corte, e della Petrella degl' Ubertini, e fua Corte con mero, e mifto impero, e l'anno 1 6 5 4. del Marchesato di Lodrignano dal Serenissimo Ranuccio Parnele Duca di Parma; ebbe per publico Decreto di quelto Confeglio Generale l'anno 1666, un luogo Orig. di Se. nat. per se, e suot Figli, e descendenti; già che il luogo Orig. del Cafato, a tenore delle Leggi nottre confolari, era paffato l' anno 1535. dall' accennato Criftoforo ne' figli, e Descendenti di Giacomo suo Figlio di età Maggiore di Gio. Batitta, da cui si diramarono i Sig. March. Albicini.

Il M, Andrea Albicini figlio del detto M. Giu.

M. Giuseppe i' anno 1668. li 13. Ottobre, fu soitituito nel luogo fuddetto vacante per la morte del Padre, ed oggidi per la morte del fuddetto M. Andrea, e de' Signori fuoi Figliuoli, vien rifervato ello luogo at Sig. March. Andrea Albicini vivente , e di Lui Nipote Pupillo, e tutti li sopranominati sog. getti fono fempre nobilmente viffuti, e con gran splendore nella. Città di Forli per dignità, bonori, grandezze, e Richezze &c In fede &c. Dat, in Forli nel Palazzo Apostolico della nottra folita Residenza coll' impressione del nottro Sigillo que tto di 20. Gennajo 1710. Oracio Marcianefi Seg.

Dignità, e laogbi di Confeglio spettanti al Quarto Albicini.

In Libro Conf. existen in Pub. Forol.

Seg, incipien ab anno 1491. reperiuntur infrascriptz notule Videlicet.

Kal. Januarii Nomina Antianorum de XII. Eléctor, per Illuitr. & Ecc. D. D. noftros Dominam Catharinam Sfortiam, & D. Octavianum Viceco. mites de Riatis Forol. ac Imolz Dominos &c.

## Pro Quarserio S. Mercarialis.

Petrus Fran. Albicinus.
Sequantur alia consimiles nota Cons. de Albicinis usque ad annum 1666.
N. 16, 1666. 9. Januarii.

Illustr. D. Marchio Joseph Albicinus, electus inter Confiliatios graduatos &c. Er quoniam Ego Horátius Marciane.

fius Secr. Illustristimo Comunitatis Forolivii pradicta extraxi ex libris O. riginalibus existen. in hac Secr. licet aliena manu, mibi tamen fida ideo in sidem hie me subscripti, & meo

folito figno Notariatus fignavi, & cerroboravi cum Sigillo Pub, Legalistris d. Illust. Communitatis &c. Federicus SS, Viti, & Modeth Diaco, nus Card. Dep. Sfortia S. R. E. Procam. a Sanchifimo D. N. Papa. fpecialiter &c. Dilectis Nobis in Christo Illust. DD. Scipioni Itei Casenat. & Josepho Albicino Forolivien. Salu.

tem in Domino.
Cum nuperrimus D. N. D. Innocentius
Div. provid. Papa X. Vos specialib.
favorib. prosequendo infrascrip. suz
SS. manu signatum Chitographum

nobis &c. videlicet .

Havendo Scipione Itei di Cesena dell' anno 1642, venduto a Gioleffo Al. bicini da Forlì la fetta parte delli Caitelli di Valdinoce, e Petrella potti nel Contado di Sarsina, che si asseritcono ellere fotto il Dominio dell' Arcivefc. dell' Arcivefcovato di Ra, venna, e Vescovato di Sarsina rifpettivamente con loro giuramento, compresovi anche alcuni beni allodiali, per prezzo di scudi quattromilla moneta, o altra più vera fomma, con la riferva però del beneplacito Apostolico, come asserifce constare dall'Instromento sopra ciò stipulato in detta Città di Forlì , con aver anco il detto Sig. Gioleffo Compratore preso il Possesso fenza mai effersi ottenuto', nè addimandato il detto beneplacito Apottolico, ed essendo che il Commissario della Camera un' anno dopo in circa fiaentrato in pollello di detti beni, stante la contravenzione, ed incorfo del. le pene contenute nelle Bolle di Sifto V., Clemente VIII. Paulo V., ed Urbano VIII. nostri Predecessori, fono perciò ora ricorfi da Noi li fopraddetti Scipione, e Giuseppe, e ci anno fatti supplicare', che vogliamo far grazia particolare ec.

## 520 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

Per tanto di nostro moto proprio, certa scienza, e pienezza della nostra. Podettà, vi ordiniamo, che rescindendo, ed annullando primieramente elle parti il suddetto Instrumento, e riducendo ogni cosa nello stato primiero, ficcome Noi in quanto facci di bisogno rescindiamo, annulliamo, e riduciamo anco in quanto al pof sesso del detto Venditore, e pagando essi nella nottra Depositaria Gene. rale scudi trenta, concediate licenza. al detto Scipione di vendere, ed al detto Giuseppe di comprare li suddetti Beni , ed all' Arcivescovo di Ra venna, ed al Vescovo di Sartina, di fargli l'invettiture opportune, senza. incorso di pena alcuna, e sopra le cofe suddette stipulargiiene i' initrumento necessario per gli atti di qual fisia Notaro publico, senza però mutare, ne alterare in cola alcuna. la natura, e qualità delle invettiture di detti Cattelli, e senza prigiudizio di qualfivoglia ragioni, ed azioni, che competono, o in futuro competeranno alla nostra Camera in qualsi voglia tempo, e per qualfivoglia caufa, ed in qualunque cafo, ed even to cogitato, ed incogitato, espresso, e non espresso, tanto in possessorio, quanto in petitorio, ed in qualsivo glia altro Giudicio, perche per il presente Chirografo, e per le cose. espresse in esto, non intendiamo in modo alcuno pregiudicare alla detta noftra Camera, ne in caso di devolu zione, o caducità, nè di confiscazione, o qualfivoglia altra ragione di d. Camera per causa del paisato, del presente, e del futuro, ma solo per levar l' oftacolo delle infrascritte Bolle, e Constituzioni, volendo che rimanghino le ragioni competenti per le Investiture, se vi sono, o per ragioni comuni, Conttituzioni, Bandi,

Statuti , e qualfivoglia dispositione della detta nostra Camera, ed in quanto alle cole espreile, come se il prefente noitro Chirografo fegnato non folle, e che la prefente protetta fi debba avere per espreila nel principio, mezzo, e fine, ed in ogni altra parte del presente nostro Chirografo, rimettendo anco Noi, e condonando alli suddetti Scipione, c. Giuseppe le pene come sopra incorse, ed approvando, e confirmando adef. fo quanto in esecutione di quetto nottro Chirografo farà fatto, ed eseguito; volendo, e decretando, che la presente vaglia, non offante le fuddette Conftituzioni, o Bolle di Sitto V. Clemente VIII., Paolo V., ed Ur. bano VIII, nottri Predecessori sopra la proibitione dell' alienatione de' beni giurisditionali, anco delle Chiese inferiori, e qualfivoglia altre Conttituzioni, ed Ordini Apostolici, ufi, ftilt, e consuetudini, ed altre cose che facessero in contrario, a quali tutte, singole, avendo il tenore di esse per esprello, ed inserto in quelto a sufficienza per quetta volta solamente, ed a quelto effetto, deroghia-

Dato nel nostro Palazzo in Vaticano, questo di 19 Maggio 1646,

### Innocentius Papa Decimus,

Nos &c, ejussem Sanchismi, ut tenemur exequi, Vobisque specialem gratiam facere volentes, & intendentes, de mandato Sanchismi D. N. Papz vivz vocis oraculo Nobis desuper faco, & auctoritate notiri Procusatoris officii, ac in executione, & vigore ejussem preinferti Chirographi, ac circa illius formam, continentiam, & tenorem, secutaque solutione dic, scutorum triginta monetz in Depositaria Generali Camerz Apostolicz, facto adimplemento omnium . & fingulorum intraferiot. in przinserto Chirographo contentor. prout ex Gedula dicti Depositarii generalis, extan. in actis infrascripti Notarii, & Camere Apostolice Not. respective exhibit, ejufdem SS. & Illustriffimz Camera Apostolica no. mine condonantes, & remittentes Vobis, & cuilibet Vettrum; in pri. mis, & ante omnia panas per Vos. & quemlibet Veitrum & tenore Bullar. Sixti V., Clementis VIII., Pauli V., & Urbani VIII. incursas, Vobis, ut Sextam Partem Cattrorum Vallisnucis . & Petrelle posit, in Comitatu Civitatis Sarfing , & ut af. feritur, fub directo Dominio Archiepiscopi Civitatis Ravenna, & E-piscopatus Civitatis Sarsina respective existen. cum illorum furifd. comprehensis nonnullis bonis Allo dialib. emendi , & vendendi respictive, ac Illmis, & Reverendiffimis D. D. Archiepiscopo, & Episcopo respecti. ve prædictarum Civitatum facien, Inveltituras necessarias, & Inftrumentum necessarium . & opportu. num, cum folitis claufulis fuper prz. miffis celebran, & per acta cujuf vis Not, thepulari facere positis, & valeatis, dicti Illuftriffimi, & Reverendistimi D. D. Archiepiscopus, & Emscopus respective pollint, & va. leant licentiam, & facultatem, juxta formam pzsentis inserti Chirographi concedimus, & impartimur. Mandantes propterea omnibus, & fingulis, ad quos fpectat, sub arbierio naftro penis &c. Vos, feu quemitbet veitrum in premissis contra dicti przinserti Chirographi, ac przsentium Literarum noftrarum formam, & tenorem quorumlibet impediant, vel pertuibent, fantibus omnibus iis, que idem Sanctissimus D. N. in dicto ejus prainferto Chirographo voluit &c. Non obtantib. egentique contrar, quibus umque &c. In quorum fidem &c.
Datum Roma in Cancelleria Aposto, lica hac die 27. Aposto 1647.

Fr. Card. Pro Com. &c.

Lazarus Bettus Cam, Gen, &c. Jacobus Ant. Serperius Aud. &c.

R. P. Secr. &c.

### Serenissimo Signore .

Si compiacque V. A. di ordinare con. fua Lettera delli 2. Ottobre proffimo patlato al Magistrato della Camera di Parma, che dovelle fare vendita al Co. Gioseffo Albicini da Forll della Giurisdizione, mero, e mitto Impero del luogo di Lodrignano, e fue pertinenze, con obligare detto Conte, dopo che avelle fatto la compra di detto luogo, di riconoscerlo per se, e fuoi D scendenti maschi legitimi, e naturali in feudo da V. A. sempre in prima Genitura in infinito, con la riferva del Decreto del Magnifico Magittrato, ed altre folite, che si metteranno nell' Inveititura da farfi da. V. A. in detto Co, Giol fo, con e. riggere gratiolamente, come l' A. V. fi dichiard nella medefima Lettera di voler fare, il detro Feudo in Marchefato, e come più diffusamente in detta Lettera, che s' elibifce già, e anco in conformità dell' Ordine di V. A. feguita la Vendita fatta fotto li otto Ottobre suddetto dal me. desimo Magistrato della Camera al

# 372 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

detto Co. Giofesso, come appare dall' Initromento, che pure si elibisce a. V. A., e già esso à pagato il prezzo nel modo comandato da V. A., co. me anco di più in detto Instromento si è convenuto di riconoscere da V. A. l'Investitura di detto Feudo, e le parole formali delli patti fono le feguenti - Cum pactis &c. Primo quod in presenti Venditione nullo modo intelliguntur comprehenfa infrascrippta omnia, videlicet Datium Mer. cantiz, Datium Ferrariz, & Gualdi, nec non jus exigendi taxas pro equis mortuis, Jus dandi, levandi, & folvendi fal juxta folicum; Item jus e. xigendi folutionem contr butionis proreparat., ac lignis; Item jus Miliriz in dicto loco Lodrignani jam diù inftitut. à Ser. tuncque Antenatis Ser. DD: Ducis noftri, nec non omnia & quecunque mineralia que funt, & esse possint quandocumque in dicto loco, & ejus furisdictione, sed supradicta omnia, & fingula omnino, & in totum refervata fint, & effe intel ligantur dietz Ducali Camerz, quia sic &c. Quod dictus Jiluttriss. D. Co. Joseph de Albicinis tencatur &c. pro. ur Ad. Rev. D. Christophorus sponte &c. dicto Procuratorio nomine &c. promifit , & promittit prafenti Illuft. DD: Przsidi, & Magistratui przsen. tibus &c. ac mihi Not. &c. flipul. &c. recognoscere ad omnem simplicems requisitionem fupradicti Ser. DD: Ducis nostri dictum locum Lodrigna. ni cum omnibus ejus juribus, pertinentiis à d. C. S. S. una cum ejus Jurisdictione, homagio, meroque, & misto Imperio, & ut supra in feudum rectum, nobile, & honorificum pro fe nomine quo supra &c. Investituramque loci, & ur fupra recipere à Ser, DD: Duce nostro przdicto, eique debirum fidelitatis juramentum przstare, ac

alia dicere, & facere, ad que tenen-. tur boni , & veri Vallallı erga Dominationem Suam cum reservat. dicto Ser. DD: Domino nostro Decreti majoris Magistratus, ac aliorum, de quibus in Litteris Ducalibus ut supra regi. stratis, nec non etiam alforum quorumcumque, que in similibus Investi. turis reservari solent. Retta ora Serenissimo Sig. al detto Oratore di supplicare umilmente V. A. S. a fargli godere interamente della benignissima gratia fattagli dall' A. V., che però esso Co. Giosesso Albicini ricorre alla V. A. S. umilmente supplicandola , che inerendo all' Instromento della. fuddetta vendita, refti fervita, previa ogni opportuna separatione di detto Luogo venduto sopra della Città di Parma, e Magistrato della medesima. di concedere in Feudo retto, e quale abbia la natura di Feudo antico, nobile, ed avito al detto Co. Gioseffo Oratore, ed a quelli , che discende, ranno da Lui in infinito Maschi legitimi, e naturali, nati, e procreati di legitimo Matrimonio, fempre in. prima Genitura in detto luogo, come sopra vendutoli; e specialmente, sicche la specialità non deroghi alla generalità, la giurisditione om. nimoda, così civile, come criminale, mero, e milto impero, con podeftà del Gladio in detto luogo, e sue pertinenze, ficche l'inveftitura suddetta feudale si abbia per fatta, e concessa al detto Oratore in virtù del rescritto, che V. A. si compiacerà di fare al presente Memoriale, e s'intenda accettata, e fripulata dal medesimo Oratore, ed abbia la medesima forza, e vigore, come se fosse seguita per Instrumento publico, e con la traditione attuale dello Stocco, in segno di vera, e reale tenuta, la qual già in virtù della Vendita suddetta fi trova appreffo l' Oratore; di. chiarando anco V. A., che s'intendi fempre rifervato per l' A. V., e la. fua Camera Ducale, l'offervanza del Decreto del Magnifico Magifirato, e del Decreto Mominimus, ed altri pure foliti di rifervarfi in fimili concef fioni . Con che però la riferva del Decreto Meminimur, ed altri fimili, - mon pregiudichi al fus della Success chione reciproca, che deva avere lucgo da una linea : all' altra del detto Ora-- tore . e fuoi Discendenti come sopra; e di più anco s' mtendino rifervati . alla Camera Ducale per li Datii della Mercantia, Ferrarrezza, e Quadri, il Jus del Sale, ed altro, ed aitti cari-- chi ordinari . e straordinari imposti, e da importi da V. A. in detto luogo, ed il fus della Militia, e qualunque Minerali , che fono, e polino effere nel detro Luogo, e sua Giu anditione ; e tatte le altre cole folite ala rifervarfi in timili concessioni: per lo contrario s' intendino rifervati at detra Orarore, e non compreli. nella presente Concessione la Bent, che -detro Oratore, e chiamati come fo pra, acquitteranno in auvenire in detto Luogo, e che vi possino avere di presente, ma che li medesimi siano loro proprii, e ne pollano fempre. diponere a loro piacere. In oitte. fupplica umiliffimamente V. A. S. l' Oratore di eriggere detto Feudo in-Marchefato, fiochè ello, e fuoi figli. Primogeniti, anco vivente il loro Padre, legitimi, e naturali in infinito come lopra, da qui avanti pollano, e. debbano, effere denominati Marchefi; di detto luogo di Lodrignano, così, in voce, come in ifcritto, ed in o. gni attione pubblica, e privata, e come tali fiano tenuti, e reputati in ogni sempo, luogo, ed occasione, e che rispetto al Giuramento di Bedel

tà, che come Feudatario dourebbe proflare a V. A. S., il che : pure defi. dera fommamente, non gir corratempo alcuno, ma che sia tenuto di prefentario fempre, che ne fia richiefto per parte di V. A. S. Supplia ca anco il detto Otatore V. A.S. a dichiarare con la pienezza della fua Podettà Ducale, che la presente conceffione, feparatione, infeudatione, ed erettione in Marchelato come fopia, vaglia ne più ne meno, come fe foffe fatta per Inftrumento pubil co, ed a persona orionda nelli Stati di V. A., e con tutte le foi n tà folite ad usarsi in simili attioni; supplicando l' A. V. per certa fua terenza con la. medefima pienezza della Podena Ducale a fupplire, ela derogare ad ogni, e qualunque difetto, di ragione, o di fatto, che si possa in qualunque modo confiderare nelle cofe promeile; ordinando ancota , che non si posta opporre contra la prefente Concessone alcuna eccettione di obreptione, o fubrepuone, o difitto d'attentione, o qualfivoglia altra, levando la facoltà di poter far le dette oppositioni, e giudicare contro la presen. te dispositione, dichiarando, che tutto cid, she fi farà contro come fopra, fia di nian momento, ad efficacia, mon offante. a cutte , ed a ciafcheduna delle predette cole. le Leg. gi, Conttitutioni, Statuti, e Decre. ti . che possino fare in contrario, ed anco specialmente, siccome che la fpecialità non deroghi alla generalità, la Conttitutione Ducale: nel titolo de Dictatura , & Signatura : mel werf. non die gtar, a feguenea a quali sutti ottanti . e come fopra in quanto che possino repugnare alla presente dispositione, fi deroga per quelta volta fola, con tutto che abbino claufole derogatorie, e delle derogatorie

## gre Armamentarium Historico-legale Ord Equest. & Milita

avendole tutte per espresse letteral.

mente, ed in individuo e così spera
ottenere dalla fomma benignità di V.
i.A. S. Quam Deus &c.

Concedimes, somefumes, mandamus & derogamus in omnibus, & peramnia, us petitur, note obfiantibus & 5...
Datum Parma die prima mentis Martii anno 1654.

#### Ranutius Dux

Loco & Sigilli

#### il . : Lampagnanus &c.

quia ego Joannes Garzoni Paulini Venet. Publ. Not., ac Venerandi Prioratus Venet. Eminentifiam. Religionis Hierofolymitanz. Vicecancellarius ad hune Procefium. Depuratus mandato, & cum prefentis prafato rum Illus. DD: Commistriorum ul trafenpra Examina feriph, contenta que in hoc Proceile congeli, ac eorundem collationi adfui; ideo in fidem lubferiph, ac mei Tabellionatus figno munivi &c.

Avendo Noi Cavalieri Fra Albertino Musato, e Fra Giuseppe Pagano Commillarii Deputati per la formatione - del prefente Processo in questa Città di Forli adempito a quanto ci fu in. giunto dalla preinserta Comissione, e che refta prescritto dalli Stabilimenti di noftra Sacra Relig. con avere claminato li Teftimoni, che abbiamo scielto per più informati, e degni di Fede luffeguentemente fatto diligen. te incontro di tutte le Scritture inferite nel presente Processo sopra li Regiftri dell' Archivio, e della Cancelferia Episcopale, sopra i Libri de' Battefimi, e' Matrimoni delle Chiefe, per le Scritture, che comprovano la

Discendenza, e sopra i Libri: della Segretaria del Confeglio per le Cari. che, e Dignità, che appariscono daile Feds che susseguono alle Scritture, e finaimente ogn' altra cola introdotta , ed avendo travato il tutto pontualmente fcritto, e bene venficaro . dal che telta abbondante. mente comprovata la Nobiltà, e legitimità dell'oltre nominato Sig. Valeriano Moratini , e fuoi quattro Quarti, cioè Paterno Moratini, Materno Monfignani, che fu anche pltimamente provato coll' occasione delle Prove fatte per il Nobile Sig. Giuseppe Merenda, dell' Ava Paterna Torelli, er dell'Ava Materna Almeini, tutti di quella Città, ne avendo noi difficoltà alcuna fopra le qualità del Pretendente suddetto, e fuor Quarti, anzi, cottandoci effere dette quattro Famiglie tra le più qualisicate di questa Città; perciò accet. tiamo le presenti prove per buone, e valide.

In fede di che abbiamo di propria mano feritto il prefente, e potta ciafcuno di Noi la propria fottoferittione, ed il folito nottro figillo.

Jo Cav. Fra Albertino Mussato affermo quanto di sopra &c.

Jo Cav. Fra Giuseppe Pagano affermo quanto di sopra &c.

Locus Sigilli rubri in cera Hifpanica. Similis.

## Adi 8. Luglio 1710. in Venetia

Nella Veneranda Assemblea tenutasi A persente giorno in questo Venerando Priorato di S. Gio. del Tempio detto de Furlani per ordine dell' Illusta, ed Eccel. Sig. Cav. Fra. Giuseppe Maria: Marchese Marini Ricevitore, e Luogote-



gotenente Generale nel fuddetto Priorato, in conformità del folito Decreto di S. Eminenza Gran Maeitro, fu presentato il presente Processo, con altro fimile, tutti due in un Involto figillati, continenti le Prove di No. biltà del Nobil Valeriano Moratini, figlio del quondam Nob. Sig. Gia. como della Città di Forti, qual in, volto aperto, furono esti doi Proces si letti a chiara intelligenza dagii illustriffimi Signori Cavalieri, e Com. millarii intervenuti in ella Venerand. Assemblea, da quali inteso il contenuto di esti, con loro fottoscrizione diranno la loro opinione circa l' accettazione delle suddette Prove di Nobiltà di cetto Nob. Valeriano, e fuoi quattro Quarti; sopra di che fu ordinato a me Cancelliere infra scritto di scrivere il prefente Atto.

To Canaliere Fra Ginseppe Maria Marino Ricevitore, e L'vogotenence, accesso le presensi Prove per uno ne, e valide.

lo Cavaliere Fra Albertino Muffato fui presente.

lo Cavaliere Fra Giuseppe Pagano fui prosente.

To Cavalier Fra Ferdinando Billoni accesso le presensi Prove per buone,

e valide.

Jo Fra Pietro Paolo d'Angeli Comen.

dasore di Recanati, e Comissario accesso le presensi Prove per buone, e

malide.

Be Ego Claudius Garzoni Paulini Pu
blicus Venet. Nos. asque supradicti
Venerandi Prioratus Caucellarius su
fidem supscrips, & figuavi &c.

Attesto Io sottoscritto, che la presente Copia di Processo di Nobiltà è tutta di mia mano sedelmente tratta dall' antentico Processo come sopra sormato, riveduto, e sottoscritto, che come tale si conserva nell'Archivio del Venerando Priorato di Veneria appresso. Sio, del Tempio di ragione della Sacra, ed Empinentussima Religione Gerosolimitana, e per esfere questa Copia interamente concordante coll'autentico Processo suddetto, in autentica di Essa, mi sottoscrivo col solito mio Notarial segno.

In Venetia a 5. Maggio 1952.
Pestus Prezzato Pablicus Venet. Nosarius ac Venerandi Prioratus S Joannis. a Templo Venerab Emmentif.
fima Religious: Hierofolymitana Can.
in fidm Gr.

Loco & Signi dicti D. Notarii .

# Signum de que supra pag. 478, n. 18.

Diximus fupra in fett. V. fub. #. 18. merfic. quod alias , quod ex Stabilimentis Ordinis cavetur, Prztendentes admitti in Classe Militum, teners probare Gentilitium fuum Stemma, quo ufi fuerunt Ascendentes talis Familiz, & quidem faltem per fpatium centum Annorum, atque infimul teneri exhibere idem Stemma expressum cum suis distinctis coloribus. Diximus in ead. fett. V. fub. n. 17. wer fic. Ime quo ad linguam, in Lingua nottra Italica probandum effe Gentilitii Stemmatis ufum in Familia per ipatium bis centum Annorum, idemque in Procellu exhibendum. graphice pictum, una cum fuis pro-

18., & in bac Sell. [ab. n. 17.

Hic itaque ponimus Tabulam quatuor
Stemmatum in Processu producto,
rum, cum suis coloribus, qui nunc
juxta Aradicas Regulas superius nocensitas in dicta Sell. V. n. 19. norfic & modo, exprimuntur mediantibus lineis, ac punctis pro diversitate colorum diversimode ductis.

priis diffinctisque coloribus d. #.

### 526 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

Ex recensita authentica Processus struétura, totoque Probationum tenore liquet, exuberanter fuille fervata ea. omnia, que Sacra Religionis Statuta przscribunt pro admissione Equi. tis Militis Itali ; Patetque omnia quatuor latera , Italice Quarti, fuiffe longe lateque pari modo comprobata, . & juttificata; generosam scilicet No. bilitatem Nominis & Armorum per comne genus probationis, tumi per Teftes formiter examinatos, & omni exceptione majores, tum per publica Documenta. Diximus exuberanter in prafenti Hipothesi elle. 35. omnia comprebata, longe enim bis centum annorum curlu metam Ge. neroix Nobilitatis probationes excedunt, cum de extero, quo vetutior fanguinis Gloria refulget, eo magis & Nobilitas, & prolixior Afcendentium , Majorumque Catalogus extenditur, magis Familia Decus emicat : Unde in huju!modi Proceffibus altior Probationum numerus se pe cumulatur, & Ascendentium No. - menclatura extollitur, solentque a-liquando ampliores fieri Probationes. 46. Unde in his terminis magis ad orna-. tum, quam ad necessitatem, generosa Familiarum Nobilitas demonitratur, ut piene afferit Campellus ad Constitutiones Ducatus Urbini ad Decresum 30. fab n. 66. 6 n. 211. Sane patet, in d. Processu superlative 27. probatam fuiffe nobilem Avo-... rum feriem per plura Secula quoad omnes Quatuor Familias.

Quoad Familiam de Moratinis a pag. 485, níque ad pag. 495, numerantur plures alii Majores muneribus spechables. Quoad Familiam de Monsignanis à pag. 495, usque ad pag. 505.

Respectu nostra: Familia de Torellis a dicta pag. 505. usque ad pag. 512. ubi pag. 509. ampla Genealogica Ar. bor habetur, & adfunt plures, qui Maguiratum gesserunt .

Circa Familiam de Albicinis à pag. 512 ufque ad pag. 524. plures quo. que illutres Viri numerantur sub pag. 516. & segq.

page, 160. teque Poterant quidem plures alie Notitiz, pluraque Documenta antiquiora addı, quibus unaquzque ex dictis Famillis abundat, ex quibus tamen in Civitate Forolivii notifimis, innuifle fufficiat respectu Familie de Mora-

iuthciat respectu Familie de Mora-38. tinis ea, qux ulterius tradit Bonolus Historia Forolivui Libr. 5 pag. 116. Claramontius in Historia Calena Lib. to pag. 195. Rubeus in Historia Ravenna Lib. 3, pag. 492. apad Guerreos 1589. ubi recensentur egre. gia facta Virorum hujus Familix tempore Pacis, & Belli. Leander Albert. in Les. Isal. Ven. apad Jo. Bapt. Parta an. 1581. tis. Romagna pag. 313. Ø sag. Videatur vetustismum Instrumentum 10. garum anno 1238. super Pace inita

gatum anno 1378, super Pace inita cum Ulbano VI., & Populo Foroliviensi, quod Instrumentum per extensum modo suit impressum In-Appendice Virorum Illustrium Foraliviensim publica luci data à sape laudato erudirissimo Equite Georgio Marchesio Bonacursio, ad presens inter Romana Curia Piastos storente, inter Romana Curia Piastos storente, et pariter videantur qua scripti bost, me. Eques Sigissumdus Marches George.

me. Eques Sigi/mundus Marcheft Gentiot decti Equitis Georgii in Supplemenso Historico Foroliwii lib. 7, pag. 381. & feq., & lib. 10, pag. 609. & feqq. Es Vecchiazzanus in Historia Foripompilii par. 2. lib. 17, pag. 224. Videatur Clemensinus in Historia Ariminen. lib. 10 pag. 586., & videantur ea, quæ de antiquis Senatoribus Urbis scribit Marins Crescimbenus in libro - Stato di S. Maria in Cosmedin nunc impress. Roma Typis Antonii de

Reffis 1719.

Quo

Quo ad Familiam de Monfignanis, repeti poterant documenta adducta in procedu probationum pro laudato Equite Milite Hierofolymitano, Fratre Josepho Merendi, & recenseri gesta à Bartholomzo Monsignani Sa. go, & Toga clarissimo: Sago quidem, ut legitur in litteris Patentalibus Ma. giuratus nonaginta Virorum Pacificorum dat. Forol, anno 1657. & Toga, ut videre eft fub annis 1652. & seq. quorum pars de presenti fuit regittrata a d. Equite Bajulivo Mar. chefi - Memorie Storiche dell'antica, e celebre Accademia de Filorgiti pag. 378., & feg. Et hic eit ille Bartho. lomzus, qui genuit Fabritium Antonium eruditione feracissimum, cujus scripta Forol. Typis Josephi Sylve ano 1699. & Pauli Sylvz ano 1714 impreffa leguntur, necnon Typis Fabri 1742, ubi ejus vita tegistratur, de quibus scriptis Nos mentionem habuimus in nostro primo Tomo Dife. 19. fab n. 2., que fcripta doctorum virorum per manus, & ora volitant, & vi. dend. Super allegat. Marchefius in Vitis Virorum Illustrium lib. 2. cap. 3. pag. 302., & 303. & dic. Memorie Storiche pag. 399., & feq., & pag. 408., & feg. Idemque Bartholomeus Cleopatram procreavit, que assumptis nominibus Angelica Therefix, religiofum habitum S. Dominici in Monasterio S. Franciscz Romanz in Terra Brifighellz induens , ibi feptuagefimum octavum agens annum, in odorem. fuavitatis, in domino obdormivit; ejul que Vita perspicue non minus, quam eleganter de more scripsit Pater Antonius Bombarda e Societate Jelu, & publice luci mandavit Typis Alexandri Fabri Forolivii 1742. Respectu Familia nostra de Torellis

Respectu Familia nostra de Torellis quoad originem, & diramationem Familia, poterat allegari Pompejus Sci-

pio Dolfi - Cronologie delle lamiglie Nobili de Bologna pag. 406. & Jeg. & produci verba multris Aq ademici Philippi Saffetti Patricii Forentini in funchri Oracione pro Lelio Torelli Fanensi babita anno 1576. queque fervatur inter MSS. in Codice 738, pag. 96. Florenzia in Palatto Nobiliffima Familie de Stroggis, & nuper impressa habetur in Volumine - Fa. fti Consolari dell' Accademia Fiorentina recollect, per doctiffimum Virun Salvinum Salvini Nobilem Florentinum impress. Florensia Typis Joannis Caictani Tartini, & Sandis Franibi 1717. pag. 132. poterat allegari Pater Inlins Loranicus ex Societate Tefu in Vita Hieronymi Torelli impress. Forolivii Typis Cimatiorum 1654. Canonicus Saracenus in Historia Ancona: pracipue poterat produci Vita Beati Torelli filii Pauli Torelli , de quo in Arbore Genealogica, penes Paulutium d. Differt. 16. , & in Differt. 110. art. primo n. 43. cujus B. Torelli gesta latius modo leguntur in Volumine Patris Soldani Congrega. tionis Vallis Umbrofa . Patris Jacobi Bellogradi e Societate Jelu , iterum. impressa in nostro Primo Volumine Dif. 1. a pag. 31. cum fegg. bon. me. Eques Sigifmundus Marchefius in Supplemento Historia Forolivii libr. 2. pag. 407. Et ibi in Catalogo Stemmatum Nobilium Familiarum verbo Torelli lib. 12. Landinus lib 3. pag. 48. Gesta referens Christophori Torelli Bellatoris fortiffimi sub anno 1435., de cujus Vita postmodum agit Eques Marchefins in Visis Viro. rum Illuftrium Forolivis lib. 3.cap 3. Poterant allegari antiquissima Documenta omnibus nota, que nuper producta fuerunt in Processu Pro. bationum Nobilitatis Familie, occafione qua Sebaftianus Nicolaus Silvius noster ex Germano Fratre Nepos fumpit Equettem Habitum S, Ste.

Dymum poterant produci ea publica. Documenta jam Foroliviensibus similiter nota, quzque nuper potimodum deducta fuerunt in Volumine solida etuditione confecto per dictum docutismum Equitem Georgium Vivianum Matchesum Bonacursium, cui Titulus - La Galleria dell' Onore. Parte Prima sub Verbo Forli, pagina. 84. cum seq. 8, doctissimus Paulus, som. 3. Difer. 110. Item afferti monumentum gre perennius ad justificandum Stemma, & usum eiustem in.

Familia noitra Torellia per plura fecu-

la, & ab immemorabili palam onini-

bus vifibile, nempe ferreum vexillum.

fixum, simulque versatile supra Pinna.

culum Arcis S. Petri, unam ex Portis Civitaris, Taurum scilicet erectum cum Cruce supraposita.

Respectu Familie Albicing poterant ea. produci, que habentur in Funebri O. ratione habita à bon, me. Octaviano Petrignano in Funere Marchionis Andrez Abicini anno 1691., & in alia habita anno 1697, in Funere Mar chionis Io. Baputta dichi Marchionis Andrez fini, de quibus meminit pofea d. Eques Marchefins Vita Virorum Illuftrium pag. 53. . & 144 Pariter adduci poterat celebetrimus ille I. C. Bernardinus Albicini, qui numeratur inter quinque Reformatores, ac Re. flauratores Legum Municipalium Ci. vitatis Forolivii, ut videre eit in Patrio Statuto sub anno 1616. Typis Francifci Suriani .

Ut tandem de hujufmodi Processus materia sermonem nostrum absolvamus, cum jam exordium, medium, & fi nis suerit late expositus, superest, ut nunc subdamus quz successive pera-40, gi debent, ut execution rite demandetur, juxta tenorem relate Epiftolz laudati Domini Bajulivi Cevo. Dicimus ergo, quod compilato, antedicta methodo, Proceflu, coque à Commillariis in scriptis approbato. transmitti debet originaliter Melitam in Lingua, ut idem Processus recognoscatur: fit autem recognitio in Lingua, hoc modo. Deputat Venerabilis Lingua duos Commissarios ibidem pro nova Revisione, ut diximus fupra #. 23. eaque completa, in Lingua formatur Decretum, cum confuetis approbationibus super approbatione Pretendentis, quoties Commissariis Revisoribus in codem Processu, & super eodem , difficultates non occurrant : fi vero exceptio.

41. nes contra cundem Processum insurgant, tunc inungitur, ut suppleatur in Probetionibus de ficientibus in
Processus, a quories à Concilio, ubi
pendet causa nobilitatis causa revidetur, aut à Tribunali Concilii deputandi funt Commissarii ad recognoscendum Probationes, ultra duos,
qui affignari debent diversarum Nationum, de putatur etiam tertus, ejusdem Nationis litigantis non suspectus
litiganti, ut tres simul deserant Concilio, juxta ea qua tradidimus num.
22, 8 seq.

Polito igitur Decreto Linguz appro, bante Processum Probationum, nuncupari poteit Eques idem Prætendens, tuncque eidem permittitur usus odtogone Crucis aurez ad pedus, que assumptio Crucis aurez, absque ulla exteriori extemonia peragitur, sufficitque solum didum Decretum supra relatium, approbans Processum.

Probationum sadatum.

At si Pratendens esset in Minori atate, cum ipse tempus habeat faciendi suas Probationes usque ad atatem 25. annorum, prasata Epistola sic loquitur loquitur .

Se poi si Presendente fosse di minor età, siccome sa tempo fino all' età di 25, anni a fure le sue Prome, così vi è la tolleranza di lasciargli porsare la Croce anche prima di farle, e lu bito chè accestato, perchè non espo nendosi a pagar un l'asaggio di due milla di questi ducdi:, se non quelle Famiglie, che sanno di certo nonposer aver ecceggione, e delle quali è notoria la Nobiltà, si facilita in sal sircostanga del portar la Croce are la Croce are delle quanti e ricostanga del portar la Croce are la Croce portare de la contrare la Croce paga del portare la Croce paga del portare

Chirograbus super Marchienasu Familia de Murasinis.

Reverendissimo Cardinale Valenti nostro Segretario di Stato, e Camerlengo di S. Chiesa,

Er parte dei Conti Antonio, Fran. Abbate Nicola, e Cav. Valeriano Giovanni Fratelli Moratini Patritij della nostra Città di Forlì, ci è stato rappresentato &c. ci supplicavano perciò, ad oggetto di dare un maggior luitro, e decoro alla loro Nobile Fameglia, e godere nello ftello tempo degli effetti della fudet. ta grazia, di degnarsi di eriggere in titolo di Marchesato la suddetta Tenuta di S. Benedetto in Lardiano coll' altra annessa Tenuta di Mezza Costa per Essi, loro Figli, e discen, denti, Eredi, e successori anche eftranei in perpetuo, che possederanno pro tempore la suddetta Tenuta, col-li soliti Onori, e prerogative, con di più l' indulto della Bandita, o fia Caccia rifervata nell' antidette due Tenute, ed altri Bens, che in avvenire potessero alle med. unire, ed incorporare, e della Pesca pari mente rifervata nel fuddetto piccolo Fiume Calanco, per tutto però il

tratto che scorre, ed interseca l'altra suddetta loro piccola Tenuta di Mezza Cotta, e finalmente colla facoltà di poter fare in esla Tenuta di S. Benedetto una publica Fiera nel Mese &c. d'ogn' anno in perpetuo per tre giorni continvi da dettinatsi da Essi Oratori, e di potere in essa Tenuta aprire Fotno, Macello, ed Olteria, purchè da ciò non ne rifulti &c.

Per tanto col presente nostro Chirografo, in cui abbiamo per espresfo, e di parola in parola inferto il tenore del Chirografo del Ven. Innocenzo XI, nottro predecessore, in data dei 18. Febbrajo 1689 fopra l' ettersione di fimili Titoli, l' informazione dataci come fopra da detto Reverendissimo Cardinale Bolognetti, la precisa qualità, quantità, e confini tanto della suddetta Tenuta di S. Benedetto di Lardiano, quanto dell' altra di Mezza Coita, e qualunque altra cofa quanto si voglia necessaria da esprimersi, e benchè degna di speciale, ed individua menzione, di noitro moto proprio, cetta fcienza, e pienezza della nottra suprema podettà &c.

Vi ordiniamo, ed ingiungiamo, chefenza alcun pregiudizio di qualfifiano ragioni potellero competere tanto alla nostra Camera, e Congregazione dell'acque, che alla Città fuddetta di Forli tanto per il paffato, quanto per il presente, e futuro, per qualfivoglia caufa, e Titolo, benchè qui non espresso sopra le sud. dette Tenute, e non altrimenti in nome noitro, e di quetta S. Sede eriggiate, ed inttituviate, ficcome noi eriggiamo, ed inttituiamo in. Nobile, ed Illustre Tirolo di Marchefato la suddetta Tenuta di S. Benedetto in Borgo Lardiano, esiden-

te nel Territorio della suddetta Città di Forli, e suo distretto, presso li fuoi noti confini, a favore de fuddetti Sigg. Conti Antonio, Fran. , Abbate Nicola, e Cav. Valeriano Gio. vanni Fratelli Moratini, loro Figli, e descendenti, Eredi, e successori anche estranei in perpetuo Possessori pro tempore della suddetta Tenuta, con tutti, e singoli Privilegi, Facoltà, immunità, prerogative; ed Indulti in qualfivoglia tempo conceduti, e foliti concedersi a qualsisiano altri Marchefi quantofivoglia nobili, antichi, ed Illustri, tanto per ragio ne d' ufo, e consuetudine, quanto per Privilegio Apoitolico, Imperiale, e Regale, aggregando Noi li suddet. ti Moratini , loro Pigli, descendenti, Eredi e Successori qualfivoglia. anche estranel in infinito; che faran. no pro tempore Possessori della suddetta Tenuta di S. Beneditto in Lar. diano, al numero, e consorzio degli altri Nobili, ed antichi Marcheli, volendo che in tutti, e singoli Bandi, e proclami da farsi, ed in tutte le cessioni, Processioni, Congregazioni, adunanze, pompe, Compagnie, ed altri Atti Publici, e privati, sì nel noftro Stato Ecclesiastico, che fuori di effo, in qualfifiano luoghi, Provincié, e Regioni anche Imperiali, Regali, è Ducali, e di qualfivoglia altri Principi, fiano per tali stimati, reputati, e denominati, e che così possino denominarfi, scriversi, e farsi da altri con effetto nominate, tenere, e rispettare, con facoltà d'usare in. ogni luogo publicamente, e privata. mente l' Armi, ed Insegne solite portarf, ed ufarfi da' fimili Marchefi, e valerii delle fuddette, ed altre qualfifiano infegne, titoli, gradi, di. gnità, privilegi, immunità, libertà, prerogative, precedenze, preminen-

ze, indulti, grazie, ed altre ragioni, che qualsisiano altri Marchesi quanto si voglia Antichi, Nobili, cd Illu, ftri, tanto Pontifici, quanto Imperiali, Regali, e Ducali in altri Prin. cipati godono fenza alcuna differenza liberamente, e fenz' altra licenza da ottenersi da Noi, o da Nofiri Successori, ordinando a Voi, ed alli Cherici Presidenti della nostra Camera presenti, e futuri, che per tali li riconoschino, trattino, ed onorino, e li facciano riconosce, re, trattare, ed onorare, esortando ancora qualssiano Persone di qualsivogita superiorità Imperiale, Regale, e Ducale, e di altra qualunque Dignità a voler ricevere, ed admettere li fuddetti Conti Antonio, Fran. Ab. Nicola, e Cav. Valeriano Gio. Pratelli Moratini, loro figli, e Descendenti, Eredi, e Successori anche estranei Possessori pro tempore della fuddetta tenuta di S. Benedetto in Lardiano, all'onore, grado, e dignità di Marchesi, ed altri Privilegi sopra espres. si, ed a prestar loro ogni ajuto, e. favore, e non permettere che da al. cuno fotto qualsifia pretesto, mendicato colore, direttamente, o indirettamente, siano molestati, ed in oltre per maggiore onorificenza dei fuddetti Moratini, loro Famiglia, ed altri come sopra in perpetuo, gli concederete, conforme Noi di fimile moto proprio, certa scienza, e pienezza della Iuprema Podeftà, gli concediamo piena, ampia, e libera facoltà , ed autorità di potere in tutta la suddetta Tenuta di San Benedetto in Lardiano, ed altri Beni, che potessero in avvenire ad essa unire, ed incorporare, far Caccia rifervata, e come volgarmente dicesi, Bandita di ogni forte di Animali Selvatici, Quadrupedi, e Volatili,

come anche la Pefca parimenti rifer, vata nel suddetto piccolo Fiumicello Calanco, per tutto però il folo tratto che scorre, ed interfeca l'altrasuddetta loro piccola tenuta di mezza Coita, e Beni di Eifi Oratori, che potessero in avvenire come sopra unitvi, fotto quelle proibizioni, co pene, che, e li Reverendissimi Camerlenghi pro tempore voltri fucces. fori, timarete, e stimeranno espe. dienti . affinche li fuddetti Conti Moratini, je loro Sudditi, non fiano in alcun tempo, nè modo molestati, nè perturbati nella detta facoltà, e godimento della detta Caccia, e Pesca rifervata ec.

Ma in oltre di poter fare in Essa tenuta una pubblica Fiera nel mese ec. ogni anno in perpetuo per tre giorni continvi da destinarfi da Effi Oratori, purche nei medefimi tre giorni non. ricorra altra fimile fiera nelle Città,

e Luoghi convicini ec.

.Volendo, e decretando, che il presente noitro Chirografo amettendofi, e ret gutrandosi in Camera, e suoi Libri, a tenore della B lia di Pio IV. no. firo Predecellore de' regiltrandis, va. glia, e debba avere sempre il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore. colla nottra semplice sottoscrizione, e che non gli fi polla mai opporre de surezzione, orrezzione, nè di alintro qualunque vizio, e difetto della nostra volontà, ed intenzione, e che . cosi, e non altrimenti , debba fempre nelle cose promesse giudicarsi ec.

DISCURSUS CXXVIII.

SECT. VIII.

ARGUMENTUM

Una cum jummario totius Sectionis.

Sectio hæc Octava duo continet. Primo ad literam Titulum Decimum nonum Statuti Ordinis Hierofolymitani Della significazi ne Del-le l'arole editum fub magno Magistro Fratre Claudio della Sengle, & magno Magistro Fratre Joanne de Omedes, & in totum conflat numeris 37. Secundo continer additionem per Nos confectam, allegando Scriptorum Auctoritates comprehantes explicationem Di-ctionum ia Staruto adductarum, ac tandem fuperaddendo alia verba, aliaque Vocabula, cum corundem explicatione fub Regula Alphabetica.

#### DISCURSUS CXXVIII. SECT. VIII.

Della Significazione delle Parole Titolo Decimonono.

F. Claudio della Sengle.

Otto nome di Fratelli , o Frati si contengono tutti quelli, che anno 1. fatto professione nell' Ordine no-

2. Il Convento s' intende effere quello, dove sono il Maettro, ò suo Luogotenente, la Chiefa, l' Infermeria, e gli Aibergi, ò siano le otto Lin-

gue'.

3. Gli Statuti, e Stabilimenti nell' Ordine noitro fono quelli, che durano in perpetuo, se dal Capitolo Generale non sono spressamente rivocati . Peid l' Ordinationi fone quelle; che non durano se non fino all' altro Capitolo feguente, e non p.u; eccetto quelle, che nominatamente faranno confermate.

4. Alberge è nome famigliare agl' Ita, liani, Francesi, e Spagnoli, il quale fignifica ofpitio; e sosi si chiamano le case, nelle quali i Fratelli noftri , Natione per Natione man. giano, e li congregano infieme.

& Pilicri fi chiamano gli otto Baglivi ConConventuali, Capi, Presidenti, come colonne delle Nations. Perciocche le colonne volgarmente si

chiamano Pilieri.

6. Sotto nome di Baily ( o come diciamo ) Baglivi, si comprendono i Baglivi Conventuali, e Capitolari, i Priori, il Caftellano di Empoita: e i Baily nell' antica Lingua Francese era. no chiamati i Prefetti, o amministra. tori delle case, o degli altri poderi : dal che le Commende dai Maggiori postri furono dette Bailie. Perciocchè anco oggidi chiamano i Francesi Bailie l'allogationi de' poderi a certo tempo, è le concessioni fatte fotto conditione.

7. Maresciallo, il quale è Baglivo Conventuale della Venerabile Lingua di Alvergna, è vocabolo militare, il quale anno usurpato i Francesi da i Tedeschi, col qual nome chiamano

i Tribuni de Soldati.

2. Turcopiliero, Baglivo Conventuale della Venerabile Lingua d' Inghilterra, fi dice dai Turcopoli, i quali, come fi legge nelle Storie delle Guerre fatte das Criftiani in Soria, erano Cavallı Leggieri .

9. Dovunque si dice Consiglio semplicemente, ed affolutamente, così negli Statuti, come ne' Libri di Can cellaria, si deve intendere del Consi.

glio ordinario.

so. Sguardio è voce Francese, e significa ragione, ò sia consideratione ( ò per così dire ) rispetto, il quale Sguardio è antichissimo, ed il primo giudicio della Casa dello Spedale.

zr. Rinforzo è preso dalla medesima Lingua, e fignifica corroboratione ( è per con dire ) fortificatione ; e quinci Rinforzo di Rinforzo, cioè Fortificamento del Fortificamento.

12. Ogni volta che si tratta de' Prioris' intende: ançora del Castellano di Emposta, e guando si tratta de' Prio. rati, s' intende ancora della Gaftellania di Empoita.

13. Assemblee chiamano i Frances le Congregationi: del qual nome uliamo, quando i Fratelli nostri si congregano insieme per alcuni negotii appartenenti all' Ordine nostro .

14. Nell' Assemblee de' Priorati fuori di Convento, vi devono esfere presenti almeno tre Fratelli ricevuti in Convento, oltre il Capo, e Presidente.

15. Sotto nome, à vocabolo di Commende vengono i Priorati, la Caffel. lania di Emposta, i Bagliaggi, i Poderi, i Membri, le Cafe, le Posseffioni, e tutti gli altri beni di qualfivoglia forte dell'Ordine nostro.

16. Dove negli Statuti, d nelle Bolle nottre si tà mentione di Beneficio, intendiamo di Beneficio Ecclefiatico

con cura , o fenza cura .

17. Sotto nome di Mortorio s' intendono i frutti della Commenda, che si raccolgono dal giorno della mor, te del Comendatore, fino alla festa. dei Santi Filippo, e Giacomo profsima seguente .

18. Vacante nella Commenda, intendiamo per i frutti di un' anno, i quali passato il Mortorio, si raccolgono a

nome del Tesoro .

19. Arreraggi sono debiti vecchi, o sia

resto de debiti.

20, Dovunque si parla de' diritti del comun Tesoro, si deve intendere de gli Spogli de' mortorj , de' vacanti , delle risponsioni, ed impositioni, del. le pensioni, de'pastaggi, e degli ar, reraggi .

21. Per simili diritti solamente non pagati, s'intendono i Fratelli noftri 🚓 fere debitori, in modo che poffino essere privati delle Commende, e delle amministrationi, che possedono, fenza speranza di confeguirne dell'al-

tre. Ma per altri debiti non s'intendong effere debitori per l'effetto fud detto, fe prima non faranno itati legitimamente ammoniti dai Ricevitori, e Procuratori ne Priorati, ed in. Convento dal Confervatore Conventuale, e siano per quelli ttati condannati, o quelli abbino confessati.

12. Cabimento è vocabolo Francese , da cabire, che fignifica togliere a fa-'re qualche cofa, della quale altri flima poter dare buon conto : e' così ti chiama la prima. Comenda, che fi concede al Fratello per ordine della fua antianità .

23. Motitione, che volgarmente si dice Smutitione, è fimimente dittione Francese, e fignifica nominatione, ò fia pronunciatione, perciochè motite nell' antica Lingua Francese . è l' istesso, che dire, nominare, ò pronunciare. Di quelto vocabolo si · fervono i Fratelli nelle Lingue, quando si dichiara à chi sia stata concessa la Comenda , la cui amministratione. . Vaca.

24. Per Fiarnaldi s' intendono quelli . che ultimamente dopo gli altri han. no fatta Professione nell' Ordine noeftro ; quali Tironi ; il quale vocabo lo, che anch' egli è Francese, su co. mune, e frequente in Terra Santa: · Perciochè coloro, che ivi di Padri Cristiani erano nati, erano detti Poflani ; e coloro, ch' essendo nati nelle Parti oltramarine, quivi vemivano, erano da loro chiamati Fiarnaldi

25. Lingue nell Ordine nottro; fono chiamate le Nationi . . . . . . . d

26. Colletta è quando i Fratelli fi congregano insieme per trattar alcuna. cofa appartenente alla Lingua povero all' Alberge loro : detta dal raccos gliere, ò adunare infleme i Erarellit 27. Chi è privato dell' Habito, s'in-

tende efsere privato, di tutte le Com-

-2.5

Xx

mende, Benefici, & Antianità; ancorche ciò non si fuise espresso; e deve elsere menuto in carcere perpetua.

28. Dove non fi ftatuifce certa pena, s' intende ad arbitrio del Superiore, 29. Planta è vocabolo Francese, e si-

gnifica querela.

30. Carayana in Lingua Siriaca, & A. rabica fignifica congregatione d' huo... mini , per fare alcun negotio infieme; vocabelo usurpato da i noiti Maggiori, quando facevano la fcelta, o elettione de' Fratelli per man, dargti, e diftribuirgli in guardia delle Fortezze, e delle Galere, o quando altrove in compagnie; & in numero fi mandavano.

31. Soldea è detta da Soldo, che è specie di danaro usato da Francesi. Italiani, e Spagnuoli. Onde lo Sri-

pendio è detto Soldea.

22. Gigliati sono alcuni denari d' argento, ne quali era scolpito un giglio , che è infegna del Franceli': percioche gl' Italiani chiamano il lilio, giglio; fei de' quali facevano un fiorino di Rodi: Alcuni però fono d' opinione, che quel denato cost fi chiamasse da Roberto di July Gran Maettro; penfando, che da fui ful-fe ordinaro, ch' ogni feconda feria della Quinquagefima fi diffribuifse à ciascun Fratello un Gigliato. del che non s' ha certezza alcuna.

31. Il Fiorino di Rodi contiene venti Afpri Turcheschi, ed ogni Afpro fedeci denari de Rodi : e tre Fiorini di Rodi sei Aspri, otto denari fanno un Scudo del Sole: 12 11 11 11

34. faneti, parimente erano denari d' argento ; così detti ,1 come alcuni vogliono, da Giano Re di Cipro, a nome del quale fi flampavano.

35. Dispropriamento, e come privatione del proprio , quando i Pratelli

# 534 Armamentarium Historico-legale Ord, Equest. &Milit.

dichiarano ciò, che hanno in mo. bili, ò in robba domestica, e famigliare.

36. I Fratelli, che venendo in Convento, è da quello partendoli muo jono nel camino, s' intendono mozire in Convento.

#### F. GIOVANNI D' OMEDES.

Nelle prove de' Fratelli Cavalieri, sot 37. to nome di Parenti, s' intendono il Padre, la Madre, gli Avi, e le Ave Paterni, e Materni.

Sequitur feries noftrarum Additionum. cum Doctorum Allegationibus, & aliarum novarum dictionum addita. mento, servando Ordinem Alphabeti-, cum: fed pramittimus, quod fapientiffimi veteres Juris confulti, qui Digestorum, seu Pandectarum libros in Volumina disposuerunt, ut Vocabulorum occurrentium fenfus palam elucesceret, & significatio inotesceret, titulum apposuerunt de Verberum, & rerum fignificatione in ff novo lib. 50. eis. 16, fic etiam habetur in Jure Canonico in Decretalibus lib. V. sis. XL., & in 6. Lib. V. tis. XII. W inter Clementinas sit. Xl. lib.V. ubi Gloße super continuatione, hanc eandem rationem adducit , and in jure multa dubitationes erinutur circa verborum fignificationem . !.

Bene similiter, & sapienter ob eandem causam in compilatione Statutorum. hujus inclite Religionis. Hierosolymitanz appositus fuit in calce. Titulus Della significazione delle Parole, qui est Titulus decimas; nonse, fub ma, gno Magistra, F. Clandio della Sangle, Siquidem Religio hate, ut supra expositumata, fundata fuit, in Oriente, ibique diu maram tranit, constatque, ooto Linguis, hoe est Nationabus;

hinc factum eft, ut in Statutis, que fuccessivis temporibus condita sunt, in cadem. Religione waris legantur Vocabula Orientalium. Idiomatum, Gallicz, & Teutonicz. Linguz, nona aliz infertz. funt. peculiares formulz, quz corpndem Statutorum dispositiones cominent, queque non ita omnibus intellectu obviz sunt.

Hic ergo, Nos ut diximus, primo loco ad litteram transcribimus dictum Statuti Titulum, deinde ad ornatum, ac additamentum subdimus Ordine Alphabetico eadem verba, videlicet.

Alberge in Statuto przdicto Della fgni, ficatione delle Parole fub n. 4. expli, cantur Hospisia, dictum vero Statutum Hierosolymitanum exponie esse diversorium, seu resectorium, seu resectorium, seu resectorium, seu serum Distionarium, werbo Albergia: Prior Carawita in Compendio Alphabesico Statuterum Ordinie in werbo Albergie.

Refectoria autem funt feptem Conventu Melitensi separatim pro septem Nationibus, que vocantue Linguz, quarum prima est pro Provincialibus Galliz : fecunda pro Al. vernia, & Delphinatu : tertia pro illa, que Francie dicitur, in qua-Aquitani . & Campani : Galliarum comprehenduntur : quarta pro Germania, de qua exc gratia Poloni participant : quinta pro Italis: fexta pro Aragonibus, quibus Catalani, & Balearici allociantur: feptima Caftel. Iz . & Lufitanz fimul : Macer d. werbo Albergia, sublata autem fuit octava lingua, ideft Anglia ob Hare,

Unaquaque Lingua, feu Natio in predictie: Albergiis: congregatur ad comedendum, &cad confulta faciendum de earum Negotiis: Macer ind. vorrbo Albergiis, d. Compendium Al-

pba-

phabesicum in d. werbo Albergie, ubi aliegantus Refolutiones Generalis Capituli, & Concilu Ordinarii, quoad fercula Carnis, qua Equitubus mini. strantur, & apud quem super pradictis, & contra quos sit promovenda. Quenela, & de modetta in dictis Albergiis servanda agitur.

In recentitis Albergiis, non folum ad comedendum, fed etiam ad reliquacorum Negotia pertrachanda unaquaeque Natio, seu Lingua congregatur;
Maser aki Inpra in verbo Albergia.

Ezdemque Lingue habent in Ecclesia. Conventuali Capellas separatas in quibus-separatim accedunt ad prestanta vota pro electione magni Magistri in Conclavi: supra allegatus Mager,

In Sacra Religione Hierosolymitana Albergiatum quatumliber onus habitum fuit pro grayi onere, & ut tale recognitum fuit ab 19sa Sacra Rota, ut allegatis anteredentibus Causa Descrisionibus coe. Cerpo duxe eadum Rasa in Melevitana Nullisatis Brows 20, sunii 3727. & sun 3.5. Quod emin attinet, cor. R. P. D. Cornelio, quagan bie datar impressa.

Bt tale onus fecum semper sert magnas impensas, ut prosequitur ditta Decisio a. 7., & send. ubi quod Staturum Sacra. Religionis Hierosolymitanz mandat, ut singuli Bajulivi pro sutineada Albergia erogent menitruatim de proprio scuta quinquaginta, auri.

R. P. D.

### CORNELIO

Melevitana Nullitatis Brevis

Ven: 20, Junii 1727,

#### ARGUMBNTUM

Cum Summus Pontifex fape dispenset cum Eguitibus Hierosofymitanis, ut positin etitioner Commendam incompatiblem cum Protatu ; in hac Decisione vindicatur ab exceptionibus Subreptionis, & Obseptionis Gratia sic obtenta ab Equite, & adducuntur Conclusiones circa Gnus Albergie niuudum \$ Staruto Hierosolymitana Religionis,

#### SUMMARIUM

Ratia dispensativa retinendi Commendam incompativiema cum Prioratu , quasessa à Pontissico, quando sunt verissicata ea, que fuerunt expissica apa, executioni demandadada est.

2. Vem legis babes id quod fuit fanci. sum à Principe, à que Lege non de.

bes defletti .

3. Subreptisia dieitur Gratia, quando fuis narratum id, quod non lubfilit, & Obreptista quoties non diffum id quod exprimi debebat, quibus flautious Princept, aus non concessifies, onl disfinition Gratiam concessifies,

A. Albergia onut in Sacra Religione.
Hierofolymicana femper babicam fuis
pro maguo onere.

5. Es fecum fere magnas expensas, &

n. 4

6. Diffendium, & onus Albergig femper dicisur adefie, quoties expensa fuperant amolumentum, quod recipisar intaisa ejustem eneris.

q. Expensa probanter falla en aetestatione Famuli, quoties bie non oft Persona milit, sed honesta, & additta tau li ministeria, quod in se est dispendio-

som, & n. 9.

Seaucom Satra Religionio Hierofolymicana 42. de Bajulivia demandar, at faguli Bajulivia pro sufficianda. Albergia erogeno menfinacion de proprio seusa quinquaginta apri-

X X X 2 Reli,

## Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

Religionis Hierosolymisana 44. de. Bajulivis , confequentur bonorificensiam magna Crucis, & Expellati. vam ad alteram ex lacrofis Dignitasatibus, ob fermitia, & objequia pra-Aisa Religioni .

11. Non autem ex fervitio Albergia. 12. Antianitas, & major Benemerentia tribunut majores Dignitates, ut ma gna Crucis, nec non incrofas expe.

. Hativas .

12. Generalis prafettura elaffit Trireminm Sacra Religionis secum fert dif. pendium Equiti illam affumenti.

14. Sic esiam Prefectura unius Trire-

mis ejufdem Reisgionis.

15. Subreptio sollitur, quando verifica. sur principale fundamentum Gratia, lices non verificeent alind incidenter

tantam expressm .

16. Ad Gratiam fuftinendam, quotiet caufe copulative expresse non funt o. mnes necefaria, fatis eft ex illis unam verificars, & copulativa refolvitur in difinnttivam .

17. Quoties adeft caufa expresa ad confecutionem alicujus rei, non eft referendus actus ad aliam caufam imaginariam .

18. Verbum intereffe , non femper im portat damnum pecuniarum, fed etiam sncommoda, & vita pericula.

19 Prafellura Triremium Religionis Hierofolymetana , ficut & alia Mavera subenne Equites exercentes il.

lam , o illa , & n. 20.

11. In Gratia conceffione quoties Pontifex babuit rationem de meritit pefona. libus ad eandem Gratiam fuftinendam, fatir eft, quod in genere illa verificensar, lices aliqua ex ipfis equivoces expressa, ant integre non verificen-

22. In subreptione , wel obreptione ewisanda, maxime assenditur Princi-

pis golantat, & n. 23.

In concedendis Gratiis Papa multum. deferre foles filo, & exemples Pra, decefforum, & n. 23.

23. Gratta, à l'ontifice us fuftineatur, fums debes omnis benigna , & fa-

vorabilior interpretatio .

24. Gratia Difpenfationit ad retinen. dum Commondam incompasibilem , ex (ui natura , involuit prejudicium.

Tersii.

25. Ad obeinendam Gratiam ex fe pertio prajudicialem , non of neceffariom allegare prajudicium Tertis, fed dicisur praexistere in mente, @ animo Principis Grasiam indulgentis.

26. Princeps concedendo Gratiam nonfoles Terrio prajudicare .

Prajudicium Tertii, ad deftruendam Grassam non eft allegabile, quando conftat etiam virtnaliter, quod volueris Tertio prejudicare, & Gratia eft ex (ni natura . Tertio prajudi. cialis .

27. Eriams Papa nescius peculiares Personas, quibus prajudicasur.

28. Gratia quando non eft mere gratuita, fed innixa meritis gratiati, affumit vim contractus correspettivi , & onerof .

29. Et tune non impeditur fub colore

prejudicii Tertii.

30. Subrepeio, ut ewitetur, fufficit gemeralis, & mirtualis cognitio Papa, uod Grasia sit allatura prejudicinm

Tersie, ut in n. 3 1. , & 36.

32. Sciencia Principie de prajudicio Terrii babetur, quando Papa derogat ex.gr. omnibus Statutis, & con. Inetudinibus Sacra Religionis Hiero. folymitana, cum claufula pro piene, & fussicienter expressis, & de verbo ad verbum przinsertis.

33. Regula de jure quafico non sollen-

do, quando intres.

24. Regula de Jure quafito non sollendo, sune intrat, quando Gratia eft indif. ferent,

· ferens , & in Principe nan Supponunt . undimidnam Seieneram prajudicii Ter.

35. Secus, quando Gratia ita babet annexum prajudicium Teresi, ne Grasia ipfa fine ille Hare mon' poffit , & sale prajudieium ignorare non potnit Papa, sunc non requireent derogatio Regula de jure quafico nom sollendo .

37. Quoties Supplicant narravit com. cordatum, & petit derogationem, ac Pontifex in Gratia derogat om · nibus obstaculis cum claufula illorum tenores , dicitur derogaffe tali concor-

dare, & n. 38. , & 39. 40. Gratia, quoties eft de folitis concedi, & adfunt exempla, ad normam corum debes regulari, & non redarguitur de obreptione, ficus nes fuis redargusa in exemplis bic recenfitis . 42. Maxime, fi fuit executioni deman. data ab Execusore, ex. gr. magno. Magiftre Religionia Hierofolymita-

# P. D. CORNELIO

# Melevitana Nullitatis Brevis

Veneris 20. Junie 1727.

X speciali Brevi, ac Indulto glogiole in zuum memonz inno centii XIII, tributa magno Magistro Sacra Religionis Hierofolymitana facultare dispensandi, & habilitandi figurem Guillelmum de Nesselrade Magnum Bajuliuum Linguz Alemanniz ad resinendum cum Magno Prioraru eiufdem Linguz, fi ad eum contingat afcendere, unam fibi megis binevifam ex Commendis incompatibilibus, quas tune possideret, idem Magnus Magister verificatis omnibus expolitis, gratiam difpensationis ciargitus fuit, à qua reclamantibus nonnullis Equitibus pradicta Lingue A. lemanniz, delataque cogninone fuper executione Brevis ad nottrum. Tribunal, responsum fuit . Non instare arbitrium pro illint retardatione, juxta Deci fionem edicam prima In. lii 17 26. coram bo: mem: Cerro: fubrogatus autem Ego in locum defuncti College post impetratam a dietis Equitibus novam audientiam, proposui hodie dubium: An fit flan. dum , vel recedendum à decifie : tel. ponfumque habut in decifis.

Ratio fiquidem decidendi, iterum fletit in eo, quod agitur de gravia dispensativa retentionis Commenda incompatibilis cum Prioratu afsequendo per dictum Equitem de Nef-Chrode, que cum inter Equites Hie. rofolymitanos non fit rara , & coram magno Magittro Sacra Religionis jam fuerit in omnibus expositis Summo Pontifici verificata, utique non erat locus arbitrio pro ejus retardatione, cum ex propria indole expeditam potius, ac celerem exigat obedientiam ad Text. in cap. Si quando de referent. Rota coram Baratt. dec. 435. num. 1., coram Roxas decir. 258. num. I., coram Priol. deeir. 332, nom. I., im Recent, derif. 198. m. t. par. 5. decis. 389. mmm. 5. par. 9., Quod enim auftoritate 2 Supremi Principis fuit fancirum, habet vim legis, à qua deflecti nonpoteft leg. final. Cod. de togib. leg. prima ff. a quibas appell uon lices, Rota in Afina Collettarum 7. Decembris 1714. S. Es quidem & 18. Martie 1715. S. Soleda coram cl. mem. Card. Scotto . Pruftraque iterum opponebatur vitium

opte

obreptionis, vel subreptionis, ex quo idem Comes de Nesselrode ad obtinendam dictam gratiam expofuerir Summo Pontifici , quod ipfe tamquam Prefidens, vel Pilerius di-Az Linguz onera Albergiarum in. Conventu Melitenfi futtincbat, quodque reperiebatur in achu affumendi alterum onus Prafecti Generalis Claffis Tritemium cum graviffimo ipfius Oratoris impendio, quod falsò expreflum dies debear ob correspectivas mercedes, quas incratur Magnus Ba. juliuus Alemanniz in causam onerum Albergia, tum ex contributione annuorum scutorum 1200,, que fubministrantur à geminis Prioratibus Alemanniz, & Bohemiz, tum etiam ex alia fcutorum 650., que subministrantur à comuni Thesauro, ultra honorificentiam Magna Cru. cis, & expectativam ad alteram ex lucrofis Dignitatibus, ut habetur ex 2. Statuto 44. de Commendis : Refpectu vero prefectura Triremium , hoc onus fufceptum fuerit intuitu pramii reportați a magno Magistro ex confecutione Commendz de Laghen : que omnia , 6 dittincta narratione Papz innotuissent, conspicua gratia reteu. cionis Commende incompatibilis cum magno Prioratu, fupplicanti, vel non funtiet concella, vel difficilius ex tra. ditis per Felin. in cap. Super literis mam. 8. de rofcripe. Caffador. decif. 32. n. 4. , W 14. de prabend. , Me. moch. de Arbite. caf. 201. n. 24. 3 Rota in Recent, dec. 238. mam. 12. par. g.

Quod enim attinet ad onera Alber, giarum in confecutione gratig difpenfationis Summo Pontifici expressa à Cor de Nesselvade, Domini iterum censuerium fussicienter constare de, narratorum veritate, ac subsistentia: Ultra quod enim onus Albergias sem-

4. bitum fuit, & pio tali fepius, ac inditincte pro qualibet Aibergia re. cognitum, & approbatum fuit à nottro Tribunali ex Decisionibus laudatis à bo. mem. Cerro S. Nam que ad ad primam in facto animadverfum. fuit, quod Co: de Neilelrode à die 21. Aprilis 1721. , qua allumptus fuit ad dignitatem magni Bajuliyi Con. ventualis uique per totum menfem Aprilis 1725 impendit pro fubiten. tatione Albergiz fcuta 9997., cx quibus tametsi demantur fcuta 2662. que in toto dicto tempore submini. itravit commune Ærarium , & alia. scuta 4800., que contribuere debe. baur prafati Prioratus, ad rationem feilicet annuorum feutorum 1200. adhuc impensa ab codem magno Bajuliuo per totum dictum menfem A. prilis 1725. de proprio facta afcenderet ad non levem fummam feutorum 2534., ultra alias expensas postmo. dum factas, & eo perfeverante in dida Dignirate faciendas; Unde verifi. catum optime remanet onus , & difpendium, quod necesse est subire etiam magnum Bajuljuum dictz Lingue ratione Albergiz, quodque femper 6. adefle dicitur, quotics expeniz fuperant emolumentum, quod intuitu gjuidem oneris recipitur ex firmatis per Rotam en Mantifs, ad Card. de Lue.

per in Sacra Religione pro gravi ha,

in aliti.

Non refragante, quod hujufmodi impensa erogata in exercino Albergiz,
alteri non innitatur probationi, quam
illi desumpte ex ore, seu attestato
Ministri ejusdem Comitis: cum enim
non agatur de vili Famulo addicto
servitio prastati Equitis, sed de persona proba, & honesta specialiter deputata ad faciendas expensa Albergie, quas certe Eques Pilerjus per

lib. 16. decif. 25. #. 11., ac paffine

se ipsum explere non potest, utique tale strestarum tanquam cadens super 7. se speciante ad proprium Officium, & concernens sactum proprium, in linea probationis reitei minime debeu, ut dittinguendo, notat Card. de Luc. de credis. dife. 119. n. 15., & 16., & firmat Rosa coram Danoges. lun. dec. 736. n. 12., in Recent. dec. 73. n. 8., & decif. 642. n. 11. par. 19., & in in Manisfis. ad Card, de Luc. 11b. 9. dec. 34. n. 95.

Reflectendo poriffimum, quod attestatum Ministri maximum recipit adminiculum, seu versus magnum pro-

8 bationis pondus, sum ex Statuto Sac. Religionis 41, de Bajulivis demandante fingulis Bajulivis in futtinenda Albergia erogationem fcutorum 50. auri de proprio quolibet Mense, sum ex decenti menfa per Pilerium dicta Lingua prestanda illis Equitibus in Conventu commorantibus, qui nunc in minori, nunc in majo ri numero existunt, & aliquando undecim, aliquando duodecim przter famulos, & Officiales in Conventu permanferunt , sam denique ex communi opinione, juxta quam o. nus Albergiz etiam a Sac. Tribunali, juxta ea, que fupra firmata funt, nabitum fuit tanquam dispendiosum,

habitum fuit tanquam dispendiosum, & grave, quo in casu depositio, & attestatum ita sussulum maxime debet attendi Rosa coram Burast. dec. 143. u. 16. dec. 775. unm. 6. dr 85. coram Dunogest. Jun. decis. 993. m. 6. coram Cels. decis. 280. unum. 8. coram Emerix-lan. decis. 953. u. 28. dr su. Melevisana Bajirostur 21. Mantis 1718. S. Rans ipriso coram.

Reverendife. Crifpo .

Minusque attento, quod hujusmodi onus Albergiz congruam habest mescedem, & pramium, nempe honorificentiam magne Gracis, & expe-

ctativam ad alteram ex lucrofis dignitatibus Sacrz Religionis , adeout ex hoe pramio, & mercede necellario consequenda, ceffet gravitas oneris: & difperdii in ejus fubitentatione: Denuo fiquidem constitit, & confe-10. cutionem magne Crucis, & expectativam hujufmodi nullam habere. dependentiam ab onere Albergie, fed elle pramia communia, coeteris Bajulivis Conventualibus ratione proprie dignitatis ob fervitia , & obfequefirenue praffita Sacra Religiont, int ex Seasaco 44. de Bajulivis , & di. zit Rosa in Melevisana Marefeallatus 24 Aprilis 1716. S. Conflicue. Mt. bans coram bon, mem. Cerro , alias fi honorificentia magna Crucis, & expectativa ad lucrofas Religionis di, gnitates competeret ob fervieium Albergie, posset Eques ultimo loco professus per susceptionem oneris Albergiz facile consequi magnam Csucem, & lucrofas Religionis dignitates in prziudicium Equitum antiquio: ris professionis, & majoris meritiin Religione: quando certum est antianitatem , & przrogativam majoris benemerentie unice tternere viam ad hasce majores dignitates, & ad hasce 13. lucrofas expectativas, ut advessunt Card. de Luc. de bruef. defe. 68: num. 3. , & 4. Rot, coram Coccine decif. \$168. wam. 12. coram Priol, der. 69. num. t. in roc, decif. 88. per per:par. 14. d' in Melevisana Bajulinnens 11. Martii 1718; S. Cum : enim , 61 S. Atque bine coram Reverendi frimo Chifpo .

Pari lublifternia, ac vestiate prafal, gens recognoverum: Domini alexum 13, onus Summo Pontifiti exprefium à Comite de Moffelrode, minimum Prefecturam generalem Claffis Tritemious ab-iplo mox fuferpiendam, que, ut suficiai nequit, non leve feeum fere difpendium

dispendium Equiti illam affumenti, ut in debilionbus terminis, nempe . substentationis Przfecture unius Tri-24. remis diete Sacre Religionis notat Card. de Luc. de benefic. difc. 68. unm. 5. & dixit Rosa decif. 78. fub num. 8. vers. Benemerentia par. 14. rec. & in Melevitana Bajulivatus 11. Martii 1718. S. Ceffante coram Reverendiffimo Crifpo , itaut przfa. tus Magnus Bajuliuus in substinenda pro secunda vice, & per duos annos completos supradicta generali Prafectura de proprio impenderit in. gentem pecuniarum summam; Hoc autem onus plenum non minus dif pendii, quam incommodi, in quo sterit primarium, & potissimum gra tiz fundamentum, fatis eit fuife ve. rum de facto, etiamfi summopere grave, & undequaque subsitiens non comperiretur alterum onus Albergiz incidenter tantum expressum, ad ef fectum vindicandi obtentam gratiam 35. ab omni opposito subreptionis vitio, ut observat decifio prime la lii 1726. S. Difficulsasem coram bon. mem. Cerre , & confonant tradita per Felin. in :cap. 2. num. 23. de refeript, ubi Rip. num. 58. Rota co. ram Pat, dec. 69. num. 2. lib. 2. coram Coccin. decif. 1215. num IX. in Polosen. bonorum 4. Oftobris 1726. S. Biufdemque coram Me. Ur. get quippe, quod copulativa plurium Caularum expressio ad gratiam obti. 16, nendam facta, quoties ex eis om. mes copulative necessarie non, funt, resolvitur in difiunctivam, ita ut pro. effectu fubitinendi obtentam gratiem fatis fit alteram en illis vouheari, & fubfikere Ross coram Coccin. decif. 2215. name 25., coram Bich. dec. 240. num. 25. coram Benincae. det. 175. num. g. coram Anfald, decif. 90. num. 18. coram Pare der. 69 . Coterum ad fubilinendam gratiam de-

n. 3. , & 4. lib. 2, coram Serapbin, dec. 1432. n. g. & in rec. dec. 221. num. 3., & 4. par. 14. Nec ad excludendam veritatem oneris ex Przfectura generali Triremium. meruit attendi repetita exceptio ; quod Comes de Nesselrode à clar me, ma, gno Magistro Zondadario fuerit infignitus Commenda de Laghen sub ea lege, & conventa pactione assumendi Prafecturam Triremis Magistralis, cu. jus loco cum eam amplius exercere non potuerit ob affecutionem magna Crucis, affumpferit generalem Pretechuram totius Class Triremium : quia nullibi constabat de l'ac corretpectiva pactione, & conventione affumendi Prafecturam. Triremis Magi-. stralis inita occasione habitz Com-17mende de Laghen, immo porsus dignoscebatur dictam Commendam de Laghen fuille obtentam à dicto Comite ex caufa permutationis, & dimissionis alterius Commende de Ma. gonfia, quam ipfe tunc obtinebat affi autem habetur expressa causa conse. cutionis Commende de Laghen, nempe dimissio, & abdicatio alterius Commende de Laghen , nempe dimilio, & abdicatio alterius Commen. dz, omnis ratio repugnat, quod ad aliam Caufam prorfus prafumptam, & omnino divinatoriam actus fit referendus, non obitante, quod contemporance ad affecutionem Commende de Laghen idem. Comes fuerit deputatus in Przfectum Triremis magistralis, ut przeer adductos in priori

Canta decisione S. Que vero probant

tradita per Rotam in Bononien. re-

lewationis indemnitatis 25. Feb. 1707.

S. Absque co quad coram bo. me. Mo-

lines , & is Romana Cambii 27. Ja-

suaris 1708. S. Pracipue coram cl. me. Card. Scores . . . . . . . .

nuo videbatur superfluum severius inquirere de meritis resultant bus, vel ab oneribus Albirgiz, vel ab aliis Prefecture generalis Triremium, quia Comes de Nelschode in petitione gratiz non fe reitrinxit ad prafata onera dispendiofa ibi - defidera per. ciò a riguardo de fervizi da lui prefati, e da preftarfi con fao gravillimo intereffe : Expressio enim intereffe non femper verificatur de damno pecuniario, cum aque poffit veuficare de incommodis, ac vite 18. periculis , quibus de f cto fe te maxime subiiciunt Equites exercentes munus Prafecture Trijemiem , & 19. alia munera Religionis ad Text. in leg. alund oft 71. ff de verb. fi gnif. Rebuff rodem traft. fol. 486. in princ. Manf. confuls. 188. num. 20., & gr. Et in hujus fuppirea tionis fequelam Summus Pont fex . eidem gratiz benigne annuere voiuit .. ex quibulcumque fervitus per dictum Equitem in prateritum prattitis. & in futurum przitandis luz Sac. Re. ligioni ibi - Horum, altorumque fermitiorum . que ipft Hospitali batte. Bus prafitit, & maximo ino impendie praft turus eft intnitu - Qiapio. pter cum fervitia in prateritum prafita in dubium revocari non poffint, dum Comes Orator in sua Religio. ne plura munera laudab liter exercuir, ut de eildem indubiam prebent fidem litterz Teltimoniales Ma-20. gni Magittri, ac ipía generalis Piz-· fectura Classis Triremium jam veri ficata, & exercita; Hec fervitia generaliter expressa futherunt ad fub. finendam gratiam; quia quoties Sum. mus Pentifex rationem habet de meritis personalibus, fatis est ifta in genere verificari .; etiamfi nonnulla. ex iplis, yel zquivoce fuerint expref , fa, vel non integre verificentur, ut: 21. przter adductos in priori Caufe Decifione S. Et fi que probat Texe. in Can. Tali quaft. 7., de Juft. de d [penf. lib. 1. cap. 1. num. 67., Rosa coram Coccino decif. 593. num. 6. in rec. decif 408 num. 8 parte 12. attenta praf.izim adicchione illa alinramque fervitiorum , que includie fervitia diverla ab expr ffis : Surd. conf. 449 num. 9 , Gratian. dilcept. forfen. cap. 162. num. 22., Rota. coram Emerix. Jun. decif. tos. num. 7. 6 in rec. decif. 652. num. q. parte 10 tom. 2. Attento prafessim quod Magnus Bijuhous non folum expotuit fan, mem. Innocentio XIII. jupradidas bene. merentias, verum etiam i xen pla femilium gratiarum concellarum aliis Equitibus d'eta Lingua pariter afpirantibus ad illus Magnum Prio. ratum; (um enim Papa in gratiis concedendis multum d f rre etiam 22. foleat Pylo. & exemplis aliotum Pontificum prad cestorum, utique inharendo ejufdem Pontificis volun. tati, que in queitionibus fubreptio. nis, vel obseptionis maxime attendi d bet Card. de Luca de penfion. d.fc. 12. num. 7. in relas. Ro. mana Curia difc. 9. num. 14. Ad. den. ad Ludovif. decif 150. nam. 10. Rosa coram Mantie, decif. 204. www 4. Vanum reddebatur quidquam obiicere circa unam, vel aliam ex causis expressis, quando Pontifex ex hisce etiam exemplis . mo. 23. veri forim potuit ad gratiam concedendam, pro qua ut certum ett,

omnis benigna, & favorabilior interpretatio fumi debet, ut monu-

it Rota coram Bicbio decif. 645.

Bum. 25. in roc. decif: 414. num,

18. parte 18., & penes Card.

de Luca tom 2. lib. 12. dec. g.

##M. 12,

### Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

Vindicata ex his gratia obtenta per Comitem de Nellcirode a vitio subreptionis, pari facilitate putabant Domini excludi alterum vitium obrip. tionis deductum ex co, quod Summo Pontifici narratum non fuerit, sum prajudicium ex hac gratia refultans Equitibus antianis Linguz Alemanie certam habertibus expechativam ad illam Comendam incom. patibilem, cujus retentionem obtiruit idem Comes: Tum concordatum. initum de anno 1550, inter Ma. gnum Priorem, & Ven. Linguam. Alemanie, per quod prohibetur re. tentio alicujus Commenda incompatibilis cum Prioratu.

Siquidem gratia dispensationis ad retinendam Commendam incompatibilem de sui natura Tertii prajudiciom involuit, impedita enim vacatione 24. ob concellam retentionem, Colla-

tor caret facultate conferendi; Et Equites habentes expectativam fpoliantur jure, quod eis competit ad Commenda vacatura confecutionem; Unde in terminis gratiz de fe prz. judicialis nulla erat necessitas alle. gandi tertii przjudicium necelfario przexistens in mente, & in animo Pontificis, gratiam terrio de fui ra.

25. tuia piajudicialem indulgentis, ut dictum funt in ditta priori canfa de. ersione prima Julii 1726. S. Etenim coram bon. mem, Cerro. Licet enim Princeps per gratias, quas facit, non folest tertus prajudicium infirre, adhuc quando conitat, quod etiam virtualiter prajudicare vo-26. luerit, & ex natura ipfius gra-

tiz prejudicium certo confequitur, ittud non est unquam allegabile vel ad gratiam infringendam, vel ad eam redarguendam de vitio obreptionis: Rota coram Coccin, decif. 2168 num. 4. coram Carill. decif. 97. num. 13.

& in Calaguritana Decimarum de Liqueysio 28. Februaris 1716. S. Es de fucto coram bon, mem. Anfaldo, & bene afficit omnes personas, ad quas prajudicium spectare poteft, etiamfi Papa nesciat certas, & pecu.

27. liares personas, quibus mediante dieta dispensatione, prajudicium infert; ut optime ponderat Rota co. ram Merlin, decif, 243. num. 2., & 2., & in ret. decif. 498. nam. 47. part. 10. tom. 2.

Maxime quia non versamur in gratia mere gratuita, fed de gratia febnixa 28. egregus meritis prafati Magni Bajuhvi, que id circo com affumat vim contractus correspectivi, & one. roli ex traditis per Surd. corf. 140. num. 40. Tondut, refol. civil. cep. 44. num. 8., (yriac, contr. 469 num. 53. Rota coram Buratt. decif. 391. num. 8. in ree dec. 50. num. 4. & 5. parce 6, impedit ne ejus executio debeat retardari fub colore alicujus prajudicii , qued into-20. lueret Tertiis, ut in fpecie Mer-

lin. Pignatell, conir. forenf cent. 1. cap. 54. num. 4. Belmont. decif. 7. num. 20, Rota coram Eme. rix. Jun. decif. ogt. num g . G in Spoletana Exemption. 5 5 Maig 1717. S. cum itaque coram bon. mem.

Anfaldo .

At revera Comes de Nesselrode hoc prajudicium Tertiis resultans ex pe. tita dispensationis gratia capreffic Summo Pontifici in porrecta fep .. plicatione, in qua ait - E perche scondo le Leggi Statutarie dell' Or. dine ciù viene espressamente pro bito. dovendo quelle, che vengune promoffi alla Dignità : Priorale lasciare suste le Commende che prima seneva. . no; Ricorre per tanto &c. Si autem ad evitandam fobreptionem fefficit ge-30. nerica, & virtualis cogitatio Papz,

quod per ejus gratiam Tertio eft prziudicium illaruius, ut dist Rore coram Buratt. decif 883. num. 6., coram Cerr, decif. 158. num. 14. co. ram Priol. decif. 289 in fin. coram Caprara decif. 221. num. 20., & in Romana Cappellanie 15 Novembris 1702 . S. final, coram ela, me, Card. Scorep, pullatenus dici potett, Papam non cogitalse de prajudicio Tertiis inferendo, quando in ipía supplicatione per exprellam vacationem Commende pecellario tubliquoturam inadeptione Prioratus, ignorare nonpoterat retentionem eiufdem Comende vacature aliis Equitious atten dentibus expectativam prziudicium inf rre, quia ex vacatione de necesse confequitur jus Collatariorum ad Com ndam vacatam, itaut dici debeat gr. fufficienter expressum , quod vir tualiter ineft , ac venit in necelsa riam confequentiam leg. affe toso ff. de bared. inftis. Felin. in cap. tran slato num. 5. werf. ad generaliter de Conflit. . Gratian, discept. 915. uum. 38. Rota diverf. part. 1. dec. 450. n. 8, , in ree. der. 141. n. 3. par. 6., & decif. 93. num. 23. pars,

Neque de hac scientia Summi Pontifi. cis respectu prejudien Ternis inferen. di dubitari potuit, quia amplissime derogavit omnibus Statutis, Ordinationibus . & Stabilimentis . ac con-21. fuetudinibus Sacra Raligionis; qua omnia pro plene. & fufficienter expref fis, of de verbo ad verbum prein. fertis habere voluit; Non obitante, quod expresse non derogavent regu lz de jure quzito non tollende , quia quidquid sit, an hujusmodi de, rogatio exigeretur in cafu prafenti, in quo Summus Pontifex gratiam dispensationis indulgendo nihil aliud egit quam removere obitaculum.

22. incompatibilitatis, & futuram impedire vacationem, unde nullum dicatur qualitum jus certum, & con, fiderabile, tum Colletori, tum fiquitibus Collatariis; Dominis artifit responsio, quod tune requiritur derogatio regula de Jure quafito non tollendo, quando actus, & gratie funt 34. indiff rentes, que & si Tertis prajudiciaies, non tamen necessario fup. ponunt in Principe concedente cerram, & individuam fcientiam hujuf. modi prziudicii; At quoties actus, & gratia ita hibet annexum Tertii prejudicium, ut quemadmodum unum fine also stare non poffit, & prejudicium necessario gratiam sublequa. tur, tunc cum Papa illud ignorare non value rit, nulla requiritur derogatio 35. regule de Jure questito non toliendo ut optime firmant Cafader. dec, t. de privil. Corrad. in prax benif. lib 2 cap. 14. num. 67. 6 fiq. Gratian, difcept. 358. nam. 15. Ro'a in rec decif soy. num. io, parte 3. decif it4. num. it. parte 6. decif. 498. num. 46., & f.q. pare. 19 . & plene probit Decifio bo. m. Cerri prima Islii 1716. S. Responsione cum duobus seq maxi-36, me dum ad evitandam tubreptionem sufficit scientia concedentis in genere. Felin, in cap, nonnulli nam. 18. paft med. verf., quia fuffite de referip. . Cafsador. decif. 17. num. 6. de prabend. & decif. prima de pris wil. , Rota in rec. decif. 192. num. 6. in fir parte prima, & decif. 218. num. 14. parte g. Cessabat pariter aliud obreptionis vitium ex ep deductum, quod fuerit Summo Pontifici reticitum prafatum concordatum anni 1550., quia in fupplicatione per Comitem de Nesselrade

Pontifici reverenter exh bita , litte-

raliter petita dignoscitur derogatio

ejuldem

## 544 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

ejufdem concordati tamquam confecutioni gratiz omnino obitativi - derogando all' effecto suddesso &c. e specialmente al concordato fatto trà il Gran Priore di Alemagna, & il Capitolo Provinciale nell' anno 1550. -Cum enim Summus Pontifex his omnibus obstaculis benigne derogaverit. 37. & quidem cum dicta claufula - 14lorum tenores prasentibus pro plene, & fufficienter expressis, ac de verbo ad verbum infertis habentes, allegatum obiectum corruit ex facto, fru-28. ftra querentibus Equitibus competitoribus eam derogationem, que intus adeft, & legitur in Brevi Apo-Rolico juxta Confil. Butr. 2, nu. 6. Geminian, conf. 120, num, 6, Cravet. conf. 126. num. 7., Rosa coran. Moedan. decif. prima de rescrips. co. ram Otthobon, decif. 22. num. 10. & fegg. in rec. decif. 407. num. 7. part. 3., decif. 198. num. 7. parte g. decif. 114. num, 8. parte 6. decif. 238. num. 18. parte 9., 6 in Mediolanen. bonorum 18. Martij 1707. S. Prefertim coram bo. me. Caffarello. Nullum obicem pigbente, quod :d m concordatum non fuerit integre exhibitum Summo Pontifici deroganti ; ut enim bene observat Deciho be. me. Cerri, vel cenferi debet torus tenor Papz exhibitus, vel pro exhi bito, & integre registrato nabendus eft, co ipfo, quod Papa co non 39. obstante, ita voluit derogare, ut ejus tenor habendus effet de verbo ad verbum pro inferto in fua gratia derogatoria, ut ex ditta Decifione S. Quia pracermiffa, & prater ibi allegatos firm at Felin. in cap, nonnulli num: 61 de refeript., Gongal. ad reg. 8. Cancell, gloß. 9. 9. 2. ##m. 36., & gloff. 36. ##m. 22. , 29. , 30. , Garz. de benef. parte s. cap. prime num soge Rota coram.

Gregor, dec. 240, num. 2., in rec. de. cif. 497, nnm. 8., & fab nnm. 10. parte 3., decsf. 114, nam. 8 parte 6. decif. 120, num. 8. & 9. part. 9. & decif. 247, nnm. 6. & feq. parte 16.

Demum pro substinenda obtenta difpensatione iterum animadvertere placuit, quod non agitur de gratia nova, & exorbitanti per Comitem de. Nellelrode petita, & obtenta, sed de 40. gratia paffim , & alias à Pontificia munificentia aliis Equitibus Lingux Alemaniz concessa, ut connotant exempla relata in dicta priori Decifie. ne S. final, coram bo. me. Cerro; etiam is in dd. exemplis non fuerint expressa ca omnia, que hodie obnicitur fuille exprimenda, quia adhuc gratiz przdictz plenifimum habue. runt effectum quoties evenit cafus promotionis ad dictum Prioratum . itaut in his circumittantus nulla fit ratio assignabilis quare Comes de Nesfelrode, qui in sua tupplicatione Summo Pontifici porrecta, cum omni ingenuitate, & circumfpictione procesfit, quique non interioribus polh bat · meritis in Sacra Religione, fimili grat a gaudere non debeat, fed ex hoc folito magis ttrata redditur via executioni gratiz ab ipfo obtentz, juxta Aufforitates allegatas in diffa At. pracedenti Decifione prima Inlis 1726. S. Es in banc coram bo. mem. Cerre ; Secundo quod magnus Magifler, cui gratiz executio à Papa fue, rat commiffa, non dubitavit ejus exe. cutionem decernere, quod certe minime demandaffet in przjudicium non minus juris fibi competentis tamquam Collatori, quam aliorum Equitums Linguz Alemaniz futuram vacationem expectantium, quatenus gratia przdicta, vel plene justificata non fuillet, 42. vel exorbitantem recognovisser, 'ut

in specie de Judicio magni Magistri in similibus causis sapuis judicavit Sac. Tribunal, & signanter corana. Dunozes. Jan. decif. 675. num. 4. in rec. decif. 88, num. 12. par. 14. cum aliis in d. priori decis. prima Julii 1716. S. fiual. coram bo. m. Cerro.

Et ita in reliquis approbantibus Domiinis fundamenta dicte decisionis bonme. Cerri, ad quam remissive se habuerunt, resolutum suit utraque &c.

Arnaldus, seu Filins Arnaldus: vid. d.
Statut. tit. 19. della significatione\_
delle parole n. 24. verbo Fiernaldi.
Areeragium, juxta prafatum Statutum
Della significatione delle Parole n. 19.
sono debiti weetbj, o sia resto de debiti, sicuti supra dictum eit n. 19. in
verbo Arreraggi in Statuto &c. unde
Macer in verbo Arreragium ait, quod
apud Equitum Melitensum Status,
significat contractum, & antiquatum
debitum, seu administrationis residuum.

Baily, seu Baglivi in Statuto pradicto
tut 19 della Significatione delle Parole n. 6. habetur: Sosto nome di Ba.
ili, o come dictamo Baglivi, si comprendono : Baglivi Conventuali, c.
Capitolari, i Priori, il Castellano
di Emposa, ed i Bagly nell' aniica
lingua Francese erano chiamati i Prefetti, agli Amministratori ce, & ut
latius videre ett in d. Statuso.

De hujusmodi Vocabulo plura tradunt Scribentes; dicunt enim, quod Biju. lus , idem, ac Baliuus dictur mo, rum director', cui Bilii Princi pum committuntur, qui sit maturus, & prudens at sobsiuse Et quod vocatur etiam Curator, Administrator: Materi in Verbo Bajusus; & Preba Baliuse;

Italice, ac Hispanice dicieur Aio: d. Macer d. Verbo Bajulur.

Et sic Bailia intelligitur directio: idem

Ex antiquo usu Orator Venetus inConstantinopolitana Civitate dictur Ballar, idest Negoriorum Gestor, seu potius ex Getulo, qui onera gerit Bajalar, idest Orator dictur: d. Mater in werbo Bajalar; ebi
quod tempore Graci Dominii Venetus Orator Mpailus vocabatur: Ma,
gistratus vero, qui certis temporibus co mittuntur Venetorum Mpailus, sive Curator, Pisanorum, & Genuensium, Potestas appellatur.

Tandem apud Equites Melitenfes, & Equires Sancti Stephani Papz , & Martyris Baliuns elt Dignitas. Cum vero in Italia, prafertim in Neapolitano Regno pre Curfore, & Mandatario ufurpetur, ideirco in decto Regno Neapolitano Equites Melitenfes ch inverunt à Concilio Conventus Ord, Capital Generalis anno 1621. sit. o n. c. de' Baglivi; Compendium Alphabeticum in verbo Bagliei Ca. pitolari vetf. Bagliwi Capitolari della Lingua d' Italia , ut Priores , & non Balivi vocentur, quod vocabu. lum eit cum Curforibus commune ? d. Macer in verbo Balivas .

Sicque Equires Sanch: Srephani Florenrentiz ad tollendum Dictionis equi.
vocum, variant ultimam litteram corrpiendo; ac ultimam litteram demendo, & Bals pronunciant, tali enim modo, a Balio, ideit Curfo,
re diftinguunt: d. Maser im d. Verbo
Baliwar.

Et quod. Balivi nomem proveniat à Lingue Gallica Bait Buillis, ac importer Provinciarum Gubernatores, Judices, Gustodes, & similes, sequendo Du cango Glosario à Ville Ardain colaim, 11 yag. 178. notat Parer Sebassian, Pauli in Codie. Diplomatico fab sis. "Observas." fonta o Diplomatica

ad Diplom. 12. pag. 490., of ad Diplem. 173. pag. 540., ubi quod fu. firtie Cuttoucs dicebantur, ubi quod de Bajulivo Ecclesiz, Italice Bagli. wi, vel Procuratores Monafteriorum, ac Ecclefiarum, fe remittit ad Glollarium Du Cange, & quod antiquitus Gallica Lingua Basiy vocarentur Piz. fecti, aut Administratores Domorum, & Pradiorum. Unde Commende di Ag fuerunt Bailiz, & hodie ctiams Galli vocant Baile locationes Pizdiorum ad certum tempus, aut con. cessiones sub conditionibus facte: d. Statut. tit. 19. della fignificatione. delle parole u. 6. Compendium Alpha besicum in verbo Baglieve .

Et quod in nonnullis Religionibus E, quettibus Bajulivus, Italice Baglivus, Balie, Bali importet Gradum, & Dignitatum, que dicitur Bajulivua, Bajulivuas, Baliaggio, Ballivuia: Votumen cui titulus - Vocabulario degli Accademici della Crofca in verdenti

do Baliaggio .

Titulus, five Dignitas viger quoque in Religione Teutonicorum, ut de Ballivia Austriaca late agit Duellius Hifloria Orden. Teutonics par. pr. cap.

t. cum fegg.

Bromprenna affracto di Benemerito, latine Mericum Promericum. Vide Vo. cabulario degli Acçademici della Crufea, Polumene primo in vetbo Benemerenia.

Benemeries fuft. Benemerenza , latine.

Hinc apud Equites Militenfes bene ge. fis in obsequium servitiumque Hierosolymians Religionis appellantur Be-

Sane in Ordine Hierofolymitano merita in pluribus confiderari debent, & prevalent ipfi Antianitati, ubi agitur de Dignitatibus Conventualibus, juxta Statutum de Elekton. (is. 3, 10. 5. ut explicat Ros. in Melevitana Ba.
julivasus Saulti Stephani 14. Ja.
nuarii 1732. S. Quandoquidem, G.
S. Nulla cor. clar. me. Card. Calcagnino, G. in Melevitana Dignitatum
12. Junis 1733. S. In bac, G. feqq.
cor. Emo Domino Cardinale Reggonico, qua hic apponitur.

Vel ubi agitur in concustu simplicium Equitum, qui nondum experimentum sectint propriz Benemerentiz, ut squendo Rosam dec. 475. n. 7. cor. bo, me. Crispo pom. 2. simat eadem... Rosa d. Desis. cor. Ein R. 22001100 n.

to. . & feq. hic appointa .

Aut ubi adeliet equalis Antianitas, fed maxima concurreret impar, & maxima ratio meritojum, allegato Card. de Luca dife, 68. De Beneficirs, & De. est. 88. part. 14., & d. Dec. 475. d. m. 3, sum feq. cor. Crifpo firmat d. Decif. cor. Cafleaguino S. Quandaque, & d. Decific cor. Emo Rezzoniep n. 11. Qui ultra Caravanas à Statuto pixfetiptas aliam peragit, vel fucculfum, ut vocant, prxflat, Benemerentiam configurat: Rosa Decif. 193. n. 11., &

Decif. 302. sub n. 2 p. 7. cum quibus transit d Decis. coe. Emo Reggonico n. 16.

Benem-centia par fer habetur per execitium graviorum, & principaliorum Sacra Religionis officiorum laudabiliter administratorum, ut est illud Prefidis magne Crucis, Castellania Instruarii, & infirmaria, justa ea que ponderantur in [ape allegata Decif. sor. Emo Reggenico n. 18., & foqq. ubi plura de Merentia.

Eminentissimo Domino

#### CARD. REZZONICO

Melevitana Dignitatum Veneris 12. Junii 1733.

#### ARGUMENTUM

Agitur de Dignitatibus Conventualibus in Sacra Religione Hienfolymitana, ad quas affequendas, non fimplex Ancianitas, fed Benemerentia requiriur, exponiturque in Decifione, in quo confittat Benemerentia, & quomodo hze probetur.

#### SUMMARIUM

- I. H Ospitalariatus est una ex octo Dignitatibus Conventualibus Ordinis Hierosolognicani.
- 2. Ancianitas favet Postesforibus Dignitatum Conventualium juxta Stat, sit, 44, de Bajulivis.
- 3. Conventualis Dignisatis acquisitio tribnis sus acquisendi Prioratum, si. ve Bajulivatum primo vacaturum. jaxta Statut: 44. de Bajulivis.

4. Officium magni Hospitalarii segniter exercitum causat incapacitatem.

- 5. Ad affiquendum Dignitates Conventuales Antianitati pravales Benemerensia, us disponie Statut, de Electione cap. 5, & n. 6., & 7., & n. 13., & 15.
- 8. Dignisates etiam Conventuales, quando catera sunt paria, ut si essent Bajalivi omnes, tunc deferantur ju, xta Ordinem Antianitatis, & n. 9. & 13.
  - Ex Bajulivis componitur Concilium. Ordinarium
- 9. Bajulivatus non danene absque Be-
- Bajulivis pluribus concurrencibus, non cenensur ferre tellimonium Benemerentia.
- 10. Ad Conventualem Dignitatem , concurrentibus fimplicibus Equitibus, principaliter teneneur guffissere pratressaturam Benemerentia, & n. 11.
- regativam Benemerentia, & n. 11.

  11. Major Benemerentia unice attendatur, & Antianitäs non operatur quando certera non funt paria.
- 12. Non folum in Dignitatibus Conven-

tualibus conferendis, sed esiam in aliis materiis, Antianitat non attenditur, quando cætera non sunt paria.

Ġι.

14. Equites flatim ac configuentur Dignitates Conventuales, evadunt capita Linguarum, & suarum Natiouum.

Item Consiliarii magni Magistri, & columna Religionii, Religionem gubernant, & regunt sub magni Magistri austoritate.

 Ancianicas fimplex non dat apsitudinem, & benemerentiam prognubernio, & regimine Reipublica, nec pralationem ad consequendum Digni, tater.

16. Merita aliunus probantur ex litteris magni Magifri testantibus, testalem Equitem, longo tempore, resedisfe in Conventu, & ultra quatuor Caravanas, unum voluntarium Succursum peregiste.

17. Succusius confisit in cursitatione, contra Infideles ultra metam propria obligationis cum propria Vista perseulo.
Succusius inter Benemerousias numeratur in Sacra Religione Hierofoly-

mitana.
18. Benemerentia habetur ex quo quis
graviora. E principaliora efficia Religionis laudabiliser exercuse.
Us Prefidis magna Curia, Cafellania,
Infirmatis, Sacre Infirmatia, & D.

19. In Inficmaria Holpisalis Regimine, particulariter refides Infitutum Sa, era Religionis Hierofolymitang. Infirmaria Officium foles committi Bquitibus, pradentida, & charitale, praftantibus.

20. Magna Crucis praeminentia, obsi, netur ex speciali Breni Santia Sedis Apostolica, quod dirigitar magno Magistro pro executione, & Hantibus mecentiii executioni demandatur.

Magne

### 448 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

Magna Crucis distinctio debetur Per. fonts prafulgensibus in Religione maximis meritis, & gravioribus ferwisiis .

21. Magiffri Novitiorum Equitum Offi. cium difficilimum reputatur, uti fecum ferens onus invigilandi bonis mo. ribus, & observantia Statutorum. Dictum Officium defersur Personis decoratis magna Cruce . & Prudentia. ac Sagacitate infignibus.

22. Benemerentig majer probatur seftimonio magni Magiftri. Merita fuorum Miligum nemo melius

feis, quam magnus Magifter.

23. Benemerentia non probatur eo quia quis Caravanas adimpleveris, melia. ramenta confeceris , & Cabigum , quia bac important folum fua fattife. cife obligations, & n. 24.

24. Benemerentia in afequendis Dignitatibus Conventualibus non prebatur ex quo, quis sua Professionis obliga. sionibus fatisfeceris , & z. 25. 16. 29. 30., & 31.

Bs. Meritum particulare non poteff al. legare qui facis id, quod facere debes .

26. Benemerentia pro Dignisatibus Conventualibus intelligitur quoad ca, qua funt extra debitum,

27. Meritis pramia proponuntur, at ad preclaras res agendas, nitra debitum quis excitetur , que lex eft faluta. ris in omni Republica.

28. Probacio exercitis muneram, quando non concurrit, non potest allegari, pro Benemerentia.

29. Benemerentia non babetur per exercitium Officii Commiffarii Furnorum. wel Operum , Procuratoris Lingua, & Locumtenentie, Thefaurarii, & Hof pitalarii , quia vel bec funt lucrofa & cenuis incumbentia, five laboris, wel comparara ex debiso Inflisia, ratione Antianitatis.

Benemerentia folum drieur à pracla, ris gellis, & ab Officis, maxime la. boriofis, & arduis, stera propriums obligationem, in fervitiam, & profectum Religionis pracifive à mate. riali requifico antianicatis .

30. Benemerenesam majorem ille habet. qui respectu alcerius plura fecit ingratiam Religionis.

Benemerensiam majorem babensi debetur Dignitas Conventualis, vigere Statuti Sacra Keligionis .

21. Antiquitas confiftens in quaruor menfibus co minus poteft aquare Be. nemerentiam majorem , quam babes alter .

3 2. In fmutionis allu petens wotantent Dignitatem ex caufa incapacitatis alterint , & fmutione fecuta favore Antiani capacis . fablata incapacitate talis, jus acquiritur tali Antiano.

33. Smutitio [mper fit fub ea forma. pro Anciano capaci quoties concarrant

plures compesitores.

In Dignitate conferenda per electionem magnus Magifter, & Concilium debens eligere magis dignam , & benemeritum, & n. 34.

35. Smuticio non collie, neque poreft sollere praelectionem faciendam magno Mag ftro , & Concilio de magis benemeciso inter capaces, & n. 36. & \$ 7.

Smutitio nil aliud eft, quam fpecies, nominationis facta à Lingua magno Magifiro , & Concilio , ad qua fpeclas jus conferendi.

36. In Dignizacibus elettivis non eft semper servanda Smutisio Lingua .. rum, fed forma particulariter praferipea. & n. 37., & 38.

39. Dignitatem ex. gr. Hospitalariatum petens in cafu quo incapax effet talis, non privatur prafidio Benemerentie, & n. 41. In Beneficialibus non eft probibita.

cumulatio plurium Teculorum, 40. In profanes essam non probibecur cumulatio Titulorum, que non fins inser se repugnances.

41. Dignitatie perieto, in casu incapa.
cteatie in tali, non limitat nec re
fletingis arbitetium magne Magistei. &
Concelii obligate eligere Digniorem &
magis benemeritum pigore Statuti.
Dicta Peticlo, junta subiectum ma
teriam, cum congrua intelligentia
debes operari,

42. In Dignitatibus macatio, & respe.

R. P. D.

## REZZONICO

Melevitana Dignitatum

Veneris 12. Junii 1733.

Acante Dignitate Hospitalariatus Sacra Religionis Hierosolymitaz, ne una ex octo Dignitatibus Con, ventualibus Ordinis, Eminentissimus magnus Magister, ejusque Venerandum Concilium inter plures Competitores preelegit Equitem Guillelmum de Bocage tradita possessione per affignationem Loci huic Dignitati com. . petentis. Unus ex Competitoribus Eques Franciscus de la Roche Bro chard, ceteris quiescentibus, contra hanc Dignitatis adjudicationem ap pellavit ad Sanctam Sedem; Appellatione autem pendente, vacavit in Ven. Lingua Franciz Bajulivatus Morez, qui fuit paritet smutitus favore dicti Guillelmi de Bocage, ob cujus promotionem ad hanc novam Dignitatem, denuo vacavit supradicta Dignitas Hospitalariatus, que smutita. fuit favore dichi Erancisci de la Roche Brochard . . . .

Finita videbatur qualibet controversia. pottquam ambo Competitores, juxta recentitas vacationes, provifi fuerant, fed non ita accidit, quia dictus Franciscus de la Roche Brochard animo revolvens fibi competere affecutionem five afcenium ad Bajulivatum Morez, qui ultimo loco vacavit, quatenus definitum remaneret. Dignitatem Con. ventualem Hospitalatiatus primo vacatam in priote Smutitione ad ipfum spectalle, & minus jutte fuife adiudicatam dicto Guillelmo de Bocage, ex quo Antianitas, cujus fundamento nitebatur , ad affecutionem dicti Ba-2. julivatus , nonnifi Policiforibus Dignitatum Conventualium suffragare. potuiffet, ftante Seagues tie. de' Ba. glivis num. 44. Hinc cupidus atlequendi dictum Bajuliyatum & ie fuaputavit profequi appellationem jama antea interpolitam adveifus prafatam priorem adjudicationem, subscripto. que de Partium confensu generali Dubio . An, & cui fine respettive adjudicanda Dignicaces Bajutivarus Mores, & magni Holpisalariatus coque in hodierna Audientia per Me propolito, Domini responderunt - Bajulivasum Morea adiudicandum elle Fr. Guillelmo de Bocage, Magnum vero Hofp talariatum Er. Francisco de la Roche Brochard .

Non impugnabatur enim inter Parter s' afcensum ad Bijulivatum Morce postentori loco vacatum pendire ab ea Inip. chone, an d. Dignites Conventualis Hafpitalariatus, que primo vacavit, fuerit judie collata d. Guillelmo d. Bo, cage in concursu d. Francisci de la 3. Roché Brochard, ex quo pri acquistionem Dignitatis Conventualis Jus acquitatur ad Prioratum, sive ad Ba, julivatum primo vacaturum, juxta. Japradistum Vasturum 44 de Bajalina, de dunt Rosa coram Danunete. Jun.

Z z z decif.

deciss. 662, in princip., & num. t. ac per tot., & deciss. 675, ante num. 1., & in Melevisana Marescallatus 24. Aprilis 1716. \$. 1., & 2. co.

24. Aprilis 1716. S. 1., 6 2, co, ram bon. memor. Cerro. In has autem Inspectione ad suffinen. Juttitiam . dictz Collationis , non obstante concursu dicti Francisci de la Roche Brochard magis Antiani, duo ad ejus exclusionem proponebantur obitacula : alterum contracte Incapacitatis, ex quo retinendo Officium Locumtenentis Magni Hospitalazii absentis, segniter illud exercuerit, negligendo debitis 4. temporibus visitationem Pharmaco sum, ut Statuta, & ordinationes Capitulares prascribunt ; Es alse. rum, quia, licet Guillelmus efset minus Antianus, erat nihilominus magis de Sacra Religione benemetitus, que Benemerentia in Digni-4. tatibus Conventualibus pravalet Antianitati, juxta Statut. de Eleft. cap. s. Verum Domini, omissa indagine circa allegatum obstaculum assertz incapacitatis tamquam involuentis graviores inspectiones, & procedendo cum supposito capacitatis utrinque concurrentis, undique expeditam. putarunt Juftitiam prioris Collationis Hofpitalariatus favore dicti Guillelmi de Bocage utpote suffulti prærogativa majoris Benemerentie; Cum enim Statutum Sacra Religionis in ditto cap. s. de Elett., clare praferi. bat, quod in concursu Equitums concurrentium ad confecutionem Dignitatis Conventualis magis Meritozum, quam Antianitatis ratio habeatur , ibi - Una Perfona degna., e di maggiori menizi, avendo più toffo confiderazione alla Sufficienza, e be. nemeriti che all' annianità - Utique 6. verificata in Persona diett Guillelmi de Bocago meritorum preponderan-

tia, juxta statutum primevz vocationis ejus favore undequaque certa dicenda erat przlatio in consecutione memorati Hospitalariatus; non atten-7. ta majori Competitoris antianitate, ut consentance ad supradictum Statutum tradunt Lotter. de Re Bene. fic. lib. 2. queft. 15. num. 47., & 48. , Rot. coram Dunez. Sen. decif. 166. num. 6., & 7. coram Coccin. decif. 1168. num. 1., & 12. coram Dunogets. Jun. decif. 662. numeris 2. , 3. , & 10. coram Reverendiff. mo Crifpo decif. 475. num. 3., & fegg. coram bon. mem. Molines de. cif. 565. n. 15., & in Melevitana Bajutevaens S. Scepbani 14. Januaris Superioris anni S. 22. coram R. P. D. meo Calcagnino .

Et tunc Dignitates etjam Conventua. les ad tramites Stabilimentorum Sacre Religionis deferuntur, juxta ordinem antianitatis, quando coetera. funt paria, ut accideret, fi Concur. rentes jam efsent Bajulivi ejufdem 8. Sacræ Religionis, ex quibus componitur Concilium Ordinarium; (um enim Bajulivatus non dentur abique benemerentia, polito concurlu plurium Bajulivorum, ifti ahud Benemerentiz tellimonium ferre non te-9. nentur, fed, ea prafuppolita, propter ipfam afsecutionem Bajulivatus, Collatio Dignitatis Conventualis fit juxta Ordinem antianitatis; Secus vero, ubi prout in cafu, ad confecu, tionem Dignitatis Conventualis afpi. rant fimplices Equites, qui ex aprita Lege Statuti in ditto cap. s. de blett., 10. prerogativam Benemerentie priscipaliter juitificare debent; Tali fiquidem cafu, cum cœtera non fint paria, antianitas non operatur, sed major Benemerentia, unice attenditur, ut in 11. Specie dittinguendo firmant Auctoritates mox allegate, & prz corteris egregie explicat Rosa coram Dunogest, Sen. decif. 166. num. 8. & f.eq., co ram Coccino decif. 1168. numer. 11, & coram Reverendissimo Crispo decif. 475. num. 7., & 8., & piocedit in aliis quoque materiis, quod antianitas, ubi cetera non sint paria, nul. 2. latenus attendatur: Mastrill. de Magistras. 110. 2. cap. 5. num. 62. Borrell. eodem stastas. 110. 1. cap. 6. axiom. 1. num. 85., Pison. Discept. Eccles. 93. num. 6., Rosa corambon. mcm. Molines decis. 565. Eum. 14.

Summoque jure in Dignitatibus Conventualibus semper a nottro Sacro Auditorio servata fuit pralatio a Statutis concessa Equiti majoris benemerentiz supra Equitem antianum 13. hanc przrogativam non habentem; Cum etenim Equites, fatim ac ad hujusmodi Dignitates promoventur, evadant Capita Linguarum, suarum. que Nationum, nec non etiam Confiliarii Eminentissimi Magni Magi-14. ftri , & dicantur Columnz Religionis, dum illam gubernant, & regunt sub ejusdem magni Magistri authoritate ad fancita in Statut. primo de Bajulivis, & in cap. s. tie. 19. de verborum fignific. ; Hinc fimplex antianitas, que de per fe nullam dat aptitudinem, & bene. merentiam pro gubernio, & regi-15. mine Religionis, przlationem tribucre nequit in assequendis dictis Dignitatibus , juxta citatum Seatus.

5. de Elestion.

Merita vero dicti Fr. Guillelmi de Bocage abunde emergere visa sunt ex Litteris Testimonialibus magni Magistri, ex quibus constat, quod di 20. des Eques in decursus feedit in Conventu, ultra quatuor Caravanas ex præscripto Statutorum adimplendas, Z z z 2

unum voluntarium Succurfum peregit, qui Succurius cum pariter confittat in Curtitatione adversus Infideles ultra metam proprix obiga. 17 tionis cum propriz Vitz periculo, connumeratur in Ordine Hierofoly, mitano inter benemerentias, ut patet es decif. 292. fub num. 12. . 6 decif. 303., Sub num 2. part. 7. Recent.; Deind que graviora, & principaliora Officia Religionis laudabiliter exercuit, nam anno 1706, no. minatus fuit ad Officium Cattellani, 18. feu Prafidis Magna Curia Caitel. lanie, & hoc munus exactiffime per biennium adimplevit; Itidem anno 1710. per Ven. Concilium deputa. tus fuit in Infirmarium S. Infirmarix, quod laboriofum Officium per fex annos vigitantifime fub tinuit, bis in die cum Medicis visitando Infirmos, aliaque adimplendo onera a Statutis przscripta hujusmodi Infirmariis; în quo fane Regimine Infir, maria Hospitalis particulariter residet Inttitutum S. Religionis, & non. 10. nifi Equitibus prudentia, & chari. tate prestantic tibus committi folet. ut in ipicie au eff fum dimetien. di veram benemerentiam alias ponderavit Ros. caram Dunozess. Jan. d. decif. 662. , nam. 8.

decij. 661., 1888. 8.
Ruffus poti exercitum munus Infirmarii idem Guillelmus de Bocage anno 1726. infignitus fut honore, &
przeminentia Magne Crucis obtentz ex speciali Breve S. Sedis
Apottolicz directo ipfi magno Magittro, qui libentifame executionem
conceffit, atentis illius singularibus
benemerentiis jam przeognitis, &
20. apprime consentaneis detto conspiacuo distinctivo Magnz Crucis unice

debitæ Perfonis, que maximis meritis ex graviori fervitio præfito S. Religioni acquifitis prefugeant; & demum idem Guillelmus ab Eminentifimo magno Magiitro, & Ven. Concilio deputatus futt in Magiitrum Novitiorum Equitum Ordinis, quod Officium cum fecum ferat onus invi

Ometum cum lecum ferat onus implemento omnium Novitiis presentorum in Stabilimentis S. Religionis, difficilimum reputatur, adcout Gubernium hujusmodi deferri consueverit Personis decoratis magna cruce, necnon prudentia, & sagacitate insgni, bus; & proinde, tot concurrentibus prarrogativis in dicto Guillelmo, de quibus tettimonium perhibet lemien tissums magnus Magister, non erat

22, in dubium revocanda veritas majo sis benemerentiz illius favore mili, tantis, cum nemo melius (circ., & allerere possit merita (socum Militum, ut omissis generalibus, chixit in pun co Rot, in Recen. par., 14. decs., 88. num. pariter 14. . & in Melevisana Bajalivasus S. Stephan: 14. Januarii saperioris anui \$8. 8. cor. R. P. D. meo

Calcagnino .

Viceverta Franciscus dela Roche Brochard deftitutus apparuit quolibet legitimo documento fue affertz benemerentiz; nam quatenus afferuerit impleville Caravanas, confecille melio. ramenta, complevisse Cabreum, & 23. similia, non alia merita obitenta. re poterat, nisi quod adimpleverit ea omnia , que ex necessitate , & ad formam Inftituti Equites adimpleretenentur : en autem , que fiunt , & fieri debent ab omnibus vigore przcedentis obligationis, non inducunt illam benemerentiam, de qua mentionem fecit Statutum in conferendis 24. Dignitatibus Conventualibus de

4. Dignitatibus Conventualibus de. Elett, ditto cep. 5., ibi - Eleggeran no ec. ana Perfona degna, e di mag, giori merisi, avendo più tosso consideranose alla [nsscienza, e benume. riti, che all' anzianicà - Ista enim ratione vel omnes eandem haberent benemerentiam, quia omnes hat pratare tenentur, vel potius nullam habent benemerentiam particularem, de

24. qua Statutum loquitur, quia qui fact quod facere debet, non potett aisquod particulare meritum allegate, Pinell, in Leg. 1. par. 3. num. 62. Cod. de bou. matern., Vensurin. conf. 31. num. 74., & fequen. lib. 1., de Pense conf. 59. n. 17. lib. 1., Capic. Lair. confute, 38. num. 16., Card. de Luc. de Fend. difc. 94. num. 14. Af. II. dec. 307. n. 7.

Benemerentia quippe, de qua loquitur Statutum intelligenda est illa non prooperibus præslitis ad mensuram proptie obligationis, sed pro iis, quæ

26. funt extra debitum; nam ea ratione premia meritis proponuntur, ut quis ad przclaras res agendas ultradebitum excitetur, quod in omni Republica salutare Statutum reputatur, ut plene Capic. Latr. dela confuls. 38 num. 22., Menoch. de prasumpe. lib 6. prasum. 100. n. 3. cum plurib. fegg., Antaneg de donas. reg. lib. 1. cap. 2, num. 7., & feq., & lib. 2. cap. 12. fub nam. 49. In. fin., ubi refert illud Arifot. Politit, cap. 7. - Naturals quodam inftindu Homines amant pramium, & diligentius rebus agendis fe prabent .

Nec hujus conspicuz benemerentiz gradum attingunt Officia Commissarii Furnorum, vel Operum, nec non-Procuratoris Linguz, ac duplicis Locumtenentiz Thesaurarii, & Hospitalatii, que d. Francisco de la Rocen-Brochard assistente dicebantur; Ultra quod enim nullum exhibitum fuit documentum, quod veriscaret in il-38, lius Persona exercicium pratenso-

rum Munerum, animadversum furt,

quod

lucrofa, & tenuis incumbentie, five labotis, vel tamquam comparata ex debito Ju-titiz ratione Antianitatis, nullum prettare possunt argumentum specialis benemerentiz, quz solumderivat à przclaris gestis, & ab Osfi.
29. ciis maxime laboriosis, & arduis ultra mensuram propriz obligationis in servitium, & prosedum Ordinis przessive à materiali antianitatis requisito, ut probant tradita pet Card. de Luci, de Benefic, disc. 68. sub n.
4., & 5., Rot. coram bon, mem. Molines decif. 565. sub num. 6. versic.

quod hujusmodi Officia, vel tanquam

Et in omni casu negari non potest, quad magis benemeritus fuit dictus 30. Guillelmus, qui plura fecit in gra tiam Religionis, quam Franciscus, & fie illi erat debita Dignitas, ad quam Statutum eligi voluit - Una. Persona degna, e di maggiori meri riti , che all' angianità : co etiam. attento, quod przerogativa Antiani tatis, quam prefefer bat Francifcus, non excedebat breve spatium quatuor menfium , unde eo minus equate , vel compensare poterat preponderan tiam meritorum Guillelmi ex Statuti dispositione magis attendendam; Ro. ta in Recen, decif. 88. num. 10. par. 14. ceram Dunozest, Jun. diela de. eif. 662. num. 9., & in Melevita. na Bajulivacus Santti Scepbani 14. Januarii 1732. § 21., 6 22. co. ram R. P. D. meo Calcagnino .

Absque co quod, his constabilitis, obeise visum sucrit Guillelmo de Bocage, quod in actu smatitionis dicte Dignitatis Hospitalariatus ipse Guillelmus illam petierit ex causalincapacitatis Francisci de la Roche Brochard, & Lingua illam smutiverit favore Antiani Capacis; Ideoque, cessante incapacitate ipsius Francisci, 32. fuerit illi Jus questum uri magis Antiano, ad tramites ipsius Statuti de electi. dielo cap. 5.; ubi mandarur observandam semper esse .. La fmassione delle Lingue, secondo l'antica confuctudine.

tica consuctudine. Etenim, dato concursu plurium Competitorum, Smutitto femper, & in omnibus Linguis fit sub ea solita forma 22 pro Antiano Capaci; Spectat vero ad magnum Magiltrum, ejulque Ven. Concilium, quando Dignitas conferenda eit per Electionem juxad. Statut. 5. de elett. przeligere inter capaces magis dignum, & magis benemeritum, ut per ipfum Statutum ordinatur , ibi .. Il Maeftro riceva il giuramento dalli Baglivi, 34. e Priori, che faranno presenti in Configlio, che eleggeranno una Perfona degna, e di maggiori meriti, avendo più softo confiderazione alla fr fficienza, e benemeriti, che all' Anzianità Gr. . quam przelectionem fmutitio non tollit, nec tollere potest, quia smutitio non est aliud ; quam species nominationis. que sit 35. à Lingua Eminentissimo magno Magittro, ejusque Ven. Concilio, quibus competit Jus conferendi, ut habetur ex Statutis tie, 13. de elett. cap 3. in fin., & sit. 19. de verb. fignific. , & notat Loiser. de Re Be. nefic. lib. 2. quaft. 15. num. 44. Hinc redditur extranea a cafu przfenti animadversio, quod Sratus. 5. de election. mandet , observandam el. fe semper smutitionem Linguarum,

fe femper imuttionem Linguarum, fecundum antiquam confuetudinem; 36. Id enim procedere nullatenus potett in Dignitanbui elektivis, in quibus alia forma praferipra eft; alioquin fruttra daretur elektio magno Magitto, & Ven. Concilio, fi fervanda folum efset Smutrito; Et omnes Auctoritates in oppositum addu.

az non loquuntur de Dignitatibus electivis, in quibus electio confidere non potest fine arbitrio preelegendi Digniorem , & magis Benemeritum , ut Statutum ipfum disponit, & eruitur ex dicta decif. 475. num. 4., & 5. coram Reverendiffimo Crifpo; & proinde ex dicta generica expressione - Offervata sempre la smutitione del le Lingue, secondo l'antica consuetudine : cenferi quidem debet praferva. ta pracedens smutitio more solito, & juxta antiquam consuetudinem. 38. facienda per Linguam, ted ex ea. redargui nequit electio juxta prarogativam meritorum, ut par crat, à magno Magistro , ejusque Concilio

rite facta pro Antiano Capaci, & Benemeriso . Prout etiam nil obstat , quod Guillel. mus petiisset Hospitalariatum in casu incapacitatis Francisci: quoniam non 29. ideo deftitutus remansit przsidio benemerentiz, tum quia in Beneficialibus non est prohibita cumulatio plurium 40. titulorum , ad tradita per Picon. defcept. 126. num. 23., & neque in profanis, quando ipli tituli non funt inter fe repugnantes: Rosa in Rocen. decif. 218. n. 14. part. 6.; tum , & fortius, quia dicta petitio Guillelmi non poterat limitare, & reftringere arbitrium magni Magittri, ejulque. Concilii, dum ex proprio eorum of, 41. ficio tenebantur eligere Digniorem. & magis Benemeritum ad formam. Statuti, & sic attenta indole subiecte materiz cum congrua intelligentia. operari debet, Surd. conf. 431. num. 12., Rot. coram bo, me, Molin. decif. 710. num. 15. tom, 3. par. 1. , & cor. Emo Falconer, decif. 21. n. 19. zis. de Ufur.

Constito ex prædictis, quod Guillelmus de Bocage juxta statum primæ vacationis juste assequetus suerit Hospitalariatum, inde oritur ejus bonum Jus 22. pro alfecutione Bajuirvatus Morza pottea vacati, & exinde refultante vacatione Holpitalariatus, ejus politeitor Smutitio firma remante favore dicti Francife de la Roche Brochard Antiani, adeout ad tramites dichi Juris, unicuique competentis, decernenda, veniat exquifita Diguitatum adjudica, tio, optime Res coram Reverendiffimo Crifpo d. dic. 475. à n. 3. ed. 9, 67 in d. Melevustana Bayalivatus. S. Stepbani 14. Januar. 1732. foram. R. P. D. meo Caleagnino.

Et ita refolutum futt, utraque &c.

Cabimentum ex Statuto Religionis Hierofolymitana d. sis. 19. Della signi,
sicasione delle Parole in 22. è Vesa,
bolo Francese da Cabire, che signisfica rogliere a fare qualche cosa, della
quale altri sima poter dare bonconro. E sosi si chiama la prima Com,
menda, che si concede al Frascello per
ordine della sua antianità; unde al
legatus Macer in verbo Cahimentum
inquit, quod Cabimentum venità verbo Gallico Cabire, quod aliquam rem
in assignationem sascipere signiscat.

commendir. de Describérs de Le Commendir, a de Commendir du Meligione Confertur in concursu, jure antianitatis, & benemerentix; adfunt quippe alix Commendx nuncupatx di Melioramenti, quas Optionem appellant Canonista, alix recuperations, alix ex Gratia Magnitrali, ac alix ex Priorali Gratia, de quibus agemus in nostro tertio Volumine in Discursions de Commendir.

Hicque de præfenti notandum, quod magnus Magitter in principio fui Magittratus, & in quolibet quinquennio ingreditur, ut ajunt im Gratiam, hoc eft, tunc confequitur facultatem, in

quo-

quocumque Prioratu, eligendi unam Commendam sibi benevilam, illam, que conferendi Equiti Trulo Benemetentiz pio servitus Religioni prestitus, de quibus videti poteti Maeri in verbo Cabimento, Prior Caramira in Compendia Alphabesteo Sistuorum Religionis in verbo Commenda & in d. noitto Tertio Volumine in Discursibus de Commendas.

Cabreum eit Vocabulum deductum ex Capibrevie , hoc eit Scripturatum. Falcis, uni breviter capita Bonorum notantur; hinc enim Equites Melt tenfes dicunt Cabreum, vel Lb.llum Censualem , & ex corum statutis , fignificat Inventarium bonorum itabi lium Commenda, cum illius ichno. graphia, alearum feilicet formatarum Defermionibus, ttatufque antiqui, & recentis relatione, una cum au thentica Relatione Melioramentorum &c. Statutum Ordinis sit, Deile Commende sis, t4. num. 2., & jeg. Compendium . Alphabeticum Statuto. rum in verba Cabres ; d. Macer in. werbo Cabreum , & werbo Capibre. winm.

Dictum Cabreum renovare tenentur onnes Priores Balivii, ac Commendatarii in quolibe i patio annorumu vigintiquinque, & prafentare tenentur, cum tribus conumnibus Cabreis, ad reportandum unum in Archivo Commenda, aliud in Archivo Controlli ilius Lingue, & testium in Archivo Prioratus; d. Maser in ver, ho Cabreum!

Vide nottrum Discorson de Cabreo in tomo 3, uit cuin Sacra Roiz Decitionno 3, uit cuin Sacra Roiz Decitionibus Magittalibus, plures resoluumatur Dubitationes quoad Cabre,
um illiusque confectionem, & mucthe damus Decisionem in Melevitana
few Forsugaltien, Commenda 21, Junis
1921, cor. Revault de Gamasber.

R. P. D.
ROVAULT DE
GAMACHES

Melevitana seu Portugallien.

Commendæ
Veneris 20. Junii 1721.

#### ARGUMENTUM

Capacias ad ohtinendum Superfores Commendas iene I probata durate presu meter, nii in contarium probetus nova incapacias, & quidem concludenter. Cabrea juxta Istaus, S. Religionis Herselojanitane 111. 14. de Commenda dus n. 21. 20 pequ debota fieri de 24. in viginti quinque annos, & quomosta boc onus intelligatur, expositur in Decisione, & ad lucitur forma condicion, qui de um Thebarus ratione mortuarii, & vacarus jucreeur fueltus per biennum, interim moram Commendam acquirens percipit Fractus Commenda acquirens percipit Fractus Commenda puècents.

#### SUMMARIUM

. Ut fuit admisser ad aliquem.
Dignitatem tamquam capux tais simuliter babetur in optione.
ulterioris Dignitatic, niss probetur contraxise novam incapacitatem, & n. 2.

3. Amplia, maxime quando antecedenser posserve probavit suam capacitasem. & n. 4.

4. Es es foreint fi tallit probatio tranfivit in tem judicatam. Res judicata edita fapir Stata, illam firmat respecta omnium.

Rer judicata super capacitate in and casu, proficit essam pro futuris va. catronibus, & tt; 5.

6. Cabraum juxta Statutum Sacra Religionis Hierofolymitana de Commendis mendis, n. 21. feri deber de wigintiquinque, in vigintiquinque annis. Cabraum non fuife fattum de prima Commenda obiici non potest ilit, qui anse lapsum sermini ad Cabranm. conficiendum, per affecutionem alse. rius Commenda exutus fuit Titulo, & Jurifdittione prime Commenda, & n. et.

7. Cabrei confectio non confiftis in fimplici descriptione Mobilium , & a. liorum eff. Eluum Commenda, fed ali. quando debent Commendataris multtare Colonos, also que mate verfasos in cultura, pel conductionibus, & fic convenis exercere allus jurifdi. Hionem involvences .

8. Allus pradicti Jurisdictionis debent fieri à Possessore Commenda .

9. Acquirens novam Commendam, cum fruttus iffins lucretur Thefaurus Re. ligionis ratione mortuorii, & vacansis per biennium, d. Acquirens loco dd: fruttum nove Commenda, percipis fruttus Commenda pracedentes,

& n. 10.

11. Quando quis conficit Cabraym pro also Equite , que illud omifit , Ca. brai confettio subrogatur loco Me, lioramentorum, & fic ex negligentia non facti Cabrai orssur prajudicium. Religionis, & ita incapacitas in d. Equite omiffente.

Intellige id procedere in safa, que certe quis tenetur ad Cabres renova tionem, at quando tempus renovan. di Cabraum recurrie cempore, que quis Commendam poffides fecus quando renovatio recurrit, tempore que Commendatarius amplius Commendam non poffides .

12. Pana queibes inflitta à Staintis Religionis oft semporalis , dones fue rit prospectum incolumitati Commendarum .

13. Capacitas, vel Incapacitas Equi-

tum, unice consideratur de tempore fmutitionis , nec attenditar timpus antecedens , & n. 14.

IS. Incapacitas, usi res panalis & o. diofa, restrangenda est, & pro silius exclusione, omnis capienda sft saserpresasio .

16. Pro capacitate Equitis Judex semper in dubio inclinare debes .

17. Incapacitatis incuisus debet effe certus, & nullo cotore excufabitis . ficque non intrat, quando adeft jufts credulicas, & bona fides.

18. Incapacitatis poena non inducitur extra cafus, in quibus à Sacra Religione Specifice irregaint . Illa non babet locum in non adimplente Decreta V. fitationum.

19. Decretum mandans tempus, & tempora non currere , suspendie cursus temporis antecedenter offignati.

20. Decretum donec fuerit rewocatum buberi debes pro mulido , & jufto . 21. Ad incapacitatem inducendam requiritur culpa, que tollitur ex diligentiis fattis circa talem rem faesendam.

R. P. D.

ROVAULT

GAMACHES

Melevitana seu Portugallien.

Commendæ Veneris 20. Junii 1721.

D impediendum afcenfum Bajuli-A D impediendum ascensum Bajuli-vi Oduardi à Cotta vigore suz antianitatis postulatum ad Commendam de Oliveyra de Ospital , quasuor ei opposuit incapacitates. Bajulivus Frater Emanuel Almeyda, semel atque iterum coram Me examinatas, atque rejectas, nempe die 10. Maii, & 6. Decembris anni nuper elapsi. Cumque inter eosdem suerit hodie rettauratum certamen; Dominis denuo visz sunt recte propulsaz exceptiones omnes oppositaz Oduardo, & proinde, in decisie perstiterum.

Et sane prima obiectio inde petita, quod Oduardus minime adimpleverit decreta visitationis Prioralis secura anno 1702, in Commenda de Torres Novas, y Vedras, quam tunc ille possidebat, sine fundamento apparuit, Quoniam constabat anno 1706, dictum Equitem a Coita transivisse e Commenda de Torres Novas, y Vedras ad alteram Commendam de Tavora; inde vero perspicuum emergebat argumentum suz capacitatis etiam pro assecutione Commenda de Olivey.

Capax semel assumptus ad alquam dignitatem, talis similiter habetur in optione ulterioris dignitatis, nsi postmodum novam contraxise incapacitatem doctatur. Caranis de Commend. cap. 13. sub num. 4. Michalef. in Summ. Jur. Equit Hierofol. verbo Capax. num., 7. verbo Electio num. 5. verbo Appellatio sub. num. 3. Ros. dec. 561. n. 19. part. 5. som 2. res. coram Davozest. decs. 652. num. 1. Geq. in Melevitana Prioratuum 15. su si 1705. S. Esque forstiu coram Caprara, d. 21. sui 1706. S. Et ex bis coram Ansaldo.

Qua regula fapienti confilio apud Religionem Hierofolymitanam tlabilia, a atque recepta illafe cuttoditur, ut litibus, quantocius fi ri potett, fublatis, Equites pacifice inter fe vivant, nec intervertatur totus ordo prace dentium fmutitonum: Ros. in Malevisana Priorathum 12. Marcii 1714. S. finali coram Reverend flimo D meo Decavo & in buc coufg o. Decembris 1720. S. Non obstant coram me.

Praiumpta capacitas Bajulivi a Cofta majus robur atlum bat ex concurfu quoque politiva probationis ea de re facta per ipfum Bajuliuum in conaffictu judiciali habito anno 1706, cum

3. Equitibus Lupo de Almeyda, & Antonio de Vasconcellos super confecutione Commenda de Tavora Siquidem occasione simutitionis hujus Commenda idem hie desettus executionis praceptorum Visitationis peraeta asso 1702, in Cemenda de Tortes Novas y Vedras fuit oppositus Oduardo.

Illo tamen cognito insubsitenti ex Epiftola Receptoris Lulitania testantis, expleta fuisse per Equitem a Cotta prenarrata decreta; idcirco Piernaldi, feu immediate Antiani, tam Almeyda, quam Vasconcellus liti renunciarunt in actis Cancellaria Religionis; ac subinde pravia citatione quoiumcumque fua interesse putantium affi. ga in Conventu Melevitano, & nemine comparente, ad se opponendum promotioni Oduardi, is obtinuit a Concilio Ordinario adjudicationem Commenda de Tavora sibi factam uti Antiano, & Capaci. Qiamobiem ulque ab eo tempore tuit ejus capacitas confirmata per rem judicatam, que tamquam edita fuper Statu, il-

4. lum firmat respectu omnium l iugennum ff. de Stat, Him Surd. dec.
289 n. 17. Sperell. dec. 173. n. 53.
Rot. coram Cesso dec. 1, 200. n. 4 & deess. 313. n. 3. & in recen dec. 1. 172.
n. 19 part. 18. ac prossint po cu ches
tuturis vacationibus Preor aravic de
Comend. cap 13. num 5. \$ Q. ndi e.

Potiori autem Jure afficit Equitem Alm ydam, qui per afcenfum Oduardi ad Commendam de Tavora poit

Equitem Vasconcellum obtinuit, & ab anno 1706. hucufque polledit Commendam de Torres Novas, y Vedras ab Oduardo dimillam; Hcc enim minime vacailet fine legitima optione Oduardi per dictam rem judicatam canonizata: ideoque cumexinde Bajulivus Almeyda videatur 5. tacite approbaile hanc rem judicatam, eam jam tanto tempore, & tanto cum compendio approbatam amplius impugnare non valet: eup. quod femel de regul. Jur. in 6. 1. obf rvare & final. de Offic. Proconf. Ros. coram Celfo decif. 370. num. 7. coram Bichin decif. 376. num. 8. in Reatina manutentionis 17. Januarii 1721, S. Hujulmodi, C in Pofnanien., fen Varlawien. Parcchialis 3. Martii 1711. S. 1d quod coram Me. Transcundo ad secundum caput incapacitatis, hoc defumi prztend batur, ex quo Oduardus non confecifet Ca brzum memoratz primz Commendz de Torres Novas y Vedras, quemadmodum fieri de viginti quinque. in viginti quinque annos jubet Statutum 21., & 23. de Commendis. 6. Verum enim vero, cum die 2. Januarii 1706. quo ceffit terminus ad Cabraum conficiendum prattitutus, Bajulivus à Coita per affecutionem. Commendæ de Tavora reperiretur exutus titulo, & Jurisdictione Commende de Torres Novas y Vedras; utique redargui haud posse visus ett, fi Cabrzum non fecerit, quia confe-Ato Cabizi non consistit in simplici descriptione mobilium, aliorumque 7. eff.chuum Commenda, fed aliquan, do Commendatario occurrit mulctare colonos, aliasque personas perperam versatas in bonis ad culturam, vel in locationem susceptis, qui propterea actus cum involvant jurifdictionem, ut dixit Ros. in Curien, Jarifdittionis

26. Junii 1701. S. Non minus cum feq.

risdictionis super bono jure 1. Julis 1707. S. Vijum eft coram Ceffareilo, nequaquam exerceri valcban: ab Oduar. do, fed de bebant expleri à Bajulivo Suc-8. cellore, in quem tota jurifdictio fimul cum titulo defluxerat: Rot. coram Priolo decif. 41. num. 14. coram Emerix. detif 1305. num. 1. 6 6. Decembris 1710. S. Pari insubfiftentia coram Me. Neque officit, qued Miles a Cotta tune perfeveraret percipere reditus Commenda demissa: Quoniam fiuitionis profecutio non orabatur a 1itulo Commenda rel cha, fed fiebat loco fructuum Commenda denuo acquifitz, quos ficuti luciabatur pro fuo Thefauro Sacra Religio per biennium nuncupatum moituoiti, & vacantis, ita eo ten poris decurfu indulget, ut fructus Commenda precedeno tis confequatur Commendatarius ad novam promotus, or habitur ex auctoritatib is Michallef, in Summ. E. quit. verbo Cabraum n. s. . & Card. Artus in opufc. Commend. , cujus particula fuit exhibita in summario pieteritz propofitionis, & male liedie uti fuppolititia impugnabarur, cum fuerit pariter tradita in Summ. num. 42. per Bajulivum de Guevara in alia. Catfi Bajulivarus Lorz ad ejus favo. rem decifa die 14 Januarii proximi prateriti coram R. P. D. mio Fofcaro, & quidem non fine fundamento dum ipla patticula irf rea repetu batur in procellu conftructo Melitz. & ad Urbem transmillo pro capienda determinatione illius controversix: Veritatem hujus assumpti comprobabat quoque fictum Equitis Almeyda.

namque cum tempus adveriilet reno-

vandi Cabreum Commenda de Torres

Novas y Vedras, quam erat affecurus,

haud hafitavit illud perficere, necullo

modo interpellavit Bajuliuum a Colta,

coram Caprara. & in Capataquen. Ju-

lmmo

Immo fuam pratentionem in eo reftringit, quod ratione talium fiuclu. um sile teneretur ad refutionem ex-10. penfarum a fe fectarum pio co fe. Stione Cabrei; quibus itanibus, ne mo non videt, quod eriam ipie ul tro agnovit onus renovationis abizi ad fe permaere ; lita autem interpre tatio , & argumentum erutum ex aftis ipfius Almeyda ratione ef ficiebat , ut ei nunc adberere , & aquiefcere compelleretur: R.s. coram Duran. dec f 338. num. 10. , & feq. & in recen. decif. 340. num. 8. pare. 15. Similiter non obitat Commendatarios dupici ad trictos efse cure, feilicet melioramentorum . & Cabrai , & quando quis conficit Cabraum pio alio Equite, qui illud omilit, fub rogari confectionem Cabrai loco melioramentorum, unde inferebatur, quod propterea eveniat femper prz jud cium Religionis ex negligentia non facientis Cabraum, & per conf.quens febfitat itius incapacitas. BI. Quppe fatisf cit responsio, quod fermo procederet , ubi certe quis teneretur ad renovationem Cabiai, ex quo tempas illius renovandi con tingeret, eo possidente Commendam, fecus autem quoties, ut eit jam a. nimadversum , Commendatarius carens Commenda, & titulo, cum qc. currit Cabrei renovatio, ad eam. non erat obligatus, ut superius declaratum ett in S. Tranfeundo.

Eoque minus hodie curandum occurrit de ejulmodi incapacitate, quia fi quz libet pœna a Statutis Religionis in, flicta est temporalis, donec, & quo usque prospectum fuerit incolumitati Commendatum Carapis, de Com.

32. mend. cap. 38. n. 11. Losser. de re benefic. lib. 2. quaft. 15. n 69. Rota in Melevitana Commenda 10. Januarii 1719. S. Corruse cor. Pris.

citatem, vei incapacitatem Militum unice spectatur tempus smunitionis 13. degutatum, pouhabito tempita. praceditti R.s. in Melevisuna Bajn. livatus 11. Marti 17:8. S. Conffa. bilico coram Rias D meo Ravenna. sen 31 denique abraum Commen. de de Torres Novas y Vedras expletum extitit anno 1712, nullus plane ob x , nulla macula incapacitatis poterat amplius confid rari in Biqulivo à Coita anno 1717, que smurivit Com nda de Oliv. yia de Ofpi. tal, ideoque habilis, & idonens ad hanc allequendam recht: judicatus eit, juxta theoricas congestas in utra que 14 pracidenti d cifione coram me e.

lo; Si al ffeitum diadicanda cipa.

dita, nempe prima \$. Minur vero. & fecunda \$ Vel fi renovatio cum fig. Accedente infupr animadvertione, quod etiamfi predicta rem in tuto non ponerent, piout jam probatum ett, fid tantum reducerent ad itatum dobietatis, equidem fola dubietas fufficeret, ut omnis capienda.

15, foret interpretatio pro exclusione incapicitatist tum quia hec tamquam pomalis, & odiosa est rettringenducap, odia de regul jur, in 6, sum quidam ff de l ber. & possibum Rose, cor. Pen. dec 1092. n. 14. in recein quacumque animi hesitatione arbitrium judicantis inclinare sum debet pro Equitis capacitate: Rose in Melewicana Marescallarin 24. Aprilis

16. 1716, S. Uzique cor. R. P. D. meo Cerro, in bat caufa (o. Mais S. finali, G. 6. Decembris 170. S. Validitas coram Me. G. in Melevitana Bajalivatus Lora 13. Januarii currenti anni S. Ba und que coram R. P. D. meo Fofcaro.

Tum denique, quia Oduardus ex juribus fuperius adductis, cum verlati pollet in iu-

in justa credulitate, & bona fide, non erat, cur diceretur decidifle a Jure Antianitatis fibi perfecte qualito. ad quem effetum eportet ottende. re incurfum in incapacitatem certam, & nullo pacto, nulloque colore ex-17. cufabilem ad tradita per Lamberi de Jurepatr. part. 1. lib. 2. queft. 9 art, 16. per tet, Garz. de benefic, part. 7. cap. 8. nu. 47. & fegg. Rot decif. 3 23. num. 21. & feg part. 16. decif. 101. Bum. 44. & fegg. part, 17. recen. coram Cerro decif. 622, num. 1, coram Anfaldo decif. 22. nnm. 16. 6 in. Melphisen. Beneficii 12. Aprilis 1720. S. Preteres coram Me.

Tertia incapacitas repetebatur ex quo Oduardus non mandallet execut oni pracepta Prioralia ei commilla infra annum explenda in visitatione Commenda de Tavora anno 1715. At nunc quoque reiecta fuit exceptio, tum quia in decreto Vi. fitationis non indicitur poena inhabilitatis in casu negligentia Commen. datarii ; fed unice demandatur , ut ponerentur fub fequettro fructus, ex. quibus onera injuncta valerent im pleri, quamobrem substineri non queit, Oduardum incidise ob inadimplementum in pænam incapacitatis, quando juxta veterem S Religionis praxim ea non trahitur ex-18. tra cafum, in quo fuerit speci, fice irrogata. Ros. cor. Octobon: decil. 160. num. 11. in Affifien. Habitus

finals seram R. P. D. meo Cerro. Tum quia a decreto Vilitationis interpofita per B. juliuum a Cotta appellatione ad 'magnum Magiftum, ab eo remissa extiti causa ad suum Concilium Ordinarium, quod man.

28. Juni 1717. S. Conftabilito , &

28. Martii 1718. S. Idque adeo cum

feg. coram R. P. D. meo Foscaro,

& 12. Decembris ejuldem anni S.

davit acta Visitationis transmitti Melitam, ac interim tempus, & tem, pora non currere, ideoque culpa aut descriti Oduardi tribuendum non ett inadimplementum dictorum pracep-

19. totum, quorum dies nondum effusit, cum politeriori decreto Meliteniis Concilii fuerii sufpensius temporis cursus: Card. de Luca de Testam. dissursus 72. num. 9. Rocca disput. jur. cap. 62. num. 2., 67.6. Minima admissa replicatione circa pratensam nullitatem, aut injustitiam decreti Sacrax Religionis; Quoniam donce 20. per contrassum decretum sit e me.

20. per contrassum decretum fit e medio fublatum, femper habers dbet pro valido & julio: Manf. conful. 38. nu. 48. Rota coram Pensinger, de, cif. 414. num. 10.

Pottremo debiliffima omnium vila eft quarta incapacitas conftituta in neglecta recuperatione nonnullarum jurifdictionum Commenda de Tavora facienda intra triernium. & commilla Bajulivo a Cotta anno 1712. Quippe ad eam rem omni stadio, arque opere conficiendam, cum iple d-putaverit specialem Procuratorem, plurefque litteras feripfent ad Receptorem Ordinis Hierofolymitani apud Serenifimum Pottugalliz Regem . & insuper pro fine negotii facilius, & expeditius affequendo, exoravent quoque Venerandum Thefaurum Re. ligionis, ut hanc recuperationem daret in mandatis dicto Receptori, ultro offerendo, quod fieret totum fumptibus ipfius Oduardi, fatis constare censuit Tribunal de diligentiis ab hoc Fquite adhibendis, ut prafervatus, atque immunis evaderet 21. à culpa, que requiritur pro in-

21. à culpa, duz requiritor pro inducenda incapacitate, ut firmatum este latius in utraque pracedent decifione S. finals coram Me, ad quas in reliquis remissive se Domini habus. buerunt, ita utraque &c., & videntibus quinto, & fexto.

Camera Magifrales, & Priorales funt Commende ex gratia Magittrali, five Priorali, ut in Libello cui Titulus -Breve, e Particolare Istruzione del S. Ordine Militare degle Ofpitalaris detti ora volgarmente di Malta Im pref. Patawii Anno 1724. Typis losephi Comini per Joannem Baidanum in cap. 13. De i Priori pag. 46., & de his meminit Bulla fa. me. Pii IV. edita Anno millefimo quingentelimo fexagefimo , incipiens Circumspella, que est impressa post Statuta Ordins pig. 2, post ver. bum , & Sixtus IV. , & pag. 15. in. verbo Nec non Cameras Magifirales .

Vigore Statuti fub, Tit. 9, del Mae.
fire n. 8. fub magno Magittro
Claudio della Segle unita fuit magno
Magitterio perpetuo Commenda una
in quolibet Prioratu, & ob id vocantur Camera Magittales, ibidem enumerantur Commenda diftinctim in-

-quolibet Prioratu.

Concellarins, qux gerere teneatur. Vide Macrum in Verbo Concellarins, In, ter Militares Equites reperitur quoque Dignitas Magni Cancellarii, que ad Priorem Lingux Cattellari, & Lustraniz spectar quoque Vice-cancellarius sub titutus: d. Macer in Verbo Concellarius.

Capaciras, & Incapacitas. Hierofolymitani Equites ad explicandum corumbequites pollere Requifitis necessariis pro collatione Commendarum, vel illis carere, ac demum ad demonstrandum Equites aptos esse, vel non esse at recipiendam collationem Commendarum, utuntur Dictionibus esse Capax, vel Incapax; pluta enim statutis enumerantur capita, qua requiruntur in conferente, & recipienderica described.

te, & plura sunt capità, quibus stantibus, nec conferre, nec recipere.

pollunt Commendas.

Quoad Priores conferentes Commendas juxta corum Prioralem pracminentiam, ut fint capaces conferendi, requiritur, quod talis Commenda fit una ex tribus, que vacavetir extra Conventum, & intra limites fui Prioratus, ita ut prima spectet ad magnum Magnitrum, secunda ad Linguas, tertas spechet ad Priorem, juxta tradita per Rotam in Malevirana Commenda de Macon 17. Martii 1741.

3. 6 sqq, quam hic exhibenus cor. R. P. D. Vicceomite, & diximus in hae Sectione 8, in verbo Quinaquennium.

Requiritur, quod d. Prior onus Vistationis impleverit, ut prof-quitur allegata Decisso cor. R. P. D. Vicecomite, & in Melewitana Commenda de Valence II. Martii 1746. cor. R. P. D. Bussia, qua patiter hic exhib tur. St quomodo procedat d. Omisso Vistationis: vide supradictas Decisions F. Item requiritur, ut non sit debuor E. ratii: d. Decisso coram Vicecomite à

n. 16. cum fegg.

Et quod fit ex illis d'bitis, que inca, pacem reddunt ad collationem Commende : eadem Decifio cor. Vicecomite n. 18., & feq.

R. P. D.

#### VICECOMITE

Melevitana Commenda

de Macon.

Veneris 17. Martii 1741.

AR-

## 562 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

#### ARGUMENTUM

Ponderatur Tempus Q inquennii datum Prioribus ad conferendam Commendam unam in dicto termino vacantem .

#### SUMMARIUM

Atti feries refersur .

1. F Acti Series refersur.
2. Priores Ordinis Hierofolymica sani babens jus conferendi in uno quoque quinquennio unam ex tribus Commendis extra Conventum, O in. tra limites Prioratus vicantem, ita ut ex diffis tribus Commendis ma gnut Magifter primam . Lingua fe. cundam, Prior teresam conferat, & n. 3., & g.

4. Priores, qui intra quinquennium non vificaverunt, non possunt ob inca picitatem coiferre vacantim Com

mendam .

Dispensacio super hae incapacitate, uti Arieli Juris , non extenditur ve. gr. ad tertium quinquennium.

s. Commenda collatio fi fit fuela à Prio. re incapace , est nulla, & fit locus

collations in Lingua.

- 6. Ponderatur Quinquennium datum. Prioribus ad conferendam vacantem in quolibes Quinquennio, quando in. espias curtere, & quomodo, & n. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., C 16.
- 17. Debitum Erarii excluditur à col. latione Commenda,
- 18. Debitum Erarii , quando dicatur smpediens Commenda collationem, & quando non. & n. 19 20. 21. 22. 13. 24. 25. 26. 27. 28. 29 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. , &
- 43. Terminus ad folvendum jura Era. rii ftatuitur à Statuto Dies folemni satis Santi Joannis Baptiffa, & n. 44.

R. P. D.

# VICECOMITE

#### Melevitana Commenda

de Macon.

Veneris 17. Martii 1741.

7 Acata per obitum Fr. Aloysii de-Cambon Marfilliac Commenda 1. nuncupata de Mucon, Magnus Alvernie Prior Pr. Claudius Franciscus Lescheraine propria utens priorali preammentia fub die 15. Maii 1738. mediante Persona Equitis Filibert Bord de Montignac Procuratoris confinuti illam consulit, ac donavit Equiti Jacobo de Montiovant .

Divulgata hac collatione, quidam illico irrepfit tumor fuper incapacitate. tam Magni Prioris ad conferendum, quam Equitis de Montiovant ad illam obtinendum , ex quo uterque Debi. tor communis Ærarii repetitetur. Quaproprer sub lequenti die 16. ejusdem mensis Maii convocata Lingua, non obitante, quod in ea E. ques de Montignac, uti Procurator Magni Prioris exhibuiflet collationem Commenda jam fictim, & ad fuf. focandum vulgarum rumorem fuper incapacitate Conferentis, & Collatarii exhibuerit quoque fingrapham di ben Pagante ab ipfo Ærario expeditam ; nihilominus deventum fuit ad exmutitionem Commenda favore An. tiani Capacis in cafo d' incapacità del Sig. Gran Priore . Cumque Eques de Valdisere, qui tamquam. Antianus capax se se opposuerat di-Az Collationi . assecuta altera Com. menda de Maifonis, interim vacata, illi renunciaverit, secundo, ac tertio eadem Commenda de Macon in Ven. Lin.

Lingua, sprens contrariis protestationibus imutita fuit favore Antiani capacis. Hac ultima fretus exmutitione Eques de Margoun Antianus capax Commendam tibi procul dubio debitam autumavit in exclusionem Equitis de-Montiovant: quamobrem defuper in. flautato litigid non minus Ven. Concil um ordinarium inf. quendo votum duorum Commiliariorum, quam Ven. Concilium completum in gradu ap pellationis pendictam Commendam det Equiti de Margoun adjudicandam eile pronunciarunt. Verum delegata ulteriori appellatione huic no. itro Auditorio de subsitentia, & ju. thitia earun d m Sententiarum , hoc mane disceptandum proposui sub con fueto dubio - An conflet de duabus, cui refponsum fuit - Negative .

Ea namque habetur in Statutis Sacrz H rofo'ymitane Religionis inalterabihs Lix, ampliffmaque facultas Ma gais Prioribus cujufque Linguz impercita conferendi in unoquoque. 2. Quinquennio à die afcensus ad Prioratum unam ex tribus Commendis, que extra Conventum, & intra limites Prioratus vacari contigent, nempe postquam Magnus Magniter primam ex tribus Commendis, & Ven. Lin. gua fecundam contulerint, ut expreife fancitur in dictis Statutis 27. 28. 6 29 sit. 14 de Commendis. Cum itaque controversa Commenda de Macos vacaverit in tertio Quinquennio , & extra Conventum , & intralimites Prioratus per obitum Equitis de Marfiliac . tam Magnus Magister, quam Ven, Lingua pracedenter per coliationes duarum aliarum Commendarum proprium Turnum confumpferint, dub tart prof do non po. : terat, quod Eques Claudius Lefche-3. raine Mignus Aiverniz Prior vigore fue praeminentia prioralis, juite, & valide diftam Commendam Equiti de Montiovant conferte potuerit, ut confertance ad eadem Statuta firmat Rot. detsf. 562. num. 1. par. 5. tom. 2. dec. 18. num. 1. par. 12. recen., 6 in Melevitana Comuenda 13. junis 1733. S. Possifima coram R. P. D. meo Nunez, 6 in also Melevitana. Commenda 12. Aprilis 1734. S. 7. coram R. P. D. meo Calcagnino Deta-

Ut hane Prioratem Collationem nullam, & invalidam ottenderet Eques de Bulinar de Margoun, Primum, cui nite batur , fundamentum verte batur in co, quod Magnus Prior Alvernic, qui in primo sui Prioratus Quinquennio visitationem à Statutis prascriptam non complevit , incapax ingreffus fuit in fecundum quinquennium, & duia pariter in fecundo eamdemi vifitationem om ferat, eadem aff ctus incapacitate in tettium quoque quinquennium ingressus fuerat, pretereaque omnimoda deititutus erat facultate conferendi in hoc tertio quinquennio Commendam. Et quamvis à præd functo Summo Pontifice Clemente XII. à qualibet incapacitate. incursa in primo, & scundo Quinquennio difpenfarus fuerit , attamen quia in hac dispensatione potettas dumtaxat facta fuit magno Priori conf rendi Commendam pro fecundo Quinquennio, quatenus in co vacare contigiffet, vel in curfu tertif, quatenus in s cundo non contulifiet; neutiquam vero impertira fuit facultas conferendi in tertio Qunquennio, & pro tertio Quinquennio, refp du curus ob tabat def ctus vititationis in fecundo, que in Brevi Pontificio una cum aliis incapacitat bus difpenfata. non fuit. Ideo non potuit Magnus Prior Commendam in terno Quin-4 quennio vacatami pro fuo tertio

## Armamentarium Historico-legale Ord, Equest. & Milit.

Quinquennio Equiti de Montivant conferre, & quemadmodum Gratia dispensationis tanquam ftrictiffimi juris trahi non poteit ad tollendam incapacitatem, qua pro tercio quinquennio Prior innodatus exittebat, ad Text, in leg. Porro in fin, de Privileg. in 6. , Ros. coram Molines decif. 807. num. 27., & 30. & in Faven. tina Gabella 27. Februarii 1729 S. 16. coram R. P. D. meo Canilliac, ita nulla, & invalida detecta collatio. ne ejusdem Prioris Commenda tribui 5. debet Equiti Antiano, & Capaci, favore cujus in Ven. Lingua exmutita fuit: Ros. coram Dungg. Sen. decif. 166. num. 1. coram Priol. decif. 169. B. t. coram Fulconer. decif. 4. fub num. 28. sit. de Benef. coram Rino Crispo dec. 10. num. 16., O' 17,

Hec d fficultas, que nune primo ab Egregiis Defensoribus Equitis de Margoun excitata fuit , facillime dilui compertum fuit ex ipfo tenore Brevis reportate dispensationis. Quando. quidem Magnus Prior pott atcenfum ad Prioratum Alverniz, pottque retentam pro fua quinta Camera Prio rali Commendam de Madieù in primo Quinquennio yacatam, cum eo durante vilitationem, quam inchoaverat absolvere non potuerit, nisi in. decuifu tecundi Quinquennii; & in hoc quoque secundo Quinquennio pariter Vilitationem incepillet, illam tamen neutiquam terminare polle pre 6. nofceret, antequam Quinquennium.

nofceret, antequam Quinquennium, laberetur attenta bevitate temporis, quod fupererat; esque de caula nee minus Commendam ad prioratem præminentiam spectantem conferre, posse special pensis ammo Pontifici plenssimam à qua, cumque încapacitate dispensarionem obținuit, ea unice excepta, que ex causa Debiti eiga commune Atarium

contracta foret, amplaque illi facultas fait impetitta conferendi pro fua-Priorali praeminentia in dicto fecundo Quinquennio Commendam, qua. tenus in co vacatet, vel etiam in. tertio Quinquennio, quatenus Commenda ad Prioralem praeminentiams pertinens non vacallet in fecundo. fed in tertio Quinquennio; Cum itaque nulla in tecundo Quinquennio Commende vacatio contigerit, itaut vacua, & inexercibilis remanferit facultas in hoc secundo Quinquennio Priori elargita; e converso autem in terrio Quinquennio controveisa vacavit Commenda de Macon, jam ir ficiari nequit, quod ad tramites hujusce Pontificia Dispensationis, & indultz facultatis licite, ac valide potuerit Magnus Prior illam pro iuo tertio Quinquennio conferre.

Nilque turbat fubrilis teftezio, quod Summus Pontiti, a abfolvent quident Magnum Priorem ab incapacitate, contracta ob non completam Vifita-7, tionem in primo Quinquennio, adequt capax ingrellus fuerit in fecundum ad conferendum pro fecundo Quin, quennio Commendam, quz in eadem fecundo, vel in tertio Quinquennio vacavent; non vero fuerit habilitatus ad conferendum in tertio Quinquennio Commendam pro ro, dem tertio Quinquennio, ad quod ratione omilla Vittationis in fecundo

incapax ingrellus fuerat .

Hzc namque abfona, & incongrua Apostolici Brevis interpretatio illico corruebat fub ea animadversione, quod inauditum plane est in Sacra-Hierofolymitana Religione, quod aliquis Prior, qui non contulti inprimo, vel secundo Quinquennio, ex

8. eo quod in uno, vel in altero non contigit vacatio Commenda ad Turnum Prioralem speciantis, cam exci-

Tavelit

# Tomus Secundus Discursus CXXVIII, Sect, VIII. 566

.. taverit prztensionem explendi in tertio Quinquennio collationem non factam in primo, vel secundo, camque facere attentaverit non pro iplo tertio Quinquennio, fed pro illo primo, vel fecundo, in quibus ob def dum vacationum conferre non potuit. Cum absolutishma, & undique certa fit Statutorum difpo. fitto, quibus gavetur, quod nisi con e, tingat in unoquoque Quinquennio trium Commendarum vacatio, quarum prima à Magno Magittro; Se, cunda à Ven. Lingua collatis, Terzia ad Priorem spectet; Przeminentia Prioralis remanet in unoquoque . Quinquennio omnino sterilis, & ef fectu vacua; Neque ullo modo potett Prior in uno, codemque Quinquennio, videlicet in secundo, duas conferre Commendas, unam nempe pro primo Quinquennio, pro quo .. non contulit, quia non vacavit, & alteram pro ipio fecundo quinquen. to. nio, in quo reperitur, quod exprefse prohibetur in Stat. 27. tit. de Commend. relat, per Ros. coram. Dunog. Jun. dec. 497. num. 4. coram Priol. dec. 69 num. 2., & in recent. dec. 562, n. t. in prine, par. 5., & in Melevitana Comenda 16. Juni 1683. S. Quamvis coram bon, mem. Paulutio. Dum ergo in Gratia elargita Magno Priori, neutiquam alterata fuit in hac parte dispositio Statutorum.; ... Sed Summus Pontifex eifdem Statutis dumtaxat derogatum voluit ad tollendam incapacitatem a Magno Priore contractam ob non comple, tam tam in primo, quam in fecundo Quinquennio Visitationem , eaque de causa eumdem habilitavit ad 11. conferendum in fecundo Quinquennio Commendam quatenus in eo vacaverit , fin minus in tertio , fateri pernecesse debet, quod talis

facultas ad collationem unius dum, raxat Commende rettricta fuerit, fiye in fecundo, tive in terrio Quinquennio vacaverit; Quocque collano in fecundo pro tecundo, & in tertio pro tertio Quinquennio à Magno Priore expliri deberet juxta dif. positionem Statuti, cui quo magis fi-12. eri poffit, Gratia Summi Pontificis un'formis debet interpretari; Fagnan. in cap Caufam qua n. 4. 2 & feq. de Referips, , Bald. conf. 121. fub num. 2, lib i, Surd. sonf. 203. num. 33. lib. 2., Ciriac. contr. 291. nam. 59. tom. 2., Rosa coram Pen. dec. 1209. fub. num. 3. som. 2. Et hanc fuisse genuinam relaii Pontificii Brevis intelligentiam, mirifice. convincit subsecutum Decretum Magni Magittri, cui executio ejufdem Brevis uti mere facultativa directa. fuit; Siquidem in dicto Decreto exe, cutivo Brevis, & Dispensationis A. 12. postolicz tribuitur Magno Priori facultas conferendi prioralem Com. mendam in secundo Quinquennio, & pro suo secundo Quinquennio, quatenus in illo vacaverit; Si vero vacaverit in tertio Quinquennio, potettas elargitur illam conferendi pro eodem tertio Quinquennio; Unde etsi in eodem Brevi expressum non fuerit, quod Prior conferendo Commendam, que in tertio Quinquennio vacaret, conferre eam deberet pro fuo tertio Quinquennio: Attamen, quia neque expressum fuit , quod cam conferre deberet pro fecundo Quinquennio, & hic modus conferendi directe advertatur Statuto Religionis, cui in hac parte non fuit derogatum; ideo non alia Gratiz Pontificix intelligentia amplecti poteit. quam ea, sub qua a Magno Magi-14. ftro illius Executore accepta . & executioni missa fuit; ad Text. in leg t.

## 366 Armamentarium Historico-legale Ord, Equest. & Milit.

Cod. de diverf. refeript. , ibique Iafon m. 7. , Roce. dilput. Tur. cap. 71. B. 22. , Rita in Calagurituna Canoni. catus de Victoria 7. Decem. 1731. S. Omifo confirmat. 28. Aprilis 1732. S. Placuis coram Reveren, Crefcentio. Nec Subintit, quod Magnus Prior inpetitione porrecta Summo Pontifici narraverit quidem incap citatem , fub qua in fecundum Quinquennium ingreisus fuerat ob non completam. in primo Visitationem, non vero expoluerit incapacitatem, qua pariter erat innodatus ob non completam in fecundo Quinquennio Vifitationem , & fub qua in tertium ingredi erat inevitabile; adeout tam dif pensatio, quam Jus conferendi pro fecundo dumtaxat Quinquennio tributum cenferi d beat; Quandoquidem attente perferutata expositione Brevis, ex ea dilucide patet, quod Magnus Prior primario, & principaliter supplicationem exposuit , ut quolibet folutus impedimento, om, nine capax Tertium ingredi posset Quinquennium. Siquidem ingenue in ea narravit, quod in primo Quin. quennio jam fuam preeminentiam. confumpferat, retinendo pro fua quin ta Camera Commendam de Madien in eo vacatam, quodque licit in eo 15. dem Quirquennio Visitationem non complevisset , illam tamen jam abfolverat in fecundo Quinquennio : Et quamvis in hoc ficundo Ouinquennio pariter Vifitationem ince, pifset ; atramen quia breve admodum tempus hujus Quinquennii fupererat, ideo nec Visitationem com, plere, nec Commendam in eo conferte polse sperabat; eaque de caufa ne incapan tertium ingrederetur Quinquennium , supplicavit - Ur fibi in pramifis opportune provideres -Dum itaque Magnus Prior optime

pranoscens, quod in secundo Quinquennio attenta brevitate temporis nec Vifitationem comptere, nec Commendam conferre poterat, dispensationem postulavit; hac non ad a. lium eff ctum petita dici potett, quam ut capax ingredi pofset in tertrum Quinquennium. Er fi Summus Pontifex confentance ad eius petitionem, facultatem indulfit conferendi Commendam Prioralem pro secundo Quinquennio, fi in eodem fecundo vacaret, & quatenus in fecun. do non vacaret, f.d vacaret in teltio, illam in tertio Quinquennio conferendi; jam plufquam dilucide emergit uniformando Pontificis Gratiam intentioni Supplicantis, Gratiam dispensationis. & facultarem. conferendi in fecundo pro fecundo, in tertio pro tertio guinquennio fuifse concefsam, ad tradita per Lotter. de Re benef. lib. 3. quaft. 4. num. 1. G . frquen. , Cyriat. controv. 57. wwm 22. controp. 2 6. nam. 11. Caren. refol. 75 num. t. . Rot. co. ram Cavaler, dec. 255 num 8. co. ram Dunoz. Jun. det. 604 num. 7. Minoris est relevantiz, qued Magnus Prior, ejufque Procurator collationem controverix Commenda ron. peregerint vigore Brevis. & dipenlationis Pontificia. Ultraquod etemm Eques de Montignac Procurator Magni Prioris ad actum collationis devenit non folum vigore Przeminentiz Prioralis ad formam Statutorum. fed etiam vigore cujufcumque alcerias facultatit, & omni meliors modo , & Breve Apottolicum jam erat in Cancellaria regittratum . & ante fmutitionem in Ven. Lingua fuit exhibitum; Cefsat infuper qualibet difficultas, ceia dispensatio ab 16. incapacitate aliud non operatur, quam tollere obitaculum illud, quo M agnus

Magnus Prior erat irretitus, ne posset conferte, quoque remoto, remanet in plena facultate, & libertate conferendi juxta primevas, & ordinarias facultates fibi a Statutis tributas, quarum vigore optime potuit collationem explere, ut in fimili ponderat Card. de, Lue. de Benef, disc. 2, per tot. disc. 31. fimiliter per tot.

Profligato primo Fundamento noviter hodie excitato. Alterum, sub quo Concilium Ordinarium, & Comple. tum Melitz collationi Prioris obititerunt, confedit in incapacitate ex causa Debiti, quo tam Prior conferens, quam Eques de Montiovant Collatarius erga commune, Ararium obitricti prztendebantur; Cum etc. nim Magnus Prior de tempore va. cationis controversx Commendx reperiretur descriptus Debitor in Li-bris Ærarii, quos vocant Debisori Caveliers in fcut, 205. 11, monetz Melitenfis ex caufa expenfarum, quas Sacra Religio subivit in nonnul. lis Litigiis Parifiis ab anno 1727. in posterum actitatis, & spectantibus verniz. Eques vero de Montiovant pariter descriptus effet Debitor in. scutis viginti pro portu literarum; idcirco hoc stante eorum Debito cum Erario, illico certa refultat nul litas Collationis tanguam factz a Priore incapace, ut ex literali prz. fcripto Statutorum 24. 25., & 26. del Tefero concludunt Commissarii in corum Voto.

Verum longe debilius agnitum fuit hoc quoque fundamentum. Duplex nam que est Debitorum species, sub quibus Equites Sacre Hierosolymitanz Religionis obstricti remanere possunt erga commune Ærarium. Altera, quz prosiuit a solutione Jurium.

uvlgo Diritti Communis Æratii, 18. quaque dittinctim, & nominatim recenientur in Scarnto XX. de verbor, fignificas, nempe Spolia Morsuaria, Vacantia, Responsiones, Impositiones, Pensiones, Pasagia, Arreragia: & quemadmodum hac fura funt femper certa, liquida, & fixa, statoque tempore exfolvenda, nempe quolibet anno a prima die menfis Maii ad totam diem 24. Junii , in qua recurrit Solemnitas Divi Joan. nis Baptiste. Ita hac debita, ut probata dicantur, eorumque Caufa, ut contracta dicatur incapacitas ab Equitibus non folventibus fufficit, quod in Libris Ven. Ærarii pro illis Debitores descripti appareant, quodque non doceatur de illorum solutione.

19. ut appolite notat Rosa decsl. 775, num. 1. par 4. 10m. 3., decsl. 775, num. 1., par 6. 10m. 3., decsl. 775, n. 3., decsl. 72, num. 19. par. 17. Recent., & in Melevistana Marefeiallatus 24. Aprilis 1716. S. Quemadmodum coram bon. mem. Cerro.

Altera vero Debitorum species est, qua provenit ex Causs mere accidentalibus, nempe ex Causa murui, vel alterius Contractus, vel ex Causa expenfarum; quas pro tuendis Commendarum Juribus, prasertim Lutetix Pa-20. risorum Sacra Religio de more su-

to, finorum sacra Kengio de more un bire folet, per medium fui Receptoris ibidem Refidentis, & quarum fubinde reintegrationem in unoquoque Prioratu repetere folet à Com nadaratus, in quorum definsionem ille expletz fuerunt; & cum hzc Debita sint penitus incerta, & illiquida tam quoad subitan, tiam, quam quoad guantitatem, &

oqui 21. facillime error fubelle possit in illoitanz rum vensicatione , & repartitione, ac pertinentia, potius ad unum, quam ltera, ad alterum Equitem. Ideireo provide statutum fuit, quod ex Causa iilo. 22, rum Debitorum, ut Eques notam Incapacitatis incurrat, sat non eit, quod Debitor sit descriptus in Libro, quem vocant Debitori Cawaliuri del Comman Tespora; sed unum de duobus expresse requiri sancitum fuit, aut quod Eques legitime monitus suerit à Receptore, & Procuratore Generali sui Prioratus, si extra Conventum repersiatur; si vero adsiti in Conventu, à Conservatore Conventuali, & post

23. monitionem per Sententiam Ven. Camere Computorum int condemnatus; aut quod Debitum in Libris de, scriptum idemmet Eques propria confessione admiserit, & approbavetit, ut sub hac distinctione explicando coetera Statuta generalia apertissime, distinut in Statuto XXI, de verbor, sguiffeat, quod refett Peior Caravit, su Tastat, quod refett Peior Caravit, in Tastat, de Commends Tit, del Commin Tesforo S. Debris, or Tit, della Signissicanione delle Parole S. Per simili

24 Dirists , Michaleff in Summa Jur. Hierofalymit. werb Debitor num. 9. , eandemque dittinctionem constantissime semper amplexa fuit Sac. Rota, fi. gnanter in decif. 202. à num. 9. ad 13. par. 7. Recen., coram Reveren. diffimo Crifpo derif. 475. num. 23., & in ditta Melevitana Marefeallatus S. Es denique, & in. Melevisana, feu Avenionen. Com. menda 7. Decembris 1725. S. 24. coram Reverendiffime P. D. meo Calca, gnino , & in Melevitana Commenda della Romagna 28. Januarii 1722. S. Caterum coram Eminentiff. D. Card, Aldrovando .

Hac igitur premissa certa, & infallibili diversorum Debitorum distinctioned distinctioned of them contrahendi Incapacitatem neutiquam inficiabatur Debitum Ven. Priori impissum non esse primi ass. generis, sed oriri dumtaxat ab expensis sactis in Curia Parissen, in Liti-

bus ad Magnum Priorem Alvernizz pertinentibus. Unde cum nullum: ex supra expositis requisitis verificetur tale Debitum, nec probatum dici va. let, neque incapacitas ex eo inducta censeri potett; & quidem verificata... non suit pro pratenso Debito legitima Magni Prioris monitio. Am-

26. pliffimum namque habetur Teftimo. nium iplius Receptoris, & Procuratoris generalis in Prioratu Alverniz Lugduni Residentis, quod Magnus Prior fingulis annis punctualissime in ejus manibus exfolverit non folum. omnia onera fixa, & certa communis Æratii, verum etiam omnes extraordinarias expensas Livium in notulis sibi de more transmiss, vel à Ven, Camera Computorum, vel'ab alus Receptoribus Lutetiz Patifiorum Residentibus, quodque si aliquid à magno Priore folvendum fortalle super. eilet, id pernecelle dicendum fit neque ad fuam, neque ad ejufd m Priosis notitiam devenisse : qua quidem atteltatio tanquam emifia à Persona, 27, que ratione Officii Priorem monete debuiffet, indubiam conttituit probationem super de fectu talis monitionis; Rosa coram Bich. decif. 238. zum. 5. decif. 257. num. 17. coram Falconer. decif. 4. num. ultimo tit de probat. & in Melevitana Commenda 10. Februarii 1710. S. Corrnit coram clat. mem. Card. Priolo .

mem. Cara. Prioto.

Neque talis monito defumi poterat, vel ex quo ageretur de Debito jam noto Magno Priori, eo quia de an no 1737. in Oratorio Conventus Melitensis notule Debitorum perlecta fuerunt, & in Capitulo Provinciali Lugduni celebrato, ultra dicarum Notularum exhibitionem, perlede quoque fuerunt dux Circulares Epifolz, altera Magni Magniti, altera Ven. Camera Computorum ad ip:

fum Receptorem miss, qui in il larum executionem respondit recept se notulas Debitorum, omniaque ferme Credita exegisse, & pro reli, quis diligentias sacurum. Vel ex quo ad tramites dictarum Notularum liquidus Debitor descriptus suerit in Libits Ven. Camere Computorum, quos Sententia condemnatoria zqui, parari suttinent Commissarii in eorum Vete.

Quandoquidem hase omnia infelici profus fludio preponebantur. Pramifo etenim quod quando Statutume exigit legitimam monitionem, & condemnationem; Talis monitio a lia efse non potett, quam vera,

η

28. & formalis citatio, cujus vigore przetensus Debitor coram Judice vo, catus suerit, dum sine tali Citatione subsequi nequit Sententia condemnatoria, ad Tex. in § finali Institut, de pau, temer lisig., & in Leg. 1, §, Item cum st. qua Sen sens. sine Appellat. rescindum., Ro, ta coram Danoz. Jun. decis. 133. num t. coram Molin. decis. 31, n. 7. decis. 641, num. 17., Prout quoque condemnatio alia else nequit, quam Sententia Judicis, qua nonnsis 29. pravia legitma Citatione alisque del lura se stillo formande nesservi

19. pixvia legitima Citatione simque de jure, ac thylo fetvandis profetti valet, ad Texe, in Leg. 4, \$. Condemussum ff. de Re Judicasa, Rosa decef. 16, num. 16, decef. 303, 12., & 12., par. 7, Recent.

Hifce inquam prahabitis, talis mo.

ntito erui neutiquam poterat ex lectura dictarum Norularum, & Epistolarum, sive quia non probatur Ma. 30. gnum Priorem, vel in Oratorio Melitz, vel in Capitulo Provinciali Lugduni fuiste presentem; itaut ta. lis lectura vices legitime monitionis supplere nullo modo possit, ad Texe. in Leg. Scare opportet S. Qui autima. ff de Excufat. Tutor. Reta coram. Seraph. decif. 1176. num. 4., five quia nec pichatur takes Notulas 3t. comprehendiile afsertum Debrum Migni Prioris ex Caufa ittatum.sexpenfarum, quodque ejus nomen in dictis Notulis expressum fuerte ad Text. in Cap. finals de Decim. in 6., Ubert. de citat cap 9. n. 214., & 222., Rota decif. 1. num. 19. decif. 151. num. 2. pär. 2. Receve.

Minuíque talis monitio deducir vaietiex tribus Epitolis, que à Receptore. Lugduni, vel ab ejus aceretario ferippre dicuntur Aloyío Corazzier ejufdem Receptoris Procuratori Melitz degenti. Utraquod etenim prachéte Epitolæ nonnifi dubtrative, & fub obfeuro, & incerto feribendi modo loquuntur de praterfo D bito Maga, gni Prioris. Infuper imposfibile piane ett, quod dd. Epitole fuppleant

31. gin Prioris, intuper imponibile pure the quod dd. Ppi tole fuppleant Vices Monitionis ad eff chum incurrendi panam incapacitatis, dum feripie fuerunt tertiz Perfonz, nec ullatenus docetur, quod privenennt 33, ad manus Magni Prioris, vel quod

de illis fuerit certioratus, cum ad effetum incurrendi poesam incapacitatis nec sufficiat, quod monitio peracta fierit Procuratori iplius Debito. 115: Innocen, in cap. Sed Adversarius de ea, qui missis: in possess, de, cist 20, de dol, & consumue: in autiquis coram Put. decis, 332, unm 2. pare, t.

Contito de defectu monitionis, certior undique evadit de fectus condemnationis, quippe cum non agatur de Debito primi generis proveniente ex Juribus certis, & fixis communis Æarii, ed de Debito, quod otri pretenditur ex accidentali causa ex, pensarum Littum; absolutifimum est, quod, ut assisticatio, requiri, tur Sententia, & declaratio Judicis,

prz.

pravia legitima citatione Debitoris, 34, neque tola descriptio in L bro de-Cavalieri Debitora apta elt ad inducendam pro hisce Debitis penam incapacitatis, quia talis descriptio tanquam privatim, & extrapulcicilitar facta insciis, & non citatis, neque-auditis Debito, ibus pro Debitis ominio incertis, & illiquidis, nec Sententiz condemnatoriz equiparari, neque ejus effectum parere unquam valet, ut ultra superius laudatos in §, Altera in puncto tradit Rota decis, \$16, n. 5, pare. 7. Recen.

Nec quidquam profuit allegare ejuidem Magni Prioris confessionem circa Debitum ex caufa dictarum expensarum in Libris Ararii descriptum, eintam, vel ex partiali illius folutione, vel ex eo quod sub die 16. Maii 1738. fummo mane. & ante exmutitionem controversa Commenda integraliter folutum fuerit. Siquidem ad excludendam allegatam confessionem exuberat reflectere, quod agitur de Debito citra ullam notitiam Magni Prioris descripto ah Officialibus Ararii 35. de anno 1737. , & compacto ex minutissimis Partitis, que in compu tis przcedentium annorum omifiz pretenduntur, quodque Debitum in Subsequenti anno 1738 in parte quo-26. que erroneum fuit ab eifdem Officialibus recognitum: unde exclufascientia Magni Prioris hujus Debiti,

feent, deeif, t. de confest, per tot.
Et quamys idem Magnus Prior exsolverit omnes Partitas expensarum,
quz à Receptore Lugdunen., qui erat quoque su Prioratus Receptor,
sibi fuerunt notificatz; perperam tamen ex hac solutione instri autumatur consesso Debiti quoad alias

inutiliter allegatur circa illud confes

fio, dum nemo Debitum, quod i-

gnorat confiters poffit: Res. cer. Cre.

... Partitas expensarum sibi penitus igno. tas, & de quibus abique ulla fui scientia Debitor descriptus fuit. Prout quoque nil relevat folutio majoris 37. quoque fumma facta fub die 16. Mais 1738. , quia cum tacta fuerit ab Amicis ipfius Magni Prioris abf. que ejus scientia, & mandato, & sub conditione illam repetendià Communi Ærario, quatenus Prior nihil deberet, ex ea inferri nequit ad confellionem Debiti . Prafertim quiaex mente Statuti ad incurrendam Incapacitatem requiritur confessio, que 8. vices , & locum supplere poffit Sententic condemnatorix, adeout nullo pacto intelligi potett de confeffione tacita, & fubtiliter deducta ex conjecturis, argumentis, & ratioc .. nis , fed necessario intelligi debet , de vera. & formali confessione, que unice de Jure Sententia, & Rei Judicatz poteit zquiparari per Text.

tid. num. 14. paer, 7. Recen.

Lac omnia hactenus enucleata ad often.
dendum, quam irritis conaribus In.
capacitas ex Cauía affetti Debiti Magno Priori impingi autumaretur ad
eum privandum fua Priorali przeminentia, pari pailu, ac aquo Jure
procedunt ad abitergendam quamcumque notam Incapacitatis in Equite de Montiovant controvería Com.
menda Collatario, in alio pariter afferto Debito feutorum viginti mone,
tæ Meliteníis pro portu tot Literarum: quandoquidem cum etiam itud
39. Debitum fit de genere illorum,

in Leg, 1, ff de Confest, ibique. Paul, de Castr., Rosa coram Bieb.

decif. 238. num. 27. , & ditta decif.

9. Distum it de genere illorum, que non inducunt iplo Facto, & iplo Jure incapacitatem Debitoris, fed ad tramites Statuti XXI, de vuerb, fgnificat, alternative requiritur, vel Sententia condemnatoria Judicis,

prz-

demnatoria Judicis, pravia legitima monttone, vel Judicialis D bitoris confesso; cumque ad huc Debitum verificandum simpliciter aff raturillius adnotatio in Libris Potta, & extraiudicialis attestatio Secretarii Ætarii, nec ullatenus doceatur de legitima.

40. monitione, vel condemnatione Judicis, vel de illius conf ffione Judiciali; propretea ex tali alleito Debito nullo pacto, nulloque Jure incapax poteff dijudicari ad obtinendama controversam Commendama

Probe noscentes Defensores Equitis de Margoun, quode ex Causa allerti Debiti expensarum impossibile foret in Magno Priore adstruere incapacitatem ad Præminentiam Priora em exercêndam; eo consugicionit, quode in Computis Receptoris Lugduaen, 41, idem Prior de tempore facta Colla-

41. idem Prior de tempore facta Collationis, nemp: Jab die 15. Maii 1738. Debitor descriptus tep riebatur in libris 4275 pro Junbus Æ sarit, ques non prius exsolvit, quam fab die 21, fabliqueusti mensit fanii 1738., quod Debitum cum sit primi genera ipso Pacto; & ipso Jute in co induxent incapacitatem ad conferendum.

Aft fassitas hujus obiecti pitentissima detecta suit, animadvertendo, quod linect verum sit, quod Magnus Prior
sab die 13. Maii 1738. Distorics,
sit-descriptus in libris 4175. pro Juribus E. arii, & verum quoque estquod titas non prius sivent, quam
sab die 21. Junii subsequentis; atta
42. men elt zque certum hanc summam
fuise debitam pro anno 1738. quod.

p. men ett zque certum hanc summamfunfle debitam pro anno 1738; quod, que silius soiutionem idem Prior impune poterat protrahere usque ad filem. Capituli Provincialis, quod quolibet anno terminatur in Petro S. Joanus Baptita, hoc ett die 24. Junii, qui ett terminus: à Statutis pessaus ad solvendum sura Marii, 43. quo elapío, & non prius incerritur Incapacias, ut clare fancitur is
Sestai. 2., & 19. del Commus Teforo & 10 Ordinat. 16. de Communs Erario, ut docet Rota decsf. 303.
num. 18. par. 7. Recen ; unde fi
Magnus Prior hoc Debitum praventive ad diem prefinitam, nempe fab
die 21. Juni exfolvit, profecto nul44. lam contraville dici potett de temnore. Collationis Commenda, incapote Collationis Commenda, inca-

4. lam contraxule dici potent de tempore Collationis Commenda incapacitatem, quia de eo tempore, nempe fab die 15. Maii., nec adhue tale D brum cellerat, nec adhue dies illius folutionis advenerat.

Et ita in acersimo utriusque Partis Contraditorio resolutum fuit &c.

R. P. D.

BUSSIO

Melevitana Commenda

de Valence.

Veneris 11. Martii 1745.

Mpliffimo , quo Migni Priores Sacra Hierofo.ymitane R. ligione pollebant p.c minentiali fori confez, rendi fingulas Commendes extra-Conventum vacantes in Prioratibus corum Cure commillis, modum im. poluerunt Statuta ejuidem Inclyti Or. dinis; in quibus decreta Smutitione omnium Commendarum in qualib t Lingua vacantium, fancitum fuit . ut Priores ex cribus Commend's vacaturis quoibet quinquennio à die corum a. promotionis m uendo , unius tan. tum Commenda collatione, potiren. tur . co tamen ah bito graduali or. dine, ut prius Magnus Magister, mox Conventus, feu Lingua, tertio

demum Prior jure conferendi gau-

In viridi observantia hoc Statuto ma-. nente, ad Magnum Prioratum Sancti .. Ægidu de mente Decembiis 1737. promoto Fr. Vincentio Salvatore Ga. illard, de Sacra Religione optime. merito, ac incunte lecundo quinquennio per obitum Fr. Aloylii de Ray. mond Deaux contigit anno 1744. Intra illius limites vacatio Commende nuncupata de Valence; quamobrem e. ficuti in geminis precedentibus vaca. tionibus, fecuado incunte quinquen. nio fequutis, tam Magnus Magniter, quam Lingua Provincie corum respethre Turnum confumpferant, ita Magnus Prior Vincentius przeminentiali jure utens, vacantem Commendam. contulit Eq. Fr. Dominico de Gail.

mendam riuncupat. Port la Pal cessific Eq. Chrisottomo de Gaillard. Ejulmodi Prioralem Collationem exhi, bitam in Lingua Provincie rite convocata, animo haud zquo ferre visi funt nonnulli Equites, qui freti afferta incapacitate Magni Prioris conferentis, Commendam Iemel, atqueiterum petierunt; att certeris resilien-

lard ejus Nepoti, qui alteram. Com-

tibus, unus pertitit Eques Fr. Jaco 4. bus de Verdelin, quem inter, & Equitem Dominicum contettata lite, licet gemini Commissarii Bajulivus de Soufa, & Commendatarius de Scarreambourg, quorum Votum exquifitum fuerat , Prioralem Collatio. nem validam renunciailent, nihilomipus ob fuffragiorum przponderantiam Eques de Verdelin Commende adju dicationem obtinuit tam in Concilio Ordinario, quam in Concilio com, pleto. Harum fententiarum gravamine pressus Eques de Gaillard confugit ad noitrum Sac. Auditorium; cumque ad formam Commissionis contigerit mini exquitere à Dominis ... An couffes de dnobns; produt resolutio - Negative ...

Commendam nempe de Valence fitam eile intra limites Magni Prioratus S. Ægidii, ejusque vacationem extra-Conventum contigiffe, incunte fecundo quinquennio post promotionem Fr. Vincentii , Salvatoris ad dictum Prioratum, in discrimen non revoca. batur : quamobem fi in die hujus vacationis Emmentissimus Magnus Magniter, ac Ven. Lingua Provinciz Turnum propriz Collationis re ipfa confumplerant , nemo inficias ire. poterat, quin obseguerdo Starutariis Sacra Religionis legibus, jus confe. zendi dictam Commendam delatum fuiffet Magno Priori de Gaillard. prout confentance ad dispositionem dictorum Statutorum fapiffime firmavit Rota . & prefertim in ree. derif. 561. num. 1. par. 5. som. 2., & dec. 18. num. 1. par. 11. coram Danos. lun. decif. 997. num. 2. . & in Melevitana, feu Aquitanien. Commende 19. Junis 1711. S. Pracipuum coram clar, mem Card, Scotto, & in altera Melevitana Commenda 12. Inmi 1733. S. Potiffimum coram bon. mem. Nunez . .

Adeout quo potiora inde eruerunt jura . Equitis Dominici de . Gaillard tuentis Collationem Commenda fibi elargitam à Magno Priore Fr. Vincentio vigote Prioralis prezminentiz, ac Ordinarie fuz Jurifdetionis: Rot. in Melevitana Commenda iz. Aprilis 1734. S. 7. coram Eminentiffino Caleganino, eo minus dubitari posset de injustitia Sententiarum utriusque Concilii, qua aboleta Priorali Collatione, Commendam adjudicaverama Equiti de Verdelio, quocumque Jure penitus destituto; unde detectatiliarum Injustitia, neutiquam aptari

poterat

poterat responsum. Constare de dus-5. bus, quo duntaxat utimur, dus-5. bus, quo duntaxat utimur, dusfententia, valiatate, ac Justina, omni ex parte redundant, ut alias respondit Sac, Tribunal is Meleviseana Commenda de Afres 8. Aprilis 1331. S. De duabus eaun, 67 10. Februaris 1739. S. 2, seram Ma. 68 in Melevi-1740. S. 3. ser. R. P. D. meo Pecesomite, 1741. S. 3. ser. R. P. D. meo Pecesomite,

hee, que inspects Hierosolymens Ordints atatuts firmisima sunt, conwhere satagens Eques de Verdelin wirdster propugnabat incapacitatem... Megan Prioris conferents, quippe qui a jure Prioralis przeminentiz ce

6, chili t., sam propier exhibitionem Prioralis Vifications omnino defe choole, sam ob perniciem illatam prædis Prioratus ex caufa incisionis proceratum arborum, sam denique propier neglectum implementum præceptorum, quæ Magno Priori in juncta facrant in Visitationibus anni 1919, 8 anni 1942.

Verum tamen fingulis propositz obie-

dionis partibus opportung occurrebant re penfiones, idque ut facilius afseque etur, opus erat pramittere, quod onus Visitationis, de cujus 2. minus integra co f. clione conque gebatur Eques de Verdelin , a Statugo non prescribitur per modum. conditionis antea adimplende ad af fequendam capacitatem conferendi fingulis quinquenis alteram ex Commendis extra Conventum vacantibus, qua Ven. Priores proprio, ac na. tivo ju e fruyntur; Quin immo cum Starutum przdictam Prioralem przeminentiam auferre curavent in cafu neglecte Visitationis, veluti praftat in scriptio Statuti, ejusque dispositio in Cap. 4. magis opportuna videtur interpretatio, quod Statutum procefferir per viam pznz ac privationis;

adeo ut adfruendam in Magno Prio ge incapacitatem conferendi , ultra nudum factum omifse Vilitationis, five in totum, ave in parte, inquirete oporteat, an talis omifio admi. atam habuerit negligentiam, & culpam, fine qua peenz locus efse nequit, ut in puncto firmavit Rot. in recent. decif. 562. num. 6., & 7. par. 5. tom, 2, in Melevisana Commenda 12. Aprilis 1689. per totam ceram ben, mem. Rondinino, & coram Molines dec. 130. num. 4. cui accedit opinio Concilii Meliten. jux. individualem Sententiam previo Commissariorum voto prolatam anno 1600. , que uti in rem judicatam prolapfa, ad Caufe d. finitionem erat omnino supponenda, ad notifimos Tenens in leg. Ingennum ff. de Stat, Homin., de leg. Ret judicate ff. de regul. Jur.

Quoties itaque Statutum panale eft, & Magnis Prioribus negligent bus Vifitationes, per viam penz adimit przeminentias Priorales, & venigio confequitur , quod ad exofum , & panalem off flum orbandi Magnum Priorem nativo illo jure conferen. di perf che acquifito ab ipfo momento , quo Prioralem Dignitatem adeptus eft, non jam sufficiat qualibet levis omifio, fed graviffima requiratur inobservantia Statuti przfeferens illius contemptum nulla. prorfus excufatione tegendum: Ret. coram Orib bon decif 167. n. 13. 6 feg. , coram Bichio decif 138. # 14. coram Cerro decif. 621. # 1. W fig. & in Melevisana, fen Portugaltien. Comenda 10. Maii 1910 S. firal & 6. Decembris ejaftem anni & Vel sandem coram b. m. Gamaches, Ittamque Statutorum corrup ionem veluti fumopere affinem latz culpz, probationibus adeo certis, & nitidis demonitrandam

## Armamentarium Historico-legale Ord, Equest, & Milit.

esse jus imperat, ut r-bus quoquomodo in ancipiti maneiitibus, in illius exclusionem , prout juris piz. fumptio fuadet , Judicium proferendum fit : juxta conttantem sac. Ro. tz fententiam, de qua in fub ecta materia in Melevitana Bajulivatus Lo ra 12. lanuarsi 1721. S. Ea undique coram bow. mem. Foscaro, & in Melevitana Commenda 27. Aprilis 1689. per tot. coram bon. mem. Randinino confirmat. coram Molines dec. 130.

n. 1. 6 feg. Sub his principiis properantes Domini ad eribrandam afsertam Magni Prio. · ris incapacitatem, illum vel levissi. · mæ culpe undique expertem renunciarunt. Differendo namque de Priorali Visitatione , que haud integra przdicabatur ob omiliam Visitationem duarum Domorum, quas uti pertinentes ad Commendam Nicienfem Prioratui S. Æzidir subiectam . Ma-" gnus Prior vilitare tenebatur, -prompta, ac legitima proponibatur caufa excufandi Magnum Priorem: Eiufmodi figuidem Domuncula conftituentes membeum Commenda Ni. cientis, fice rep riuntur in Infula Melitenfi a Commendæ finibus longe diffita . Rurfus de pertinentiz dd. Domorum ad Commendam, nullum przftabant monumentum regeftra antea. ete Visitationis in Archivio Provin. Cizli afservata, à quibus cognitio nem Bonorum vifitandorum Ven. Priores sumere confueverunt, ac de. nique adnipulebetur faftum ejufdem Commendatarii Niciensis, qui confentance ad Statutum X. de Vifita. erenibur adactus a Vifitaror bus ad patefacienda omnia membra Commende fub Jurisjurandi religione, recenfitis omnibus bonis ad illam fpe-Aantibus, adn faque defuper capreffa negativa existentia ahorum Bono-

rum, pertinentiam dd. Domorum. amico titentio pratermilir . In his autem circumttantiis, fi magis jutta, magisque opportuna Caula excusans ab omni pinitus opinabili neglig ntia excogitati nequit ca, que ex ignorantia fachi promanat, ad Text. in leg. Nec ignorant Cod. de Donat. Nemo fane erat, qui non agnosceret , omiliam Domorum Vilitatio. nem negligentiz Visitatorum; & refp clive Magni Prioris minime tr buendam elle: Surd, conf. 25. num 30. Arias de Mef. war refolut, lib. t. c.p. 8. num. 4., Manf. confuls. 723. n. 17. , Rot. in rec. decif e88 sum. 13. par. 7., & corum Canaier. decif. 141. nam. 2.

Minime relevante, quod d fcriptio iffatum Domorum icet deficetet in-Processu exittente in Archivio Provincia, adeiset tamen in altero Proto celsu alservato in publica Cancel. laria Conventus . Juxta Vifirationes fedulo conf ctas a Magnis Prioribus - Javon , & Grimaldi . Quadque Magous Prior de Gaill ru pratider do tubus Comitiis celebiatis ano 1736. & 1717. a tone temporis Commen. datario Nicienfi certior evafetit de : pertinentia dd. Domorum ad Commendam .

zr. Siquidem in Statutis Sacra Hicrofolymitanz Religionis committitut quidem Magnis Prioribus Cura diligenter visitandi omnia membra, & pertinentias Commendarum: Ar rullibi cautum reperitur, quod Mag. i Priores ad hune effectum, gravillimo. & frme intolerabili pien antur onere perquirendi omnia Archi. via, omniaque Acta piateritarem. Vifitationum exiftentium in Car cillaria Melitenfi . Ur de fi Magnus Prior priulquam vilitationi operam daret. omnem, prout moris ett, adhibuit ditigentiam in perquirendis Visitationi bus in Priorali Archivio allervatis. as insupers visitatores in actu perficiendi Visitationem detultrunt jurate Bono. rum designationi Commendatoris Nicien; hoc satus erat, ne Magnus Prior; qui de cœtero in positiva Ignorantia versatus fuerat, ob practermi sam hujus membri descriptionem de culposa negligentia posset incusati, Ros. ceram Pen, decis 430. num. 5., 67 decis. 1070. num. 13., 67 in Romana reintegrationis 11. Junii 1745, 5., 5. coram R. P. D. meo Caprara.

Ponderando prafertim, qued ideo Pra, cedentes Magni Priotes Javon , & Grimaldi habuerunt Copiani visitandi pradictas Domos, quia cum Melite continvo morarentur, facilis, & ob. via eis fuit occasio sciendi illarum 32 pertinentiam ad Commendam. Non fic autem res fe habibat erga Magnum Priorem de Gaillard, quippe qui coactus à Statutis Sac. Religio. nis moram trahere in Prioratu S. Bzidii fito in longe diffito Galifarum Regno, nedum oculos, manuf we convertere poterat ad Visitationes in Cancellaria Melitensi existen tes; Verum etiam penitus vacaverat omni fcientia etiam vaga, & incerta circa pertinentiam dd. Domorum. quam ipsamet manfio in Civitate Me. litz suppeditare potuifset, Projndeque ex magis accurata, & diligenti Visitatione Magni Prioris Grimaldi, cut proximam caufam prabuerant obyia dd. Domorum monumenta i. niqua prorfus videbatur illatio ad ef fectum de culpofa negligentia notandi Magnum Priorem de Gaillard esf. dem cognitionibus omnino impara tum: leg. Papinianus ff. de miner. de qua Ros. coram Caprar. decif. 675. num. 19. coram Molin. decif.

716. num. 5. coram Laneett. decif. 1181. num. 25., G totam Remeren. dissimo Crispo decis. 413. num. 12., G decis. 5.6. num. 2.

Ex eo autem, quod Magnus Prior de Gaillard longe antequem alsoqueretur Prioratus digertatem, veluti Prafes Lingua interfuent Comitius, in quibus Commendator Nicten petterat eligi Commisarios, ad eff clum verificandi melioramenta facta in dichis Domibus, datum non erat, legiimum ducere aigumentum Ician-

12. tiz in Magno Priere circa Domosum pertinentiam ad Commendam; Ea potissimum aditipulante ratione, quia ad aff flum incurrendi culpama & refp ctive graviffimam remam . non fufficit fcientia mere poflibilis, fed omnino requititur fejentia certa. specialis, & individua, relative ad tempus, in quo geritur actus, de quo disceptatur: Ros, in recens. deeif. 130. n. 26. par, 6 , & decis 506. num. 15. par 18. coram Molin deeif. 841. num. 22, coram Lancers, decif. 949. num. 10, . & in Romana Salviani 19. Januarii 1731. S. fi. nal. coram Eminentiffimo D. Card. Crescentio.

Et re quidem vera, fi magnus Prior de Gaillard co tunc Comitus interfeuit, que Prafis Linguz, fi onus verificandi melioramenta Domorum illi non fuit injunctum; Et di denique prejaudatus Magnus Prior jam erat Senio confictus, quid aliud ex, pectandum erat, ut dici posset wil Magnus Priorem Gaillard, ex acci-

14 dentali antere sentia Comitius and 1736., & 1737. minime acquisivisse fetientiam certam, & individuam, ac protrahendam usque ad annum 1742. quo confetta suit vistatio, orlatem attente lapsu sentiam. Sultra annorum. Magnique Prioris

C a

Digreed by Goog

atate continvo ingravescente, prafumendam in eo elle oblivionem pizdicta incerta, & subobscura cogni. tionis, que ilius Intereile, eo tunc minime tang bat, juxta Gloßam in. leg. Lices Cod. de acquiren, Poffellion. Rot. in recent. die. f. 22. nam. 12. , & dec: \$ 289 umm. 8. part. 17., & decif 250. num. 16. pur. 19. coram. Dunoza. Inn decif. 762. num. 15. co ram Molin. decif. 798. num. 4'. cor. Anfald. decif. 384. num. 5 t. , & cor. Falcon, decif 5. num 7. sis. de reb. Cred.

Indubitantius quia ad fuadendam igno fantiam pertinentia dd: Domoium. 85. erga Commendam tum in Magno Priore , tum in Vifitatoribus, vehe. mens urgebat prefumpijo, ac verifi militudo. Quis enim unquam fibi fuadere poterat, ut magnus Prior de Gaillard, qui licet ob ejus ingravefcentem mtatem, adversamque valetu dinem Curatore , & Administratore Prioratus uique ab anno 1740. donatus, adhuc tamen opportuno tempore imploratis etiam Eminentissimi Magi firi Officiis ad off chum adigendi Receptorem Maffinenfem ad fubmini. Arandas necellarias expensas, intactum lapidem pon reliquerat, ut opus Vifitationis ad optatum fi em perducegetur, pott tot labores, ac rerum difcrimina, vel Commendarum perti nentias fibi cognitas celando, vel opportunas diligentias omittendo in illis indagandis, voluerit pottea d.ficerein pratermiffa hujus unici membri Visitatione? Argumento Text. in leg. Marvius in princ. ff. de legat, 2., Abbas in cap Quia verifimile de prafumpe., Alexas, de Prafumps, par. 3. fub num. 7. . Rot. ceram Falconer. decif to. num, 12. sis. de probas , & dee f. 4. num. 12. ert. de fubbaft. Id autem quod follicitudini , & Curz

Magni Prioris vehementer adversabatur, validius incalescebat perpenfamaxima diligentia, ac itudio Vilitatotum, inter quos merito recenfetur Eques Dominicus de Gaillard. Illi enim non folum vifitarunt omnes 16. Commendas, Bajulivatus, & Mo. natteria Prioratui subiccta in diversis disparatisque regionibus existentia, & quidem cum tanta Commendarum, totiufque inclyti Ordinis utilitate, ut describi curaverint innumera ferme bona, & membra, de quibus nullum pænitus exiliebat monumentum in prateritis visitationibus, veluti retuleiunt Periti fubinde electi: ve. rum etiam opus fane arduum, ac ab ains Vilitatoribus pratermillum, slacri animo aggrellus Eques Dominicus de Gaillaid , eo ufque pervenit . ut juxta pulfimam mentem Eminentiffimi Mag ii Magiitri, quam plurimi Prefbiteri, ac Parochi in Commendis vifitatis existentes, cum maximo (atho. licz Religionis incremento, abjurans Janienianis errer bus, ratam habu rint celebrem Port fi tam Contitutionem, que incipit Unigenitus . 51 qui sutem in fuis erroribus pertinacirer adhuc reniterunt ; opera , ac itudio Equ. Dominici à membris, & pertmentiis Priorarus fuerunt if chi. Si igitur tota rei g itz feries bene per-Pinfa undique prafeferebat enixam ac d.terminaram Magni Prioris, & ref-17. p ctive Visitatorum voluntatim curandi , ac pragendi Visitationem . Si ex corum parte omnis revera adh bita fuit possibilis diligentia, ut vi-

fitatio integra, ac nom ris omnibus

abfoluta congruo tempore perficere-

tur . absonum plane effet afferere ,

eofdem Confultiffimos Viros , poft

vifitationem totius valliffimi Prioratus,

nec laboribus, nec expensis parcen-

do, fedulo, ac utiliter confectem ,

culpofa negligentia se gerere voluisse in visitatione duarum domorum, in. qu bas visitandis, utpote sitis in In. fula Melevitana, nullus labor, & modica impenfa requirebatur; adcout eo minus pessumdata dicenda ellet dispositio Statuti, necnon pattata. culpa, que exofa Prioralis Przeminentiz amiffione plecteretur . Ita etiam fuadente tum levitate omissionis dd: Domorum, que respectu ingen. tis numeri Commendarum visitatarum, modicam merebatur confiderationem; tum maxime bona fide Magni Prioris, qui post detectam beneficio temporis hanc unicam Domo rum omiffionem , illico curavit , ut illarum specialis visitatio quam citisli me conficeretur ad firmata p.r Ret. in Melevisana Commende 27. Aprilis 1689. S. Idque facilius coram bon me. Rondinino , & coram Motines decif. 120. Bum. 2. , & f.q.

Pretereundum nec erat pradictas Do mos precife fitas repiriri in Civitate 18. Valletta fub ocuis Eminentifimi Magni Magnitri , totiusque Conventus, unde fi in Statutis, ut bono publico Hierofolymitane Religionis, ac memb.orum omnium conservatio--28. ni profpiceretur, impolita eit Ma. gnis Prioribus precifa Lex accuratz vifitationis omnium Commendarum, earumque fingulorum bonorum, nec credi, nec fingi posse videbatur quod tam Magnus Prior , quam providi Vifitatores culpofe, ac fcienter prz. termilifent vilitationem hujus membri, quod ut positum ante oculos Magni Magistri, totiufque Conventus, eorum culpam, & negligentiam facile dete gere potuiffet: Rot. in rec. decif 562. num. 18. pars. s. som, 2. decif. 16. num. 8. par. 7. coram Osthobon. dec. 16 t. num. 13., @ 14. coram Bich, decif. 238. nam. 33., & feq. in Melevitana, sen Portugalitan. Cominea.
da 4. Februaris 1721. S. Ba pepser
ceram b., mem. Gamaches & in Melevisana, seu Avenionen. Comneuda
10. Junis 1727. S. Posseo austim cor.
bo, mem. Ratso.

Exploia tali parto afferta incapacitate
Magni Prioris conferentis ob di com
integra vifitationis, occurabat mei-

10. lio arborum procerarum, quam in Pradus Pijoraius anno 1724. à Magno Priore de Gaillard courta dilpo. fitionem Statuts 60. de prob.bit patrata fuille contend bet hou. de Verdelin; fed futtra. manitatem tiquidem hujus exceptionis ill co deteg bit Statutum 17 de probibit. in quo pro regula fancitum eit, ibi - Se alcuno de noffri Frasells fara ingu fito per qualche delisso, coipa, e negliger. Za, non s'intenda effere in ginft. zia Gc. fe non dope che per tale delisto fa à condannato: ac proinde fi in die vaca, tionis hujus Commenda Magnus Prior de Gaillard nulla affectus condemnatione, nullaque sententia Judicis renunciatus auctorafferta arborum incitionis , ordinaria Jurifdictione , ac Priorali przeminentia utens ad coilationem Commende manus admovit. hoc fatis erat, ad hoc, ut precifive à firmitate accusationis, executio di-Az Collationis tetardanda non effet . prout explicando Statuta de pribibit. communiter tradunt Caravit |ab tit. 12. de elett. cap. 2., & fab tit. 14. de Commend. cap 3., Ros. in Melevi. tana Commenda de Macon. 17. Martis 1741. S. Quandoquidem coram R P. D. meo Vicecomise .

Przetera affertam perniciofam arborum incisionem, vel probatione l'egitimadetitrutam, vel ex causa necessariareparandi Domos, & ruinosa zd ficia
Prioratus expletam fuille suad bat animadversso, quod lect Maguus Prios

# 178 Amnamentarium Historico-legale Ord. Equest. &Milit.

ex invidia, ac sivore delatorum de 20. ejulmodi crimine acculatus, ad cau telam, & animo reperendi fubinde depofuillet libras 1236.; nihilotamen minus nec Tettes, nec monumenta. fuerant producta . quibus abuliva arborum Incisio inniti posici. Quinimo ex relationibus Equitum Com. miffariorum compertum extitit, predictas arbores cafas fuille intra cafus, & limites ab ipsomet Statuto permiffos - Per reparazione della Commen da , ed Edificj , e per moderno ufo di Cafa: Contititque in fuper nonnullas arbores à Magno Priore traditas fuiffe Clero , & Presbyteris Ecclefix Collegiata S Ægidii in adimplemen. tum oneris Prioratui Incumbentis. Quo factum eit, ut integritas Magni Prioris de Gaillard uno ore per to tam Melevitanam Infulam resonare vifa fuerit. Primo enim Eminentiffimus Magnus Magister', ejusque Con 21. cilium, Illum fenio confectum Cusatore donarunt . Senza pregiudigio delle Preminenze Priorali : mox an no 1740, currente primo quinquen nio, ac superventa vacatione Commenda Poes la Val. Quamvis non nulli Equites incapacitatem Magni Prioris propugnaffent, ac Ven. Lin gua de tuenda oppositione deliberasfet , nihilominus predicti Equites à lite resilierunt , & Lingua faniori ducta confilio Magni Prioris capacitatem aufa non fuit in discrimen revocare; adout collationem dicta Com mendz, quam Magnus Prior exple verat, Sententia Magni Magnitri, ac Ven. Concilii roboraverit. Ac deni. que ad magis patefaciendam accusa-

re Melitenfis libras 1736., quas Ma gous Prior animo repetendi depofuerat, eidem refitiui mandavit. Porro universa hac monumenta tam.

tionis vanitatem Tribunal Ven. Came-

feorfim, quam unitim perpenfa omni culpa vacuum adeo ottendebang 22. Magnum Priorem, ut de illius integritate neutiquam ambigendum effet, ex fi matis per Rot. in Melevisana Marescallarus 24. Aprilis 1716. S. A prima coram bo. mem. Cerro, & in Melspitana , fen Portugallien. Commenda 10. Mais 1720. S. Abfter. gebatur 6. Decembris eguldem anni S. Conflito, & feq. corum bo. mem. Gamaches; Proptereaque cum exceptionis rejecta certamen denuo inftautari jura noftra vetent, cumque inhac incapacitatis materia loco regula ademuffim receptum fit in Sac. Urdi. ne Hierofolymitano, ut incapacitatis 22. exception una vacatione femel posthabita ampirus proponi nequest , ve. luti teffantur Michalef in Summ, lur. Equ. Hierofol, verb. capax num. 7., & verb. elettio num. s. Caravit. de Commend. cup. 13. Sub num 4. . Rot. in rec, decif. 562, nam. 19. part. 50 som. 2. coram Lancest. dec. 820. num. 19.: picclusus hinc Equiti de 24. de Verdelin remanebat aditus chij. ciendi affeitam perniciotam arborum incisionem, que in alio quinquennio, & in vacatione alterius Commenda inepta fuerat repurata: Ros, in Melemi. sana , fen Portugallien. Commenda 20. Junii 1721. S. Et fane, & 4. Februarti 1722. S. Utraque coram bon. mem. Gamaibes , & in Melevitare. Commenda della Romagna 18. lana. rii 1732. S. Quod fi coram Eminen. s: (fime Aldrovando.

Spreta responsione, quod Incapacitas Magni Fronis non surrit epposita, nec sedulo cribrata eb desedum come tradesoris. Quottes enim jestatam aiborum Incisionem non ignorabant Equites de Lingua, que etam Commissarios deputaverat ad illus verificationem. Quoties smutituni Coma

menda

mendz Poes la Val fex Equites ejufdem Lingue, inter quos F. Paulus Germanus Frater Equitis Jacobi Ver-25. delin, Contradictores fe pizbuerant, vilque comperta oppolitionis inanitate . litt tenunciavetant ; ac denique quo ties Eminentiffimus Magnus Magitter una cum Ven. Concilio pro validitate Prioralis Collationis , pemine diferepante , pronunciaverat , eademque byntentia prolapfu fuerat in auftori. fatem ter sudicata; utique nulius fupererat dubitandi locus., quin excepro hujus incapacitatis dicenda effet cognita, discussa, ac solemniter rejecta, ita quidem, ut in Judicio amplius audire non mereretur, ut chiecto pracile respondendo fi mavit Rot. in Melepisana fen Portugallien. Com menda 6. Decembris 1720. S. Necurges , . G . 10. Junu 1711. S. Illo samen . & feg corum bon, mem.: Gamaches .

Denique ad impingendam Magno Prio ri de Gaillard notam incapacitatis in. f mius opponebatur d'f ctus mello ramentorum in Cameris Prioralibus, "& inad mplementum przecptoru.n.s przedentis vifirationis. Etenim pon-26. derabant Domini, quod obigatio faciendi melioramenta in Prioratu, itemque onus exequendi piecepta vifitationis, ac denique poe la incapacitatis in cafu negligentie à Statuto comminata non efficit Magnos Piro. res .inifi poit elaplam quinquennium, & quid m m-riendum à die perce "pifo is' fruftuum , prout expreise patifici bit'd critum anno 1714. per viam I ges univerfalis editum ab Emi. nentiffimo Magno Magistro, & Supremo Concilio ; de quorum potenta. "te praferrim ad eff ctom prorogandi terminum adimplendi pracepra vilita. tionis prafinitum, dubirare nefas erat ex firmatis per Ret. in ditta Mele. visana, fen Poringallien. Commenda attil . b

- 10. Maii 1720. S. Ejaf'em infubf. ftentia, & 6. Decembris 1700. S. Vindicasa & 20. Janis 1711. S. Tame aura coram bo, mem. Gamackes .

Quo pofito, cum Magnus Prior de Gaillard fubducto anno Mortuarii, nec non etiam anno vacantis, non prius pacifica fructuum possessione laigitus tuerit, quam incunie mei fe Maii 1739. fatim inde conf quitur, qued 27. quinquennium fructuota possi flionis ab hoc tempore con putandum predurabat ulque ad diem 1. Maii 1744. taliter ut , fi magnus Prior d: Gail, lard fub die 13. Aprilis 1744. jam Commendam di V-lence contulerat Equ. Dominico N poti, manif itiffimum de per fe reddetetur. quod fi. cuti quinquencium nondum clapfum ferat, ita ad irritandam Commenda collationem, d f clus melioramentorum, & omitlum implementum pig. ceptorum Vilitationis, nullo pacto obuci polict.

Contenum ad memoriam Magni Prioris ab impictis d.f ci bus firmius tuen dam, ex ficts oblivarum eit, quid tique à die 31. Uttebis 1740. leb. lata piafato Magno Priori Economica administratione, ca ob illius ingravelcentem 'ztatem ex Decreto Emmenufimi Magni Magistri , ac Supremi Concilii, addicta fuit receptori Malhitenli, qui expietlam fufcepit obi gationem fatisfaciendi omnibus oneribus , etiam reparationam , ae melioramentorum ; ideoque' fi onus melioramentotum , & implementum 18. przei prorum Visitationis collata "fuerunt in Curatorem", unque illius nigligentia verti non d b t vitto Magni riions, qui nec int gns tructibus, nec administratione fruebatur quique indiligentem Receptorem ad opus excitare prz viribus non omile. rat, prout opnme ponderar Ret. va

Et ita in accercimo utriufque Partis con-

flictu resolutum fuit &c.

480

Respecto aliorum Equitum, ut fint capaces , necetle ett; Ut Equis provifus de aliqua praceptoria potfit afcend re ad fmutitionem alterius Commenda illamque coi fegui, requiritur, ut non fit Debitor Erarn , fed ulterius , quod Cabraum co: fecerit, & quod meliorem reddiderit statum prioris Commende, & quod in ea integreper quinquennium resederit, ut de his duobus requisitis disponit Statusum de Commendis n. 14. , & 15.

Vide nottrum Discuisum de Cabreo in.

Tomo teitio. Deficiente autem uno ex dictis Requifițis, miles licet Antianus di itur incapax ad affiguendam alteram Commendam ex capite melioramenti, quamvis fit Antianus, & aperitur Via immedia to, & capaci. ut sequendo Card. de Luca de Beneficus, qui unum requi. fitum ab altero dittinguit, docet Rota in Melevisana, fen Porsugallien. Commenda 4. April s 1719. S. Incapacitas n. 2, cor. cl. mem. Card, Scotto, que infra ref reur .

Debet, ut diximus, oftendere confecife Cabigum, & ejus formam ottendit Dec. in Melevisana, fen Porsugallien. Commenda 20. Junis 1721. cor. Roma als de Gamaches superius adducta post

verbum Cabraum.

Adversus omissionem Cabrai aliquando adfunt fuz excufationes, quarum a'ique sencenfentur in Melevitana. Bajulipatas Lore 12. Januarii 1721. sor. bo. mem. Fofcare, quam hic inferimus.

Requiritur , quod probentur Melioramenta facta, de quibus agit d. Decifo cor. Foscaro, & cor. cl. mg. Card. Priolo, & Scoreo, que hic panter inferuntur .

Et quod juttificet Relidentiam quinquennalem in Conventu , ficut late perpendit Dec. in Melemitans, fen Persugallien. Commendarum 19. Junis 1712. sor. Cerro, his adducts.

Р. Melevitana Bajuliyatus

Lorz .

Lung 13. Januarii 1711,

#### ARGUMENTUM

Cum Eques Hierofolymitanes Antianus, & benes meritus habeat Jus quantitum, & expectativam ad meliores Commendas, ei non obtat incapacitas objecta ex capite omiffar confectiopactias object est chief commiss opinical objects as Cabrai, & Meliorationis, niff concludenter, & incontinent probetur; lareque offenditur in Decifione, quod tempos ad concicuadum Cabraum, & Meliorationes, Rututum non currir, quando legitima adfunt impedimenta , & que talis fint perpendit eadem Deci-

#### SUMMARIUM

5. S Erwitia laudahiliter praftita de quendas majores Dignitates, & Gradus .

2. Sie eriam disponunt Statuta Sagra Hierofolymisana Religionis.

Aliquando tamen moveus invidos al livorem contra benemeritat.

2. Sententia declarane imputationes elle infubfiftenter. & won juftificarae abe Rergit maculam reatue, & fufpicio. nem delitti .

Ita Sententia absolutoria ex capite innocentia .

4. Itis

4. Itidem Sontentia declarans accufa.

5. Equipps antians, & benemeriti, sam de jure, quam ex Statuso Religionis H'erofolymicana babens jus optandi Superiores Commendas,

lidem babent jus quasitum, & expe

quites.

6. Exercise incapacitatis, nife fix con cludencer, & inconsingents oftensa, non impedit, neque tollis jus ex ansia misate, & expellacing quafitum.

7. Es quoties non adest certisudo inca paeseatis, Juden debes semper inclinare pro capacitate, & benemerentia,

& n, legg.

3. Qui femel Commendam melioravit, non obligatur ad aliai meliorationes, quamvii per alia lustra continuavetit in pp fione Commenda ex codem situlo.

diversità, fi Commendam possederit ex diversità situlia, & sit tanquam denomo acquissam, & ita declaratur in Decision, Melevitana Mar scrallatus 24. Aprilis 1716, cor. Cetto.

xo. Cabraa debent perfici infra termi , mam viginti quinque annorum, alias

intrat incapacitas.

21. Exenfasur tamen incapacitas excommissions corundem Cabraorum, &
Melioramenterum, quando in Equite.
concarrant impedimenta, quelusi esus
carceratio, & appositio Acconomi
Commenda, as interdista administra
tio Bouorum, qua stante tempus non
curric, & n. 12. 13. 16. 17. 20. 21.
22. 23. 40. & 41.

13. Tempus non currit ei, qui tencha una ad factum, quousque duras impe.

dimentum.

14. Es sempus impedisa prorogari debes, ad mensuram semporis, quo duravis impedimensum, & n. 15.

us. Impedimento probato, procedendum

sacra Religionis Hierofolymitanæ 22. de Commendis, & n. 28., & 19.

16. Incapacitas non intrat ex oniffo adimpiemento alicujus falts irijuiti à Statuto Religionsi, quando concurrit justa cuusa ex legisimo impedimento, & n. 17., & 0, 27. 28. 29., & 25.

18 Asque isa in omiffa confictione Ca-

19. Melioramentoram om ffis exculatur in Commendatario, qui pacchie non percepit frullus, wel in lisibus fuit implicatus aut aliis muneribus 4istratius, nequivis meliorare, wel ex cuifa Bellorum Melioramenta inutilia posent censer; aut non paseret suus accessus, & n. 10.

21. Carceratio quamvos fecusa ex caufa probabili ac estam justa ob culpam. G delistum excufat ab incurfa in incapacitatem ob om flonem confessionis Melionamentorum G Cabras.

22. Eo fortius posita injusta carceratione. & n. 23. 33., & 34.

24. Magis fi in libercasem poficus, flatim inflects fibs provogari terminumad conficiendum Cabraum ac etiam Meliorasionem, & v. 25.

26. Impedimento flante, non est necesse obtinere prorogationem termini ad Cabraum, & Melioramenta, & n. 27. & 20

31. A brevi prorogazione sermini ad conficiendum Cabraum datur appellatio, es ea stause intras ad ejui fa, vorem major dilasso ex legali aqui-

32. Cabraorum , es Melioramentorum, confestio, exigis sempus, es ulterus debens criam reviders es approbari prius in parsibus, es deinde in supremo Convensu Melisa.

36. Cabraorum , et : Melioramentorum. confette , an possit fieri per Procurato.

rem, agis Prior Caravita de Commend. cap. 26. n. 8. cum feq. 37. Procurasorem conflicuendi attus , eft

mere voluntarius.

28. Impeditus non tenetur conflituere Procuras.ad effectum evitandi panam. 29. Bo magis quando agitur de re requirente experfas .

40. Cabrewattonem facere tenens ex titulo Melioramentorum, ad eam tene sur cum ea dilatione temporis, quam. babes ad meisorandum, & n. 41.

R. P. D. SCA

Melevitana Bajulivatus

Lorz.

Luna 13. Januarii 1721.

Uo praclarius in D. Bajulivo Didaco Vellez de Guevara ob fr. vitia laudabiliter przitita Sacrz Religioni Hierofolymitanz, & ob melioratas Commendas gradatim possets ; effulgebat ejus Antianitas , & Benemesentia, in modum, ut ab anno 1712. extolli promeruerit per Ven. Concilium Melevitanum ad Dignitatem Magni Cancellarii Sac. Religio. mis. & successive obtinuerit Bajulivarum Euboichum, & deinde alterum novem Villarum; Et quo exinde s. necnon ex sumpribus pro Albergia eidem dignitati annexa erogatis, fecurior reddebatur ascensus ad alias majores Dignitates impotterum vacazuras juxta dispositionem Juris, de qua in cap. primo de Majorat., & obed. cap. fin. de conjuerad. in 6., & can. miramur dift. 6 t. Capye, Latr. confuls, 38. uum, 3., & feq. , & ejuldem Sa. cra Religionis Statuta fape laudata.

2. per Rotam, & fignanter coram Coeein. decif. 1168 num. 4. in recent. decif. 152. num. 21. part. 8. in Me. levisana Antianitatis 9. Offobris 1702. S. Es porro coram bon. mem. Molines, in Melewisana Commenda 10. Februarii 1710. S. Stetit coram. el. mem Cardinali Priolo, in Melevitana Prioracuum 12. Julii 1703. S. Clara coram Reverendiffimo D. mee Lancesta Decano , & in Melevitana fen Portugallien. Commende 10. Martii 1720. S. Etenim coram R. P. D. Rovault de Gamaches, Eo vehemen. tius in eum erupit Invidentium livor, & cupido decolorandi ejus benemetentiam tot laboribus comparatam.; unde evenit, quod fub obtentu male administrationis exercite in Commenda de Bamba, qua de causa demana data fuerat à Ven. Affemblea Regnorum Cattella, & Legionis cjus Car. ceratio cum interdictione administra. tionis d'ête Commende, & sequeitratione bonorum, in vinculis fuerit retentus à die 12. Septembris 1712. ulque ad totum annum 1716. primo in Arce Civitatis Pampilone, f cun. do in Civitate Logrogni, & tertio in Civitate Palentiz, privatusque remanserit prafatz Commenda admini. ttratione fine ulla destinatione congruz . eo interim commilla Equiti de Arriaga cum menttruo affignamento duplatum quindecim, ac denique denudatus extiterit pecunia, & mobilibus etiam pretiofis, corenfque que eff Aibus, que omnia ad f quettratamanus pervenerant .

Sed ubi D. Bajulives longa pertafus mora, neve jugi tolerantia in longius protenderentur incommoda, Meluam fe tranttulit, ibique ad illius Curiz dispositionem permanens, suam pan. didit innocentiam , Sacra Religio, five ejus Ven. Concilium, previo oppostuno

portuno accufationum, & Proceffus examine, pleneque recognita earum. insubsidentia, non dubitavit ejufdem Equitis innocentiam, & Accufatorum calumniam declarare per Sententiam in his pracise verbis compositam + & cognito ex relatione praditta , di-... Has imputationet effe sufubfiftentes " W non juftificatus. immo calumniofas, Admodum Rev. Episcopus Meligenfis Prafidens , Wen. Concilium cum. Infragiorum Scrutinio , enndem D, .. Bajulivum Fratrem D. Didacum: Vel . leg de Guevara uspose innoxium, ab ... ompi prorsus pana absolverune, & liberaruns .

٠

ŧ

è

t

ß

Etfi autem Sententia hujusmodi omnem abiterferit Reatus maculam . & deli-: At suspicionem, ut de Sententia abfoiutoria ex capite innocentiz eft regularis propofitio ; de qua Barbof. de Offic., G. poseft. Episcopi allegat. 42, g. sum. 20. , Sauchez confil, moral, tam, . 2. lib, 6. cap. 3. dub. 6. num. 26. . Rat. coram Ren. dec. 1026. num. 4. werf. ex bis coram Priol. decif. 267. : num. 6. decif. 269. num. 5., & dec. 397. num. 7: coram Emerix Inn. dec. 5. num. 5. eum feq., & in rec. decif. 8. nam. 23. pare. 11., & de Sententia declarante accufationes calumnio-4. fas , Rosa in Tridensina Parochialis 11. Maii 1711. S. fin. coram b. m. An. faldo, & in Bovinen. Archidiaconatus 2. Innii 1713. S. Tansum coram E minentiffimo Scotto; non tamen D. Bajulivum ab ulterioribus moleftiis exemit, nam statim ac ipfe libertati · restitutus, cognovit adhuc Commendas non extitille melioratas, proinde. que opportunum duxerit instare apud Ven. Concilium ordinarium pro prorogatione termini cabrevandi Commendam de Bamba, ac supputatione totius temporis duratz carcerationis, nec non pro declaratione, quod nullam contraxerit incapatitatem, flatim compaiut D. Bajusivus de Corduba utrique initantiz se opponens; Quocirca Ven. Concilium distum terminum ad annum prorogatit, relicta in suspensio, & ad aliud Judicium remisla indagine capacitatis; adversus quam Sententiam interposita nomine utriusque Collitigantis appellatione; ecausa mini suit delegata.

Et infuper pendente dicta appellatione, fecuta postmodum vacatione controverfi Bajulivatus Lora ; idemmet. Conduba non dettuit, fub obtentu incapacitatis Veltez Equitis Antiani inifare in Ven. Prioratu Castella pro imutitione ejuldem Bajulivarus, Unde demandata ibidem imutitione, ut moris eit. favore Antiani Capacis; controverfia delata ett ad Ven. Cocilium ordinarium Melitz, ubi neglectis protettationibus pro parte ejuldem Vellez emifis & repetitis , quod circa pratenfam incapacitatem lis jam pendebat in Sacre Rote Auditorio, quodque propterea alibi de ea cognosci non poterat, Bajulivatus adjudicatus fuit D. Equiti de Corduba, qui etiam poithabitis contrariis appellationibus, ejusdem Dignitatis polleffionem acceptavit. Unde proceffit, quod per Sanctiffimum Dominum Nottrum nova subsignaretur Commissio mihi directa cum claufula de appellatione cum facultate procedendi app llatione remota przviis duabus D. cisioni. bus conformibus, ac fuffiagantibus omnibus, & cum facultate etiam. purgandi attentata: quare subscripiis per me duobus Dubiis, altero fuper negotio principali, nimirum - An, & eni effet adjudicandus B julimatas Lora .. altero vero faper attentatis - an confarer de accentatis, & quemode ventrent purganda. cumin hodierna Rota ab omisbus Do-Dedda

## Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

minis meis super eisdem Dubiis votum exquitiverim; in boc responso unanimiter convenerunt - Bajuliva tum adjudicandum effe Fratri Didaco

Vellez de Guevara

Ea undique firma moti ratione, quod cum de jure, atque etiam, & clarius ex Statutis Sacra Religionis optio ad Superiores Commmendas Bajulivatus, caterasque Dignitates debita fit militibus antianis & benemeritis, qui proinde habere dicuntur 5. jus quelitum, & expectativam ex. clusive quoad alsos juniores . Com. milites, ut ultra superius relatas Authoritates fitmavit Rosa deers, 166. num. 7. coram Danozet. fen. decif. 690. инт. 1. согат Винод. јип. decif. 69. num. 8. & feq. coram Prio. - lo decif. 1168. num. 4., & decif. 2110. Mum. 3. sorem Coccino, & in Melevitana: Prieratnum fuper a. djudicarione Prioratus Bohemea 3. Julie 1703 .. S. Clara fiquidem coram. Reverendiffimo Decano, ac Melevisa. na Bajuliwatus 11. Martii 1718 S. cum enim coram Reverendiffimo Rawennaten. Hinc Bajulivatus Lorz, de quo agebatur, denegan non poterat D. Didaco fub pratextu incapacitatis, nifi concludenter, & incontinenti oftenderetur, eum incidifse in 6. certam, & inexcusabilem incapaci. tatem , que expediativam , & jus ex antianitate perfecte qualitum abflulitset, ex traditis per Lambers. de Inr. patron, par, 1, lib. 2, quaft. 9. art. 16. per tot. Garz. de benefic. par. 7. cap. 8. ..... 47. , & fegg. Redean, de Simon. par. 4. cap. 12. mum. 19. Res. corem Comital, decif. 10. num. 6. coram bo. me. Anfaldo decif. 32. num. 16. in rec. decif. 323. num. 21. & feg. par. 16. decif. 201. Bum. 44. & fegg par. 17 in Seno. gallien. Canonicarne de Luchis 23.

Iun. 1710. S. Ex quibus, coram Re. verendiffimo Aldrovando, & in Trivicana lurispatronatus ... 17. Innii 1718. S. Non obstante coram me. Cum de cœtero hac seclusa certitudine in quacumque dubictate . Arbitrium ludicantis femper inclinare de beat pro 7. capacitate, & benemerentia, ut adhafive ad regularem juris propofitionem militantem in exclusionem pri-. vationis, & poene firmat in terminis Ross in Melevitana Marefcallatus 24. Aprilis 1716. S. Usique coram R. P. D. meo Cereo, & in Melemitana, fen Porsugallien, Commenda 6. De. cembris anni mox elapfi 1720. S. Vel sandem coram Reverend fimo Domino meo Ravennaten.

Incapacitas vero in subjecta hypotheti nedum dubia, & incerta, fed peni, tus infubilitens comperta ett; Nam quatenus defums pofse contend ba. tur, ex quo D. Bajuliuus meliorare pratermiferit . Commendam de Bamba pro quinquennio effluxo ab anno 1707. ulque ad menfem Aprilis 1712. ailumptum irrelevans det ctum fuit ftatim ac contitut, D. Bajuliuum d. .Commendam jam melioraffe in alio antecedenti quinquennio, quo illam retinuit, quia fecuta femel Commende melioratione, tam ex Staruturo 16. quem 19. propriz jam fatisfecit obligations; & licet per alia luttra in ejuidem Commenda postef. 8. fionem continuaverit, non exmde ad alias ad tringi poterat meliorationes, juxta ordinationes. & praxim Sacra Religionis, quibus non adverfarur decisio edita in Melevisans Marefcallasus 24. Aprilis 1716. soram R. P. D. meo Cerro, que utpote agens de illo Commendatario

qui per plura quinquennia camdem

9. Commendam retinuerit, sed te-

men ex titulis diversis ; & tamquam

de novo acquilitam, applicati non poterat in prefenti, ubi D Bijulinus fub unico titulo Gratiz magistralis Commendam de Bamba pos-"fedit ulque ad annum 1718. quo illam cum non diffimili Commenda. . de Quiroga commutavit. Quatenus vero incapacitas defumeba. - tur, vel ex quo rem D. Bajuliuus in mox relata. Commenda non per fecerit Cabraum infra : terminum viginti quinque annotum a bacra Religione prefinitum, qui ducto Calculo a przeedenti Cabrevatione com. pilata de anno 1691. expiraverat- de anno : 17 16., vel- ex quo neglexerit melioramenta in alia Commenda de Puerto Marin; quorum dies calculando quinquennium a die prima-Maii 1713. a qua sjuidem Commenso, de fauctus percipere incepit, cellerat in menfe aprilis anni 1718. Piztenfio omnino inlubittens, & fane exorbitans evingebatur ex relata circum tantia in facti nattatione expoifita , quod nimirum D. Bajuliuus Veilez, hoe eedem tempore, quo explere debuillet meltoramenta, & Cabreum , perpeilus eit quatuor an. porum totidemque menfium carcera. tionem cum contemporanea privatione administrationis commende de . Bamba , additoque etiam bonorum. ac Pecuniarum lequettro. Certum. eit enim , quod exinde non unicum , fed plura emerierant impedimenta , quominus idem D. Bajunuus com. milla fibi onera adimplere valuillet, nam prater Carcerationem, qua ei at. ademerat libertatem accedendi ad Commendas, ubi explenda erant Cabreum, & melioramenta; Rurius non debebat, neque poterat durante . Aconomia, & interdictione adminitrationis actus dominicales, & pof. sessorios in Commenda de Bamba

exercere in fpretum Aconomi, ad quem translata fuerat administratio, quadurante nempe de anno 1716. maruraverat tempus illam cabrevandi: Et przterea fi Cabrza . & meliorationes expleri nequeunt fine magnis lumpribas, ecce abud invincibile obuaculum descendens a generali, & prz. fertim a Pecuniarum fequettro. Unde fi in linea facti clata, & insuperabilia per quatriennium , & ultia vi. .. guerunt impedimenta , in:planum in-12. inde defcendit confequens, ede jure calculars non potte ad implendam mensuram temporis ad cabrevandum, & ad meliorandum pratti. turi, totum illud tempus, quo dicta impedimenta perdurarunt: & ita tempus 25. annorum Cabrevandi. Commendam de Bamba , initium defumens ab anno 1691 non expiralle nifi de anno preterito 1720:, & quo. ad aliam. Commendam de Puesto Marin cum perceptione fructuum. poffessam à monse Mais 1713. quinquennium prefinitum ad meliorandum adhuc perdurare ufque ad menfem. Decembris currentis anni 1721., & consequenter de tempore smutitionis controversi Bajulivatus fequute de menfe Julii 17.8. inadimplementum Cabrevationis, & melioramentorum oppont non valuisse, quia de jure ubi impedimentum fe vertit in perniciem 13. ejus , qui tenebatur ad factum, tempus non currit, donce, & quoufque impedimentum perduraverit , junta Textus in l. quibus diebus f. de condit. . demonstr. l' prima in fin. C. de prafceipe, annal , & l. 3. C. de dol. mal. cap. fin. de elett. , & in cap quia de concese. prabend. , & ficmat Roct. d fpue, jar. cap, 62. num. 8., & feg., Cyrioc. coner. 349 wam. 15., & 16., Cancer, mar. refol. cup. 12. num. 31. eum feg. , Fontanell,

## 586 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

decif. 134. num. 16. & fequen., Ro. sa coram Seraphin, decif. 220. num. 4. coram Duran, derif. 365. uum. 26., & fequen., & decif. 62. nam. 3. & 4 coram bon. mem. Anfaldo. Eique eit facienda rettitutio, & prorogatio tanti temporis, quantum de eo abitulit impedimentum, ut prater jura superius citat, funt Textus in 14. l. fed f per Pratorem Si feria ff. ex quibus cauf. major. l. quaficum 43. ff. de ufufrutt. auth. qued fi quis 2. de prascrips. long tempor, cap, cum wobis , & cap. and sis ubs glofs, de proferips., & advertit Capoll. . in l. fex menfes num. 8 ff. de edict. \_ Surd. conf. 374. num. 8. , Valenzuol. conf. 4. num. 72., & fequen., & nam. 76. conf. 44. num. 28. & conf. . 55. num. 87., Menoch conf. 246. num: 20. , Valafch, confuls, 120. n. 21., Cirocch. difcept. 19. num. 38., & Sequen., Rota coram Serapbin. . decif 997. num. 9. fere per tot. co ram Ubago decil. 79. nam. 5. , & in recens. decif. 506. num. 8 par. 18. Et in terminis Militum Hierosolymitanorum adeft in Sacra Religione Statutum 23. de Commendis mandans, 15. quod constito per legitimas proba riones de impedimentis procedendum fit fecundum zquitatem; Ex qua. zquitate scripta concordante cumdispositione Juris communiter inter scribentes, & in Tribunalibus receptum eft, illos semper reputandos esse a quacumque incapacitate immunes; quatenus in adimplementum facti per Statuta Sacra Religionis demandati, ex justa causa, & ex legi, 16. timo impedimento proveniset , ut referunt , & probant Michaleff. in fam. Equit. Hierofolymisan. verb. meliorament. num. 10., & Prior Caravis. in ejus traff. magn. de Com. mend. cap. 35. num. 2., & Cardin.

de Luca de Benefic, difc. 68. num. u to cum aliis fegg., & tape judica-- runt Ven. Concina Melitz, ut videre elt penes eoftem Michaleff., & 17. Prior Caravis, & Rosa coram Du. - ran. decis. 386. num. 1. 6. 2. fere per tot. , & conttanter firmavit Ret. coram fan. mem, Gregor. XV. decif. 341. unm: (. 6 2. coram B ch. deesf. 370. num. 16. in Melewitana. Antianitatis 14. Februarii 1684. to. ram bon. mem, Albergat, in Melevitana Commende Zomifon. 16. Januarii 1683. coram bon. mem. Rondanino, & in confirmatoria. 23. Januarii 1690. toram bon; mem. Molinas, G in Melemitana Antianitatis 15. . Februaris 1700. S. Es fi enim coram Reverend fime dell' Olmo, in Melewitana Priorataum 15. Junii 1705. S. Quoniam coram clar, mem. Card. Caprara, & su eins confirmatoria. 13. Decembris 1706. coram b. m. Anfaldo, & precise agendo de omis, 18. fa confectione Cabrai, & melioramentorum Prior Caravit. in di-Ho traft, de Commend, cap. 57. Juli num. s., Michaloff. de verb. meliorament. num. 10. G Rota in aus Anglifana Priorasus coram Litta. Et fi juxta fenfum relatarum Authoritatum excufationem promerueres Commendatarii, qui non meliorarunt, vel ob non pacificam perceptionem fructuum Commende meliorandz, vel quia in litibus implicati. aut in aliis muneribus diftracti meliorare nequiviflent, aut ex caufa bello-

rum melioramenta inutilia cenferi pol-

fent, aut non pateret tutus accellus,

ut przfeferebat earumdem authorita-

ris Caravisa dillo cap. 35. nam. 2.,

fimiles excufationes recensuit . Potiori

equidem jure, & citra hasitationem

10. tum confrontatio, prafertim Pries

## Tomus Secundus Discursus CXXVIII. Sect. VIII. 587

debuit excufationem promereri D. Ba. julivus, qui non unico, sed plumbus. uno codemque tempore detinebatut impedimentis, ex quibus fibi prare pta fuerat facultas nequidem allu mendi laboriofam Provinciam Cabrevationis, & melioramentorum tamhabito resp. Au ad Personam, quam etiam ad locum, quam deinde ad modum, cum exploratum in Jure fir, 20. ut eo plenius fuccurrendum veniat impedito, quo plura, & graviora. adh bita fuerunt impedimenta, juxta Theorie. Canonift. in cap. unic. de Cleric non refid in S. Q am in pro Rimis terminis adducis Pellizar. in Manual, regul tom, t, traff, s. cap. 2. num: 148., Monet, de diffribut. quotid. part. 2. quaft. 5. num. 43. Loeser de re Benific, lib. 3. quaft. 1 17. ##m. 142. O /cgq.

Boque indubitantius, quia ipfemet D. Bijulivus subitinuit Carcerationem. non folum diuturiiam, que integrum fere confumofit tempus, intra quod expleri debibit adimplementum; fed etiam inju tam, & ex caiumniolis acculationibus procuratam ; nam fi quoid id, quod respicit adimple. mentum facti excufationem parit fola as derentio in Carceribus, quamvis ea f quatur ex caufa probabli, ac etiam juita, puta propter cuipam, & delictum , prout in terminis d'findit Solorg. do lur. Indian. 1 b 2 cap. 15. mum. 62. cum pluribus fegg., Ros. in Melemisana Commenda 22. Aprilis 1712. S. Quis mo coram Illudriffimo Domino meo Falconerio Alma: Urbis Gubernavore, & in Melevitana Ra. julimatus 11. Martis 1718 & Con-Habilito coram R. P. D. meo Crifpo & comprobat generaliter Tufeb conel. 295, nam. 36., Sanfelic, decif. 405., sbi adden. num. ti. & fegg., certe quo nec in discrimen revocari debue-

rat dicti Equitis capacitas, postquam Sac. Religio per Sententiam defintivam eum innoxium, & accufation s infublitientes . ac calemore fis deciaraverat, cum in hac circumifantia , quatenus dubitaretur de capacitate. ultra jam toleratas vexationes, quas 22. de cætero quoad factum nec abs. lete valuit iplamet Sententia abfo. lutoria ut pondetant Marian. Soc. cin . in cap. Omnipotens lub nu. 3. perf n'fi @ num 5. verl. Dama-fus . Lotter, de re Benefic, l.b. 2. qualt. 31. num. 15 . & legg. . & Rie caram bich decif 652. nam. 15. 6 f qq. calumeia fuum plena. rium configuer tur iffettum, in hoc quod d. B.juliuus fine del &s, & citta propriam culpam ex aliena machinatione romam incapacitatis incurrillet contra omnia luris, & Z. quitetis principia, que omnia clamant pro indemnitate Innocentis & ut ei neque per indrectum, & le. cundarie gravis conditio i f ratur. 22. Juxta Text. in leg. non debrt ff. de regul. Jur. leg. Db sor patt on. Cod. de patt. cap, non debes de regul. Jur. in 6 cap. Compromiffarius S. Porro de elettion, in 6. cum aliis apud Barbof. axiom. Jur. 26. nam. 14 Caftrenf conf. 424 num. 6. 6 7. lib. 1. , Rota in Romana pratenfarum Societatum Officiorum 3. Julii 1712. S. Et altera coram me . & in Firmana Commenda 3. Julii 1713 coram bou. mem Anfalds, & magis in fpecie Rica dicta decif. 341. num. 2. coram Ludovif , & decif. 115. num. 12. coram Manganed.

Maxime hic ubi prompta ad rat demonfiratio, quod idem D. Villez przdi, ctas omifficiaes unde modo D. Corduba contradictor ejus defumere contendit caducationem, statim ac fuit libertati restitutus, slagranti animo re,

barare

arare concupiverat, proptereaque fa. éta expositione impedimentorum, & quatriennalis Carcerationis initetit fibi prorogaii terminum ad conficiendum Cabizum Commende de Bamba, quod etiam de facto exh buit menfe Septembris anni 17 8., prout etiam non omilit explere meliora. menta . & Cabrevationes in altera Commenda de Puerto Marin. Cum enim Domini exinde perspexerint ejufdem Equitis follicitudinem , & vigilantiam deveniendi ttatim polt finitam Carcerationem ad implemen. tum dictorum on rum, certiorem hinc reputarunt ejus capacitatem, que 24. nequequam lefa neque in minimo diminuta cenferi poterat, quando constabat, quod ipse quamcitius adimplementum procuraverit, ut be. ne advertit Rota in alia Melevita. na Bajulivatus 11. Martii 1718, S. Que fane coram Reverendiffimo Do. mino meo Ravennaten. , G in Mele visana, fen Portugallien. Commenda 10. Maii anni mox elapsi 1720. S. Us esiam coram R. P. D. meo de Gamaches.

Dum igitur supra Juris dispositionem peculiares etiam facti circumitantiz preseferebant, quod D. Vellez in. nullam incapacitatis panam incidil. fet, nil obititit ipfum termini pro rogationem impetrasse, non ad ef. fectum meliorandi Commendam de Puerto Marin, sed tantum ad ef fectum perficiendi Cabraum in Commenda de Bamba, quod tamen exhi bitum non fuit, nifi poit annum, ad quem Ven, Concilium coarctave tat prorogationem Etenim prater quam quod inftantia prorogationis, ac supputationis temporis Carcerationis p:r quatriennium, & ultra tolerate, zeferri etiam posset ad finem melio randi Commendam de Puerto Marin 25. ratione caufe univerfalis excufationem producentis quoad utramque o. bligationem, justa cheoric. Bard. communiter receptam in leg. prima num. 24. verfic. tu dic. C. d. emancip. liber. p. ip:tuo amplexam per Ros. , & fignanger coram Mantic. decif. 2:0. num. 6. coram fan. mem. Greg. XV. decis. 557. num. 6., & fequen in Gerunden. Benefic. 4. Maii 1704. S. Cum inventa cor. bo. me. Molines, & im Melewisana, fen Portugallien. Com. menda 10. Maii 1710 S. Abftergasur cor. R. P. D. meo Rovanis de Gamaches. Obiectum penitus penitufque remove-

batur ex animadversione, quod nul-

la viget in Sacra Religione necessiras obtinendi prorogationem intra terminum Cabrai, vel melioramentorum, quando vere intercesserit impedimen-26. tum ; Quoniam Statutum 23. de Commendis quatenus disponit, quod fi per qualche legitima cagione nom gli abbino posuto fare, fe cid aperanno fatto costare legitimamente negli assi de loro miglioramenti, allora farà in arbitrio del Maestro, o del Confeglio di provedire sopra ciò, come parerà loro effere di equità : hujusmodi obligationem minime im. ponit, cum potius relate dispositionis contextus prasupponat elapium jam fuise terminum adimplementi, 27. & adhuc prafervet arbittium providendi secundum equitatem : Et de facto ubi impedimenta fuissent legitima, & concludenter probata, femper fuerunt per Sacram Religionem admitia ad excufandos Equites a pe-28. na incapacitatis, in quam incidifsent habito respectu ad temporis lapsum, ut demonstrant exempla relata per Caravit. in ditto suo traft. de Commend. cap. 25. num. 2, es cap. 27. feb nam. 5., & magis punctua-

## Tomus Secundus Discursus CXXVIII. Sect. VIII. 589

Ecec

liter per Michaleff. in Summ. Equis, Hierofolymit, werb. Caravana fub nu. 10., & firmavit infuper Rose in Me levisana Commenda de Palisers is Junii 1643. de qua fit mentio apud mox est. Michaleff. Que fane zqui tas volita a statutis Sacre Religionis, eo libentius admittenda erat in hoc ca fu, quo impedimenta provenerunt a 29 decretis illis Tribunalium Affemblez schicet, & Concilii pro Carceratione, fequettris, ac privatione administrationis ex poltea pro injustis declaratis ab eodem Concilio, mediante Sententia absolutoria ex capite in centiz. Quamobrem hac feclusa obligatione Dominus Bajuliuus de nulla poterat negligentia redargui, ex quo non impetraverit prorogationem pro Com menda de Puerto Marin; nam dum citra necessitatem, & ad majorem suz capacitatis cautelam, petiit sibi protogati terminum quoad Commendam 20. de Bamba, nullum exinde oriri valuit obitaculum, quin deinceps nequivillet allegare impedimenta, que eum excularunt a melioramentis Commende de Puerto Marin, ut tradit Rot. decif. 319. u. 3. werfic. minus facit parte prima diverf. , & in rec. decif. 3 to. nom. 47. part. 16. in Hortana Sylnarum o Junii 1698. S. Donatio coram Maso, or su Romana Subappal. sus Theatri 22, Januarii 1700. coram b. m. Molines, nec pariformiter negligens cenfendus erat, ex quo non perfecerit Cabrzum Commenda de Bamba intra annum a Ven. Conclio prorogatum; quia cum ipfe tam 31. arcte prorogationi non acquieverit, immo adversus illam expresse appellationem interpoluerit, utcumque fe gelserit Concilium, semper ei præser. vata remansit ea major dilatio, quam ei,legalis zquitas indulgebat, ad tradita per Bald, in leg. 2. C. de appellas. Fonranell, decif. 377. num. 15. Rot. coram Nec ad necessitatem conficiendi Ca-

Celfo decif. 174. n. 3. , & 4. in Neapoi litana Pecuniaria 12. Aprilis 1687. S. Es ad id cor. b. m. Molines, & in Surrensina Jurifdittionis 21. Feb. 1698. S. Dependenter cor. b. m. Anfaldo.

Et hine frivola detegebatur exceptio. quod à die Sententie absolutorie ad diem smutitionis Commende de Lora, de qua agitur, interceiferit fpatium 18. mensium, intra quod com, mode expleri valuissent & Cabraum, & melioramenta; nam non omisso, quod hac suppositio magnam prase, ferebat difficultatem in facto, cum Cabraa, & melioramenta ultra temporis consumptionem indispensabiliter requisitam pro illorum confectione in singulis Commendarum membris , pottquam fuerint absoluta, re-22. quirant etiam revisionem, & approbationem, prius in Part bus, atque demum in Supremo Conventu Melitz. Exceptio hajusmodi in eam reincidebat exorbitantem confequentiam, quod Dominus Bajuliuus cogeretur intra 18. menfes explere id, quod ei permiffum erat per quatuor annos, totidemque menfes, quos subitulit injusta Carceratio, que fane nullatenus toleranda videba. tur, cum quidquid dicendum fie in alia, & indifferenti impedimentorum specie, justina non patiatur aliquam fieri posse temporis subductionem in przjudicium szpedicti D. Bajulivi Vellez, cui fuerat impedimen-33. tum procuratum ex aliena machinatione, & calumnia, juxta Text. in cap. quoniam frequenter S. Porro us lite non conseft., & leg. Si Tieine 14 ff. de condit. , & demon. Rota coram Buras. dec. 416. n. 4. 4 5. cor. Pamphil. dec. 27. per tot. ibique Adden. n. 4. cor. S. M. Gregor XV. dec. \$ 27. Jub n. z., & in Papien. Prapoficura 18. Febr. 1698. cor. bo. me. Anfaldo.

brzum.

# 590 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. &Milit.

breum, & melioramenta leve dici merebatur impedimentum, vel ex quo ipfe non femper fuerit in vincults detentus, fed permissionem, ac facultatem habuerit vagandi per Lo ca sibi bene visa, & quandoque signanter accesserit ad Commendam. de Puerto Marin, vei saltem ex quo commode valuerit proprias adimple-, re obligationes per medium Procuratoris. Pro co enim, quod con. cernit Carcerationem, conitans erat in facto, quod pottquam ab Aice Pampilonenti traductus fuerat ad Civitatem Longroni, & inde ad Civi. tatem Palentie, licet ibidem non permanferit in Vinculis, Civitatem nihilominus loco Carceris accepta vit, retinuitque, camque non dere, liquit, nisi quando longis inducus defatigatus, & ulterioris dilationis impatiens, effregit mandata, & animo recurrendi ad Sanctam Sedem ..., aliofue Superiores, prius ad Uibem, & deinde Melitam fe trantiulit . ubi tandem optatam Sententiam absolu toriam reportavit. Ignur cum durante judicio semper permanferit, vel in praciso, & formali Carcere, vel sub sequettro tam quoad Perso nam, quam etiam quoad bona, nec aliter discesserit, nisi per modum fu gz, & animo petendi Uibem, vel Melitam, ut hic fuam panderet inno. centiam; Per totum proinde tempus, quo duravit Judicium, nunquam-34. cellarunt impedimenta, & quidem gravissima, & insuperabilia, quia quan. do moram trahebat Longroni, & Palentiz, adhuc substinebat Carcerationem licet ampliaram per Civitatem, junta Text. in L. in eadem verf. in Vinculis ff. ex quibus Cauf ma. jor. & l. nec eum ff. eod., & advertit Guid. Pap. dec. 252. n. t., & feq. Menoch. de arbitr. Jud. caf. 301. n.

9. & fcq. Sabell. var. refol. cap. 70. #. 8. & Ros. dec. 26. n. 40. C. 4 t. par. 6. rec. Et quando ad Uibem ie contulit, qua occasione transitum fecit per Commendam de Puerto Marin, eo minus libertatem habuit, & commodum deveniendi ad confectionem Cabiei, & melioramentorum; dum. pieterquam quod nac expieri non poterant intra paucorum dierum fpatium, & per transitum, ac fine pecuniarum fequettratarum auxilio, comitem f. cum femper ducebat timo. rem, ne remeideret in polle Magiitratus de paitibus, a quo polt ten-35. tatam fugam, & eff actionem carcerationis, jutte debuitset feveriorem districtionem expectare, ad Text. in leg. 2. Cod quor. appell. non recip. leg. pri ma S. Dinus ff de queft. , Gabriel. conf. 169. n. 75. vol. prima Grammatic. conf. 15. num. 7, & Valenzuol, conf. 163. num. 33. & num. 83. & Jeq. 2. vol. Semper staque lubfittt, quod ufque ad Sententiam absolutoriam D. Velez nequivilset dictas obligationes per fe iplum explere; Unde nec ei deneganda erat exculatio, ex quo feltem neglexerit adimplementum per Pio. 36. curatorem , quis quidquid fit, an hujulmodi onera lint personalia, vel demandari valeant Procuratori, dequo articulo tractat Prior Caravis. de Commend. cap. 26. num. 8. cum feq. difficultas plenè removebatur in Jure, quia actus constituendi Procuratorem est me-37. rè voluntarius, iuxta Text. in cap. 2. & cap, querelam de Procuras. & norat Bald. in cap. intelleximus in princ. de judic. Innocene. in cap. exposuit werb. teneri n. 2. Gratian. difcept. for. cap. 891. num. 21., & decif March. 107. n. t., & Golin. de Procur, par. t.cap. 3. n. 1. nec quis, quatenus exilleret impe-38. ditus ad effectum evitandi poenam te. netur Procuratorem conftituere: Tira-

quell.

queil, de restac. conventt. S. 1. glof. 2. u. 60, Corbul, de emphis. sit, de çauf, privat. ob non folut. Can. timit. 10., & Solora de Jur. Indiar, lib. 2. som. 2. sap. 25. nam. 85. ultra quamquod cum ageretur de re gravi, & in qua graves ctiam requiremtur expense, cogendus non erat D. Velez, ut illam fidei Procuratoris committeret cum periculo amittendi omnes ex penfas, & incurrendi incapacitatem, quar-nus postea compertum fuerit, quod iple minus legitime, & fine 20. debita diligentia fuum munus adimplevutet, ex firmatis per Montan, de Tucor cap. 32. regul 9. num. 50., o feq. Affiet. decif. so., num. s. in fin. Parif. conf. 102. num. 3. cum

aliss fequ. Capye. decif. 123., & Golin. de Procurat. part. 1, d. cap. 3. 4##. 5., 6 6 6 num. 17. Grasian. defcept. for. cap. 145. num. 32., & Corbal, de Jur. embyt. sit. de cauf. privat. ob non petit, inwestitur, num, 21,, 0 12,

Preter superius expositas omissiones, Defensores D. Bajulivi Cordubz aliam ditindam proponebant incapacitatem defumptam ex quo D. Velez neglexerit confectionem Cabrei in Commenda de Puerto Marin, fed Do. mini animadvertentes, quod ejuidem Cabrai dies cesserat ante annum. 1713. quo D. Velez ejufdem Commende fructus perciperet, non alia ratione eum teneri censuerunt ad Cabrevationem Commende de Puer-

49. to Marin, nifi ex titulo meliora, mentorum, & sic cum eadem dilatione temporis, quam habebat ad meliorandum , ut przfeferunt Sac. Religionis Statuta 21., & 23. de Commend. & Statut. 5. de Vifitat., nec non Sac, Religionis stylus, de quo teftatur Prior Caravit. de Commend. cap. 37, nam. 5., @ cap. 34.

num. 13. quamobrem cum circa melioramenta competeret dilatio quinquennalis. & juxta hactenus firmata ab ea subducendum veniat tempus

41. injusta Carcerationis, hoc ipsum. judicium ferendum erat circa Cabraum cadens sub eadem determinatione, juxta regul. Text. in leg. il. lud ibique gloß, verb quo de uno ff. ad leg. Aquil. de qua Ros. decif. 350. num. 6. part. 4. decif. 40. num. 18, pars. 7. dec. 348. num. 13. part. 17. decif. 18. num. 9. & in Bono. nien., fen Imolen. bonerum 27. Januarii 1698. S. t. coram dell' Olmo, O in Romana Laboreriorum 28. A. prilis equillem anni S. Es co magis coram ciar. me. Card. Priolo.

Ad majorem fuz capacitatis tutelam D. Bajuliuus Velez rurfus fubitinebat, quod cum ipfe ante vacatio. nem . & smutttonem Bajulivatus de Lora jam permutafset Commendas de Bamba, & Puerto Marin cum. Comme ida de Quiroga, & tempore permutationis nondum ceffiset dies Cabrevationis, & melioramentorum, nequeat per consequens incapax reputari ratione omissionis non confummatz, nisi post dimisfiones Commendarum permutatarum . Verum Domini agnoscentes illius benemerentiam, & capacitatem fatis ab omnibus exceptionibus prziervatam , ex fupra recensitis impedimentis, que nullam neque in facto, neque in Jure admittebant difficultatem ; Satius putarunt relinquere in suspenso hanc novam defensionem veluti exuberantem. & ad Caufe decisionem non necessa. riam .

Et ita omnibus Dominis fuffragium. ferentibus conclusum fuit in Arenua utriusque Partis colluctatione.

Ecce 2

R.

# 592 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

# R. P. D. CERRO

# Melevitana seu Portugallien.

Commendarum.

Veneris 19. Junii 1722.

#### ARGUMENTUM

In Sacra Religione Hierofolymitana juxta Jiatulum Religions Tri. 14, de Commendir n. 16. Antiano docenti fecific Melioramenta in commenda, de pro Qui nuenfumi ne a rededife, deberur Commenda vacansi: de explicatur in Dectifione, quomudo ad de effectum probetur hec Refidentia. Sie quomedo ratione adverige valetudinis exceferur Mites ad accedendum ad Melitam Infulam, ad quam fish parna incapartatus anno 1715, fueran Equites generaliter vocati, ob invafionem Infula; quam Turca meditabatur: de tandem agitur de Incapacitate ad Commendas, de de quaturo Garavanis.

#### SUMMARIUM.

- I. SI intra biennium appellans non sransportat Atta Sensentia, tran-
- Res judicata executioni debet deman dars, nisi stante manifesta injustizia, locus sis restitutioni in integrum.
- 3. Antiano, & docenti fecisse Melioramenta in Comenda ad formam Statuti Sacra Religionis Hietofolymitana tit. 14. de Commendis n. 16., ac per quinqueunium refedisse, debesar Commenda vacani.
- 4. Residentia Quinquennalis probatur ple ue testibus formiter examinatis, sub su terrogatoris solitis adviberi ab Equisibus Révisforibus melioramentorum, & n. 5."
- 6. Badem quinquennalis residentia pro. batur alsis Testibus praclaris, & Sa-

cerdoribus, licet deponant extrajudi-

Testes lices extrajudicialiser deponentes, inserviunt ad consovendumveritatem depromptam à formals examine aliorum.

- 7. Residensia Quinquennalis requista à Statuse Sarea Religionis Hierosoly, misana non est necesse, quod sit consinva de momento ad momentam, seu de die in diem, sed sussiiis moralis, quod scilices Commendasarius resederis debisis aemporibus, & pro majori parte quinquennii, & n. 8, 9, 10, & 11.
- 9. Curam babens Animarum debet physi-
- 12. Domns aperta resentio quomedo pro-
- besur, & n. 13.

  14. Explicantur termini, in quibus loquisur Decisio in Melevitana, seu Pottugallien, Commende 4. Aprilis 1710.

  16. Anno 1715, Turca accertimus Christianorum inimicus iniqualere minubasur Melisam, & Sacra Religio Hisvososimicana mediante. Generali Citatione omnes Milites Ordinis vocavis,
  us ad Insulam accederens sub pana.
  incapacitatis ad Commendas.
- 17. Ditla Cisatio exciptebas Milites justo impedimento detentos, veluti
- adverse valetudinis.

  18. Stante adverse valetudinis impedimnto, pana incapacitatis non in-
- 19. Adversa valetudinis impedimentum probatur ex Medicorum astestationibus.
- 20. Et etiam ex aliis Testibus Nobilitate, & Dignitate practaris, & n. 71. 22. Item ex Epistolis à Receptore Afsemblea Melitam scriptis.
- 23. Testes infensi, vel consanguinei Adversarii, aus de simplice auditu, & absque pracisa scienzia, ac ab alis Testibus

Testibus contrariis, numero, & qualisace praponderantibus, non probant .

24. Pro delitti exclusione omnis prasumprio militar .

25. Pecuniarum folutio fatta pro impedimento accedendi ad Infulam Melita vere probat impedimentum adfuisse, & n. 26.

27. Incapacitatis exceptio non officit, misi de tempore smutitionis certa, & lequida elisco demonstrari poffie.

28. Ob Delittum, vel culpam, aut negligentiam Inquifitus, non arcetur à confecutione Commendarum, nift poftquam à l'ribunalibus Religionis fuerie condemnatus, & n. 29., & 30. juxta Stat. Religion. Hierosolymitanz Tit. 17. De Prohibit., & Pænis, &

29. Amplia, licet effet carceratus de sempore [musisionis .

31. Quarta Caravana non complete ex. ceptio, quando deficientia confiffit in quinque diebus, widetur oppofica pra-. ter rationem .

32. Maxime, quando Eques obsinuis à magno Magiftro licentiam adeundi Patriam , non obstance repartitione Caravasaram .

33. Maxime etiam , quando obtenta. fuit Sententia canonizant bonam , & validam Caravanam , & Sensensia. sranfivit in Judicarum, contra quam Sententiam neceste est, attis transpor. sarir, obtimere Roftitutionem in in. segrum , & n. 34.

35. Amplia pracipue, quando Oppoficer Eques prafens in Convensu, à Seu-

tensia non appellavis.

36. Sententia Contiliorum approbantes pravits Edictis generalibus Militum Caravavas, fi fint in judicatum tranlatte, amplins non pofunt impugnari. Arreffationes magni Magifiri & Con cilii, de Observantia ejus Religionis

circa talem stilum observandi Sena sentias, plenam fidem merentur.

P. D.

E R R

Melevitana, seu Portugallien.

Commendarum.

Veneris 19. Junii 1722.

7 Acatio Przceptorię Sancti Joannis de Corviera secuta per obitum Equitis Aloysii de Melo magnum suscitavit certamen inter Fratres Milites Venerandi Prioratus Lufitanici; Eo etenim convocato sub die 22. Junii 16:8. ad eff. aum de. veniendi ad smutitionem, pro hac in fui favorem primus instetit Emanuel de Barros de Almeyda Eques antiquior, facta dimissione Commen. dz de Fregen, quam titulo cabimenti possidebat, & jam juxta Ordinis Statuta melioraverat; Secundus vero pottulavit Martinus Velho de Fonfeca immediatus Antianus nomine. Cabimenti, in casu, quo idem de Barros incapax foret; quatenus vero capax existeret, petist Commendam de Fregin ab illo dimissam; Tertius fuam expoluit instantiam Sixtus Pereyra de Bacellar in casu incapacitatis utriusque przfati Antiani , & pro Commenda de Fregin in cafu incapacitatis secundi. Demum arduam nimis aggressus Provinciam. propugnandi incapacitatem omnium pradictorum , Bajulivus Payus de. Abreu de Lima Eques minus antiquior, alterutram ex dictis Commendis sibi decerni expottulavit; Quamo. brem facta per memoratum Vene,

nerandum Prioratum Imutitione Com. menda favore Antiani capacis in genere, Caufa delata fuit ad Conci. lium Ordinarium Religionis, in quo pravia relatione, & Voto duorum. Equitum, quibus competitorum ca. pacitates recognoscere commisums fu :rat , produt fententia adjudicans Praceptonam 5. Joannis de Corveira Emanueli d. B.iros; Alteram vero de Fragin Martino de Fonseca, & Sixto Per yra decernens manutentio, nem in quali possessione que capacitatis; que fane fententia cum in omnibus confirmari promeruerit à Concilio Completo, ac etiam pottea detuper emerseit res judicata; id. circo delegata mihi Causa vigore specialis Commissionis Sanchillimi Do mini Nottri , dedi Dubium - Anconflet de re judicata, sen potius de Caufir restitutionis in integrum , in. caju &c. proditque Referiptum Conftare de re judicasa.

Non enim revocari poterat in dubium 3. existentia rei judicate : quoniam tametsi Eques Payus de Abbreu provocaverit à postrema sententia Con. cilii completi, & Causam appellatio. nis committi curaverit, intra tamen. biennium neglexit actorum transportationem: quapropter certum eit ex hujusmodi omissione sententias in judicatum prolapías fuisse, juxta tradita per Rot. decif. 345. num. 1., & 2. coram Biebio decif. 219. nam. 1. part. 11. Rec. in Camerinen, Cenfur 25. Innii 1696. S. Moti coram bo. mem. Molines, & in Romana Salviani, fen Locorum Montium 17. Aprilis 1711. S. Et fane coram Reverendiffi-2. mo P. D. Lancesta Decano ; ita. quidem, ut nifi concurrat manifesta earundem injustitia, que viam aperiat restitutioni in integrum, res judicata omnino sit executioni demandanda, ad firmata per Rot. in Imolen. Spolii, seu Bonorum super deliberatione to. Decembris anni prateriti S. Nulla etenim coram Me.

Nulla seesum coram Me.

Tantum vero abeit , ur in przenti
fententiz de injuitiria redargui pollint,
quod immo in omni carum parte jufiz dereguntur; quarenus enim primo
loco adjudicarunt tirulo melioramenti Commendam S. Joannis de Corveira Emanueli de Barros , hoc fane
fummo Jure fecerunt , cum ex parte
illius doctum fuerit non minus de ana
tianitate respectu conterorum Competitorum , quam de adimplemento
melioramentorum in priori Commenda de Fregin, ad formam à Statutis
Sacra Religionis prescriptam; Unde
g præcedente dimissione Commenda

Sacra Religionis prescriptam; Unde a pracedente dimissione Commenda meliorate, procesi dubio altera vacans Commenda eidem debita erat, ut post Statut. 16. de Commenda antimadevatunt Card. de Luca de benesse. disc. 68. nam. 8., Rot. decis. 123, nam. 2., 67 de. coram Celso decis. 203, num. 2., part. 7., 67 decis. 7., num. 20. part. 17. Recentior. in Melevitana Commenda 17. Martis 1702. S. Possissima Commenda 17. Martis 1702. S. Possissima Decano, 67 in Melevitana, seu Portugallieu. Commenda 4. Aprilis 1710. S. Incapacitas coram Eminentissimo D. Cardivali Scotto.

Quin fubfilteret defetus quinquennalis Residentiz, quan Payus contendebat minime fuisse adimpletam à prafato Emanuele in Commenda de Fregin., proptereaque hine promanasse incapacitatem prepedientem, ne titulo melioramenti assequi valeret Commendas, utpote quia ex Statuto 14. de Commendis ad hujussmodi effectum ultra melioramentorum verificationem, quinquennalis etiam Residentiz probatio requiratur: Siquidem ad hanc incapacitatem summovendam, satis

eft perlegere depositionem Testium. examinatorum ab Equitibus Com. millattis , qui processum super melioramentis compilarunt, ex illis namque aperte habetur, Commenda-4. tarium de Barros non folum compleville predictam quinquennalem Refi dentiam, fed etiam illi incubuiffe tali affiduitate, & diligentia, ut Pradecellores omnes superaverit, quemad modum diferte deponit alter ex Tellibus ibi - Diffe, che per la notizia, e pratica, che ba di questa Commen. da mas ba viflo ne intefo che verun altro Commendatore vi abbia fatto mai tanta Refidenza, quanta questo Assuale, il quale va, e viene con. sinvamente, e vi effife due o tre mefi consinoi fenza partirne o'c , tut. futque alter fimiliter - ffirmat ib: - ( be il Commendatore attuale dopo che è entrato in questa Commenda. e stato, ed è foliso per la più farvi la fua. Refidenza, ne werun aitro come egli ws ha santo affifisto et., & concors. dant ceteri Tettes, quibus omnibus tanquam formiter examinatis fub confueris Interrogatoriis ab Equitibus revisoribus meltoramentorum adhiberi folitis, plena fides indubie est preftanda , ad firmata per Ros. decif. 935. num. 3., & 8. coram Serapbino decif. 46. num 4. coram Cavaler. dec. 8. num. 57. part. 12., & dec. 275. num, 6, part. 19. Recent. Eo potifi. mum, quia non leve adminiculum. recipiunt ab aliis Testibus, vel ob characterem Sacerdotalem, vel ob eximiam qualitatem omni exceptione majoribus, inter quos Frater Dominicus Percyra de Thauora, alter ex Commillariis, qui dictum processum mehoramentorum exaraiunt; & licet 6. hi po tremi Teiles non deponant, quam extrajudicialiter, tamen negari non potest, quin ad confovendam

veritatem à formali altorum examine depromptam inservire debeant, juxta Doctrinam Barcol. in l. admonendi num. 41. ff de jur. jur. Rot. decif. 648, num. 6. coram Buratt, decif. 744. num. S. coram Dunoz. Inn. deeif. 564. num 2. par. 18. decif. 13. num. 22. part. 19. tom. 1. Recent , & decif. 18. num 8, lib. 2., & decif. 16. num. 15. lib. 9. ad ornatum Card. de Luc., & in Melevitana. Marefeallatus 24. Aprilis 1716. S. Ex eadem coram Me.

Neque vero quidquam obest, quod E. manuel non impleverit refidentiam . przcifam, & continvam, fed ut colligitur ex ipifmet Tettibus, interpolatim, & d. scontinve, atque ulterius non retinuerit femper Domum apertam , & mobilibus instructam pro congrua illius habitatione, sed immoex ipsamet visitatione peracta per Commillarios pateat, nulla alia mobilia recensita fuisse, quam vasa ad Cellam vinariam spectantia; quoniam respectu qualitatis residentiz, illa juxta germanam Statutorum intelligen. tiam, & perpetuam Sacra Religionis observantiam, nunquam exacta. fuit in sensu physico, itaut diei de. beret continvata de momento in mo-7. mentum, seu de die in diem, sed tatis else dijudicatum fuit, ut verifica. retur moraliter, puta quia Commendatarius resederit debitis temporibus, & pro majori quinquennii parte, ut speciatim decisum habetur ex duplici re judicata annorum 1668., & 1688. quarum primam refert, & sequitur Caravita in traft de Commend, tit. 14. cap. 36. num. 14., nullique dubium eit , quominus ex eis eruatur specifica observantiz probatio circa. 8. interpretationem Statuti loquentis de refidentia, normam tribuens pro con-

## 596 Armamentarium Historico-legale Ord, Equest. & Milit,

per Rot. decif. 175. num. 10. coram. fa me. Alexandro VIII. decif. 169. num. 2. coram Coccino decif. 315. num. 7. coram Rojas decif. 300. num. 29. pare. 12., & decif. 75. num. 7. part. 18, Recen. , W in Melevitana Commenda 12, Decembris 1688. S. Observancia coram bo. me. Rondinino. Przfertim quia mon dicta observantia. optima quidem suffulta est ratione, auod residentia Commendatariis indicta, non eft de co genere requirente continuam periona prafentiam, prout Cura Animerum, & fimilia que onus 9. habentannexum, non implendum nifi ex tefidentia physice continuata, cap. relatum 4. de Cleric, non refiden, , ibi que Scribentes, sed ut probe advertit Idem Caravita de Commendis cap. 36. fub num. t. ad hoc unum requititur, 30. Nimirum - Per Tiparare, migliora-Port Affendere i Beni , & Immunica delle Commende , e confolare i Voffalli , fe vi fono con la prefenza de Commenda. seri - que omnia optime perfici poffunt , ubi residentia adimpleatur per at. majorem anni partem, licet ea fuerit interpolata, & discontinva; tunc etenim Legi abunde dicitur obsecundatum, quoties ejusdem legis preci. puus finis expleatur ; ad tradita per Rocc, difput. 25. num 31., & fegg., W difput. 194. num 143. Card. de Luca de credit. difc. 84 num. 5., 6 de legat, disc. 50. num. 6. Rota in. Forosempronien, donationis 22. Marsis 1711. S. Ac propterea, & 15. Janua. rii 1712. S. Nibilque refert coram. Reverendiffimo Domino meo Aldrovando, & in puncto alterius Statuti Sacrz Religionis in Melevitana Bajuli-Water 11. Martie 1718. S. Que fane coram Reverend: ffimo Archiepi fcopo Ra-

Quod attinet autem ad aliam circumfiantiam, setentionis Domus aperte

wennaten .

cum commodo habitationis, ex eifdemmet Tettibus removebatur qualibet difficultas, cum deponerent, tempore brevis absentiz Commendatarii eum semper in Domo Praceptoriali reliquisse Capellanum, & proprios famulos; circumitantia vero, quod in Visitatione nulla descripta fuering mobilia ad usum habitantium, parvi momenti dignosce batur, utpote quia 12. congruum fuise patuit, ut in vilitatione hab ri dumtaxat d.buerit ratio de illis rebus, que ad ftatum Commenda pertinebant, non autem de aliis propriis Commendatarii, que ad ejus wium , & commodum infervichant . Id quod comprobasse vi. dentur Commissarii pizdicti Vilitatio. nem explentes, qui recognitis melioramentis, & relidentie implemento, abique ulla refervatione relationem fecerunt capacitatis Commendatarii; - nec etiam improbafse conitat, eundemmet Payum nunc Contradictorem, qui licet presens efset in Conventu,

melioramentorum, & Commissario13. rum relationem comprobavit, nullatenus tamen adversus eam reclamavit, ut in puncto respondit Rosa im
alia Molevitana, sen Portugallien.
Commenda 6. Decembris 1720. S. Multoque minus cor. R. P. D. meo de Gamaches.

quando Prioratus Lufitaniz processum

Arque hinc inaniter obiiciebantur duo judicata alias prodita ratione incapactiatis Fratrum, qui residentiam perfecte non impleverant; alterum nem, pe anni 1632. in Causa Equitis Falchi: alterum vero in Causa Equitis Lupi de Almeyda, de qua in Mele, vistana, sen Portugallien. Commenda 4. Aprilis 1710. coram Emisentissimo Domino Card. Scotto. Neutrum etenim prasenti hypothesi applicari visum suit, non primum, quia e.

tiamsi Falchus tunc rejectus fuisset, ex quo eidem pro complemento integra relidentie quinquennalis, unus tantum modo minis dificiebat, attamen tunc nequaquam versata eit quattio super qualitate relidentiz, an requireretur phylice continva, vel sufficeret interpo, lata, fed cum Commendatarius effe 14. ctive non resediffet in loco Com ndz, legis adimplementum allegatum fuit per zquipollens, ob tempus impenfum in fervitium Religionis, juxta id, quod permittit Ordinatio 30. de Com mendis: ideoque non verificato eo tunc dicto fervitio per tetum tempus quinquennii, cum d ficeret unus men, fis, refte responsum fuit pro incapacitate, co quod Statuto requirenti re fidentiam per integrum e miquennium non faitlet per zquip ilens fatisfaflum, guod fane nihil commune habet cum pratenti quantone, in qua nul lum oritur dubium de quinquennio integre completo, fed folummodo disputatur de modo illud implendi; Nec etiam secundum, quia in eo eafu Eques Antianus dettitu:batur inte gra refidentia, tam actuali quam equipollenti, cum non resediffet, quam per paucos menfes; proindeque Com. miffarii, qui ejus melioramenta appro. zc. baverant, agnoverant etiam incapa. citatis defectum, atque, ut ab eo fe eximere valeret, consilium eidem. fuggesserant dispensationem per Breve Apottolicum procurandi, ut dittin-Ete adveritit eadem decifio coram Emimentiffimo Scotto S. Quibus pofitis, que proinde fumma ratione firmat ex Canonizatione melioramentorum facta a Comillariis non infurgere approba tionem quinquennalis relidentiz, ut ex S. Be fane cum fegg, inibi habetur . Transcundo autem ad alteram sententiarum partem, in qua decreta fuit Commenda de Fregin Equiti Martino de

Fonfeca, non minus justitiz confenta. nea apparuit, cum non subsitteret incapacitas eidem oppolita, ex quo non paruerit de anno 1715. Citationi univerfaliter promulgata, ut om-16. nes Milites Sacri Ordinis accedere deberent ad Conventum Mehtensem ad hoc, ut junctis viribus relidi poffet invalioni, quam tune Turca acerrimus Christiani nominis Hottis minabatur; Nam cum ex lege hujufce citationis exceptuarentur Milites juito impedimento detenti, Exploratum prainde ett, Equitem Fonfecam 17. tunc temporis adversa valetudine afflictum, nutlam ob hanc non paritionem, incapacitatis poe iam incurrifie, id etiam dictante Juris cenfura fecun. dum Textus expresos in leg. com atus 54. ff de re Mist. I. qui cum & Exa. minatur ff eodem ibi - Et darur menia valecudini, & I cum Hera Respublica Stichus 2 ff de ftat, lib Gannaver. deeif. 12., 6 12. per tot. , & in fpecie 18 Militum Hierofo ymitanorum dixit Rota decif. 15 per tot. dec. 162 n. 3., G 4. par. 5., & decif. 492. num. 4. par. g. som. 2. Recentior. Porto veritas talis impedimenti ab infirmitate exorientis, in discrimen adduci nequibat, cum refultaret, non fotum ab atteitatione plorium Medicorum, 19. quibus utpote affi mantibus rem ad proprium Officium pertinentem, valde deferendum eit, ad Text, in leg. fept, : menfe ff de flas bomin. Ros decif. 776. n. 4. cor. Dunoz Jun. dec. 334: m. 2. & dec. 651. n. 7. cor. Propatrue meo dec. 45. n. 28. & feg par. 6. dec. 312. n. 8 par. 7., 6 dec. 302. # 16 par. 15. Rec. Atque ulterius a plurimis aliis Tettibus nobilitate, vel dignitate przcellentibus, inter quos Eques Sixtus Pereyra de Bacellar, cui urpote Fiernaldo, hoc est imidiato Antiano post Fonse, ca, valde intererat eum else incapacem,

# 598 Armamentarium Historico-legale Ord, Equest. & Milit.

& tamen veritati cbfequerdo, infirmitatem predictam publice teltatam fecit, nec non Archiepiscopus Bracha. renfis, ac Generalis Pret ctus Regie Militiz talem infirmitatem fimiliter perspectam habuisse asserentes qui ogt, mnes tam ex numero, quam propter eorum qualitatem fuperlativam fidem promerentur, ex firmatis per Rosam dec. 449. n. s. cor, Gregor. dec. 572. m. 12. cor. Buratt, dec 112. n. 5., 6 dec. 1167. n. 6. cor. Emerix, Ve. rum etiam clarius patet ex Epitolis Melitam tunc transmillis a Receptore Lufitanix, atque a Veneranda Alsembiea ejusdem Regni, in quibus re cenfetur ; mandatum Emmentiffmi Magni Magittri fuisse jam intimatum fingulis Fratribus, eofque jam proxime iter fuscepturos, exceptis legitime impeditis, inter quos enumeratur Martinus Fonfeca, utpote graviter infirmus ; quod fane Teltimonium, utpote procedens a Ministris, & Officialibus Sacra Religionis, nefas ett, ut in dubium revocetur, in puncto Rosa decif. 166. n. 4. cor. Dunoz. Sen. decis. 376. nu. 11. cor. Dunoz. lun. decif. 228. num. 5. , & decif. 257. n. 17. cor. Bich. decif. 26. num. 5. par. 7. Rec. , & sn Melevistana Commenda 10. Febr. 1710. S. Corruit nam. que cor, cla. m. Cardin, Priolo confirmat. 22, Apr. 1712, S. final. cor. R.P.D. meo Falconer, Alma Urbis Gubernatore. Tali itaque pacto contrabilità veritate impedimenti, fruttra in contrarium. congerebantur plures attestationes fuper morbi insublistentia, & super eo, quod Eques Fonfeca alias ad evitan. dum servitium Religionis, se infir. mum falfo afseruerit; prout etiam inaniter obneiebatur, eum tanquam contumacem Anno 1715, condemna tum furife ad folutionem duplarum 25. atque fubinde ad inftantiam Equi-

tis de Abbreu deputatos fuille Commissanos in Partibus pro eruenda. veritate Expedicte infirmitatis; Quo. niam fingiliatim ad hec omnia occurrendo . Tettes pradicti nullam fibi fidem adsciscere valent, utpote vel infensi Equiti Forfeca, vel Confanguinei Equitis de Abbreu, vel demum deponentes de simplici auditu, & abfque przcifa fcientia, ac propterea 23 omnino conflictati a cæteris Teftibus numero, & qualitate preponderantibus : Ros. decif. 5 75. m. 5. par. 2. & decif. 562. num. 5 par. 3. tecens. Quatenus vero deponunt de machi. nata anas morbi fictione, nullius relevantiz det guntur; talis enim delicti nullum adeit veitigium , & quatenus illud commissum fuisset, eum fane Superiores Ordinis inultum non przterminfsent : Unde locum fibi vin. 24. dicat R gula quod omnis prasumptio militet pro ejusdem exclusione 1. merito 5 t. ff. pro Scelo I. t. ibique Glof. verb. profitearis . Cod. de erim, expilat, baredit, Parif. de refignat. Benefic, Isb. 14. qu. 7. nam. 55. & 56. Rot. decif. 295. num. 12. co. ram Celfo decif. 172, in fin, coram Emerix lun. & decil. 101, n. 11, par. 19. recens, Ilia insuper circum. ttantia folutionis duplarum 25. plane retorquetur, cum ab ea non fue, rint absoluti, quam qui in aliis Par-25. tibus fervitium Religioni przfiterant. Cæterum omnes legitime impediti eam rependerunt : Unde ex hoc, quod Fonseca fuerit admissus ad contribuendum, cenferi de bet impedimentum ilius approbatum fuise, ad regul. 56. Text in 1. obf. S. final. ff. de Cffic. Proconful. Ros. decif. 370. n. 7. cor, Celfo decif 1213. n. 14. coram Emerix lan. & decif. 84. n. 20 par. 18. recens. Demum nullius eft momenti, quod fuerint deputati Commissarii

ad detegendam veritatem mon dicti impedimenti; quia cum ab inde ci tra nihil actum fuerit, & de tempore Smutitionis Eques Fonfeca reperiretur in legitima quali pollessione fue capacitatis, nulium ex prafatis actibus judicialibus eidem obitaculum iniectum fuit, cum exceptiones fuper 27. incapacitate nentiquam noceant nifi de tempore imutitionis certz, & liquide illico par fiers poffint, ut piu-Il s refpondit Rora , & fignanter de. eif. 757. 88m. 11. W fegg. coranz. Bich. decif. 165. nam, 2. coram Du 202. Jun. decif 26. 8. 6. , & fegg. par. 7. decif. 552. #. 18. par. 15. recent. , & su Melewitana Bajuliva sas st. Martis 1718. 9. Quod fi bec cor. Rem. Archiepifcopo Ravennatenfi. Prater autem hucufque deducta , ant. madvertebat unus ex Dominis co validius excludi incapacitatem Equitis Bonseca, quia cum agatur de incur. fu in illam ducto ex piętextu culpe contracte ob inobedientiam picfatz 28. citationi Eminentifs. Magni Magi ftri; in hisce profecto terminis locum obtinere poterat dispositio Statuti 27. de probibis. . & pan, qua cautum eit, quod inquifitus ob delictum, culpam, vel negligentiam arcendus non fit ab assecutione Commendarum, nisi poitquam fuerit a Tribunalibus Religio. nis condemnatus, etiamfi de tempore Smutitionis Carceribus mancipatus e. 39. xitteret; Proptereaque nihil office ret Equiti Fonseca ejus accusatio, & inquisitio ob assertam ejusdem inobedientiam, cum in die Smutitionis nulla desuper adesset Sententia con-30. demnatoria, prout ad formam di-Statuti 27. pronunciavit Concilium Ordinis in simili Causa, de qua in Summario Equitis Fonfeca num. 20. & comprobat Prior Caravita Inb sis. 13. de elett. cap. 3., & Sub

tit. 14. de Commend. pariter cap. 2, Potremo juttitia Sententiarum emicuit guoad tertiam partem decernentem. Equiti Percyra manutentionem quafi pollessione capacitatis, non obstante sibi opposito defectu Quar. tx Caravanx integre non explictx . Nam ultra quam quod præter ratio. nem videri posset obiectus hujusmodi defectus: tum quia ad complen-21. dum perfecte tempus prattitutum solumodo deerant quinque dies, & jam navigationis curfus dici poterat confummatus: tum qua Eques Pere. 32. yra obrinuerat ab Eminentifs. Magno Magistro licentiam adeundi Patriam non obitante repartitione Caravanarum; in universum tollitur difficultas ex eo quod, cum iliusmodi incapacitas fuisset jam dicto Equiti opposita a suis Fiernaldis, habito per ipfum recurfu ad venerandum Concilium, citatisque de more per Edi-Stum interesse habentibus, pronun-33. ciari obtinuit fub die 23. Noveme bris 1704 Sententiam, qua declaratum extitit d. Quartam Caravanam fuisse bonam, & validam; proindeque nullo pacto ex hoc capite Equitem Percyram reputandum fore incapacem : Quz fane Sententia cum tranfierit in rem judicatam, non potest proinde in discrimen adduci, non 34. impetrata prius adversus illam restitutione in integrum, & transportatis Actis, ut in confimili cafu Sententie fuper capacitate prolatz dixit Rota in Melivisana, fen Portugallien. Comenda 10. Maii , & 6. D cembris 1720. coram R. P. D. meo Rovaule de Gamaches; eo potiffimum, quiatempore prolationis dicta Sententia Eques de Abbreu prafens erat in Conventu, nec ab eadem appellavit; 35. Quapropter multo fortius illum. quoque afficere censetur, ut notavit

# 600 A rmamentarium Historico-legale Ord, Equest. & Milit.

Rota decif. 248, num, 14. coram Bich. decif. 348. n. g. par. 5. recen. , & in fimilibus terminis dictum fuit superius, S. Quod attinet autem; Idque validius attenta Religionis observantia, juxta quam Sententiz Conciliorum approbantes przviis Edicis generali. bus Militum Caravanas, fi in judica, 26. tum prolapíz fint, amplius impugnari nequeunt, prout conttitit ex folemni attettatione alias facta ab Eminentissimo magno Magistro, & Concilio, de qua in Summario Pereyrz num. 23. que indubiam meretur fi dem, ut in specie dixit Rot. in Mele vitana Pecuniaria 2. Iunii 1714. S. Finals coram Reverendiffimo Archiepi fcopo Ravennaten., & in Melevica. na Habitus 10. Maii 1720. S. Su premam coram R. P. D. meo Herrera. Et ita conclusum fuit. Partibus utrinque auditis &c.

Emo D. Card.

# PRIOLO

Melevitana Commendæ

Luna 10. Februarii 1710.

## ARGUMENTUM

Iucapacitas Equitis ad confequendum Commendas, ex motivo Debiti erga Ætarium, quando intret, & quomodo decestur de Solutione Debiti, oftendirur in hac Decifione.

#### SUMMARIUM.

I. A Neiauo debita est pralatio ad assessionem Commenda, tumvigore Seatstorum S. Religionis Hie rosolymatana, tum Juris Civilis, & Canousci, & n. 2.

2. Tempore Smutitionis, boc est petitionis seu nominationis, qui est debiter communis Erarii, dicieur incapax ad consequendam Commendam ex Seatuto equidem Religionis.

3. Incapacitas ex causa Debiti ergacommunem Thesaurum non est perpetua, sed duras solum quousque Debitum solvustur, & n. 4.

5. Debisi folnsio probasur ex partitis extractis ex publicis Officialibus Thefauri.

listem Officialibus semper Sacra Rota fidem adhibuit .

 Solutio falla ipfamet die smusisionis Communda uon prodest, sed debet precedere vacasionem, us excludatur incapacitas.

7. Solutio filla, & collufiva dicitur ver. gr. mediante fola partitarum transportatione, ad debitum uniut, & creditum alteriut, absque ifisus feintia, & mandato. Partita vulgo nuncupata Passatora.

nequis babere vim folusionis.

8. Solutio licet fasta radem die smusisionis, istam precissife pro validisa-

- te allui, indubisancer profumitur.
  9. Solutio dici inquis frosina quita.
  Scatuta Religionis capacitatem, web
  imapacitatem in aftequendis Commen,
  dis, & Dignitaribus ijjo funtistic mit tempore conferense, & n. 10.
- to. Collufio folutionie quando excluda-
- 12. Solutionis vim obtinet descriptio pecuniarum facta de ordine babentis illarum dominium in faciem alte-
- 13. Solvere potest quilibet extranent pro Debisore, & liberare ipsum Debisorem, esiam ignorantem, & invisum.
- Mandasum in folvense prasumisur, quando agisur de summa considerabili.
- 15. Procura Mandasum requirisur sufmutstione facsenda pro absente. Insellige

Insellige samen in atlibus judicialibus, non ausem in pesisione Commen darum.

Commenda regulantur ad instar Be-

neficiarum .

16. Beneficiorum Provifio, quamvis fa sta absenti, & ignoranti valida est. 17. Mandati sufficientia ex Statuto Sacra Religionis remittitur arbitrio

Superioris .

Nec opponi potest, quando Concilium Ordinarium, & Completum adjudi cavis Commendam tali, cujus Man datum sic supponitur ab spss Conciliis.

18. Conciliis Religionis Hierofolymitana sn respicientsbus intelligentium Sta. sutorum, & Styli, plene informatis Sacra Rosa plurimum defert.

Eminentiss. D. Card.

P. R. I. O. L. O.

Melevitana Commenda.

Lana 10. Februarii 1710.

Ommendam de Cantaviesa vacantem per obitum Equitis Antonio de Castevi expostulavit Eques Vin centius Carroz, ac supposta illius incapacitate illam sibi adjudicari in stett Eques Jacobus Togores, qui tamen "rejectus per binas sententias in partibus prolatas, à Concilio nempe Ordinario, & Completo, causam appellationis committi curavit mostro Auditorio, in quo examinatis utriusque juribus responsum tire. Commendam esse adjudicandam Er. Vincentio.

Stetit ratio decidendi in eo, quod ipfi tamquam magis Antiano debita est pralatio, non minus juxta formam

Statutorum Reigionis, quam ad pier-1. feriptum Juris contificit, & Celarci, cujus utijufque dilpolitione atterta femper antiquior ett picf. rendus pio pter majora onera, & fervitia ab co prattita, ut de jure Canonico habetur in cap. 1. de majoris. ; & obed. can. quid podirit eum fequen diff. 71., & in Juie Civili funt Texens in L. 2. Cod. de offir mag frat , l. 1. C 2. Cod. de Offi . Praf &. Prator. caterifque piatermillis , aitas in ties terminis dictum fuit corum Danog. 2. Sen. dec. 166, n. t. corum Coccino decif. 1168. num 4. decif. .52. num. 21. part. 8. G in Melevisana An. tianitatis 9 Ofibits 1702. S Et porro cor. Rino D. mea Molines Decano.

Haud refragante unico obfiaculo impedo eid m Fr. Vincentio, qued
feilicet de tempore fmutitionis. Inde
eft petitionis, fu nominationis ipfe
reperiretur dibitor communis ararii,
adeout ex statutorum Cenfura reputandus fit incapax hujus Commenda,
quemadmodum antes ab afsecutione
alterius fuit hac eadem de Caufa re-

pulfus.

Corruit namque talis oppositio attenta folutione d b ti, quod licet alias dum vigebat preititerit impedimen. tum, quin Fr. Vincentius Commen-3. dam tunc vacantem obtinere potuerit; cum tamen, ut ex corum, dem Statutorum contextu apparet, & plene probat Lotter de re benef. lib. 2. qu. 15. à n. 69. incapacitas ex debito resultans non sit perp-tua fed duret folum, quousque debitum fol. vatur, allegari utique non meretur in przfenti, ubi cellante causa im. 4. peditiva, evanuit pariter effectus im. pedimenti ad consequendam Commendam, de qua agirur. Solutio autem in majori etiam fumma, qua Eques

Eques Vincentius reperiebatur debitor fatis superque probatur ex partitis extractis à publicis Officialibus 5. Thefauri . quibus femper Sac. Rota plenam fidem adhibuit, ut videre eit coram Dunoz. Sen., dec. 165. num. 4. coram Bubo , dec. 238. n. 25., & dec. 257. n. 17. cor. Dunoz. Jun. dec. 376. num. 11., & in re cen. decif. 562. num. 2. par. 5. dec. 26. num. 11. par. 7. Fruttra vero hujusmodi solutio arguebatur, vel tamquam intempeltiva, ut pote facta ipsamet die smutitionis Commende, quando illius vacatio. 6. nem pracedere debuisset pro incapacitate removenda, ex firmatis per Rosam coram Ricbio dec. 212., (9' dec. 238. , vel un ficta , & colluti. va, cum fequuta appareat mediante fola partitarum transportatione ad debitum Bajulivi de Caspe , & creditum Equitis Vincentii absque ulla i. 7. tius fcientia , & mandato , itaut tamquam fimplex partita, vulgo nuncupata paffatora, nequeat vim verz folutionis nabere, ad tradita per Card. de Luc. de Cambiis difc. 25. num. 17. cum aliis in Romana , sen Albanen. Ferracci 8. Martii 1709. S. Applicanda igitur coram R. P. D. meo Anfaldo . Quandoquidem cum folutio quamvis facta eadem die smutitionis istam prz-8. cessisse pro validitate actus indubitanter presumatur, juxta regulam, de. qua plene apud Franch. decif. 649. à num. 9. , & per Rosam decif. 67. n. 5. cum feqq. par. 10., & in Romana Dotis, fen legatorum fager expenfis 28. Junit anni preteriti S. Attamen. coram me , dici fane nequit ferotina ,

quia Statuta Religionis capacitatem,

vel incapacitatem, in affequendis

iplo fmutitionis tempore confiderant,

ut ex particulis datis in Summario

g. Commendis , aliifque dignitatibus

Equitis Jacobi num. 3., & 10., neque contrarium, fed imo hoc idem firmavit Rosa cor. Bich decifionibus 10. Supra in obietto allegatis, piecipue d. dec. 238 num. 7., & id ipfuin. habetur coram Dunog. Jun. decif. 376. fub num. 11. , cum fegg. & decif. 26. num. 11 6 12. pars, 7. recen. Minusque redargui valer de collusione aut insubsittentia, harum enim utraque excluditur à veritate facti in par. titis librorum expressi, ac successive etiam comprobati à publico inttru. mento quietantie, quam communis grarii Procuratores exararunt favore predicti Bajuliyi de Caspe, & quod magis est, admilli quoque ab ipio pr. Fr. Jacobo, qui ut haberut in Summario dato pro ejus parte num. 18. comparendo in Concilio Ordinario admifit factum folutionis, & folum. oppesuit factam fuise ab Extraneo, & non ab ipfo Fr. Vincentio ibi - Negne illi suffragari potest folutio fatta die fmutitionis, quia fatta fuis non à debisore, fed à Tertio .. & coffat prorfus in Jure ad cujus tramites, ficuti cerrum eit pecuniarum pefcriptionem factam de ordine habentis il-12. larum dominium in faciem alterius vim verz folutionis obtinere, juxtatheoricam Barcoli in I. finali num. 2. Cod. de novat. Scascia de Cambiis S. 2. glofs. 5. n. 55. cum aliis, quos refert, & lequitur Rosa decif, 832. num. 4. cor Dunog. Inn., ita pariter exploratum habemus, nedum quem. 13. libet extraneum pro debitore folve. re posse, & debitorem ipsum etiam ignorantem , & invitum liberare 1. solvendo ff. de negotiis gestis l. solusionem, & l. folvere ff. de folus. Giurba decif. 91. à num. t. Rosa cor. Gregor. decif. 111. num. 4., & dec. 104. num, tt. part. o. Vetum quoque ex eadem folutione quando, ut

# Tomus Secundus Discursus CXXVIII. Sect. VIII. 601

24. in przsenti, sgitur de considerabili sumua, mandatum in solvente prz. sumu: Spada cons. 104. num. 2. lib. 2. Rota cor. Proslo dec. 30. à num. 15. cor. San. Mem. Alex. VIII. decis. 158. num. 7. decis. 118. num. 15. cunz. seq. pare. 12., & decis. 391. num. 19. par. 17. a. 21.

Nullius denique visa fuit relevantiz ex ceptio fundata in desedu alterius man dati Procurz requisiti, ut dicebatur, in smuttone pro absente facienda à Statutis; ultro quod enim ista lo-

35. quantur de actibus judicialibus, ac proinde neutiquam trahi possunt ad petitionem Commendarum, que cum regulentur ad initar Bineficiorum, ut dictum suit, in Mckenicana Commenda 17. Marsii 1702. Suna si procedant 36. sor: R. P. D. moe Liveetta, valida

remanet praviso, quanvus sacla abfenti, & ignoranti: cap si sibi absenti
ade prabendis in 6. Rebess, in prax. Be.
mes sit. de Procurator. ad resgue, 8 Can
cell. S. 5. presm. mam. 108. Tollitur
17. obiectum ex verbis ipsius Statuti,
4. quibus sufficientia mandati remittitur
arbitito Superioris, quapropter opponi nequit in prasenti, ubi à Con.
cilio tam Ordinario, quam Completo per adjudicationem Commende sa.
vore Equitis Vincentii legitimum ejus mandatum pernecesse suppositum
suit ab ipsis Conciliis, quibus in res.

28. picientibus Statutorum intelligentiam, & tiylum tamquam plene in, formatis, noutrum Tribunal plurimum deferre confuevit, sp. in Melevitana Conflieratus 27. Junii 1698. S. finalis coram Reverendiff. Domino meo Moliner Dicane, & in alia Melevitana Iuris optandi 2. Iunii 1704. eoram Reverendifs, Omanna Epsto pp.

Et ita utraque ,&c.

Emo D. Card.

### S C O T T O

Melevitana, seu Portugallien.

### Commendæ

Veneris 4. Aprilis 1710.

### ARGUMENTUM

Ut Fques H erofolymitants positi afcendere ad finutironem alterius Commendaz, non folum necesse et a, quod non st Debicec communis Æstasii. & quod consecut Gabraum, docuentamente en elocate Consecut Gabraum, se decembra en elocate Commenda per incegum Quadennum refederit. Juxta Sandionem steasts Kellgenst Herofolymiane stit. 24. de Commendas 1. 14. (c) 16. super qua Residentia late agit has Decisio.

### SUMMARIUM.

PROvisionem Commenda ex tisulo primi Melioramensi non obsinet ilie, qui non adimplevis leges Seasusoram Sarra Religionis, bue est meliorationis status prima Commenda, or residentia quinquennalis in eadem, priori Commenda

Sublato, de medio veluti incapace, primo Antiano, Commenda vacans addjudicatur Antiano Capaci immediase sequenti, & n. 3., & 4.

2. Æ aris Debitor non posest consequi aliam Commendam. Ascendere ad aliam Commendam cu-

piens debet oftendere confecisse Ca, brariam. 3. Debet meliorasse Statum prioris Com.

menda ex Statut. nt. 14. de Commendis n. 14. Es fecific Refidentiam quinquennalem in Commenda, juxta Statut. tit. 14. de Commendis n. 16.

4. Non

# Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

q. Non posest meliorare Commendam, qui non probat juxta Statuta Reit gionis complevisse insegre Quinquem nis residentiam in Commenda. illus que Statum meliorem reddicsse.

5. Dista requisita, non sofficis concurrere in res verisate, sed debent au sbentice just sicari de sempore smusi tonis in Conventu Melsta, alsos pro illa vice essistar incapax. O probasiones saile possmodum sissa gansur solum pro suturis vacationi bus, & n. 6, 22, & 23.

7. Ex defestu probationis quinquennalis Residentia efficitur Fques incapax ad consequendam Commendam, jura optionis, seu pro primo metioramen

8. Residentia Quinquennalis probatio excluditur per Testes deponences, talem resealse per aliqued tempus ab sque specificatione, quia posest werist cari citiam per paucos dies.

 Fortius excluditur probatio quinquennalis refidentia, quando Testes deponunt de fola refidentia unius munfii.

Testes industus, lices unicus, contra.
inducentem plene probas.

10. Residensia Quinquennalis descelus probasur ex detto Visicatoris, qui in. junxis onus reportandi Dispensario nem Apostolicam super desetta Resi densia, & n. 17., & 18.

11. Visitatoris Relatio judicialis acceptasa plene probat, & vim babet rei judicata.

Perisi Relatio judicialis accepcata. plene probas, & rei judicata vim. babes.

12, Residensiam non fuisse perfectam.
probas confissio emissa in judicio.
Enauciacina Pareium relarg in Sensensiis Judicis. ust desampsa ex pesi
stonibus carundem Partium, probaus
veram parsium confessionem.

13. Nulla major dari potest probatio,

14 Messoramenta, O Kojidentia funt duo necessaria ad acquirenaum Commendas, O junt inter je diffincta.

15. Potest unum concurrere, O' non a. lind, & 11. 10.

18. Sensensia semper recipiunt interprea

19. Integrum Residentia Quinquennium non suppiesur per aquipoitens, observisia p estisa, quando servisia restrictu sunt ad breve tempus.

Deserminati temporis per legem consdisto, non distiur purificata, nifi il. lo tempore in tosum completo.

20. Deficientia essam unius Menfis ad compendum quinquennium Refidensia, fusficis ad reddendum incapacem ad Commendum Equizem Herofolymeidanum juxta praxim dista Religiouss.

21. Sententia loco Jurium exhibita, & qua fit antiqua, probat estam fine.
Adis.

22. Residentia probatio debet adese de tempore (mutitionis.

Residentia probasio superwenta post smuttionem inservite solum pro suturis vacationibus, non pro pracerita, & n. 26., &t 27.

23. Dilla regula procedic non folum in maseria probasionis melioramentorum, fed etiam Refidencia, & n. 24.

25. Smusisionis tempore, debet probari requificum, quod non fit Debisor com, munis Eraris,

26. Demandatur aliquando esiam post exactior discussio probasionum jam factarum.

28. Residentiam non probant Testes inter se contrarii.

29. Inter Equites Hierofolymitanos, lites nonnifi in Tribunalibus Religio, nis difents debent vigore Statuti, of conveniens Equitem cor, Judice Laico yunifar

# Tomus Secundus Discursus CXXVIII. Sect. VIII 655

punieur pana privationis Antianita tis , & cujusque administrationis per triennium.

Es ex boc inducitur incapacitas. 30. Impetratio Brewis Apostolici super

D spensuesone Residentia probat non resedisse.

Amplia, lices imperraveris Brewe cum praservatione Jurium, qua magis urges factum, quam jurium.

prefervasio.

Titulum turum, & certum babens, non folcs de illo dubicare, nec per Privilegium imperrare quod fibi de jure competit.

31. Breve Dispensacionis in forma Com mistaria, si num est execusum, non probas, & n. 32. & 33.

Dispensacio cum clausula servatis a liis de jure servandis, hac quoad ca. sera uon expressa semper restringis dispensacionem ad limites juris.

2. Dispensatio weluti res odiosa, reiicit quamilier extensionem. Dispensatio, ne dicatar superflua, sufficit, quod operatur quid minimum.

83. Commissariorum Relationibus uti de rebus ad eorum Religionem spettantibus informatorum, S. Rosa deferye consulvent.

Emo D. Card.

Melevitana, seu Portugallien.

Commenda

Veneris 4. Aprilis 1710.

Acante de anno 1706. in Prioratu Portugalliz Commenda de Tortes novas, & Tortes Vedras Sac.

Religionis Hierofolymitanz, gemini vicifim Oppolitores pro obtinez, ejuidem Commende smutitione com. paruere, videlicet Commendatarius Frater Lopus actualis pollellor alterius Commende de Prigim petens d. Commendam vacantem jure optionis, feu pro suo primo melioramento, & Eques Frater Emanuel de Almeida initans admitti pro suo primo cabimento in casum incapacitatis d. Lopi, & poitea quam, in d, Prioratu Portugallix, prefervando de more jura utriusque competitoris, smutita, seu concessa fuerat eadem Commenda ad favorein Equitis Atiani capacis in genere, delata successive controversia super illius adjudicatione primo ad concilium ordinarium Magni Magiuri, & deinde ad concilium, quod appellant completum, utrebique pravio maturo examine jurium utriulque partis, & juxta votum , & elaboratam Commillariorum rela. tionem, obtinuit Eques Emanuel: Cum autem ad iteratam provocationem dicht D. Commendataru fuccumbentis, ulterioris appellationis caufa huic Sac. Auditorio delegara fuerit. Judicium dich Emmentifimi Magni Magittri , & Sac. Religionis ulterio. rem etiam hodie confirmationem promeruit, respondentibus Dominis ad normam dubit per Me propoliti, Commendam efte adjudiçandam Fr. Emanueli.

Balis refolutionis stetit in so, quod licet Commendatarius Lopus pracelleret in antianitate, nishilominus cum eidem jam semel proviso
titulo primi Cabimenti de Commenda de Frigim obitaret incapacitas
consequendi titulo primi sui melioramenti controversam Commendam ob non adimpletas leges stabilimentorum Religionis, consequenserat,
g

quod eo de medio sublato, dicta. Commenda adjudicanda eilet Fr. E. 1. manueli illius immediato Antiano, ceteroquin capaci, & de fua Religione ob plura fervitia przitita benemerito, ut paffim in terminis Commendarum dictum fuit, fignanter dec. 643. num. 4. coram Merlin. , & dec. 26. n. 2., decif. 116, num. 3., decif. 193. num. 1. & decif. 303. n. 4. par. 7. , & decif. 7. num. 3. par. 17. rec.

Incapacitas autem dicti Commendatarii patenter emergere vifa fuit ex Statutis ejusdem Sac. Religionis, ubi Militi jam semel proviso de aliqua Prz. ceptoria, ad hoc ut possit ascendere 2, ad fmutitionem alterius, ultra ge nerale requifitum nihil deberi comu. ni Erario, & confectionem novi Cabrai, duplex pre cateris prafenbitur diftincta obligatio, docendi scilicet, quod meliorem reddiderit itatum. prioris Commenda, quodque in ea per integrum quinquennium refede. rit, prout diffincte de duobus po 4. ftremis requifitis cavetur in Statutis 14., & 16. de Commendis, & co

optandi pro melioramento alteram. Commendam, & fit locus antimo 4. immediato, & capaci, prout unum requifitum ab altero diftinguendo tradit Card. de Luc. de benefic. difc, 68, num. 8. Rot. coram Cell. dec. 122. пит. 2. 🕊 6, дес. 303. пит. 5. раг. 7. dec. 7. n. 20. par. 17. rec., G in Melevitana Commenda 17. Martii 1701. S. Potiffime coram R. P. D.

rum altero deficiente, ftatim Miles,

quamvis antianus, efficitur incapax

mee Lancetta. Que porro requifita pro adfruenda ca, pacitate Militis se meliorare pratendentis non proficiunt, fi concurrant in fola rei veritate, fed ulterius necelsarium eft, quod itta palam juftificetur authenticis documentis in Su-

premo Melitz Convento de tempore imutitionis, adeout Frater petens Commendam, fed carens legitimis juitificationibus ad probanda dicta 5. requiita, pro illa vice efficitur incapax, licet deinde, pendente lite, supervenerint probationes, quia ifig fuffragantur tantum pro vacationibus futuris, non vero pro illa, de cujus fmutitionis tempore de prafatis requifitis non conttabat, ut folemniter 6. definitum fuit geminis fententiis Concilii Ordinarii, & completi promulgatis de anno 1667., & magistraliter confirmatis per Sacram Rosam de. cif. 7. , 6 172, per sot. par. 17. recent. Quibus positis, quamvis de tempore simutitionis controverse Commendæ Commendatarius Lopus docuerit de requisito Cabrei, & melioramento. rum, incapax tamen effectus ett, ex quo nullibi docuit de altero non mi. nus necellario requifito refidentia quinquennalis, quia tunc nil aliud exposuit, quam processum melioramentorum factorum in Commenda 7. de Frigim, ex quo tantum abeft, quod erut poffit probatio refidentia per quinquennium, quin potius totum oppositum resultabat, dum Tettes super dicta residentia ibi exami. nati, omnes indeterminate depoluerant, Lopum resedisse per aliquod tempus, sed non specificant, imo dicunt nescire pro quanto tempore, que quidem generica affirmativa per qualche sempo non concludit refi. dentiam quinquenii, cum possit verificari etiam per paucos dies: Natta Conf 69. num. 1, & 2., Alex. conf. 198. num. 9. 11., & 12. liber 2. Rot, Dec. 344. coram Ludovif., & decif. 101, n. 20. par. 4. com. 2, rec. fortius, quia de facto quintus ex eifdem Testibus deponit de sola residentia unjus mensis, qui tanquam inductus ab ipfo

# . Tomus Secundus Discursus CXXVIII. Sect. VIII

ab iplo Commendatario, licet unicus, plene tamen probat contra inducen tem ex Glof. in l. f. Teffie verf. excipere de Testib, Rota dec. 127. n. t. cor. Ossbobon. . & in Tolesana Jurifdi-Etionis Super Decimis 21. Aprilis 1690. S. bis accedunt coram Reverendiffimo D. meo Decano, & in Eugubina Fidei commiffe 23. Aprilis 1706. S. Praserea cor .....

Er evidentius de def du refidentiz quin quennalis liquebat ex eodem Procelsu melioramentorum habente infertam relationem Commendatarii Visitatoris ab Eminentissimo Magno Ma gittro deputati, qui licet approbaverit melioramenta facta a commenda tario Lopo, recognovit tomen, & declaravit, ipium non expleside aiterum requifitum refidentiz, injuncto eidem

10. onere reportandi dilp.nfatio.icm. Apoliolicam fuper dicto defectu præ sefrente incapacitatem ascendendi ad Commendas vacaturas, ut ex ca dem relatione data in Summ. Emanuelis Num. 10. que cum sit judicia. lis, & amplius non impugnata, fed acceptata, plene probat, & obtinet st. vim rei judicatz, ut de materia fra

ternizante relationis peritorum, Ros. dec. 512. n. 2. par. 14 dec. 168. n. s. par. 15., & in Pifauren. Ha reditatis prima Junii 1695. S. Periti coram R. P. D. meo Priolo .

Addita etiam ad exuberantiam folemni confessione ipsius Commendatarii, qui in prima hujus cause introductio ne in Concilio ordinario per medium Procuratoris ingenue fassus fuit, non resedisse in Commenda, quam per 30. dies , ut enunciat fententia Con. cilii Ordinarii Summ. Emanuelis n. 2. ex quibus enunciativis Partium relatis in dd. fententiis, veluti defum-12. ptis ex corum petitionibus, refultare veram partium confessionem fir-

mavit novillime Rota in altera Melevitana Commende 10. Februarii proxime prateriti S. Quandoquidem coram R. P. D meo Pricio, qua nul. la major dari poteit probatio vulga-13. ta l. cum precum ff de liber caus. dec. 186. n. 12. par. 10., & in Montis Regalis Prioratus 6. Martii 1701. S. Quid ultra cor. R. P. D. meo Anfaldo.

Neque ex canonizatione melioramentorum facta in d. Processu ullatenus centeri poterat etiam canonizata refidentia, quia licet melioramenta. materialia in genere capacitatis una fimul cum relidentia, & cateris re. quifitis concurrere dibeant, in genere tamen probationis funt quid di. tinctum, & disparatum a relidentia, dum unum poteit stare, & expleri 14. fine altero, ex illis tanquam inter se omnino ditinctis stabilimenta Re-

ligionis diponuti per capita feparata, ut pandunt dicha Statuta 14, & cum eadem ditinctione semper? processum fuit in sententia hujus Ordinis canonizata pluries incapacitate Militum ex folo defettu refidentie, 15. & non femel ex fola d ficientia melioramentorum , ut Summar. Emanuelis Num. 11. preut semper de hujulmodi geminis requilitis feparatam etiam habuit confiderationem.

Sac. Rota in contingentiis causarum, 16 citra quod ex canonizatione, & e. xiftentia unius unquam facta fuerit illatio ad exittentiam, vel approbationem alterius, ut videre ett an dec. 642. cor. Merlin, confir. dec. 26 . or decif. 303. par. 7. 6 18 dd. decif. 7. , 6

decif 173. par. 17. rec. Et fane, quod Equites Prioratus Por, tugalliz nullibi voluerint, aut potuerint cum dicta canonizatione. melioramentorum liquidare etiam. tempus residentiz, evidentius convincebatur ex eo, quod in dicto Gggg 2

Processu melioramentorum nedum de illa non conitabat, sed positive lie que bat de opposito, dum inter ex-

17. tera Commissarius deputatus in d, sua relatione apertam emiserat decla, rationem super incapacitate Commendatarii ob deschum quinquennalis residentiz supplendum per Apottolicam dispensationem, cui quidem declarationi semper Lopus acquievit; Unde ad evitandam manifettam injutititam sub secute sententiz concludendum ett, quod per eam simpliciter approbata 38, fuerint meliotamenta, non autem

3. tuerint melioramenta, non autem reidentia non probata, & exclusa a relatione Commissatii, cum regulare sit; quod sententiae semper recipiaut interpretationem ab Actis: Sard. coul. 312. num. 14., Ros. dec. 122. n. 4., dec. 194. num. 5., dec. 847. 1. soram Emerix, & dec. 64. n. 14. par. 9., & dec. 399. num. 10.

par. 12. recent.

Exclusa autem probatione effectivz, & personalis residentia de tempore smu titionis, multo minus dici poterat tunc constitufe de residentia per aqui pollens, ad quam recurrebant feriben tes pro Commendatario ob plures Commissiones Ordinis a Lopo inte. rim executas , & cb affittentiam. præstitam cuidam liti contra Vica. rium Commende; Lis enim cum Vicario tune non alias defumebatur. quam ex enunciativa contenta in d. Processu melioramentorum, & incertum erat de illius initio, & fine, ut bene expendunt Commilarii in corum relatione data Summario Ema. nuelis Num, 4. S. Molso meno: T.m. pus vero confumptum in Commissio. nibus ex eadem relatione Commif fatiorum, & ipfa computatione temporis non excedebat f. ptem menfes circiter: Quamobrem nunquam suppiere potetar integrum quinquennium, 19. dum ubi Leges practitibut coodi, tionem ancujus determinati temporis, non inductuu purificatio infi illo in totum completo: Giof. in cap. quam. S. Cuprenser de electione Marane. const., yur. refport, 40. num. 16., & feqq. par. 4. accif. 130. num. 9. co. rum Ceif., & accif. 300. num. 31. par. 10. rec., & conforat Praxis Keligionis declarantis incapacem fratrem ex fola deficientia unius menfis ad completedum quinquennium, ut ex 20. fententia anni 632. data Summa-

rio Emanuelis Nam. 4., qua..cum hode exhibatur loco juris & fit anar, tiqua probat etiam fine actus: Ros. dec f. 353. nam. 69. par. 5., & in Novarieu. Porsionum 4. Julis 1696. S.

varieu. Portionum 4. julis 695. S. Fraditta coram Reverendissimo D. modo Decano, & sin Caurien. Juris dist. 20. Junii 1698. S. Quod autem corfirmat 22. Martii 1697. S. Etenim coram bo. mo. Pso.

His igitur fe habentibus in exclusionem probations cujufcumque refidentes tempore functionis, fruitra, ad illam juttificandam allegabantur Probationes fupervents, cum ha juxta premisum

22, celebre judicium totius Ordinis de auro 1667., & juxta firmata in ad. D.cifonibus n. 7. & 73. par. 17. ree. infervant tantum pro vacationibus futuris, que quidem decisiones licitioquantur in terminis Melioramento, rum, eque tamen conveniunt requisito residentia; tum quia ad firmandam ne-

23. ceffitatem hujulmedi probationis in ipfo tempore Smuticionis, S. Rota potriffimum fundamentum conflituit in Statuto 43. loquente non de particulari incapacitate ex caufa melioramentorum, fed de quacumque incapacitate in genere: tum & fortius, quia ratio motiva decidendi non fetti in aliqua peculiari circumflantia, quz requifito melioramentorum tartum, ando

# Tomus Secundus Discursus CXXVIII. Sect. VIII. 609

modo convenire potuerit, fed in generali ratione desumpta ex praxi, & 24. Statutis Religionis, & zque uni . ac alteri ex dd. requifitis adaptabili. occurrendi scilicet diuturnis vacatio. nibus Commendarum, & ne per inextricabifes lites, & diffidia fupplanta. ti remancant illi, quibus tanquam illico docentibus de lua Capacitate, ita. tim dicitur lus qualitum, ut videre eit in ditta decif. 7. num. 14., & 18., O 19., G in altera 172. n. 2. par. 17. & in terminis alterius ditin. At requite mini debendi communi 25. Ærario, quod dibibat probiti de tempore foutitionis, firmavit Rora in

d. Melevitana Comenda 10, Februaria proxime prateriti coram R. P. D. meo Priolo. Neque ab hac clara dispositione juris

didimis dici poterat oblervantia ex quibufdam fententiis ex adverfo cumulatis ad probandum, quod quando-26. que admile fuerint probationes poit imutitionem; cum ille vel loqueten tur in terminis deputationis Commiffariorum, cui jam abunde fatisfactum

fuerat in hac caufa, vel procedebant in terminis demandandi exactiorem discussionem probationum jam facta rum; & propterea tanguam emanatz in didinchis, & peculiaribus circumstantus, reman bant inapplicabiles, nec contraponende premifis rationibus, & judicatis totius Ordinis, ilio nempe emanaro de deto anno 1667., & al. tero magis pracifo, & non minus

27. folemni prodito de anno 1652. in caufa Equitis Lanfreducci, cui ad instantiam Equitum minus antianorum denegata prius commissione liquidationis fue residentiz, licet deinde de anno 1654, concella fuerit eadem Commissio, id tamen non alias factum fuit, quam cum aperra declaratione,

quod capax censeretur tantummodo

à die Sententia, & pro vacationibus futuris, ut ex fententus Concilii Ordinarii, & Completi, datis in calce Depositionis Iuris Emaruelis.

Que licet de per se sub tlentia, fortius procidebant, quia examinatis etiam per DD, ad meram exuberantiam probation; bus superventis pott smutitionem, nulla ex eis concludebat telidentiam , vel piacifam , vel aquipollentem; Tettes enim noviter deducti ad eff :ctum probandi relidentiam prima fpeciei, non poterant contraponi d. conf ffioni ipfius Commendatarii, que nulla probatione convellitur, & uiterius erant vald: fulp :cti, vel quia examinati ad perpetuam lite pendente. & contraru dd: ofto Teitibus ab ipfo Lopo induct s, qui tempore non luf-

28. preto contrarium deposuerant in. Processu melioramentorum, vel fortius quia unus ex dd: Teil bus eit fi. bi aperte contrarius, dum in d. Pio. celsu mulioramentorum d poluerat de residentia Lopi per Mensem tantum, & in novillimo examine autus eit deponere de eadem residentia p r tres annos, que contrad cho ipi, & coereris fidem adimit: Rie. decif. 107. num. 2., decif. 122. num. 6, coram. Emer., & in Carpentoraften, Matri. monii 28. Aprilis 1701. S. Non relevante coram R. P. D. meo Priolo: Cottere autem probationes ad junificandum adimplementum relidentiz per aquipollens, quatenus oftende. bant pumam introductionem litis

20 contra Vicarium fecta à Commendatario coram Judice laico, reaf-fumpra deinde coram alio incom, petenti, quod expresse interdicitur à Statuto 41. de Concilio sub pæna privationis antianitatis, & cujulcumque administrationis, potius novam superaddebant incapacitatem.

Animadvertentibus demum DD. pro Coro.

Coronide pramifforum, & ad fem, per magis excludendum adimplencen tum cujufcumque refidentig, quod Lopus ufque de anno 1696, paucis mensibus elapsis à die afsecutionis Commenda de Frigim statim propatalavit animum suum non refidendi, reportando à san mem, Innocentio X'I. Breve dispinsativum ejustemarchidentia, & novissime positiquam in ejectus suit du bus sententiis Concisii 30. ordinarii, & comp'eti, agnoscens

propiiam incapacitatem ex codem de fictu, novum, & fimile Buve difpenfativum emendicavit à Sai chiffin o D. N., in quo licet apposurat prefervationem Jurum , magis tamen. utget factum, quam prafervatio, cum habens titulum tutum, & certum. non fol:at de illo dubitare, nec cum dispendio, quod sibi de jure compe, tebat per privil-gium impetrare : cap. 19. de praferips. , Fagn. in cap. eo dem num. 8. de verbor, fignific & in cap. Pafforali num. 10. de appell. , & appofite Rota in unllins, fen fulden. Tarifdictionis 16. Februaris 1703. S. Sed ulera coram Reverendiffime D. meo Decano .

Abique eo quod subliftere visum fuerit obsectum, ad quod tanquam ad Aram confugiebant scribentes pro Commen datario, videlicet, quod per d. Bre. ve fan. me. Innocentii XII. faltem. Commendatarius Lopus dici potuerit usque ab inicio dispensatus à residen. tia, adeout illius omissio non produxerit incapacitatem, quoniam tenor ejusdem Brevis responsionem subminiftrabat; In illo enim fummus Pontifex non concellerat dispensationem absolutam, & de per se, sed tantummodo commiferat magno Magistro facultatem dispensandi superioribus dittinctis gratiis à Lopo expottulatis, primo petendi Commendas de melioramento per Procuratorem, & quam, vis absens à Conventu; secundo obtinendi eassem Commendas, non obtinente desettu quinquemealis residencie; & terrio, opiandi Dignitates magna Crucis, quamvis non complevisset decennalem residentiam à Statutis requissam; ex hujusmodi autem tribus granis, licer magnus

31. Megiter Commisarius Executor dispensaverit quoad primam, & terram, millominus quoad secundama respecientem quinquennalem residentiam, nullam concessit dispensationem, f.d. potus rejecti, dum in actu tribuendi facultatem petendi Commendas de melioramento etiam in ab. sentia, superaddit clausulam servatus aliis de jure servandis, quz quoad ceutra non expressa semper resituagit dispensationem ad limites Juris, ut ex cap. cum disest, de reserve, fr. mas Ros. decis, 145, nam. 14, cor. Cerro.

Quamobiem super disto Brevi, tanquam in hac parte non executo, nulla vis sien poterat, & abunde proficua sun dipensatio ipsi Commendatario in aliis duabus gratiis à magno Magustro executioni demandatis, cum

31. de cœteto in hac materia odiose dispensationis reiiciatur quelibet exten sio, & ne dicatur supersua satis sit, quod operetur etiam quid minimum: esp. 1. §. Ille de fil. Presb. Ros. decis. 270. num. 9. decis. 671. nura. 4. coram. Emer. lun., & decis. 363. num. 25. par. 10. recens.

Quodque Breve in hac patre nunquam fuerit executum, nec potuerit eseproficuum ad eximendum Commendatarium à residentia, apertius etiam 
oitendebat factum ipsius, qui licet in 
diuturna profecutione hujus cause 
primo in Concilio Ordinario, & de. 
inde in Concilio completo pluries 
habuerit

habuerit opportunam occasionem il, lud allegandi, nunquam tamen id se cit, quamvis Commisarius Vistator in Processu melioramentorum de anno 1702, adamusim illi injunxerit onus reportandi Breve Apottolicumadipensativum residentia, sed pottus aliam dispensationem à Sanchistimo D, N. emendicavit, agnoscens insubstitentiam primz, & ulterius quod Breve nunquam fuerit executum super residentia quinquennali mature etiam re examinata, retulerunt Commissarii in

33. distorum relatione S. Dal prodotto, quibus tanquam in his materiis vettatis, & de rebus Religionis optime 
informatis, plurimum semper Tribunal 
notrum di ferte consuevit, juxta sitmata in desta deces, 9, num, 16, par. 
17., & print coram Duran, dec. 462: 
num 2. & novistime relatis Concot, 
dantibus in dista Melevisana Commenda 10. Februarii proxime praterisi S. fin, coram R. P. D. meo Priolo.

Et ita pratermiffs cæteris frivolis excufationibus, quibus vel refitlebat factum ipfum, vel abu de fatis factebat dicha Commissariorum Relatio, hodie ref ponsum sunt, utraque Patte in acti Contradictorio audita.

Non solum autem in materia Commendatum, sed etiam in materia Pensionum in Sacro Ordine prohibent E. quites eosdem supradictos Terminos Capacitatis, y Incapacitatis, ut vi dete ett in notivo Dicarsu de Pensionibus, & videri possunt dux, quas damis hie Decisionis cer. Emirentis. Domino Card. Crescensio, & Esso D. Card. Tanara.

Caravana feu Carovana à Lingua Si staca & Arabica nomen accepit, & fign ficat opus aliquod, quod plures ad infimul conficiendum affumunt, ut fupra dicitur in d. sis. 19. della. fignificacione delle parole sub n. 30., & Nos agemus in Discussu de Cara-

Carena, seu Quarantena appellatur Pententia illa, quz imponitur Equitibus Hierofolymitanis delinquentibus, pro qua dicti Equites Toga induti, quz Vettis vocatur Manto di Panta, ac genusteai, Conventualis Ecclesiz Missi cantatis, Horisque Canonicis durantibus, ad Scamnum incumbentes muichantur: d. Mater in verbo Ca.

Dicitur autem Quarantena à quadra, ginta, scilicet spatio Quadraginta dierum, dicitur ettam Carena, corrupto Vocabulo ex quadraginta, sic etiam Carina, Garantena: d. Maser d. werbo Carena.

Clocca, five Crocca, est vestis nigri coloris crispata circa collum longa usque ad terram, & ex parte anteriori aperta: d. Macer in verbo "Clocca", & in verbo Crocca, fen Croccsa, ubi apponit Croccia formam, quam fere, bant antiqui Rhodiorum Equitumamagni Magistri desumptam à monumento P. Ricardi Caraccioli magni Magistri in Ecclesia S. Joannis Prioratus Rome posito.

Colletta vid. (upra d Seaturum della Significatione delle Parole tit, 19. num, 26.

Commenda: d. Scata'um n. 15., & latius in noitro D feurfu de Comman, des com. 3.

Convento juxta Statutum sis 19 della fignificatione delle parole s' intende effere quello dove sono il Maegro. o suo Luogosemente. la Chiesa, l'Infer, meria, e gli Alberghi, o sisso le orto lingue: sic dicitut in Compendo Statutorum Ordinis, in verbo Convensus compilato à Priore Caravi-

In Brevi Clementis VII, in Bullario il

# 613 Armamentarium Historico-legale Ord, Equest. & Milit,

10. pag. 145. sub datum ab Utbevetana die 15. Januari 15. 8 Pontshi
catus su Anno 5. h.c. v. iba leguntur, & ad Conventum ipsius Helpieg
lis, qui este deceser ubi junt olso Lin
gus & Bulia Religionis plumbansur.
Et 11 Bulla Pp. 1V. meipi.n. Creem
spella Datum Romz apud Sanctum
Pettum anno 1560. Kalendis Junii
Pontificatus sui anno 10., pag. 30.
hace verba leguntur - Ae ad Hospisale predictum, ad presens in Melevii

tana fit., & non su Roas Infule. con-

Concelium: multiplex confideratur Con

cilium in hoc Ordine, aliud Ordina rium, Extraordinarium aliud, ut exponitur in antecedenti Tie, Seath

exponitur in antecedenti Tir. Starntorum 19. della Significatione delle Parole.

Aden etiam Concilium delle Retentioni, quando scilicet congregato Generali Capitulo, & clapsis shebus statutis pro illius duratione, res que indecisa remanserunt, remittuntur deciden de magno Magisto, & Concilio completo, quod dicitur Retentionum, at in Statuto tit. 6. m. 14, 6 in. Ordinat, Capitalaribus anni 1631. ist. 6. Del Capitalo n. 9. Prior Catanica in Compendo Statutorum Ordinis in Verbo Conciglio compito di Retentione, & similiter determinate cid. m. commissa à Capitulo Generali, aut à sedecim Capitulantibus.

Quod Capitulum Reiensionum non potest iterum ad Concilium Ordinarium remittere, & delegare, exceptis his causis, qua ad dictum speciali jure, pertinent: d. Capitularis Ordinatio d. n. o de quo Concilio Retentionis loquitur Decisio sequens, sub nam.

46.

R. P. D.

# PERALTA

Melevitana Commendarum.

Luna 12. Martii 1736.

### ARGUMENTUM

Hæc Decisio cum sit confirmatoria præcedentis, iterum agir de concordia facta in magno Prioratu Alemanæ.

#### SUMMARIUM.

1. Oncordia anno 1505, inita fuiti inter magnum Priorem Alemanta Fratrem Joannem Heyvenser, & Linguam, us magni Priores quolibes Quinquennio anam folum Commendam de Statu Equitium, omnes vero de statu Capellanorum, & Servicustum conferent.

Anno 1554, in Generalibus Comitis fub magno Magistro faucisum fust, ut magni Prioret, fingulo quinquen, nio ex ribus vacasuist, uno codemonio ex ribus vacasuist, uno codemone anno Commendis intra limites fui Prioratus, postremam conferre possent, seus estam quamliset aliam, ex cadem collatione per tes.

fam sune wacansem inflicatione Sasa Priores, a primaya inflicatione Saera Religionis Hierofolymitana, conferre poterant omnes Commendas in corum Prioratibus wacanses.

4. Unam tansum Commendam vigore, d. Concordia anno 1505, conferre polfuns fingulo quinquennio, fi uno codemque anno extra Conventum contigiste vacare.

5. Anno 1481. Magnus Prior Wardembergh Concordiam inivis, in quarenunciavis preaminentia Priorati un-Jusi conferendi per bicunium sansum, G non ulera. Anno 1503, Prior, fi-

# Tomus Secundus Discursus CXXVIII. Sect. VIII. 613

ne prajudicio suorum Successorum, temperaliter concordavit nonnuliat Commendas smutiri debere in Lingua; cæteras reservavit pro sua Priorali

preminentia.

6. Ditta Concordia fuit approbata à magno Magistro, & Concisso.

Concordia inter Transsgentes pro Lege fervanda est à Successoribus commodum sententius.

7. In Statuto 27. de Commendis statusm fuit, ut quilibes Prior à die promocsonis unum Commendum sus gulo quinquennio conferre valeres.

3. In Statuto 29. preservitur modus conferends, boc est extribus Commendis non, codemque anno vacaturis, ab una-scilices Festivitate San Horum Philippi, & Jacobs, prima à magno Magistre, alta à Lingua, & seris à magno Priore.

In Statuto 3: cavesnr, us Prioreconference ex gratia Priorali, idem-Prior posses admittere alterius Resignationem, illamque Commendam pari-

ser conferre, & n. 10.

At. Anno 1336 fuse ademptum Jus con. ferendi à Prioribus, & Capseulis, & muice addictum magno Magistro, & supremo Convensus, us qualibes Commenda conferatur ex Justicia Equisi Ansieno, & de Religione optime merito.

Prior Alemania partim ex jurc. delegato, tanquam Locumteuens ma. gni Magistri, & de consentu Fratram conferens partim ex stylo, & confuecudine in scriptis redalta, & ex gratia disponere potest de una Commenda quolibes quinquennio vacante certo modo, vel favere Equitiv, vel pro sua quinca Camera Priorali.

'23. Jus ordinaria collationis favet solum Lingua, extraordinarium magno Priori, qui quoties est provissus dequinta Camera, consumpsis sacultasem in primo Quinquennio, neque posest & sibs ressuere, & alseri conferre.

14. Quod dictum oft. Supra n. 12. refer-

vatur discutiendum.

15. Concordia antedicta anni 1505. de qua supra n. t. servanda est. Ita etiam Statutum, & dispositio an-

ni 1554. de qua supra r. 2.

16. Declaratur conclusio superius addutta n. 11., un scilicate untellizatu de collatione ordinaria compatibiliter cum praeminentia Priorali, alias definerentur tot Statuta stibuentia. Jus Prioribus conferendi Commendam quolibes quinquennio, & n. 17.

18. In Collacionibus Priorum lices exautiquo flylo Religionis requiratum-Concilium, & Affenfus Fratrum-Prioratus, ficut in Collationibus magni Magistrs Concilium, & affensus Lingua, attamen id panlatim in meram infinuationem, seu nosificationem collationis dessetti capit.

19. Imo sandem hac formalitas ab Aula recessit, unde illius defettus amplius non potest obiici adversus coltationes magni Magistri, & Prorum.

20. Retentio pro quinta Camera, quan-

do obster collationi Prioris.

21. Secus quando procedas. 22. Commenda vacansis in Turno Priorali resensio, ex quo jure pro. cedas.

23. Es ex quo retentio pro quinta Ca-

mera, & n. 24.

25, Sentencia in causa Status odisa cum legicimo contradictore, de stau-satta in judicatum, constituis jus indubicatum, de pro verstate babetur quoad omnes.

26. Concordia quando dicasar personalis, & n. 27. 28. 29. 30. 31., & 32. 33. Commendam vacantem, quoties non adest Eques capax ad illam assequendam, Stastutam 14. Del Comun Tesoro

h h h mandat

# Arma mentarium Historico-legale Ord, Equest, & Milit.

mandat , quod fruilns Commende percipianeur à communi Arario.

34. Concordia, qua fe invicem elidunt, corrnune, & n. 35., & 36.

37. Bulla magni Magistri expeditio femper eft neceffaria , five collatio proceserit per smutitionem in Lingua, five ex gratia in vim Prioralis pra.

eminentia .

28. Priores Alemania femper retinue. runt pro quinta. Camera Praceptorias de Heitersneim , & Firburg .

39. Sententia funt firite intelligenda. nes ad res penitus diverfas porrigende. Sententia, quando supra triginta annot, non fuerunt executions demandata , carere debens effects.

40. Folium non babens legalitatem non

probat .

41. Etiamfi fit in Archivio , & n. 42. 43. Sententia declarans Concordiam ansecedentem nullam, & infubfiftentem, rem in aperto ponis, maxime fi fit tran. fatta in judicatum , & n. 44. 45., & 47. 46. In Generali Capitalo fexdecim eliguntur Equites ex diversis Linguis, qui certis praftantioribus qualitatibus polleant.

lidem fexdecim Equites conflituere debent Capitulum Resentionis.

# R. P. D. ALTA

Melevitana Commendarum.

Lung 12. Martii 1736.

Ollationem Commende de Lugge. ren , & alteram de Tremers ex gratia Priorali subitinendam fore bis Melitz definivit Concilium Ordina. rium, & Completum Sacra Hierofolymitanz Religionis, ac subinde referipfit noftrum Tribunal die to. Innii superioris anni soram Me ex dupaci aletuctabili fundamento, altero diprompto ex vetution, folemnique Concordia anno 1505, ftipulata inter

1, M. Alemania Priorem electum F. Joannem H yenfer, & Ven, Linguam . qua pactum fuit, ut in posterum M. Priores unam dumtaxat quolibet quinquennio conferrent Commendam de statu Equitum, omnes vero destatu Capellanorum, & Servientium. Et altero elicito ex Religionis Statutis in generalibus Comitiis habitis fub Regimine M. Magistri de la Sengle anno 1554. quibus fancitum extitit, Magnos Priores lingulo quinquennio ex tribus vacaturis uno eodemque. anno Commendis intra limites fui

2. Prioratus, postremam conferre poste, & quamiibet aliam ex ead m collatione per cessum tunc vacantem . Hacque omnia per beneficium nova Audientiz reiterato subi cta examini . immota adhuc manserunt ex mihi à DD. reddito responso - Standum effe in Dec. fis .

Primum figuidem Decisionis fundamentum merito viribus visum eit fublitere. Porro quia quid utilius Ven, Lingue 3. Alemaniz contingere potuit, quam ut M ipsius Priores, qui à primeva institutione Sacra Hierosolymitana Religionis amplissima poll bant facultate conferendi Commendas omnes in corum Priorali Dittrictu vacantes. exinde contenti fuerint per candem. concordiam anno 1505, unam dum-4. taxat conferre Commendam fingulo quinquennio, & ca sub lege, si uno, eodemque anno tres vacare contigif. fent extra Conventum. Quid erram optabilius potuit ipfa fibi aufpicari, duippe dux vix anno 1481, à M. Priore Vvardembergh per concordiam obtinuit . ut ifte renunciaret

preeminentiz priorali ac iuri con ferendi per biennium tantum, & non 5. ultra, quaque etiam fategit altera temporali concordia anno 1503., ut Ven. Prior fine prziudicio fuorum. fuccefforum affenfum preberet , non. nullas Commendas fmutiri debere in Ven, Lingua, cotteris remanentibus pro sua priorali przeminentia. O iidue tandem folemnius pacifci potuit, dum Concordia ithec debita est fuf fulta solemnitatibus, in actis Concilii ad futuram rei memoriam fedulo fuit registrata, atque consulto etiam à M. Magittro, ejulque Sac. Concilio approbata, Que cum ita fint, in decorum videtur, ut ab eadem Ven. Lingua improbetur transactionis a

6. Aus, qui juxta ipfus yora contige.
rat, quique in maximum ipfus compendium cesterat; sed aquissmum ipfus contigued pro lege inter transfertes par Aum fuerat, à successoribus commo dum sentientibus perpetuo servetur, ad firmata in praterita Decisione à

S. 2. 4d 5.

Alterum fundamentum eque immotum apparuit ex clara Statutorum S. Re 7. ligionis dispositione. In generalibus enim Comitiis habitis anno 1554. quo totius Religionis clayum mode. rabatur M. Magister de la Sengle, fancitum eft Statut. 27. de Commen., ut quilibet Ven. Prior à promotionis die unam valeret conferre Commen. dam fingulo quinquennio, & altero Statut. 29. modus conferendi prz. feribitur , ut ex tribus Commendis 8, uno, epdemque anno vacaturis, ab una feiliget ad alteram Fettivitatem. SS: Philippi, & Jacobi, prima conferri deberet à M. Magittro , altera. à Ven. Lingua, & postrema à M. Priore: Statuto demum 23. dispolitum legitur, ut Ven. Priores occasione. conferendi Commendam ex gratia 9. Priorali , valerent quoque admittere alterius refignationem , illamque pari, ter conferre , Quonam igitur paéto fuccenferi poterit Ven. M. Alemaniz Priori Comiri de Neffelrode, qui pro fuo primo quinquennio contulit Commendam de Luggeren in Turno Priorali vacantem Ven. Bajulivo de Gominich, quique infimul admittens 70, refignationem alterius Commenda Trevuenfei, illam pariter compilir 8a.

to reignationem atternis Commencia. Trevirentis, illam pariter contulut Bazoni de Velen; quoties hizo omnia peregit in vim folemnis transactionis, & aperitimiz legis à Statutes Ordinis prizseripiez, ut pluribus cumulatis

firmat Decifio S. 6.

Adversus bzc inutili prorsus conatu re, ponebat Ven. Lingua, quod vetutioribus abrogatis statutis sub regimine Magni Magistri de Cornillan anno 1356., omne jus ordinariz collatio, nis ademptum fuit à Venerandis Prio-

nis ademptunt fort a vertatuts rans.

11. ribus, corumque Capitulis, ac. unice addictum extitit M. Magiitro,
fupremoque Conventui, ut qualibee
Commenda quolibet vacans modo
conferri ex juititia deberet Equiti antiano, & de Religione optime merito,
uti exinde przeepit etiam Seat. t;
fuh sit. 14. de Commen., & corfirmarunt Apoitolice Contitutiones Innoceasti VIII., pt. II., de Pii IV.
Que vero in posterum potettas adfuit
12. conferendi in M. Alemaniz Priore,
fuir quidem ex juve extraordinario.

2. conferendi in M. Alemaniz Priore, fuit quidem ex jure extraordinario, nempe partim ex jure delegato tamquam Locumtenens M. Magiŝtri, & conferens de confensu Fratrum Prio, ratus; & partim ex thyie, & confuetudine S. Religionis in feriptum non prius relata, quam anno 1554., ut ex gratia disponere posser quoliber quinquennio de una Commenda certo modo vacante, vel illam alteri Equiti conferens, vel pro su quinta. Camera Priorali retiness. Atque.

Hhhh2

# Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

hinc desumebat jus ordinarie collationis favere dumtaxat Ven. Lingue, jus vero extraordinarium ex delega tione M. Magitti, five ex Religiouis

12. ftylo, & feripta confuetudine co mi. nus à M. Priore exerceri posse, ex quo pinguissimas retinet Commendas de Heitersheim, & Friburg pro quia. ta Camera Priorali, ac propterea in hoc primo quinquennio consumpta. fuit poteltas conferendi, dum nonutrumque, alteri scilicet conferre, & fibi retinere, sed alterum facere oportet, juxta dispositionem alterius Sta. sus. 33. de Commend.

Quandoquidem exceptionis partibus in fruita dillectis, que proponebantur fuper antiquatis Statutis, ac fuper conferendi jure ordinario, vel extra ordinario attributo M. Priori ex af

34. ferta delegatione M. Magittri, five ex flylo, & consuetudine S. Religio nis, extra qualtionis aleam erant, & alibi definire oportebit, cum id ef, flagitaverit necessitas; in prafens qui. dem unice expendi debet folemnis concordia anni 1505. , & incluctabilis Statutorum dilpolitio anni 1554.

25. quibus przfervata ett prioralis pice. minentia juris conferendi, quin vel minima subellet necessitas inquirendi veritatem affertz derogationis veterum Statutorum, & Caufam, vel titulum, à quo hujulmodi proficilcatur facultas, ac modo pendeat.

Quz vero eliciebantur ex cenfura Seazuti z. sub litt. 14. de Commend., & ex Apostolicis Constitutionibus tribuentibus M. Magistro, & Con-

16. ventui facultatem conferendi Commendas , profecto intelligendz funt de collatione ordinaria, compatibiliter tamen cum preeminentia priorali, nam aliter nullus Prior conferre am. plius potuisset Commendam quolibet 17. quinquennio, quod directo pugua.

ret contra tot alia Statuta in codem. Codice inferta, & hactenus observata. Que itidem respiciebant modum conferendi M. Prioris cum Confilio. & ailenfu Fratrum Prioratus, corrue-

18. re videbantur. Sane quia contenfus licet adnibendus fuiffet ex antiquo S. Religionis uylo, uti in collationibus quoque M. Magistri, alter requirebatur Ven. Linguz, uterque tamen paulatim in meram infinuationem, five collationis notificationem deflecti 19. czpit, donec tandem ab aula omnis recellit formalitas, nec amplius col-

lationi, vel M. Magistri, vel M. Prioris illius respective desectus obeile po-

Poitrema denique exceptionis pars repo. tita tuper confumptione juris conferendi ex retentione Commendarum. Hatersheim, & Fribuig pro quinta Camera, plene, ac folide everfs ett in praterita Decifione S. 7. 8. 9 , & 10. , ea prz ceteris validifima ratione,

20. quia retentio quinte Camera tunc obstaret Priorali collationi, quoties in primo quinquennio, ac in ejus turno vacaverat, porius quam alteri conferre, fibi pro libito ietinuiffet; ea enim tunc retentio cederet loco expiende collationis, omnisque confumpta remaneret potettas, ne bis eodem quinquennio confirre videretur, Cotetum M Alemanie Prior hasce Commendas non quidem pio libito, nec per viam collationis piopriz, ac directz, dum in ejus primo quinquennio non vacaverant. fed af-21. fecutus fuit tamquam jus fixum , &

annexum dicto Prioratui, co prorfus modo, quo & alias Commendas pro fecunda, tertia, & quarta Camera obtinuit; unde quemadmodum ifthac retentio stare non potest loco Prioralis collationis, ita nec confumere valet prioralem preeminentiam,

Cujus fortaffis ea viderur diforiminis ratio, nam retentio Commendæ vacantis in turno Priorali dimanat ex jure conferendi concesso Equiti, qui ob emerita stipendia ad M. Prioratus Di-

22. gnitatem evectus eft, & in fignum Prioralis Przeminentiz gaudere debet potetiare conferendi fingulo quinquen nio, vel favore alterius, vel in fui ipfius Compendium; retentio vero Commendz pro quinta Camera fixa, & invariabili promanat ex necessificate explete annexionis favore Prioratus citta factum Successionis Prioris; quamobrem zquum non est, ut ex hujusmodi annexione pro quinta Camera privandus esser Prior jure con, ferendi ex peculiari sua preeminentia competenti. Atque bac videtur ra,

23. tio, qua nulla lege in toto Statu torum corpore ventum est, quomi nus Prior habens quintam Cameram fixam, & stabilem conferre nequiret ex sua przeminentia Commendam in ejus Turno, primoque quinquennio vacantem, ut innuit przecedens De-

cifio S. 8. in fine .

Quadque insuper comprobavit eventus, nam aliter fi obitaret fimplex retentio quinta Camera, nec in fecundo, vel also posteriori quinquennio confre amplius potuitlet gutlibet Prior, nec itidem in Concordia anni 1505. pottquam Commenda de Heitersheim, & Friburg pro quinta Camera invariabili fuit affignata magno Alemaniz Priori quatuor alias Cameras 24. revera postidenti, przservata adhuc extitiffet facultas conferendi quolibet quinquennio, ut prosequitur etiam. eadem Decifis S. 10. in fine ; neque demum anno 1618, per fententiam. Ven. Concilii Ordinarii definitum fuiffet , quod M. Prior Aquitaniz ut. cunque retineret quinque fixas Cameras, adhuc pro Commenda vacante in ejus Turno Priorali primi quinquennii frui deberet przeminentia priorali. Quz fententia in caufa Status edita cum legitimo Contradi, core, & in judicatum transfacta, jus indubitatum constituit, ac pro versa-

25. te quoad omnes haberi debet: leg. Ingenuum ff de Statut, bomin. & Rot. Decif. 102: num. 1, cor. H. rre-

ra cum inibi citatis.

Infautto ettam omine exinde infurrexit eadem Ven. Lingua adversus concordatum anni 1505., ut illud oitenderet, vel personale ad vitam Prioris duraturum, argumento deprompto à

26. fuccessiva bulla collationis novi Prioris anno 1512., & à collationibus expletis anno 1531. à Ven: Lin, gua duarum Commendarum de Statu Fr Capellanorum non reclamante-Priore; vel situam, & variabile capax mod ficationis juxta enunciata in literis co. scriptis anno 1532., & 1533., & subinde conventa in Con, cordia 1534., vel denique revocatum per potteriorem alteram Concordiam anni 1550.

Horum enim fingula queque obiecta jam prius folide eversa fuerunt in prace, denti Decisione. Quandoquidem ne

27. temporale, ac personale dijudicarea tur, evincunt solemnia conventa parcha perpetua, scilicet abdicatio M. Prioris sui plenissimi juria conferendi favore Ven. Lingue, & istius correspectiva in eum permissa annexio Preceptoriz de Friburg, pro quinta invariabili Camera: constituto itidem magni Magistri, & Ven. Concilii, ac denique ad perpetuam rei memoriam

28. subsecuta in actis registratio ex jusfu Locumtenentis, & Ven. Concilii ut respondit Decisio \$. 12. Ex quibus, uti recte colligitur concorda.

tum

tum silud perpetuum fuiffe, omnef que in Prioratu Succeilores afficere, ita nihil cjufdem perpetuitati dera 29. htt, quod in Bulla collationis anni 1512. kgatup exprellum, Veni. Lin guam affignationi preceptoriz de Fri burg pro quinta Camera novum prefituite confensum, qui alter fiante perpetuitate Concordiz necessarios non fuifet; quonam confensus ite favore novi Prioris non ett ad liberum 28 ultroneum adum referendus, fid quidem ad confirmationem, & con

tulum przezistentem. Nec itidem.
30. personalitatem sudent gemina ille
Collationes Ven. Linguz Commenda
rum de statu Fr. Capellanorum anno
1531. quia minime conitat illas jure
pertinuisle ad collationem M. Prioris,
dum prius doceri desuiser, quando
extra Conventum, & intra limites
Prioratus vacaverint, uti solide sirmat contraria reniciens obietta prace-

dens Decifio S. 12., & 14.

ginvationem przeedentis Concordie

Taleque concordatum anni 1505. neque fluxum, & variabile demonstrant Epittolz à M. Priore conscriptz anno 1522. , & 1522. Ven. Linguz. Enim vero in illis nimium conqueritur de unione Commendarum fine infius confensu expleta , semperque propu. gnat ex plutibus yacantibus Commendis alteram ad ipfum pertinere vigo. re Prioralis Przeminentiz, & non. obstante etiam quod agnosceret ex 21. defectu nondum explete vifitationis Prioralis carere posse jure conferendi, adhuc es de caufa amicabilem proponebat Concordiam, ut cum in unius anni decurfu tres vacaverint Commenda de Tobel, Francfort, & Maguntiz , & ipfarum prima jam fuerit smutita favore Antiani capacis. alterutra faltem ex remanentibus Commendis fibi foret relinquenda., & voti compos triedus ett in fuccessi, va Concordia anni 1934, ex fibi facta 32, potettate confirendi Commendam Maguntia, quod fatis suprignic muta di prafervandam Proration Praemi, nentiam, licet non illa de Francfort relica fuillet, ut prosequitur Decifio \$. 16,

Nullanque vero modificationem pracadints industi fubficquens Goncordia
antii 1534, qua conventum fuit M.
Priorem conferte debere Commendas
eo cafu, quo nullus adellet in Ven
Lingua, qui valeret, aut vellet illas
accip re pro fuo Cabimento, Quoniam potterior jithac Concordia protfus iritta fuit, dum nec à M. Magi33, ftro, nec à Ven, Concilio confirmata

33. ttro, nec à Ven Consilio confirmate extitit, corteroquio adverfatur clare dispossioni Statuti 14. del Commun Tejoro prascribentis, ut quoties non adit Eques capax, qui possir, aut velit vacantem consequi Commendam, fructus percipiantur à communi Atatio, donec aliquis superventa illam ad obtinendam isoneus, & capax. Hujusmodi directe, pugnantes dispositiones, quemadmodum contra veriborum proprietatem, & sensum nequeunt ad Concordiam insticti, on potett, ut in descetu Equitis capacia, & structus perciperet A.

34. rarium, & conferret M. Prior, ita mutuo sese elidentes, altera minus habens, concordia scilicet, corruere necesse est, ad firmata in Decisione. S. 17.

Accedit ctiam, tum quod Concordia an, 35. in 1534. nullam de altera anni 1505 continet mentionem, ideo ad illius revocationem five declarationem flare non debet. Tum quod jus conferendi attributum in illo posteriori casu quo nemo reperiretur in-Lingua, qui posset, aut vellet accep.

tare

# Tomus Secundus Discursus CXXVIII. Sect. VIII 619

tare Commendam est undequaque diverfum, & penitus dittinctum à jure conferendi unam tantum Commen. dam fingulo quinquennio juxta antecedentis concordiz anni 1505, dispofitionem; Eo vel maxime, quia in. 26. illa ag batur de iis Commendis, fuper quibus lis ag batur inter Vener. Priorem, & receptorem Sac. Religionis, ideo citra eversionem, vel mo dificationem pracedentis Concordia potuit aliter de finire in casu diverso. & pro diffita lite dirimenda. Tum quod nusquam iffhec Concordia anni 1574. observata dignoscitur, sed potius al. tera', dum M. Prior anno 1542, con. ferens Equiti de Cambianis Commen. dam de Mechim expreise declaravit ad hujusmodi collationem processisse vigore thipulatz Concordiz 1505., que collatio fuit plene approbata. cum Bullis M. Magistri, non quia-M. Prior contulerat tamquam illius Locumtenens, cum simplex Concor diz titulus fuerit expressus, sed quia ex tiylo Sacra Religionis invaluit, 37. ut necessaria femper effet expeditio Bulla Migistralis, five collatio procellerit per smutitionem in Lingua, five ex gratia in vim prioralis pree, minentiz, quemadmodum compro bat eadem Decifio S. 17., & 18. Momentum nec habuit opposita rescisso ex fententia lata anno 1547., vel re. vocatio ex poltrema altera Concordia 1550. Enim vero fententia non respici bat preeminentiam conferendi, fed folum ailertam nullitatem expletx unionis Praceptorie de Haiters. heim cum altera de Friburg, Quod que magis eit, nusquam habuit effeftum, dum omnes in Prioratu Suc 28. ceffores eafdem unitas retinuerunt

Commendas pro quinta Camera, ut

fiffus elt Prior Caravita in Compend,

Stasus, sis, 14. de Commend, cap. 9.

executionem prometers ad bene firmata in eit, deeif. S. 19. , & 20. Concordia itidem 1550, cui perperam referrur in ff ctuatio d. Sententiz, co minus valida, & : fficax comperta. eit ad revocandam piecedentem Con. cordiam anni 1505., que cotteroquin ex hoc iplo deregitur, quod perlo-40 nalis minime fuerat , aliter nulla. indiguillet revocatione; Et quidem omnimoda validitatis caret probatione, quia est simplex folium qualibet destitutum legalitate, neque à Magno. Magnitro, ejusque Ven. Concilio approbatum, folumque repertum inter inutiles , derelictatque pagellas in. Priorali Archivió vigore obtentz Compulforiz. Hisce omnibus attentis, nec ullum addente robur quali-41, tate Archivii informi , & ill gali scripture, merito nullam in Judicio probationem in tertii prejudicium. conflituere polle definivit praterita Decifio S. 21, Eo vel maxime, quia usque ab anno 1512. in Ven. Lingua Alemaniz przscriptum fuerat, ut quodi bet nego-42. tium diligenter impotterum referri deberet juxta temporum, & rei geste feriem in Codice ad hunc eff dum. retinendo. Et nihilominus aff. Concordia 1550, neque inibi , neque in

altero aque graviores continente ma-

quaft. 2. Si enim ita in jure noftro

comparatum est, sententias stricte effe intelligendas, & ad res penitus

diversas haud esse porrigendas, eas-

que eff chu carere debere, ubi fupra

30 annos executioni non fuife de-

mandatas confitterit : Æquiffimum.

rum editam, minime fore protra-

hendam ad jus conferendi ex prae, minentia priorali, minufque post

in ff Augtionem duorum sculorum.

39. propterea censetur, eandem sententiam 1547, super unione Commenda-

# 620 Armamentarium Hiftorico-legale Ord, Equest. & Milit.

terias inscripta fuit, sed solum in alio recentiori incipiente ab anno 1665., & perducto ad 1692., idque fine ulla Ven. Linguz deliberatione, & à persona privata, que legitima erat dittincta facultate, quaque nec integram in transcribendo servavit fi dem . Nihil propterea mirum , fi anno 1686. ad judicialem trutinam expenio eodem folio tunc primum exhibito, & desuper accedente relatione duorum magni nominis, & spectatz fidei Equitum, quorum alter ad supremum Magisterii fastigium paulo poit fuit evectus, iplisque à se deputatis adharens M. Magitter, e. jusque Ven. Concilium, quicquid aliter electi à Ven. Lingua retulerint, fedulo definiverit, eamdem Concor, diam nullam , & insubsistentem fuis.

42. fe, neque ad actum perductam. Ifthac profecto sententia tam consulto edita, & in judicatum transacta, rem in aperto ponit, ac pro veritate fervanda venit, ut prosequitur eadem

Deci fio S. 22.

Et jure quidem pralaudati Equites à M. Magistro deputati renunciarunt, przfatum Concordiz folium non fuif. se ad actum perductum, quippe quod non resonat nisi in merum. & simplicem tractatum, continetque przparatoria tantum Capitula ad concordandum, ad quem effectum inibi no minantur speciales Procuratores, qui valerent eamdem Concordiam Melitz 46, ex diversis linguis, qui pollere depertractare, & stipulatione firmare, quique satagerent, ut nulla declararetur przcedens altera Concordia an-

44. ni 1505., Cumque horum nihil gestum fuisset, merito pro fectuata renunciatur ex vulgatis juri, bus allegatis in pracedenti Decisione S. 23., que bene ad rem profequitur in S. 24. 25., & 26., quod an. no 1553. M. Prior rescribens Ven.

Lingux fignificavit cidem , fe recepille minutam Concordig nuncupans - Il voftro sboggo: juxta fidelem traductionem è Gumanica in italicam locutionem exhibitam, & ab ijidem Equitibus Procuratoribus, & à Secretario Ven. Linguz subscriptam, quz praferenda venit alteri recentiori traductioni fine auctore producte in hac reiterata Caufz propositione: In ea. itidem Eputola deputati fuerunt Procuratores, qui in generalibus initan. tibus Comitiis confirmationem peterent. Hinc contra rei evidentiam dignoscitut, velle propugnare quod minuta hac perf. cta ellet, ac omnino esficax pro altera solemniori revocanda Concordia anni 1505., licet 45. nunquam in ftipulationem redacta,

nec in generali habito Capitulo an. no 1554, confirmata extiterit, quin potius per conventa inibi Statute 27. , & 29. preservata dignoscitur przeminentia, quod pugnat cum affumpto tractatu anni 1550., & valde coheret cum precedenti stipulata

concordia anno 1505.

Fragilis quidem eft replicatio, quod confirmationis defectus contigerit, ex quo nulli reperirentur Equites Linguz Alemaniz in eodem Capitulo Generali , ut refert Bofins in fua biftor. som. 3. lib. 17. pag. 358. Etenim. przhabito, quod in quolibet Generali Capitulo fexdecim eliguntur Equites

bent certis prattantioribus qualitatibus, dum ipli constituere debent Capitulum Retentionis, ac leges sancire pro regimine totius Sacra Religionis. Stat inde bene fimul, quod juxta auctoritatem przeitati Bofi in Generalibus Comitiis anni 1554. nullus a- . desfet Eques iis suffultus prarogativis, qui pro Lingua Alemanie in unum ex fexdeeim posset eligi, quodque.

jeidem in eodem Capitulo alii adessent Equites minus quaissicati, qui optime vairent consistemationem Concordati peters; Aliter sane quisnam Melite ex Lingua Alemaniz paucos antementes rogavit M. Priorem pro incurda Concorda 2 & cuivam Prior rescripit pro illius thiputatione, & constituatione p tenda? Sed magis a backet sententa contind. M. Commissioned in the com

47. fusdet fententia eorundem Commiffatiorem in precitato judicio 1686, ex juila Magni Magniri refi tentium, quod confirmata non fuit, quia confilmari non potuit, ex quo pactuma continece directe contrarium Staturorum Ordinis dispositioni.

Hec principium capita ex late firmatis in precedenti Decisione expendere, & vindicare sat fuit, dum pro cortens levioribus Domini ad illam sete relative habuerunt. Et ita utraque &c.

Diritti del Commun Tefora, e Debiti del Teforo et quid super his ventat, vide supra Della fignificazione dello Parole tit. 19. sub n. 20,, & 21.

Incapacitas ex causa D. biti erga Com. mune Aratium durat solum quous que d'bitum solvatut, nec est perpetua: Rosa in Melovitana Commenda 10, Februarii 1710, cor, clar, mem, Card. Priolo, que hic adnectitur.

Solutio licet facts eadem Smuttionis die, tamen ad suttinendum Actumprasumitur, quod sacta sucrit ante, ut late probat allegata Decisio cor. Card. Priolo n. 8., & feq.
Dispropriamento exponitur supra in.

Dispropriamento exponitur supra in-Seatuto della fignificazione delle Parole tis. 19. n. 35. Pag. 533.

Deaperins, seu Drappiere In Statutis hujus Sacræ Religionis Hierosolymitang e Lingua latina in Italicamtraductis per F. Paulum del Rosso B quisem Hierosolymicanum, imprest. Florentie apud Jinnas anno 1567. 8 & dicatis magno Magistro F. Joanni della Valletta, sub pag. 393, adest etiam hie titulus Del significato delle Parole, ubi n. 37. habetur hoe vocabulum Draperio, quod tine temporis erat nomen officii, ut videre est ibi tis. X pag. 235.

Em. & Rev. D. Card.

C R E S C E N T 1 O

Melivetana Pensionis super

Aperitione Oris.

Veneris 6. Janii 1738.

ARGUMENTUM

Agirur în hac Decisione de impositione Pension si fct. ab Equite Commendatario super Commendam Melorament, fcts tavore Equitic Çapcilani à Nummo Pontisce dispositat obcitecam Capacitatis nondum emisis Protefisions. & respondent in Decisione Exceptionis bus subspections.

# SUMMARIUM Constat ex ipso Argumento.

I Igore facultatis à Statuto Saera Religionis Hierofolymitanz fub titulo delle Commende ordinat. 13. polic foribus I. concellz Equitibus Commendarum melioramenti, Fr. Carolus Juttiniani fub die ro. Octobris 17 3 2. fuper fructibus Commendz, quam tunc poffidebat S. Paterniani de Saxoferrato, annuam pensionem. fcut, triginta feptem monetz Roma. nz impoluit , ac refervavit favore. Joannis Philippi Reffe inter Fratres Capellanos ejusdem Sac. Religionis 3. recepti, qui licet regularem prof fio, nem adhue non emifillet , habilitatus tamen fuerat ad hujusmodi pentiones affeliti

affiquendas ufque ad fummam foutroo, auri per Litteras Apoitolicas in forma Brevis à fan. mem. Innocentio XIII, ufque ab anno 1723.

Verum quia deiata pottmedum dicta Commenda S. Paterniani eodem titu lo Melioramenti ad Frattem Joannem Bichi Equitem pariter professum in. d. Sac. Religione, renuit itte penfionem folvere fub pretextu plurium. nullitatum, quibus refervationem hu julmodi putabat obnoxiam; opus id. circo habuit Joannes Philippus Resle illum vocare in Judicium coram A. C. Guiglielmo, qui concella per De. cretum manutentione . eidem Janni Philippo in quali possessione exigendi controversam annuam pensionem usa cum mandato executivo, rejecit per Sententiam exceptiones nullitatis, quas uti minus apias retardare fo. lutionem , atque manutentionis ef fetum , refervavit tantummodo deducendas . & cognoscendas in alio magis congruo Judicio petitorio.

Quoniam vero aff. pullitatibus obstacu. lum pracipue faciebat aliud Breve. fanationis dicto Joanni Philippo concellum a Sanctiffimo D Noitro Cle, mente Papa X.t. felicissime regnante, è re sua putavit Commendatatius Bi chi preces eidem Sammo Pontifici exponere pro aperitione Oris adver. fus Breve pradictum , remifique. precibus ad Eminentiffimum D. Cardinalem Sanctitatis Suz Pio Audito rem, atque ab co ad Signaturam. Jultitiz loco Signaturz Gratiz, hze sespectu Mandati de manutenendo referiplit Alteri cum fi cultate manusenendi quem de jure : setp du aut m Bievis pro operatione Oris arbitrio Rosa. Cumque ad tramites utriusque rescripti duplex à me datum fuerit dubiuta fine resolutione propolitum in Audientia diei 28, Aprilis proxime prateriti, iterum hodie confulti DD: an intres arbierium pro aprisione Oris, responderunt negatiwe.

Cum enim notius daretur in hypothesi fumus obreptionis, vel subreptionis, quod nempe aliquid narratum, 3. vel reticitum summo Pontifici suerit, quod cum à gratiz concessione settaxiste, aut faltem difficiliorem readidabilet; non erat profecto

4. cur arbitiium, cotteroquin semper à jure regulandum, interponi debret pio aperitione Oris, sterinendaque via ad impugnandas, ac irritandas Prin-

5. cipum giatias, quas pracendendo à voluntais dictu, fi mas dict effe manutas, Ris, det 461, num. 1. pare, 1., & dec. 707, n. 1., & feq pare, 18 recent, dec. 381, num. 2. & f.q. cor. Molines in Colonien, Canoritains super aperitione Oris 27. Aprilis 1731. \$. o. cor me, & 27. Aprilis 1731. \$. o. cor me, & 27. Aprilis 1731. \$. letum ceram Eminent simo D. Cardinai. Addividado, & in Reasina application s Docum super aperitione Oris 17, suns 1735. \$. final, coram Eminentissimo D. Card Regentino Cris 17, suns 1735. \$. final, coram Eminentissimo D. Card Regentissimo D. Card Regentismo D. Card Regentismo D. Card Regentismo D. Card Regenti

Expessit namque Joannes Philippus de pensione fibi restruta in annus scut, 37. minime obtinuis Bullas à Cancellaria Conventus Sac, Religioris, ex quo Commendatarius Catoius Bendetus schedulam non hibrit de bene solvendo communi Teratio, seu ut dicture di bene pagante, & hoc

6, ficuti erat veritati infixum. Ita pariter citra ullam fubreptionem poiute legitimam prabere caufam, ut 5um, mus Pontif x tefervationem hujufmodi penfionis validam reddiret, ac confirmatet (uppler do, aique fanan, do, prout fecti, omnes, & fingulos Juris, & facti difectus, fi qui propter pigmilla defuper quomodolibet

# Tomus Secundus Difcurfus CXXVIII, Sect, VIII 621.

jatervenerint, & quatenus opus fit dicho Joanni Philippo camdem pen7. fionem auctoritate Apostolica, de novo refervando, constituendo, atque assignando; facta etiam potentate Joanni Philippo exigendi ad proprium commodum camdem pensonem peninde ac si refervata suiste a Praceptore, seu Commendatario haben te Schedulam boni nominis pro

Ærario,

Non obitante, quod ex tenore d Brevis fanatus quidem dici poffit defe-Aus potestatis in Equite reservante . non autem alter expeditionis Bulle Magistralis, que a Joanne Philippo refervatario obtenta non fuit mili fub die 31. Octobris 1735., & fic longe poftquam Frater Joannes Bichi aife, cutus fuerat Commendam S. Paterniani dimiffam ab Equite Juttiniano, 2. quod accidit de mense Junii ejusdem anni. Si enim exposita Summo Pon tifici fuillet hac circumstantia respi eiens prziudicium tertii, ac novi Commendatarii, cui nullatenus no. tum erat onus hujulmodi pensionis. mil magis verifimile dicebatur, quam ut idem Pontifex gratiam fanationis non conceffiffet .

Ultra quod enim Statutum Sac. Religionis nullum prescribit tempus ad g. exhibendas hujufmodi refervationes pensionum, obtinendasque Bullas à Ven. Concilio Ordinario, & propteres ficuti ifte actus quandocumque expleri poterat, etiam post dimissam Commendam ab Equite Justiniano, reservante, ita ex dilata exhibitione, & expeditione przdictis postquam Commenda smutita fuerat favore E. quitis Bichi, inducere nequaquam poo. terat nullitatem specifice exprimendam, & particulari gratia fanandam, ut generalibus omiffis , relataque alia Decisione coram Ghister. anni.

1636. apud Michaleph nuper digit Rot. in Melevitana Penfionis 14. Martis 1722. a S. Nullius ad plur. Segq. & fignanter in S. Eo proinde cor. Eminentifs. D. Card. Reggonico. Ea quoque satisfaciebat animadversio, quod Joannes Philippus non omitit Papz narrare dimissionem ab Equite Juttiniano factam de Commenda Saxiferrati, ejufque transitum ad alteram Przceptoriam S. Joannis Baptiftz del Ronco , & adhuc a fe factam non fuille exhibitionem pensionis, expeditionemque Bullarum : unde fa. tis intelligere potuit Summus Pontifex , in quo rerum Itatu gratiam fanationis concedibat, de tempo. 11. re solicet, quo Commenda favore alterius imptita fuerat; Hic autem concurrente scientia in Summo Pon. tifice ad eff dum subreptionis, nullatenus attenditur qualecumque przjudicium Tertii, ex traditis per Rof. dec. 358. num. 6. & figg. part. 11. recen. in Melemitana Nullitatis Bre. wis .26. Junis 1727. S. .13. coram bon. mem. Carnelio in Invenacen. Inrifdschionis 28. Marsis 1732. S. 25. cer. R. P. D. meo, Millino, G in Reasina applicationis Dosium Super negocio Principali 13. Junii 1735. S. 5. & fin. coram Emo D Card. Rez-Lonice .

Neque in his circumftantiis difficultatem ingerebat Jus quaditum Equiti Bichio, cui Papa non centetur coluifse detogare; etfi enim ille notitiam non haberet de onere pensionis

32. controverse, optavit nihilominus Commendam Saxikerrati cum omnibus oneribus, ideoque nullum Jus eidem quzsitum dici poterat super libertate Commenda ab hoc onerepensionis, qua ut plurimum in his casibus reservari solet, & cuique no. 33. tum es, eam excedere non posse

quintam

# 614 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

quintam partem reddituum . Qua ratione usus invaluit, non exprimendi, quatenus etiam innotescant hujufmodi pensiones in smutitionibus Com. 14. mendarum, Si ergo Equiti Bichio certum jus quafitum non erat fuper libertate Commenda' ab onere penfionis, fruitra queritur de illius prz. judicio, & de omissa expressione. pensionis, cum parrari minime opor-15. teat, quod non exittebat, aut nullam confiderationem promerebatur, juxta firmata per Ros. dec. 243. n. 14. coram Meelin. in Juvenacen. Ju. rifdittionis 4. Tunii 1734. S. 10. co. ram Eminentiffimo D. Card Pezzo nice , & in Firmana Fidum , & Col lettarum 21. Martii 1735. S. 20. in fin. cor. Rino P. D. meo Calcag. De

Coterum cum agatur de gratia fuapte natura prejudiciali successoribus in Commenda, quam Papa optime no vit jam fuiffe dim:ffam ab Equite. Juttiniano, & credere facile potuit jam fuiffe fmutitam favore alterius, dum occurrere velle declaravit liti-16. bus, & controversiis, que oriri posfent cum Praceptoribus, feu Commendatariis ejufdem ; vel fola illa. fcientia fatis erat ad excludendam. quamcumque fubreptionem, junta fir. mata per Rotam dec. 101, num. 21. & decif. 506. n. 26. & fegg. par. 5. & det. 769. num. 9. part, 18. re. cent, in Conftantien, Pracedentia fuper bono jure 27. Januarii 1712. S. Signidem coram Anfaldo, in Hypporegien, Commenda fen Praceptoria 12; Martii 1723. S. final. coram bon. mem. Ratto in Juvenacen. Inrifdictiomis 4. Innii 1734. 5. 6., & 10 co. ram Eminentissimo D. Cardinali Rez zonico, & in Reatina Applicationis Dotium Super negotio principali 12. Innit 1735. S. 12. corum codem ;

vel nulla erat habenda ratio de quocumque Jure alterius Commendatarij 17, ad effectum fubreptionis, que omnino cellat in hujulmodi gratiis de fui natura prajudicialibus: Gratian. discept, forens. cap. 192. n. 7. Tondut. quaft. Benef. part. 3. cap. 100. nu. 1. 6 fegg Rosa dec. 193. num. 24. cor. Buratt., & dec. 97 num, 12. cor. Caril. in Melevisana nullitatis Brevis prima Julis 1726. S. 10. coram bon. mem. Cerro, & 20. Junii 1727. S: 12. & 16. cor. bon, mem. Cornel. in Romana Juris baptizandi 12. lanaarii 1773. S. 21 cor. bon. mem. de Summiniatis , & 7. Decemb. 1734. S. Signidem coram me '.

Alterum subreptionis caput Eques Bichius desumebat ex co, quod narratz Pontifici non fuerint pinres nullitates , quibus refervatio pentionis 18. scatebat; quia nempe à Commendatario luttiniani facta fuerit per Schedulam privatam, non vero per atte di Cancellaria ovvero per atto di Nofare, prout fub poena nullitatis re. quirit Statutum . Quodque deficeret Decretum magni Magistri, & Ven. Conciln, in quo fubitantiatur gratia refervationis , non autem in actu. quem explet Eques Commendatarius, qui fpheram non egriditur fimplicis confensus pensioni refervandz, prout 19. diftinguendo inter penfionem mere temporalem, duraturam ad vitam, feu administrationem Commendatarii reservantis, & penfionem perpetuam duraturam ad vitam pensionarii obter. vat Prior Caravita in Comment. de Commend. cap. 48., & St. Card. de Luc de Penf, difent, gr. n. 4. Roca in Romana, seu Melevitana Pensio. nis 11. Junii 1736. S. Et necessisas coram Reverendifs, P. D. meo Calcag nino Decano.

Verum quod attinet ad primam partem, opus

# Tomus Secundus Discursus CXXVIII. Sect. VIII. 625

opus non erat alia responsione dish. cultatem repellere , dum Defensores Equitis Bichi in hodierna propolitione super ea non amplius insittebant, quia fortalle agnoscebant, for. mam Statuti fatis fuille adimpletam. 20. eo ipío, quod Commendatarius Ju stiniani in reservatione Pensionis, de qua agitur, operam adhibuit pu blici Notarii, qui non solum rogitum explevit super recognitione Caractheris, fed eriam approbatione medio juramento facta per Commendatarium de ventate omnium contentorum in. eadem apoca privata, & quidem coram Teltibus, & cum clasula fuper quibus . Unde vix aliquid d ficere videbatur ad publicum Inttrumen- /

Ea prafertim accedente circumstantia, quod refervatio illa sub tali formaexpleta per Commendatarium, apat. probari meruit à magno Magistro, vel ejus V. Concilio, a quo expedite fuerunt confuetz Bullz, fub die 31. Octobris 1735. cum expressa relatione ad hujulmodi Penlionis conttitutionem, donationem, & affignatio nem factam - Per Chirographum ma nu propria ejufdem Commendatarit die 10. Offobrit 1732. Rome fubfcripsum , legitime recognitum , & legalitare munitum, in Cancellaria noffra exhibitum, & confervatum latius conftat, & appares.

Quod vero attinet ad secundam, procedendo etiam cum supposito, quod
in pensionibus hisce perpetuis, ac du22. raturis ad vitam pensionarii, substantia gratize consistat in assensi magistri, vel ejus Concisti, non
autem in voluntate, atque assensionionio commendatarii: satisfecit nihilominus responsio, quod in hyporbesi, vel
hujusmodi consensum, aut Decretum
magni Magistri supplevit Summus

Pontifex approbando refervationem. illius pensionis factam à Commendatario Justiniani, & quatenus opus effet, auctoritate Apostolica illam de novo refervando, atque assignando; vel afferi nequaquam poterat deficere 22. consensum magni Magnitri, eo ipio quod illud prafeferebat Bullatum ex. peditio, que fieri certo certius non. potest fine confensu magni Magitti, vel Concilii, fatisque est, quod su. perveniat quandocumque, dummodo. Re integra, & antequam illius defe-Aus fuerit allegatos à Commendata. no fuccesfore, ad firmata per Lotter. de re benefic. lib. 2. quaft. 51. n. 25. & 16. In Turritana Canonicatus 27. Martii 1726. S. Fin. coram bon. mem. Ratto, & in Burgen, Cappella. mia 30. Junii 1732. S. Non obstance, & fegg. cor. Me .

Non erant proinde applicabiles auchoritates in contrarium adductz, & fignanter dec. in Romana fon Molevitana Penfionis tt. Janis 1736. toram Rino P. D. meo Decano, in cujus casu, ficuti Bullz expedita numcuum furanti decoure confersione

24. quam fuerant, ideoque confenfus. Magni Magistri, vel Concilii supervenisse dici non poterat, ut vide, re eft in S. Roque certius, ita judicatum fuit pro nullitate translationis pensionis, non quidem ex defectu capacitatis in Translatario Auctorita. te Apostolica dispensato, sed ex defectu potestatis in Transferente, fine consensu, & Bulla Magistrali, que numquam obtenta fuerat, ideoque fupplere non poterat, neque importare dictum confensum: Quam autem longe difter casus ifte a przsenti hypothefi, in qua Bulla magistralis obtenta, atque expedita fuit, nemo eft qui non videat.

Tertium denique diluendum supererat obreptionis caput desumptum ab O-

rigi.

#### Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit. 516

riginaria nullitate refervationis, quia nempe Joannes Philippus de tempo ie refervatz penfionis prefens non erar in Conventu Sac. Religionis, pro 25. nt requirit Sengueum tie. 13. de Commendis , & firmavit Roça dec. 136. n. 7. part. 7. recent, facili tamen negotio ab hac etiam exceptio. ne fele DD. expedierung ; fi enim. Summus Pontifex Joannem Philippum in Sacra Religione non adhuc professum, ita quidem habilem, & capacem ad pensiones reddere voluit, perinde, ac fi omnia requifita ad id necessaria babere reperireeur , atque inferius - ibi - Licet professionem regularem nondum emilerit, ac debibir requifitis careat . Rurfus , fi Bre. ve hoc Pontificium à magno Magi -ftro fuccessive fuit executioni mandatum . & vigore habilitationis , ac difpensationis Apostolica Joannem Philippum agnovit atque approbavit in legitimum Refervatarium controverfz pentionis, cujus folutionem in Bullis ei faciendam effe mandavit Equiti Joanni Bichio moderno Commendatario, ejufque successoribus, non erat profecto cur dubitari amplius posset, quin idem Joannes Philippus ab hoc etiam requifito conventualis relidentiz fuerit à Summo Pontifice dispensatus; cum ad hujusmodi interpretationis effectum pon leve pondus habere soleat factum ipsius ma. gni Magistri, qui sicuti optime confeius eft omnium Statutorum fur Religionis, corumque observantie una. cum Pratribus de Concilio vigilanter incumbit, ità profecto Bullas hujusmodi pop conceffiffet, nili eumdem Fratrem Capellanum Resse ab omnibus defectibus, & obstaculis Apostolica auctoritate dispensatum agnovillet .

Maxime quia in priori Indulto, seu

26. Brevi Pontificio eidem concesso sub annum 1719. à fan. mem. Clemente XI. exprelle fuerat difpenfatus ab hac Conventuali residentia, ideoque facilius censeri poterat ab ea dispensatus etiam in fecundo, vel tertio lub universalitate verborum, que cum genericam faciant mentionem de aliis quoque omnibus requifitis ad pentio. nes obtinendas, facile comprehendebatur, eumdem Joannem Philippum ad hunc eftectum reddi voluisse om. nino capacem absque specifica alia. dispensatione à coteris quibuscumque defectibus prefertim minoris relevantie, quam effer regularis professio , à qua nominatim dispensabatur ... Et ita utraque &c.

Em. & Rev. D. Card.

Melevitana Pensionis

Merturii 6. Decembris 1741.

# ARGUMENTUM

In hac Decisione, que est confirmatoria duatum præcedentium 3. Iulii 1739 . & 27. Januarii 1741 cor. R. P. D. Millino , agitur de Jure Pentiones transferendi, quod competit Prioribus, & Commendatariis Ordinis Sancii Joannis Hierofolymitani: expendient, quid fie iervandum in hac Translatione, & que formula teneatur.

### SUMMARIUM.

I. P Ensionem transferendi jus babent Priores , Bajulivi, & Commen. datarii Ordinis Hierofolymitani , ex Ordinatione n. 14. tit. de Commendis n. 6. 7., 6 8. Translatarius Penfionis babes tien-

lum clarum, & manifellum ex transtatione rite fatta .

2. Is

# Tomus Secundus Discursus CXXVIII. Sect. VIII. 625

2. In Pensionibus requirisur consensus magni Magistri, & Convertis.

3. Bulla Santh Pis IV. la 9, in 8, 39, Stathsom 49. G 50. de Commendis probiées, ne referentur Pensiones, constituantur, seu assignentur dist Personis, quam Ordinis Hierofo symitans, sine expresso constituana, gui Maesser, G Conventus.

Non loquitur autem de translatione Penfionis in Perfina ejustem Ordinis, & ideo ad istam non applicatur, &

n. 4 5. 6. 7., & 8.

9 Pensio, quoines reservant post contentum Titularis, debet sieri pristico E expeditio Bullarum in Coochio, in quo assumitur discussio capacitatis reservantis, & reservantis, U su sia quantistati Pensionum, juxta Ordinat, 13, de Commend. Id vero uon procedis su casu transla tionis Pensionis.

Scalusum lequers de uno cafu, non debes exsendi ad alsum cafum o. missum.

necessia funt, non inducentia.

mecessia or praceptum verba.

Si potrà conoscere dalla capacità,

& n. 12.

23. Maximo quando carent distintione, resolutiva, & nullicatem importan-

ia. Conclusio, de qua supra numero nono, respecie dumeaxas execusionem frantacionis yam satte, unliam autem condicionem suspensivam inducis, isa ut dicta translatio, non possis di ci prins persetta.

25. Penfionum scrmint aute expedicionem Bullarum non ad Translatarium, fed ad Transferentem Spellans: con scarium samen firmat Votum Equisis

Frifarii .

16. Pensionis Translationis executionem srantummodo, non illius substantiam respicie Bullarum expeditio. 17. Fruitus, ut acquieantur, non luf ficis fola Grasia collutio, fed necessaria est executio equidem.

Fructus suos Beneficiatus non facit

ante exicutionem Gratia .

 Bulia pro Commendis foratiss per Linguas in Sacra Religione Hierofolymicana, qua daneur die fulfa collacionii, expediuntur sub formuia, G

appellantur Confi.m.10.11. .
Buila pro Commendis de Gratia Prio-

rali, qua confruntur per Priores qualibre quinqui neto, or que antur Ranficatoria, or cente puntur per merba Rat ficatos confirmus.

Bulla translationis Performum que mon fuve lo fi natoria, nec Rat fiatoria, e conce puntur per firmulanta in te transtituius tob que damus, concedimus, or acdem datantur fub die exp. ditoris, non translationis.

19 In Collassonibus Cemmendarum, five per Linguam, five per Priores, vel per magerum Mayifirum i tam in Translassonibus Penfsonum femper m nivocc abbiensum vieba - Te Commendaratum, Te Penfsonatium fa-

cimus & creamus.

20. In Bullis Translationum Penfionis fit mentio Translationis cum aduo, tastone diei, Menfis & Anni, & Contentus Titularis, tactes superindustaclausula Ratifiantes, & sie non obsai diversitas date.

21. In Collationibus Commendarum de Gratia Priorali que à Prioribus ipfis perficienteur , dasantur fub die expeditionis, non fub die fatta collatio-

wir .

22. Prior Caravita reiicitur.

23. In Penfionis Translatione non eft necestatius contentus magni Magistri.

24. Apostolicum Indulsum saper capacisase, ac babilicatione, ad astequendas Pensiones, super Prioratibus & Commendis Sastæ Religionis Hieroso y mitana jum dispinsatione ab assecutione Bullarum, & alsis solities soliminisatibus importar dispensationem super assensation, de quo in numevis pracedentibus.

25. Penfionis Translatio, an debeat fie, es per Infframentum publicum, G Affa Cancellatia juxta Oidinat. 13. de Commend., & Mical ff. in verbo

Penfio

26 Dilla Ordinatio 13. uti loquenet foium de Refervationibus, won est trabenda ad Translationem Peufonis.
27. Pensionis Translatio sussities, quod stat per quememque Astum Nosarii pu blici, ut disponis d. Ordinatio 13. & resiscium Austoritat d. Nichalett.

28. Pension:: Translatio fulla per birogruphum teuto teste nuaisum, propria manu transferentis subser ptum, o G signatum, G recognitum corum. Notario, est valida, & n. 19.

29. Peufionis Translatio, etiam ante affenjum magni Magistri, G anie Buliarum expediționem, suftinetur ex oblervanția.

Observancia wero babetur etiam in Translacione fatta per Chirographum,

at fupra munitum .

30. Penfionis Translationem fuße validam deducitur ex observantsa promanante ex diuturna solutione dicta

Penfonis translate .

31. Commissio cum clausula - Videatur de Bono Jure etiam ad est Aum ma, nutentionis, completitur Judicium. Petizorium, & Possessionis & untranque absolvi debet modo conveniense.

31. Lata Sententia super bono sure talis, eidem concedi debet manutentio. Manutentio in qualibet sudicii parte

conceditur .

Em. & Rev. D, Card.

### TANARIO.

# Melevitana Pensionis

Mercurii 6. Decembris 1741,

Uper bono Jure Joannis Philippi Relsii etiam ad eff clum Manuten.
Lonis in quasi pouessione exigendi pensionem advertus Ven. D. Priorem Donatum Mariam Antinorium, p. 22, cedentibus duabus Occisionibus editis cor, R. P. D. m.o. Millino, Sac, Auditorium Sententiam protulit, de cuius viribus cum vigore nova Commissionis disputatio per me hodierna die proposita este + Sententiam Rotalem construmadam DD censurema.

Cum etenim przeunte affenfu Fratris Ferdinandi Crivellii Titularis, fu Prioris, Commendatarius Juftinianus anno 1722, transtulerit pensionem annuam ducatorum 250. super fructibus Prioratus Capue in przedictum Joannem Philippum Ressum juata facula

tatem transferendi Prioribus, Bajulivis, & Commendatariis tributama ex ordinations 14. de Commendis a contenta in Statutis Sac. Religionis, perperam impugnabatur bonum jus Joannis Philippi hebentis titulumaciarum, & manifetium pro validitate translationis subttinenda. & fruchibus consequendis, ut egregie firmat utraque Decisio pracedentis Instantia — Prima numpe diei 3. Julii 1739. \$. Desamebatur, & seconda 27. Januarii currentis anni \$. At qui coprimiam coram R. P. D. meo Millino.

Quin ad infrigendam validitatem translationis opponereur defeus confen-2. fus magni Magitti, & Conventus tam ex conflitutione fan, mem. Pii IV. inter fuss la g. \$. 23., 6 \$. 39. Ballar. non. com. 3. quam ex ordinacionibus ciuidem Sac. Keligionis 49 & 50. Seacut, de commend.

Quoad etenim Buliam Pianam iterum animadverfum fuit, ex ca in §, 39, prohibern, ne penfiones refeventur, condituantur, nve affignentur alus perfones, quam Ortonis Hofpitalis 2, Sansti Juni Herofovymean aufque

expicilo confentu Magni Magniti , & Conventus, non autem translatio 
p. m. pensionis in p. ilonas ejuldem 
Ordinis, circa quas dispositio Confitutionis piculete applicati non poterat ad Text. in leg. quod distum 
ff de pattis, leg. adigere § Qiamvis 
ff. de jurepair. Surc. consti. 371. n. 
24. Rieu coram Lancett decis. 1141. 
nam. 33. Qiin oblatet in reliquo 
dispositio ejuldem Buliz in antece 
denti § 23., in quo cum loquatur

4. de refignationibus a Magno Magi tizo recipiendis, & pentionibus ab codem refervandis favore Retignan ctium... prout verba ipius Builz clare ottendunt, mini prof eta facere vid batur ad cafum transiationis, de quo in prafens agi conting bat.

Statuta vero in cap. 40., 6 30. de Commend, præter quam quod dif ponunt de pensionum refervatione, ideoque itidem trahi nequibant ad casum translationis, de quo in speciali ordinatione 14. consultum extitetat, ut dictum quoque fuit in lau, data prima deess, 3, sulii 1739. S. 7. coram R. P. D. meo Mellino. Receive advertebatur ex illis ordinationibus non uni Magno Maguitto hance

nibus non uni Magno Magitto hanc 6. facultatem tributam fuile, fed is etiam, quibus illam Generale Capi tulum tribuiffet: Quapropter cumaidem Gener. Capitulum eam d. de. sit in orduser. 13, dr. 14. de Commend. Bajulivis, Prioribus, & Com-

7. mendatariis, nulla imposita lege

requirendi affenfum, clare fequebatus, hunc ad fuodantiam translatio, nis necellarium non eile, quemodinodum audita bac, Religione defi.

8. hivi bacrum notitium auditorium per nisginialism accij 219 in part, 7. recens., cui adhafit iam prima decejio bajar Caufa \$. 7. quam fecenaa \$. 0.0 \$. 14.

Abique co quod aliquid momenti facere, quod pott interpolitum conlenfum titulains, petitio, & expeditio Bullarum facienda fic in Concilio, in quo attuminut dilculfio capacitatis Refervantis & Refervatarii, ac jultz pentionum quantitatis. Prefermilio ctenim, quod juxta ordinationem 13, de commend, examen tantummodo requititum appareat in cafu referva9, tionis Pentionis, per quam novum onus imponitur titulari, non vero

9. tionis Pentionis, per quam novum onus imponitur titulari, non vero in cafu translationis confiderato individualisme 14., quæ lequitur di piologando onere anti, quo, adeoque in uno cafu expref, fum, & demandatum non ett trahento, dum ad alterum, in quo fuit o-

millum, juxta conclus de qua Barsol, in seg. Seta S. Cato si de fund.
snirast. Res. coram Endovo; deci,
27. n. g., ibique Adden, n. 18. S'
coram N nose. decis 71., S'n panesto
cor. Octob. dec. 12. n. 38. S' segacn.
Platermilloque indem, quod relictum
pottus appareat in facultate, quam
inductum ex necessirate, ut demona
11. itant virba illa - dove si potrà co-

noscere della capacità ed incapacità; que nullam dicunt necessitatem ad Test. in leg. sepe audier, ib que 12, glos, ff. de offic. Prasid leg none, quidquid, ubi Bild. nome. t. ff. de Judic. Rot. coram Ludovis deci 85, n. 7, 6 coram Falconer, in miscell. de-

n. 7. & coram Falconer, in miscell. decist. 39 num. 7. Potissimum cum non presesterant dictionem resolutivam..., k
& nul.

# Armamentarium Historico-legale Ord, Equest, & Milit.

& rullitatem per necessariam superinductam conditionem, ut diftinguen. 13. do probant Rodulph. aliegas. 71. num, 42. , Surd, dec: f. 232. num. 9, Rot, coram Molines decif. q. S. num.

66. tom. 2. part. 2.

Penitus collabefeere vifa eft utraque. exceptio ob eam fatis validam ratio nem, quia tam examen faciendum in Concilio circa capacitatem Refervantis, & Refervatarii, quam Bullarum expeditio petenda poit interpoli-14. tum titulatis confensum, que uni ce actum ejuldem translationis jam perfectum, & à titularis confensu fuum jus metientem fubsequuntur, tefpiciunt dumtaxat executionem translationis jam factz, modumque continent in ea executione observandum, nullam autem conditionem suspensivam inducunt, vigore cujus iplatranslatio prius perfecta dici non debeat, ut plene ad rem examinata Bullarum litera . & inteiligentia retpondit Rosa in Melevisana Penfio. mis 14. Martii 1732. S. Perfettio & fequen. coram Emo Card. R. 220. mico, quam contrarus auftoritatibus fuse explicatis , & rejectis firmiter amplectitut prima bujut caula Deci. fio a S. 12. ad 16. , & fecunda S. 12. @ 13. coram R. P. D. meo Mil lino .

Quin itidem fubfifteret replicatio illa, quod ante Buliarum expeditionem penfionum termini fpedent ad transferentem , non ad translatarium . 35. Quidquid enim fit de veritate hu. jus propofitionis, cujus oppofitum. firmat votum Equitis Frifarii dittributum in Summario Responsionis prime propufecionis Reffii num. s. id etiam potius mirfice comprobaret, quod fulicet Bullarum expeditio ref-Piciat tantummodo executionem tran16. slationis jam peraftz, non vero illius fubitaneiam, cum certum in Jure fit , quod ad eff fum acquirendi fiuctus, non quid m fola gratia collatio fufficiat, fed ejufdem executio fit neceffaria, ante quam exe-17. cutionem nemo fane fru: us fuos fecere poteff, ut generaliter de quo-

libet beneficiato adnotant Felin. in cap. veniens num. 2. de accufat. Oldrad. confil. 3.4. num. 5. Mandof. ad regul. 27. Cancell. quaft. 3. , &

94aft. 16. n. 2.

Minufque equidem ad Caufam faciebat nova anim dversio diversitatis formula, fub qua expediuntur Bulz pro Commendis smurius per Ven. Lin. guas Sac. Religionis, que dantue lub die fafta collationis. & appellantur Corfi matoria . & po illis de 18. gratia Priorali . que confruntue per Ven, Priores quoliber quirquent nio , & vocantur Rat feature at. que concipiuntur per veiba Rat.ficantes conferimus; Cum è converso Bulla translationum Penfionum . qua pre confirmatoriz dicuntur. conti. pi foleant per formulam, in te transferimus, tibique damus, conte-

ditionis, non vero translationis. Quidquid enim sit de vigore harum. formularum Cancellariz Melevitane. certum prefecto, erat, eas juxta ejuf. dem praxim in omni collatione tum Commendarum, que per Ven, Linguas

dimus, exque datentur fub die expe,

19. Imutiuntur tatione antianitatis, tum aliatum, que corferentur de gratia Priorali five Magittrali, tum etiam in translationibus penfionum prorfus univoce adhiberi per verba - Te Commendatatium. Te Perfonarium fecimus, & creamus . Ac licet in Binis translationum non exprimator Ras fica #ses, attamen cum in its exprella fiat mentio

mentio de translatione, cum adno tatione diei , Menfis, & anni, nec 20. non confensus Ficularis ea expres

fio tacite superinducta videri debet. Proindeque argumentum de fumptum ex divertitate date tantum aberat . ut exceptionem confirmaret, quin potius retorqueri poterat, cum etiam in collationibus Commendarum de Gratia Priorali, que absque dubio 21. à Prioribus ipfis perficiuntur, non

fub facte collationis, fed tub expedittonis die darentur.

Contrarus auctoritatibus jam antea quoque deductis superfluum DD, respondere arbitrabantur, cum ez fingilatim rejecta appareant in prima decifione precedentis Inflantia coram. R P. D. meo Millino S. 12., & dno. bus fequen. Auftoritatem vero indicis Alphabetici Statutorum Sacr. Religionis parvi faciendam elle, ex eo

22. quia suum agnoscit authorem Priorem ipsum Caravitam, cujus opinio plene reprobata per votum Equitis Frisarii omnino renci promeruit in Melevitana Penfionis 14. Martii 1732. coram Eminentiffimo D. Cardi nali Rezgonico, & in dieta Prima. bujus Canfa Decifione R. P. D. mei

Millini S 13. Qubus ita fe habentibus plurimum equidem prodeile videbatur, quod confensus Magni Magittri, quem alias necessarium non esse ad substantiam translationis manifeitum erat, fruitra in hoc casu requireretur, postquam Joannes Philippus mediante Apoitolico Indulto S. m. Clementis XI. ob-23. tinuit capacitatem, feu habilitatem

ad affequendas Penfiones fuper Priora. tibus, & Comendis Sac. Religionis cum expressa dispensatione nedum ab as. secutione Bullarum, verum etiam à cateris aliis folemnitatibus observari folitis, ex quo plene fequebatur in omnem casum hujusmodi affensum

24 fuppletum fuille per difpensationem, per quam subiatum remanet impedimentum a def etu confensus forsan proveniens, ut bine notat eadem Prima Caufa Decifio S. 16.

Illa autem ouz denuo obniciebantur circa defectum forma translationis, ex eo nempe quod translatio facta non fuerat per Intirumentum publicum, five per acta Cancellaria Melevitana,

25. prout exigitur ab Ordinatione 12. de Commendis, & tentatur Michalef. in verbo - Penfio - inutili quidem conatu replicari compertum fuit, nam ultra quod ordinatio 12. disponens tantummodo de rescrivationibus non effet trahenda ad translationes ob di-26. versitatem, & rationis diff. centiam,

ut optime advertit fecunda Decifio R. P. D. mei Millini S. 2.

Plenissime fatisfecit responsio, quod etiam ad fensum ordinationis predicta fatis effet, quod translatio fieret p r quemcumque actum Notarii publici -Che le donazione di sutte le [uddette

27. penfioni fi debbano fare per atto di Cancellaria, ò vero per atto de Nosaro publico - proindeque affertioni Michal ffi adversari literalem dispositionem ordinationis: Unde cum translatio facta extiterit per Chirogra. phum trino Teite munitum, propriaque transferentis manu, fignoque subscriptum & obsignatum, & co-

28. ram Notario recognitum cum approbatione translationis, omniumque in illa expressorum, fatis apparuit impletam fuille formam in Statutis prescriptam, ut firmiter probat dicta fecunda pracedentis Inflantia Decifio S. 4. , & Jequen. , & in fimili. bus omnino terminis dixit Rosa in Melevisana Penfionis Super aperition

# A mam entarium Historico legale Ord, Equest. & Milit,

ne Oris 6. Junii 1728. S. Verum co. ram Reverendiffinio Crefcentio .

Advertendo potitimam, quod non exi. goum rationis momentum faceret ob 29, fervantia, de qua pro co quod at. tinet ad translationis perfectionem. ante allenfum magni Magitiri, & Bul. larum expeditionem teltatur memora, tum votum Equitis Frifatit S. Riceve più forza: quoad vero formam, defumitur ex fimilt actu translationis expleto per Chirographum à Commendatario Gabuccino favore Commendatarii Juttiniani . In specie autem eruchatur observantia contra u tramque oppolitam nullitatem ex diuturna folutione Pentionis jugiter continuata tam à Priore Crivellio, 30, quam à Priore Falconerio, quos

tanquam bene confcios ordinationum, & Praxis Sacra Religionis, prefumendum non eit voluisse propriam pecu niam profundere , nift translationem legitime fuitle peractam vovillent, quemadmodum concludit przfata fe. cunda Decifio S. final. corum R. P. D.

meg Milling .

Opposita demum circa Sententiz Rota. lis validitatem, ex co quia in expeditione Caufe processum fuerit per viam confi mationis decreti conteniporanee lati super manutentione, subfittentiam penitus non habere dignofcebatur: Cum enim Commiffio piz. cedentis Instantiz directa cum claufu 31. la videatur de bone Jure, etiam ad effettum manutentionis , Judicium. petitorium, & possessorium comple deretur , zquum profecto erat , ut utrumque absolveretut modo unicui que conveniente ; ideoque cum per Sententiam pronunciatum fuerit con stare de bono Jure Ressi, eidem uti que in sequelam boni Juris conceden 32. da erat manutentio , que in qua. cumque Judicii parte impartiri folet:

Rot, coram Emerix Jun. decif. 328. n. 9. coram Lancessa dec. 291. n. 7. coram Aujala. acus, 102 nam. 1. 6 coram Motin. decif. 332, 8, 6.

Et ita in reliquis te referentes ad prz. cedentis Innantiz Decisiones DD. ref-

ponderunt utraque &c. Erarium vide Thefunrus .

Elcardium apud Equites Melitenfes, in corum Statutis eft Tribunal Appellationis in rebus criminalibus ecrundem Religioforum, & est Vocabulum Gallicum Elgari: Macer in veibo Elcardium.

vide Senardium .

Gaggi, inter quatuor fignificationes, quas habet hac dictio, de quibus agit Veculularium della Crufca in veibo Gaggi S. 2. fign ficas Seipendium; fed in Statuto Memenfium Equitum quid fignificet, & importet, vide dedulla in piztenti Ditcuifu fub #. 38. Selt. 4. n. 58,

Guba, Icu Cuba, Idiomate Syriaco. vocatur Citterna vetus, ex quo E quites Hierofolymitani dum in Syria morabantur, originem habuit denoniimatio Guvz, hoc est penes ipfos sar. cer profundus, & obscurus ; Mocen in verbo Gaba, ubi quod H.Ipani Al goa perangunum cub:cuium appellant &c. Et Catalani Algorfa , Cameram Superiorem denominant à syriaco, seu potius Arabico vocabulo Gorffa in eodem fignificatu quo Me. litenfes utuntur, Italice vero dicitur Alcowa , vox Arabo-hispanica , latine Tore , & est locus capax unius lecti, folem hibernum prospectans, ut notat P. Pomei in Indice Generals part. 3. cap 2.

lanesi, vide Soldea .

Incapacitas, vide Capacitas. Liliatum, vide Soldea .

Limiti, clare, ac generaliter S. Religionis Hierofolymitanz disponit Statutum, quod Prztendens ad hunc Ordinema admitti

admitti, probare tenetur fe natum intra limites illius Linguz aut Prio ratus, intra quem admitti potiulat, ut loquitur Starnenm del Ricevimenta de Fratelli tit. 2. n. 19. Et in Compendio Alphabetico dd. Statutor. in-

verbo Limiti.

Out vero fint limites Prioratuum, legitur in Statuto tit. 14. Delle Comende n. 30. 1b1 - Dichiarando i confins de Priorats del Regno de Francea effere sucro il Regno, e dovunque fi eftendono le Commende appartenents at det. si Priorate; de Priorate de Spagua, i Regni di Spagna; de' Priorati d' Italia, enere le Provincie d' Italia, e l'Ifola di Sicilia; di Alema. gna, tutta la Germania cosi Supe. riore, come Inferiore; dell' Ingbilserra, sutta l'Ifola d' Inchilterra col Regno di Scotia, e l'Ifqia d' Ibernia. I Commendatori perà che moriran. no lopra il Mare, e fuori de' confini de Priorati lora, s' intendono effere morti in Convento .

Verum, quod Jetur receptio absque probitione limitum, legimus, quod de tempore quo vivebat fa. me, Innocentius Papa XII, cum quidam Nobiles Moscoviz Duce Generali Bons Sere. meref Venetus fe contululent, Senatus Ven.rus honorificentistime excepit, & quidem eo modo, & forma, quo ex cipiuntur Ministri Capitum Coronatorum ; deinde fe Romam trantfulis. fent, Summus Pontifex tunc Regnans fa. me. Innocentius XII., illos homaniffime excepit, muneribus Sacris, ut vocant Agnos Dei, & Reliquiariis, nec non ruderibus antiquitatis, marmoreis, feilices Status decoravit: ex Uibe. Neapolim petierunt, & subinde ad Melitensem Insulam appulerunt; ibi à Magno Religionis Hierofolymitanz Magistro honorificentissime excepti fuerunt , cofdemque die Pentecoites

ad Magistralem Mensam suam admisits. dictumque Generalem Seremetof ac. cumbere fecit primo Meile luco, ante omnes Religionis Equites, eidemque Generali magnam Crucem Ordinis contulit adamantibus exornatam. Sic legitur in Hiftoria Vita Petri cognomento magni Ruffia Imperatoris Scripta ab Abbate Antonio Casifor parse feeunda in fecunda Editione Vene. sits impress. Types Francisco Pisseri 1739 pag. 95 ubi fubdit hac verba - De forecche questi è il pismo de Moscowiti , che fia flato ricevato in queft Ordine non meno illuftre, che Religiofa .

Sed notare non omittimus, constare postmodum, hoc ett 29. Aprilis 1706. fuisse receptum absque probatione limitum alium Nobilem Moscovitam. Lingua, multoties expositum ett in hoc discurso quid intelligitur sub nomine Lingue, feu linguarum, & quot fint in Religione Hierofolymitana; fupra eriam in Statuto della fignificatione. delle Parole sis. 19. n. 25 pag. 533. Lingue nell' Ordine nostro fono chiamate le Nagioni .

Litera Rogatoria fcribuntur , quoties aliqua ex Familiis, cujus Nobilitatis probatio fieri d. bet , moretur in diverso Prioratu ab illo in quo fit Pre: tendens; tunc enim feribuntur literz, quz Rogatorie dicuntur; feribuntur autem Equitibus alterius Priora. tus, roganturque, ut dignentur deputare Commillarios, qui forment Processum Probationum illius lateris, hoc est Quarto, eoque confecto transmit, tant, ut uniatur aliis Probationibus, & cuncta transmittantur ad Capitulum. aut Assembleam illius Prioratus in. quo natus eft Pretendens, & deinde transmitatur ad Melitam, ut recognotratur Probationes, juxta tradita in Volumine fub Tirulo - Iffrazione for

#### 634 Armamentarium Historico-legale Ord, Equest. & Milit.

pragli Oblighi più principali de' Cawa, iters di Maisa, cawasa da alsunc. Offerwazions date da uno di desti Cawaliers di Francia, e data in lu ce in lingua Francese ad uso ce, tradoisa in lingua Italiana ad islumaci di un'altro Cawaliere Italiano ce, stampasa iu Romaper il Barnavò 1713, al cap. 12, à pag. 255., & à Nobis iterum relata in hoc noitro Difeussu 128 sest. 7, pag. 408.

Marefealius apud nonnullas Nationes ett nomen ett Dignitatis, & Officii, & apud Melitenfes Equites, ett Primas Lingue Alemanix, qui Generalis Dux Terrettris ett, penes quem alfenvatur Clavis Portatum Civitatis: 4.

Macer in d. Hierolexico in verbo Mar rescallus, ubi notat, quod est vox Saxonica, & significat stabuli praposi, tum, & quod aliquando legitur in, Codicibus Marisfallus: in Volumine pariter Italico della Crusca habetur in verbo Maresicallo, sorsa di Dignisà di cui wedi il Dusresus, latine, Marescallus: Compendium Alphabeti, cum Seasusor. Ordinis in verbo Marescitallo, ubi indicat, qua sti tillus Austoritas Laurensins Polymathia,

lib. 4. Synops. XII. Lugduni apud Law-

Mortuarium fecundum Jus Canonicumafignificat quandoque tertiam, quandoque medietatem Funeralem ad tradita per Gloffam in cap. 16. tit. 31. lib. 1. altofque textus relatos à Maero in verbo Mortuarium.

Meritum , vide Benemerentia .

rentium Aniffen 1666.

Morenarium autem in Statutis Meliten, fum Equitum dicuntur fuctus Commende currentes à die obitus Commendatarii usque ad futurum proximum mensem Maii, qui fructus spectant ad commune Ærarium.

Et ad idem commune Ærarium spectat

etiam subsequens, ac integra annata à predicto numpe mense Miai, usque ad alum mensem Man, dicturque vacaus: d. Macer d. werbo Mortuarium; d. Statutum est. 19. n. 17., & 18. Della fign.fic. delle Parole & antecedenter jub tit. 5. del Commun Teforo n. 4.

Maissio, Mossisione, que vulgariter dicitur Smussio Smussie, de qua Statutum Hierolosymitanum Della figusficatione delle Parole sist. 19. n. 23, venit à Virbo Mossie, hoc elt Nominare, ac idem ett ac Optio; quai do nempe commendatarius pollens necessir sis Requisites, relinquit Commendam, quam possidet, & meliorem Commendam optat: Maser d. Hierolexicon sin vierbo Mossisio, videa Smussisio.

Nativitas, vide Origo.

Origo. Cum in Ordinationibus Capituli Generalis habiti anno 1630, expresse cau. tum fit fub tis. del Ricevimentode' Fratelli tit. 2. n. 8. ut in Processu Nobilitatis pro Militibus fiant, & recipiantur, ac dingenter per Comissarios deputandos perscrutentur probationes non folum in loco Nativitatis, verum etiam in locis Originis Familiarum recipiendi, intelligi non debet de quacumque origine etiam tiffima; ita ut necesse sit, ut dicitur. fodere Agrum Damascenum, & per. scrutari Tritavorum Tritavos, corumque origines, sed fatis ett se conferant Commissarii ad loca Originis Patris , & Avi , ut explicat Rosa. coram Pirovano per Nos allegata in prafenti Difcuifu 128. fett. 7. fub n. 14. pag. 440.

Paffagium est Tributum, quod juretransitus folvitur: Macer in Verbo Paffagium.

Iuxta vero Melitensis Ordinis Statuta Pas,

verbo Pillerius.

Planta de qua dictione Statutum d. tit.,
19. n. 29. est terminus, quo Equites
Mehtenses utuntur ad sign sicandama
querelam, & accusarionem, & est de.
sumptus à Phrati Gallice Planta, que
Plantam, hoc est Protorypum signis
cat ac etiam Querelam denotat, nam
sicut ex piototypo dirigitur Fabrica.,
ita ex Querela sabricatur Processus.
d. Macer in verbe Planta.

Polani, vide supra in Statut, della fignificatione delle Parole tit. 19, 11, 24, vorb. Eiarnaldi. Priores quo ad jus conferendi Com. mendas, vide Quinquennium.

Prodomus, Italice Prodomo, Prodomus Latine, dictiturque Prazuitor; Catepinus in fao vocabulario; Paser Beaudilus Pereira in fua Profodia; Vocuvutarium Bilingue Lasiaum, & Lufisaum in verbo Prodomus;

Hoc Vocabolo Sacra Hierofolymitana. Religio untur in tratuendo Affinentes Equites, ex Loggus fimpir divertis feichos, us attente, & fid liter invigient lupir exercitio, ac implement recognitione rerum illatuma, vel ad patitulares, vel ad Religionem generaliter spectantium, qui madmodum notatur in Libillo - Brevie, e Particolare Influgience del Sacri Ordine Milistare degli Ospicalari detto oggist volgarmente di Maira, al sap. 7, de Prodomi pag. 55, javia, impressionem Patavirnam Typ.s sol pbi Comini 1724.

Quaproptet à statuto praficiuntur & depurantur Prodomi della Chefa, Prodowis della Confermasoria. Prodomi dell' Infermersa. Prodomi dell' Arsiglieria. Prodomi dell' Arfenale. Prodomi del Granaro, Prodomo dell' Opere. Prodomo dell' Sobiavi, Prodomi della piccola Commenda, Prodomo fopra l'officio del Masfiro Stadiere, ut vidett ett in Rubricis Statutorum, de quibus Prior Caravita in Compendisi Statasoria Ordinis in dd. Verbis Prodomi, Prodomo & in veibo Mareferalle, vierf. i Prodoms.

Oninquinniam in Ordine Hierofolymitano magni Priores culufcumque Lingue, & Cattellanus Emposta ampla
pollent facultate in unoquoque quinquenno à die afcentus ad Prieratum
conferendi unam ex tribus Commendis, que extia Conventum, & intraPrioratus fui limites vacare contigesit; sta ut prima vacans fpectet ad
magaum

#### 6,6 Armanientarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

magnum Magittrum, f.cunda ad Lin, guam, tertia ad magaum Priorem, juxta Sanctionem Statutorum delle Commende tit, 14. n. 14. 25. 26. 27. 18., & n. 19. De hac re vide que dicemus in Diteutibus de Com mendis som. 3.

Quomodo autem in hoc propolito Quin quennium hujulmodi menturetur, enucleatur in Dicis, Melevitana Commenda de Macon 17. Martis 1741. cor. R. P. D. Vicecomite, quam fupra

Debent tamen deti Priores oftendere. ilios adimpleville onus qued habit vittandi, niti fuerint fuper hoc dif. Denlatt à Summo Pontifice, ut dicitur in allegata Decisione cor. R. P. D. Vicecomite, alias redduntur incapaces ad conferendam Commendam.

Recepta, hoe eit Receptaculum, videlicet . Camera in qua Pecunia Fisci recinttur, colligitur, & confervatur: & figni. ficat etiam Officium illius, cui in. cumbebat recipere Pecuniam Fisci, Hinc Melitenses Equites vocant Receptam onus illud, quod Receptori proventuum communis Ararii incumbit: Macer in verbo Recepta.

Recepsor apud Equites Mehtenfes eft il. le, qui in aliquo corum Prioratu refidens, ad recipiendos proventus, & Spolia pro communi Æ:ario deputa. tur: d. Macer werbo Receptor .

Talis Receptor gaudet Privilegio Refi dentiz Conventualis: d. Macer verbo Receptor .

Retensio , vide Confiliam .

Ris forno , vide Statutum della fignificasione delle Parole sit. 19. n. 11. fu. pra relat. pag. 532.

Sguardie, quod Macer latine exprimit Eleardium, unde fub d. Verbo, vide . quid importet Squardio, quod in fum. ma est modus ministrandi inter Domelticos Jutitiam . expedite , inquit

Compendium Alphabeticum Statutorum in verbo Senardio, & fupra in Status, della Signifi uzione delle perole est. 19. m. 20 pag. 532. De 1110 Squardio adett in Statuto tetalus. 0-Hunns, @ fub m. i. traditur forma tenenda in Squardio, n. 2, exponuntur Caufe, ob quas celebratur Squardio & n. 3 4. 5. 6. 7. , & fub w. 8., & g. exponitur ad Conciliums completum pertinet cognoscere, an fic concedendum Squardsum: fab # 10. monentur Fratres ad ferwandam in. Squardio moderationem: fub nam. 11. mungstur nt Fratres in Squardio prafient Juramentum feb n. 13. ftatuitur ne pro re in Squardio decisa poffie alind Squardium concedi : & fub u. 14 p. aferib.tur . quod res Squardis extra Leclefam tridentur , nili agatur de punitione Fratium, & de correctione

Sguardium tandem potest peti adverfus - Praceptum Superioris, qui procedit, contra Statutum'& confuetudines: Sturntum n. 2. fub tit. del Maeftro, & Statutum 3. Det Squardie , de quibus d. Compendiem Statutorum in

verbo Senordio.

Sinifealene intervenit Concilio quamvis ex parva Cruce, cum Voto folum.s . consultivo non decisivo: d. Compondium Statutorum in verbo Simifcalens, ubi quod huic unitum fuit officium Turcupolien ex Bulla Gregoril XIII. Que spectant ad predictum Of. ficium Sinifcalchi, vide d, Compendium in verbo Sinifealens.

Smutitio vulgariter appellatur illa Motitio, qua venit à verbo Gallico Mosire, idest nominare, ut notat Macer

in verbo Motitio .

Et in Statutis Equitum Melitenfium idem est ac Optio : unde quoties Commendatarius, qui habet necessaria. requifita , relinquit ... Commendam ,

quam

quam possidet, & optat melioreru, vulgariter dicitur Smussre, a voce Galiica Mussre, hoc eit nominare: d. Macer in vicho Mossisio.

Smutito igitur el nominatio, quam Lingua faciont l'iatris, cui facienda ett collato Gosmanda et statusum tis. 29. M. 27 Della fignificazione delle Parole, & statutum tis. 13 dell'Ble tione n. 3. & 5. d. Compendiam Alpha besieum Statutur in verbo Smutitio. Me. Et explicatur à fa, me. Clemente XII, in teo Bieve confi. masono cu justam Decreti magni Magiuti, & Concidii Melitensis die 18. Maij in. Bullar. novissime editionis som. 3, fol, 18

Quoad effectum Smutitionis, videndum, Breve Pontificium fan me Clementis XII. statuens stimam Regulam in smutitionibus, quod hie inserimus;

& ita loquitur .

### CLEMENS PP. XII.

#### Ad futuram rei memoriam .

Ilitantis Ecclesiz regimini divina VI difpositione przsidentes, illa, que pro felici, & proficua Dignitatum, & Munerum Ecclehatticorum quorum: cumque, & przfertim Ordinum Mi litarium, egregiam Reipublicz Chri. flianz operam navantium, provisione, ac przeavendis litibus. & controverfirs, que fuboriri possent, provide, prudenterque declarata , & decreta. fuille noscuntur, ut firma , atque illibaça permaneant, Apostolici muniminis Noitri przfidio, cum id a No. bis petitur, libenter constabilimus. I. Expani fiquidem Nobis nuper fecezunt dilecti filii magnus Magitter, & Concilium Hospitalis Sancti Joannis Hierofolymitani, quod ipfi ad tollen.

dos abufus, qui introducti fuerant in provitionibus Dignitatum, & Przcep. torierum, feu Commendarum dicti Hospitalis, de quibus aliqui statima post fmutitio: em, que aljud non est, quam pura nominatio, fibi jue effe d. sponendi, feu novam smutitionem perendi in cafu obitus, feu ceffionis, aut refignationis nominatorum, exi-Amabant, etiamfi jus ttabile in illis minime acquifiviffent , adeogue ob defectum eorundem nominatorum anre collationem, feu adjudicationem Dignitatium, & Praceptoriarum, feu Commendarum hujusmodi, sic smutitarum, uti vacantes confid tari nequirent, noviffime declarationem, & decretum, nemine discrepante, ediderunt , tenoris fequentis videlicet . Fr. D. Ansonips Manuel de Vilhena Gc. Magifter Gc. Notum ficimus, & atteffamur . qualiter infraferip um Decreeum extradum fuie ex libro Conciliorum in Cancellaria noffra. confervat , enjus senor We. die ig. menfis Martii 1730. ab Incarnatione: Eminentifs., & Reverendifs. D. Ma. gnus Magister, & Ven. Concilium iultis de caulis moti, ac menti fta. tutorum, & ordinationum Capitularium inharentes, cum fuffragiorum ferutinio, nemine discrepante, decla. raverunt , & decreverunt , ut quotiefcumque in venerandis Linguis, vel Priorat bus ad exmutitionem alicujus Dignitatis, vel Commenda favore Fratris Antiani capacis ob concurrentium pluritatem deventum fuit ad novam Dignitatis, feu Commende hujusmodi exmutitionem, nullo quesito colore, ingenio, vel caufa procedi nequeat: nec aliquis ad illius resignationem ab Eminentia fua admitta valeat, quin potius alteri ex concurrentibus per Venerandum Concilium adjudicata extiterit : & fubinde per illius

#### 638 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

illius cessum, vel decessum, sive privationem vacaverit; tunc enim, a depto scilicet certo titulo, novam veramque vacationem induci, ac nove exmutitioni locum esse discrunt, sicque, & non aliter servari mandaverunt - Et qua ita se habet veritas &c. datum Melitz in Conventu nonto die 15. mensis Martii 1730 reg, in Cancellaria &c. Bajulivus Fr. Emanuel Pinto Vice-Cancellarius,

Loco & Ggilli Magistralis.

II. Cum autem, ficut eadem expositio subjungebat, dieti Exponentes, declarationem. & decretum przdicta quamvis zquiffima , ac infimul etiam valida, & inviolabilia, urpote stabi limentis, & ordinationibus Capitu laribus conformia fint, nihilominus illa ad majorem cautelam vim, & fecuritatem ad ejulmodi abulus era dicandos Apottolicz confirmationis Nostre robore communist summopere desiderent; Nos magnum Magiftrum, & Concilium pradictos ipecialibus favoribus, & gratiis profequi volentes , & corum fingulares personas à quibulvis excomunicationis , fuspensionis , & interdicti , aliifque Ecclefiatticis fententiis, cenfuris, & poinis à Igre, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatz exittunt, ad effectum presentium dumtaxat conf quendum, harum ferie abfolventes, & absolutas fore censentes, supplicationibus corum nomine Nobis fuper hae humiliter porrectis inclinati, declarationem, & decretum Magni Magistri, & Concilii przdictorum. facta, ut przfertur cum omnibus, & fingulis in eis expressis, auctoritate Apottolica tenore prafentium confir. mamus, & approbamus, illisque inviolabilis Apostolice firmitatis robur adiicimus, ac omnes, & fingulos juris, & facti defectus, fi qui desoper quomodolibet intervenerint, supplemis.

III. Decernentes eafdem prafentes li. teras femper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus fortiri, & obtinere; ac illis, ad quos spectat, & pro tempore speciabit, in omnibus & per omnia plenistime fuffragari , & ab eis respective inviolabiliter observari; sicque in pramiss per quoscumque Iudices ordinarios, & delegatos, etiam Caufarum Palatu Aportolica Auditores, ac Magnum Magittrum, & Concilium, aliaque Tribunalia. quzcumque Hofpitalis pradicti judicari, & definiri debere; ac irritum, & inane , fi fecus fuper his à quoquam quavis auftoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari .

Non obitantibus przmiffis, ac Constitutionibus, & Ordinationibus Apoltolicis; nec non dictorum Hofpitalis Linguarum, & Prioratuum. etiam Juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis sirmitate alia roboratis statutis, & confuetudimbus, stabilimentis, ufibus, & naturis, ac ordinationibus Capitularibus, privilegus quoque, indultis, & literis Apottolicis, in contrarium pramifforum. quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis; quibus omnibus, & fingulis illorum tenores przsentibus pro plene, & fufficienter expreffis , ac de verbo ad verbum insertis haben. tes, illis alias in suo robore permanfuris, ad pramiforum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & exprefle derogamus, cotterisque contrartis quibuscumque.

Datum Romz apud S, Mariam Majorem fub annulo Pifcatoris die 18. Maii 1731, Pontificatus nottri anno primo.

F. Card. Oliverius .

Sum.

Summarium Bullz decerpte ex Bullario novifime editionis tom 13, tol. 180. Confirmatur Decretum magni Magneri, & concili Holpitalis s. Joaquis Her folymitani, quo nonnulla liatuuntui 4d abulus folishoot in exmittio ne commendarum riuldem Ordinis, earumque concellone

Socerfo. & fatine Succurfue Subfidium, Auxitium, und hib tor illa caprellio: Et tuccu fur fire sancte magis no verit exp due cap. 7. d. End mitru mentor, de quo Macre in Herolexicon in verbo Succus fur,

Succursus constitut in Curitatione advertus Insideles uitra metam propriz obnigationis cum propriz Vite periculo, ut inquit Resa in Meie mitana Dignitatum 12. Iunii 1733. S. Mereta cot. Eminentife, Regnonco 7. 17, quam supra addusimus.

In Ordine Hierofelymitano d. Succurfus connumeratus inter Benemerentus, bit fequendo Dec. 193. n. 12. S. Dec. 103. n. 12. Parce 7. firmat Rosa d. Decifone Melevisana Degustarum d. S. Merita cor. ogdem Emimentifs. Remouseo in piacenti Scct. 8.

Viginti annotum est necelistis ad præstandum Succursum: Perior Caravites, in Compensio Sestusorum Ordans; Hierofosymicans in verbo Soccorfo, & vide supra in verbo Benemeren ita.

Soldea, quid shi velit hoc Vocabulum, sicut Giglieti, Fiorina di Rodi, Ja, neti, exponitur in supra allegato Statuto Della fignificatione delle Parole (t. 8 n 31., 4 feqq. 24g. 233.

The faurus, vide Capacitas, Dritti, &

Tarcopokiero, explicat Seaturam d, eis.
19 Dulla fignificatione delle Parale.
18. quod in Historiis Bellaram C.
19 reentis à Turcopolis sumpto Voca.
bulo, erant quoù Nos dicimus Ca.

matti Leggieri.
In R. ingione verò Hierofolymitana est.
Diginitas, & vocantur inc Baglini
Compensuali della Feneranda Lingua
d'Inghisterra: d'Seaturum esc. 19, n.
8. Compend-um Alphibesseum Ordinia
H erofolymicaus in Verbo Turcupolic-

Detrope Ognitas erat annexa in Primaria ejutdem Nationis atque Turcopolis praestat, qui sunt levis Armature Milites, unde remansit adhue in Melita hoc Turcopoli Vocabulum, Nam vocantur hodie Turcopii Equitantum obortum Prasect: se in-qui d. Mateer si verbo Turcopolerius.
Sinifeatdus gent Officium Turcupolieri,

culus Officium à fan, me, Gregorio Kill, unitum fuit magno Magnito: d. Compendium Alphabesicum in verbo

Turcopoliero.

Ded. nomine Turcopoli si mentio in vatere statuto Equitum Tuthonicorum sub cap. 20. récost ét, per R ymandam Duelleum Messelaneorum impres. Augusta Vind. & Greese anna 1734, pag. 54. num. 52. bis Magister debet habera unum dextrasium &c. alium Turcopulum &c., & in annotatione sub iste. K. ib- Certe autem Gentes Turcopoli appellabantur nutriti apud lurcas, nel Patre Turco nati Ge.

Vacans quid importet, vide supra in verbo Morenorum vers. Be ad idem.

SECT. IX.

#### ARGUMBNTUM

Adductur Catalogus Beatonum, & Sandorum Religionis Sandi Joannis Hierofolymitani. & oftenditur in qualiber Classe didorum Equitum Sanditastem floruiste: Et habetur Coml 1 1 3

#### 640 Armamentarium Historico-legale Ord, Equest, & Milit,

pendium Vitas dictorum Beatorum, & Sanctosum: Parirer tr.ditur nomen Beatarum, & Sanctimonalium ejuddem Ordnits; Et tandem nonnulla reteruntur de Venerabilibus virus diétt Ordnits.

Summario non indiget.

Catalogus Beatorum, & Santlorum Sacra Religionis Santli Joannis Hierofolymisani ac Beatorum, & Santlorum ejindem Ordinis.

Andrimonia redimitos Hospitalaria Vilitaris, & Equeltris Religio Sancti Joannis Hierosolojymitani plures enumerat Viros, pluresque Mulieres Sanctitatus Stola, & Gloria prasulgentes. Ut autem omabus innoteleas eorum ac illarum series, Catalogum texemus compendiarie Vitas referentem.

Hle vero pranotare non omittimus dupicem honorificam Historiz circumttantiam. Primo, quod inter Sanctorum Fastis adferiptos, duo adfunt ejufdem Ordinis Magitti ipfe feiliert Ordinis Fundator, Institutor, primufque parens B. Gerardus, & Ordinis ampificator B. Raymundus de Podio.

Secundo notamus, Sanchitate preclaros ex quacumque ex tribus Classibus, quibus totus Ordo constat numerari, hoc est tum ex Classe Equitum Militum, tum ex Classe Ecclesiatico rum, & demum ex Classe Servien, tum Armorum.

Exordiendo itaque Historicam Narrationem à pralaudato Gherardo quem Institutorem fussife hujus Hospitalaris Equestrique Militaris Religionis late superius ostendimus, quemadmodum ex qua-fuerit Patria Scriptorea, de hoc agentes in eodem prafenti. Discussur cumulavimus, & ad

illos nostros remittimus Lectores, folumque repetimus Gerardum hunc. circa annum noftre Reparate Salutis millefimum centefimum . juxta Patrem Magifrum Joseph Mariam Fornari, in allegato Volumine Anno Memorabile de Carmelicani Tom. 2. in ADpendice poft Menfem Decembris pag . 725. Hotpitalis Regimen atlumpfitle . Hic viridi ztate Sacra Terra Sancta Loca visitaturus, vel Bella Sacra mi, braturus, Sacram Paletting Terram adivit, ubi longo tempore morama traxit. Ex Scriptoribus alique illum Paleitinum appellant; subinde Car. melitarum Habitum in Statu Laica, li fumplit, & Superiorum juffu Pro. curator constitutus fuit Conventus in Civitate Hierufalem ab ufdem. Superioribus fuis. Hic cum Piorum Virorum Eleemofinis Hofpitale fub Titulo Sancti Joannis B ptiffz conftruxit, ibique Hofpitalariorum Ordinem intituit, eo modo & forma, quam exponimus in hoc nouro Difcurfu, agentes de d. Gherardo Fundatore hujus Hierofolymitanz: Religonis, & infra Sect. fequenti.

Prof. 60 hie Gerardus Vir fuit Pieta, te infignis, Christiane Chantatis Operibus undequaque aeldiclus; in Hofpitali quippe intra Civitatem Hierufalem Divo Joanni Bapnista dicato, cui ipfe Gubera ator, & Rector pizerat, & in quo, ur fuperitua comprobavimus, fui im fundavit Religionem, zgrotis Paupetibus, & Peregrinis ad idem Hofpitale confluentibus, operofa inferviebat Charitate, ad Anime Ciorporifque Salutem nulla re deerat.

Hinc eo tempore, que Hierofolymia tana Civiras à Chr stianis obsidebatur, Christi Fideli Jus in ea Urbe habitantibus folici te opitulabatur, & Hospitalitatis à dunera erga silos obbat

obibat, quin etiam Misericordiz viscera extendendo, oblidione Hierofolymitanz Urbis durante, conscius, quod Christianorum Exercitus illam. obsidens, ingenti laborabat fame, Gherardus clam Panis Annonam in Christianorum Militum fublidium ingeniosa Pietate proiiciebat e Manibus. Dumque quadam die, in actu, quo Charitativi Sublidii peragebat Opus, ab Infidelibus deprehenfus fuit, & ad Gubernatorem Civitatis ductus, & juffus, ut Panem quem in Veflium fimbriis detinebat involutum, illico proderet, oh res miranda l effu fis vettibus, Panes in lapides versi. funt, gurmadmodum feriptum reli, querunt Auctores, de quibus Bofius. Hifter. Ordinis Hierofolymisaus parse prima Libr. 1. cap. 12. Pater. Dominicus Maria Curioni ex Ordine-Pradicatorum in allegato Velumine ... Il Gloriofo Trionfo della Sacrofanta. Religion Militare de Nobili G. Ca. valieri di San Giavanni Gerofolimisano Cap 3. pag. 15. juxta imprese. Neapolie Typis Scipionis Bonink 1619. Commendator Hierorymus Maralli in Volumine - Vise de Gran Macfiri della Sacra Religione di San Giornanni: Gerofolimisano pag. 7. juxta imprefs. Neupolis Typis Offariani Beltrami 1616. Ludovicus Morers in magno. Diffionario Hifterico Ge. in Litt. G. verbo Gerard.

ldem Gerardus ob præelara Charitatis; munera, & perspectam in rebus agendis dexteritatem, in suspicionem venit Barbasorum, qui ideireo in Carceres illum detruserunt, ferreis cateanis oneratunt, ac tormentis vexaverunt, illique Manuum, & Pedumadigitos confregerunt, ut autforitate gravium Scriptorum, inquit d Bosus pag. 13. Paser Carionus, ubi supra. In Carceribus autem idem Gerardus

mansit, quousque expugnata suit à Christianis. Civitas. Hierusalem, qui eundem in. Carceribus mancipatum reperientes, libetatunt: d. Pater Carronne ubs supra pag. 15. d. Commen. dator Marulins. in. Vita. Gerardi pag. 5.

Apud omnes, tam infignis Pietate Viti, fama vigebat, ut ipie fupremus Dux. Gotificedus Buglioneus, poit peractam. Divini. Redempioris, noitri Vifitationem Sepulchis, etiam. Gherardum, & ejus Hofpitale vifitavit, & ilii Bona fua Patrimonialia donavit, ut infradicemus in Catalogo, magnotum Magiltrorum.

Pium hunc Gherardum obiiste anno. 1118. asterunt d. Marulius: pag. 7. d.. Klomentatura: maguoram Magistrorum, d. Pater Curiovi ubi supia pag. 16. supinsauus: ssori supia pag. 16. supinsauus: ssori supia pag. Origine degii Ordini Militari esp. 21..

pag. 111. impress. Venetiti par. 1.
An obissisch cuttur in fine illus siculit.
An Pater Maria Bornari, pag. 327. loc.
co. superius allegato. Alitanio 1141.
de qubus meminir Pater Philippir a.
Santissisca Trinitate: Carmelia Decalecasus. in. sua. Théologia. Carmeliana. quasti 13. ars. 8 pag. 279.
Alit menus comprobant anno 1161.
Alit melius comprobant anno 1170.
decessisce, ut otendimus. in prasenti
D'scursus. Ex pramiss. 3. insta.
sect. seq.

tect. 1eq.

De Sanditate ergo. Vitz hojus Beatl.
Getarch testantur Cardin. Jacobns doVisnaco. If flor. Orientalis. Cap de.
pag. 112. 10- Vir. quidam Sansta Vita., & probata. Religionis. nomine.
Gerardus - Bosinsi di Libr. 2. pag. 12.
ubi quodi semper in Sacra Hierofolymitana Religione constat habitum
fuise ur Sanctum, & Beatum: d.
Abb. Justinianus d. cap 21. pag. 211.
par. pr. d. Laser Josep Maria Forna.

## 42 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

vi loto [uperins allegato pag. 727. d. Sevaftianus cants in Codice Dipie. marico lab sis Serie Cronologica de Gran Macfiri, che governarono l'Ordine Gerofutimitano in Soria pag. 329. Pater Carions ubi fupra allegatus: Commendator Marullus pag 7 ubi quod non folum in thered . ymitaha. Raligione, ut Sanctus hab tur, 1.d etiam in aliis partibus; quibus deia tum eft ejus nomen, inter Sanctos d. Religionis ping tur , & numeratue : fic ejus tiffigies habetur apud Rubeum in lua Chronologia magnorum Magi Arorum publica ines data, & de qua loquimur in noftra Nomenclatura nia gorum Magnitrorum."

Pou int licem Rhodi infulz amissionem, ejuschem Ghraidi Coipus translatum sur et erem Oidins Hierosoymitani in-Gallia, & Provincia Commendam, il. Abb. Jassiniani di, e.p. 21. pag. 21. Ludovicas Moreri in magno Distinuario operio Gerard. Co. Aldigotini Fontana in suo Libillo I Ordine della Socia, ed Eminentissima Religione Gerolosmitana in \$ Origina della Sacra et, vets. Il suo Corpo.

Dicta Manoaschz Commenda deinde in Titulum Bajulwatus erecta fuit & in Magne Crucis Dignitatem, de qua agemus infra in Catalogo magnotum Magnitrotum.

Sane apud Manoacenfes summa Venetatione servatur: d. Marailas pag. 7. d. Schaffienne Pauli loco superius allegato, & d. pag. 330. ubi in alle gationibus, pracipue sub Lite. H. nominat Columbum Manuacensem lib. 3. Hissoriae, sie dicentem - Girardus est in pracipua Manuacensium Vene. keratione, & sepe numero pluviumtogátus concedit: d. Bosus d. Paricprima lib. 3. cap. 37. Et licer thi subdat, quod aliqui credunt Corpus Gheraidi in d. Manoascha: Joco exitens non else Gherarai intitutoris Hierof lymitani Ordinis, led atterius Gherardi; Nos tamen supurmosi alterium, quod pures fuenut Gheraidi, insubsitens penitus else demonstravimus in prafenti Osfensia hujus Religionis in S. Ai gradistam.

Certunque eit, quod idem Bofins pag, 55. 6 57. refert lonem delineatam p zlaudati Gherardi capite tonfi, & barbam gerentis, induti Habitu cum Cruce Sai de Hierofolymitana Religionis; cum Radiis, & Splendoribus Sanctorum, ac in actu, quo fercula agrotis ministrat, afferitque Equites Provinciales testimonium. pernibere, quod quoti s Populi illi Piuvia indigent, Corpus hujus Beati proceffionaliter def runt , & ad hujus Brati intercessionem, petitam pluviam indulget Divina Majeftas . & in re hac continuum cernitur Miraculum, Predicta vero Icon Sanctorum, & B atorum radiis exornata affervatur in Oratorio Sancti Joannis Decollatt in Civitate Valetz Melite. ut feribit idem Bofins loco Superins allegato pag. 57. ubi Effigiem candem refert .

Et quod ob multa Beneficia, que Homines Burgi Manoafcha ad cjufd m Beati interceffionem recipiumt, magna ideirco veneratione colatur, (ribit dictus Commendator Marulli pag. 8.

Crux tamen laudati Gerardi ibi pingi, tur, noh in forma plana, prout de tempore, quo vivebat, juxta ejus præscriptum gerebatur, sed pingitur Crux Octogona per Anacronismum, cum Octogona surit injuncta, & reformata ab immediato Successore de Beati Gerardi, selicet Raymundo de Podio

# Tomus Secundus Discursus CXXVIII, Sect. IX. 643

Podio: & ita cum d. Octogona Cru. ce adeit Effigies, quam refert supe.

rius allegatus Rubens .

De eodem Gerardo agimus etiam in ip fo Discurba super hac Religione, & in Catalog > magnorum Magittrorum. Secundus Hierofolymitanz Religionis Sancticate illuitiis fuit Raymundus. de l'odio secundus ejusdem Ordinis. Hierofolymitani Magitter: ex qua-Natione, ac Urbe fuerit, dicitur in Elencho i nagnorum Magistrorum; constans autem est, in eadem Religio. ne illum fuiffe piiffimum, & pro. Fide Calholica, illiusque defenfione, se ampliatione in Terra Sancta inde. fellis laboribus fudavit, & arfit: San-Cullimas Inttituti fui regulas, à Ge zardo anceptas, ut exacte à cunctis. observarentur, vigilantistime fategit, reformavirque, & poit longum qua. draginta annorum curlum Sancti ttre nu que Regiminis anno 1160, in o. dotem suavitatis in osculo Domini deci fit, meritoque ab omnibus, uti, Bratus recognoscitur, & colitur, & illius Imago inter coeteros ejuldem. Hi: rofolymitanz Religionis. Bratos. affervatur in dicto Oratorio S. Joan. nis Decollati, fito in Civitate Valletz Melitz, que Imago est Viri stantis, tonfo capite, barbam habens, ac Aureola Sancti infignita, & picta, cum Habitu , & Cruce Oftogona. Ordinis, geritque dextera manu. Crucifisum , & in finittra Rofarium, à quo Octogona Ordinis Crux pender .. enque accincta Enfe, ut videre eft a. pud Rojium d. Hiftor, lib. 6. pag. 219. Ab. Inftinianum d. cap. 21. pag. 212. ubi refett Figuram cum antiquo Habetu Magistri Ordinis. Legantur quz in presenti Discursu & in Catalogo. magnotum Magistrorum exposita sunt. Imago etiam dicti Beati Raymundi confpicitur in supradicta Chronologia

magnorum. Magistrorum. edita à Ru-

Tertius, & Quartus in Religione Hierofolymitana Sanctitatis Corona fuigene tes, duo funt Germani Frattes, Fera randinus sculicet. & Nicasius glorio. fiffeni Christi Domini Marryres, Uterque fuit Ordinis Hierofolymitani E. ques, Natione Siculi, ex. Nobili. Burgii , feu Burgesii Familia , quz originem fumplit ab ilio Saraceno Principe nuncupato Kamet, qui notabili: Littoralis Meridionalis Parti Sicilia, ufque ad Civitatem Cattri. Joannis imperitans, Bello captus à Comite Rugerio Hortmanno Domino. Trinacriz, Apulie, & Calabiie, ad. Sanctam hrittianam Fidem convertus, Sacrum, Baptifma ab Episcopo, Ger-. gentano suscepit, imposito illi Rugern nomine, eo quia illum è Sacro. Fonte levavit przd: Comes. Rugerius, qui subinde liberali manu, di-. do Rugerio donavit Terram Burgii, à. qua. Familia Cognomen. sumpsit: idemque Comes Rugerius Robertum. prafati Rugerii Filium Equitem creavit, eidemque in Fæudum dedit Civitatem Venufiz in Apulia. Ex ifto Roberto tres filii nati funt, Guillielmus, Ferdinandus, & Nicasius, qui duo pottremi Equeftrem. Religionis Hierofolymitane Habitum fumpferunt . & Professionem, emilerunt , & pro Fide Christi Domini gloriosam. Martini palmam confecuti funt. Floret vero ufque ad prafens Nobilis hac Familia : nam ex, prenominato Guillielmo, longa, & przclara Avorum ferie defcendit Franciscus Bur. gio Baro Gazzara, ac Patricius Drapanensis, ut adductis antiquis Documentis, efformataque Genealogica. Arbore, teftatur Sebaffianus Pauls in sae Codice Diplomatico Ordinie Hierofolymisani Diplom. n. 78. paga

81, & seqq., & in tit. Offerwar. foura i Dipiomi ad d. Dipiom, 78, pag. 509

Tempus vero, quo hi Sandi Equires Ferrandinus, & Nicasus ad Orientis partes se translulere, ponderar idem yelafitanus Pauli loris superus allegasis, verosimile reddi tuile anno 1185., occasione qua Rogerius de-Molinis Magniter corum Ordinis Hierosolymican, qui misus ad Principes Occidentis Orator, ut subsidia Terrz Sandiz solicitatent, ad Orientem remeavit.

Quemadmodum eofdem Sanctos Equi, Les gloriolum fubrille pro Christo Martyrium anno 1187. 42vo Praho inloco Efini, quo cum à Saladino acerrimo Christianorum Hoste capit fuerint, ejus justu decollati fuere, & ita Martirii Corona decorati Ferram

dinus, & Nicalius.

Conflat figuidem corundem Sanctorum Martyrum obitum evenifie erea di flum tempus, ex quo de hae felicifima morte datz fuerunt Litterz à Magistro Ordinis Hierofolymitani Regi Guillelmo Siciliz, ut testatur Di, ploma Imperatoris Friderici Secundi registrato in d. Codice Diplomatico fab Diplom. 78. n. 2 pag. 83. & involerivat. di Diplom. 78. n. 2 pag. 83. & involerivat.

His fasti Documents carens. Bojas in.

Hisfar. Ordinit: Histofolymitani tom.

1. lib. 18, 202, 523, nollam mentionem facit de Sancto Rerrandino, folumque nonnulla tradit de Sancto Nicafo, non tamen exprimit; ex qua Natione, vel Patria fuerit, neque-Familiæ Cognomen, & Sancti Marsyris obitum ponit fub anno 1242. qua tamen omnia nunc liquent ex fupra expolitis; calculanti enim pranominatorum Principum tempora juxta ea, qua habentur apud Historicos, patens ett Mortem Sanchorum Marty.

rum referendam effe ad ila tempora. Stante autem pradictorum Documentorum ferie corruere videtur ratiocinium, quod promovet d. Commendator Hieronymus Marulli in Suo Volumine - Vite delli Gran Macfter della Saera Reisgione di S. Giovanni . im. preffa Neapolis Typis Offinis Beltra. mi 1636. in Vita Fratris Gerint deesmi Quinti Magiffre pag. 169.; abi mititur probare d. Sauctum Nicafium non fuille Martyrem, fed locandum effe in Claffe Sanctorum Confefforum & th equivocum Hittoricum Be fum Martyrem illum afferentem : fed id and feriplit Bofins' corfirmatur & Documentis p'r Sebaffianum Pauli cumulatis, ut fupra diximus', qui. bus conitat, non à Fridenco II., fed à fuo Saladino acerrimo Christiano. rum Hotte in parcibus Orientalibus

Cœterum, utriufque Sancti Equitis Ferrandini, nempe, & Nicafi. cultum antiquissum fusse in toto Regno Siciliz. notorium ett & testatur di Selaficanus Pauli in d. Codice Diplomatico Obsernat. ad Diploma 78. par. 509.

martyrium fubiiile.

co Observat. ad Diploma 78 pag. 509. Peculiaris autem Cultus, & Veneratio tribuitur Santio Nicafio in codem Siciliz Regno, & Civitatis Drapani unus eit ex Protectoribus. Plures eiusdem Sancti Martyris Nicasii Imagines fervantur Sanctorum radiis exornatz. In Ecclesia enim Sancti Dominici Civitatis Panormi Imago adest picta, cum Cruce alba Ordinis Hie. rofolymitani in pectore, ac Ense ad latus, & calcaribus aptatis in Pedibus, cum nonnullis Glandulis in collo, & fub hac Imagine leguntur bzc verba -S. Nicafins Martyr , & Miles Domini Noftri Jesu Christi , maltas in collo babuit Glandulas, & impetravit à Do. mino noftro Jefu Chrifto , ut quicum. que Nomen funm fupra fe portaveria, Glan.

Glandula ei nocere non poterint. Amen: ita tradit dictus Bofins l.b. 18. a pag. 613. ubi refert d. sancti Ima ginem. Alia fimilis picta ett in Ec clefia Sancte Catharine de Olivella. ad latum finifirum Altaris Beate Vic gints de Itria cum Cruce Religionis Hierofolymitanz in pictore cum-Glandulis collo Enfe ad larus, habenf que Calcaria in Pedibiis : sub ea ad funt verba pradicta - Santtus Nica. fins . Alia pariter in Ecclefia Sancta Marie Miraculorum , picta tamen fi ne barba cum Cruce Ordinis, Er fe ad latus, & Calcaribus in pedibus; quemadmodum eriam imbeibis elt alia picta in Oratorio Sanct Joannis De coliati Melite in Civitate Valletta, gerens vestem rubeam, quam in Pratiis deferunt juxta Indultum Alexandri Papz IV. ut diximus, & albam Cru. cem in pectore, & sub ea adett No men fie: Sancius Nicafius, de quibus omnibus videatur d. Bofins Hiftoria. Ordinis Hierofolymitane tom. 1. lib. 18. pag. 613., & feq. Utramque c. juldem Sancti Martyris Nicalii Imaginem, illam feilicet, que in predicta Ecclefia Sanctz Catharine , & illam que in Civitate Vallette exiftit , delineatam affert idem Bofins pag. 612. Subdimus tandem, ex antiquis Decu mentis relatis à Patre Sebuftiana Pauli in allegato Codice Diplomati co pag. 511. constare, quod apud Nicolaum ex eadem Burgu Nobili Familia vetus Numisma avreum, unionibus exornatum fervabatur, in quo d. Sancti Nicafii Martyris Caput infculptum erat, quodque olim Ruberto pradicta Familia a Rege Guilielmo transmillum fuerat . Quod aureum Numisma postmodum Descendentes prefati Nicolai donarunt Dra, panenfi Senarui, qui anno 1534. idem Numisma dono dedit Siciliz

tunc temporis Proregi Ferranti Gon-21ge, Sancti Martyris Nicasii devotioni addicto, quemadmodum totam hanc sertem r. f. st. d. Sebastianus Pauli su Codice Diplomat. Ord. Histofolymicani sub Tis. Offervas: Soura 1 Diplomi, Oster. au Diplom. 78. pag. 511.

De Sanchtate hojus Sanchi Nicasii, vide qux scribit allegatus distus Commendasor Marullus in Vitis MM Ma, gistrorum, cujus verba transcribimus insta in Calce Vitz Sanchi Gerardi

Mercatti.

Quntus Ordinis Hierofolymitani Sanchitate florens, fuir Sanchus Ugo.
Hie in Religione Hierofolymitana.
vocabatur Frater Ugo, cujus Familiz
Cog omen, & Patriam non refert
Bofus in d. Parte Prima Libr. 17.
pag. 567.: elle autem in Galiia natum claris Parentibus, affettur in Lethonibus Secundi Nocturei pro dicto
Sancho Ugone, qua Lettones licet
non fint in ufu, affettantur tamen
penes Rectorem Commenda Saichi
Joannis Pradarum Civitats Januz, ac
in Ecclefia Sancha Maria Victoria, five Sanch Joannis veteris.

Animadvertens enim Ugo, Hierofolymitanos figuites, tunc temporis in Oriente contra Infifeles fortiter pugnare, & in Occidente Sancta Hofpitalitatis Officia ex rcere, & proinde apud Principes, & Pideles Populos, magno in honore haberi, omnibus expetebat votis, ut tam Sandtz, tamque illuftri Religioni Eques ad. fer:beretur: Unde maximo cordis fui gaudio ad habitum Religionis admiffus fuit , eratque Frater Hospitalis San. chi Joannis Hierosolymitani, ur inquit Bofius in H. forsa Ordinis Parte Prima lib. 17. pag. 567. Circa annum 1232. fuit a Religione huic E. quiti demandatum Gubernium, & Ad-M m m m

#### 646 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

ministratio d. Commendx, & Hos.
pitalis Sancti Joannis Przilatura Givitatis Janug, ut habetur in d. Prima Letione Secundi Nocturni. Bofins
d. Parte Prima d. pag. 567. P. Dominisens Maria Currone ex Ordine.
Pradicator. in Volumine - il Gleriofo
Trionfo della Sacrofansa Religione
Militare de Cavaliari di S. Gio.
Gerofolimisano, etempio quatto n.

65. cap. 3.

Coterum Commendam fuille fundatam à quatuor Civibus Savonensibus . in. ter quos enumeratur Guillelmus Saccuz , & ob hoc Beneficium , Religionem Equitum Mehtenfium, in die Paschatis, dono mittere quot annis Agnum benedictum, allegata Hiltoria. Savonensi, feriptum reliquit Pater Aurelius à Genua Cappuccinus in Tra. Bas. Chronologico ab eo ex variis Auttoribus compilato in fecunda Edi tione Genna Typis Joannis Franchelli in Chronologia Urbis Genua pag. 349. . In hujus ergo januensis Commende regimine optime fe gellit Eques Ugo, tradita fibi à Domino talenta fideliter in fue Religionis commodum prozimi utilitatem, & Dei honorem, & laudem , mirifice exercuit , ac fanctiffime multiplicavit; afperum. quippe in fe vitz genus duxit, pellibus indutus, cilicio duro przeinctus, & terrea ad renes cinctus catena. corpus fuum domabat, fuper nudis cubabat afseribus brevem fomnum capiens in dimisso Hospitalis cubiculo erga maris aspectum sito. Quadragesi mais tempore nihil coctum comedebat, extra quadragesimam quoque totius afii curriculo jejunabat, folum. que cibis, quibus vesci in Quadragefima licet, vescebatur: in Officii recitatione fervidus, & quando sanctiffimo Mille Sacrificio aditabat, eo durante, pluries vifus eft à terra fublatus .

His correrifque mortificationibus, sanctifque Exercitiis, & Virtutibus exornatus, in Hospitali precipue Sanctis admonitionibus confulendo fuccurrebat, propriis manibus folicita Charitate Pauperibus inferviebat, eis necesta. ria ministrando, ac humilitate pedes lavabat, Mortuos sepuliebat, cumque alba fui Ordinis Cruce, quamsemper in pectore gerebat, Crucis mortificationem intus in corde prafeferebat. Quotidie etiam aliquo temporis spatio ( celettium rerum meditatio. ni, ac lectioni fe totum tribuibat . Idcirco, ut Sanctum omnes eundem venerabantur, & tam ipfo vivente, quam defuncto. Deus ad illius intercessionem Miracula patravit : nam. dum quadam die nonnulla mulieres in lavandis Linicaminibus Infirmorum Hospitalis, aque inopia plurimum laborarent, ac zitivo torquerentur calore, illic autem forte Ugo adeffet, eundem anxie rogauerunt, ut fuis precibus à Deo bonorum omnium Largitore , Aquam impetraret , ne. mifere ad eam hauriendam, tam longe pergere cogerentur . Ugone o rante, figno Crucis facto, Aque è Saxo manarunt tam abundanter , ut non folum fatis fuerint ad large bibendum. & ad rem linteariam tune lavandam, sed etiam hodie Fons adhuc duret, vocaturque Pons Sancti Hugonis, qui Fons vivistimis scatet. & limpidiffimis Aquis guitu gratiffimis, & delectabilibus, ac ad multas rollendum infirmitates mirabiliter falub iri. mis, & refertur in Lettione fecunde d. Santti in Martyrologio fub die decima nona Oftobris , & apud Bofinne Parte prima lib. 17. pag. 567. d. Pater Curione d. cap. 3. Efempio quar. so pag. 66.

Prope Portus ingressum, quzdam Navis existens, ventorum turbine, ac vi, adeo quassabatur, ut Naviculariorum inuglis quelibet redderetur induttria, & folicitudo, & Navis in Scopulos ruitura jam erat. Imminens è Turre Hospitalis Naufragium Sanctus Ugo prospicions, & Miserorum pietate. motus, e Turre flatim descendit, & in fingultus, & lacrimas eff fus, undas Maris usque ad genua ingressus, ad Celum oculos extulit, & versus naufragantem Navem Signum Sancte Crucis efformans, illico ventorum impetus cellavit, & undarum, ac ftri. dens Aquilone Procella, factaque fuit tranquillitas in Mari, ficque Navis Portum incolumis intravit : quamobrem Nautz Ecclesiam Sancti Joanpis statim adivere ad gratiarum actionem Deo reddendam pro Beneficiis ad hujus Viri undique Sancti interceffionem eildem impertitis.

Nicolaus Pigliacarus, cum ad hujus Sandi Equitis Domum fe transiruli fet pransirus cum illo, parataque mensa, ipse Nicolaus aquam e Fonte haust, sa di mensam detulit, dum que illam bib-re voluit, fasto per Ugonem Sandissimo Crucis signo su per eandem Aquam, in Vinum excellens immuratam agnovit, & gustavit.

Teites oculares referunt, Aves (cili vidifie circum Caput Sancti Ugonis volitantes, dum ipse Orationi incumbebat

Plenus itaque meritis, Januz die octava Octobris anno 1233, obiit in Domi, no Sanctus Eques Ugo, ut habetur in przall gatis Lechombus. & scribit Bossis Histor. Ordin, Hierosolymis, Parte prima lib, 17, pag. 569, d. Pater Amelius à Genna Capuccinus in in d. Trastat, Chronolog, in d. 2. Editione pag. 352. d. Pater Curione d. 549, 3. Elempio 4, pag. 66.

Corpus Sancti tumulatum fuit in eadem Sancti Joannis Ecelesia in Civitate Januz, ubi fumma colitur veneratione, atque annuatim de 19.0%
fobris Feitum agitur. Capur vero
affervatur peculiari cuitodia; atqueannuatim die decimanona Oftobiis
Feitum agitur magno Populi concurtu, illorum pracipue, qui ex devo,
tione fub hujus Sanchi Equitis Tutela peculiari Sodalitati, fub Fratum
nomine adferipti funt, quique Fratres nigrum gerunt Habitum, & Critres nigrum gerunt Habitum, & cocum Ordinis deferunt, celebrare faciunt d. die folkmiem Milfam in eorum Oratorio ad Altare ejufdem Sadi Equitis.

Potro die decima nona Octobris, in tota Januenti Diecest Officium hujus Sancti rectitatur de Communi Con, sultorum sub titu duplici, & sequens Oratio dictiur. Deus qui dedisti servo tato Uzoni, in nomine eno Signo Crucis de durissimo Saxo scatere Foniem Aqua virua. Demones esta sugare, & infirmo curare concede quassumus. Il cujus exeguimus cultum, sentiamus effestum. Per Domb, num nostium sentiamus effestum sentiamus and Pares Prima libi. 17. a pag. 57... sucompresso Visa & Maraeuler.

Rurlus antedicta Sodalitatis Fratres in presato Oratorio, quod de przsenti, est renovatum, aliam celebrant 50lemnitatem die fecunda Pentecottes. Solemnitas hzc magna pompa, Populi frequentia, ac Religione peragitur, & poit Velperas Processionaliter defertur argentea Sancti Ugo. nis Statua, feu Horma, & ut dicitur Buffo, ubi Sacrum S. Ugonis Caput clauditur. Quz Statua induta eft ni. gra Vette Ecclefiattici ad initar, cum aiba Cruce Ordinis Hierosolymitani fupra Capfam ex Ebeno, & bene exornatam, affociantibus magno numero Cereis.

Mmmm 2 Preterea

### 6+8 Armamentarium Historico-legale Ord, Equest, & Milita

Praterea alia ejuí dem Sanchi Ugonis Statua eadem die exponitur extraportam dieti Oratorii, & Ecclefam, floribus exornata, & eo loco fita in Cryptz formam dispolito, ut imitetur locus non longe ditans, ubi è Petra Sanctus Ugo aquas eduxit. Ad pedes igitur hujufmodi statuz ante dietg Sancti Ugonis, cuniculis tenui falubris aquz pottione deducta, Fonsefformatur illa die, à quo Devoti Aquam hautiunt, & bibunt.

In Litaniis, & Precibus ab Archiep, Januz Jo. Baptita Spinola reformatis, quz à Clero, & Populo Januenfi recitantur, quottes occasione ingentis matitimz tempetatis ad Janux Portum. Sancti Precurioris Joannis Baptita cineres venerandi deferuntur, invocatur etiam prelaudatus Sanctus Ugo,

& fequens recitatur Antiphona...

ces operatus eit

Oh ineffabilem Virum, per quem Nobis tanta Miracula coinscant.

Signavit petram, & fluxerunt

R. Et Torrentes inundaverunt

# OREMUS.

Enr., qui precibus Beati Ugonie. Confessoris sui in boc Porsu Na wiganses, su maximo discrimine falconstiti confedentes. Naves nostras, ana cum. Navigansibus incolumes recipere possimus; Per Dominum Gre. ut vidente ett in Libro dictarum Precum pag. 28., & 33. Adeit alia Oratio.

Dens, qui Beato Ugone Confesore eno figuante aridam Petram perenni fonte feasere mandasti, de Aquam in viunum mirabiliter convertisti, quo estam exprante, à favissima tempestate devillam Navem prope banc Por-

sum piiffime fervafti de.

Hujus Sanctt Imago cum radiis, & laureola Sanctorum, cum nigra, & tala, ri Velte, Religioforum in morem, exprella habetur apud Befium d. lib. 17. pag. 570., qui anticedenter pag. 567. refert hunc Sanctum Ugo, nem fuille corpore parvum, & macrum.

Spiritus vo. Profecto, fi perpendatur cationis ad facrum Hierofolymitanz Religionis Habitum, liquet Hugonem motum fuiffe ad amplectendum Hofpitalitatis institutum, cui in Occidente idem Ordo Hierosolymitanus peculiariter incumbebat, ut dicitur in dd, Lectionibus secundi Nocturni, Si tenor vite inspiciatur ejusdem S. hic totus, non folum in Peregrinis recipien. dis, fed etiam zegrotis in Xenodochio Sancti Joannis in Civitate Januz Christiana charitate curandis verfa. batur: fi demum confideretur ipfum fuille nuncupatum Fratrem Hofpitalia dicti Sancti Joannis, nec non vetus Fidelium erga eundem Sanctum Ugo nem Pietas inspiciatut, que illius Imagines pingi . & fculpi curavit cum Ecclefigiticorum Vette, quibus omnibus fimul cumulatis non abs re coniici posse videtur, Nobilem hunc Sanctumque Equitem voluifle recipi, & fuille cum effectu receptum in Re. ligionem Hierofolymitanam in Classe, & Gradu Ecclefiatticorum .

Cœterum, ficut eo vivente, Miracula ad Sancti Equutis Preces Divina parravit Mejeftas, ita etiam, eo post mortem intercedente Deus Miracula fecit: nam Mulier à Dæmone obfesa ad Sancti Ugonis Sepulcrum accessir; ibique occidente, jam Sole, nigerrimi coaloris Rubetam ex ore evomuit, pestiferum emittentem fœtorem, qui fubinde una cum Rubeta evanuit, comprobavitque ad ejusdem Sancti

inter.

intercessionem à Dæmone Mulierem suitse liberatam: d. Bosius d. Libro 17. pag. 169.

Vir nervis arractus, & ad itinerandum impotens, ad Sepulcatum Sancti vigilans, quinta nocte fe fanctum, & liberum invenit.

Quadam Mulier, nuncupata Orta, vivente adhuc in terris Sancto Ugone, Apopletico morbo laborans spatio octo annoxum, Defuncto co. dem Sancto Ugone, deferri curavit ad ejus Sepulchrum, & statim fanitatem recuperavit; unde in grati animi argumentum erga Sanctum Beancfactorem, Habitum Sancti Joannis accepit, & in numero Montalium, Holpitalj infervientum toto vita sua cursu, amore & charitate Instituti inservivit: d. Bossac. Libr. 17, pag. 560.

Connant huc usque dicta, & plura alia ex relatione, & lectione, quam justu Summi Pontificis Gregorii Noni composuit Otho Fliscus Archiep. Ianuensis, que relatio, & lectio. affervantur inter Monumenta prafatz Commendz Sancti Joannis Civita. tis Januz, ac de antedictis late agit d Bofins Hiftor. Ordinis Parte Prima Libr. 17. a pag. 567. cum fegg. d. Pater Dominicus Maria Curioni ex Ordine Pradicatorum in d. Ino Volumine - Il Gloriofo Trionfo della Sacrofanta Religion Militare de Nobili Ge. Cavaliere di S. Gio, Gie resolimitano Cap. 3. Esempio Quarto. pag. 65 juxta impress. Neapolis Typis Scipionis Bonini Anne 1619 ubi quod d Otho Fliscus Archiep. [anuen, scripsit Historiam hujus Sancti: tic etiam Pater Magifter Feo ex Ordine Divi Dominici anno 1482.

Sextus Hierofolymitane Religionis Beatus elucet Frater Girardus Mercatti matus in loco, nuncupato Villa Ma.

pua à Civitate Florentia, ultra quat. tum, vel quintum lapidem non ditfi. to. Fuit hic Batus Frater Serviens Hierofolymitani Ordinis: fed de quotempore Habitum fumpferit, nonliquet: Jacobus Bofins Hiftoria Ordi. nie Parte prima libr. 18 pag. 6.6. Pater Dominicus Maria Curioni - 11: Gloriofo Trionfo della Sacrofansa Religian Militare ec. cap 4. Exemplo. 6. pag 70. nam licet Silvanus Rus zi in Volumine Sanctorum, & Beato. rum Ætruria afserere videatur, dictum Giraidum, ad Infulam Rhodi fuise delatum ab Equite Fiderico Folchi Architalasso Ordinis, ibique sumpfiffe Religionis Habitum, id ex facto insubsittens redditur; nam cum idem Batus obierit anno 1242. vel anno 1277. fecundum alios, nondum. de illo tempore Hierosoiymitana Religio Rhodi Infulam tenebat, quam folum post sexaginta septem annorum curlum adivit, scilicet anno 1200., ut in hoc eodem Discursu oftendimus, & ita etiam d. Silvano Razze refpon. dit Bofius in d. Hiftoria Ordinis Parse pr. lib. 18. pag. 6:6

Idem Girardus Frater Serviens Hierofolymitanz Religionis, ab incunte z. tate valde devotus fuit, erga Pauperes Charitati ita addictus fuit, ut licet postmodum Sacro. Habitu Hierofolymitano, & Cruce Nobili Ordinis infignitus, & decoratus, o. fliatim eleemofinam quarens, id omne, quod ex questuatione colligebat, fummo amore, christiana charitate, Pauperibus egenisque diftribueret, quin imo folitudinis amore, & magis austerum Vitz Genus ducere exo. ptans . Veitem Tertii Ordinis Sancti Franc fe e manibus ipfius gloriofiffimi at arche Din Francisci, tunc temporis viventis, devotus accepit, nunquam tamen pracedentem Hiero. folylymitana recessit, sed super rude Divi Francisci tegmen, allutam Crucem Hierofolymitanz Religionis femper detulit, pieferiptifque fibi cumulatis Regulis, multipitcatis obiizationibus, & Votorum vinculis fu pradditis, in pauperem Domum confugit; Eremiticam Vitam ducens, continuis vacabat Orationibus, & Meditationibus, Jejunis Corpus fuum domabat, & Flagellis, ad car nem afperum adhibebat Cilicium, duriffimis Pænitentiis fe macerabat , adeout Scriptores eundem novum illius gratis Sanctum Antonium , & Hilarionem, nuncupare non dubita verint, ut relatis Pauls Minsi Fioren eini verbis in Difeurfu Nebilitatis Florentina , feribit d Befius d. lib. 18. pag. 617. . & d l'aver Curioni d cap. 4. Exemplo 6. pag. 71.

Nocte intempesta, nuliis videntibus, solitus erat fe transfirre ad quadam Religiofa Loca; ster autem peragebat genibus ad terram provolutis, ficque per longum trium milliarium spatium in ascensione ad quandam viam: ut aliquantulum quiefceret cuidam innitebatur faxo, in quo hodie etiam impressa cernuntur Dei miraculo vettigia manuum, & digitorum, ad quz loca in huius Sancti Girardi honorem . & Devotionem Societas Sancti Dominici dicti Loci di Villamagna. certis anni diebus se transfert. Huc. usque ita scribit Bofins loco superius allegato; d. Pater Curioni pag. 72.

Coterum Mazzara refert, quod dictus Beatus Girardus ter qualibet hebdo. mada tres visitabat Ecclesias admodum inter fe dittantes; unam feilicet in vertice Montis nuncupati L' Incontro; alteram in Monte Agefto prope Arnum. Tertiam B. Mariz in Monte Remele prope Sefinam, hancque trinam Ecclesiarum vifitationem die Lu-

ne pro Animabus in Purgatorio exifientibus applicabat, ut Deus neenas alleviaret : die Mercurii pro suorum peccatorum venia: die Veneris pro venia piccatorum omnium Fidelium , & pro conversione infidelium . Giraidi Sanctitatis fama in dies glifcente, non folum Terrarum, & Civitatum, que prope funt illius Patriam, fed eriam earum que ab illa d'ifitz funr, ad Sancti Tugurium confluebant Populi, quibus magno zelo verbum

Dei pradicabat, & falutis monitadabat : d. Magar .

Dum vero adhuc viveret Girardus . & de menfe Januarii agrotaret, quadam die Sorori fux. quz ci Domi agritudinis tempore charitative infergie. bat, miunxit, ut in Hortum delgen, deret, fibique nonnulla Cerafa comedenda deferret; cumque hoc sterum demandasset, afferens, quod in tali Arbore Cerafi, inveniret, paruit tandem Soror juffionibus Fratris , & ad designatam Arborem accedens, rubentia invenit Cerafa, abscissoque Ramo fouctibus referto, ad Egrotum detulit: unde in hujus miracuii fignum Bearus pingitur, habens in manibus ramum Cerafi Bofins loco superius allegato: d. Manzara: d. Pater Cariozi cap. 4. Exemplo 6. pag. 72.

Serioque mortem cogitans quadam die, quatuor ingentia faxa, ad fibi Sepul. chrum parandum eruit; & ut ad lo. cum Sepulchri deferre vellet , Agri, colam rogavit, ut tria Juga Bovum. adduceret: id peragere renuente Agricola, accerfit ipse duos tantumodo indomitos Juvencos jubens, qui facillime faxa, que vix ob ingens pondus eorundem decem Juga Bovum trahe. re valuissent, ad locum dettinatum per vias dificillimas trium milliarium spatio evidenti quidem miraculo, transfulere, ut feribit Bofins pag. 616. Carioni

p-3; 73. Margara, ubi subdit, quod consimilia Miracula plurima patravit. Demum anno 1242:, vel 1277. Vir Sanctus xtate provectus Sanctissimis munitus Sacramentis, continentia, humilitate, charitate, & miraculis conspicuus in odorem suavitatis obit, ut scribit Bosini d. Parie prima libr. 18. pag. 616. Boysix libr. 2: Historiam Equitam tom 2: Bsovius tom. 13. ad Ann. 1241. \$. 15. d. Carronji pag. 73.

At Martyrologium Franciscanum ponit obtum hujus Sancti sub anno 1277, die 13. Mati Feria secunda Pentecostes, ut videre est in d. Martyrologio Patris Artura à Monasterio pag. 184, qui refert ettam pradictos Auctores superius allegatos tenentes mortemahujus Sancti evenisse d. anno 1142.

Dum Discursum hunc nottrum revidemus, Dominus Abbas Joannes Bapti. tta Serughi Patricius hujus Civitatis. qui occiptorum Monumenta nocturna versare manu, versare diuturna non cellat, potrexit Nobis Volumen, cui Titulus - Storia Letteraria d' Italia, Volumen secundum sucipien. à mense Septembris 1749. , ufque ad alium. Sepsembris menfem 1750. imprefs. Venetite t 7 5 t. Typis Poletti , ubi cap. 4. sit. Storia Sacra Particolare pag. 240. auctoritate Domini Doctoaus Josephi Mariz Brocchi recenset d. Sanctum Girardum obnife anno 1258. Nos autem Lectores nottros ad rationes, quas laudatus Dominus Doftor Brocchi adducit, ficut & ad rationes, quas cumulant Auctores fuperius allegati, omnino remittimus.

Pradicti Auctores, referente Boyfist, contendunt ipfum Boatum Gerardum prius fuiffe Equitem Hofpitalarium Ordinis Sancti Joannis, Hierofolymitani, deinde Habrum Tertti Ordinis Mi, norum fumplifse de manu Divi Fran-

. . . . . .

cifci. Corpus ejusdem tune temporis politum fuit in quadam Capia. lignea, & supra Quetcum locata, prope locum, ubi mortuus fuerat. Cumque adeo se undequaque bai eti. Viti fama diffuderit, & certatim Populi, & devotionis confluerent gratia Vettes scinderent, & facias Reliquias acquirere fatagerent, Res-Publica Florentina, ad idem Sacium Corpus cuitodiendum, Militum copias misit , quousque inceptum fuit Ædificium Ecclesiz, que in sui honorem conttructa fuit in eodem loco, ubi Domus ejusdem constructa aderat in Villa Magna: Rofins d. pag. 6:8. d. Pater Dominicus Muria Cursons d. pag. 73. Tunc temporis, cum quzdam Famula Hofpiteli Sanctz Mariz Novz Civitatis Florentiz mortuaefset Ruti, ubi tunc morabatur, ejusque Cadaver, ut sepeliretur, fuerit ad d. Locum delatum, ae locatum. fub Capfa d. Sancti, ut dicium ett, fuper Quercu locata, ttatim Deo Servum fuum glorificante, à mortuis furrexit Famula, que Deo optimo maximo gratias egit, qui dedit talem potettatem Hominibus servis suis: Magzarius .

Tandem in d. Ecclesia di Villa Magna. Sanctum ejus Corpus repolitum fuit, & tumulatum in magna Capla extructa ex pradictis ingentibus Saxis, & etiam hodie fub Ara maxima, pulchrum, & integrum fervatur, & aliquando magna Populi devotione, ac frequentia ostenditur: B fins d pag. 618. & d. Carseni pug. 74., & quoties detegitur, fuavifimum emit. tit odorem : Bofint uh: [upra pag. 6 8. d. Mazzarias praellegaras: de hoc etiam Carolus Guido Fiori S. Stephani Papa Martyris, Eques in Catalogo Hagiologico Etrusco pag 116. Rome Typis Antonii de Rubeis 1731.

Quotidie Deus ad hujus Sancti intercessionem gratias indulget; nam cum Funculus ejusdem Sancti ad Ægrotos desettur; Ægroti santat m mira-

bilter confequentur: d Margara, Sancti hujus Ethivitas' eetebratur die fecunda Pentecoties: d. Chrioni pag. 74. d. Bofius d. Parte prima lib 18. pag. 618., & Jeqq. ubi 16 rt leonis spuidem Sancti Tabeliam, in qua exprimitur Sanctus Itans cum radiis Sanctiotum, manuque gereris Ramum viridem cum Cetafis, cum Cruce Ordinis in vette, adeflque è dextero latere quercus, fuper quod picta apparet Capfa lignea, in qua, ut præmitimus, positum suit illius Corpus, una cum Militibus illiud cuitodientibus.

Ad ornatum trium hujus Hierofolymirani Ordinis Heroum in finitimonia conspicuorum, feilicet supradicti Getardi Mercatti , Getlandi de Apolonia five Alemania, 'feu Polonia, de quo mox fermo habebitur, & Sanets Nicafii, hic ad litteram tranfcribimus quod fcriptum reliquit Commendator Hieronymus Marulli in Visis magnorum Magistrorum. baius Religionis Hierofolymitana in. vita magni Magiftri Genni , quem' ipie nominat vigelimum quintum. pag. 168. juxta impressionem Nea. polis Typis Ottavii Beltrani 1626. ubi fic loquitur - Nello fteffo anno fu quella Militia adornata di ricchi fregs, ed illustrata dalla morte di tre suoi Devoti Religiofi, alla fama delle cui Vise, Sansisà, e Miracoli, corfero da più remote parti i Popoli, per wifitare quei benedetti Corpi, gli andamenti de' quali, approvati poi da Santa Chiefa, furono cagione, che con grido di Santità connume. rati fuffero tra Beati nel Cielo . Il primo fu Fra Gerardo Mercatti in.

Villa Magna nella Toscana, ed in Sicilia nella Cistà di Calasagirone Fra Gerlando d' Alemagne, ed il terzo S. Nicapo.

Septimus Rengionis Hierofolymitanz Sanctimonia intigois, currente antedicto Seculo decimo terrio numeraiur Frater Gerlandus de Apolonia. five Alemania, aut Polonia, Eques Hierotolymitanus, cuius Cognomen & Patria ignoratur . Hic Federici Se. cundi Imperatoris tune in Sicilia commorantis Aulam lequens, ac etiam à suo Hicrosolymitano Ordine in Siciliam miflus, ut Bonorum, que possidet Religio administrationi przellet in Civitate Calatz , Iralice Calatagirone, adeo Sanctitate floruit , ut vert Equitis Christiani exemplum. cunctis exhibuerit : ind feffa fiquidem folicitudine Viduis patrocinium, Pupillis tutamen erat, Oppreflos fublevabat, Afflictos confolabatur, Fgenis liberali Eleemofinas manu largie. batur, & licet exteinfece Illuftri E. quefteis Religionis Habitu indutus incederer, occulte tamen ad carnem afperrimum deferebat Cilicium , & Flagellis macerabat, plurimifque Je, junits; ferventiffima demum Oratione exercebatur', atque ideo ejus Sanctitatis fama longe, lateque diffusa fuit. Beatus Eques Gerlandus hic fub anno 1743, cumulatus me, ritis migravit ad Dominum, Popu, lorum lacrymis, & Pauperum przcipue, qui ut Patrem defunctum amare deflebant, comitantibus : ejus Corpus tumulatum fuit in loco prope Civitatem Calatagirone .

Longa' annorum ferie in tellimonium.
Sanctitatis piralaudati Sancti, eequeintercedente, plura Deus patravit miracula: nam Infirmi, & membris
contorti, ad Beati Equitis Sepulchrum
confluentes, fanitatem confecuti

funt , & falutem . Cumque fubinde ob bellorum, peftis, concrarumque humanatum miferia rium , ac temporum vicifitudines. quas Sicilie Regnum fubit, & qui. bus pracipue aniedicta Civitas Cala sagiroue. vexata fuit, loci Sepuitu se notitia deperdita fuerit . manfi fletque ignotus ; effluxo octoginta. & quatuor annorum curfu. Divi nz placuit clementiz in Populorum Civitatis Calatagirone Devotioejufdem Beatt Gilandi ni pense addictorum consolationem. miro fane modo patefacere : nam Sanctus Conitantius Jacobo de Cala rafimi in predicta Civitate habitanti Viro pio in fomnis apparuit, eique revelavit Corpus Beatt Gulandi fu. ille fepultum in Ecciefia: Sancte Ma rie de Tempio extra d. Civitatem , & specifice Sepulchri Locum indicavit. Accetfit autem una cum nonnullis eiuidem Amicis ta Junii anno 1217. d, Jacobus ad locum fibi in vitidne delignatum : in d. Ecclefia Sanotz Mariz de Templo adamutim invene runt Beati Equitis Reliquias in Capfa ; quibus Sacris Reliquis detectis , ftatim fuavifimus odor emergens, totam implevit Ecclefiam. Ad hanc piam actionem Civitatis accellit Po pulos letitia perfufus, fucceffiveque Magistratus decreto, maxima reverentia, & honore eadem Sacra Reliquiz translatz fuerunt ad Ecclefiam Sancti Jacobi Apottoli Pattoni, & Tutelaris ejufdem Civitatis Calatagi rone . Tung temporis Omnipotens Deus intercedente Beato Gitlando antiqua renovavit Muacula, omnes infirmi, & debiles fanati fuere, ac precipue illi fanitatem funt; qui viva fide , ac devotione languida membra Vino illo asperse runt, quo Sacra Reliquie lota fuerunt.

Totque tunc patrata fuerunt Miracula ut principaliora ex els ufque ad numetum nonaginta quinque juridicis Tettibus comprobata fuerint ex Decreto Magiffratus , & Juratorum d. Civitatis Calatagitone, arque in Volumine rigittrata, quod Voiumen fera vatur in Arca Privilegiorum ejufdem Civitatis Calatagirone . Rurfus de Sanctitate . & Miraculis huius B ati conitat ex antiquiffino Infiremento authentico tupulato in Gela, italice. Alicara, Terra, teu Civitate Siciliz anno 1 2 2 1., de quo intrumento mentionem facit Bofins d. Parte pr. lib. . 8. pag 621.

Quemadmodum etiam conflat ex aliis Documentis tipulatis anno 16.6. & 1619. ejufd m Bati Imaginem fervatam fuitle in pralaudata Ecclefia Sancti Jacobi Apolloli in d. Civitate Calatagirone, quaque Imago juvenilem faciem pret fer bat , Habitumque cum Cruce Ordinis Hierofownitant gestantem, una cum Enfe ad latus; quodque de menfe funii, die Inventionis Sacrarum Reliquiarum ejuldem B an Girlandi. Fettum magna folemnitate, devotione, ac pompa, & Populi concurfu annuatima agitur, ibique dictum Fettum ett ex solemnionbus ejuidem Loci. Super hactenus dictis videatur d. Bofins d. pag. 621., 0 622. ubi delineatam. refert ejufdem Beati Effigiem , eo modo, quo picta existit in Oracorio Sancti Ioannis Baptittz decollati fito in Crvitate Valletz Melitz, radiis Sanctorum exornatam.

De Sanctitate prziaudati Girlandi vide que fetiplit d. Comenda or Marulli su Visa magni Magiffri Genni, & cjus verba retulinius fupra in Vita B. Girardi ultimo \$.

: Octavus adeit Beatus Doctus, vulgo de, ; gli Orchi; Sacerdos Ordinis Sancti N n n n Joannis

#### 654 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

Joannis Hierofoly mitani. Hic Pifis in Capella Sancti Sepulchri curam getebat Animarum , & forte etiam Sanchimonialium, Vir probate Sanchitatis, de qua Dom nus Joseph Martinius Pifanus Canonicus in affabre elaborato I beatro Pijano edito Roma anno 1705. Franciscus Orlandinus Ordin. Pradicatorum in Orbe Sacro, & Prophano, edis. Florentia anno 1732. Parte fecunda lib. z. cap. 28. pag. 996. Silvanus Raggius in Vitis Sanctorum. & Beatorum Etruria Supra allegatus Gnido Forti, ex Civitate Pifcia E. ques Santts Scepbani Papa, & Marry. ris in Catalogo Hagiologico Atrufco fen de Santtis , ac Beatis Ætruria pag. 71. Roma Types Autonis de Rubeis 1731.

Imago hujus B. Docti picta videri potett in Oratorio Domus DD: Fratrum Marchionum de Moratinis, ut infra

dicemus.

Nonus Religionis Hierosolymitanz E. ques inter Sanctos enumeratur Fr. Don Garzias Martinez, Hunc circa annos 1286, floruitle monumenta teftantur, Puit d. Fr. Don Garzias Natione Lusitanus . ac Commendator Commenda nuncupata I sinque Regui de Spagna . Vitam hie duxit Sanctiffimam, & ob id polt ejus mortem, que contigit anno 1286. Bofins Parce prima lib. 25. pag. 8:3., O' feg. Deus Servum fuum plut bus illu-Riavit Miraculis: Commendator Hieronymus Marulli in Visis magnorum Magiferorum in Vita magni Magifiri Nicolai Lorgue pag. 233. juxta impr. f. Neapoles Types Offaves Beltrandi 1636. Siquidem cum Corpus d. San eti Equitis in Ecclesia Monasterii de Leza , ubi Fratres Capellani obedientiz facra hujus Religionis refident, tumulatum fuerit, ad venerabiles Reliquias colendum, longo tem-

poris curfu, Regionis illius Populorum frequens confluebat concurfus : Bofins Hifter, Parse pr. lib. 24. pag. 813. Pater Dominicus Maria. Curioni in Volumine - Il Gloriofo Trionfo della Sacrofansa Religion. Milstare ec. cap. 4. Exemplo 5. pag. 67. d. Marullus ubi fupia. Quamobrem ipla Principilla Elconora Sofor Joannis Portugalliz Regis ad idem Sepuichrum fe contulit, ti bus fociata Episcopis, Visensi, Coin bricensi, & Portuens, pluribus insuper Regni Ma. gnatibus concomitantibus Devotionis gratia, trium dierum spatio in d Loco di Leza moram traxit Principilla, que ibidem : Eleemofinas Pauperibus distribuit, ad quas lucrandas paupores, & debiles occurrerunt, inter quos unus adfuit, qui nervorum toruica. convultione laborans, usum Pedum amiferat. Hic fuper Sancti Equitis Tumulum procumbens gemitibus, ac fingultibus devoto corde excra. bat, ut à Deo fanitatem Sarctus Garzias Martinez impetrare dignare. tur. Correptus itaque fomno, pauloque poit evigilans, liber . & fanus cf. fectus eit. Lzius undique Pauper, & jam fanitate potitus. Principiflam adivit, que ad Lezz planitiei medium pervenerat, narrataque eidem Principille miraculi ferie, itupore perfufa., una cum prelaudatis Episcopis certe. rifque concomitantibus ad Lezam redit Principilla, ibique novem dierum spatio, affiduis Orationibus ad Dei Gloriam, ac in Sancti Equitis hono. rem quotidie magna solemnitate divina Officia, ac Missas celebrare fecit, ac super relato Miraculo publicum Instrumentum ab ipfa Princi. pilla, à prædiche Episcopis, alusque Magnatii Ordinis Viris subscripto con. fectum fuit. Przterea, etiam de pre fenti Cruccia ipfa, italice Gruccie ParieParietibus Gapella, obi Sancti Equitis Sépulchum fervaur, ailigata cernuntur in Miraculi tethmohum. Ineodem Lezz loco ailud aque confpicuum ad Sancti Equitis intercesso.

nem Deus patravit Miraculum. Cum enim ibi intigantibus malignartis natura hominibus, quidem Faber Ferrarius adeo tutpicionem cepillet de honestate ejus Uxons, formoiz quidem Mulieris, fed honeitis ditate monbus, ut eam de Adulterio coram judice acculare decreviffet ; milelix Mulier fanchi Equitis apud Deum intercessionis imploravit fublidium, : ut ejus innoceptia aliquo tigno pateret . Plena igitur fide, e Mariti Officina, Marito vidente, Aratri can dentem Vomerem nudis manibus accepit, eumque ufque ad Saneti Equi. tis Sepulchrum detulit, nulla ab ignito ferro lafione recepta, tiupenti bus omnibus, ac potifimum honeitz Mulieris Marito, qui hujusmodi mi-- rabili figno Uxoris innocentiam vi dens, eam poitmodum maritale dilexit aff etu , ab eaque insubsitentis suspicionis veniam petiit. In hujus pariter mitaculi probationem, & in Anatema patens in Capella Sepulchri Sancti Equitis appenfus adchuc pen det ferreus Vomer : Bofins in ditta . Hiftoria Parce pr, lib. 25. pag. 813. d, Pater Dominicas Maria Curione cap. 4. Exemplo 5. pag. 67.

De cettero ab illius Regionis Plehe communiter Sanctus Eques nuncupatur Home bonas; aut Homo Sanctus de Leza, & huju Sanctumago cum radiis Sanctorum inter alias ceterorum Religionis Hierofolymitane Sanctorum Imagines picta adelt in defo 
Oratorio Sancti Joannis Decollati Melitz in Civitate Vallettz, eamque 
deli neatam affert cum przpotatis 
natrationibus Bofiss in d. Histor.

Nnnn 2

Parte prima lib. 25. pag. 813., &

Decimus inter Beatos Hierofolymitani Ordinis corufcat Frater Petrus de Imola Eques hujus Religionis. Ex qua ipie Familia fuerit, nullam men. tionem facit Bofins in Hiffor, Ordinis Parte pr. lib. 13. pag. 476. fuille autem ex Nobili Pamilia Pafferina Civitatis Imolæ Patricia, tettatur Histori. cus ejuidem Civitatis Imolz, hoc eft bo. me. Vipcentius Savini I. U. D. & Nobilis Imolenfis in Hiltoria diete fuz Patrie latino idiomate ferip. ta', nondum Typis data, que tamen fervatur in publico ejufdem Civitatia Archivio fub lib 5. a pag. 391. 391. # 393., & cujus patteulam in forma authentica nuper Nobis è Civitate Imola tranimitit Vir Nobilis, &. Patricius hujus nourz Patriz Forolivienfis Jacobus Theodulus, ad przfens in antedicta Civitate Imois Pretoris munus laudabiiffime exercens. Floruit hic Beatus Eques Petrus egregius J. U. D., & in Jurisprudentia. mirifice excellens, & in Alma Urbe Prior Prioratus Hierofolymitanz Re. ligionis. In Kenodochus ejusdem sui Ordinis Florentiz Christianz Charitatis Officia Divino fervitio mancipatus ministravit Ægrotis; tandem fanctimonia Vitz illuitris, in eadem. Civitate Florentiz obdormivit in Domino anno 1320. die quinta Octobris tumulatus in Ecclesia Sancti jacobi, in Campo nuncupato Corbolini, in qua Ecclefia affervatur Sanctum illius Corpus , & fupra Sepulchrum lapis appositus fuit, in quo ejus Imago; celatura, ut dicitur di baffo rilieve, conspicitur, eftque figura hami exten. fa . & habens pulvmar fub capite Sanctorum Radiis exornato, Hodie vero fitus est lapis in ingressu Ecclefie e dextero latere quatuor bra-

chus

#### 656 Armamentarium Historico-legale Ord, Equest. & Milit.

chiis e terra elevatus, cum hac inscriptione e parte elata : Hic jacet Dominus Perrus de Imola Juris Usrisique Profeffor Venerandus: ex patte. autem jubiniffa leguntur hac verba: Prior Prioratus Urbis anno Domini MCCCXX. die quinsa Octobris requiefeit in Domino : & in hac eadem fub. milla parte conspicitur stemma ejusdem Equitis superposita alba Cruce. Hanc iconem, cum Radus fan. ctorum, tali forma expressam refert Bofius d. Hiftoria Ordin, d. Parte pr. lib. 13. pag. 477. De isto Beato Equite ibi agit d. Bofins; d. Historiens Imolenfis in loco superius allegato. Ansonius Maria Manzonius Juris Usrinfque Dottor, & Carbedralis Ecclefia Canonicus in Libro infcripto - Epifcoporum Cornelsenfium , five Imolenfium. Hilloria, Typis edito Faventia anno 27.9. pag. 235. Nofter Georgins Vi. mianns Marchefi Eques Ordinis Santti Stephani in Monumentis Virorum Il. Infrium Gallia Togata lib, t. de Beatis cap. 2. pag. 25. juxta impres. Pauli Silva enno 1727. Quem Equitem. Georgium, dum hec feripta revidemus, Regia Celfitudo Jo. Gattonis Primi Magni Ætruriz Ducis Ordinis Sancti Stephani magni Magistri, ob przelara ejuldem Litteraria monumenta . etiam in Equentis sui Ordinis splendorem Typis data, gemino illo Volumine eruditione referto, eui Titulus - Galleria dell' Onore, ad Dignitatem Bajulivaris Previnciz Forojulienfis ex-

Memoriz proditum est Corpus d. Beati Equitis Fratris Petri, fuisse transla, tum à d. Timulo, ac locatum sub Ara maxima ejusdem Ecclesiz san sti Jacobi, in Campo Corbellini, & huic translationi motivum prebuisse Miraculum, quod idem Beatus patravit: cum enim occasione Festivi-

tatis dicti Sancti Jacobi habenda, ad ornandam Periperalmatibus Ecclesiam. Homo quidam, seu Clericus scalam ligneam conscendisset, ad parietem. prope Sepulchrum d, Beati Petri erectam, dictaque Scala lapfum minare, tur, vifum fuit: oh res undequaque. mirabilis! Brachium pralaudati Beati Petri e tumulo erumpere, ac fcalam vacillantem, & corruentem retinere; ex quo miraculo deinceps eiusdem Beati magnopere cultus excrevit, & fumma apud omnes veneratione habitum fuit Sacrum Corpus, quod ex devotione Equitis Fratris Augustini Mego, Commenda ejusdem Commendatarii, in quadam honorabiliori Capía repositum fuit . in qua affervatum permanfit quoufque Eques Frater Franciscus de Antella Patricius Florentinus in eadem Com. menda Successor, generosa pietate., nova Nobili constructa Ara, & Capfa novis ornamentis decorata, actin eodem Altari locata, in ea Sacrum. Beati Equitis Corpus reconditum fuit, ita ut ex crittallo, & crate dean. rata idem Corpus inspiciatur, sic-. que eo magis cultus erga B atum Petrum de Imola auctus fuit, confluentibus Populis devotionis ergo ad illud colendum . & venerandum : Bofins d lib. 13. pag. 477. . Historia Imolenfis in loco lupra citato . Subdit autem d. Bofins fupra allegatus pag. 477. ex traditione conftare, quod tempore patrati Miraculi retentionis Scalz corruentis, idem Bra, chium fuit à Corpore separatum, & in peculiari custodia conditum, in Altari Festivis diebus ad publicam. Fidelium venerationem exponebatur, quodque hodie etiam conspicitur i. dem Brachium mirabiliter fetvatum; oculis enim corporeis visitur caro, & in digitis ungula . Anno autem 1557.

1557. cum ingens: illa Fluminis Arni aquarum copia. totam Florentiz Ci, vitatem inundaflet, ficque etiam prz, laudatum Sancti Jacobi Templum, idem quoque Sancti Equitis Corpus tunc fub Ara maxima exittens fub aquis plutium dierum spatio mansifet, deperditas suise serripturas de codem Sancto tractantes sama refett, & notat d. Bassas pradista pag. 477.

Non foium Viros, juxta relatam feriem, fed & Fæminas ejufdem Ordinis gloriofis Beatorum Fastis enumerat ad-. scriptas , & colit Hierofolymitana. Religio. Primo quippe loco prafulget celebetrima illa Agnes Nobilis Matrona Romana, que in Civitate Hierusalem , tempore eodem , quo ibi Beatus Gerardus Hofpitalariorum fundavit Ordinem, hec Agnes pium Gerardi fequens Inftitutum, pro Feminis inflituit Ordinem in Monafterio radificato prope Ecclefiam Santa Marie de Latina, fub titulo Sanetz Maria Magdalena, & eo tempore quo Hierofolymitana Urbs, nempe 2099. armis Christianis à Barbarozum manibus liberata fuit , Agnes in d. Monatterio prafidebat, ut late ottendimus in nottro Difenefu : 112. : d: pag. , 108. cum feqq: som, 2.

De squidem Agnetis zelo, pierate, Hofpicialitatis Charitate, Religione, ac
Sanchimonia tedimonium perhibent
ampiislimum Veteres, ac Neoterici
Scriptores: sic illam non minus Nobississimam Romano sanguine, quam
Sanchimonia: illustrem nuncupat Pater
Philippus Bonaumi in Casalogo Ordin.
Rapies n. 133. Collettor Gallas sem.
2. pag. 250. apud quos cernitur ejus
Effigice, ut infra is. Fere etenim s.
S. Baute: Pater Honoranu à S. Maria
Carmelita Excalceatar in fair Difters.
Sebaßianus Pauli in suo Codire Diplomasico sub sis. ferie Ceronologica.

fol. 330. lies. F. resert. Inventa est in Monasterio Faminarum quadam... Deo devosa, as Santia Mulier Agnes womine, nobilis secundum caruem, na, sione Romana - & totidem verbis Guillelmus Archiepssopus Tyrienssi in ejus Historia, cui Titulus - Guerra Sacra lib. 18. cap. 5, pag. 464. Venesiis 1610. Typic Thoma Balloonis.

Illam Venerabitem teitantur omnes Scriptores, & expresse laudatam. Agnetem Beatz titulo nuneupat Historia Omnium Ordinum Monatticosum &c. & Militarium &c. Gallico publice luci data fine Idiomate expressione Auctoris à Passe Heilos Tereis Ordinis Santte Francisci, Natione Gallo, Scriptore undequaque docto, que Hittoria fuit è Gallico Idiomate in noitram Italicam Linguam fideliter translata per : Patrem. Josephum Franciscum Fontana, Mediolanensem Congregationis Matris Det som. 3. cap. 14 pag. 133. improff. Luca Typix Tofephe Salans, & Vicentit Ginneins 1738.

Ex Sebastiani Verronii Chronita Ecelefiastica lib. 3, cap. 19. sub Callisso II. anno 1119. fol. 377. hac expressio habetur - Santia Agnes, Genere, Fide Gr. & Santiicase Nobilis, Institutum Virginam Monasticum Hieroso, lymir aggreditur.

Praterea plures alii de hac B Agnere mentionem faciune Scriptores, 
fed pro majori parte quali per eadem verba loquuntur. Sic in sua ad 
Nos data Epittola testatur Pater 
Magifier Joannes Autonias ex Nobili, 
Familia de Pesriguanis hüjus nostra: 
Patriz Religiosus Ordinis Sancta: 
Matiz de Monte Carmeto, ad prefens in Conventu sux Religionis in...
Urbe nuncupato di Transponsina, 
ibi Bibliotecarii munus docte exercens, in liberalibus scientiis, & li-

terariis.

cerariis disciplinis, ac eruditionibus

Secundo adelt Brata Virgo Ubal. defca', quam Bofins Sandtz titulo pene femper nuncupat, & fuit Monialis hujus Sacre Religionis. Hzc nata est in Castro di Calcinaja Comitatus Pifarum, exacta fanctiflime pueritia jejunifs, orationibus, eleemo finisque, ficque perventa ad etatem quatuordecim annorum, ab Angelo monita', Virginitatem fuam Deo, & Sanctiffimz Virgini Mariz, Divoque Joanni Baptitta dicavit; Monatterium Monialium Sancti Joannis de Tempio di Carraja Civitatis Pifarum Ordinis Hierofolymitani religiolishime etiam viventium ingrediens, Regularem Profestionem emilit : Bofins Parse prima lib. 13. pag. 477. d. Pater Dominicas Maria Curioni cap. 5. Exemple 7. pag. 75.

Professautem Orationi impensius incubuit, Humilitate, & Obedientia mirifice le exercuit, Corpus jejunits macerabat, ciliciis flagellisque affligebat : hinc omnipotens famulam fuam miraculorum gloria viventem illustravit. Quadam enim die, hoc eft die Veneris Sancti, dum Beata. Ubaldesca pro Monialium servino è puteo aquam attingeret , luperventis ad Monasterium nonnullis Mulieribus fiti laborantibus, ab Ubaldesca pegierunt , us illis charitative aque potum tribueret . Beata itaque Ubal: defca charitate referta, humanifime aqua plenum Vas, quo attingerat a quam, quodque in manibus gerebat, porrexit Mulieribus, que prius illam rogaverunt, ut eandem aguam figno Crucis benedicere dignaretur, quod prefitite Ubaldesca, exhibuirque Mulieribus, que pretiofum vinum fengienter, recufabant illud bibere, quia. dica die Veneris Sancti vinum ipiz

non bibebant, sed solum aquam je junantes in pahe, & aqua solum 3 & utico conversionis aqua in vinum mitaculum recognoscentes, ad pedes Ubaldelena se printraverunt illius manus deosculantes, tilius banchtatum cottaudabatt. Verum Ubaldelea modeita rubore perfusa Mulieres roganti, ne ulli factum panderent, ut passas Bosius de Parse pr. libr. 13. pag. 47). enum seq d. Parse Carsoné esp. 7. Exemple 7, pag. 75.

Mino Pictores imaginem Beatz Ubaldetoka efformantes; illam pingunt mahibus fituam, italice Setebia tenentein, cum radiis Sanctorum, prout illami exhibet delineatam duplici modo Rofius de Parse prima tib. 13. pag. 479. qui tetatur in Civitate Pitarum antiquo, & moderno more effe pictam rum Monacali Clamyde, è manu tamen dextera Crucem Ordunis habentem.

Potro predicte fitula magna quidem veneratione fervatur in Conventu Moniatium d. Sandti Joannis de Templo; quin fape eam aqua ex d. purco plenam Moniates ad febricitantes charitative mittuar, & ab agrorantibus religiofe bibitus, fepuique adiumentum confequentus.

Quemadmodum cum ex puteis, quibus Brata Ubaidesca utebatur, unus adsit. in Ecclena Sauch Sepulcri, magna devotione in die Festivitatis hujus Beate Populus aquam dicti putei bibit: alius autem Puteus eft in predicta. rum Monialium Monafterio, in quo adhuc integra fervantur cubicula d. Beats, que iifdem ad earum ufum utuntur, excepta tamen Ecclefiola, que maxima veneratione ac reverennia fervatur. In muro autem Viridarii ejusdem Monasterii variis locis confpiciuntur insculptz Cruces, quis fama ett fuille efformatas à d. Beata, que non valens exire ad publicas pre-

ces, peragebat ideirco intus in Viri dario devotas itationes ferventifimis fapiusque repititis precibus, tettantur. que Montales, quod cum devote o. Sculantur eatiem Cruces, sentiunt ab iifdem mirabilem exite odorem, & fragrantiam , ut refert d. Bofins d. lib.

13. Pag. 479

Non omittimus referre quod narrat Silvanus Razzius Camaldulentis Monachus in Vitis SS. et Beatorum Æ ruriz, & exicripfere Bollandiani Tomo 6. Mais ad diem 28. Jub n. 4. Cum, enim egrotaffet s. Ubaidefca, eam vifi tavit B. Doctus de Oculis, de quo. fupra S. octavus adeit, dixit Sancti. monialibus, Sorore vettra Ubaideica, privabimini, & me prasentem facite. HEC verba in spiritu audiens ilia, Pa ter, inquit, non poteris adelle tempo re; & sic accidit : nam cum ipsam ali quando vititatlet extremis jam à fe munitam Sacramentis , ac difceffidet, oculos Ubaldesca in mortem ciausit - anno 1207, die 26, Maii tunc in Fetto Sanct is Truntatis cadente .

Obut tandem die Fetto Sactifs, Trinitatia anno 1206., aut 1207. qui fuit die 26. , feu 28. Mait: d. Bofint d. pag. .: 479. Pater Dominicus Curioni pag. 76. Lumque ejus Corpus tuerit tumulatum in loco bene vito abbatille Monaiterii, d. Beato, & Fratri Docto d gli Occhi Capellano Religionis Hie. rotolymitanz przpolito curz Eccle. fiz sancti Sepulchri , & Monialium predictarum, Divinitus revelata fucceffive fuit dicto Fratri Docto B.a. titudo, qua in Coletti Patria frueba. tur eadem Brata Ubaldefca , statuit d Frater Capellanus in novum Monumentum ejus juffu conttructum - magis decorum transferre, prout de facto fuit magno Populi concurfu translatum; przcipue adfuerunt viginti numero infiimi , languentes, & invalidi, qui omnes meritis, & inter. cessione Beatz Ubaldeschz, cujus o. pem contianti Fide impiorarunt, fani evaferunt, quemadniedem ichit d. Bofins d. Parte prima lib. 13. pag. 480.

Tandemque einidem Batz Ubald fehz venerabiles reliquiz translarz ad be clefiam Sarcti Sepulchri feerunt, & repolitz in pulcherrima urea locata. fuper Altare : cap it autem Batz donatum f it Monial bus S. [ > n 11, in qua Ecclesia etiam. de pratenti magna Religione colitur, & in utroque loco ad intercessionem d. B atz. Ubaldefcha multa Deus patrat mira. cula.

Fettum vero hujus B arz annuarim celebratur in die Sanctiffima Trinitatis. qua die fanctissime obnt, & hoc vigore Voti de codem fino celebrando. emissi ab Equite Bartolo, de Palmerus. da Cascina Priore Sancti Seputcher de Pilis. Fuerat hic Eques ob, nonnulias. inobedientias, errorefque à magno. Magittro , & Conventu Religionia d. Prioratu de Pifis privatus : quam. obrem precibus Omnipotenti Deo. devote fictis, d. Sancta Ubeldefcha intercellionibus Votum emilit, quod fi ad fuum Prioratum reititueretur, annuatim celebrare faceret die Sanctifs. Trinitatis Feltum d. Batz Ubaldesche, obtentaque reintegrationis Gratia, Votum adimplevit " Feilumque celebrare fecit; quod Feitum magna folemoitate agitut ..

Tempore clare memorix magni Magistri Cardinalis Ugonis de Loubenz Verdalla, erga hanc Beatam Ubaldefcam fervore Devotionis, "accenti, acce, dente deliberatione Concilii . & previa auctoritate Summi Port ficis Sixti V. Eques Frater Julius Zanchini de Cattiglionachio Piorentino nonnullas Sacras d. Beatz Ubaldefchz Reliquias

trantiulit

#### 650 Armamentarium Historico-legale Ord, Equest. & Milit.

. tramulit Melitam, Jocavitque in Civitate Valletta in Ecclesia Conventuali Sanch Joannis Baptitta: d autema Summus Pontifex Sixtus V. mediantibus Apottolicis Litteris in forma-Brevis datis Roma die 20. Septembris anno 1586. iniunxit, quod poil d. transportationem Reliquiarum celebretur quolibet anno die vigefinia octa, va Maii in memoriam d. Sancia U baldeschæ Festum cum eodem Officio, quod in Metropolitana Civitatis Pilarum celebratur, concedendo in dulgenriam Plenariam in perpetuum omnibus Christistelibus, qui devote dictas factas Religujas vifitaverint in die earum transportationis, que per acta fuit die vigefima octava Maii anno 1587. d. Bofins d. pag 480. De dicta Sancta Ubaldesca agunt Bol landiani tom. 6. Maii citato , & d. Eques Guido Forti in Supra allegato Casalogo Agiologico pag. 71. Terrio confimilibus Sanctitatis radiis in Hierosolymitano Ordine coruscat Besta Tuscana. Hac in loco non-cupato Zevio non ignobili Vico pagano Veronenfis Territorii orta, ab ipla ineunte ztate ita pudicitiam. & virginitatem adamavit, ut ad matrimonium contrahendum induci non posset: Parentum tamen voluntati obtemperans, tandem matrimonio fe junxit cum Alberto de Zevio ex Familia nuncupata degli Occhi di Cane, & cum dieto Marito suo ad habitandum fe transtulit in Civitate Veronz, ibique fanctiffime, fummaque pudicitiz, & matrimonialis catti. tatis laude vita genus duxit, majorem bonorum fuorum portionem Pauperibus largiebarur, proprusque manibus curabat pauperes egrotos, ac vul neribus fauciatos, qui in Hospitale S. Sepulchri reperiebantur, quod in d. 

. 1.22

Verene Civitate tune temporis Hiero. forymitana retinebat Religio, ergaquam eximiam devotionem gerebat. Dilloluto per mortem Mariti matrimonio, Tutcana quamvis atate florida , & elegantifimz formz elfet , perpetuam cattitatem fervare statuit. fe totam fpiritualibus exercitiis, & misericordiz operibus mancipavit, affiduis jejuniis, vigiliis, abitinentufque corpus luum macerando, Orationibus fe exercendo, & in terris vere Angelicam vitam ducendo : adeo us Deus Optimus Maximus ipfa intercedente multa patraverit Miracula, tres mortuos suscitando, hoc est tres Juvenes illos, qui Diabolico Spiritu ducti, ac libidinis zitu accensi Tuscanz Domum intraverant, ut in eam inique vim inferrent; iepente enim unus poft alium, ficque omnes interierunt : quapropter, ut omnem mali exempli scandalum de medio tolleret, propriam domum relinquere ftatuit, locumque tutiorem adire, quo longe à feculi curis animi quiete Dei Famulatui incumbere penitus poilet, fanetamque pudicitiam, quam Divine Majettati promiferat fervate. Dittributis itaque. Pauperibus bonis fuis, que fupererant, Religiofos, & Frattes Hofpitalis San-& Sepulchri Ordinis Sancti Joannis Hierofolymitani adivit, qui tunc fancutatis fama in Civitate illa florebant, obtinuitque recipi ad Sacrum. Ordinis' Habitum, ibique Regularem Professionem emilit, fuitque eidem. affignatus in illo Conventu locus in parvulz Cellz modum, in qua à Mundi conversatione sejuncta, san. Stiffime vixit. Deo devote ferviens asperrimo carnem domans Cilicio, se flagellis percutiebat , quotidie jejuna. bat, exceptis Dominicis, alufque. folemnioribus Festis, nec è Conven-Control of the control of the control

tu (juxta illorum temporum mojem) unquam exibat, nifi ad vifitandum Ec clesias, & Loca Sancta Civitatis tem pore folemnitatum, & Bationum pio peculari fua pietare, & ad lucrandum à Summis Poutificibus concellas In. dulgentias. quas Sacras Vifitationes ut plurimum' ad Auroram p rage bat, ne ib aliis videreiur . cum. quadam igituz vice fummo mane Sanctorum spottolorum Ecclefiam vi-Staret, nonnulli fceletti Homines ab illius humeris eripuerunt Pallium, & f gem arripuerunt, quod subinde cum embus dividere inter fe vellent, ec. ce de repente Divino miraculo manus coram aruerunt . & ficce evaferibit: quo miraculo perterreficti, ju ftum Dei Judicium agnoscentes, ad Sanctam Tuscanam inveniendam recurreiunt, & ad illius pedes provo-· luti , laciymis , & precibus patrati sceleris veniam expostularunt, rettitutoque eidem Pallio, humiliter, ut eos fanos reddeter, supplicarunt. Pia igitur Tufcana pro eis oravit ad Domi-- name, eisque figno Crucis fignatis, pritting faluti rettituti funt : ulterius eos religiolissime monuit, ut vitz feriem mutatent , ante oculos Dei timorem fervarent , & ita in pace dimilit. Hine in fanctis fuis operibus jugitet perfeverans, tandem cumulata virtutibus ac meritis, obdormivit in Domino : fic predicta describunt Bo. fini d. Parce pr. lib i4. à pag. 481. cum feg. d. Pater Dominicus Maria. Carioni d. cap. 5. Exemplo 8. a pag. 76. cum fegg.

De quo tempore obient Beata Tuscana discrepant Scribentes ut notat d. Bosini pag. 482., Bollandiani tom. 3. Julii ad diem 14., & an perimant ad Seculiim XIV. Vite ejustem Aŭctor afferit obiiste anno millesimo centesimo; sed id esse investismile, eo quia illis temporibus Hierofolymitanz Religio in eo statu non versabatur, quo posset in Civitate Verona Hospitale, apertum retinere, quemadinodum notat d. Bissur pag. 485.

Alleri Bzowini Annal, Ecclefast, tom. 14. sub anno Christi 1343, S. 27. pag. 944 obiitle anno 1343;, sed verilinii, hus eit mortuam elle anno 1206, etreiter: ita suttinet d. Bosini pag. 480, 3 482.

Cumque pradicta Brata Tufcana in. junxisset, quod ipsa sepeliretur extra Ecclefiam ante januam Hofpitalis, ibr fic tumulata fuit. Verum er brefcentibus miraculis, translatum fuit ejus Corpus ab antedicto humili, abiecto. que loco, ad Ecclesiam Sancti Sepulchri Hierofolymitani, & hodie ab ejufdem nomine vocatur Sancta Tufcana, in qua hodie requieleit in Scpulcio zd ficato tempore Venerabilis Sancti Ano Episcopi Veronenfis, Sepulchrum hoc tempore Ermolai Ve. neti , Epif.opi fim itter Veronenfis, fub annis no trz reparatz falutis 1469. cum fuerit apertum, detectz fuerung Sacra Reliquia, & patrata miracula in beneficium Fidelium fide, ac devotione orantium ad idem Sepulchrum. inter que enumerantur fanationes Infirmorum , & pracipue febricitantium, ficuti evidenter coll guar in. Hymno, qui scriptus habetur cum fua Lectione in antiquis Legendariis Ecclefix Cathedralis Veronz, ut fequitur .

O diem gemma niwea notandum;
a. Ecce Verona Decur, & Lebeti,
d. Gloriam Caftri nitidi novumquo
3. Sydus Olimpi,
d. Regua Tufcanam refonant saperna,
D. Templa Tufcanam visueramur uno
12. Ore colendam.
Ore colendam.

Virginem, Nupsam, Viduam, per aque Sacla laudarunt sua, Nunc beatam Laudibus, votis, precibus, piaque Munere adorans.

Hac febres omnes fugas invocata,
Demis angores animis, falstem
Reddis Agrosss, juvas pia cuntos
Rite precantes.

Et przdicta omnia videri possunt apud d. Bosam pag. 482., & d. Parren Curioni pag. 76., & 77., & Bellaudiflas rom. 3. Julis ad diem 14.

Figura demum hujus Sancte Tuscanz sculpta cum radus Sanctorum, & cum Tunica è dextro latere Grucem ochangularem Ordinis tenente, & è sinitra manu Rosarium extensum, à quo pender consimilis Crux octogona, habetut apud d. Bostam pag. 483., ubi tetlatur, quod similis antiqua Imago adestetiam in Libro Historiz Vitx ejuscem.

Quarto adest Sancta Flora Virgo Monialis hujus Ordinis Hierofolymitani, in Monatterio Hospitalis in Terra de Beaulieu, sita in loco Quercy in Diœcessi de Chaors dependents à Prioratu Sancti Ægidii hujus Hierofolymitane Religionis in Provincia.

Hzc communiter appellatur à Populo Sancta Flora ob miraculum ab ea perpetratum. Cum enim tunc Annong caritate locus ille laboraret, & d. Sanctimonialis virgo in gremio Panem deferret Pauperibus dittribuendum, occurrit ei Priorissa Monasterii, que in suspicionem inciderat, quod Monialis nimis liberaliter Monatterii Panem Pauperibus traderet, illam. interrogavit, quid in Vestium unu deferret: ille in Domino confidens aperit finum, & ecce mirabiliter Panes in Rofas conversi funt, & flores. Eadem Beata Virgo Monialis obiit in Domino Anno 1299. in

ztate annorum 37., aut 38. Corpu ejuschem magna veneratione servatur in Ecclesia S. Joannis d. Hospitalis, & ejuschem Sanctz Festum ce, lebratur die undecima Junii magno Populi concustiu: Bollendiami Tom. 6. Julii, & in Appendic. ad diem 11. ubi qua obiit 1347.

Ad hujus Sanctz Monialis intercessionem plura Deus patravit Miracula, vivente illa, ac defuncta: Bofins in Historia Ordinis Tom. 2, Typis Guil. lielmi Facciotti Roma 1629 à pag. 18. cum fegg. ubi refert ejuldem. Sanctz Iconem , in qua exposita est eadem Sancta Virgo Sanctorum Laureola redimita genuticxa, ac induta serico Habitu coloris rubri, cingulo przcincta cum Cruce Ordinis plana ante pectus, & desuper Clamydem, feu Togam, aut Pallium nigrum gerens fane ampium , & desuper Crux octogona alba Ordinis in parte finistra, & in manu itidem finittra tenet Coronam ex ligneis globulis, ut vocant Pater no. fler, à qua corona pendet Crux Or. dinis octogona.

In antedicta effigie pictus adeft Angelus habens in manu finittra flo. rum coronam, & manu dextera indicat fedem auream super nubibus eidem in Celis paratam ab Æterno Patre illam extensis Brachiis expectante. Sic laudatus Bofins, ubi fupra, qui etiam teltatur d. Monafterium fuille fundatum a magno Magistro Guilielmo de Villareto, qui prafcripfit eifdem Monialibus sub numero triginta & ofto, & cum antedieta Habi. tus qualitate Regulam, & Habitum. Solumque post amissam Insulam Rho. di immutata fuit Vestis rubea in. nigram in fignum luctus, & mzroris ob d. amissionem Insule. Sed hic notamus, quod licet in d. Icone

afferatur fuper Habitum Crucem Ordinis politam elle è parte finitta, tamen contrat ibi elle politam à Party dextra, bene quid m Pater Bo Bannus fub n. 126. allerit Crucem deferri à unitra parte, & iple foul psit in eadem finitra parte .

Ex hactenus recenfitis conitat, Sacram Rengionem Hierofolymitanam d. cem numerare Viros Sanctitate iliuitres ex omni claffe, feilicet B atum Gherardum Religionis Fundatorem pri mumque Magittrum, B. Raymundum de Podio fecundum Magistrum ejuf dem Ordinis , Sanctum Nicalium , Sanctum Ferrandinum Martirio coro natos, Sanctum Hugonem, Sanctum Girardum Mercati , Beatum Gerlan dum de Apolonia, five Alemania aut Polonia. Beatum Doctum degii Occhi , Beatum Garziam Mastinez, B.stum Petrum de Imola.

Qiemadmodum etiam conitat quod ea. dem Sacra Religio numerat Beatas & sandtas quatuor Mulieres ejuidem Ordinis, videliget Batam feu San Ram Agnetem , que à B ato Gherar do Fundatore accepit Regulam pro Feminis, Beatam & Sanctam Ubal. defcam, Beatam Tufcanam, & Bea. tam Floram, quarum Historiz legi poterunt in corpore hujus Scetionis ., nonz, & Imagines videri apud Au. etores in hac eadem Sectione nona sclatos, & d. Bofinm in locis supra allegatis, vel ad Compendium excer prum ab eodem Hittorico Bolio, ac relatum in Libello, cui Titulus . Le Imagini de' Beati, e Santi della Sa era Religione di San Gioanni Ge rofolimitano, e di altre Perfone Illa Hri, con un brewiffima Compendio del. la Vita e de' Miracoli loro cavato dal la Prima e Seconda Parte dell' IAo vie della medefima S. Religione, de Criste da Jacomo Bonos de nuorue da

se in luce , con la Visa di Donna. Sancia Reina di Aragona, e di Andrea Secondo Re d' Ungberes camace · dalle Storie ifteffe per Francesco Tucglio in R ma e riftampara in Palerma per Deçio Cirilio :633.

Fere etcum in pragictis Hinoriis omnium getta. & Imagines referuntur, exceptis imaginibus sancti Ferrandini, & Beatt Don Degli Qeebi, ac B a. tz Agnetis, cujus imago, ut diximos, eit Denes Parrem Philippum Bonan. num in Catalogo Ord Equell. 8. 133. & penes Collettorem Gallum in Hi. forsa Gallica omn. Milis Oed com. 2. pag. 250. juxta .mpreff Amftele. dami Typis Peter Brunet 1721.

Sed integie omnium , & fingulorum. Beatorum , ac Sanctorum , ficque pariter omnium, & fingularum Beatarum . & Sanctarum imagines optimo penicillo p cie co fpiciuntur hic Forolivii ordinatim dispositz in Oratorio privato Palatii Dominoruma Fratrum Marchionum de Moratinis. de guibus in anteacta Sec. Vill.

Qui peculiari erga bos Beatos, Sanctofque Hofpitalatii Militaris Equeitris Ordinis fervare devotionis accenti, eofdem Keligiofiffime colunt, & inter illos potiffime Eques Valerianus Joannes, qui huic Hierofolymitanz Religioni nomen dedit usque à floridis annis, de quo plene tettatur Procellus fuperius allatus Sell. 7., & fermo habetur in Sed. V. in fire . .

Er quidem inspicitut imago pialaudati Sancti Martyris Perraudini Viri autiquo Bellatoris Religionis Hierofolymitane tubeo Sago cum alba piana Cruce per extensum indute, ad latus Enfe armati , dextera manu marryrit Palam tenentis, oculis ad celum cla-

Respectu autem B. Docti degli Occhi . Imago Viri cernitur Sacerdoiali Veite induti 0002

## 664 Armamentarium Historico-legaleOrd. Equest. & Milit.

induti cum alba octogona Cruce in., p ctore, & in actu, quo B. Ubalde-icha Anima in colum defertur.

B.atz vero agnetis adeit Effigies Sanchimonialis Virginis velum albumufupra caput tenentis, talari Vetteindurg, coloris, ut dicitur muttellini, feu fulvi, ut dicitur lionaso, atque planam Grucem in pectore habentis, enque picta in actu quo illi Codicem. Constitutionum pro Fæminis Hospitalariis porrigit Beatus Geraidus Fundator ejusdem Ordinis pro Masculis.

Prater recensitos Sacros Heroicos Viros notorie, ac exprese Bati. & Sancti titulis infignitos, quos publica ve nerationi exhibuit, exhibitque Sacra Hierofolymitana Religio, plurium ulterius memoriam fervat itrenuorum Equitum Militum, qui pro patriis Christianis Legibus, in Christianorum de fensam, armata manu profuso fanguine occubuerunt, & precipue in euldem Historicis Paitis, mentio ha betur nonaginta Militum Equitum Hierosolymitanorum, qui in Oiten. talibus Regionibus Terrz Sancta An. no 1265. 26 Januarii, expugnato à Barbaris Cattro de Affur ad eand.m Hierofolymitanam Religionem fo ctante, à Barbaris trucidati fuegunt : quap opter subinde fa me, Clemens Quartus Pontifex Maximus in Epidola Regi Armenie feripta, in qua favore dictorum Equitum fub. fidium expottulat, loquitur de eif. dem Equitibus occifis cum przconio ad initar Martyrum, ut videre eit apud Patrem Dominicum Curione Letterem Theologum Ordinis Santii Dominici in fape landato Volumine - Il Glorioso Trionfo della Sacrosan sa Religion Militare de' Nobili Valorofi & invitti Cavalieri di San Gievanni Gerosolimitano Esempio di

Fedelsà verso Dio, Esempio 3. sab pag. 04. juxta smpressionem Neupo. lis Typis Scipionis Bonine i619. & in eo uc habetur - Morirono qui. vi valoresamense combassendo novanta Cavalieri di quest' Ordine , quals furono da Clemente Quarto chiamati Martire in una lettera, ch' egle ferific at Re d' Armensa, pregandolo che voleffe foccorrere la Religione di S. Giovanni, dicendogli in questo modo, che avendo insefo. che la Religione di San Giomanni Gerofolimitano avea perduta la maggior parse de' fuos Cavaliers ( fe perdust dir fi potemano quelle che per amor de Crifto facrificando le p oprie Vice, la Palma, e la Corona del Martirio ricevata avevano ) Add ndus ( ato. lus Macri in libro, cui tiru us - 11 malore Malsefe dif fo contro le calunnie di Girolamo Bi .fins . Propoft. X/11. pag. 129. Roma Typis Dragondeili 1667.

Et ficut de memoratis occifis Equiribus pie ctredi potett ad fidera evolet, fe, ita ctredi pie potett in Dominio occubuille tot alsos venerabiles Viros, quorum nomina feripta funt in L bro Vitz, quofque cadem Religio Hierofisymitana recenfet in fuis Monumentis, & tot christianis Virturibus illutters exponit, & legi poffunt in d Passe Cursons.

His addimus, quod l'grur de Ludovi, co Soufa, fu portus Emmanu-le. Lufitano Nobiliffimo, & Pierate clariffimo ex Melitenfi Equite Religiofo Profesto Ordinis Sanch Dominici, qui dum in Melitenfi Classe militatet, à Turcis captus fuit, & in captivitate deductus, capit ardentus exoptare veram libertatem filiorum Dei, quam nemo plene assequitur, nis per veram abnegarionem sui: Uxorem aliquando duxit, & Monasterio Monaslum ejuscesa.

ejuldem Ordinis perpetuo se mancipavit. Ludovicus non seno Sanchiatis
opinione obiit anno, 1631. sie per
hac verba seripium reliquit illiustris
simus, & Reverendissimus Dominus.
Epicopus ter emeritus, olim Superiot.
Generalis Ordinis Sanchissma Trinita,
tis Excalceatorum Redemptionis Cap
tivorum. in celebritimo Opere, cui
Titulus - Bibliographia Critica, Sa
era, & Prophana tem. 4 in vibo Sousa, pranomine Ludovicus pag. 233.
jania. impressionem. Marriti ex. Typographia Autonii, Marriti ex.

graphia Antonii, Marin 1741. His Amicina lex., & erga Auctorem. oblequi ratio monent, ut honorificos. ejuidem Scriptoris Gradus recenfea mus. Eft igitur Auctor Reverendiffimus. Pater. Frater. Michael à Sancto. Joseph. Patria: Mateitanus , Matriti natus Toletanz Diecefis die 29. Septembris 1681, olim Philosophiz . ac Secre Theologie Professor in al ma, Romana, Curia, femel iterum ,. atque iterum Generalis Procurator Sancti Caroli ad quatuor Fontes in. eadem: U be Minister , ac Pontificio. ArchigymnafioRomane Sapientiz Gen for , Screnifimi Domini Cardinalis Hafpaniarum, Infantis Toletane Archidioceseos Administrato is intimus lonfultor, & post alia munia in Hispan. mia, Italiaque expicta, totius Hifpa ne J.fu. Redemptoris Familie Sacri-Ordinis Patrum Excalci atorum Sanenflime Trinitatis Redemptionis Cap pivorum Superior Generalis, meritif. fime à Sanctiffimo Domino nottro Benedicto Papa. X.V. cut perfpicte erant , funtque Sapientiffimi Scriptoris. Virtutes, animique Dotes, pro motus: fuit ad : Episcopalem Sechen Guadicensem, uulgo Guadix in Regno Granate Sutfraganeam H. Spalen. Archiepiscopatus. Quo vero adadd, " Walumina, publicz, iuci data, qua,

tuor funt, in Folio, nitida elocutione exarata, & lating Lingue elegantia tub. Ittulo Bibliographia Crisica , & Prophana Gc. Granus Operi. adumbrasa Provettorum Lexicon, fin ve idioma fapientum impi f. Mutriti ex Typographia Antonis Marin Tom. 1., & 11. anno. 1740. Tom. 111. anno. 1741. Tom. IV. anna 1743. , eid inque Inuio egregie respordit fub. itantia Voluminum, que circa ociontias Ductimalque amues. & cujulas, genesis, exuditiones, verlatur, quas, to prentifimus. scriptor, fonde enucleata. eundemque Auctorem omnigenz, lita teratura. Theologum, Phoolophum, Dogmaticum, Historicum, Khero zem, Magittrum,demonitrate, & fecto. proprio patefacit, pines, iplos doct ffimos Hilpanos, luos vere ritices, artem flotere, juxta tradita per eundem a in dicta fue B baographia, Critica. som t. pag. 159. 9 Vulgo apud exteros ferent H. [pania buja [much Crisices Arcem. Gc.

Idemque, Auctor fifius, & ex profifo, cunctos educens. preultari fuo Tra-fatuide Vetere, & Nova Critice imprifs, Matriti, Typis, Antonii, Marina 1745.

De contero Hierofolymitanz Religionis, summopere cords est cultus, &: veneratio. B atorum . & Sanctorum . ejufd m. Ordinis . Unde in Ordina. tionibus. Capituli - G:neralis. habiti -Anno. 1631 regitratis: fab. Tat: 3. Della Chiefa n. 14. cavetur, quod 4 Religionis. Orator in . Uibe fupplicet - A nome de tatta: la . Religione la Santità di Noftro Signore: . e faccia le diligenze necesarie per las Beatificamione di alcuni noffei Santi, e. che nelle noftre-Ch efe fe ne p fa: dire l'Offico, e Meffe. commestendo. al M. Rev. Prior della Chefa a mandurgli le Seriesure, che bifogueranna.

#### 666 Armamentarium Hiftorico-legale Ord. Equest. & Milit.

per l'Informazioni, & ogui altra Instruzione per la buona è pia diret tione di questo negogio necessaria.

Hinc conttat, quod un quarta Julii 1611. Sanctitas fua conceifit, quod imprimantor Sanch hujus Hierolo ymitani Ordinis; non obitante, quod non fint in Martyrologio.

# PISCURSUS CXXVIII.

Pouitur in bac Settione Chronologia Magnorum Magistrorum.

Am vero, ut Jllustrissime hujus Hierofolymitanz Equeitris Militaris, ac riospitalariz Religions historica series compendiarie saltem habeatur, & colligatur, hie magnotum Magistrorum Chronologiam referemus, una cum rerum potissimarum ab issem geitarum epitome.

Cumque plures scriptores in Catalogo efformando in aliquibus inter se discripent: Nos in hae texenda Chronologia ordinem serveb mus, quem sequitur ipsa Chronologia, quz ett impitessa in principio Statutorum e. justa novissimam impiessonem, quz consessa sutili in surgo Novo in Mar chionatu di Roccasotte 1709. Typia Autonia Seconici Impresorio Camera lis.

Sed antequam Catalogum Magnorum Magnitrorum aggrediamur, notamus, quod

De magno Magisterio Ordinum Equestrium, & Militarium late agimus in peculiari Discursu registando, Deo savente, in nostris subsequenti bus Voluminibus. Hic autem notatrus, quod olim in Ordinibus Regnorum Hifpaniarum, & Lufitanig munus Magnitern ad vitam dura bat , nunc quia Ordines uniti funt Regie H spaniajum, & Lustraniz Corona, no Magniteria funt perperua favore Coronz: fic etiam Coronz Gamorum R gnotum, Corone Sa. baudiz, & Coronz Etrufcz: ita ut ex antiquis Ordinibus electiuum retinentibus Magisterium ad vitam perdurans, duo folummodo adiint Ordines, Religionis Sanda Maria Teu. tonicorum, & Sancti Joannis Hiero. fo.yinitani, ingenue ideirco fatemur, quod non integre percipimus, que via executioni poffint demandari, ca que à Gallo acriptore in quodam Libilio proponuntur idiomate Galico, Abrege des memorres dones an Rig fur la Reunion del Ordre, & Gran. de Majestrese de San Jeon de Jernfalem (maintenant de Malibe) ela Couronne, fans ponter pregudice alla Noblefe de France fans defmembres le dit Ordre ny effenfer la Sainte Siege Apoffol.que , cujus Libelli titulus in latinum versus ita fonat Compendium Libelli Memorialis exhibiti Regi fuper reuniendo Ordine, & magno Magittratu Sancti Joannis Hierofolymitani, nune Melitenfis, ad jus Regium, abíque eo quod prajudi. cium inferatur Nobilitati Gallicanz, aut Ordo dividatur, vel offendatus Saneta Sedes Apottolica.

Przdictus vero Libellus Gallica Lingua proferiptus ett. & constat ex Induce Librorum prohibitorum impresso Rome 1711. Reguante Clemente XI. Pontisse O. M. in verbo Abregi.

Diximus, quod integre non percipimus, qua via possint executioni demanda. 11., qua ab Auctore in d. Libello proponuntur, cum agatur de Ordine per totum Orbem terrarum extenso octo linguis composito, as sub Dootto linguis composito, as sub possibile.

miniis tot Regum, & Principum existente, tot Summorum Pontificum Bullis constabilito.

Rurfus narramus, quod cum ufque fub anno 1289, discordiz, & zmulatio. nes, simultates, & odia excitata effent inter Militarium, Religionum Equites. Hierofolymitanos, & Equites Templarios in maximam Christianz Reipublice perniciem, ad eadem tollenda habitus fuit recurfus ad Summum Pontificem Nicolaum Quartum. infinuatumque fuit Sanctitati Suz medium abolendi hzc, & hujusmodi diffidia nullum aptius elle, quam Pontificia auctoritate utramque Mili. tiam insimul unire, & ex duabus unam fieri, que sub uno, codemque militaret Initituto, eisdemque sub legi bus eundem deferret Habitum , & fub uno Magittro viveret.

Licet autem infinuatio hzc Summo placeret Pontifici, cum tamen de reardua ageretur, Principum omnium, totiusque Christiani Orbis Nobilita. tis tangente intereffe , cenfuit Sum. mus Pontifex audire super hoc Ecclefiatticos, & Seculares Principes, & utriufque Militia Priores, Litteras id circo dedit ad Regem Romanorum Rodulphum, ad Andronicum Grzcorum Imperatorem, ad Reges, Franciz, ad Anglie, coterosque Principes, ac ad omnes Archiepiscopos, ut Synodos congregarent Provinciales, & Episco porum Suffraganeorum Vota colligerent, ac infimul precepit omnibus. utriusque Ordinis Prigribus Sancti Joannis, & Templariorum, ut Capitula Provincialia, & Assembleas con. vocarent, votaque exquirerent. Totam hanc feriem exponit Jacobus Bofius Historia Sacra Religionis H erosolymia sana Parte prima lib. 25. pag. 829. List. E. & pag 830. List. B. cum. fegg. juxta Venetam impreft. 1695.

Typis Hieronymi Albrizgi, ubi fub. Lies. D., & E., inquit, quod Otho. Vicecomes Mediolani Archiepiscopus fua Provinciali Synodo ad hunc effedum coadta, rescripfit Pontifici fummopere laudare, atque approbare, quod dich Holpitalariorum, & Tem. plariorum Ordines in unum coaleicerent; quin etiam, utile quoque fu. turum addere, & insimul pradictis unire Teutonicorum Militarem Religionem, atque ita ex his tribus Militaribus Religionibus unam effi. cere, ut in Christianz Reipublicz beneficium Equites omnes, & Religioli lub uno universali viverent, & militarent magno Magittro ab Apo-Rolica Sede electo, & deputato.

At res infecta remansit: Commendator Marullat in Visis magnorum Magifrorum in Visa d. Joannis de Villers, pag 138. juxta impressionem Neapolis Typis Octavis Beltrami 1636., ubi resert d. Nattationem propositi casus.

Simili modo prznotamus in omnibus fere Religionibus Equettribus, & Milia taribus in Hispaniarum, & Portugallie Regnis, in Alemania in Sacra-Teutonicorum Religione, & in bac Sancti Joannis Hierosolymitani, ab. antiquistimo tempore, ne dicamus in ipfo Religionis exordii actu Religiofos Equites fuifle vocatos cum titulo Fratris, hocque non folum, quando fermo eft de Equitibus in generali, ac plurali numero, fed etiam. in particulari , & fingulari , prout usque ad hodierna tempora, inconcuffe hic mos fervatur; unde quiliber Eques vocatur Frater, & iple magnus Magister hoc Fratris titulo nuncupatur, ut videte eft in Nomenclatura. relata in principio Statutorum, ac in ipso Statuto Tit. 19. della Significasione delle Parole u. z. ibi - Sossa

pome de Fratelli, e Frati si centes gono susti quelli, che anno fatto pro fossione nelli Ordine nostro, no in Gome pondio Marintonimi ejustem Ordinistroccilecto a Magno Priore Garenia in virbo Fratelli: Et quod sub no mine Frattum comprehendantur e tiam Commendatani, patet ex Ordinatione Capitaliari Ordini, 6. Capitali accione Capitalia (555) [d. 17.

De antiquitate nufus l'ituli Scriptores " Graci loquuntur: Niceta in Andronico lib. t. n. 4. Pochymere lib s. cap. 8., 6 11. Cansusuzeno lib? 2. cap. 12. Cinamo lib. t. pag. 8. de quibus agit Pater Sebaftianus Pauli ad Co. dicem Diplomaticum observat. ad Diplom. 36. pag. 49. ubi fuum fen. fum explicans, ait, d. titulum bene. quadrare his Equitibus, 'qui vere Religiofi funt , & tria fubitantialia. Vota emittunt, & addit, quod cum hic titulus fuerit teceptus ab Ordine paule post assumptum exercitium armorum, probabile etiam effe defumprum à Militaribus moribus, hoc est ab adoptione illa à Grecis nuncupata, cujus vigore invicem inter cos Milites arma 'permutabant, tangebant, fic . & similibus coremoniis Fraternitatem hanc etiam juramento firmarites & facra' Communione. & tandem conclud t idem Sebaffianus Pan li his verbis - Per wedere fe a nulla vaglia questa mia semplice congestura. videri poterit docta illa , & erudita. Differtatio Du Cange in Notis ad Joinville fab Titalo Des Freres d'Ar. mes'

Non omittimus tribuere notitiam, ;

qua habetur apud Angafinam Patadifi in som, 3. ejus Voluminum fab
Titulo - Ractolia di Notizie Storiche, Legali, e Morali, per formare
il vero carastere della Nobilià, c.
dell'onore cc. impeff. Ferraria fam-

pribus Societasir 1740. Parce quarta cup 10 a'n 58. cum fegg à pag. 4.8. cum fegg Hie enim in on ibus femper equinus sempror, p.r extenium refert integrum Caremoniale , quod fervatur ab illo praclaro Romanz Aux Piciato, quem fub nomine. Inquifitoris, aut D legati Apodolici, five Nuncii Summis Komanus Pontifex ad Eminentiflimum Sacre Religionis Hierofolymitanz magnum' Magiftrum mittet Melicam, & guidem exponitur Coremoniarum feries, que tam in ingreilu , quam etiam · fuccellivis temporibus, & occurrentibus Nego: tus observatur.

In prafentis nouri Difcurfus Sett. 4. fab. n. a., pag. 362, ovendimus, quod pri, mis linjus Ordinis temporibus Supremus Prafes fimplici titulo 'Magiltri vocabatur, quodque fuccessiris adapctus sunt titulus, & vocari experunt magni Magiltri, & randem eundem magni Magiltri, & randem tutum fuille Hugom Revello.

Verum cum all gentur Auctores afferentes in hac Religione, alios ettam Magnitros diverlis temporibus vocatos fuile magnos Magnitros, ut inhoc perpendantur, que feripar reliquerunt Auctores, hic feriem recen, folimus, and a service de la con-

Refert enim Bosius in Historia bujus
Ordinis constare, quod Hügo Revellus
titulo magini Magistri unucuparut
in quibusdam Actis publicis, occasione litis super transitu cujusdam Locheler Capellani hujus Ordinis, ad
Religionem Cisterciensem, qua lis in
gradu appellationis à Judice Conservatore suerar per Summum Pontificem delegata Guillielmo Cardinali
Sansti Marci, qui anno 1267, savore Ordinis Hierosolymitani sententiam
tulit restitutionem Capellani iniungentem, dictaque sententia suit per
Bullam

Bullam Clementis IV, confirmata.
23. Decembris ejuscem anni, cum
infertione omnium Actorum titulum
magni Magistri tribuentium d. Hugoni
Revello, & ibidem d. Bostur inquit,
quod ex hoc aliquo modo argui potest, usque de antecheto tempore, scien
te Summo Pontifice, & Sede Apo
stolica approbante, Magni titulum
tributum futife Magistro hujus Reli,
gionis Hierosolymianz.

Subditque etiam idem Bofias, quod licet ipfe in fecunda ejufdem Hittorig Parte feripferit, magnum Magiitrum omnium primum Frattem Joannem de Lattrich fuiffe vocatum, id tamen intelligi debet Primum fuiffe, cui omnibus communiter fuerit dicht magni

Magnitri titulus tributus .

Dictus Commendator Marulli in Vitis magnorum Magistrorum bujus Ordi. nis Hierofo ymisani in Vica d. Hugonis Rewells pag. 225. fic loquitur - R fe rifce il Bofio , che quefto Macftro fof. se il primo, a eni dato fu il titolo di Grande, o cià la cava, che verten. do una lite nella Romana Coria, inuna Bolle di Clemence Quarto li fa dato il nome di Grande, e che da quello lo prefero pos gli altri Succef fort ; però to ritrovo, che un pezzo prima l'avevano li Maefiri dell' Hofpedale di Gerufalem, e ciò fi cava dall' Imperial Registro di Federico Se conda , il quale , quando diede ordine & Riccardo Filingeri fue Mareferallo, a Locotenence nel Regno di Gerufalem, che scorrer doveffe la Cafa dell' Hofpedale, che il predetto Filingiero nella [ped.zione, ed ordine del paga menta lo dichiara con quefte feguente parole - Tibi Venerabils Fratri Hermando Revel Domus , & Hospitalis Hierofolymitani Procuratori à magno Magiftro infliento .

Sieche da ciò creder fi deve, ebe quefto

Tisolo di Grande l'avessero avuso un pezgo prima , ne credo per ambitione, per efere quells tutts bumils, ma più softo per poserfi descernere, come Su. persore, e Capo degli attri che nella flesa Religione erano fimilmenie nominati Macfiri , quali oggidi fi ap. pellano Priors Baglini, ed io à lesso una Scristura nel Regiftro di Enrico Imperatore, quando fe il donativo a Fra Difigio Prier di Baelessa del Cafello di Guaragnone, la chiama Mae-Bre dell' Hofpedale di Barlesta, le referifce con que fe paroie - Affigna. mas diletto , & fidels noftro Fratri Defigio Magifiro Hofpitalis Barnis, ejufque fuccefor:bus Caftrum Guari. gnon: . Ritrovo anto nelle Cronache del Zorita fempre nomina fi in Spaena diverfi Maeftri dell' Hifpedale quali in Caftiglia. e quali in Arago. ma, e Porsogallo; la onde mi giove a credere, che questo ticolo di Gran. de f fe molso ancco, e per mode. fia come de fopra tralafciatofi . ma dopo che cominciò a confere l'ambisione nei Princips, e che ciafenno cercave illuftrarficat sitoli, era ben comveniente, che il Maettro fi avefe anco preso quel che prima lasciato aveva. Abbas Inftinianus Iftorie Cro. nologiche dell' Origine degli Ordini Militari ec. Parte prima cap. 21. pag. 223. Cadde il Maeftro Revello, che fu il primo che avefe il sisolo di Grande. Idem Abbas Inflinianns in Vita Joannis de Lattric magni Magiftri electi anno 1417. fub pag. 231. de isto magno Magistro dicie - Dalla valorosa, & accurata diregione ri-portò egli il sopranome di Grande, che poi pafed in ufo nelli dilui fuccef. fori , chiamandofi fino al giorno d'ogpi Gran Macftre.

Cœterum magno Magistro, vigore Concistorialis Decrett Summi Pontificis D D Utbani Utbani Ostavi tribuitur titulus Eminentislimi, & Reverendislimi, ficut S. R. E. Cardinalibus, & Electoribus Eccleslatitois, & late diximus inpresenti nostro Desemba 128, Sest. 4.

num. 7.

Pallim quoque apud Scriptores legimus, magno Magittro tribui titulum Serenissimi, e di Altezza Eminentissima, veluti penes Comisem Fontanam, Purrem Panlam Mariam Paciandi in Volumine - Medaglie rappresentanti i più gloriosi avvenimenti incliti magni Magistri Don Emanuelis Finso, impress. Neapolis anno 1749. Grenei Schassianum Pauli in Codice Diplomatico dicato magno Magistro Don Antonio Manueli de Vilena. Institulis nominato.

Iple vero magnus Magister se inscribit Humilis Magister, & Custos Pauperum, ut protequitur d. notter Difeur-

fus d. Sett. 4. n. S.

In quibuldam quoque Indultis se nominat Dei Gratia Sacra Domus Hofpitalis Santti Joannes Hierofolymitani . & Militaris Ordinis Santti Sepulchri Dominics Magiffer Humilis, Paupe sumque Jefu Chrifti Cuftos, & ita videre eft in allato Induito in codem. przfenti nottro Difentfu Sett. s. fub her. K. pag. 417., & apud Schaftia. num Pauli in Sape allegato Codice Diplomatico dicaço clar, me, magno Magiffre, & fic nominatur in alus comparitionibus, que coram ipfo fi unt, & in linguis peraguntur, ut ex Registris in Melitz Infula retentis, & refert etiam Auguftinus Paradifi. in [ue Ateneo, nup r aucto, & furfus impresso sub Titulo Raccolta di Notigie Storiche, Legali, e Morali per formare il vero Carattere della. Nobilea , e dell' Onore , som. 3. de' Titoli, Parte quarta cap 38. pag. 553. juxta impressionem Ferraria sumptibus

Societatis 1740.

Juste mognus Magister una cum Titulo Dei Grassa Sassa Domni Hespitalis Santi Joanni Hierofolymisani addit, Er Militaris Ordinis Santis Sepulchi Dominici Magister bumilis, Paupeium-

que Jesu Christi Custos.

Cum enim à piimis usque Ecclesiz Se. culis Militaris Ordo Sancti Sepulchri Domini Nottri Jesu Christi in Hierofolymitano Regno fuerit inflitutus, & variis subinde Regnis diffusus, & tandem ob rerum, temposumque vi. ciflitudinem imminutus remarferit, ut late offendimus in peculiari Discus su super codem Ordine fuo loco bic registrando, conttat eundem Ordinem vigore Bulle fa. me. Innocentii VIII. fuille. unitum Ordini Sancti Joannis Hiero. folymitani tunc in Rhodi Infula dominantis, de qua Bulla meminit Conflitutio fa. me. Pii IV. relata in fine. Statutorum Religionis fub titulo · Privilegi della Sacra Religione di San Gio. Gerafolimitano pug. 15. ibig. in Glotla margin it & de bac Unione agit d Parer Jofeph Francia lens Fontana in Historia Gallice feripta, & per enndem in italicuma Idioma translata file tit. Storia. delli Ordini Monaftici ec. e Milisari som. 2. cap 18. pag. 141., & figg. juxta imprels Luca Typis Josephi Sa. lani, & Vincentii Ciuntini 1737.

Hinc cum de auno 1558 nonnuill Equi, tes Sancti Sepuichti in Flandria cui, flentes, virture Decreti per cos duti in loco de Hootraff in Diocefi Cameracen, die 28, Mattii ejuldem anni, fibi fuadente eundem Ordinem in floridum tlatum reducere, potentifimum clara memoria Philippi II. H spaniarum Regis Patrocinium imploiavere, & eundem cum Successorius sius in magnum Magistrum elegerunt.

Habita de hujusmodi electione notitia,

ma-

magnus Magister Ordinis Hierofely mitani verens, ne Equites d. Sancti Sepulchri, muniti Hilpaniarum Regis protectione, tentarent recuperare Bona ejuldem Ordinis, alias auctoritate Papali Ordini Hierofolymitano unita, ad eundem Philippum Secundum Hispaniarum Regem Oratores milit, rationibufque adductis, Regem rogaverunt, ut oblatum Magitterium acceptate renueret. prout renuit, ac dimitit : unde fan. me. Pius IV. confirmavit supradictam Unionem Ordinis Sancti Sepulchri ab Innocentio VIII. factam favore Ordinis Hierofo. lymitani, juxta ea, que exponit d. Pater Fontana d. com. 2. cap. 18. P42. 144.

In tuenda hujufmodi unione, pari fo, lerria ulus eit magnus Magitter Alofius de Vignacourt : cum enim ei. dem innotutifet anno 1615. Carolum Gonzagam de Cheves Ducem de Nevers, & de Retolois, satagere ma. gni Magistri Equitum Sancti Sepulchri in Gallia titulum, & officium fumere, jamque novam Torquem peculiari modo conttruere feciflet diftribuendam Equitibus, & in Urbe Roma necessarias facultates à Summo Pontifice Paulo V obtinere curaret. laudatus magnus Magister Aloffus de, Vignacourt, statim ad Ludovicum XIII. Galliarum Regem Oratorem milit, ut Historiz feriem Regi exponeret, Innocentium VIII. fcilicet, Ordinem Sancti Sepulchri una cum omnibus Bonis, & Juribus Ordini Sancti Jo. annis Hierofolymitani univille, & attentis precibus tunc magni Magistri Hierofolymitani porrectis Philippo II. Hispaniarum Regi, qui oblatum Magifterium ab Equitibus Flandrie acceptaverat, quibus per Hispaniarum Regem auditis, non folum Magisterium dimisit, sed à Pio IV. confir

mari d. Unionem curavit; unde Otator Melitenis hoc idem à Galliarun
Rege Ludovico XIII, expotulavit;
qui magni Magittri de Vignacourt votis annuit; mandavitque Marchioni
Trinel, in Urbe apud Sanctam Sedem
ejus Oratori; ut impetrare curaret
Bullam confirmationis ejuldem Unio,
nis, & ita fruitratus femanfit Dux
Nivernensis hucusque demonstratus in
d. Patre Fontana d. cap. 18. tom. 2.
Page. 145.

Primo itaque loco ponitur illius Inflitutor, qui fuit Gherardus: ex qua autem Natione hic fuerit, an Italus, an Gallus, an Palatinus, fatis perpendimus in hoc noftro Discursu, & in antecedenti Catalogo Sanctorum, & Beatorum hujus Religionis Hierofolymitana : unde ne jam deducta repetamus, Nos ad dictas Narrationes remittimus. Gherardus ergo przlaudatus Religionem hanc fundavit anno 1099, circiter , in Hofpitali Divo Joanni Baptidz dicato, religiofis iniunchis legibus, ac nigro Habitu przscripto cum alba Cruce. plana; hancque Religionem successive Summi Pontifices , & omnium primus notter Paschalis Secundus, ut oftendimus in hoc Difcurfu 118. Sett. 1. n. 21., & notat etiam Abbas Juftinianus H forie Cronologiche degli Ordini Militari &c. Parte prima cap. 21. pag. 211. juxta impreß Veneram Typis Combi, & La Non 1652. , & late videre eit in Hiftoria Ordinum Monafficorum, Religioforum, & Militarium e Gallico Idiomate in noftrum Italam translata à Patre Joseph Francifco Fontans , de quo infra fub S. Gerardum , & Callixtus Secundus confirmavere fub Regula Sancti Augultini.

Hinc jure merito d. Gerardus in Magiftrorum, seu magnorum Magistro-

## 672 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

sum Elencho primum locum tenere debet, non autem Raymundus de Po. dio, qui sub tantialia Regulz non. miunait, fed folum Regule jam à Geraido editz observantiam przscribe. re, ac declarare fategit, utpote d. Gerardi immediatus Successor, constat ex verbis Statuti Della Regola editi per Raymundum tit. t. ibi Mantenghino col Divino ajuto tre cofe promeffe a Die, che feno Caftità, Obedienza ec. e di vivere fenga proprio . tenor enim hujufmodi verbo. rum supponit Regulam jam editam, & illius implementum inculcat: prallegatus Schaftianus Pauli in d. Codice Diplomas. Sub d. sis. Serie Cronologica de' Gran Maestri pag.

Quemadmodum alia determinatio ab eodem Raymundo facta fuper d. Re gula cum Concilio totius Capituli, & Clericorum convincit, jam Reli. gionem longe ante fuisse institutam, ut videre est in eodem Codice Dipla masico pag. 224., & folummodo in meliorem, clarioremque formam, jam latas leges redigisse Raymundum, ut innuit ipse Hittoricus Jacobas Bosias Parie prima lib. 2. pag. 63., ubi estam tetatur, quod Regula postmodum etiam resormata fuit, & pag. 68. itemque Raymundus exercitium Armorum superasidist.

morum iuperacididi.
Incipiendo igitur à Gerardo, & ab aliis, qui in Oriente Religionem gubernarunt, uíque ad Joannem de Villers electum anno 1289., ut notat Commendator Equet Hieronymus Maralli in Volamine - Vite de Gran Maestri della Satra Religione di San Gioan in Gerolelimisano. impress. Neapolis Typis Ottavii Beltrami 1636. accuratam magnorum Magistrorum. Nomenclauvam texit sepe laudatus Sebassians Pauli in d. Codice Diplo.

matico sub d. Titulo - Serie Cronologica de Gran Macstri, the genvernarono l'Ordine Gerosolimita.

no in Soria à pag. 219, agitque Ludovicus Morery in suo Magno Distionario Historico & Litt. G. verbo Gerard: d. Abb. Justinianne d. Parteprima cap. 21, per totum.

Renciendi funt Jo. Soranzo in Libello -L' Idea del Cavaliere pag. 88. Jacobus Bofins in d. Parse prima Hiftoria Ordinis Hierofolymitani lib. 6. à pag. 217, & feq. Cabafut. in Notitia Coneil. in Historic. Synopfi Secul. II. n. 29. pag. 385. Pater Bonannus in Casalogo Ordin. Equeftr. u. 60., & Scriptor Anonymus Libelli primo Gallica lingua exarati, & in Italicam, instante Equite Italo translati, cui Titulus -- Istruzioni fopra gli obblighi più principali de' Cavalieri di Malsa cap. 2. pag. 22. juxta impres. Roma Typis Bernabo 1712. ubi alleritur, loquer do de 1110 Gerardo quod · Quefto pe o ne prefe il sisolo di Muestro ne in realtà può dirfi Infti. susore deil Ordine Milisare di Malia, di cui discorriamo, non avendo dara a' Cavalieri forma d' Abiso, ne Regola particolare ne destinatili alla. Militia, come por fece Raimondo.

Nec non pariter explicationi fubiacet quoad affertionem, que habetur injpfo Gatalogo magnorum Megitrorum impreis, in principio Voluminis Statutorum Ordinis, quo pariter afferitur Raymundum de Podio fuille primum Ordinis Magittrum.

Siquidem affertiones explicati fic debent, Raymundum de Podio fuifle primum, qui ufus fuit expresse titulo Magistri, non autem ipsum fuisse Institutorem Religionis, cum constet fuisse Gerardum, nuncupatum talem in Bullis sa. me. Paschalis Secundi, & Callixti Secundi, cundemque Gerardum fuisse.

. ...

Prapositum, & Caput instituta ab co Religionis sub glorioso Titulo Sansii Joannis Baptissa, & Grucem albam in pages. Veste pressenting.

in nigra Vette przscripsisse. Gerardum istum praclara hujus Religionis Inititutorem, Caput, & Prapofitum, ac in substantia Magistrum, prout expresse illius immediatus Suc ceffor Raymundus vocatur Secundus Magnus Magifter à Patre Hono. rato à Santta Maria Carmelita Excalceato in aliis allegat, Difert. Historicis fur la Chevalerie Lib. 1. Differe. 10. Art. 5. S. Raimond, pag. 238, ut Virum Sanctimonia infignem, comprobant ea, que in d. nostra Nomenclatura Beatorum, & Sancto rum huius Ordinis deducta funt : & merito fummz apud omnes erat zitimationis, ob fingulares animi Dotes, & ob pium, przclarumque Hospitalis Opus, in ea Sancta Hierofoly. ma: Urbe erectum; unde ipie Dux Gotifredus Buglioneus, Maximus peracta Dominici Sepulchri Religiofa Visitatione, Gerardum quoque, & illius Hospitale visitavit, ac recognofcens eximias Girardi Virtutes, ejulque Frattum in Hofpitali laboran. trum eidem . Hofpitalt nonnulla. Patrimonialia fua Bona, & furifdi--Riones, que in Gallia tenebat, ample donavit cum fuis Reditibus, feilicet, ut dicimus , la Fredda Montagna. ut Scribit Commendatarius Hieronymus Marullus in Visis magnorum Magiferorum pag. 7: dictus Abbas Jufcinia nus pag. 210. Pater Joseph Franciscus Fontana Mediolanenfis Congregatio nis Matris Dei in Hiftoria Ordinam Monafeicorum &c. Gallice fcripta , & per eum su Italicum Idioma transla. ta tom, g. cap. tr. pag. 8. juxta impress. Lucensem Typis Josephi Sala ni , & Vincentii Giuntini 1738. d. Pater Fontana d. paz. 20.

Hic Gerardus anno 1118, e vivis ex, cessit, juxta ea que seripa reliquerunt nonnulli Auctores, cum quibus transit d. Marnilus pag. 7. Cabasat d. m. 29. pag. 385. ac testet 1918 Magnoum Magsitroum—Nomenclatura impress. in Principio Voluminis Statutorum: Morerius in d. merbo Gerard: d. Pater Fontana pag. 80. & seripine et am d. Justiniamus ubi supra pag. 211. Et secundum altorum opinionem anno 1100. vel 1141. Vel 1166, ut videre est in prasenus Diense Gerardum.

Sed revera obat post sui Regiminis lapfum annorum 21. currente Anno 1120. ut patet ex Bulla fuperius relata Callixti II. que fuit di. recta d. Gerardo sub Datum apud Sanctum Ægidium XIII. Kalend, Juhii anno 1120, & sic biennio post d. Annum 1118 Nemo autem fibi poterit suadere, Summum Pontificem de rebus Terre Sancte fummopere folicitum, ac in Gallia residentem, ubi cum Orientalibus illis Regionicontinuum. vigebat. commercium, ignoralse per biennium Mortem d. Gerardi Viri celebris, ac conspicui, quemadmodum, ratiocina, tur d. Sebaftianus Pauli in memorato Codice Diplomatico sub d. Tisulo Serie Cronologica de' Gran Mae. . firi , che governarona l' Ordine Ge. rofolimitano pag. 229. 6 330.

Corpus ejuldem Beati Gerardi, Infula Rhodi amilla, translatum fuit An, no 1534, ad Manoascam veterem Ordinis Hierofolymitani in Gallia, & Provincia Commendam: d. Jaftia, niauus pag. 211. nam Qaffum, & Bona Anno 1149. fuere per Guionem Comitem de Torqualquer Reli, gioni donata, ut scribit d. Pater Fonsana d. pag. 20. Jacobus Bossis in d. Histor.

d. Histor. Parce Prima Libr. 5. pag. 176. & seq ubi candim Donation mem refert; & rustus idem Donationem refert; & rustus idem Donationis Instrumentum; una cum fubitiquentibus confirmationibus, ac estam Testamento Guilicimi Condomini, & tandem Bullam Eugeni Pa, pe super Transactione insta cumis Condominis super cadem Manoasca, ad litteram transcripta sunt, & habentur per extensium in Codice Diplomatic fub m. 23., & seq a pag. 302. asque ad 308. & sub Triulo Osservas, Sopra i Diplomi sub m. 23.

Hauc Commendam de Monoasca, cum suis annexis postmodum in Tirulum Bajulivatus, & Magne Crucis Diguratem erectam, scribit d. Jacobus Bostas d. Libr. 5, pag. 177.

Series Vita dicti Beati Gerardi compéndiarie habetur etiam in Chronologia magnorum Magittrorum impreila anno 1709. Romz, & publicz luci data ab erudito Viro Dominico de. Rubeis, una cum Imaginibus corundem magnorum Magistrorum, affabre quidem delineatis, &' attente infcul. ptis à Hieronymo de Rubeis, addita. fingulis Imaginibus Epitome Vita, & Familie, in quo adeft Crux Ordinis alba, fed plana, & ut Nos Itali dicimus, Inquarsasa, cum fuo gentilitio stemmate. Unde in d. Chronologia prima Imago eft d. Beati Gerardi , & fub ca adeft ftemma fue Familia, ut pradiximus. Integrum vero opus dicatum eft clar, me, tunc temporis magno Magittro Fratti Dom Raymundo de Perellos, & Roccafull .

Potro hanc ipsam Chronologiam Nobis exhibitit Vir Nobilis Marchio Nico laus Morattini, Germanus Frater prelaudatorutti Dominorum Fratrum de Morattinis'. Hie Ecclesiastica incedens Toga, eruditione præfulget, & in. his eriam Equestribus materiis probe eit instructus, & Accademia notice Flingteium Princ ps constitus; quamobiem cundem tionopisice commendat titugrishmus, & Reverendishmus Dominus S. Retigious Sancti Stephan Eques, & Foro julii Bajulivus, ac Romana Custa laudarishmus Praslatus Georgiai Virusana Marchefus Bonstorfi in suo Volumine - Memorie Storiebe dell' Antique, ed Infigue Accademia de Fisiegesi della Custa di Forsi se. Pares serga sub anno 1708. pag. 165. Typis Anconi Barbiagi 1741.

Contera de Vitx Sanctimonia hujus B.a.tt Gerardi, viden poterunt in Caralogo Beatorum hujus Ordinis, quorum ipf: Gerardus primus fuit: d. Ia-Hinianus pag. 211. Et Nos quoque exposumus in nostro Cataiogo Bea, torum, & Sanctorum hujus Ordinia superius in presenti Dascursu relato

Sect. antecedenti .

Porto in texenda successive magnorum.

Magistrorum Nomenclaruta, in corum enumeratione, cum quoad aliquot discordes sint Scriptores, Nos Ordinem, ut pramismus, sequemur quem fervat Chronologia corundem impressa in principio Statutorum cjusdem Ordinis, additis tamen nonnullis animadversionibus recollectis ex approbatis Scriptoribus.

Secundus Magister à Fratribus electus fuit, non anno 1108, ut inquit Comes Aldigherius Fontaqu in Libro-Origine della Sacra Eminentissima. Religione Gerofolimitana pag. 3. jaxta impressionem Bononia Typis Andree

Polet: 1718.

Non anno 1118., ut refert superius allegatus Instinianus pag. 211., & 297. sed anno 1120. immediatus successor B. Gherardi Frater Raymundus de-Podio

Quod

Ouod vero idem Frater Raymundus de Podio fuerit immediatus succeilor d. Gherardi, liquet ex Chronologia ma gnorum Magistrorum in principio Statutorum Ordinis, & demonstrat Commendator Hieronymus Marulli in Vitis magnorum Magistrorum pag. 13. juxta impreß Neapolis, Collettor Gallus Hiftoire des Ordres militaires Gc. som. 2. \$ 23. pag. 198. juxta. impreff. Amftelodame Typis Petri Bru nel 1721. Pater Dominicus Maria. Curioni in Libro 1. Il gloriofo Trion. fo della Sacrofanta Religione Milita re de Nobels Valores Cavalieri di S. Giovanni Gerofelimitano cap 4. pag. 17. juxta impressionem Neapolis Ty. pis Scipionis Boneni anno 1619. ubi inquit - Dal che fi conofce molto bene, che Rajmondo faccedesse inmediasa mente al Santo Gerardo : Ab. Justi. nianus cap. 21, pag. 211. Pater Ho noralus à Santia Maria Carmelita Excalceatus in libr, Differt. 10. Art. 1. S. Ceste Keligion. d. Comes Fontana pag.'3. Pater Sebaftianus Pauli in. Codice D plamatico fub Titulo i. Serie Cronolog ca de Gran Maeseri, che, governarono l'Ordine Gerosolimicano in Soria, juxta impressionem Luca 1733. Typis Marefeandois pag. 331. ubi reteint Bofium in Hiftoria bujur Ordines leb. 2. pag. 60., & feq. te. ftantem, non polleid pro certo telfari; & pariter refellitur Ludovicus Maim burg Historia delle Crociate som. 1. Lib. 3. pag. 480. qui futtinet, poil B. Gerarde mortem electum fuiffe in Ma. gittrum, fuff agiorum pluralitate, Pratrem Brojantem Rogerium : d. Colle. for Gallus d. tom, 2. pag. 246. & demonitrat id m Sebaftianus Pauli , cos contra veritatem afferere Raymundum de Podio non successife immediate Gerardo , fed intermedium fuille. Magiltrum Boyant Rogerium .

1

Eandemque immediatam fuccessionema Raymundi d. B. Gerardo comprobat allegato nominatim dicto Marullo, in antecedenti Vita Beati Gerardi Pater lofeth Franciscus allegatus Funtana Mediolanenfis Congregationis Matris Dei in Hifteria tom. 3. pag. 80. ub: cum d. Marulio pag. 13, 6 14. Subjungit, quod in Cancellaria. Ordinis nullum invenitur Documentum, in quo d Rogerius nominetur cum Titulo Superioris, aut Magiilri, fed foium in quodam Inttrumento Donationis facte anno 1120, ab An. tonio Comite Abrutii Hospitali Hierosolymitano, de quibuldam Bonis, hodie ad Commendam Firmi fp. ctantibus, vocatur Gub maror, & non-Rector, aut Prefes Holpitalis, prout & fuiffet Superior, appellari debuillet; & ulterius fubdit idem Marullus pag. 14. valde probabile eile Rogerium. per aliquod tempus abfentiz Raymundi exercuisse munus Vice Rectoris: ideirco superius altegata Chronologia magnorum Magittrorum imprefla. Rome anno 1709, apponens in dicto Catalogo Biojantem Rogerium, una cum ejus Imagine , uti immediatum. Succellorem Beati Geratdi, penitus eft insubsitens , & przallegatum Docu. mentum Donationis facte à Comite Aprutii nil probat, ut oitendimus, atque ideo à d. Chronologia delendus est d. Rogerius, & ponendus est laudatus Raymundus de Podio, vere immediatus Successor d. Beatt Gerardi; in reliquis autem partibus bene procedit d. Chronologia : d Collettor Gallus Tom. 2 pag. 246.

At major inter Scribentes viget adhuc Difeeptatio, ex qua Natione fuerit d. Raymundus? Sunt, qui eum Florentinum tefantur. Volumen Anglicana lingua feripium per Alexand. Roft., & deinde in Gallicum Idioma tran.

## 676 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

slatum per Thomass la Grue, cui Titulus Les Religions do Munda Lorfielodami imprefs. Anno 1666. Dixielme Divissou pag. 217.

Sunt qui Gallum aucrunt, & nativum Deighinatus, ac ex Civitate de Puy, à Latinis Anicium nuncupata, & ex nobili Familia de Puy, que plusium Seculorum curiu floruit, & floret in Families de Roch fort. & de-Mombrun, ut late agit d Bofins in. d. Hiffor. Parte prima t.b. 6. pag. 218. d. Juftimianus d. cap. 21. pag. 211. d. Aldigerins Fontana pag. 4. Sehaftianus Pauli in d. Codice Diplo matico d. tit. Serie Cronologica de' Gran Maester ec. pag 331. ubi, quod ita creditur ab omnibus Scriptoribus: d. Commendator Marulli pag. 13. ubi nominatur Italice d. Ippodio , fubditque, quod latina lugua dictos fuit de Podio: d. Comes Fontana pag. 3. sum feg. d. Pater Honoratus à Santta Maria Carmelita Excalceasus libr. 1. Ars. S. S. Cesse Religion .

Verum idem Sebassianas Pauli in d. Codice superius allegato à pag. 33 i. cam feqq. in honorem Patriz suz, legali ratiocinjo Documentis munito demonstat d. Raymundum de Podio sus fe Lucensem, vel sastem ex Familia de Podio Lucensi translata ad Gallos.

Generosus hic miles ad Bellum se contulit, terramque Sancam adivit Divi, no impussu, arque suasionibus ejua Consangunei Abdemati de Ippodio Episcopo, qui in Concilio Claramontano à Sede Apostolica Legatus totius Exercitus constitutus suit; cumque magnz, & supernz este auteoritatis, majorem Galliz Nobilitatis partem ad se traxit, & vere ut Legatus Apostolicus Dux, & strenuistimus consilio, & manu in Bello se gessilit, & certamine illo Antiocheno Victoriam Christianus Exercitus retulit: at Epitcopus ex F.bre obiit-Feitur autem, quod idem defunctus Epitcopus visus en pirmus banctus Civitatis Muios confeendere, Mili, tes ad ceitandum invitando, & eadem die, qua Christiani Milites Victores jam bancta loca visitabant, visibilitei apparut, ut feribit d. Commendator Marullus pag. 14 67 leag.

mendator Marullus pag. 14 & Jegq. Hic Kaymundus de Podio omnium. primus expielle Titulum pactus eft Magutti Sacri Hulpitalis Sancti Joannis Hierofolymitani, ut legitur in Catalogo Magnorum Magistrorum regilerato in Statuto Religionis, juxta imprefionem tupra allegatam. Bo. fins in Historia Ordinis libr 2. pag. 62. & cum d. Titulo Magintri exprimitur in Privilegio Rogerii Regis Sicilie fub anno 1137 quod ad litteram refert Jacobus Rofing in Hiftoria Orainis Hierofolymitani Libr. 2. antecedente pag. 81. juxta tertiam impressionem Venesam Typis Hierony. mi Albrizzi 1695. d. Pater Fonga. na d Tom. 3. pag. 81.

Idem Raymundus in Generali Capitulo in Civitate Hierulalem celebrato. Ordinis a Gerardo instituti Regulam reformavit, & in veram Religionem constituit, & trium folemnium Vo. torum, Castitatis, Paupertatis, & Obedientiz explicite prettationem injunxit, & observantiam inculcavit, juxta feriem Statutorum, que in Difcurfu adduximus, & tradunt d. Bo. fins pag. 62. d Marullus pag. 15. d. Abb. Inflinianus d. cap. 21. n. 211. d. Comes Aldigerius Fontana pag. 4. d. Pater Joseph Franciscus Fontana. d. som. 3. cap. 12, a pag. 82, d. Comes Fontana pag. 4. d. Pater Honora. tus à Santia Maria ubi supra . .

Religiosi Habitus nigri coloris formam przscripsie Crucem albam ex lini tela,

ut

ut statuerat Garaudus planam, in octogonam commutavit, ut fupra inprincipio Discursus diximus, & notat d. Marullus pag. 16. d. Infinianus d. cap. 21. pag. 211. Comes Aldioberius Fonsana pag. 4. ubi fubdit - Ma non. con Precesso .

In pradictam vero octogonam formam redegit Raymundus, ut ita octo Bea titudines fignificaret: Franciscus San forvinus dell' Origine de Cavalieri : Marulli d. pag. 16, d. Comes Fonsana pag. 4.

Pigura Habitus magni Magistri cum d. Cruce octogona, juxta formam anti quam, videri poteit penes d. Abb. In-

Hinianum pag. 212.

Figura autem magni Magistri induti Habitu moderno recognosci potek a pud Patrem Bonannum in Cataloga Ord. Equestr. n. 60. apud d. Colletterem Gallum d com. 2. pag. 98.

In triplicem praterea Clailem Religionem divisit, Militum, Cap llanorum, & Frarrum Servientium , & in Sacro Hospitalariorum Ordine Armorum exercitium ad Christianorum defen fam invexit : d. Infinianus cap. 21, pag. 212. d. Marullus d. pag. 16. d. Pater Honoratus à Santia Maria ubi fupra. Dittinctus ergo fuit Ordo in tres gradus, hoc est Fratrum Equitum, Fratrum Capellanorum, & Fratrum Servientium, cum prius nulla alia adeffet diftinctio, quam Sacerdotum, & Laicorum : Inflinianus pag. 203.

Hine sub eodem Raymundo incepit ufus armandi Equites Cingulo Mili tari, qui usus inconcusse servatur: d. Comes Aldigherius Fontana pag. 5.

Firma remanente Inttitutione Ordinis à Beato Gherardo fundati fub Titulo, & Protectione Sancti Joannis Baptifte, ut late oftenfum eft fuperius in prefenti Difcurfu, nequaquam fubiiftit Raymundum affumpfifle d. Titulum

Sancti Joannis Baptista in locum-Sancti foanois Eleemolinarii, ut prater adductos in corpore Difeurfus, liquet ex traditis a d. Patre Honorato à Santta Maria Carmelisa Excalceato d. libr. 1. Differs. 10. Articulo 4. S. Enfin .

Przclara funt , quz longo fur Regiminis tempore egit Raymundus, & in incrementum fut Ordinis fucceilerunt: tempore namque illius R giminis Comes Aprutii sacra Religioni non, nulla Bona donavit, que etiam de prafenti poffidet, spectantia ad Com. mendam Firmi : d. Infinianus cap. 21. & d. Donatio eit illa eadem . quam retulimus fupra, & legi poffunt apud Scriptores Historica facta. recententes: compendiarie nonnulla Nos referemus. Conitat Baiduinum Secundum Rogem Hierufalem, cui areta amicitia junctus erat Raymun, dus, Equitum suorum presidio ab infidiofis Turcarum obtidio tibus liberaffe, gionofa que de Turcis Victoriam reportatie; ficut alteram confimilem anno 1132. de Doldequino, & Arabum Principe, quod Tyium, & Haffar obfidione fiberavit. Pariter anno 1126. à Balduno Rege in auxilium vocatus, Regem Damasci in-Campis Magiscfar profligavit: Abbas Instinuanus d. Parce prima cap. 21. pag. 214. d. Collettor Gallus tom. 2. à pag. 108. d. Comes Fontana Parmenfis pag. 4., & fegg. d. Paser Tofepb Franciscus Fontana pag. 84., & feq. Seuciam pottremo Saracenorum Exerci-

tu obselfam Armis liberavit, in fugam acto Harandino , & Saracone Saracenorum Duce : de prædictis agunt cum Bofio in Hiftoria Ordinis d. Abb. Infiniarus d. cap. 21. à pag. 211. cum fegg, d. Collettur Gallus d. som. 2. pag. 110.

Summa quoque prudentia Raymundus. ac dexteritate cum Christianis Principibus

Qqqq

#### 678 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

pibus, in illis Regionibus vigentibus, Pacem, & Unitatem inter cos ferwart in Catholica Religionis incrementum: hinc anno 1133, Rex Fol. cus Andegavenis, intuitu ejufdema Raymundi, Civitatem Gibellini Hierofolymitana Religioni tradidit: d. Ju. finianus pag. 214. d. Pater Joseph Franciscus Fontana d. pag. 84. d. Collettor Gallus som. 2, pag. 109.

Cum Alphonfus I. Aragoniz Rex, qui ex caulis, quas narrant Hutorici, Hifpaniarum Imperator appellabatur, in fuis Tettamentariis Tabulis, quas pri ma Octobrisanno 1131. condidit tempore, quo cum suo Exercitu Bajoni obfidebat Civitatem, fuper cujus l'e. stamenti observantia Proceses Regni jurarunt, idemque Rex Tettator 14tt ficavit post paucos dies antequam i. niret certamen, & in quo Prelio occubuit, fuos Rex Haredes aquis portionibus in omnibus Regnis, & Ditionibus fuis, ac Bonis instituit tres Equettres Militares Ordines, Sancti scilicet Sepulchri Hierusalem , Templariorum, & Hospitalariorum Hieru, falem. Inftitumonis verba refer Bo. fins Hifforia Ordinis Hierofolymitani lib. 5. , & de codem agit Surita in Hiftoria Corone Aragonia, Abb. lufti. mianus Parte prima cap. 21. pag. 211. cum sega Commendator Hieronymus Murulii Vice de Gran Macferi pag. 22. juxta impres. Neapolis Typis O. Havis Belerami 1626, Co. Fonsana. ansed Eus pag. 6.

Habitaque de obitu d Alphonsi, & de ejustem Testamentaria dispositione notitia, Frater Raymundus de Podio magnus Magister Hospitalariorum, cum Mandaro Procutz siu Capituli, Patriarcha Hirrusalem, ac Ordinum Equestrium Sandi Sepulchri, Templariorum, ad Hispanias se contulti pro capienda Aragonia Regni Posses.

fione, vel faltem ad concordiam cum Pratendentibus eadem Dominia ineundam. Cum ergo ad Hispanias pervenulet, jam Comes Barchinonz, & Raymundus Berenguer Aragoniz Princeps majorem Regni partem occupal. fent , Rexque Caitelle , qui pariter vocabatur Alphonfus, & Imperatoris Hilpanie titulo utebatur, quique Privignus erat prenominati Alphonfi Regis Aragoniz, aliam partem Regni ceperat, animadvertens d. magnus Magitter, rem pene impossibilem esfe, e manibus tam magnotum Principum Regnum recuperare, quodque pro ejuidem Regni tuitione e Maurorum invasionibus, ingens requirebatur Militum Exercitus, cum confilio Priorum, Commendatariorum. & Equitum fui Ordinis in iifdem Regni partibus commorantium, necessario ad concordiam devenit, initam die 16. Septembris anno 1140, qua d. Comiti Barchinona Aragonia Principi Raymun. do Berenguer Haredibus, & Succelloribus fuis ceffit jura . & rationes . que, & quas Hierofolymitana Religio vigore dicta Testamentaria dispofitionis habebat fuper prafato Regno. ca tamen sub conditione , quod fi dictus Comes fine Filis legitimis, & naturalibus moreretur, ftatım ad fuam Religionem Regnum rediret, ut refert Bofins d. lib. 5. pag. 155. d. Abb. Jastinianus d. pag. 214.

Contemporance tamen idem magnus Magnter Hierofolymitana Religionis, fibi, & pro sua Religione reservavit (Cesaraugusta: in Hunvesca, in Barbastro, in Daraca, in Calataiud. & in omnibus aliis Civitatibus, & Teris, qua à manibus Maurorum suerint recuperata) duos Vassallos pro quolibet loco cum Domibus, & corum Hareditatibus, & cum Juribus, ac Servitiis Personalibus ad Regema

fpe-

(pectantibus, quique liberi, ac exem pti effent à Justidictione Regia, folumque tenerentur pre una cum Pino re Ordinis Hierofo:ymitano, ibi commorante, ad Bellum contra Mau ros, similiter in omnibus Terris, & Castris plufquam triginta Vallallos ha bentibus, fibi refervavit duos Vaisallos, ut lupra immunes; tandem in Civitate di lica fibi refervavit rerra fpa tium fofficiens ad ibi zdificandum. Ecclefiam cum Palatio pro fua Hie-

rofolymitana Religione,

Eademque methodo alix dux Equeftres Religiones Sancti Sepulchri in Hieru falem, & Templariorum concordiam inivere cum d. Comite Barchinonz cum declaratione, quod nomen Regis, Regiamque Dignitarem tenere valeret, accedente confenfu Fulci Andegavenfis tunc Regis Hierufalem, ac Initru. mentum Cessionis, & Concordiz iti pulatum fuit in Civitate Hierufalem die 20. August 1141., Dictaque Con. cordia Apostolica Anastasii Quarti confirmatione munita fuit: d. lufti Bianus pag. 215. d. Marulli d. pag. 24. qui (cribit fuille confirmatam ab Adriano Quarto : d. Pater Fontana. d. tam. 3. pag. 84. d. Comes Bontana pag. 6., & feg.

Tandem d. Raymundus de Podio Hofpitalariorum Magitter post brevemzgritudinem in Civitate Hierusalem obit in Domino anno 1160, post Rrenuum regimen gloriosum sui Ordinis quadraginta duorum annotum cur. fu , juxta d. Chronologiam magnorum Magifrorum in principio Statutorum pag. t. , & fcribit d. Pater Fontana. pag. 85. Pater Honoratus à Santta. Maria d. libr. t. D Bert. 10. art. 5. ubi supra: d. Comes Fontana Parmenfis in Vita Raymundi d. Volumine - L' Origine della Sacra, ed Eminentiffi. ma Religione Gerosolimitana pag, s., & 6. juxta impressionem Bononia Tq. pis Pifarri 1718. ubi quod tolemni pompa fuit tumulatus: Iuftinianus d. cap. 21. pag. 215. d. Pater Fonta-

na tom. 1. pag. 8;. Qui revera utramque Nobilis, & Religroß far infittuti partem adimplevit. Militis feilicet itrenuifimi in rebus billicis gloriose gettis & in Religic. fiffimis moribus, ac & Hofpitalitatis Operibus, adeo ut Sanctimoniz fama ad fuperos evolaverit d Anno 1160, & merito inter B. atos Ordinis Hiero. fo'ymitani recenfeatur, ut teitatur Bofins Hittoria hujus Ordinis , ubi Imaginem exibit, & Nos retulimus jupia in noitro Catalogo Beatorum. & Sanctorum Ordinis Hierofolymita. ni , eademque illius !migo habe. tur in præaliegata Genealogia imprefla Rome anno 1109, ubi panter le. gitur Epirome Vitz ejufdem Raymundi, & ante pectus ttemma. fuum Gentilitium retinet , in quo adeit, ut Nos dicimus Inquartata. Crux alba Ordinis, non octogona, fed plana, Terrius Magister electus fuit in Sacro Hofpitali anno 1160. Frater Augerius de Balben , natione Gallus ; d. Nomenclasura magnorum Magiferorum in principio Statutorum : Bofiat Hifter. Ordinis Parte prima lib. 6. pag. 210. Abbar Inflinianus d cap. 21. pag. 215. d. Collettor Gallus d tom. 2. pag. 110. Commendator Marullus in Vitis magnorum Magistrorum in Vita Augerif de Bilben pag. 3 t. d. Comes Fontana pag 8. ubi quod fuit electus anno 1160. przallegatus Pater Honoragus à Saulta Maria in d. loco : Pater Se. baftianus Pauli in d. Codice Diploma sico fub d. sie. Serie Cronologica de' Gran Maeftrs ec. pag. 335. ubi quod in Diplomatibus Ordinis' vocatur etiam Ottegerius: Pater Joseph Fontana jam superius allegatus. Auge-Qqqq2

#### 680 Armamentarium Historico-legale Ord, Equest, & Milir.

Augerium przdictum fuisse Natione. Gallum, & ex Provincia Delphinatus, & antiquum Socium Raymundi de. Podio, scribit d Sebastianus Pauli d. pag. 335. d Fonena pag. 8. d. Com. mendator Marulius pag. 33.

In hittoriis Religionis celebris est, & hic adhasit semper Alexandro III. Pontifici adversus Antipapam Victorem; unde cum in Provinciali Concilio habito in Civitate Nazaret discussion fuerit, an deberet recipi Cardinalis Legatus d. Summi Pontificis Alexandri III. Augerius recipiendum else suttinut, prout receptus suit: Bosisi d. Parte prima lib. 6. pag. 220. Abbas suffinianus d. cap 21. pag. 215. d Comes Fonzana pag 8. d. Marullus pg. 31. Favit electioni Regis Almenici Regis Hierusalem: d. Bosius Parte prima lib 6. pag. 225. d. Fonzana pag. 9. d. Marullus pag. 32. d. Fonzana pag. 9. d. Marullus pag. 32.

Magitterium tribus annis rexit, obiitque anno 1163. Befins ubi Supra Parte prima lib. 6. pag. 215. d. Comes Fonsana n. 9. Marulius d pag. 33. d. No. menclasura magnorum Magistrorum: d. Sebaftianus Pauls d pag. 225. d. Abbas Juftinianus cap. 21. pag. 215. d. Comes Fontana pag. 9. ubi quod , fi tam brevi tempore non obuffet . plures obtineri poterant progretlus. Chronologia magnorum Magistrorum impressa Roma per Dominicum de Roffi anne 1709, ubi pariter adeit In ago d. Magittri Augerir Balben., cum fua Vette, & ante pectus tenet Crucem Ordinis, & Stemma fuum Gentilitium.

Quartus Magitter electus fuit anno 1163, obit 1167, Frater Arnaldus de Comps Nobilis: ex Familia Delphinatus: Nomenclatura in principio Staintor, Orduin: Marullus pag. 35, Bofus d. pag. 215, d. Abbas Jufinianus cap. 21, pag. 215, d. Commendasop, Marullus

pag. 35. d. Sebastianus Pauli d. pag. 335. Collettor Gallus d. som. 2. pag. 110. d. Comes Fontana pag. 9. ubi quod electus fuit plenis votis nemine contradicente: d. Arnaldus pro Almeria co Rege Hierusalem certavit, & vicit Soldanum Ducem Califfe, quem fugavit, & Civitatem Balbeis expugna. vit, idemque magnus Magister, una cum Equitibus Templariis, licet Christianorum Exercitus satis exiguus esset, veluti conttans solum 384. Equis Duce Turcopolerio Equitum Hospitalariorum, & è contra Turcarum E. xercitus duodecim millium conflatus effet . & decem millium ex Arabis in. fidelium d bellavit Exercitum : d. Abbas Juffinianus d. cap 21. pag. 215. & fegg. Bofins in Hiftor. Ordin. tom. 1. d. Marullus pag. 35. Sebaftianus Pauls d. pag. 335.

Hunc Ordinem gubernasse quatuor circiter annorum spatio, assertius in d. Hi., sporia Bosis Parce prima lib. 7, pag. 252., 6 in d. Nomenelatura magnorum Magistrorum in principio Statutorum; d. Commendator Murullus pag. 40. Comes Fontana pag. 9, d. Instinianus pag. 216.

Verum hoc non subsistere notat d. Sebestianus Pauli; cum constet eodemaanno 1163, adfusse shum Ordinis
Hierosolymitani Magistrum, nomine
Gisbertum, ut legitur in Diplomate
registrato per d Sebastianum Paulis
sac Codice D-plomascies sub n. 38. pag.
39. unde concludit id m Austor, bre,
vissmum fuise Arnaldi Gubernium,
8 obniste anno 1167, inquit d. Comes
Fourana pag. 9.

Imago d Magnitri suo Habitu induti cum
Cruce Ordinis extensa ante pectus,
ac cum Stemmate Gentilitio sux Familiz habetur in Chronologia magnorum Magnitrorum impressa Romz per
Dominicum de Ross enno 1709.

Quin,

Quintus Magister Ordinis fuit in Hierufaiem Civitate electus Frater Gisbertus d' Aslaly Anglus anno 1167. Chronologia magnorum Magistrorum in. principio Statuti pag. 1. Commenda tor Murulli pag. 41. d. Juftinianus pag. 216. Bopus lib. 7. pag. 252. d. Coslector Gallus d. som. 2. pag. 110. Justinianus d. pag. 216. , qui ponit hujus electionem anno 1167. d. Co. mes fontana pag. 10. d Pater Seba franus Paule ex ratione superius allegata, & reponendo mortem Arnal di ad aliquem retro annum, tuetur - Gisbertum d' Atlaiy successifie anno 1161., non autem anno 1167, notat in d. Codice Diplomatico fub d. titulo Serie Cronologica de Gran Maestri ec.

Pag. 335.

Ipium fuitle Natione Anglum tenent aliqui: d. Bossus lib. 7. pag. 264. d.

Justinianus dielo cap. 21. pag. 216. d. Comes Fortana à pag. 20. d. dimo ex Tyto nominatur in quodam Di. piomate, quod notando in suo Codi es Diplomatico sub d. Tisulo Serie.

Crousologica de Gan Maestrie, pag.

336. refert Paser Sebastianus Pauli in codem Codice Diplomasico 187, pag.

H c Gisbertus de Affaly Vir fuit ad magna gerenda proclivis, & ad liberalitatem adeo profusus, ut in prodigalitatem vergerit, przcipue erga milites; unde cum Regi Almerico fua. fillet bellum inferre Califfe Ægypti, eidem Regi Almerico personaliter, & cum fuis Equitibus bello intereffe, & affittere piomifit, necnon vim pe. cuniarum prattare, ideoque Tnefau rum Religionis profudife dicitur. At cum fusceptum Bellum infaulte geftum fuerit, ut narrant Historici, hine Nobiles Regni de Gisberto de Affaiy male fentire experunt, ipfeque Gisbertus animadvertens fic in eo. in-

felici Bello totum Hierosolymitanz Religionis exhautife Thefaurum, illamque oneratle ingenti are alieno. ulque ad lummam leutorum centum milie ( que fumma illis temporibus & natu tunc Religionis fatis excessiva trat, ut notat idem Bofins d. lib. 7. pag. 264., & Marulas d. pag. st. neque valens modum invenire relarciendi damnum Keligioni illatum. tandemque cogitatione tuibatus, omnia ab ipio tentata, & geita in caffum abutle, ad initar oberetorum, qui ad contracta debita toivendum te impares agnofcunt, indecore Bonis cedunt, ut inquit d. Bofins d. pag. 264. subore perfusus, traquit renunciare Magniterio, & munus dimittere, prout renuncialle anno 1169. feribit Com mendasor Marullus pag. 41. Bofins loco supersus allegato & d. pag. 164. cum quo quoad lub tantiam concordat d. Infinianus d. cap. 21. à pag. 216. cam feg. Comes Fontana pag. 11. Circa annum 1170, ut refert Rogerine de Honvede Annalium p. posterior. in Henrico II. eodem anno Gisbertus dictus Alfaiy fummus Magner Domus Hospitalis in Hierusalem venit in Nor. manniam ad Henricum Regem, à quo honorifice susceptus ett, & acceptus à Do nino Rege licentia transfretandi. in Angliam venit, usque ad Deppe, & ante Feitum Sancti Michaelis Navem quandam, que jam fere per annum in arena fracta , & difficcata. contenderat, & jam aliquantulum dealbata, & refecta in altum deducta fuerat, com multis tam Clericis, quam Laicis, qui jam longa exp diatione fatigati fuerant, intravit: fed mon Navis illa extra Portum in altum deducta, velut lapis in profundum de. scendit compagibus diffolutis, & ipse Gisbertus, & corteri universi qui cum co erant, prater ofto fantum , qui bene-

#### E82 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit,

beneficio Naviculz evascrunt, submerfi funt decinio tertio Kalendas Octobais, que verba d. Hinorici ref it d. Bofins d. i.b. 7. pag. 265 Parer Sebaftianus Paule d. pag. 336. in Auporat. fub lies. A. luftiniques d. pig. 216 d. Marullus pag. 51. Co. fontana pag 11. 6 12, d, Gisburius Ca pitulum Generale in Civitate Hierufalem celebravit anno 1168., & non. nullas ed dit Contitutiones pro bono Ordinis R gimine, inter quas dicitut fanxille, quod mortuo uno ex Fratri. bus Ordinis, cæteri Religiosi teneantur recitare pro Defuncto, aut Officium Mortuorum, aut centum quinquaginta Orationes Dominicales: Bofins d. lib. 7. pag. 264

Tempore hujus magni Magnitri Equites Hofpstalarii in Hifpanis ad bellan dum missi in auxilium Alphonsi II. Aragoniz Regis contra Mauros insi, gnem Victoriam reportatuot, multis captis Givitatibus; quambbrem Rex donavit Religioni Givitatem del Caspo, quam hodie etiam possibet: Marullas 2015, 30, 4, Comes Fontava pag. 12.

Centerum renunciationem Magitterii peregile Gisbertum de Affaly anno port, yel 1171. probat d. Sebaftianus Pauli in d. pag. 336. & feg. adductis Diplomatibus fub d. anno nomen Gifberti Magittri exprimentibus fuife factam renunciationem anno 1169. d. Comus Forgana pag. 10.

Eline non leve suboritur involucrum Chronologia magnorum Magistrorum, cum contiet insce tempor bus tres nominari Magistros successive post Gisbertum, nempe Castum, Josbertum, & Rogerium de Molinis, & istum quidem de reodem anno 1173, quo pariter nominatur d. Josbertus Magi, siter juxta ea, quz leguntur apud d. Sebashanum Pauli pag. 336., & seaq. Quod tamen involucrum ea tollitur

ponderatione, quod cum przeifum gemipus emilla per Gisbertum genuntiationis, ac illius acceptationis noninnotescat . contretque circa hanc renunciationem, & illius acceptatio. nem, contentionem inter Religiofos Conventus viguiffe, terr que delatam fuise ad summum Pont fic m Romz f dentem, ut ex Fpittola, quam fuper hac renunciatione Religiofi , & Conventus Herufalem fetipferunt Summo Pontifici Romam , quaque bebetut integre penes d Sebaftianum Pauls in d. Codice Diplomatico u. 186. pag. 219 de necifse non modicum effluxifse tempus dicendum eft, ad expectandam ab Orbe refolutionem : profecto interim debuit Religio à Promagitto regi ; quamobrem , ne dum probabitifime , fid & cyidenter afferi potett Canum , & fucceffive. Rogerium, interregno durante, exercuille Maginerium ulque ad Jusberti electionem , ut arguit allegaius Schabaftianus Pauls in d Codice. Diplomasico fub sit. Serie Cronologica de Gran Maeftri ec. d. pag. 337. Maxime cum ex Monumentis habeatur. breviffimum fuifle dich Catti Ministerium, ut in Chronologia impressa in principio Statutorum retento autem Ordine, quem tenet d. Chronologia im. preff. in principio Statuti Ordin. ferie apud Sebaftsanum Pauli, d. pag.

Imago d. Magistri Gisberti de Afsaly cum Cruce Ordinis in pestore, & Stem, mate Gentilitie sur Familia centiur in superius allegata Chronologia maguaram Magistrorum impressa Roma anno 1709, per Dominicum Ross.

Sextus Magifter fut antedicius Frater Cafto, qui primo eleftionem fuamo noluit acceptare, Religioforum tamen precibus munus acceptavit, & affumpfit anno 1170. circitet, pofita-

grę.

prædicti Gisberti renunciatione, de qua fupra egimus, & de qua tetiaiu d. Commendator Hieroxymus Marulli pag. 53. Sebaftianus Panit ubi fupra, & cum eo Nos feripimus ipfum Catum prius fuille Promegutrum Ordinis durante interregno, cum nondum fuerit electus magnus Magnutr.

Et quod d, Caito monnifi cum repu gnantia acceptavent d Magilterium feribit d, Abbas Inflinianus cap. 21, pag. 216. d, Comes Fontana pag. 12.

Ex qua Natione fuerit Calto, non adhuc conttat: d. dibb. luft: vianus ut fupra, Marul. d. pag. 53. d. Chronologia magnorum Magitirorum impreil, per De minicum Ross.

Ipsum fuisse unum ex Descendentibus illius, qui prima Cruciata tempore in Civitatem Ramule venit tempore Comini Flandra 500, Militibus tiipatus, seriptum reliquit Vertor; d. tamen. Sebastianus Paulus pag. 337. putat esse Cattum illum, qui alias suit Ordinis Thesaurarius.

Ut Vir sapiens, & prudens magnus Dei servus serio cogitavit de solvendis Debins, quibus sua Religio opprimentaturi. d. Marallas pag. 32. Comis Aldigherius Foncana in Volumine l'Origine ec. Della Sacra Religione Gerosolimitana pag. 12. d. Instinianus d. pag. 216., Chronologia magnorum Magi. strorum impressa Rome 1709. per Dominicum Ress.

Sed brevisimo tempore Officium administravit, & nequivit suum Votum implete: Marullus pag. 53.

Quod neque annum compleverit & & post o to menses obserit: Bossus Historia Religionis Hierosolymusana lib. 7. pag. 165. d. Iustinianus d. pag. 216. d. Marullus d. pag. 53. d. Comes Fonsana pag. 12. Quod obierit anno 1169. dicit d. Fonsana; ted anno 1170. inquit Marulius ubi supra.

Imago hujus Magistri cum Ordinis Cruce in pestore, & suo Gentilitio Stemmate habetur in d. Chronologia impressa Roma 1709.

Septimus Magilter electus fuit anno 1173. Frater Joshertus: Chronologia in principio Statutor. pag. 1. d. Se bathanus Panli d. pag. 237. d. Abbas Juffinsanus pag. 216. Marullus pag. 55. Befür d. ib. 7. pag. 265, quitamen eictlionem ponit lub anno 1169. quemadmodum etiam Chronologia der Gran Maeftri impressa in principio Statutoram Ordinis: Comes Fonsana. pag. 13. Et cjus electionem sub anno 1170. ponit d. luffinianus d. cap 21.

Pag. 55.
Patria hujus Josberti ignoratur. Illum Virum valde Religiofum, ac magnz gfilmationis, & in Historiis Belli Sacri celebrem nuncupat Bofins d. pag. 265., & 321. d. Sebastianus Pauli d. pag. 227.

pag. 217. d. Commendator Marullus

Abiente Almerico Rege Hierusalem bis de illius commissione Regnum gubernavit una cum Magistro Equitum Templariorum: Bossas d. lib. 8. Jastinianus d. cap. 21. pag. 217. d. Marullus pag. 55. dr. f. g. Coms Fonzana pag. 13. Unde Rex. ei gratias reddidit de bono peracto regimine. Narandinum Damasci Regem continuait ad solvendam obsidionem. Civitatis Petrz., quz. etiam dicitur d'Arac; Bossas lib. 8. pag. 181., dr fea. Eundem Josbertum Baldunus Quartus consuluit super contingentiis Bellorum: d. Bossas d. lib. 8. pag. 188.

Dictus Joshertus obitt, ut aliqui scribunt, ex dolore, ac mæstitia, eo quia res Christanorum in Soria inpræceps ruebant, & mortem illius sub anno 1179. reponit Bosius lib. 9. pag. 321. innixus auctoritati Rogerii Scriptoris Annalium Anglie parte poficiore Diversimode scribit Versor lib. 2. pag. 227., & 233. Narrat enim, quod secuta detructione Exercitus Christiani ob Victoriam à Saladino reportatam, d. Josbertus se collegit in loco di Belforre, quod Caltrum obsedit Saladinus, & vi armotum expugnavit, captusque fuit idem Josbertus, & ca.

tenis vinctus fame periit.

Verum hitoricam hanc feriem ex sasto corruere demonitrat d. Sibassianus Pauli locis superius allegatis, com. probando contiare ex Diplomate 170, per eum ibi allegato, quod d. Joshertus de anno 1177, mortuus etat: unde erronee Hovveden tribuit Magistro Hospitalariorum, quod successis Magistro Templariorum, ut explicat idem Bosins lib. 9. pag. 312. concluditurque ideirco, quod Joshertus obiit an. no 1177., ut videre est apud d. Sebassianum Pauli pag. 338., & 339.

Imago d. Magutri cum Gruce Ordinis in pectore, & Stemmate fuz Familiz, videri potett penes d Dominicum Rossi in Chronologia magnorum Magistrorum

Roma impressa anno 1709.

Octavus Magitter electus fuit in Civitate Hierusalem Frater Rogerius de Molins Gallus, & hujus electionem secutam dicti sub anno 1179. d. Chrono logia magnorum Magistrorum impress. in Statuto Ordinis pag. 1. d. Justinianus pag 217. Bosius libr. 9. pag. 322. ubi cum suisse Virus magna prudentie, ac strenuitatis, scribit d.

Instinianus d. cap. 21. pag. 217. Colle-Eur Gallus d. com. 2. pag. 113. Ø 198. d. Comes Fonsana pag. 14. d. Commendasor Marullus pag. 61.

Sed ejus electionem reponendam ellefub anno 1177. ex pizallegata iatio, ne obitus dicti Josbetti, bene notat d. Sebaficanus Pauli in leco addatlo pag. 339. qua opinione retenta, cum obiett anno 1187. rexit Ordinem-

per annos undecim circiter.

Ut eigo Vir undique prudens, dissidiainter Patriarchain Antiochensem, &
Principem Antiochie suborta, ob repudium eius Uxoris, electus, compositer concordavit: Bossas l.b. 9. pag. 323.
Comes Foncaua pag. 14. Cum Rege.
Bardisino B llum contra Insideles gesfit: Bossas lib. 9. pag. 333 Idem Rosgerius à Balduno Quarto Rege Orator deputatur una cum Heraclio Patriatcha, & Fratre Arnoldo de Troge
Magistro Templariorum ad petendum subsidium in Occidentem: d. Julinianus pag. 217.

Hinc benigne excipitur à Guillelmo Re, ge Siciliz, cui optime notus erat; quip, pe qui alias fub Josberto Magiàro Oratoris munus exercuerat apudie-undem Siciliz Regem, pro obtinenda confirmatione Privilegiorum à Regibus Siciliz Religioni indultorum: pariter humanissime exceptus fuit cumssuis Sociis à Summo Pontifice Lucio III., & ab Imperatore Veronz commorante, qui petitum subsidium pizsitare promiferunt: d Bossis d. lib. 9. pag. 344. Justinian. pag. 217. Comes Fontana pag. 14.

Cumque anno 1187. Saladinus obfidione cindam teneret Ptolemidam, cujus defenfo commiffa erat Holpitalariss, & Templariis, isti acerrime prelio Saracenos impetebant; sed ut subdunt Scribentes, Dux Tripolitanus Raymundus Valtanno undique arma,

tus,

lio pro Saladino contra Christianos certabat, & Magistrum Templario rum ad necem querebat, in hujus defensam occurrit Rogerius de Mo lins, initoque cum d. Proditore Tripolitano Comite fingulari certamine, Equas Rogerii corruit, & fub Equi. te Rogerius Armorum pondere ibidem occubuit d. anno 1187, post Regimen Ordinis spatio annorum o. Ao circiter: Chronologia magnorum. Magistrorum in principio Statutorum pag. 1. d. Marullus pag. 84. d. Comes Fontana pag. 14. d. luftin. pag. 219, deinde Inimici aufogerunt, ted ninis cruentam Christianis Victoriam reliquerunt. Rogerii de Molins Cadaver in Civitatem Ptolemaidis deductum, ac magnifice, pluribusque cum lacri mis in Ecclesia proprii Conventus tumulatum fuit, ut parrat d. Bofins de lib 9 pag. 358 Sebastianus Pauli pag. 339. qui conftare subdit, d. R. genum de Molins primum fuille Magittrum, qui magni nomen habuit, allegando ad hoc probandum Dipio. ma, feu Inftrumentum approbationis, seu concessionis cujusdam Casa. lis factz per Boamundum Principem Antiochiz post mortem Fratris Nicolai favore Hospitalis Hieroso ymitani, & Domino Rogerio de Molins ejuldem Magistro, in quo Diplomate dicitut, quod Magnus Magifter Hofpita. lis: & Diploma ett fub anno 1181. & habetur in eodem Sebaftiani Pauli Codice Diplomatico sub tit. Giunta al Codice Diplomatico n. t. pag. 18 t. Tamen fubdit pariter d. Sebaftianns Panli d. pag. 229. quod Historicus Bofins lib. 21. pag. 705. ait, quod titulum magni Magittri omnium primus obtinuit Hugode Revel. Vide que dicemus infra, Idemque Rogerius pius extitit ergapauperes Infirmos, quorum favore piu-

sus, ac personatus illo eodemque Prz.

ra: decrevit: d. Comes Fontana pag. 14. d. Commendator Marullus pag. 84.

Imago d. Magistri Rogerii de Molins cum Habitu, & Cruce Ordinis in. pectore, ac Familie fux stemmate habetur in Chronologia magnorum Ma. gittrorum , penes Dominicum Rolli im-

preff. Roma 1709.

Nonus Magitter anno 1187, electus fuccessit Frater Guarnierus de Neapoli in Soria, que Civitas fuit antiqua Sichem , & hodie communiter dicitur Napulofa. Idem Guarnierus fuit Vir Nobilis ex Princ palioribus d. Civitatis: Bofins d. Hiftor, lib. 9 pag 361. Infinianus pag. 2.8. Chronologia magnorum Magistrorum impress, in prinsipio Statusor. Ordinis: d. Comes Fontana pag. 15 Sebastianus Pauli ubi Supra pag. 339. Collector Gallus d. tom. 2. pag. 198.

Donavit hic Magister Religioni Sancti Joannis Caftrum di Crac, antiquitus dictum Pietra del Deferso, Arcems considerabilem, quam jure hareditario acceperat à suo Consanguineo: Befins lib. 10. pag. 265. d. Comes Fontana pag. 46. d. Marullus pag. 91.

Hunc oboffe Afcalonz, ob vulnera recepta in atroci illo, ac deplorabili certamine loci de Etino die 14 Julii anno 1187, post regimen Ordinis spatio duorum menfium, & fex dierum, inquit Bofins lib. to pag. 365. d. Comes Fentana pag. 15. ubi quod o-biit Afcalonz: d. Marullus pag. 91.

Hoc tamen non approbat d. Sebaffianus Pauli quoad pranotatum tempus, quia ex Diplomate 79. ab ipfo allega. to , & relato in d. fno Codice pag. 85. conftat hone Guarnierum vivum fuiffe anno 1191, ut videre eft penes d. Sebafianum Pauli pag. 239. ubi concludit, quod brevitas Regiminis, quemadmodum & amissio Hierufalem referenda eft ad tempus illius Suc-Rrrr

Successoris.

Imago d. Magistri Guarnerii habetur in Chronologia magnorum Mogistrorum; impressa per Dominicum Ressi Roma 1709, gerentis Crucem Oidinis in pectore una cum stemmate suz Fami.

liz, & Epitome Vitz.

Decimus Magister fuit Frater Emengardus Daps electus año 1187. Gallus Natione: d. Marullus pag. 91. juxta d. Jufinianum pag. 218. qui electionem ponit 1187., & juxta Bosium sub anno 1187. in [na Historia Parte prima lib. to. pag. 365. fic etiam juxta candem Chronologiam magnorum Magistrorum impreß, in principio Statutorum Ordinis pag. 2., & Comitem. Aldigherium Fontana pag. 17. affette que vixife in Ministerio annes quinque circiter Comes Aldigherius Fonsana Parmenfis - L' Origine della. Sacra Religione Gerofolimitana pag. 17. juxta impreff. Bononia Typis Pifarri 1718.

Sed Sebaficanus Pauli asserti electum suisse anno 1191., & ideirco non subsistere quod dicitut, ipsum visisse in,
munere quinque annorum spatio, ut
videre ett in suo Codice Diplomatice
Pag. 340. ubi asserti brevisimum,
stusse illius gubernium, & ex tempore electronis illius Successoris, de
qua infra, liquet anno circiter in mu-

nere vixille .

Quoad Patriam, ipfum fuisse Natione, Gallum, scribit Commendator Marulli, qui tamen nullum Documentum adducit, ut observat d. Schoftsanus Pauli d. pag. 340. d. Comes Fontana

94g. 17.

Expugnata fuit Civitas Hierufalem à Saladino; unde Regina Sibilla coastafuit d. Urbem deserre, & ad Ascalonam pergere. Prater autem Ermen, gardus cum suis Fratribus, cum Tempiariis, & cum Patriarcha Tyrum petierunt: ibi ut Caput aliqued sibi eligerent, elegerunt guncipem Corradum Montisferrati, Oblidit Saladinus Civitatem Tyri; fed ilitus Exercitus profligatus tuit à Christianis, qui sublidium receperant à Guillelmo Sicilie Rege millo, ficque Saladinus fe fuga dedit, & in libertatem reliquit quem captivum detinebat Guidum Regem Hierufalem, & Magistrum Templariorum, ad quem Regen Guidum ad Tyrum accedentem excipiendum occurrit Frater Magitter Ermengardus, qui una cum fuis Equitibus tam ftrenue pugnavit, ut Saladinum coegerit Ptolemaidam deferere , & in hac Urbe Magister Er. mengardus Sedem fuz Religonis fixit, ut inquit d. Comes Fontana pag. 19. ubi fubdit, quod hac fuit prima Pe. regrinatio Religionis, juxta communiorem opinionem.

Quod d. Exmengardus obierit in Ptolemaida Unbe anno 1192: feribit d. Bo. fus tib. 12. pag. 444. d. Comer Fomtana pag. 19. d. Marullus pag. 101. d. Justinianus pag. 218., G 219. Imago cjudem habitur in Chronologia magneram Magistrorum impress. Roma

per Dominicum Roffe 1709. Undecimus Magitter electus anno 1191. in Civitate Ptolemai Frater Goffredus de Duisson natione Gallus: vide Chronologiam magnorum Magistrorum ima prefam in principio Stasutorum Ordinis: d. Comitem Fontana pag. 20. d. Justinianum pag. 219. Bofiam in Histor. Ordinis Hierofolymitans Parte prima. lib. 12. pag. 444. Collettor, Gallumtom. 2. pag. 199. Juftinianum pag. 219. Seballianus Pauls afferit electionem jam secutam sub anno 1193. comprobatque ex Inttrumento Donationis Cafalis factz anno 1193, per Henricum Trecetem Comitem Palatinum, favore Hospitalis Hierosolymitani, & Fratri Gaufrido Magistro e,

iuf-

jusdem Hospitalis, de quo Instrumen. to mentionem facit d. Sebaftianus Pau. li pag. 340. & per extensum refertur in codem Codice Diplomatico Diplo-

ma n. 173. pag. 215.

Obitus quoque hujus Magistri post duos Regiminis annos ponitur lub anno \$194. ut in Chronologia Magiftrorum Ordinis impress, in principio Statuto. rum Ordinis , & à d. Bofio pag. 457. d. Juffinianus pag. 219., 6 297. Co. mes Fontana pag. 20. d. Marullus pag. 106. alia Chronologia impresa Roma

1709. de qua irfra.

Alt sepe dictus Sebastianus Pauli cum. Diplomate, quod habetur in dicto Co. dice Diplomatico fub Diplom. 86. pag. ot. oitendit, Goffredum obnile anno 1201, ut inquit fub pagina 240., ubi advertit, quod proinde hoc errore detecto, plura getta referenda funt ad hunc Goffredum Magittrum, que erronee tribuuntur Alphonso de Portu gallia, & Goffredo Le Rat illius immediatis Successoribus.

Quod d. magnus Magiller fuerit Vir Vise exemplaris morumque Sanctorum, ac ideo univerfalis eidem tribueretur veneratio, scribit Comes Fontana. pag. 21. d. Marullus pag. 106.

Pigura hujus Magistri habetur in Chrono logis magnorum Magistrorum impres fa Roma 1709. per Dominicum Roffi, geritque ante peetus fuum Stemma:

Epitomen Vitz.

Duodecimus Magister Frater Alphonfus de Portugallia Frater naturalis Regis Sancii, electus anno 1194. Chronolo. gia Mapistrorum in Fronte Statuti pag. 1. Bofins Parte prima lib. 13. pag. 457. Abbas Juftinianus pag. 219. Collector Gallus som. 2. d. Marullus pag. 118., & 199. Verum electionem fa tam fuille anno 1202... quia antedicto anno 1194. viveret Goffredus de Duillon notat, ut diximus, Seba

Aianns Pauli in d. Codice Diplomasico Hierofolymitani Ordin. fub sis. Serie Cronologica de' Gran Maeftri dell' Ordine Gerofolimitano in Soria.

pag. 340.

Quoad d. Fratrem Alphonsum de Portugallia fic scriptum reliquit Befius d. pag. 457. - Egli è cofa certiffima, che questo Maestro fu della Serenissima Casa del Re de Portogallo; però non ostante qualsivoglia diligenza, che io abbi fatta per me fleso, e fatta far da aleri, fino a vifitare diligentenien. re gli Archivii del Re di Portogallo, non è fato possibile retrovare de qual Re fosse egli figlinolo, Ne alero insorno a ciò d'antentico fi trova, fe non che nel Libro degli Statuti del Maeftro Fra Ruggiero de Pins , o co. me Noi diciamo de' Pini, che ftà nella Cancellaria di questa Sacra Religione bollato, ed antensicato, nel quale sono scrissi i nomi de' Maestri Prede. cessori al detto Fra Ruggero con al. cune brevi annosagions delle azioni loro, fi trowa feritto, ch' egli era. Fratello del Re di Portogallo . Anno Alimato alcuni, ch'egli foste Figlinolo del Re Don Alfonso Terzo, il quale fu primieramente Conte de Bologna. fopra il Mare, ed a quella eredenza fi muopone dal trovarsi scritto nelle Storie, che quel Re chhe fra gli altri un Figlinolo Raftardo chiamato Don Ferdinando Alfonso, il quale fu Cavaliero Templario , penfando che gli Scrittori abbagliati, ed ingannati ft fiano nello ferivere Templario per Hospitalario . Però quefto è imp fi. bile, perciocche i tempi non fi confrontano. esendo morto il Maestro Fra Alfonfo di Portugallo singuanta anni prima, che il Re sopraddesso cominciasse a regnare. De isto Alphonso fic Scribit Comes Fonsana pag. 22. Era quefti, al riferire del Bofio, Fra-Rrrrz

tello del Re di Portogallo Signore di gran mente, e regorofo nel voler ebbedienza a' fuoi comandi.

Ali aficrunt fuille Filium Alphonsi I. & quod vocabatur Petrus : d. Seba-

Stianus Pauli d. pag. 340.

Hic Alphonfus, nimium fortaffe rigidz asperaque indolis, & fervido praditus ingenio, Legum observantie, & reformationi incubuit, unde in Civitate Margari, Generali coacto Capitu. lo, Statuta que Magifter Frater Rogerius de Molins in precedenti Generali Capitulo anno 1181, ediderat, confirmavit, sed & de novo leges indixit ad reformationem, & Ordinis Gubernium, & à se ipso rem econo. micam incipiens, statuit, quod in Do mo, & Familia Magittri ea feivaretur moderatio, che per fervigio della Persona sua senesse un Cavallo da. fazione, un Cursaldo, ed una Mula, tre Scudieri, ed un Paggio con le loro cavalcature, un Capellano Sacerdote, un Diano, ed un Turcopolo, ch' era un Cavalleggiero, un Sinifcalco con due cavalcature, e due Cavalieri con quatero Cavalli per ciasibeduno, dal la qual forma, qualità, e numero di Famiglia , che all' ora i Maestri di questa Religione tenevano, quafi come in uno specchio, vedere, e consemplar potranno i Moderni, qual f fe l' umilea , la semplicità, e la. par fimonia di quei Santi e buoni ansicht Predeceffori loro : fic totidem a verbis inquit Bofins d. Parce prima lib. 13. pag. 457.

Sanxit practica, che niun Religiolo fof fe di qualfivoglia condizione, chieder potesse di esser fasso Cavaliere, se ciò non li fosse stato promesso prima che piglasse l'abiso; dal che s'argomenta, che i Gentiluomini, che si dedicava, no in quei sempi al servigio di Dio sesso l'Abiso, e Profissone Regolare di questa Sacra Religione, vestendesi di vera umilià, non si curavuano di pgistar l'Abiso più su un Grado di Cavaliere, che d'aitro, purchè al. la Sansa Pref ssone dell'Hospitalità, e dell'Armi per difesa, ed cumento della Santa Fede ammesso sone

E perche alla fama della Santa, e loda. ta vita, che si faceva nella Sacra Cafa dello Spedale, e nel Convento di d. Religione, molti Principi, Gran Signori, e Gensiluomini principali da diverfe parts della Crifianità mandavano colà i Figlinoli loro, dove con ogni diligenza, ed accuratezza nelle sanse Opere di carità, e nell' Armi, erano allevati, ed escreitati; ordino il detto Maestro, che i Figliuoli de' Gentiluomini ben nati, che erano stati nutriti nella Santa Cafa dello Spedale, venus che fossero inetà legitima, posefiero, volendo, effere armati Cavaliers , ut profequitur Bofins d pag 456.

Nonnulla edidit quoque Statuta, quz etiam nunc servan ur, ut videre est in Volumine Statutorum Ordinis, & no-

tat quoque Bofins pag. 458.

Itaque Leges per d. Alphonfum latz, quamvis in se cœteroquin laudabiles effent, utilefque Religioni, ut inquit d. Bofius pag. 458 aipera tamen, & durz vifz funt Equitibus, & Religio. fis , qui proinde in Ordine murmur excitarunt contra Alphonsum, illum de severitate nimia, & rigore redarguentes, jamque obedientiz Jugum. excutere satagebant: Magistri hic vero fatius reputans munus dimittere quam inobedientes videre legibus, ma, gilterio renunciavit anno 1194. ut prosequitur Chronologia magnorum Magiftrorum in principio Statuti pag. 2. Bofins d. pag. 458. Juftinianns d. pag. 219.

Aliud autem motivum ad renunciandum Ma-

Magisterio allegat d. Chronologia magnorum Magistrorum in principio Sta. susi , quod ipfe Alphonfus feilicet fuccedere pratendebat in Regno Portugallie. Circa quam pratenfionem ita loquitur Scriptor Gallus Francifeus de Belleforest in fua Cosmogra. phia Universali, cujus verba in Itali cum Idioma translata refert Bofins d. pag. 458., & funt - Cofini ( dic' egli ) come indegno di una tale dignità, e di comandare a così bella Compagnia convenne, che se ne spo gliaffe ; perciocobe effendo nel proceder (no troppo altiero, e superbo, e nel comandare troppo arrogante, come quello che si risentiva della Real grandezza. oud' era nato, enon fi ricordava, che avendo fasto voto di po versà, era anco obligato all'umilià, alla quale la Religione sua l'invita va, avendo avuto nuova della morte di fue Padre, rinunciò il Grado, e la Denità fua di Gran Maeftro in. pseno Capitolo con grande fdegno, e disprezio de Religion Fratelli suoi : e · lafiando la Religione, e spegliandos l' Abito, fe ne torno in Portogallo, Sperando di ossenere , come Primogenito la Corona Reale: però maledi-cendolo, e sprezzandolo il Fratello, come Apostasa , ed esfendo anco da sutti reputato indegno di portare Corona, lo fece morir di veleno, e cosi colni, che per woler effere Re, aveva abbandonata la sua prima Profes. fione, e rinunciato così bello, ed o norato Grado in una si Santa , e si Nobile Compagnia, perdette la Vita, e l'onore, fu come scomunicato dal numero de' Gran Maeftri scancellato: d. Comes Fontana pag. 22.

Alii Scriptores tellantur, d Alphonfum fuitle Virum fortistimum, Pietate infignem , & Religiofz Discipline , ac Militaris observantiffimum , cotero. quin vero rigidum, ob quam austeritatem ad renunciationem Officii devenit, & Lulitaniam repetit, in qua civilibus B ilis implicatus, occifus fuit manibus Frattis fui : fic retert d. Sebaftianus Pauls in d. Codice Diplomatico fub tit, Serie Cronologica

de gran Maestri pag. 3 10.

Utcumque autem res le habuerit, certum eit Aiphonfum; renunciaile Magitterio, & ad Portugallia Regnum. rediille, ubi non multo polt obiit, tumulatufque fuit in Ecclesia Sancti Joannis de Alporaon in Villa nuncupata Luitanice di Santa Ren , que Ecclesia est Commenda Religionis Hierofolymitanz. In eague Ecclefia etiam de prafenti adelt ejus Sepulcrum finitto latere Are maxime fixum. muro sub Arcu, & ejus e conspectu adelt fixus parieti Lapis, in quo legitur inferiptio - In ara de 1245 Kalendis Martis obits Frater Alphonfus Magifter Hofpitalis Hiernfalem .

Quifquis ades, qui morse cadis, perlege plora:

Sum quod eris, fueram quod es pro me precor , ora :

Pizdicta habentur apud d. Bofium d. pag. 459., ubi bene firmat, quod liquet d. Alphonfum obiiffe in Por tugallia : d. Schaftianus Panis d. pag. 340. , quidquid de hoc dubiret Eques Poxario, & obile anno falutis 1207.

Quod obierit anno 1207 fcribit Comes Fontana pag. 22. , & d (brenologia magnoram Magistrorum in principio

Statutorum Ordines.

Idem vero Sebaftianus Pauli d. pag. 340. fubdit, dictem Magistern Renunciatio. nem non fuille peractam anno 1195. fed anno 1204. ex quo eodem anno ipfum Alphonfum adhue Magisterium tenuisse conftat ex Diplomate, quod refert , & habetur penes eun,

dem Sebaftianum Pauli in d. Codice

pag. 92.

Imago d. magni Magiliri Alphonfi habetur apud chronologram Magilirorum impreflam per Dominum Rofi. Roma 1709. quz imago ante pectus tenet octogonam Crucem Ordinis, ac pariter St. ma fuz Familiz, hoc eti biemma Regiz Domus Regum Portugallię.

Decimus tertius Magitter, posita renunciatione di Alphonsi, ciccius sur à Conventu 1196, circiter Fiater Gotifredus le Rat natione Gallus: Chronologia magnorum Magistrorum in prinsipio Stasius pag. 1. Bosus d. pag. 459 Abb. Justinianus pag. 220. Stbastianus Paulus d. pag. 340. Bosius 288. 459.

Hie Magnier pro defensione Ordinis ad omnes Prioratus Europe Epittolas di. rexit pro exactione Pecunarum: d. Jassinianus pag. 220. Bossus d. pag. 461. ubi pontt per extensum Epitto-

lam scriptam Priori Angliz.

Diéto tempore, hoc est anno 1197., ut refarcirentur danna, quz ab Armis Germanicis pasla erat Commenda, Barletz ad hunc Ordinem spectans, quaque destructa remanserat, Imperator Henricus Religioni Hierosolymitanz donavit Castrum di Guaragnone in Apula cum tota sua jurisdictione, & reditibus, ut possedara Rogerius di Cane Comes Andriz: d. Justinians d. pag. 220.

Difto Magittro Gotifredo de Rat, toti, que Conventui Summus Pontifex In, nocentius Tertius Epiftolam (cribit datam Laterani die 20, Novembris anno primo fui Pontificatus, qua Almericum Lufignanum Cypri Regem commendat: exhibita per Regem d, Gotifredo Pontificia Epiftola, Rex cofdem rogat, ut Gubernium Regni Cypri alfumant, prout affumpérunt, & Hofpitalarii prefidiarios Milites

statuerunt: Bofins d. pag. 471., & feq Justinianus pag. 220, Comes Fon-

tana pag. 24.

Tandem poit prudens Regimen Ordians spatto Annorum deceus, Anno 1206. objit Magnier Gottfredus Le Rat: Bossus de pag. 477, d. Chronologia Magnorum Magsstrorum in principse Statutorum Orainis: d. Justinuus d. pag. 220. d. Fontana pag. 24. ubi quod paulo pott obdoimivit in Domino Beata Ubaideica hujus Ordinis, & de qua supra sch. 18.

Sed allegatus Sebastranus Pauli in d. Codice Diplomatico pag 241. advertit, quod d. magnus Magilter Gotifredo obiit poit annum 1207, ob illameuidentem rationem, quod Guarinus de Monteacuto illius immediatus Success

anno 1707.

Imago d' Magistri Gotifredi Le Rat cerntur in hronologia magnotuma. Magistrorum impressa per Dominicum Ressi Roma anno 1709, cum Crucca-Ordinis ante pedus, & Stemmatesuz Familia, ac cum Epitome Vita

eiufdem .

Decimus Quartus Magister electus suit Frater Guerinus de Monteacuto, ex Alvernia anno 1206. juxta Chronologiam magnorum Magistrorum impressi, in principuo Statuni Ordinii pag. 2. Bofam lib. 13. pag. 483. Abb. Instiniamum pag. 297. d. Comes Pontana pag. 24. d. tamen P. Schassiams Pauli in sua ferie Chronologica &c. pag. 341., inquit suissi clease anno 1208.

Ipic fuit ex Natione Alverniz: d. Seba, fisansu Pauli d. pag. 341. Bofus Hisfor. Ordin. Libr. 17. pag. 558. & fuit ex Nobili Familia Montaigū: Bofus d. pag. 558., ubi quod ob illus prudentum, & animi robur, illum Christiani Principes amabant, & magni faciebant.

Ejuldem

Ejusdem contemplatione Armoniz Principes nonnulla Castra Ordini do natunt, & Hungariz Regem, qui ad scribi Ordini volut, in Hospitali Acre, sive Acconen excepti: d. Bosins pag. 433., & seg. d. Sebastianus Pauls d. pag. 341. d. Comes Fousana à pag. 125. Dictam Donationem cos simavit in nocentius III. Fousana d pag. 25.

Interfuit ipse Comities Perentini habitis inter Honorium Tertium, ac Impera torem Federicum Secundum: d. Pank

d. pag. 341. d. Comes Fontana pag. 25.

Summus Pontifex Innocentius Ordinem
Hierofolymitanum muneravit Diplomate illo, quo in Decretis per cumfaciendis, non intelligerentur inclusi
Hierofolymitani, nis expresse nomina
rentur, ut refert d. Comes Fontana.
pag. 24.

Rex Hungarix Andreas voluit recipi inter Frattes Ordinis, quem ditavit an nuo reditu di novecento marche d'argento, ficut refert etiam d. Comes. Fontana.

Honorius Tertius illum appellabat Columnam Ecclefe Orientalis, ut ref. tt Chronologia Mapnorum Magifrorumimprefia Roma per Dominicum Roffi. anno 1709. de qua infra.

Sub hujus Regimine Magistri Regina. Joanna Vidua Philippe Augusti Regis. Francie 25. Junii anno 1225. obtinuit à d. Magistro Fratre Guerrino de Monteacuto, & à Capitulo Generali Hotpitalariorum, quod in corum Ecclesia Prioratus de Corbeil tredecim. Fratres Capellani, ac Sacerdotes hujus Hierosoly mitani Ordinis apponerentur, qui tenerentur in perpetuum quolibet die tres Millas celebrare pro-Anima omnium Antecessorum, & Successorum suorum; pro manutentione autem horum Capellanorum Regina præstare se obligavit perpetuo annua, tim quandam Provisionem, & Redi,

tus, additis ex una, & altera parte, pactis, & conditionibus, que habentur in Bulla Magntrali, ac Capituli
Generalis anno, & mense pradictis
exp dita, quam Bullam confirmati
Regina obtinuit ab Honorio Tetrio
Summo Ponticce, ut habet ut in.
Histor. Bastii Parte prima lib. 16. pag.
544. Obiit d. magrus Magnter anno
1230. in Civitate Ptolemaidis: d. Camer Fourtana pag. 24.

Imago ejusdem Magnitti cernitur in d. Chronologia magnorum Migistrorum impressa per Dominicum Ross Roma 1709., ubi adett in pectore crux Ordinis, & Stemma sug familig cum. Epitome Vitz ejusdem.

Decimus Quintus Magister electus fuit anno 1230. Frater Bertrandus de Texi Gallus: Chronologia magnorum Magisfrorum impress. un principo Stasutor. Ordinis pag. 2. Bosini in Histor. lib. 16. pag. 538. Justinianus pag. 297., & pag. 221. d. Comer Fontana pag. 27. qui tamen cum nominat Bernardum.

Tempore Magifetii hujus Brtrandi, Res. Chrittianorum in Terra Sancta in omnibus pendebant à Religione Hierofolymitana, & ab illa Templatio, rum, ut tetlatur in d. fua Hittoria. Bofius d. pag. 558.

Sub Gubernio hujus magni Magistri Equites Ordinis in Hispania contra-Mauros generose pugnarunt, variaque loca acquisverunt pro Rege, ut Hispa, ni vocant, Dom Gasme, à quo Reli, gio reportavit plures Terras, quas adhuc Religio retinet: d. Comes Fonsana pag. 18.

Anno autem 1240. mortuus est in Civitate Prolemandis d' Frater Bettrandus de Text, potiquam circa annos decem Sacram suam gubernavent prudenter & threnue Religionem; se sentie de Bosius lib. 8. pag. 610. Chronologia maggo.

pag. 221.

Imago hujus magni Magistri refettur in Chronologia magnorum Megistrorum edita per Dominicum R ffi Roma 1709., ubi exhibetur cum Ciuce an te pectus, & cum Stemmate propriz Familia, & cum Epitome Vite ejul

Sed hic de more observat d. Sebaftianns Pauls in Codice Diplomasico pag. 34 1. quod Bertrandus, uíque de anno 1221. mortuus erat, ficut deducitur ex Diplomatibus 112., & 114. que idem Sebaftianns Pauli aff it pag. 121., & 122. . proindeque allegata pag. 241. concludit, quod aut dicen. dum ett pranominatum Guarinum de Monteacuto longe ante annum 1230. obiille, vel Bertrandum paucis Mensibus vixille.

Decimus Sextus Magifter electus fuit Frater Gerinus, feu Guerinus, cujus cognomen , & Patria ignorantur: hunc electum fuiffe anno 1240, habetur in Chronologia magnorum Ma. giffrerum in principio Statutorum. Ordinis imprella pag. 2. , & notat Bofine lib. 18. pag. 610, lett. B. Sebaftianus Pauls pag. 341. d. Inflinia. Bus pag. 221. d. Comes Fontana.

pag. 28.

Tempus electionis non fuiffe annum 1240, fed annum 1221, fultinet d. Se baftianus Pauli in fape allegato Codice D plomatico pag. 341. hinc fubiun git, huic Magittro tribuenda elle preclara illa getta, que Hittorici narrant peracta fuisse sub illius Antecessore fub annis 1231., & 1236.

De isto Gerino narrant Historiz, quod cum anno 1243, in illo infelici certamine contra Corasminos seroces Persiz Populos, captus fuerit idem Gerinus, fic captivus eranfmiffus fuie ad Soldanum Ægypti : Bofins lib. 19. pag. 6:6., @ 628. d. Juftinianus d. pug. 221. ubi fubdit, quod soldanus d. Gerinum captivum una cum Comite di Giotta fimiliter captivo libetavit à captivitate, idemque Soldanus recuperavit Civitatem Hierufalem. quam amiliat,

Obicurum quoque redditur tempus mortis d. Gerini, quem defunctum anno 1244. inquit d. Comes Fontana pag. 28., vel anno 1245. nattat Bofins lib. 19. pag. 630. ubi fubdit , ignorari, an a captivitate fuerit redemptus ,

vel in captivitate deceffent .

Super qua Hinorica Natratione perpendendum quod fubnectimus, nempe. jitum Geijum vixifie anno 1236. de mente Man, probari ex Diplomate regutrato in Codice Diplomatico per Schaftianum Panls Diplomas, n. 178. pag. 220, bic obnite eodem anno. conitat ex alio Diplomate lab n. 117. pag. 129., in quo codem anno 1226. menfe Septembiis nominatur illius Successor Bertrandus, atque ita difcurrit d. Sebaftianes Pauli pag. 342.

Hic Magitter Gennus dono dedit Ricar. do Fratri Regis Angliz particulam pretiolistimi Sanguinis Divini Redemptoris Noftri Jelu Chrifti, que in Ecclesia Hospitalis Sancti Joannis Hiero. folynıtanı maxima cuitodichatur reverentia: d Bosius pag. 612. Imago d. Magistri habetur in Chronologia. magnorum Magiffrorum imbresa per Dominicum Roffi Roma 1709. , & in pectore adelt Crux Ordinis . & Stemma fuum Gentilitium.

Decimus Septimus Magister electus fuit in Conventu Ptolemaidis Frater Bertrandus de Comps ex Delphinatu anno 1244. ut refert Bofins d. lib. 19. pag. 620. Chronologia magnorum Magifiro. rum impreff. in principio Statutorum

Ordinis

Ordinis pag. 2. d. Justinianus pag. 221. Comes Fontana in Visis magnorum. Magistrorum pag. 30. justa impress. Bonovis. 1718. Typis Pilarri.

Divertimode vero electionis tempus affignat d. Sebafianus Pauli, qui suttinet susse electionis tempus affignat d. Sebafianus Pauli, qui suttinet suno 1236., non autem d. anno 1244. quo anno nec amplius vivebat, ut contiat ex Diplomate u. 118. registrato per d. Sebafianum in Codice Di. plomatico pag. 129. ubi contiat eidem usque de anno 1241. successisse Petrum de Vilkbrida: sic advertit d. Sebafianus Pauli sub Titulo Serie. Cronologica Ge. pag. 342.

Fuit autem d. Berträndus de Comps nativus, ut diximus, ex Delphinatu, & fecundus ex soa illustri Familia qui ad talem gradum Magisterii ascendis, & antecedenter suerat Prior Sanch Æ gidni: 4, Sebashianus Pauli 4, pag. 342,

Hic Bertrandus anno 1237., ut damnum mortis tot Equitum Hierofolymitani Ordinis amillorum in Bello, contra Alepi Sultanum refatciret a citationem Equitibus in Anglia commorantibus intimavit, ut ad Conventum accederent, ficuti notat d. Seba Bianse Panli d. pag. 342. ubi reiicit Verses alicrentem d. Citationem fuille factam à Bernardo de Texi.

Anno 1248, mense Augusti prope locum dictum Betsan, ex latere Antiochiz, in prziio contra Insteles strenue pugnans d. Frater Bertrandua, pluribus vulneribus saucus post paucos des occubuit, ut scribit d. Bessus d. lib. 19. pag. 635. d. Chronologia maguo, rum Magistrorum in principio Status. Ordinis impressa: d. Justinianna, pag. 212. d. Comes Fonsana pag. 31.

Discordat autem in tempore obitus szpe d. Sebastianus Pauli, qui imme, diatum successorem d. Bertrandi ponit Petrum de Villebrida, qui non anno 1248., sed electus fuit anno 1241., ut advertit d. Sebastianus Pauli pag. 342., & Sub anno 1248. d. Comes Fontana pag. 31.

Imago d. Magitti habetur in Chronologia magnerum Magiftrorum impressa per Dominicum Rossi Roma, anno 1700.

Decimus Octavus Magister in Civitate.
Ptolemaidis electus fuit anno 1248,
die 20. Augusti Frater Petrus de Vil.
lebrida: Chronologia magnorum Ma,
gistrorum in principio Scaentorum Ordinis pag. 2. Bosins, lib. 19. pag 636,
d, Justiniauus pag. 222. d. Comes Fontama pag. 31.

Verum d. Schaftianus Pauli pag. 342., afferit electionem factam fuisse anno 1241., & tempore ejus Magisterii ad Loca Sancha pervenisse Sanchum Ludovicum Regem Galliarum.

In fero certamine apud Damiatam captivus mansit soldani d. Magister Hofpitalariorum, , & Templariorum, una cum Carolo, & Aiphonso Frattibus Sancti Ludovici Regis Galliarum, & postmodum captus ipse Sanctus Rex Ludovicus, & Rex Cypti: Bossis pag, 645. d. Justinianus pag, 222. d. Comes Fontana pag, 21.

A captivitate veto Equites Hofpitalarii d. corum Magittrum Fratrem Petrum de Villebrida, nec non alios. Equites ejusdem Ordinis pariter captivos, mediante folutione pecuniarum fummas redemerunt. Sicque pravia folutione ingentia fumma, le fratrefque fuos à Captivitate redemit Sanctus Rex Ludovicus , ut narrat d. Infinianne d. pag. 222, ubi feribit, quod pro re. demptione, ac ut dicitur Rifcatto, fuit conclufum - Con la reflientione. di Damiata , & ettocento milla Bifanti : d. Comes Fontana pag. 32. 4. feg ubi fic loquitur - La Macfid del Re fu rifrattata con la reflitatione de Damiato, chieve de quel Regno. SIII

## 694 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

e Fra Pietro con li altri Grandi con un millione di Bifanti : Bofins pag. 646., 6 647. ubi hac fubdu, quod -Scriveno alcuni, che mancando al Re una parte del danaro per compire que. flo pagamento, prego gle Holpitalieri, che foffero contenti di presturgia al cuna fomma di Denari, e che molto volensieri lo foccorfero di quello, che potere, non oftante che fi trovaffero all'ora avere sborfata anch' effi una gran somma per riscatto del Maestro loro Fra Pierro di Villabrida . di parecchi Camalieri Fratelli loro, che infieme con l'ifteffa Re erano ri. mafti prigioni , come di fopra desto abbiamo, ed affermano i meuchini An tors , che avendo anco il Santo Rè fasti richiedere i Templari, acciò egli, no parimente in quel bifogno lo foccurreffero, fe fenfarono dicendo, che ivi non senevano con esfo loro denaro al enno, per avere speso quanto avevano per riscastar il Maestro, e molti Ca. valiere loro , ch' crano ftati prefi . Dalla qual risposta . e negativa, alserate non poce il Re, fece rompere i Fornieri , e le case , che gli feessi Templari in Damiata tenemano, e che contra voglia loro prefe intorno alla fomma di trenta milla fendi, che per compire quel pagamento gli manca-

Tandem in Civitate Ptolemaidis anno 1251. obiit d. Frater Petrus de Villebrida Hospitalariorum Magister post prudens selixque sux Religionis regimen spatio annotum trium circiter: d. Jestinianus pag. 212. d. Comes Fon tana pag. 31., & 33. d. Bosins pag. 653. d. Chrenologia in principio Statutorum.

It correctionem temporis continvando, idem Sebafeianus Pauli advertit obiif- fe anno 1243, dum hoc eodem anno, fuccessor ejus legatur in Diplomate re,

gistrato in d. Codice d. Sebassiani Peusi, Imago d. Magnitri habetur in Chronologia magnoum Magnirorum impressa per Dominicum Rossi Roma 1709., & in 19sa cetnitur in pictore Ciux Ocdinis, & Stemma Familiz suz una cum Epitome Vitz.

Decimus Nonus Magister electus suit in Civitatz Ptolemastis anno 1251. Fia. ter Guillelmus de Cattelnovo Natione Galtus: sie inquit Bosias lib. 19. pag. 653. Chronologia magnorum Magis. serorum in Volumine Statutorum Ordinis pag. 22. alia Chronologia magnorum Magistrorum impressa Rema per Dominicum Rossi anno 1709. Justinianis d. Pogg. 222. d. Comes Fonsana pag. 33. ubi subdit, quod electio peratta suit in d. Civitate tempore, quo ibidem morabatur Sanctus Rex Lu, dovicus.

Hoc quoque dissonat ab eis, que scribit d. Sebalcianus Pauli, qui futtinet electum fuille non d, anno 1251., fed anno 1242., ut in allegata pag. 242. Fuir d. Guillelmus Vir aufterus . amator Justitiz rigidus, Disciplinz, ac Obfervantiz Religiofe ftudiofiffimus, ut testatur d. Bofins d. lib. 19. d. pur. 653., ubi fubdit, quod cum Camerarius Sancti Ludovici Galliarum Regis eidem dixisset, quod nonnulli Equi. tes in venatione male tractaverant ejus Famulos, condemnavit Equites delinquentes ob poenitentiam perpe. trati facti, edere in terra fuper propriis Palliis coram Hominibus per eos offensis, & completa comettione, coa, di fuerunt præftare offenfis propria eorum Pallia. Ufitatus hic erat puniendi modus illis temporibus, ideo, que etiam de presenti in hac Sancta Hierofolymitana Religione fic Delinquentes puniuntur, & in Statutis cavetur, ubi przscribitur forma exequendi pænam Quarantena : Bofins d.

lib. 29. pag. 653., & fegg. ubi hoc

laudat inititutum .

Et inferente Ricardo de Clugni in fna. Hiftoria, ettam apud Templanos hic mos pun ends Delinquentes vigebat; cos fiquidem condemnabant ad comedendum in Terra, & fi tunc forte aliquis Canis accederet ad illos, ut fitout comederet etiam in eadem Quar. ta, vulgo Piatto, vetitum erat nidem Equitibus Canem illum eiicere, quin etiam nec increpare, & teftatur d. Bofins lib. 19. pag. 653 , ubi fubdit -Que seo modo di umiliazione, e di mortificatione di far mangiare i Relia giofi per penisenza de' com: ffi ecceffi; fi offerva auco oggidi in questa Sa cra Religione di S. Giovanni Girofo. limitano, come fi vede nelli Statuti loro, dove fi dà la forma di efeguire la pena della Quarantena.

Obiit d. Guillelmus di Cattelnovo anno 2260. juxta d. Bofium lib. 20. pag. 678. Cronologia de Gran Maeferi impressa. in principio Statutorum. d. Comes Fon tana pag. 33. d. Jufeinianus pag. 223.

Plura hic magnus Magister obtinuit ab Innocentio Quarto Privilegia, exemptionum à Jurisdictione Ordinariorum, & centra usurpantes Religionis Bona, vel illa damnificantes: d. Justinianus pag. 222. ubi quod Alexander Quartus Ordini donavit Cattrum, & Monatterium Montis Thabor : d. Comes

Fontana pag. 34.

Junta autem ea, que tradit Sebaftianne Pauli pag. 342. obiit Guillelmus de · Cattelnovo anno 1259. ideoque bene notat d. Sebaftianus, quod Guillelmus iple interfuit Prelio infelici de Masso. vra, quo captus fuit à Barbaris una cum Sancto Galliarum Rege Ludovi co, licet hoc pralium ponatur sub tempore Gubernii d. Petri de Villebrida, & describitur à Bofo lib. 29. pag. 645.

Imago hujus Magistri cernitur in antedieta Chronologia magnorum Magistrorum imprella per Dominicum Ross Roma anno 1709 cum Cruce Ordinis in pectore, ac cum Stemmate fuz Familiæ .

Vigefimus Magister electus fuit in Civitate Ptolemaidis anno 1260. Frater Hugo Revellus, ut inquit Bofins lib. 20. pag. 678. Justinianus pag. 297. Chronologia magnorum Magistrorum impressa in principio Statutorum Ordinis pag. 2. d. Justivianus pag. 222. ubi quod fuit ex Provincia Delphinatus: d. Comes Fontana in Vita d. Hugonis pag. 25.

Sed ejus electionem fuille factam anno 1259. probat Sebaftianus Pauls in fuo Codice Diplomatico Sub tit. Serie Cronologica ec. pag. 342. allegando Diploma, quod exhibet sub n. 133. pag. 162. ubi fub d. anno 1259. nominatur d. Hugo Revellus Magister

Hospitalis .

Fuit idem Hugo ex Provincia Delphinatus, ubi etiam hodie foret hzc Familia in tres divifa, adettque Terra fub hoc nomine, ut notat d Bofins lib. 20. pag. 678. , & feq. d. Schaftianus Pauli d. pag. 342. d. Comes Fontana pag. 36.

Hic Magister personaliter interfuit obsidioni Tunelis: Bofius lib. 22. pag.

Anno 1274, interfuit Concilio tento in Civitate Lugduni sub Gregorio X. ibique locum tenuit fatis honorificum fuper omnes Seculares Principes , & fupra omnes Oratores Pari, ut dicunt di Francia, aliosque magnos Viros: Bofins lib. 23 pag. 744, d. Sebaftianus Pauli pag. 243. ubi advertit, quod in editione Conciliorum apud Labhe tom. 14. gag. 501. editionis Venerz nomen Hugonis de Revel mutatum fuit in illud Guglielmi, & cum fuo Sfff2

## 696 Armamentarium Historico-legale Ord, Equest, & Milit.

Antecessore confusum.

Quinque sub isto Hugone Revello habita sunt Capitula Generalia, quorum primum incaptum suit anno 1272, 20. Septembris in Civitate Casarez, continuatum in Civitate Casarez, continuatum in quodam Pradio ad Reli, gionem specam sunta suro quaturo habita suero quaturo habita suero nuaturo habita suero quaturo habita suero suaturo suero suero

Marullus & Comes Fontana ubi fupra. Ceterum in przdicto Generali Capitulo, ut diximus Cefarez tento, d. Magitter Hugo di Revel perpendens Religionem indigere fixis, certifque Reditibus, ut ingentes Bellorum ex, penfas fuitinere valeret, prudenter fanxit , quod qualibet Domus Ordinis Hierofolymitani annuatim transmittere teneretur ad Civitatem Hierufalem nonnullas pecuniarum statutas fummas in Communi The fauro reponendas, Hinc Pantaleo , & Vertot lib. 3 pag. 5 to. putant, ex hac Sanctione introductum fuisse ulum, & nomen Commendarum, & Commendatoriar. ed quia Litterz Commissionum, quz Subinde dirigebantur Equitibus dettinatis administrationi Bonorum Religionis, & exactioni dictarum Pecuniarum, hac formula concipiebantur: Commendamus, vi Raccomandiamo hanc, vel illam tenutam, ut refert d. Sebaftianus Pauli d. Serie Cronologica pag. 341., 6 343. qui tamenlubdit, quod quidquid fit de hujus Commenda, & Commendatorum nominis origine, patens est, quod magis antiquum in Ordine Hierofolymitano Commendatoris nomen. legitur, quoniam fexaginta quinque

retro annis aderat Commendator Hospitalis Ptolemaidis, ut in Diplomate 81., quod resett in d suo Codice Diplomatico d. Sebastianus Panli pag.

87., & pag 343.

Quod itte Hugo Revellus fuerit Primus, cui datus fuit Titulus magni Magistri, deducitur ex Actis publicis relatis per Nos in prafenti Difearfa 118. hac eadem prafenti Sell. 10. pag. 669. Ubi tamen oltenditur vigusile hunc Titulum Magni in Hierofolymitana-Religione sub Magisterio Jo. Lattrich & à d. Revello omnium primo inconculle ad omnes Successores in Magisterio dimanasse.

Obnt hic Hugo in Civitate Ptolemaidis anno 1278, pott regimen Ordinis spatio annorum decem & ocho circtet, ut scribt Bosini lib. 23, pag 763. Comes Fontana ubi supra: Marullus sa militer ubi supra: Eoromologia magno ram Magistrorum impress. 1 Sekustavam Ordinis: d. Sekustavam Pauli d. pag. 343. 8 in alsa circum logia aorandem Magistrorum impress. Koma anno 1709. per Dominicam. Ross.

Imago demum prafeti Hugonis cuma-Cruce Ordinis ante pettus, & tuo Gentilitio Stemmate, una cum Epito, me Vite fuz hibetur in allegata ferie Chronologica Roma, ut diximus per

Dominicum Roffi impresa .

Vigetimus Primus Magitter in Civitate Ptolemaidis electus fuit Frater Niconeus Lorge, fecundum aliquos Natione ex Alvernia anno 1278. Chemologia dd magnorum Magifirorum pag. 3. Bofins pag. 763, Jufimianus pag. 223, Sebafitanus Fauli d. pag. 243, Comes Adagberius Fensana in Vista magnorum Magifirorum pag. 11, Marulius pag. 227,

Hic optimus Magister, & Christianz Reipublicz incrementa zelans, odia, & dissentiones inter Hierofolymitanos Equites, & Templatios summaprudenta extinxis, gnarus quod dissidia hujusmodi nimis prejudicialia. Christianus rebus reddebantur: Bossas prig. 764. d. Marallas ubs supra.

Gratus fuit Henrico Cypri, & Hierusafiilem Regi: Bosus d. pag. 820. d. Marulius pag. 228. Hic Hierosolymitani Regni Gubernium habuit: d. Ma-

rullus ubi supra.

Duo Capitula Generalia habuit hic Magilter in Civitate Acri, in quibus optimz leges conflituuntur, que etiam de przenti observantur: d. Bosus pag. 820., & seq., & legi postunt.

in Volumine Statutorum.

Tandern animo revolvens infelicem rerum statum in Terra Sancta, videnti
que quoridae in praceps ruere, obit
Migiter ex dolore anno 1288, post
regimen sui Ordinis spatio decemuannorum: d Chronologia magnorum.
Magificarum in principio Statutorumpag. 3. Bofius pag. 810, Justivianus
pag. 215, Marulius loco allegaso pag.
224 d. Fontana ubi supra.

Vigetimus Secundus Magitier electus suit in Civitate Ptolemaidis anno 1288, Frater Joannes de Villers Gallus, ut scribit Jassinians pag. 224, vel anno 1289, ut habetur in Chronologia ma. gnorum Magistrorum apposita in principio Seasutorum Ordinis pag. 3, & tettatur Bosus H. storia lib. 15, pag. 815, qui diett electionem secutambelle in principio d. anni 1289. d. Sebasianus Pauli pag. 343. ubi adducit Diploma 215, in eodem suo Cadices pag. 168. d. Comes Fonsana pag. 41.

Tunc temporis in Petri Solio electus fuerat Summus Pontificx Nicolaus IV. de 12, mentis F bruarii anni milelim ducentelimi octogelimi octavi, quique obiit die quarta Aprilis anni

millesimi ducentesimi nonagesimi secundi, sui Pontssicatus annum agens quintum, juxta primam Tabulam Chronologicam Patris Gravusson, in qua texitur Chronotaxis, seu Series Romanorum Pontsissum m. 19 pag. 43. juxsa impress. Roma ex Typographia. Tinassi auno 1721.

Hac tempettate Christianos inter Principes dissidia, & contentiones adeo vigebant, ut Christianorum in Syria. res in preceps ruerent: capta enima à Barbaris Tripolis Urbe, eam depopulatus ett Soldanus, qui precipue. fæviit in Equites Hospitalarios, ac Templarios, qui Urbem tuebantur, fucceffiveque Barut , Sidoniam , & Tyrum occupavit. His circumfeptus anguitiis Magitter Joannes Villers, cum Templatiorum Magiltro iter arripuit, Romam petens ad implorandum fublidium pro B.llo: cumque Brundufium pervenillet, juffu Summi Pontificis revestitur in Syriam .. & cum fublidiariis. Militibus, quos jam Sum. mus Pontifex Nicolaus IV. in auxilium Christianorum transmiserat, nititur Armis tueri Civitatem Ptolemai. dis, que unica Urbs erat, quam fervarent Christiani , illamque ftrenue. propugnavit; & licet certaminibus fuerit vulneratus, attamen generofe pugnabat. Sed tandem Ptolemaidam Barbari expugnarunt, illamque vafta. verunt; proinde Magister Villers cum Rege Cypri, omnibus Equitibus Hierosolymitanis, & Templariis, in Triremibus Pontificiis nocturno tempo. re à Ptolemaida recessit, Cyprumque petivit, & ita ejecti fuerunt infelicissime Christiani à Terra Sancta. absque eo quod in tota Syria Terrz gleba apud ipfos remanferit; hoc. que infortunium accidit die Veneris decima octava Maii anno 1291. tribus scilices diebus post nonagesimuin unum annum, mensesque decem, ex quo recuperata fuit sancta. Hierusalem Civitas à Batbarorum ma nibus per Gotiftedum Buglioneum. Totam seriem hanc hittoricam resert Bossis Historica, Parce prima lib. 25, à pag. 835, cum seqq. justimanus pag. 224.

Interea loci, perpend bant nonnulli, quod przelara Equitum Sancti Joanis, & Templariorum getta , Bilicaque. expeditiones, invidiz, & diffentioni, bus fomitem tribuebant invicem utri que Militari Ordini, uno Ordine alte rius Gloriam amulante; quapropter aliquando Bellorum expeditionibus detrimento erant: unde ad emulationes, & contentiones hujulmodi de. medio tollendum, utile futurum fug. gerebant remedium, fi uterque Ordo infimul uniretur , & in unicum fub unico Capite, & Tellera coalesceret, & concordibus Statutis omnes mili tarent . Negotium autem Summo Pontifici Nicolao IV exposuerunt, ut suprema sua Auctoritate Unionem hanc tantopere Christiane Reipublicz utilem, & proficuam perficeret .

Marratio hac, & petitio Nicolao IV. Pontifici summopere arrist, cum, que de admodum arduo, ac relevante negotio ageretur, utpote cunctos Christianos Principes, universamque Nobilitatem tangente, placuit Summo Pontifici Principum Ecclefiaiticorum, & Secularium , necnon utiiufque. Militaris Religionis Prioratuum, super hoc fenfum, & votum audire. Litteras itaque dedit Ridulpho Romano. rum Regi , Andronico Gracorum Imperatori, Regi Franciz, & Angliz, ceterifque Regibus , & Principibus Christianis: Injunxit quoque omnibus Archiepiscopis, quod super hocetiam negotio, ficut & fuper fubfidio pro Terra Sanda przstando, Provinciales

Synodos congregarent, & animi fenfum fuffraganeorum Episcoporum exquirerent.

Scripfit praterea Summus Pontifex omnibus Prioribus Oldinis Sancti Joan. nis, & Tempiariorum, ut congrega. tis Capitulis Provincialibus, & AL fembleis, in feriptis eorum Comendatorum , & Equitum Priorum. exponerent fenfum . Hinc in Pontificiarum Epitolarum executionem , Otho Vicecomes Mediolani Archiep scopus synodum Provincialem coegit, in qua tres ejuidem Summi Pon. tificis fibi fcriptas Epiftolas oitendit, auditoque Episcoporum suffragio, respondit Summo Pontifici, & ad eundem etiam Oratorem milit, fignificans, Provincialis Synodi Patrum. fenfum fuile, quod Summus Pontifix in Gineralem Ducem Exercitus pro fubidio Terre Sanctz Galliarum R gem statueret, promoveret Pacem inter Venetos Januenfes, & Pifanos: quo vero ad punctum unionis duarum Militiarum, Templariorum nempe, & Sancti Joannis, iidem Comprovincia, les Episcopi opus laudabant, & ap. probabant: quin imo addebant, rem utilem futuram, fi dicta Unioni adderetur etiam Ordo Teutonicorum, itaut ex tribus Militaribus Religionibus una tantummodo conflaretur Religio Militans in Dei fervitium, & Christiane Respublica beneficium fub unico Magittro electo, ac deputato à Sancta Sede Apottolica . Hucusque narratorum seriem describit sape allegatus Bofins Hiftor. Ordinis Hierofo. lymitani Parce prima lib. 25. à pag. 829. eum feg. ubi tettatur, quod Pontificia Epiltola habentur in Vaticano Archivo, & in Regettro d. Summi Pontificis Nicolai IV.

Coterum hic Magister Frater Joannes de Villers Regulam przscripst pro

ele.

electione magni Magistri servandam, quz de sacto servata est usque at tempus magni Magistri Antonis de. Paula, quo ad meliorem formam reda la suit, & à sa. me, Urbano VIII, statuta, ut inquit Justiniams. pag. 224., & hac forma Urbani VIII. im pressa habetur in calce novissimosum Statutorum: d. Comer. Forsana pag. 41. Epitome Vitz d. Joannis Villers, que habetur impressa in nova Chronologia magnorum Magistrorum Ro. ma. 1709. per Dominicum Rossa.

Obnt tandem fenex d. Magister Joannes de Villers anno 1294. In Civitate Limisone in Regno Cypri post cursum fex annorum sui Regiminis: Chronologia magnorum Magistrorum in principio Statutorum Ordinis pag. 3. d. Justinianus pag. 291. d. Comis Fonta

na pag. 41.

Imago d, magni Magiifri videri poteft in d. Chtonologia magnorum Magi firorum per Dominicum Rossi impress, Romz anno 1709., & gerens Crucem Ordinis ante pectus cum suo stemmate gentilitio, ac Epitome ejus Vitz.

Vigelimus Tertius Magister fuit Frater Oddo di Pins ex Lingua Provinciz, electus fuit in Regno Cypri anno 1292, chemologia magiorum Magisterum, in principio Statuei, pag. 3. Instinia-

nus pag 214.

De hujus Magistri gestis diversimodes feriptum reliquerunt Auctores. Aliquiilium de avartita, & incuria redarguunt, adeout jam toto Ordini odio.
fus, statuit Romam adire, ut notat d.

Inflinianni d. pag. 224.

Alt tettantur, quod varii Equites contra illum machinati funt, ec quia eofdem intra Obedientiz Reli giosz cancellos retinere satagebat, unde Refracharii diversarum accusationum capita contra eundem apud Summum Pontificem promoverunt,

ex quibus coactus; fuit Magister, ad fe juttificandum, summum Pontificem personalitez adire. Itaque nonnullis comitantibus. Equitibus, Barlettam. appulfus, ibique moibo correptus o. but anno 1196. post duos fui Regiminis annos, quibus duo celebravit Capitula, & varia edidit; Statuta pro regimine Ordinis, & ad cultum Divinum fervandum, Relictis prefatis variis, opinionibus, ad Scriptores fe remittet d. Comes Fontana in Li. bello - Origine della Sacra ed Eminentiffima, Religione Genofolimitana. im Viso d. Oddonis de Pini pag. 45. juxsa impressionem Bononia. Tyvis Pifarri 1718. Alia Nomenclatura magnorum Magistrorum . Quamobrem incongruum videtur, quod huic Ma. gittro avari. & negligentis titulus tribuatur, & non obscure impicta. fallitas detegitur, ut refert Commendator Hieronymus Marulli in Vitis magnorum Magistrorum Melisenfium, & bene cum eo notat d. Bofins pag. 224. d Justinianus d. pag. 197. d. Comes Fonsana d pag, 45.

Imago d. M. gittri Oddonis de Pins habetur in. Chronologia magnorum Magriftorum edisa cam. fust. Imaginibus, Roma: auno 1709. per Dominicum Roffi, & in qua contpicitur in pedero Equa. Ordinis, & Gentilitum Stemma.

Hinc notare non omittimus, quod hic Magiiter Oddo cognominatur De-Fins. ab Abbate Jastiniano di pag. 297, a d. Nomenclatura Magiitrorum inprincipio Statuloium. Ordinis pag. 3., & in alia Nomenclatura: cotundema Magistrorum superius allegata publice luci data Romz anno 1709. a Dominico de Rubeis una cum Imaginibus magnorum Magistrorum, ut pradiximus.

tionum capita contra eundem apud Sed à d. Comite Fontana cognominatur Summum Pontificem promoverunt, Di Pini.

Vige.

# 700 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit:

Vigesimus Quartus Magister electus suit in Limisone in Regno Cypri die 24. Martii 1296. Frater Guillelmus de Viltareto, ex lingua Provincie, jam Prior Sancti Gilii: Chronologia magnorum Magistrorum in principia Statutorum Ordinis pag. 3. Justinianus pag. 201. Comes Fontana pag. 46.

Cumque tempore fue electionis idem in fuo Prioratu moraretur, ad illum. duos Equites miserunt, & ad accedendum ad Limisonis Civitatem invitarunt, & ipie brevi temporis curfu Limisonem appulit, notumque fecit Equitibus, quod Summus Pontifex Bonifacius Octavus Hierofolymitanz Religioni donave rat Bona, que alias in Ruffia fpecta verant ad Hospitale de Abbracco, & in Regno Neapolis Abbatiam Sandiffima Trinitatis Venufina cum aliquibus Caftris , que hodie possidet Religio sub Titulo Bajulivatus : d. Comes Fontana pag. 47.

Obiit anno 1308, ichte ardens post regimen plusquam annorum duodecim: d. Chronologia magnorum Magistrorum pag. 3. Instinianus ubi supra: Comes Fontana pag. 46, 6 49.

Imago ejusdem habetur in Chronologia magnorum Magistrorum edita Roma 1709, per Dominicam Rossi, voli adest ante pectus Crux Ordinis, & stemma suum Gentilitium, cum Epitome e, jus Vitz.

Vigenmus Quintus Magister suit Frater Fulcus de Villateto, ex Lingua Provincia, electus anno 1308. Chronologia magnorum Magistrorum in principio Statuserum Ordinis pag. 3., & an alia Chronologia impressa Roma anno 1709. per Dominicam Rossi. Commendator Marullus in Visis magnorum Magistrorum in Visa Fulci de Villates pag. 271. Abbas Justinianus Haforie Cronologicho et. Parse prima.

rius Foucana pag. 49.

Strenuus hic magnus Magister Fulcus de Villareto, generoso corde perpendens bellicum animum otio languere, ne Ordinis Hierofolymitani Militares Equites torperent inutiliter, ut inquit d. Comes Fontana pag. 49. cogitavit ferio pro Hierofolymitana. Religione novam Sedem reperire, oculisque in Rhodi Insulam fixis, e manibus Tiranni Leonis Gualla Schifmatici, ac rebellis Grecorum Imperatoris acquirere, feu recuperare tentavit, co modo, forma, & stratagemate, quod referendo diversas Scriptorum Narra, tiones, & dd. Jura huic Sacra Militia competentia fuper hac Rhodi Infula, late tradidimus in przfenti nostro Diffeurfu CXXVIII. Sell.: II. à num. 7. cum pluribus segg. à pag. 330. cum

Tempore hujus Magistri de Villareto, unitus fuit Ordini Hierofolymitano Ordo Sancti Sampsonis Conftantinopolis, & Corinthi, cum cmnibus Bonis ad eundem spectantibus, consentiente Magistro , & Fratribus d. Ordinis Sancti Sampsonis qui Orde erat pariter Hospitalariorum, & probabiliter fuerat institutus tempore-Innocentii III. Quz unio cum Hierofolymitanis confirmata fuit à Cle, mente V. 8. Augusti 1308. Historia. Ordinum Monafticorum Ge. & Milisarium Gallice feripta, & in noftrum Italicum Idioma translata per Patrem Tofephum Franciscum Fontana Mediolanenfem Congregationis Matris Dei som. 3. cap. 12. n. 88. , & fogg. juxta impressionem Luca Typis Josephi Salani, & Vincentii Ginneini 1728. ubi fubdit, quod idem Clemens V. post annos quatuor, univit d. Hierosolymitano Ordinem Templatiorum abolitum .

Vide

Vide Discursum de Ordine Santti Sam-

psonis infra suo loco,

Vix Equites Hierofolymitani Rhodi Infulam, fuis cum adiacenthus locis, emanbus Tiranni Gualg recuperaverant, Othomanus Turcarum Rex, ingenti cum Claffe Infulam aggreditur anno 1310. At Equites Hierofolymitani Rhodi Infulam auxiliariis Europe Principum Gophis, Turcarum impetus propularumt, corumque Infulam gioriofe fervaverunt, fubinde Rhodianorum Equitum Titulum gefferont, & Rhodi Equites appellatifunt; qua Infula infeliciter amilla, ur too loco diximus; Equites Meliciterias nuncupantur.

Porro in d. Victoria ab Equitibus Rho. dianis contra Turcas reportata cumauxiliatibus Copiis Christianorum. Principum, ut pradiximus, emicuit · Bellica Virtus, atque strenuitas generosissimi Herois Amadei Quarti Sabaudiz Comitis; quamobrem in perenne rei gesta monumentum suis in' Vexillis, & Stemmate Crucem albam Ordinis Hierosolymitani, in campo rubeo Regia Sabaudiz Domus extulit, & extollit cum lemmate quatuor illis - initialibus Litteris F. E. R. T. fignifi . cantibus - Forsisudo Ejus Rodum Temuie, quas inserit in Equettri Torque Ordinis Sanctiffimz Annunciationis, ut refert d. Abbas Justinianus d. cap. 21. pag. 216. Comes Fontana pag. 52. & 53. Et Nos egimus in Difeurfu 22. pag. 384., & Jegg. in nofiro Primo Tomo.

Dum in Sacra Religione Hierofolymita.

na fub hujus Magilti Gubernio feliciter res decurrerent, humani Generis
Hoftis, inter ipfos Religiofos E,
quites Discordiarum superseminavit
Zizaniam. Equites siquidem de
pluribus magnum Magistrum incusabant, & criminabantur illum uti-ab-

folutum Dominum in suo Gubernio se gerere abique ullius dependentia; quippe ajebant, illum immutata quodammodo natura dulci, qua prius gubernavit, modo superbe deinde, atque severe cuncta precipere, hareditarii Principatus ad initar. Preterea eum Venationis incumbere delitiis, pu. blica beneficia negligere, pecuniis avidum denegavisse solvere Religioni quamdam Pecuniarum fummam, qua indigebat, ut narrat Commendator Marullus infra allegandus, late etiam Odoricus Raynaldus in continvatione Baronii ad annum Christi 1217. 6 12 '9. pag. 64., & 116. juxta impressionem Lucensem Types Leonardi Venturini 1750. d. Pater Fontana d.

som. 3. pag. 89.

Quapropter, nocturno tempore ira perciti Equites , armata manu Villam. di Rodino, in qua magnus Magitter morabatur, adiverunt. Magnus autem Magister per secretam januam. fugit ad Castrum de Lindo . Equi. tes autem Caitrum obsederunt, in quo fugerat magnus Magister, & demum publice erupeiunt Rebellantes Equites: coacta enim Generali Assemblea d. magnum Magistrum citarunt ad comparendum coram Assemblea, redc'en lumque rationem de iis, de quibus accufabatur . Verum Magister Appellationem ad Summum Romanum Pontificem interposuit à quocumque Actu contra illum facto; fed dicta appellatione ad Sumum Pontifi. cem non obitante, Equites Rebelles temerario aulu eundem magnum Ma, gistrum Fulcum de Villareto Magiste. rio privarunt, & in ejus locum elegerunt Fratrem Mauritium de Pagnac; subindeque utraque Pars Oratores ad Sumum Pontificem mifit Clementem. qui Sumus Pontifex duos magne Curie Przlatos Rhodum misit, ut de rebus geltis

gestis Summum Pontificem inftructum redderent, & citarent utrumque Magittrum, novum, & veterem, ad comparendum coram codem Summo Pontifice; atque ita Summus Pontifiex Epittolam scripsit tam Magistro Fratri Fulco, quam d, Fratri Mauritio de Pagnac, ut ad eundem Summum Pontificem personaliter se conferrent, Interimque Equitem Fratrem Gerar. dum de Pinis in Vicarium Generalem Conventus creavit, cum facultatibus Magittri, Erat autem Gerardus de Pinis Vir prudens, optimis moribus, ac Vir integerrimus, & qui nequaquam hisce discordiis se immifcuerat . Praterea Summus Pontifex iniunzit Equiti Petro de Ungula Can cellario ejuidem Ordinis Amico Magitti, ut eundem Magistrum suo nomine consolaretur. Hac consola. tione refectus Magister Hugo, è Rho. do disceffit aifociatus multis eidem ad hzrentibus, similique modo discessit Rhodis d. Prater Mauritius de Pagnac : uterque autem diversum tenuit ster, Neapolim pervenit d. Magister Fulco de Villareto, eumque Rex Neapolis Robertus honorifice excepit, & in illius favorem commendatitias litteras Summo Pontifici fcripfit, & tandem ad Summum Pontificem prz. fixo sibi termino pervenit, & ab eodem humanissime exceptus; injun. xitque Summus Pontifex, ut uterque in feriptis fus jura deduceret, & partium Advocati fuerunt auditi; jamque Summus Pontifex Caufama hanc fua fententia dirimere ftatuerat ; fed Nuncius fupervenit Mauritium de Pagnac obriffe in Civitate Montis Peculani, ideft Mompelier . Unde Summus Pontifex d. Clemens V. audito Sacri Cardinalium Collegii sensu, & ambarum Partium confideratis ratio. nibus, in prittinam magni Magisterii

Dignitatem restituit d. Magistrum Fra. trem Fulcum de Villareto, ut fuse natrat Commendator Marallus in [40 Volumine - Vise de' Gran Macstri, Vita di Fra Folco de Villareto à pag 271. usque ad 285. juxta impress. Neapolis Typis Offavis Belerami 1626. d. Odoricus Raynaldus ad annum Chrifti 1317. H. 35. Pag. 64., & 116., & ad annum 1319. n. 11, in continua. tione Annalium Baronii : d. Pater Tofepb Franciscus Fontana in anteditta Hiftoria com. 3. cap. 12, pag. 89. Comes Fonsana in Visa d. Fulci pag. 53. & fegg, ubi quod di confenfo di ambe le parti de Religiofi, fu ripofo nella primiera fua Dignità Fra

At idem Magister Fulcus de Villareto. Clementis V. Apottolica Auctoritate fuz restitutus Dignitati, sponte fubinde pott duos annos in manibus Summi Pontificis Joannis XXII, qui fuccesserat d, Clementi, eandem Digni. tatem renunciavit: d. P. Joseph Francifens Fontana d. som. 3. cap. 12. pag. 89. considerato ingenti zre alieno, quo Religio gravata erat, & ad folutionem initabant Perutii , & Bardi Mercatores Florentini Creditores di cinquecento festanta cinque milla , e novecento fiorini d' ore, ultra debita cum Republica Januenfi, & Camera Apottolica . De cætero optans Summus Pontifex, quod ad magnum Magisterium affumeretur meritis praclarus, & Conventui gratus, ad fe advocavit in Conciliono fecreto omnes Equites magnz Crucis, aliofque Commendatores, ac Equites, illisque exposita narratione Renuncia. tionis facte per Equitem Fulcum, hortatus est Equites, ad feligendum idoneum magnum Magistrum; unde Equites in ejufdem Papalis Palatii Aula, feparatim discussere Equitum merita,

& in Magistrum concorditer elegerunt Frattem Elionem de Villanova Prib. rem Bancti Azidii . & fucceffive fe. contilerunt ad Conciftorium, ubi ex pectan's morabatur cum Cardinalibus Suminus Pontifex, ad cujus pedes provolutt, expoluerant, electionem in. Perfonam Pratris Elionis Beractam . quam faudavit Summus Pontifen . & ibidem slam confirmavit mediante. Apostolica Bulla, ut proff quitur d. Mariellis, ubi fupra pag. 185. d. Jufti mants pag. 297 Chronologia magno rum Magifrorum in principio State torum Religionis H erofolymitana , & in predicta alia eorum magnorum Ma. gittrorum ferie Chronologica impief. Roma anno 1709, per Dominicum. Rolli .

Frater autem Fulcus de Villareto, privatim quoddam Cattellum de juribus fux Sororis adivit , habitaque per Summum Pontificem relatione d. Fulcum înopia laborare, & indeco. rom effe agnofcens Summus Pontifex, Virum, qui in tam przcellenti Digni. tate conftitutus fuerat, tunc Egettate premi, eidem contulit Prioratum Caouz, cum exemptione à Junisdictione Magistri, & Conventus, & immediate Sancte Sedi Apostolice fubiccum. declaravit. Verum & hunc quoque renunciavit, eidemque collatus fuit Prioratus Romz; pauloque post etiam hunc dimilit cum relervatione Pensionis bis mille Florenorum auri, cogitans tandem se conferre ad Civitatem. Pamplone in Domo Prioratus Navar. iz illi concessi. Superventa autem zgritudine obiit 1327. in Iupradicto Sororis fuz Cattro, ejufque Corpus translatum fuit ad Civitatem di Mompelier, & tumulatum in Ecclesia Tem. pli, juxta ea, que tradit faudatus Commendator Marullus pag. 285. H. Chronologia magnerum Magistrerum.

relata in pincipio Statutorum Ordia, nis , & in alia inpressa Roma per Dominicum Rossi anno 1709.

Figura d. Magitiri Fulci de Villareto, habetur in superius allegata Chronologio mognorum Magistroum impresta. Roma anno 1709, per Dominicum.

Hing tante ferie fuperius exposita, memoratus Frater Mauritius de Pagnac ( qui obiit in Mompelier ) commu. niter non apponitur in Catalogo magnorum Magistrorum, quia cius electro fuit à Summo Pontifice Joanne XXII. reprobata : fic notatur ind. Cronologia magnorum Magistrorum in principio Statutorum Ordinis, Et licet eius Imago referatur in d. alia Chronologia magnorum Magistrorum impressa Roma uno 1709. per Dominicum Roffe cum Cruce Ordinis ante pe. ctus, & cum stemate fuz Familie, attamen in Epitome ejus Vite exponitur. ejus electionem non fuille canonicam. Vigelimus Sextus Magister fuit' Frater Elio de Villanova. Hic electus fuit à Summo Pontifice Joanne XXII. Avenione anno 1323, ad nominationem & cum Votis Equitum, qui ibi reperiebantur, trante renunciatione Maguterii facta à Fulco de Villareto: sic inquit Chronologia magnorum Magi. ftrorum in Principio Statutorum Or. dinis pag. à. alia Chronologia Magnorum Magittrorum cum fuis Imaginibus impreffa Romz per Dominicum Roffi anno 1709. d. Juftinianus pag. 297. quod fuper hac electione voluit Pontifex, quod Apostolica expediretur Buila : Comes Fontana pag. 56. & late fuperius expolumus in Vita Fulci de Villareto.

Summopere Magnus Magister Elio solicion tus suit ad Concordiam revocare dissidentes Equitum Animos adhuc scissos inter se ob Amicos & inimicos FulciVillareti, prout fua mansuetudine reduxit: Prout etiam Ordinem are alieno gravatum ab eo exonerare curavri in quodam Capitulo Generali mediantibus aliis oneribus super Prioratibus, & Commendis: d. Marxilius pag. 288. & pro his rebus, & Bono Regimine plura celebravit Capitula.

Sategit munire infulam adversus Turcarum incursiones, adificavitque incadem Insula Castrum de ejus nomi, ne Villanova nuncupatum: d. Justinianus d. pag. 227. d. Marullus pag.

297.

Fuit idem magnus Magister Vir Vitz exemplaris, & Sanctimoniz, erga suos Religiosos plenus eloquentia, & prudentia: d. Marallus pag. 297. Comes Fontana pag. 59.

Erexit Fempium in Honorem Sanctifimz Virginis Marix d. Chronologia.
impressa Roma per Dominicum Rossi

1709.

Tandem magnus Magister Elionus gravi morbo correptus, paucorum dierum cursu obiit Rhodii 27. Maii 1346. post Gubernium Ordinis spatio ferre viginti trium Annorum d. Cronologia in principio Statucorum pag 3. d. Marullus d. pag. 197. d. Justinianus pog. 127. d. Chronologia magnorum Magistrorum impressa Roma per Dominicum Rossi 1709.

Imago d. magni Magnitri ante pedtus getentis Crucem Ordinis, & propriz Domus stemma una cum Epithomz ejus Vitz conspicitur in d. Chronologia magnaram Magniforum impressa per Dominiam Ross anno 1709.

Vigetimus Septimus Magitter fuit Frater Deodatus de Gozon ex Lingua Provincie în Aquitania, electus în Civitate Rhodi anno 1346. Chronologia magnorum Magistrorum in principio Seatutorum Ordinis pag. 3, ala Chronologia cotundem cum Figura ee.

rundem magnorum Magistrorum impressa Roma anno 1709. per Domini. eum Roffi, una cum Epitome Vitz Magittrorum: Justinianus, qui licet pag. 227. electionem ponat sub anno 1335. in ferie tamen magnorum Magittrorum sub pag. 297., ponit electionem sub pradicto anno 1346. Eques Commendator Hieronymus Marul. li in Volumine - Vite de' Gran Maestri della Sacra Religione di S. Giovanni Gierosolimitano; Vita di Fra-Deodate di Gozzone XXVI. Macfire pag. 299. juxta impressionem Neapolis Typis Offavii Beltrami 1636. Comes Fontana pag. 60.

Hic Magister suerat magnus Comendator, & Caput Linguz Provinciz: d. Chronologia magnorum Magistrorum

in principio Statutor, Ordinis pag. 2. Tempore Magistern memorati Fratris Elionis de Villanova, generosus hic Eques Frater Deodatus de Gozon , beroicum illud, przelarumque facinus patravit, quod revera intra gioriam ftetit; nam fecundo circiter ab Urbe Rhodi lapide jacebat specus à recto tramite transverso loco dittans ad radices Collis Sancti Stephani, e-Specu Aque fons emergebat . Hoc Specu magnum, horrendum, ingens, emerferat Monitrum Draco feilicet, qui in infolitam magnitudinem adco excreverat, ut Equi molem imitaretur: caput autem Serpentis habebat, avres magnitudine avrium Mulorum gerebat, duriffima, & squamosa pelle tectus; Os magnum, & terrificum acutissimis dentibus septum ignitos oculos, horribili atrocique aspectu, cum cauda ut viridis lacertus, & ut dicitur Ramarro; supra dorsum, duz non admodum magnæ extollebantur alz, que desuper coloris Delphini pifcis erant, fubtus vero rubei, ac nonnullis flavis maculis; corpus similiter iifdem coloribus maculatum cernebatur, Quatuor incedebat pedibus. Crocodili ad inftar obarmatus duriffimis, acutiffimifque unguibus, & ut dicitur Zampe ,velociffime, ac plut quam Equus currebat hac Beitia. iplasque Alas agitando fragorem maximum excitabat, additifque horren. dis, terrificifque fibilis, & clamori. bus, undique pavorem, & metum. audientibus, & videntibus incutiebat; quodque pejus ett, morfibus perniciem & stragem, damna Hominibus, armen tifque inferebat, ipfumque aerem funefta infecerat Pefte: hinc focus illecommuniter dicebatur Il Malpaßo cum ad eundem citra mortis periculum nemo accedere posset. Expressa proinde lege, prudentiffime vetitum erat Equi, tibus, & Religiofis Hierofolymitanis, sub pæna privationis Habitus, subditis autem Secularibus, fub capitali pe. na ad illam loci partem accedere . Tot rerum anguitias, oculis cernens Eques Deodatus Gusonus, serio etiam animo revoluit . Monstrum illud de medio tollere, & Urbem Rho. di, ac Infulam ab hac Pette libe. rare; cumque tunc temporis Sclopi, & Tormentorum bellicorum ufus non aderat, que nitrato ac sulphureo pulvere, plumbeaque glande, igne impellente, ictus a longe jaculantur, necef. fe erat cogitare modum, quo ferratis haftis, & Enfibus Eques poffet Feram aggredi; Obtenta itaque à magno Magistro licentia, Galliam petivit, & in paterna Domo penes ejus Fratrem, qui erat Dominus Castri Guzon, in Aquitania commorans, die, noctuque feria meditatione agitabat mente, quo certamine, quibufve Armis posset occidi Fera pessima, nullique Opus, quod perficere intendebat patefaciens, secreto construere fecit Draconem Stupa referrum,

ejusdem adamussim molis, formz, ac figurz eiisdemque pictum coloribus, prout crat Draco naturalis. Subinde generoso insidens Equo Eques Deo. datus, duos habens Molloffos, quotidie incitabat Equum, & Canes in fictum Draconem, quem ex induftria per ejus Famulos hinc, arque illne, agitare faciebat; atque etiam modo cum cauda, modo cum Ungui. bus Draconis, tum Equum, tum Canes percuti fatage bat; sic percuts, sic. que exagitati, adeo accedebantur in rubiem viso Dracone, ut nec frenis Equus, nec loris canes retineri poterant, quin in Draconem subito irruerent. His instructus experimentis Deodatus cum Equo, Canibus, Famulifque Rhodum rediit, nullique patefecto animi fui fenfu quodam mane Famulum cum nonnullis Armis, prafatifque Canibus milit fecreto ad Ecclesiam Sancti Stephani in Colle prope d. locum di Malpaffo. Ipfe vero suo equitans Equo, tectis Vettibus Armis, ab alio Famulo fociatus, ab Urbe Rhodi exivit, aliaque Via ad dictam Ecclesiam Sancti Stephani perexit, ibique cuncta fua fumens Arma, & lanceam, ad locum di Malpaße Equitans se contulit, lo ris fecum Mollossos suos ducens: Famulis vero mandavit, ut in Collesublisterent e quo locus di Malpafo cernebatur, eiisque Famulis opus certaminis, quod cum Dracone inire intendebat patefaciendo, injunxit, ut ipli, ex illo loco, longe certa, men afpicerent, in quo fi iple fuccumberet, se ipsos in tuto ponere curarent: at fi victor existeret, & Dra. conem occideret, prompte opitularentur; ad quem effectum eofdem uti fideles famulos, suique Fratris Vasfal. los e Gallia deduxerat. Verum famuli precibus . lacrimisque Deodatum a.

# 756 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

vertere non omilefunt, sub oculos ponentes evidens Vite pericuium, cui fe exponebat, lingulate certamen cum Montro illo ferocifimo, fedifimoque aggrediens. Sed Dendatus in suo proponto conitans, ad Speluncam Diaco mis petgit, cumque prope effet Dra. conem non vid ns, hinc; etque hinc Equo currens fragorem excitabat, & elata voce clamans excitabat, & provocabat Draconem, quo non com parente, Deodatus Equo fontem, seu lacum intravit: appropinquans ipelun cz maximum, horrendumque foni tum audivit, egrellum è specu Dra. conem indicantem. Illum extra lacum expectans ante caverna aditum fub fitit. Egreditur itaque e Specu, ac Lacu Draco libilis, clamoribus, & a. larum agitatione cuncta implens, ac incredibili impetu , '& furore aggre. ditur Equitem Deodatum ; qui ex corde Divinum implorars auxilium, & gloriolistimi Sancti Joannis Baptitle tutelam, demilla Cuccula, contra Feram concitavit Equum, & lance ? ichum jecit in scapulis, nullo tamen. inflicto vulnere, ob pellis duritiem, fortifimis, & impenetrabilibus iquamvi tectam. Quamobrem lancea undique confracta est : interim Canes hinc atque hinc aggrediuntur Feram, unuf que ex eis dentibus Draconis genitalia apprehendit, & tanta tenacique vi apprehendit, ut Eques Deodatus ex Equo profilire potuerit, & certamen pedes continvare fatius putans fumpto Scuto, evaginatoque Enfe irruit in. Draconem, qui litet Cambus lacellitus, adhuc Equiti se obiicit, & stans pedibus potterioribus, cum anteriori ungula fcutum Equitis arripit, & cum altera pectus impetit, fic Equitem. plures in partes laniare tentans; & revera dilaceraffet, nisi Eques Deodatus cataphratis ex chalybe undique

munitus fuiffet . His confliturus anguuns Eques Deodatus, nonculi Auctores lenbunt, quod flammam igneam è cio d icendere vidit, qua lupra Bettie dorfum infedit, qua visione recreatus ichlem generofe infixit Ferz Juguio, & partein ibi pellis teneram inveniens, adeo produkit ichum, ut capulo tenus Enfem abdiderit, & quo magis ittubat Draco, co magis E ques Deodaius Enfe pervadebat : & vulnere fluvii ad initar fanguis e. rupit, & ita tandeth tuit Monitrum. examme, & fub eo Eques Drodatus jam laboribus fellus; B. thia furore enervatus, & ingenti pohdere Monich femivivus jacebat in terra, lub evidenti vita pei culo, ficque fuo tumulatus triumpho, hifi Famuli, qui è longe certamen viderant, occurriffent. Occurrerunt tamen, & retognoscentes Draconem' extinctum, Equitem. Deodatum fub molè tam magni ponderis laborantem invenerunt, & nonnifi magno conatu Draconis mole revoluta, jacentem Deodatum ex. traxerunt, quem primo aspectu etiam mortuum putaverunt ; ex pulfibus ta. men adhuc vivum recognoscentes, a. qua ex dicta caverna haufta, vifum, pulsus, manusque abluerunt, ablatoque ab illo armorum pondere, rediere vires ut antea: iterum Equum fuum ascendit, & letitia persusus redut ad Rhodi Civitatem ffenuus liberator . qui licet omnium plaulibus celebraretur, ob heroicum, quod feliciter perfecerat opus Respublien utilifimum, cum tamen contra legem latam illud fuerit executus, nulla à magno Magiitro obtenta licentia, necesse fuit; ut prius obedientie przeeptum vinceret . Unde non injuste magnus Magister, & Concilium, Equitem Deollatum, ob inobedientia reatum, carceribus mancipavit, & Habitu Religionis privavit;

fed postmodum oh egregium factum decretus ille fuit Triumphus à magno Magittro, nam illi reduturus fuit Religionis Habitus, stataque die du-Aus fuit triumphali pompa per Urbem khodi, florida corona redimitum caput gerens, universo plaudente Popula, qui illum strenui liberatoris Patriz titulo nobiliffimo , latis ad fidera vocibus compellabat, quemad. modum legere eit apud d. Commenda. sorem Hieronymum Marulli in Volu mine - Vice de' Gran Moeftri della. Sagra Religione de San Geovanni Ge. rofolimitano Vita di Fra Deodato di Gogzone XXVI. Maeftro à pag. 301. cum fegg, Patrem Dominicum Mariam. In Magisterio Magister Deodarus duo Curione in fuo Volumine - Il Gloria. fo Trionfo della Sacrofanta Religion Militare de Nobili Valorofi ec. Cava Liers de San Giovanni Gerofolimita no cap 6 per totum à pag. 154. cum. leag, juxta impreff. Neapolis Typis. Scipionis Bonino anno. 16 19. Abbatem, Bernardum Infinsanum. H forie Cro. nologiche dell' Origine degli Ordini Militariec. Parce prima, cap. 21. pag. 227. Typis Combi , W la Nin Ve. nesiis 1092, d. Comes, Fontana pag.

Scribunt Auctores, quod in capite dicti. Serpentis, feu Draconis, inventa, fuit quadam Petra, que contra venena. antidotum erat : d. Marulli pag. 205. Memorie proditum ett., quod mortuo. magno Magittro Fratre Elione de Vil langva, dum agebatur, de electione. novi magni Magitti, cum iple Eques: Dodatus ellet Eques electionis inter Electores, & ad ipfum fpectaret proponere eligendum, le iplum nomina, vit, fuamque nominationem oftenditesse fundatam in bono publico; undeelectus fuit Magitter: dicebat enim. Eques elections Deodatus, quod ipfe girtute Juramenti fui proponere tenebatus Virum dignum tali Officio, & cum jam furamentum pratitiffet de eligindo magis, habilem., & dignum, contideratis qualitatibus fingulojum, nullum fibi aqualim mentis invensebat, ne in periutium incideret, fe ipfum in Magitterii Dignitatem eligebat: d. Commendator Marullus in d. Vica Desdati Guzzoni pag. 209., que electio omnium contentu habita fuit . dum omnes electores verum elle quod Deodatus dicebat, agnoscebant: d. Comes, Fontana ubi fupra: d. Juftinia. nus d. pag 227. d. Comes Fonsana. pag. 60. d. Chronologia Dominics R. Mi edita apro 1709.

celebravit Capitula Generalia, unum die decima Januarii anno 1246, aliud die secunda Martii anno 1352. in. quibus optimas pro bono Religionis Hierofolymitanz Regimine L ges condidit. idem inter cotera, in Civita. te Rhodi conttruere fecit, ut dicitur, Il Molo, ut Triremes , & Naves omni tempore commode ibi morari possent, ac exire, & muris ex parte maris, Il Borgo, circumd, dit : d. Paser Cursone d. pag. 163.

Hunc Magistrum fummopere fecerunt Summi Pontifices, Reges, & Principes, illiufque fuft agrum audire in arduis voluerunt negoties, ut feriem rerum tunc temporis referendo exponit d. Commendator Marullus, à pag. 205. cum fegg.

Verum notamus, quod tot laboribus & annorum pondere fatigatus, & vale mundanis, dicere cupiens, supplicavit Summo Pontifici Innocentio VI., ut fibi licentiam, impertiret renunciandi d. Magisterio, indulgeretque Conventui facultatem, alium in ejus locum eligendi. Sed Summus Pontifex primo renuit; iteratis autem precibus tandem indulfit, expeditis opportunis Litteris

# 708 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

Litteris Apostolicis in forma Brevis, qua sero ad manus pervenerunt Deodati, & hic paucos post dies tandem

ob:it anno 1353.

Tandem poit prudens, strenuumque regimen fui Ordinis spatio septem annorum, fex menfium, & dierum decem anno 1353, die septima Decem bris obiit in Domino: Pater Curioni d. pag. 163. d. Marullus pag. 314. & feg. , & tumuiatus fuit in Ecclefia Sancti Joannis in Rhodi Civitate pro. pe Altare majus, supra vero Sepul crum pictum fuit cerramen habitum cum inscriptione hac - Draconis Exsinftor : d. Comes Fonsana pag. 62., ficque duravit ufque ad tempus, quo infeliciter Rhodi Infulam amitit Religio, & etiam de prafenti in an tiquis Auleis Hierofolymitanz Reli gionis Historia hac efformata confpicitur: d. Curione pag. 162., & feq. d. Marullus pag. 315.

Figura d, magni Magiftri habetur in allegata Chronologia magnorum Magi frorum impressa per Dominicum Rossi Roma 1709, adeitque ante pectus Grux Ordinis, & Stemma suz Familia di Gozzone cum Epitome illius Vitx.

Vigefimus Octavus Magister suit Frater Petrus Corneliano ex Provincia electus in Conventu Rhodi anno 1353. Chronologia magnorum Magistrorum, in principio Statutorum Ordinis pag. 4., & in alia corundem magnorum Magistrorum Chronologia cum Imagi. ne distorum Magistrorum, & Epitome Vita impressa per Dominicum Rossi anno 1709. Justinianus d. Patre primacap. 21. pag. 297. Comes Fontana d. pag. 63. d. Cellestor Gallus Histoire des Ordres Missaires & com. 2. pag. 132., & 201.

Summo Romano Pontifici summopere placuit hze electio, & ad illius instantiam servidam seripsit Epistolam Petro Regi Castelia, ut Templatiorum Bona Religioni Hierotolymitang debtia ediem resitueret, & eidem Regi ipse magnus Magister suss quo que super eadem re misit Epistolas: d. Justinianus pag. 318. d. Cemes Fontana pag. 63.

Omnes illum amabant, ac timebant ad feveritatem tendentem, fed optimorum morum omnes præcedebat exemplo; qua propter apud cunctos Correctoris morum titulum affecutus fuerat, ut inquit d. Comes Fonzanapag. 63. d. Jufinianas pag. 328.

Summus Pontit. Illum flatuit ad componerdum initantias Hugonis Regis Cypti, commutandi feilicet onus, quod ipfe Rex tenebat, fervandi prætidiam in Civitate Smirnx, in folutionem trium millium florenorum auri, quz commutatio fuit concordata: d. Jufinianus pag. 128.

Capitulum Generale celebravit, quo optimas Leges fanxit, vel amplifica. vit: d. Comes Foncana pag. 64, d. Jr.

finianus pag. 228.

Er post probum Gubernium, fed bre. ve, obdormivt in Dominio 28. Auguthianno 1255. d. Comes Fontana d. pag. 64. d. Instinianus pag. 128. d. Chronologia magnorum Magistrorum in principio Statutorum pag. 4., & in alia., ut diximus, impressa Roma per Dominicum Rossi anno 1709.

Rexit Ordinem unius anni curriculo, octo menfium, & fexdecim dierum: d. Jufinianus pag. 229., & 297. d. Come: Foncana ubi fupra: d. Collettor

Gallus d. tom. 2. pag. 201.

Imago dicht Megistri gerentis ante pectus Crucem Ordinis cum Familiz suz Stemmate, ac Epitome Vitz habetur in antedicta Chronologia impressa Ro. ma per Dominicam Rossi auno 1709.

Anno 1355. magnus Magitter Vigefimus Nonus electus fuit Frater Ruge-

IUS

tus de Pins ex lingua Provinciz: d. Chronologia magnorum Magistrorum, in principio Statusorum Ordinis pag. 4. Alia impressa Roma per Dominicum Rossi 1709. d. suffinianus pag. 228. ubi pont el chonem sub anno 1344. d. Collettor Gullus com. 2. pag. 201. Comes Fontana pag. 64.

Hic mores ejus Antecelloris ad rigorem rendentes fequens, ad Bhodi Infu lam flatim vocavit centum Equites Ordinis, ex Linguis H.fpaniarum, Franciz, Angliz, Germaniz, & Italiz, Sufpicabatur quippe, quod Ægypti, ut vocant Yoldano, poliet Infuiam Rhodi aggredi, eu quia armatos Milites patabat: d. Juffinianus pag. 228. d. Comes Fontana pap. 64.

Idem Magister, favore Religionis Hie rofolymitanz, recuperavit è manibus Ducis Athenatum, in quem co-casione Bellorum devenerant, Castradi Putignano, Lososotondo, e Casa. massina in Regno Neapolis: d. Ju. finianus pag. 228. d. Comes Fonsana pag. 228.

Erga Pauperes fuit Eleemofinarius, unde tempore Pettis propria vendidir argen ta, & Gemmas in eprundem Pauperum fubfidium: d. Comes Fontana, pag. 65. d. Chronologia impressa Roma 1709, per Dominicum Rossi

Generale Capitulum celebravit, & ineo statuit, ut in quolibet Prioratu u
nus Receptor adisset, ut ira quilibet
tolleretur abusus in Ordinis prziudicium per Priores investus, quz Magistralis, & Capitularis statutio etiam
hodie servatur in Religione, ut notorium ett: d. Justinianus pag. 228. d.
Comes Fousana pag. 66. d. Chronologia Roma impressa per Dominicum.
Ross.

Volumen Statutorum Ordinis ex Gallico Idiomate in Latinum translatumpublicare fecit, resecutis nonnullis inutilibus Legibus, statuitque, ut in quolibet Prioratu exemplare servaretur: d. Chronologia impresa Roma anno 1700.

in Commendarum Distributione: d. Chronologia Eoma impressa 1709.

Magitterium rexit circiter per annos novem cum dimidio. & obiit die 18, Maii 1365. d. Chronologia in principio Seatutorum pag. 4. d. Justinianus pag. 228. d Comes Foutana pag. 64.

Imago dicti magni Magitti habetur in sepius allegata Chronologia impreficper Dominicum Rossi Roma anno 1709, ubi habetur imprella ante pectus Crux Ordinis cum Stemmare sux Familia, & Epitome Vita.

Trigesimus magnus Magister electus suit Frater Raymundus Berengarius ex Provincira Lingua anno 1365., qui Commendator suit Castri Saraceni: d. Chronologia in principio Statusti pag. 4. Alia chronologia corundem ma, gnotum Magistioium impressa per Dominicum de Ross Roma 1709, cum Epitome Visa: Abbas sustinianus Parse prima pag. 228, ubi ponit electionem sub anno 1314. In serie autem corundem magnorum Magistrorum ponit electionem sub anno 1365, pag. 297.

Hie magnæ Nobilitatis erat, veluti defeendens à magno Raymundo Barchinonæ Domino, & Catalauniæ Principe. Sua in juventute Matrimonium
contraæit cum Muliere paris Nobilitatis, qua defuncha, professome emist in Sacra Hierosolymitana Reli,
gione. De electione sua ad magnum
Magisterium, magnis tributis muneribus, cettiorem secit SummunaPontificem, qui summopere laudavit,
& sedere rinto cum Rege Cypri Alexandriam invasit, & devastavit, sicut
& Tripolim, quibus locis incendia,
v v immist

## Armamentarium Historico-legale Ord. Equest, & Milit.

immifit: d, Juffinianus pag. 229. Comes

In Concilio per eum tento statutum fuit, quod ipfe fociatus duobus Equitibus magnz Crucis, fe conferret ad partes Occidentales, & de facto cum Navi Pratoria, vulgo La Capitana, multis Tritemibus, & Cœtu Equitum navigans, Massiliam appulit, inde Ave nionem, ibique benigne à Summo Pontifice Urbano V. exceptus fuit, ipfeque Summus Pontifex confilium eidem dedit, ne presentibus temporum circumstantiis nihil proponeret fuper Reformatione fuorum Religio forum, fed fuas exigeret pecuniarias pizstationes: d. Comes Fongana pag.68,

Idem magnus Magider Summo Pontifici pro illius Navigatione ad Civitatem Janux, obtulit La Capitana di Rodi, que tune temporis inter melio res Triremes zitimabatur, Sumufque Pontifex oblationem acceptavit ; quin imo petiit, ut dicitur, L' Alloggio in Domo Comende, & fic feriptum fuit Commendatori Languaglia Januenfi, ut illam pro tali Hospite prapararet. Ibidem magnum magittrum omnes Francie Principes visitarunt. Pariter magnus Magitter executioni mandavit Gregorii Duodecimi justa, ut componeret diffidia in Regno Cypri, prout fecit: d. Comes Fontana pag. 69.

Magnus hic Magitter, qui in pradictis generolis Actionibus pro directore habuit Borellum Affanti Hisclani, eundem Borellum munere decoravit, concedendo eidem in Fæudum Infulas d' Escopia, e Carovy, cum Tributo folutionis Florenorum bis centum annuorum: d. Instinianus pag. 229.

In duobus Capitulis per eum tentis fanxit, quod nullus Eques magnz Crucis retinere posit nil unum Prioratum, vel Bajulivatum : d. Comes Fontana. 24g. 69.

Fontana pag. 67., & Jeq.

Gloriose obiit tandem atate, & meritis plenus pott octo annos, cum dimidio circiter Regiminis ano 1373. d. Chro. nologia magnorum Magistrorum inprincipio Statutorum pag. 4. d. Comes Fontana pag. 66., & 69.

Imago dichi magni Magittri habetur in preallegata Chronologia magnoram. Magiftrorum impresa Roma 1709, per Dominicum Roffi, ubi impretla etiam habetur ante pectus Crux Ordinis, & Stemma fuz Familiz cum Epitome

Vite .

Trigefimus Primus magnus Magister electus fuit Frater Robertus de Juliaco, seu de Juliart jam Prior Franciz: fuit autem electus 1373. in Conventu Rhodi: Chronologia in principio Statutorum pag. 4. Alia Chronologia eorundem impressa Rema 1709. per Dominicum Roffi : d. Justinianus pag. 297, d. Comes Fontana pag 70. d. Commendator Marullus in Vitis in Vita d. Riberti pag. 347. juxta im. preff. Neapolis Typis Octavii Belira. mi : d. Justinianus pag. 229.

Dum idem Frater Robertus in suo Prioratu Franciz morabatur, & fic extra Conventum Rhodi, in absentia peracha fuit electio, & de hac electione nuncii miffi fuerunt ad eundemi. qu bus acceptis, ad Civitatem Avenio. nis fe tranttulit, ubi tunc morabatur Summus Pontifex, à quo benignissime fuit exceptus; cumque ipfe cuperet Religionis fuz res citra Mare. componere, Generalem Affembleam indixit, obtinuitque à Summo Pontifile Litteras in forma Brevis, quibus decernebatur, quod omnia, & fingula, que in dicta Affembles refoluta. fuerunt, eam vim haberent, que habuillent, si in Conventu Rhodiensi practa effent: d. Marullus in Vita. Roberti d pag. 347. d. Comes Fontana pag. 70.

Huic

Huic Magno Magistro Summus Ponti, fer commist protestionem Units sel. Is Smirne, que male regebatur ab Orthobono Cataneo, qui stidem residebat pro Sancta Sede: d. Justinianus

pag. 219.

Tandem ziate pressus in morbum incidit, paucosque post dies obit 28. Junii 1376. In Magisterio vizit annos tres: Chronologia in principio Statuti pog. 4. d. Comer Fontana pag. 70.

Imago d, magni Magnitri videri poteit in aniedicta Chronologia magnorum. Magifrorum edita à Dominico de Roff Roma 1709, tenetique ante pe ctus Crucem Ordinis, & theimma lux Familiz cum Epitonie Vitz ejudem.

Trigesimus Secundus suit Frater Joan nes Fernandez de Eredia Aragonensis, olim Castellanus Empotta; electus anno 1376 Chronologia Magnoram. Magistroram impressa in principio Statustoram Ordanis pag. 4. Alsa Chro. mologia impressa Roma 1709, per Dominicum Ross. justinianus pag. 297. d. Comet Fontama pag. 72.

Rtate provectus bisque Viduus, nam duo contraxerat Matrimonia successive cum duabus Nobississimina Matronis, ex quibus plures filios susceperat; Religionis Habitum induit: Commen, dator Marallus in Visis magnorum. Magistrorum in Visa Joannis Fernandi de Eredia pag. 353. juxta impresso nem Neapolis Typis Ottavii Beltrami: Comes Fensana pag. 71. Ex propria Devotione Sanctum Christi Domini Sepulchrum in Civitate Hierusalem visitavit: d. Comes Fensana pag. 72. d. Marallus d. pag. 353.

Cumque Bellum arderet inter Philippum Franciz Regem, & Eduardum Anglie Regem, & iple Eredia Avenione moraretur, fuit à Pontifice Orator millus ad dictos duos Reges, ut eos componettet d. Comes Fonzana page, 73. d. Marullus pag. 255. ubi quod -Volle che il Papa li concedesse licenza che risrowando alcuno de' dus ossimati à non woler condescendere a suoi prieghi, it sosse lesito di messersi sulla banda di colus, che scorto awrebbe più inclinaso a ubbidire la Santicà Sua: & sic evenit, & ipse Galliarum Regi adhasit.

Innocentius Tertius d'éto magno Magio itro tribuit munus Capitanei Generalis Civitatis, & Territorii Avenionis: d. Comes Fortava pag. 73.

Idem proinde fuit, qui candem Urbem, novis muris, & turribus munivit: d. Comes Fonsana pag. 73. d. Marallus

pag. 258.

Dum Avenione morahatur, electus fuit magnus Magitter in Rhodi Urbe, de cuius electione Oratores misit ad illum Conventus, & ipfe notitiam detulit Summo Pontifici Gregorio Undecimo Avenione commoranti; tantaque erat Summi Pontificis erga. magnum Magittrum zitimatio, ut illi Votum fuum patefecerit , fe , Sanctamque Sedem velle ad Urbem Romz redire. & rettituere: unde curaret, ut Triremes e Maffiliz Por. tu ad Rhodum transirent : in cuius navigatione magnus Magi. fter Munus Generalis illius Classis obtinuit : d. Chronologia Roma impressa anno 1709. per Dominicum Roffe: 4. Comes Fontana pag. 73.

Et ut scribit Perras Omelia, quando Summus Pontifex Romam intravit, suit idem Magister ornatus Dignitate Consalonerii Sancia Ecclesie, ut refert d. Fontana pag. 74.

Idem magnus Magniter junctus Venetis, Patrasium obsedu, & cepit armata manu: ipse omnium primus accepta propriis manbus Scala, muros ascendit: d. Fontana pag. 75.

Verum cum Corinthum peteret, ex infia

## Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

dis , a Barbaris captus fuit cum. multis Equitibus, & pro liberatione a captura, & redemptione, Barbari settitutionem Patraffi obtinuerunt, arque ingentem pecuniarum fumam, quam cum in promptu non haberent, obiulerunt, ut dicitur in Oftaggio, tres Equites Magnz Crucis.

At magnus Magitter noluit, quod Re. ligio tam magnis expensis succumberet. Unde illius Confanguinei folve. runt, noluitque quod Equites ma. gnz Crucis, pro sui liberatione in pignus remanerent: quare ipsemet magnus Magister per curium trium Annorum in captivitate apud Barbaros mansit: d. Chronologia Roma impresa per Dominicum Roffi: d. Fontana pag.

Secuta morte fa. me. Summi Pontificis Gregorii X I. electus fuit Summus Pontifex Urbanus Sextus, subortoque diro Schismate ex caulis recensitis à Scriptoribus, in Civitate Anagni ele. Aus fuit Antipapa Clemens VII. ut fule exponit Pater Gravefon Hifto ria Eceles. Tom. 5. Colloquio Secun do à pagina 138, cum feq. juxta. impress, Rome Typis Francisco Gonzaga 1719. & Tomo 6. Colloquio Seenndo à pag. 14. cum fegg. juxta impressionem Roma 1720. Typis Tivaffi: d. Marullus pag. 364.

E Turcarum manibus liberarus magnus Magister, pro Negotis Religionis se in Galliam transtulit, & cum Avenione effet, Clementem Septimum An. tipapam adivit, & cum illius Au-- ctoritate Valentiz Capitulum Generale celebravit; d. Comes Fontana pag. 76. Acchajz Principatum pro Hierofolymitana Religione emit: Marullus ubi supra pag. 367. d. Comes Fonsana, pag. 76.

Ex pradictis facti circumitantiis Urbanus Sextus Summus Pontifex vidit, & agnovit magnum Magistrum adherere Clementi Antipape, ejufque partes sequi; pioinde contra eundem magnum Magittrum processit, illumque prius excommunicationis vinculo fubiecit, ut loquitur d. Marullus pag. 367. Collettor Gallus Hiftoire des Or. dres Milisaires Tom. 3. S. 23. pag. 124. juxta impression. Amftelodami Typis Petri Brunel 1721. Secundo illum Dignitate magni Magistri privavit, & in ejus locum in magnum Magistrum elegit Ricciardum Caracciolum, ut in d. Chronologia in principio Statutorum pag. 4. alia Chronologia Roma impressa per Dominicum Roffi: d. Maruttus pag. 363. d. Comes Fontand pag. 76. 0 77. d. Collettor Gallus tom. 3. pag. 123. d. Marullus d. pag. 367.

Qua l'ontificia privatione non obstante, in fua opinione perfeverans E. redia se gestit ut magnus Magister, cui obedientiam continvavit Conventus Rhodienfis, qui nunquam recognovit in magnum Magittrum d. Ricciardum Casacciolum, ut notat eadem Chronologia magnorum Magiftrorum in principio Statuti Ordinis pag. 4. , & in alia Roma impresa 1709. per Dominicum Roffi: d. Ma.

rullus pag. 367. & fegg. Obit interim Ponifex Urbanus, & Romz sepultus die quinta decima Mensis Octobris Anno Millesimo trecentefimo octogefimo nono, ut refett Pater Gravefon Hiftoria Ecclefiaft:ca Tom, 8. Parte Secunda in Tabula Prima Chronologica pag. 45. & seq juxta Impress. Rome Typis Tinassi 1721. d. Marullus pag 308.

Successit Urbano Sexto Bonifacius Nonus die 2. Novembris Anno 1389. ut apud d. Gravefon pag. 48.

Eodem tempore obiit Clemens Septimus Antipapa, & Schismatici Cardinales in ejus locum elegerunt in Antipapam

Pe.

Petrum de Luna, nuncupatum Benedictum Decimum Tertium.

Eredia quoque Avenione obiit 1396, post cursum decem, & novem annorum, & octo mensium à die suz electionis, sepultus in Caspe in Tumulo ab ipso erecto: d. Chronologia magnoram Magistrorum in principio Stasusorum Ordinis pag. 4., & aliaChronologia impresi Roma anno 1709.
per Dominicum Ressi: Justinianus pag.
291. Comes Fontana pag. 76. d. Marullus pag. 372.

Imago dicti Eredix habetur in d. Chranologia Roma impressa, adestque inpectore Crux Ordinis, & Semma sug

Familiz .

Trigelimus Tertius magnus Magister fu ir Frater Ricciardus Caracciolus Neapolitanus. Hic electus fuit magnus Magister à sa. me. Summo Pontifice Urbano VI., qui hac Dignitate privavit magnum Magistrum Jo. Fernan. dum de Eredia, eo quia mordicus partes Clementis VII. Antipapz feque. batur, eundemque Erediam Excommu nicationis vinculo innodaverat, & Dignitate Magistrali privaverat, ut late diximus in przcedenti narratione Vitz d. magni Magistri Eredia, de. qua privatione Magistralis Dignitatis tettantur omnes Scriptores, quorum partem enumerat d. Commendator Ma. rullus in Visis magnorum Magistrorum pag. 373. ubi jure merito miratur Bofium in Hiftoria Ordinis Hierofolymitani de hac Hittoria dubitare, sub supposito quod de illa loquatur Scriptor Foffanus, cum revera non. folum Foffanus, fed etiam Blundus nofter hoc dicat, Corine Hiftoria Mediolani, agat Ruccellans Amiratus in fine quintidecimi Libri Hiftoriar. Floren. sinarum: Baldus in quodam Confilio, omnefque Hutorici illorum temporum, & ex Archivis Civitatis Neapolis fub die 13. Octobris 1384, ibi - Pro parte Rewerendi in Chrifto Pariri, Fratris Rezardi Carazuoli de Neapoli magni Magistri Sacra Domas Hospitalis Hierofolymicani: concludit proinde d. Commendator Marullus pag. 274., per hac vetba - Onde è cosa stravagante il far dubbio in canta chiaregga.

Addimus Nos, quod Historica series electionis d. Caraccioli Pontificia Austo, titate perastiz affertur in d. Chronologia magnorum Magistrorum in principio Scatuti Ordinis pag. 4-, G in alsa impresa Roma 1709, per Dominicum Rossi: Justinianus pag. 229.

Fontana pag. 77.

Fuit autem à Summo Pontifice Utbano VI, ex causs supra relatis peracta electio anno 1383, in Testa di Valmen, sone in Latii Provincia, quo est Feudum Excellentissima Domus Pamphilix: d. Comes Fontana pag. 77, d. Chronologia impresa in principio Seasutorum Ordinis pag. 4., de in alia, impressa Roma 1709, per Dominicum Rossi.

Erat Caracciolus Vir exemplaris Vitz, & egregiis Virtutibus exornatus, charus omnibus; licet enim Rhodi Conventus ei non pareret, paruerunt tameneidem Equites Itali, Germani, & Angli: d. Marullus pag. 374.

Ille Summum Pontificem Urbanum Sextum affociavit ufque ad Civitatem. Neapolis, Generalem Affembleam pro Bono Regimine Ordinis in Civitate.

Capuz celebravit .

Tandem idem magnus Magister Romæ
18. Maii 1395, religiossisme obiit;
de qua morte in Concistorio sic seexplicavit Summus Pontifez - Esser
morte in quel giorno un Santo, ed
il più minente Sogogetto, che avesseavuto giammai Santa Chiesa: d. Ma,
rullus pag. 379. ubi quod tumulatus
fuit

fuit in Ecclesia sui Prioratus Romz in Sepulchro Marmoreo, cum hac in ferrptione - Hoe eft Sepultbrum Reve. rendeffimi in Chrifto Patris ( Domi. ni Fratris Ricciardi de Caraccioli de Neapoli, Sacra Domus Hofpitalis San. di Joannis Hierofolymitani Magiffri, & pauperum Christi Cuftodis, necnon Magiftri Hofpitis Domini Noffri Papa Bonifacit None, qui obiit anno Do mini 1395. die vere decimo offavo menfis . Maii , Pontificatus pradicti Domini Papa Bonifacis Noni anno fexto, in quo quidem Sepulchro hic jacet Corpus ejus: d. Chronologia ma gnorum Magistrorum in principio Sta. sutorum Ordinis pag. 4., & in alia. Rome impresse 1709. per Dominicum Roffi ...

Imago d, magni Magisti habetur in.

1. Cheenologia wagnorum Magistioram impressa Roma ver Dominisum Rossi anno 1709., & ibi cernitur ante pe stus Crux Ordinis. & Familia sug Stemma, & apud Mair. in Hierole, xiens in verbo Crosca, quem adda, ximus in codem nostro presenti Discursu 138, Sest. 8. pag. 611., & in. codem Discursu Sest. 1. n. 54. pag. 318...

Hine repetimus, quod Summus Pontifex l'Urbahus Sextus Rome obiit de menfe Octobris anno 1389, cui fuccessit Summus Pontifex Bonifacius Nonus de mense Novembris anno 1389, Quod magnus Magister Caracciolus o-

biit Rome die decima octava Maii 1395, tempore fa. me. Bonifacii Noni. Quod magnus Magifter Eredia Avenio. ne obiit in principio menlis Martii 1396.

Ex hac temporum ferie liquet, quod i magnus Magiftet Caracciolus (upervixit Pontifici Urbano VI. Quod magnus Magifter Eredia (upervixit eidem Caracciolo. Ectaudem patens est, quod Summus Pontrifex Bonifacius Nonus ini aliud juffit, ini quod Equites Itali in Urbe fimiliter eligerent Locumtenentema Magiiterii vacantis, fuitque Locumtenens Frater Bartholomeus Caraffa, ut refert d. Marullus pag. 379.

Conventus vero Rhodiensis, mortuo d. Eredia, devenit ad electionem magni Magnitri Philiberti de Nailacco, ut

infra dicemus.

Trigefimus Quartus magnus Magister fuit Frater Philibertus de Nailacco ex Lingua Franciz, olim Prior Aquitaniz : electus fuit in magnum Magiftrum anno 1205. in Conventu Rho. di polt mortem magni Magistri Francisci Joanis Fernandes de Bredia, ut legitur in Nomenclatura magnorum Magistrorum registrata in principio Stasut. Ordinis pag. 4., & traditur in alia Chronologia cornndem Magifroram edita per Dominicum Rossi Roma 1709. & Scribit Commendator Hieronymus Marullus de Vitis magnorum Magistroram in Vita Fratris Philiberti de Naslacco pag. 381. junta impreff. Neapolis Typis Offavii Belerams anno 1636. Abbas Juftinsanus Hi. florie Cronologiche dell' Origine degli Ordini Militari tom, t. cap. 21. 262. 230. in impressione Veneta Combi, & la Non anno 1692. Comes Aldigherius Fontana in d. Volumine Della Sacra-Religione Gerofolimitana in Compendio Vita d. Philiberti pag. 80. junta im. pref. Bononia Pifarri 1718. Collefor Gallus Hiftoire des Ordres Milisaires S. '23. pag. 134. Typis Amftelodami Petri Brauel 1721.

De hujulmodi ad magnum Magisterium electrone per Oratorem suum Sigismundus Hungarie Rex gratulatus est, subsidiumque in Bello contra Turças expostulavit à magno Magistro, qui statum generoso animo suis sociatus Equitibus

Equitibus ad Smirnam fe contulit, ut Regi Sigifmundo, ac Comiti Ioan, ni de Nivers, qui cum fuis Gallis ad Bellum venerat, se jungeret; co.flabatur autem Christianorum Exercitus centum mille Militum numero, unde ipsemet Rex Sigismundus se jactabat. e baldanzofo diffe a quei Principi. che non folo baftavagli l' animo con quelle Squadre di vincere, e rintug. zare l'orgoglio de' Turchi, ma anco con le punte delle Picche softenere il Cielo, fe minacciante caduto f ffe ut cum Bonfinio in fua Hiftoria, & Doglioni l'Ungberia spiegata, inquit

d. Marullus pag. 281.

Qui Christianorum Exercitus ad obsi dendam Civitatem Nicopolis se contulit. Verum fupervento Turcarum Exercitu, ingenti quippe Militum numero constabat, hoc est tercentum mille Militum, ut ab obsidione Ur. bem folveret , dum Christianorum. Exercitus ad pugnam se parabat, Comes Nivernensis impatiens ad cer tandum, agreque ferens Hungaricam Nationem praferri fue Gallice, intem pettive contra bellicas Leges, cer. tamen contra Turcas aggreditur. At heu nimis infeliciter! horrida fiquidem Christianorum strages facta ett, cap. tivus manlit ipfe Comes Nivernenlis, & Rex cum magno Magnitro aufu giit, ac in parva Nave cafu reperta ascendentes per Danubii Flumen, e. cujus Ripis Sagittas in illos jaciebant Turcz, tandem undarum impetu impulfi, ad Mare devenerunt, ac humanissime à Thoma Mocenico Venetorum Classis Duce in Triremibus excepti, magnus Magister ad Rhodum, & Rex in Dalmatiam ductus fuit: d. Marullus à pag. 384., & feq. d. Instinianus pag. 221. Comes Fontana pag. 81.

Dafidiis Joannem Cypri Regem inter,

ac Januerses subortis, magnus Magifter, ut illa componeret, Cyprum adivit . & fua prudentia extinxit : d. Marullus, & Comes Fontana ubi fupra . Tempore Magisterii ejusdem Philiberti, Equites Hierofolymitani in Rhodi Infula Sedem tenentes, Navali Exercitu Cariam Afiz minoris Provinciam adivere , ac victricibus Armis Arcem Turcarum expugnarunt munitiffimam, aptissimoque loco sitam, & in Penin, fulz formam intra duos Maritimos finus, quotum unus Ceraunicus, alter vocabatur in veteribus Fasicus. ruinis antique Civitatis Aucarnaffi . olim Carix R gum Sedis, & propelocum magnifici Sepulchri, quod Artemifia Maufolo Regi Carix dilechillimo Marito fuo contiruxit, ibi magnus Magifter Caffrum Sanch Petri zdificavit, quod fuccessive tutissimum Afrium tribuit Christianis, e. Barbarorum manibus ad idem Cattrum confugientibus : d. Comes Fontana pag. 81. d. Commendator Maralius pag. 189. Collettor Gallus d. som. 1. pag. 135.

Magnus Æzvpti, ut vocant Soldanus, per Oratores fuos muneribus praftitis, Triguam à magno Magistro apos ftulavit, quam cum Religionis Hie, rofolymitanz gloria obtinuit.

In Pifarum Civitate commorans, ingenti zstimatione exceptus fuit à Cata dinalibus, qui in ea Uibe convenerant pro electione Pontificis Alexandri V. Curavit magnus Magitter, mediantibus suis Equitibus, illam notam face, re omnibus Principibus, quos exhortatus est ad sumendum Arma contra Infideles.

Et pariter in Concilio Constantienfi. occasione Electionis Summi Ponnsicis Martini V. Conclavis tradita fuerunt Claves eidem magno Magistro, & infimul Friderico Marchioni Brande, burgensi

# 716 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

burgens, Guilielmo Comiul de Fre, stembergh, & Biunoro de Scala Ci-vitatis Verouz Domino: d. Marul Ins ubi Iopa': d. Comes Fontana pag. 84. d. Chronologia magnorim Magi firorum edica per Dominicum Resse

Roma 1709.

Tandem post tot pro sua Religione. exantlatos labores, spatio vigilitumin que annoium in ejustem Regimne, quo temporis spatio duo ceiebravit Capitula Generalia, unum in Civitate Aquenti, vulgo d'Aix, in Provincia, in quo actum fuit de reducendo ad obedientiam magi. Magistri Equites Hungaricos, Anglicos, Alemanos, Boemos, Italos, qui à dicti magni Magistri obedientia di secerant, camque magno Magistro Caraccolo, alissque locum tenentibus à Bonifacio Nono, & Innocento VII, electis prafitarunt.

Alud Capitulum peractum fuit Rhodi,
in quo Capituluo plures latz fuerune
Leges, & stabilimenta Religioni uti,
lifima, quzque adhuc in viridi funt
cbfervanta, & confirmata extiterunt
à Martino V. Summo Pontifice: d.
Marsiliar pág. 394., & 400. jufti-

mianus pag. 230.

Ex hac vita in state decrepita decessition in 1421. Omnium luctu: d. Comes Fossana pag. 80., & 84. Marullus pag. 401. quamobrem dum effereba, tur ejus Cadaver ad Conventualem... Ecclesiam Sancti Joannis, in gemitus, lacrimasque Populus adeo erupit, ut ipsorum Sacerdotum Hymni, Preces, que interrupti remanserint, ut scribit idem Marullus pag. 401. d. Abbar Justianus pag. 230.

Imago d, magni Magistri cernitur in.
Chronologia pradista magnorum Magistrorum edita per Dominicum Rose
Roma 1709, ubi in pestore idem magaus Magister gerit Ctucem Ordinis,

& fubtus cum Stemmate fux Familia, & cum Epitome Vita.

Trigetimus Quintus magnus Magister tuit Frater Antonius Flavianus ex Cattalaunia; electus fuit de mense Julii auno 1411, prius fuit magnus Confervator Religionis in Rhodi Infula, magnus Conferendator Cypn: Chrouosogia magnonum Magistrorum registrata in principio Statuti pag. 4. & in alu eotundem Magistrorum Chronologia edisa per Dominicum Rossi Roma 1709.

Vit fuit Pietate, ac Liberalitatis dotibus infiguis: Jano Regi Cypri fexaginta mite florenos auri fubminitravit, ut fe à captivitate Soldani Ægypti R gis fe Iberaret. In hospitemaexcepti regio plane modo Daciz Regem à Visitatione Sanch Sepulchri revertentem. Sacellum in Ecclesia Conventus Rhodi magnifice ed ficavit, pretiosis Supellectil bus, ac Redinibus ditavit, novum Hospitale erexit, Rhod. Cibronologia Roma impressa 1709.

Celebratis duobus Capitulis Generalibus, in Magitterio spatio tredecim annorum, & sex mensium vixit, obiteque 19. Octobris 1437. d. Chronologia in principio Statusoram Ordinis, & alia impressa Roma per Dominicum

Roffi 1709.

Generoso, & provido Regiminis cursus comunem Thesaurum prius debitis oppressum, divitem reliquit. Pratera in suo diussimo spolio reliquit scuta bis centum millia: d. Chronole, gia Roma impressa 1709. d. Comes Fontana pag. 85.

Imago d. magni Magistri Antonii Fla. viani habetur in sepe allegata Chronologia Roma impressa anno 1709., ubi ante pectus exposita ett Crux Ordinis cum tiemmate suz Familiz, ac Epito.

me fue Vitz.

Trigelimus

Prigefimus Sextus magnus Magister fuir Frater Joannes de Lastrich Gaillus Prior Alyerniz electus in Urbe Rhodi die's. Novembris anno 1437. Chronologia magnuram Magistrorum relatat su printipio Steatnorum Odisis.

Cumque idem effet abfens ab Infula. & in remotis Galliarum partibus in Gubernio fui Prioratus moram tra heret, Triremis Religionis cum ali quibus Equitibus transmilla fuit ad eundem, ut eidem notitiam fuz e. lectionis ad Magisterium nunciaret . & ipfe eledus Khodum adiret, pro. ut feliciter ad Rhodum pervenit: d. Abbas Jaftinianus Parte prima cap. 21, pag. 23 t. allegata in principio hujus Sectionis in Vita Gerardi: magnorum. Magistrorum Chronologia impressa Ro ma anno 1709. , & edita una cum Imaginibus à Dominico de Rubeis: d. Comes Fontana in illius Vita pag. 87.

Hic Joannes de Lastrich strenue se, gestir contra Turcas; contra enim illos potentissima Classe instructa octo
Triremibus Religionis, alissque quatuor Navibus, Militibus, & Equitibus
Ordinis Hierosolymitani munitis, pu
gnavit, Classenque inimicam eyeriti,
& triumphans Rhodum petivit,

Cumque rursus Barbari eos velle Rhodum Insulam omni conatu expugnare fe declaraverint, dictus magnus Magister pro Insula Rhodi, & adiacentium Insularum desensione, persecte locaomnia bellice premunivt. Inimicus autem cum Militibus decem, & osto millibus ad Rhodum appulit, & obsidione cinxit, & continvis aggressionibus expugnare quadraginta dierum cursu tentavit.

At in cassum: namque magna Exercitus sui parte desiciente, coactus suit ignominiose ab Insula recedere, ut narrando prosequitur d. Instinianus d. pag. 221. d. Fontana pag. 90, d. Chro

nologia magnorum Magistrorum in Visa

Idem magnus Magnier, jam fama ejus firemuitatis notus erat omnibus, à Summo Pontifice Eugenio IV. laudatus, Regem Cypri rutus est: d. Fontans ubi (upra.

Demum ipse magnus Magister magnanim animi sint tettimonium ostendut, dum suos Reditus Religioni donavut, ut se debitis exoneraret, quibus gravabatur: d. Comes Rontana, & Justinianus, ac Chronologia magnanam Magistrorum superins allegata, ubi quod donavut integram annatam studuumassin Magistern.

Sicut bellicum rohur ejufdem emicuit in ceiebri illo responso dato Mahometto Conitantnopolitano imperatori, qui ab eo Tributum expositulaverat: magnus enim Magitter responsum dedit Mahometto Religionem Hierosolymitanam nulli unquam subiestam fusse, neque agnoscere nsi sanctam Apostoli, cam Sedem. Et si Rhodi Insulam aggredi tentasset, in ejus d'ensione Equitum Militum robur senssone Equitum Militum robur senssone Equitana pag. 91. Jassimanas d. pag. 231.

Hic magnus Magitter de Lattrich fuit primus Magitter, cui tributus furt ti, titulus magni, qui Trulus poltmodum transivit in Successores, ut notat Chronologia magnorum Magistrorum allegata in principio Statusorum Ordinis pag 5, & in alia Roma impressa per Dominicum Rossi anno 1709. de quo Titulo superius egimus in hac Nomenclatura.

Obiit pottremo idem magnus Magitter 19. Maii 1454. post Gubernium Ordinis 16. annorum, sex mensum, & tredecim dierum, ut notat d. Chronologia impressa in principio Status. pag. 5.
Imago huius magni Magistri habetur in

d. Imago hujus magni Magistri habetur in fuperius allegata Chronologia magna-X x x z rum Magistrorum Roma impressa cum Epitome Vitz ejustem anno 1709, per d. Dominicum Ross, ibique con spicitur ante pectus Crux Ordinis, &

ftemma fuz Familie.

Trigesimus Septimus magnus Magister suit Frater Jacobus de Milli; electus fuit prima Junii anno 1454., & crat ex Prioratu Alverniz: Chronologia, magnorum Magistrorum impressa in principio Seasusorum Ordinis pag. 5., & in alia impressa Roma 1709, per Dominicum Ross: Justiniaus pag. 231. d. Comes Fontana in Viza illus

pag. 92.

Absens erat à Conventu Electionis tempore, & in proprio Prioratu Alverniz morabatur. Senex prudentifimus tranquilla Pace fruebatur post tot exantlatos pro fua Religione labores, & accepto de sua electione nuncio. flatim ad Rhodum se contulit, pervenitque de mense Augusti, & ibi omnium plaufu exceptus fuit, & fumma cura terum Ordinis Regimini incubuit. Generale Capitulum celebravit, & omnium precibus annuens, accepit munus administrandi Thefaurum, qualitatem eudendz argentez monetz reformavit, & Rhodi Portum tutum reddidit : Commendator Marullus in. Vita ditti Jacobi Milli magni Magia ftri pag. 444. juxta impressionem Neapolis .

Imo, quod duo Capitula Generalia cele. braverit, inquit d. Chronologia Dominici de Rossi: Institutans pag. 232.

d. Marullus pag. 466.

Tempore hujus magni Magistri, res illa mirabilis Sacra Spina, qua transfixum suit Divini Redemptoris nostri Caput, queque annuatim Rhodi in die Veneris Sancti resorescere sotebat, quodam anno, per diem anticipavie miraculum: sie scriprum retiquit Commendator Marullas abi supra

pag. 447. ibi - Il Popole con molen. divorione più del foliso assendeva alli Divini Officii, che fu a 23. di Margo pierno alla Paffione del Reden. sore confagrato; volle quella Divina Maestà co' segni della sua prodiga. liberalisà nel fare Grasse confolaris, posciacebe una delle Spine della sua Corona, the il Capo perforogli, quale oggi confervafi per la più pregiata Reliquia, che abbia il Teforo di que. fla Religione, e che foleva in quei sempi st Venerdi Sanso fiorire, fi wid. de un giorno pria frondeggiante, Aimato da Rodiani in lore prò feliciffimo augurio, come appunto segui, posciacche per i nuovi , e inaspettati ac. cidenti Idegnatofi Maometto contro l' Imperatore di Trabisonda, con cui egli pria seneva grande amistà, rimolse tutte le forge ch'egli radunata d. veva, a danno dell' Ifola di Rodice. Tempore pariter hujus magni Magittri

Tempore pariter hujus magni Magnitri inttitutus fuit Bajulivatus Manoaichz: Seasusum Ordinis de Bajulivis ess. 10. Jub n. 45. in verbo della Lingua

di Provenza .

Constantissime hic magnus Magister renuit Tributum preftare Turcis; unde Subasta de Pizzona magno Principi Maumettano suis cum Litteris suadenti, ut Magister se cum Maumete controversias componeret, mediantibus Oratoribus, protestatus fuit ma. gnus Magifter, se quidem promptum effe amicabiliter cum Maomete gerere, at in pactis firmandis discordes effe: siquidem nunquam eidem velle Tributum præftare declaravit, cum-Hierosolymitana Religio, usque ab ejus origine exempta vixerit à przstatione cujuscumque Tributi cujcumque Principi, solumque subiecta fuerit Sanetz Ecclesia, cui veluti ejus Doming parebat, & hujusmodi Tributi prestationem rem elle nunquama gerengerendam: & si per impossibile in hoc consentirent Religiosi, ipse magnus Magister paratus erat Mortem subre potius, quam Tributum ulli solvere, & rem tam indignam permittere: sic d. Comprendator Marullus pag. 455. ubi subdit, quod - Bensi promestervali, chi rappresentandosi occasione di avera mandare Ambascascoi alla sua Porta, gecompagnati i apprebis con ric chi dout, e ciò in segno di amisti, e non altrimenti di riconoscimento; Comes Fontana pag. 94.

Tandem magnus Magitter febre correptus, & Podugia, post Regimen Ordinis spatio aunorum septem, duorum menstum, & dictum sexdecim, obstri-Chronologia magnorum Magistrorumin principio Statustorum Ordinis pag. 5. & in alia impressa Roma per Do minicum Ross: Commendator Marellui pag. 463. Justinianus pag. 232.

Obur autem die 17. Augusti 1462. dista Chronologia superius allegasa: d. Comes Fousana pag. 92., & commiumlacrymis ad Sepulchrum fuir associatus: Marullus d. pag. 466.

Imago hujus magni Magnitri habetut apud Dominseum de Rossi in d. Chro. mologia magnorum Magnfroum per sum impressa Roma anno 1709. in ca confipertur ante pectus Crux Ordinis, & Stemma suz Familia, & legitur Epitome Vitz.

Trigefimus Octavus magnus Magister fust Petrus Raymundus Zacosta Natione Atagonensis, tuncque temporito Castellanus Emposta: electus suiti ma, gnus Magister die 24. Augusti anno 1451., & electio peracta suit ipso absente ab Insula Rhodi: Chronologia. magnorum Magistrosum impressa inprincipio Statusorum Ordinis pag. 5. & in alia impressa Roma per Dominicum de Ross anno 1709. Commendator Marnilas pag. 467.

Tam constantis animi suit semper magnus Magister, ut non solum negavetit solvere tributum Turcasum Imperatori, illud per suos Orstotes expoflulanti; sed & coram issem Oratoribus Beilum Turcis indicatit publica cum Tubis: d. Chronologia Roma impress 1909.

Hie vocatus à Summo Pontifice Pio II.
Romam adivit, & benigne, ac magnifice exceptus, Sancitatis fuz juisuà Francico Orfino Urbis Prafecto,
eidemque Magistro omnia patefecti,
ac Cruciatam contra Turcas publicavit, & huic Cruciata velle personaliter interesse: sed mortuo Pontifice,
Pio II., opus eyanus.

Successive magnus Magneter Rhodi Infulam gubernabat sapienter, & prudenter Religionem, & Populum.

At Equites agre ferentes collectas trium Annatarum in primo Capitulo impofitas juper Commendis, tribuentesque magno Magitto hujus oneris caufam, contra illum calumniose insurrexerunt coram Summo Pontifice, ac Principes naturales corundem excitarunt. Summus itaque Pontifex cupiens huiusmodi scandalosos clamores Ponrificia auctoritate componere, & refpective de medio tollere, justit, quod in Urbe Roma, Capitulum Generale. Religionis congregaretur, iniunzitque magno Magittro ut iple, si posset, personaliter interesset, vel mediantibus ejusdem Procuratoribus, similiterque Procurator ex qualibet Natione : fiquidem cum Prioribus, Bajulivis, & Commendatoribus, qui extra Conventum reperiebantur sufficientes erant pro celebratione Capituli, diem flatuit, diem Festum Sancti Andrez Apostoli. Magnus Magister iter suum aggreditur ad Urbem, priusque commendavit Res Ordinis suis respective. Ministris, & fuum Locumtenentem. Priorem

X x x x 2 Priore

Priorem Caftella conflituit , injunxitque magno Commendatori, & Diaperio, Conservatori Conventuali, & Scribe Thefauri, ut computorum Li. bros necessarios pararent, & Cancellariz Libros fecum ferrent .

Convocatoque Concilio, notificavit velle personaliter interesse Capitulo, non obitante dispensatione ei concessa à

Summo Pontifice.

Confcensa autem Nave magnus Magister, felici navigatione Brundusium appulit , & demum terreftri itinere Romam adivit, quem Summus Pontitex

honorificentissime excepit .

Adventoque die celebrationis Capituli Generalis, prima die voluit Summus Pontifex personaliter interesse cum S. R. E. Cardinalibus numero fex , qui sex postmodum quotidie astite runt , & in prafentia cum magnus comparuetit Magister cum omnibus Capitularibus, illi assignatus fuit locus in fedendo ad dexteram Summi Pontificis, Nello feffo Gradino de' Cardi. mali, cæteris fedentibus fuper Scabellis demiffis,

Claufis Januis, Summus Pontifex creproprio patefecit motivum congrega. tionis d, Capituli Generalis, Cumque plura postulationum Folia tradi. diflet M. Magistro , subiunxit Summus Pontifex, quod d. magnus Magifter uri probe initructus, procederet; quamobrem idem magnus Magitter d. Summi Pontificis provolutus ad pedes, omnium nomine Gratias egit innume. ras, seque promptum Pontificiis justia

nibus parere declaravit.

Discessit pottmodum Sumus Pontifex, & celebrationem Capituli inceperunt Capitulares, & nonnullis controverfiis sedatis, successive mirabili concordia res omnes compositz fuerunt, impolitulque finis ingenti cum deco. se, ac honore magni Magittri, cujus

manifesta innocentia . & sinceritas resplenduerunt undique, coque magis, ex quo in Capitulo Generali confirmatz fuerunt illz ezdem adamussim impolitiones super Commendis, & Bonis Religionis, quas idem ma. gnus Magitter prius in Capitulo tento in Civitate Rhodi imposuerar. juxta propriam, qua pollebat auctoritatem, & de quibus fuerat accusa-

tus per calumniam.

Preterea magnus Magister, ut apud omnes constaret ipsum divitiarum cupiditate immunem, nec post aurum abrille, nec speraville in pecuniz Thefauris, voluit de dictis Oneribus elle participem, ideoque magna cum liberalitate quinque annorum fpatio medietatem Redituum Magisterii re. laxavit, cum protestatione tamen. quod id non transitet in exemplum pro Successoribus; cum revera M. Magister nunquam fuerit folitus fe submittere Impositionibus, & Collectis : fic narrat d. Commendator Ma. rullus à pag. 483. & feq. & com. pendiare Comes Fontana pag. ut fupra .

Idem Summus Pontifex, in publico Concettorio, in Palatio Sancti Marci propria manu restituit Vexillum. Maresciallo, & singulis Prioribus Marfupia, prius illis juxta veterem Religiosorum morem concessa, ut sic demonstraret, mediante tali restitutio. ne, ipsos penitus esle expoliatos omni eorundem pecunia, cujus catero. quin simplices sunt administratores: d. Commendator Marullus pag. 484.

Sic apud omnes tot egregus factis Virum prudentem, ftrenuumque Equitem Militem patefecit Generofus hic magnus Magister, qui fine macula, & fine ruga in ipso Religionis suz Generali Capitulo emicuit, ficut & Generoli animi , juxta tradita per d.

Com-

Commendatorem Marullum: fed ne quaqam omittere debemus , quad in fine Narrationum fuarum coronide addit idem Marullus d. pag. 485. per hac verba - Fu egli malto prudente e valarofo, e farch be flato più degl' aleri amaso dal Convento, fe nel modo che diede prin. cipio, aveffe pur finito il fuo gover. no , posciache mostratosi avido , e tenace, fu alquanto biafimato. Le at. sioni del Principe conviene, che abbino sempre del grande , e dell' elevaro.

Coterum magnus Magister, excessivis doloribus laterum vexatus, ex hac vi ta migravit in Urbe fexaginta qua tuor annorum ctate, die 20. Menfis Februarii 1467, pott gubernium Religionis spatio annorum quinque, Menfium fex, & trium dierum: d. Chronologia magnorum Magistrorum in principio Statutor. Ordinis pag. s. alia Chronologia corumdem magnorum Magistrorum edica per Dominicum. Roffi Roma 1709. d. Marullus pag.

485.

Hujus magni Magistri Funus Romz peractum fuit extraordinario fplendore; fiquidem ejus Cadaver ad Ec. · clesiam fociatum fuit à Pontificia Aula, & ab omnibus S. R. E. Cardinalibus, & Magnz Crucis Equitia bus, & tumulatum fuit in Bafilica Sancti Petri, ut notat Inflinianus; Parce Seconda in Hiftoria Ord. Mi. lis. cap. 21. pag. 232. juxta imprefs. Venes. Typis Combi, & la Non 1692, d. Comes Fantana pag. 98. d. Chro. nologia magnorum Magistrorum Impreffa per Dominicum Roffi Roma 1709. ubi quod tumulatum fuit in Capella Sancti Gregorii in Ecclefia Sancti Petri Regali Pompa . Figura hujus magni Magistri habetur in d. Chronologia edica per Dominicum Roffe

Roma impressa anno 1709, cum Cruce Religionis in pectare, & conspicitur Stemma Religionis una cum proprio Stemmate, ac datur Epito-

me vite.

Trigelimus Nonus magnus Magister fuit Frater Baptiffa Orfinus, cujus electio peracta fuit Roma anno 1467. Chronotogia magnorum Magifrorum impressa in principio Statutorum Ordivis pag. 5. alia Chronologia impressa Roma per Dominicum Roffe 1709. d. Comes Fontans in eins Vita pag. 99.

Peracta autem fuit Romz hujus magni Magistri electio, eo quia magni Magi. ftri Dignitas Romz vacavit per mortem cl. me, Petri Raymundi Zacosta, ut supra in ejus Vita narravimus. Voluit propterea Summus Pontifex Paulus II. ut electio d. Zacottz Romz fieret, fervata tamen forma Legum Religionis. Vocati itaque fuerunt, quotquot in Aula Romana aderant Vocales, justique, quod omnes in. fua Aula Pontificia, vulgo Anticamera convenirent, ibique qualibet ex Linguis separatim merita omnium, folita cum pracedentia cedula in fuis mani. bus confignarentur, ut ab ipsomet Pontifice recognosceretur ille, qui omnes in Votorum pluralitate superaret, & electus in Magistrum diceretur : fa-Stumque fuit ut juffit Pontifex ; delatisque Pontificis manibus omnibus cedulis, hic omnes perlegit publice in Concistorio, invenitque Fratrem. Joannem Baptistam Orfinum tunc Priorem Romz, omnes alios in Votorum pluralitate vincere, illum in magnum Magistrum electum publicavit, quem ftatim Religiosi Ordinis in magnum Magistrum recognoverunt, mediante osculo manus, & Grucis in. pectore: Commendator Marullus pag. 487. cum iple magnus Magifter in. manibus Papz Juramentum pizfiterie

de observandis Regulis, & Statutis Religionis: d. Chronologia in principio Scatutorum Ordinis pag. 4., & in a lu per Dominicum Ross. 1999. d. Co. mes Fontana d. pag. 99., & seq. Prefato itaque modo fuadentibus Ursi, in meritis, ac justita, non autem ex peculiari assectione Pontificis erga E quitem Ursinum, ut perperam aliqui dixerunt, completa suit Electio inmagnum Magistrum, ut narrando

profequitur Marullus pag. 488. Summum gaudium attuit Conventui Rhodiano nuncius d. electionis fecu, tz, statimque magnus Magniter fe con tulit ad Infelam Rhodi, in folicita rerum omnium provisione tum pacis tum bellorum temporibus. Unde Urbem annona ditavit, muris muni vit, cum Venetis Federa inivit, contra Turcas pugnavit, & vicit, ficut late videre ett apud Hittoriarum Scriptores Bofium Hifferia Hierofoly. mitana Religionis, Commendatorem Marallum à d. pag. 49. Bis xre pro prio subsidium przititit communi Thefauro: d. Comes Fontana pag. 103.

Hinc inspecto hujus magni Magistri Vitz tenore, repetere pollumus, quod nil aliud fuit totus Vitz illius curfus, nifi unius cum Turcarum Hofte conflictus; pluries enim Turcarum machinationes in Rhodi Infulz perniciem Militari vigilantia detexit, fortitudine repulit, & Rhodi Insulam generofe servavit, duobus celebratis Capitulis Generalibus, tandem correptus primo levi zgritudine, post quinquaginta dies obiit in Civitate Rhodi die ostava Junii 1476. post Regimen novem Annorum, trium Menfium, & trium dierum: d Cbro: ronologia magnorum Magistrorum. impressa in principio Statutorum Or. dinis pag. 5. , & in d. alia impressa Roma per Dominicum Roffe and 1709.

d. Comes Fortana pag. 99.
Imago hajus magui Maguiti habetut
in d. chronologia Dominici Rossi impressa anno 1709. Rossa, ubi cernitur ante p. chius crus Ordinis, & Stentma suz Familiz.

Quadragefimus magnus Magister fuit Frater Petrus d' Aubusson Natione Gailus. Hujus preclarifsimz animi Dotes, quibus omnia corda captivave. rat, etiam omnium Equitum Electorum Vota in electione ad Magitterium ad fe traxit, & omnium plaufu electus fuit Magister, ut habetur in-Nomenclatura magnorum Magistrorum impressa in principio Statutorum Ordinis pag. 5. , & in alia Nomenclatura Roma impresa per Dominicum Roffi anno 1709. teltantur Commendator Marullus in Vica Magifiri Petri de Aubufonis pag. 507. Comes Fontana in illins Visa pag. 103. impreffionum allegatarum, ubi per ettorem Typographi ponitur electio (ub anno 1456.

Hie ftatim, more folito, ad Summum 'Pontificem, ceterofque supremos Prin, cipes de fecuta in illum electione per Nuncios transmist, totamque Insulam Rhodi Turribus munivit, pro quo effectu imposur collectam ab Equiti, bus solvendam pro Commend is Gratiz ab ipso Magistro, conferendis: d. Marullus pag. 508.

Ad inftantiam hujus magni Magiftti completa fuit mediante Bulla fa. me. Innocentii VIII. Summi Pontificis unio Religionis S. Joans ad Religionem Sancti Sepulchri, & fic hujus vigore incorporata fuerum d. Hierofolymitanz Religioni omnia bona Religioni Sancti Sepulchri, de qua unione meminit Bossus in Hisporia Ordinis, or d. Commendator Marullus in Vitis magnorum Magistronum in d. Vira magni

Magiftri Petri Aubufoni pag 512. Co-

mes Fontana pag. 105., & similiter de hac unione loquitur noster Dis cursus super Ordine Santis Sepulebri.

Consideratis periculis Infulz Rhodi im. minentibus ob Turcarum incursiones. prudens hie Magister, mediantibus Litteris Encyclicis admonuit Equites ad accedendum ad Infulam pro tuitione ejufdem; d. Marullus pag. 510. Plures fuerunt Turcarum aggrestiones, & certamina per Infulam, & contra ipsam Civitatem Rhodi ab ipsis obfellam, in quibus omnibus propulfandis emicuit Magifiri folicitudo, & invictum robur spilus, & Equitum; unde Turcarum Exercitus, deposita. spe capiendi Rhodum, discessit post duorum mensium obsidionem. Hujus modi disceilus , & fugz Turcarum. potifime motivum tribuit mirabilis Apparitio in Colo tempore certami-Dis, & oblidionis, que à d. Marulla pag. 542. cœterisque ab ipso allegatis hoc modo describitur - Apparve 4. pro degli Afediati nell' aria una numerela febiera di Giovanetti armati guerrieri, da leggiadra Danzella in candide Vefti guidati, al eni lato di venerando aspesso Uomo di ruvidi panni amantata affifteva; la quale coi rifplen. densiraggi del volto, gli occhi di cia schedune abbagliande, con imbracciato. fendo, e vibrante Spada minacciava ficura morte a chiunque ratto da. quella impresa non defiftefe. Dal narrato attonito refla il Capitano Gene. rale de Turchi Paleologo conoscendo, che contro il Cielo invan fi pugna, fatto raffegna dell' Eferciso, risrovan, dolo meno di nove milla Combattenti, oltre di quindici milla altri feriti ec. sciolta quella Città dall' afedio ec. Inflinianus pag. 234. Parte prima.

Pro qua Victoria, & Rhodi liberatione. Pius magnus Magister, licet ob passa vulnera in lecto jacens, ptecepit red, di Deo debitas Gratias Hymnis, & Canticis, & Religiolissimis Processionibus, ut prosequitur d, Marullus pag. 546.

Et de hac cadem Victoria nuncium ad Summum Pontificem milit, & ad Neapolis Regem: d. Marulla ubi fu-

Dra .

Magnus Magister vero, recuperata salute, muros Urbis labesactatos restaurants, ac in eo loco, ubi successis superioris descripta Apparitio Sanctissima Virginis, adiscare secit Templum in honorem Sanctissime Virginis sub Titulo Sancta Maria de Victoria: d. Marullus pag. 547. d. Comes Fourana d. Julius and pag. 147. d. Comes Fourana d. Julius and pag. 147. d. Comes Fourana d. Julius and pag. 147.

Hic magnus Magister suit in omnes ge, nerolus, & liberalis, proindeque, cum Ludovicus Palasox Aragonensis, qui cum Nave sua in Portu moraretur, Magistro infervivit sideliter, Habitu Ordinis dicti. Ludovici Filium infignivit, & ulterius pretiosas eidem donavit margaritas, & gratiose industit Ludovico, & comnibus suis Descendentibus, ut Per impresa poses, seio salle Armi del loro Casaro dipingere la candida Croce nel campa rosso, ut videre est apud d. Marasiam pag. 548.

Rempore magni Magistri Petri de Aubussone, obut Maumetes Imperator Turcatum, Sancte Crucis Christi Do, mini Hostis acertimus, obiit autemateria die Maii, quo Nos Christi sideles Festum Inventionis Sarcte Crucis colimus: per ejus mottem orta est contentio inter duos Fratris d. Maumetis silios, Bajazetem videlicet, & Zizimi nuncupatum Gemma Zizimi, seu Zemem, ut inquit Paser Gravengou Historia Beelefastica Tom. se. xeo, Colloquio Primo pag. 21. junta Impress, Roma Typit Tinassi 1720. sių

per successione in imperio; hinc fzviffima Bollorum exarfere incendia. donec fero certamine in loco di Burfia Victor evasit Bajazet, qui in Constantinopolitana Urbe Imperator fuit falutatus : Gemma autem , feu Zizimi fugit ad loca alpettria Montis Tauri, feque desolatum agnoscens, ttatuit implorare fublidium à magno Magittro Rnodienst , & ad illum Oratorem milit fuis cum Litteris fupplicibus, quas eidem magno Magistro, & Con. calio exh buit :" Magnus itaque Magifter, & Concilium recipiendum effe. Zzmum, fumptibus Ærarii Religionis, statuerunt; pro quo effectu, falvum conductum, ut vocant, exaratunt Equites: depütatus fuit Dom Alvarus Zunica Cattella Prior, ut cum nave Thefauri accederet 'ad excipiendum. Zizimum ; qui Navem Religionis confcendit nobilifimo Equitum comitatu ....

In dicta Nave opipare coenavit Zizimus, qui cum menie accumberet, videns aditantes Ministros architriclinos prandium; vel conam disponentes, cibos apponentes distributos, & ut Nos di cimus, che ordina il Convito, e mette in savola le vivande, e quelli che le crinciano, e le affaggiano, & non percipiens quid hujulmodi Coremonia fignificaret, fcifcitatus fuit explicatio. nem : cumque responsum fuidet in. Christianorum Principum mensis morem effe, ut preguitatis per eofdem Mi. niftros Ferculis , ac Potionibus, à quacumque Veneni fuspicione fecuri redderentur, unde dicimus Far ere. denza, hoc est Aflaggiare che fanno i Scalchi , ed i Coppieri delle Vivande , e'delle Bewande prima di fervirne il lore Signore, ut bene explicat Vocabularium della Crufca in verbe Cre. denza S. 13.

Non timeo subiunxit Zizimus venena,

nec unquam in suspicionem veni, quod à Viris tanta Nobilitate pixelairs, misceri in ferculis venena valeant, neque enim illorum subsidium sponte, atque hilari animo expostulatiem.

Quibus prolatis verbis, ipfe fuis manibus antequam cibos praguitaflet cibo, rum preguitator, ex ferculo portionem accepit, & in fua quadra, vel patina pofuit eandem mifcendo, Com namque incepit, ut fufe narrat d. Commendator Marallas in Visis magnarum Magiftrorum in Visa magnaf Magiftri Petri de Aubuffon pag. 553.

Contructo polimodum magnifico ligneo Ponte duodecim passibus intra mare, dato tigno ejuldem adventus, per medium dicti Pontis Zizimus in Terram descendit, interimque à magno Magintro missis aliquibus Equitibus magne Crucis ad eundem Zizimum recipiendum, idem magnus Magister in Platea expectavit , statimque ut Zizimus Civitatem intravit, illum. Tormentorum Bellicorum , vulgo Artiglieria bellici fragores falutarunt, paratufque aderat Equus nobiliter phaleratus, super quem ascendit Zizimus, eumque associarunt Aulici ejuf. dem Zizimi numero centum, magno quidem Populi, & Equitum concurfu, fuper quo Populi concursu magna admiratione perfulus Zizimus, circumspiciens floribus, & Mirtis undique exornatas Vias, & ex omni fexu Vi. rorum, & Mulierum pulcherrimarum refertas, exclamavit, fumma ratione. laudari ab omnibus Rhodianas Fæminas aspectu formosas, venustate ful, gentes, & cunctas pulchritudine, & specie vincentes Afix Puellas .

Magnus Magitter cum d. Zizimo generofiffime se gessit; unde per viam incedentes, przcedentiam tribuebat Zizimo, qui cam acceptare constants. Time recufabat, dicebatque, honoris hujusmodi fignum incongruum reddi fibi, qui captivus erat ; fed tandem monitus à Viro Aulz fuz, qui ad aures illi dixit , quod obediret , cum à Principibus Christianis inurbanitas maxima censeatur, si Hospes oblatos recufat acceptare honores, quibus monitionibus acquievit Zizimus. Et fubinde plura habuit colloquia Zizi mus cum magno Magistro, Grzco femper idiomate, per fe ipfum, non autem per Interpretem , quod quidem Grecum idioma optime callebat d. magnus Magitter, Zizimumque affociavit usque ad Palatium Alberge Linguz Gallicz, ibique pluries etiam muneribus visitabat .

De adventu Zizimi ad Rhodi Civitatem certiorem fecit dictus magnus Magister Summum Pontificem, aliofque Principes mediantibus Otatoribus, & Nunciis, & quoad retentionem Zizi, mi in dicta Civitate Rhodienfi, voluit magnus Magister exquirere fui Concilii fenfum. Butaverunt aliqui ex Conciliariis, & in sensu fuerunt, quod traderetur Galiarum Regi, ut ita Religio se eximeret à novorum Bellorum periculis cum d. Bajazet, qui certe non ommitteret Zizimum expostulare, cujus traditio plurima secum traheret rerum discrimina.

Al., autem Conciliarii fuftinebant, nulli alio Principi effe tradendum, & ipfe Zizimus Gallias petere cupiebat: jamque Navem confecenderat, & fic flatuum fuit, quod ejus adimpleretur voluntas. Perventus itaque ad Gallias, Rex Carolus VIII. mediocri illumaexcepit apparatu, modicifque animi fignificationibus, five quia Galli nollent cum Imperio Othomano contendere, five quia timerent, quod pofita honorifica receptione Zizimi, fecum ferret quodammodo obligationemae

eundem imposterum illorum expensis manutenendi. Certum eit, parum in Gallia moram traxise, & in Aula. Regis Equites illum deduxerunt ad Commendam de Bourgaeus sitam in. finibus de Poitu, e della Marca, in qua refidebat magnus Prior Alverniz: Pater Joseph Franciscus Fontana Me. diolanenfis Congregationis Der in Hilloria Ordinum Monastico. rum &c. & Militarium Gallice ferip. ta , & per d, Patrem Fonsuna in Linguam Italicam translata tom. 3. cap. 12. pag. 90., 6 91. juxta impress. Lucensem Typis Josephi Salani, & Vincentii Ginntini 1738. d. Gravefon d. som. 6. pag. 21., & feq. Historicam hanc rerum feriem, aliquo modo diversimode, substantia rei re. tenta, narrat allegatus Gravefon d. pag. 21. ubi inquit - Quod oblatas à Bajazet conditiones accepit magnus Magister Petrus Albufonius , & in Alverniam Gallia Provinciam Zebem mifit, annu. ense Rege Christian: Simo Ludovico XI. qui tamen Legatos à Bajazethe Turcarum Imperatore ad fe miffor , & in Provinciam appulsos, flatim regre. di , & Gallia excedere juffit , nibil Abi cum Christiani Nominis Hofibus commune effe, animo plane Christianif. fimo professus, nec ipsum Zemem vi. dere voluis, quod Mabometana legis culsor effet . Manfit autem Zemes in-Gallia detentus , in quadam Equisum Arce , cui nomen Burgonovo . ufque ad annum 1489., quo anno Romam ad Innocentiam VIII. Pontificem Maximum dullus, fub illius, & Alexandri VI. Poutificatu in bonefta enftodia vixit , Bajagete ad ejus fu-Rentationem quadraginta Ducatorum. millia annuatim mittente.

Interim Bajazet se politice gerens, me, diante Subbassio, Oratorem ad Ma, gistrum misit, ut Pacem promoveret y y y y

#### Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

cum Magistro, & ad effectum illam persiciendi, armorum, ut dicitur, per fex menses suspensionem inivit.

Reciproce Bajazet ad Magistrum, & Magister ad Bajazetem Oratorem misit fuper ineunda pace, & iterate Bajazet expostulavit, quod eidem Religio Hierosolymitana annuum promitteret Tributum folvere , etfi tenue , cui petitioni Magistri Oratores prompteresponderunt, & iterate, quod Sacra Hierofolymitana Religio nunquama deveniet ad hujusmodi obligationem, folutionemque Tributi, veluti rem. prorfus injustam, & Hierosolymitana Religione indignam, ut narrat d. Marullus à pag. 561. cum fegg.

· A qua pratensione solutionis Tributi re. movit Acmet iple Bafcia Paleologus, qui erat Turco rinegato, lingua Turcica, quam non intellig re putabat Orator magni Magistri, Eques Pratus, qui perfecte illam callebat, dixitque Acmeto, quod ad hanc Tributi prestationem nunquam Equites confenfum przstabunt: d. Marullus pag. 565. qui fubdit : Soffriranno più to. No mille tormenti col farfi tagliare in pegzi, che far cofa indegna della loro professione. Sono egline del più illuffre fangue di Europa, ne a sussi vien conceduto di poterfi a quella Mi. litia aggregare, perloche affai diffici. le giudico con minaccie, animi se nobili piegare - atque ita fuafit Acmeto, quod ab hac Tributi pratensione cessaret. Deposita itaque praten. fione Tributi, Bajazet se obligavit solvere annuatim Magistro scuta triginta mille pro expentis dicti Z:zimi, & centum millia pro refectione damnorum passorum in obsidione Insula tempore fui Patris: d. Marullus pag. 567. Imo, quod Bajazetes audiens d. suum Fratrem Zemem Rhodii effe, ampliffi-

ma ad magnum Magistrum mune-

ra misit, eumque impense rogavit, ut Zemem diligentissime custodiret, ne. quid turbatum inter Turcas cieret: quadraginta insuper millia Ducatorum fingulis annis ad ejus alimenta fe numeraturum promisit, inquit d. Gravefon pag. 21.

Coterum Bajazet petiit à Soldano Ægypti Uxorem, & Filios Zizimi, qui illis revolutionibus sub habitu mentito ad illum recurfum habuerant : d. Marul-

lus pag. \$77.

Itemque Soldanus Ægypti Victor in. certamine de Bajazet, petiit à Magistro Zizimum, cogitans suum Regnum firmare, super qua petitione scripfit magnus Magitter Summo Pontifici, & hic respondit, necesse elle, quod prius Zizimus Romam adiret. Unde Zizimus sub cuttodia Equitum Hicro. folymitanorum Navem Religionis conscendit, ac tandem non fine gravi tempestate, Portum Civitatis centum cellensis, vulgo Civisa Vecchia appulit, & à Leonardo Cibo, nomine Summi Pontificis honorifice fuit exceptus, ac Priori Alvernie Equiti Guidoni Blancfort, commilia Arcis custodia pro d. Zizimo. Arrist Pontifici d. Zizimi adventus, iniunxitque, quod e. jus ingressus in Alma Urbe magnifice celebraretur. & tanta pompa peractus fuit, ut conftans vox eruperit, nunquam similem factum fuille. Oratorem milit Ægypti Rez, petendo à Summo Pontifice d. Zizimum. A M. Magistro Zizimum expostularunt, ut eis traderetur, Mathias Hungarie Rex, Ferdinandus Castelle Rex Aragoniz, & Siciliz: d. P. Fontana d. som. 3. pag. 91.

At magnus Magitter conftanter omnibus petita concedere renuit, quod placuit Turcarum Regi, qui proinde in fignum grati animi transmisit magno Magistro anno 1484. dono Manum dexteram. Sancti Joannis Baptifiz in Capfula-Cupres.

Cupressina clausam, intus otnata, ut dictiur, di Velluso cremis, desoris vero plurimis prettosis lapilis locupletata, hancque Capsulam per manus dilecti Aulici sui transmist ma, gno Magistro, una cum Epistola sic inscripta - Bajazetto Re dell'Asia. Imperatore degli Imperatori, al Sapiensissimo, ed Illustrissimo Gran Maestro di Rodi Pietro di Aubusson Principe Generossissimo, e Padre di un Gloriossimo Impero.

De hoc adventu ad Urbem Zizimi, in suspicionem venit Bajazet, qui eundem Zizimum à Summo Pontifice postulavit, mediante Oratore, qui sociatus à Priore Alverniz, rogavit Sum, mum Pontificem , ut Zizimum apud se retineret, promittens, quod ejus du, rante Pontificatu, nunquam Turcica arma Reipublica Christianz damnum intulissent, in cujus promissionis pignus, Lanceam, qua Christi latus apertum suit, eidem dono dedit, que Lancea per plura secula in Imperiali Constantinopolitano Thesauro servata sue rate.

Obiit autem Summus Pontifex Inno. centius VIII. anno 1491., & in illius locum electus fuit Summus Pontifex Alexander VI. Hic post paucos dies à custodia Equitum Hierosolymitano. rum abstulit Zizimum , & custo. diendum fuis Aulicis tradidit , & ut narrat d. Pater Fontana d. tom. 6. pag. 93. Alexander VI. fuccessor in. nocentii VIII, vix assumpto Pontificatu, se Dominum ejusdem Zizimi con. ftituit, contra conventionem initam cum Innocentio VIII., ac cum Equitibus Hierofolymitanis, Zizimum claufit in Caftro S. Angeli, illum ab Equitibus separavit, commistque suis Nepotibus curam custodiendi. & in d. Castro Sancti Angelf Zizimus clausus remansit usque ad tempus, quo Carolus VIII. Rex assumpferat Regnum Neapolis, & Arma sua contra Orientis Regna converterat : d. quip. pe Carolus per Urbem transiens, à Summo Pontifice petiit Zizimum, & Summus Pontifex eidem indulfit, fed cum fama fuspicionis, quod Zizimo jam fuerat propinatum venenum, quoniam post paucos dies zgrotavit morbo quodam, qui non faerat cognitus, ex quo morbo obiit anno 1495. Quare narrationem hanc profequendo, dicimus, quod Zizimus videns non stare amplius sub cuttodia Equitum Hierofolymitani Ordinis, erga. quos amorem fervabat, incidit inmærorem , ideoque in itinere in. morbum incidit, & tandem mortuus est in Civitate Capux, non sine magna suspicione veneni, ut aliqui sentiunt , ut narrat d. Justinian, pag. 234. d. Commendator Marulli pag. 582. ubi hzc fubdit - Della sua morte per la corruscia de sempi, e per l'avidità dell' ore, fu la colpa ad un gran, Principe accribuita .

Supra relatus autem Pater Grameson pag.
22. sie subdit - Tandem Zemes e Ro,
mana enstoaia dimissur, Terracinamperdustus est, ubi veneno ei propinato extinctus est anno 1495. Morsuo
Zeme, majoribus turbis agitatum est
Turcarum Imperium.

Sed adeo perspecte erant magni Magistri Virtutes omnibus Principibus, & precipue sa. mem. Summo Pontifici Innocentio VIII. ut illum Romana-Purpura decoraverit, & in amplissimo S. R. E. Cardinalium Collegio cooptaverit: d. Justinianus pag. 235. d. Marullus pag. 579. d. Pater Fonsana d. tom. 3. pag. 92.

e- Eundem in Alia Sanciz Sedi Legatum...
d. conflituit: d. Marallus d. pag. 579.

Ætate jam concurrente tot fociata laboribus, & Corporis egritudine magnus
Y y y y 2

Hiero;

## 728 Armamentarium Historico-legale Ord, Equest. & Milit.

Hierofolymitanz Religionis Magister, & Sanctz Romanz Ecclefiz Cardinalis amplissimus, probe agnoscens fi. nem fuz peregrinationis in hoc Seculo pervenisse, in lecto decumbens, omnes de suo Concilio ad le vocavit, & ad eos difertam, piam, & ge. nerofam magno Magittro Ordinis Hierofolymitani, & infimul S. R E. Cardinale dignam habuit Allocutio. nem, qua humanarum rerum brevitatem exposuit . Monuit devenire ad electionem sui Successoris in Personam omnibus fulcitam qualitatibus ad Regimen necessariis, Regulz observantiam injunxit, tuitionem Religionis, & Rhodi Infulz, videnfque fua verba in omnibus lacrymas excitare, hortatus fuit parcere à lacrymis ; tandemque omnibus Benedictionem fuam impertivit, & paulo post obdormivit in Domino, ut testatur d. Marullus pag. 592. Pater Joseph Franciscus Fontana d. tom. 3. pag. 95. ubi inquit, quod obiit de menfe Julii 1503. in. ztate annorum plusquam octoginta, post Regimen Ordinis spatio annorum viginti feptem, & fexdecim dierum : d. Chronologia in principio Statutorum Ordinis, Pariterque Pater Fonsana. fubdit, quod Magister in merorem. inciderat, ob fædus illud dissolutum, quod inter Christianos Principes initum fuerat pro Bello contra Turcas, cujus fœderis ipfe magnus Magister fuerat constitutus Dux maximus & potissimum animi tristitia angebatur, videns Summum Pontificem Alexandrum VI. contra Privilegium Religioni concessum à sa. me. Innocentio VIII. conferre Ordinis Commendas Personis Secularibus, & Prioratum. Castella promisise Henrico de Toledo conferte; qui quidem Innocentius VIII. plura Ordini Hierofolymitano Privilegia concesserat, & Gratias, & specifice, quod d. Religionis Benesicia non possent conferti, nusi Religiosis ejusdem Ordinis, & sic pariter, quod collatio Commendatum omnium ad solum spectaret magnum Magistrum, etiamsi illa vacarent in Curia, & essent de Benesiciis reservatis, seu quocumque modo reservatis, seu quocumque modo reservandis, super quibus Bullam Consistorialem edidit, & loquitur d. Pascer Fontana pag. 93. d. tom. 2.

Sanchissmus Dominus Noster felicissme Regnans Benedictus XIV. novissmanfua Conttitutione, omnia & singula Privilegia Sacra Militaris Religionis Sancti Joannis Hierofolymitani ampie constimavit, & innovavit, quam Pontissicam Constitutionem integre referimus in calce Vita Serensssmi magni Magistri Emmanuelis Pinto, qui de prasenti magnus Magister est gloriose

regnans.

Imago hujus magni Magiftri cum Epitome Vitz habetur in antedicta Chromologia impressa Roma per Dominicum
Rossi anno 1709., ubi conspicitur Imago induta Mozzetta Cardinalitia, &
super cam ante pectus consspicitur magna Crux Ordinis, & in capite Biretum Cardinalitium, tenetque ante
se Stemma cum Cruce Ordinis, &
Stemmate sue Familie, quod gerit Pileum Cardinalitium, cum suis Floccis hinc inde.

Quadragesimus Primus magnus Magister Frater Americus d'Amboise, electus fuit anno 1503; in Rhodi Insula, qui absens tunc erat in sui Prioratus Franciz Gubernio: Chronologia magnorum Magistrorum impressa in principio Statusi Ordinis pag. 5., & in alia\_impressa Roma à Dominico Ross 1705. Commendator Marullus pag. 595. Ab. bas Justinianus pag. 235. d. Comer Fontana in illias Visa pag. 112.
D. Frater Americus erat Germanus

Frater

Frater Cardinalis de Rochomagen: d. Chronologia impressa Roma 1709.

Fuit letissime exceptus cum Fubarumsfonitu magnus Magnier à Conventum, & Populo Rhodiensi, qui ad illum Oratores miserant, ut citius Rho dum adiret, ut exponit d. Commenda sor Marullus à pag. 196, cum seq., 6° pag. 600,

Magnum hunc Magistrum, ob ejus di stinctas Virtutes astimatione, ac disctione prosequebatur Galliarum Rex Ludovicus Duodecimus; idcirco ante quam è Gallia discederet, ei dono dedit partem Ligni Sanchissur Crucis, ac ipsum Enfem, quem Sanchus Rex

Chronologia Roma impressa anno 1709. Hinc instituit Processionem Crucis in omnibus sextis Feriis totius anni pro Religionis desensa à quibuscumque adversis, ut prosequitur d. Chronolo

Ludovicus Nonus in Bello Terra San

che contra li fideles adhibebat : d.

gia Roma impressa 1709.

Rursus cohibuit exuberantiam luxus in Equitibus, quem Juventus nimiuma amplificavit: d. Chronologia Roma impressa anno 1709.

prepa anno 1795. Et ad tollendum onus Ufurarum, pro. prio are in Rhodi Uibe Monten... Pietatis erexit, atque dotavit: d. Chronologia Roma impressa d. anno 1709. Justinianus pag. 235. d. Marul lus pag. 604.

Nec minori cura se strenuum Ducem Bello ostendit hic magnus Magister, nam cum Classe Religionis capta suit Navis Ægyptia. & successive destructa remansit Classis Ægyptiaca, juxta narrata per d Jassinianum pag. 236. d. Marullam abs sapra, Comistem Fon. tanam pag. 11. pro qua insigni Victoria magnus Magister institutie dictam Hebdomadariam Processionem, de qua supra, scribit Comes Fonea, na pag. 114.

Post completum Regimen novem anno, rum, sex mensium, & tium dierum obiit magnus Magister in atate annotum 78. die 13 Novembris 1512. Chromologia magnorum Magistrorum-impressa in principio Statutorum Ordinis pag 5, alia Chronologia impressa Roma 1709. Justiuinus pag. 236. d. Comer Fontana pag. 112. Marullus pag. 610. qui duo Capitula Generalia celebravit, quibus Leges optimas sanait in servitium Ordinis, qua Leges etiam de prassenti funt in viridi observantia: d. Marullus pag. 610

Et antequam morretur, videns suos Religioso so vicinam illus mortem meftos, illos impavide reboravit monituillo, quod nunquam Barbarorum vites timerent, settentque omnes Inimicorum glorias Fœni Flores este, qui solum nascuntur, ut conculcentur ab hominibus: hinc agone correptus religiossisme expiravit, ut nota d. Comes Fontana pag. 115. d. Marniliss

pag. 610.

Imago hujus magni Magistri habetur in d. Chronologia Dominici Ross Roma impresa anno 1709, in qua conspectut Grux Ordinis, & Stemma sux Familie, & legitur Epitome Vitz.

Qiadragesimus secundus magnus Magiiter fuit electus Prior Alverniz Prater
Guido de Blancfort in Insula Rhodi,
die vigesima Novembtis anno 1512.
erat ipse absens commorans in Gallia,
ex qua ipse erat: Chronologia ma,
gnorum Magistrorum impressa in principio Statutorum Ordinis pag. 5.
alia Chronologia impressa Roma per
Dominicum Rossi anno 1709. Commendator Marullus pag 611. Abbas suftinianus pag. 236. d. Comes Fontana.
in illius Vita pag. 115.

Fuit iste Nepos magni Magistri Aubustoni, & S. R. E. Cardinalis, Virsingularis prudentiz, & in muneribus ge-

rendis

## 7 to Armamentarium Historico-legale Ord, Equest. & Milit.

rendis optimus, ac etiam antequameffet magnus Magister, Sancte Sedis Collector in Gallia pecuniarum Ele. emofinarum occasione Jubilai in illo Regno concessi à Summo Pontifice. pro defensione Rhodi: d. Instinianus pag. 226. d. Comes Fontana pag. 116. Iple fuit Locumtenens magni Magistri de Amboise, Custos Principis Zizimi, ut prosequitur d. Justinianns ubi fu-

Sed valde breve fuit Regimen hujus magni Magistri; namque iter arripiens Rhodum versus, conscensa Navemagna, nuncupata la Caracca, una cum aliis duabus Navibus in Nizzz Portu, congratulationis Officiis peractis cum Leone X. ad Sanctam Sedem assumpto, navigabat versus Rho. dum: d. Abbas Justinianus nbi fupra. Vix non Infulam Rodani, ut per erro. rem Imprefloris , ait d. Comes Fonsama pag. 116., fed vere viz Infulam.

Prodono attigerat, ut refert Chrono. logia imprella in principio Statutor. Ordinis, & in alia impressa Romz per Dominicum Roffi anno 1709. Juftinianns d. pag. 236. d. Marullus pag. 612. Dicta porro Infula Prodono, eft Infula eft in Mare Del Zante, e Cefalonia , ut explicant antedicta due

Chronologie.

Vix igitur attigerat dictam Infulam Prodone, & ecce quod magnus Magister animam reddidit Greatori, anno 1512. post annum unum , duosque dies à die fuz electionis , ejufque corpus translatum ad Urbem Rhodi, tumulatum honorifice fuit in Conventuali Ecclefia: fupra d. Comes Fontana pag. 116. & respective superius allegati.

Imago dicti magni Magistri habitu Cardinalitio induti habetur in preallegata Chronologia Roma impressa per Dominicum Roffi 1709., ubi conspicitur ante pectus Cruz Ordinis , & Stemma fue Familiz de Auboise, & Com-

pendium Vitz.

Quadragesimus Tertius magnus Magister fuit Frater Fabritius del Carretto, ex Imperialibus Dominis del Finale Architalassus, vulgo Amiraglio, & caput Linguz Italiz, & electus fuit in Infula Rhodii anno 1512, quindecim Decembris omnium plausu, & summa letitia , ut inquit Commendator Marullus Vita magnorum Magifro. rum pag. 615. Comes Fontana in illius Visa pag. 117. ibi - Prefo fopra le Spalle de' Cavalieri, fu porsato al Trono Magistrale, ed ivi da sussi col bacio della mano gli si prestò il dovuto offequio di Obbedienga : Chronologia magnorum Magifirorum impresa in principio Statutorum pag. 6., G in alia impressa Roma 1709. per Dominicum de Roffi: d. Comes Fontana. in illius Visa pag. 117. Abbas Justinianus pag. 236.

Exactiffima diligentia invigilavit pro confervatione Infulz : d. Comes Fontana.

pag. 118.

Erga omnes Principes etiam Maometanos fuit humanissimus, & de illis zstimationis signa exibuit, quos idcirco amicos fervavit : d. Fontana d. pag. 118.

Mediantibus vigilantia, ac liberalitate, omnium Aularum, etiam Turcarum penetrabat fecreta : d. Comes Fousand d. pag. 118. d. Marullus pag. 616.

Summopere in Gubernio providus fuit, & in dando liberalis; Principes omnes ejus Virtutes mirabantur; Imperator Turcarum nunquam expugnationem Infulz Rhodi tentavit, quamvis fummopere cuperet sub isto magno Magiftro : idem Comes Fontana pag. 119. d. Marullus pag. 617.

Capitulum Generale celebravit in Rhodi Civitate pro reformatione morum ipsorum Religiosorum: d. Ma-

THILBS

rallus pag. 616.

Aliud Capitulum pro restauratione Murorum Urbis, & à Principibus Chri stianis subsidium Militum obtinuit: d. Marullus pag. 622., & feqq.

Valde in fcientiis erat versatus; dumque Romz morabatur sur Religio nis Orator, nemo sut ex Visis conspicuis, qui cum co egerunt, quod non fuerit confessi, se vinctos humanitatis vinculis, quibus ille cuncus ligabat, etiam unica solum vice cum illo loquentes: d. Fontana pag. 110, d. Marullus pag. 625.

Tandem meritis clariffimus obdormivit in Domino anno 1511. Chronologia. magnorum Magiffrorum impressa inprincipio Statutorum Ordinit pag. 5. Alia Chronologia Roma impressa per Dominicum Rossi anno 1709, d. Comes

Fontana pag. 119.

Imago dicht magni Magistri impressa habetur in antedicta Chronologia impres fa Roma per Dominicum Rossi d. anno 1709. una cum Stemmate suz Familie, & Cruce Ordinis, & una cum

Epitome Vitz ejusdem .

Quadragesimus Quartus magnus Magister fuit Frater Philippus Villers Lisleadamo, natione Gallus anno 1521.
Chronologia magnorum Magistrorum,
impressa in principio Seatutorum Ordinsi pag. 6. 6: in alia Chronologia,
impressa, 6. 6: in alia Chronologia,
impressa, Rome per Dominicum Rossi
1709. justinianus pag. 236. Comes
Roneana pag. 119.

Dictus magnus Magister suit ex Nobili Familia Gallica de Villers ex Dominis Lisleadami; fuulem Lisleadam est Oppidulum in Provincia Insulz Franciz, & in Insula Osiz Flowi, una leuca infra Bellomontium Pontiseram versus paulo plus, & sere octo à Lutesia Parisorum in occasum, Gallice autem L'Iste Adam: sic Alphossus Losor in ejus Opere, cui Ti-

tulus - Universus Terrarum Orbis Scriptorum calamo delineacus tom. 2. pag. 30. Patavis Typis Congatti 1713. Qui locus redditus est illustrior ob hunc magnum Magnitrum, ficut notat Ludovicus Morerius in fuo Dictio. nario in verbo Villers. Erat autem tunc temporis à Rhodi Infula absens, & in Gallia comorans Philippus Villers, acceptisque nuneus de sibi collata Dignitate, flatim fe contulit Massliam, & in Pratoria Religionis Nave vela dedit ventis: at infortunia maritimum iter hoc affociarunt; nam primo in Navi flammarum erupit incendium, brevi totam Navis molem. confumpturum, nifi magni Magistri folertia, ejufque prafentia Nautas urfillet ad occurrendum periculo Navis, iftique flammas inj cta aqua. extinxerunt. Secundo fuborta est ventorum procella cum cadentium aquarum impetu, turbato atris nubibus è Cœlo ruit sagitta supra magnam Navem, & mifere Nautas, & Milites numero octo, interfecit, & in Cubiculum in Puppi Navis, & ut dicitur Camera di Poppa Fulmen illud m. vadens, Enfis magni Magistri vagi. nam nequaquam Izfit , ferrum autem ejufdem Enfis absumpfit . Hzc infor. tunia nonnulli in malum omen Infulz Rhodi acceperunt, ut refert d. Commendator Marullus pag. 628. d. Comes Fontana pag. 120.

Appulit tandem incolumis novus magnus Magister Philippus Villers Lisleadamo Rhodum, ubi omnium plausu fuit receptus: Marallus pag. 629.

Statim autem cogitate capit de munitione Rhodi Infule, quam invaderetentabat Turcarum vis, jamque Fama apparatus Militares nunciabat; Unde prudens magnus Magifter litteris enciclicis Religiofos suos vocavit ad Conventum, & pro faciliori itine,

#### Armamentarium Historico-legale Ord, Equest. & Milit. 772

re. ad Portum Brundusii magnam. Navem transmißt, dum ibidem maior Equitum numerus adeffe debebat: Marullus pag. 632.

Magnus Magnter nunciavit Christianis Principibus Belli minas, & appararatus Turcarum contra Rhodum.

Varu ad Rhodum pervenere Volones, quos humanistime non minus, quam generolistime excepit magnus Magister, quos inter comparuit Joannes Antonius Bolandius Venetus pluribus aliis Iuvenibus fociatus, qui fe ad militandum obtulit, secumque Prumenti copiam, ac Olei contulit ad subsidium Rhodi; unde magnus Magister ad cæterorum exemplum, eundem Antonium Bolandium Venetum, licet Faber , demiffique natalibus effet, candida Hierofolymitani Ordinis exornavit Cruce, ut fcribit d. Commenda.

sor Marullus pag 624.

Certior factus de Barbarorum adventu ad oblidendum Infulam, magnus Ma. gifter publice Populum alloquitur fu. per Statu Ordinis , fuper Barbaro. rum viribus, & ad refittendum impa. vido corde, & manu: cumque omne bonum defurfum fit, Pius magnus Magister auxilium de Sancto publice etiam expoftulari ftatuit , ut ira. Dei placaretur, totique Populo Vicoria concederetur, Solemnem igitur supplicationem indixit, & ad Populum publicas exhortationes habuit Episcopus Leonardus Balestrinus Januenfis, & Frater Clemens Caput Eccle. fiz Greez, ficut ab aliis Religiofis peractum fuit, ut videre est apud d, Marullum ubi supra .

Et ecce die octava Solemnitatis Corposis Domini, dum Divinis Officiis magnus Magister in Ecclesia operam dabat, defertur nuncius, jam Barbaros Infulam tovaliffe. Ad hac minime turbatus magnus Magister, sereno

vultu ad fuos converfus, profequa. mur inquit, ac preces ad Deum. compleamus, & postmodum ad certamina eamus. Supplicatione completa, zelo, & in Deum fiducia repletus, antequam Sanctiffimum Sacramentum, quod in Oftensorio super Altare existebat, Populi venerationi expositum conderetur in Tabernaculo, magnus Magister manibus Oftenforium accepit, & fusis lacrymis Dominum exoravit enixe , ut falvum. faceret Populum fuum , & benediceret Hereditati sue, indulgendo Chri. ftifidelibus Victoriam contra teterri. mum Hottem, ficut exponit d. Com. mendator Marullus pag. 642.

Successive Armis circumdatus, Populo comitante, ad Urbis mania fe contulit, ut ab omnibus videretur, Loca di. ftribuit Equitibus, & Militibus, tormenta bellica extulit . & omnia miro ordine disposuit, ut Turcarum

conatus repelleret.

Porro integram obsidionis Historiam. amissionem Infulz Rhodi, innumera cum Turcis certamina, deditionem Infule, recessum Religionis Hierosolymitane, ejusdem Peregrinationem, ac tandem Infulz Melitenfis concefsionem ei factam, fixamque in ea novam Religionis Sedem, late narravimus in hoc eodem Discursu Sell. 2. n. 26., & per sosam , ideoque ne dicta repetamus, Lectorem noftrum. ad dictam Sell. 2. remittimus , & ad ea que habentur apud Comendatorem Marullum in Vita bujus magni Magistri Philippi de Villers Lisleadami , & apud Comitem Fontanam. pag. 119.

Ex quibus patet, hunc magnum Magistrum Philippum de Villers Lisleadamum in prosperis fuisse magnum, & in adverfis . Fuit quidem ultimus magnus Magister in Rhodi Insula e-

lectus

lectus, & primus qui regnavit Melite, totaque in Infula, in qua novam Sedem firmavit fuz Hierofolymitanz Religionis, quz varia ad loca, ob temporum , rerumque viciflitudines transivit, & peregrinata eft, cum variatione nuncupationis Nominis: unde modo Religio Melitensis vocatur, & Equites Melitenfes appellantur. cum jam dieti fuerint , & dicantur Equites Hierofolymitani, Equites Rhodienses, de quibus omnibus supra expolitis loquimur in presenti nottro Difenefu 128. Sett. 2. a n. 52. cum. fegg. d. Marullus ubi fupra: Comes Fontana à pag. 110., sque ad 146., & Inflinianus bic pag. 242.

Sive enim perpendantur que iple gessit in Rhodi Insula, sive occasione nove Investiture Melitensis Insule, res sunt Viro heroici animi digna, & quoad gesta in Insula Rhodi, compendiarie

licet, descripsimus supra. Ea vere, que patravit in acquifitione. & regimine Infulz Melitenfis, lectura Scriptorum demonstrat hunc magnum Magistrum nulli pepercisse labori . Vocatus à Summo Pontifice Adriano VI. Romam adivit, sed in itinere fuit de ordine Caroli V. Imperatoris in loco Baja nuncupato magnifice exceptus, una cum Nuncio Pontificio, plurimo Nobilium concursu: subinde se contulit ad centum Cellas, ibique de Summi Pontificis justu honorificentiffime exceptus fuit ; & tandem Romam petiit, in cujus ingressu tributa eidem fuerunt cuncta exittimationis figna; nam cujusque Ordinis Romanz Curie Prelati, cum Urbis Gubernatore, Familiaribus Cardinalium, & Przfeco Aulz , levis Armaturz Militibus Elvetis, spatio unius milliarii obviam illi occurrerunt, seque magnus Ma, gitter contulit ad Palatium Cafarii Oratoris, qui tune erat Dux di Lezza, qui nomine Cafarii hospitari de, bebat: postea ad Vaticanum ivit, à Castro Sancti Angeli seitivis Bombar. darum, ac Bellicorum toimentorum fragoribus salutatus; tandem ante conspectum Summi Pontificis Adriani VI. in Concistorio cum Cardinalibus omnibus, vidit Summum Pontificem obviam eidem euntem tribus passi, justique quod surgeret, cumque amplectendo gioriosis verbis illis salutat - O magne Christi Arbiteta, & Fidei Catholica accerrime Propugnator - ut refert Abbas Justinianus pag. 24t. Comis Fonsana pag. 114

Obnt autem Adrianus VI. efformatoque Conclavi pro nova Summi Pontificios electione, Sacra Romane Eccléfic Caradinales Armorum Gubernium eidem... Magistro demandarunt, & Custodiam ejustdem Conclavis, ubi ideirco ad ejustdem Januas astiterunt Equites armati, in rubea vette, albaque Cruce, more militati: d. Justinianus pag. 140. d. Comes Fontana pag. 134.

Deinde se contulit in Gallias, subinde in Hispanias, ibique contentiones inter Carolum V. Imperatorem, & Franciscum I. Gallorum Regem captivum d. Imperatoris composuit: d. Comes Fonsana pag. 137. ubi subinngit, quod cum magnus Magisteracessit ad d. Regem Franciscum, noluis hic, quod magnus Magister eidem manum oscularetur, sed eundem vocavit Patrem honoratissimum, & amplexatus est. Tandem magnus Magister advir Regnum Anglia: d. Comes Fonstana d. pag. 128.

Post tot pro sua Religione exantlatos labores, Melitam cum Insula Gozzt, & Tripolis Civitatem eidem suz Religioni, ut supra dictum est, ab Imperatore Carolo V. concessam, ut exposiumus Sest. 2. adivit magnus Magifer de mense Octobris die 24. anno.

Z z z z 1530,

#### Armamentarium Historico-legale Ord.Equest. & Milit.

1530. d. Comes Fontana pag. 139., & Commendator Marullus pag. 713.

Eum cuncti maximis fumma dilectionis fignificationibus exceperunt sub viva ipe, quod corum Patria effet mutanda in illustrem Nobilissimz Equestris Militaris Religionis Sedem, prout de racto evalie, & fic Infula illa , prius pene incognita, modo celeberrima. corufcat totum per Orbem, Ædificiis nobilibus ditata, & Palatiis, dum il. la modo referta ett Viris Sanguinis claritate ex tota Europa conspicuis. ut bene notat idem Comes Fontana pag. 139. d. Comendator Marullus pag. 714. ubi fic explicat fortunam dictz Infulz post ingressum Religionis Hie. rosolymitane - E con ragione rallegrar dovevafi ( loquitur de Melitenfi Po. pulo ) posciacebe avezzi in quel Seco. lo ad ammantarfi di rozzi Tabarri, ed a gran fatica a nutrirfi di pefca gione, menando fosso umils sesti fu le paglie con le loro Famiglie misera bile, ancorche onesta la Vita, ora da. ti all'armi, & alle Lettere , frac. ciando drappi di feta, e d'oro, fotto magnifici Palagi addobbasi di ricche supellesili Soggiornano, avendo di più in quella Republica per diverfe Arade gran parce , si negli onori , come nelle rendite , ove non è concesso a ninno l' entrarvi , senza prima mo. Arar per molei anni con chiaregza la Nobilià de' suoi natali, e con sudore, e spargimento di sangue godono di quella le Commende.

Palice veramente può chiamarfi quest' Isola, che quasi Figliastra della Na. sura, priva de' suoi Beni, incognita. in quel modo fe ne stava, oggi dive. nati i faoi sterili Scogli calamite dell' oro, e dell' Argento dell' Europa, dal, le più remote Provincie a fe lo trag. gono, e col corfo di Vafcelli, ed indu. Aria degli Abisatori, dall' Afia, c

dall' Africa, s più pregiati Tefori; a ens scriver vorres all' impresa di que. flo Corpo - En ignota manens, fortunata micas.

Vix autem magnus Magister Philippus Villers Lisieadamo Melitz limen atti. gerat , flatim ad Ecclesiam Sancti Laurentii fe contulit in Burgo sitam, una cum suis Religiosis ad gratias agendum Deo Optimo Maximo, quam Ecclesiam statuit magnus Magister ad celebrandum Divina Officia, utque idem antedictus Burgus tutus à Barbarorum invasionibus redderetur, Muris munire justit, & propugnaculis, & totam Infulam vilitavit, ut inquit d. Comes Fontana ubi fupra : d. Commendator Marullus pag. 714., &

seq.

Recopilando tamen Vitam huj us celeberrimi magni Magistri electi anno 1521. dum in Gallia morabatur, cum jam Rhodum adiverit Solimanus Imperator Turcarum anno 1522, Infulam invafit cum tercentum millibus Militum, Rhodumque obsedit innumeris tormentis Bellicis, & quidem fpatio fex menfium . Attamen magnus Magister cum Equitibus, Militibusque suis Urbem propugnavit robutte; adeout , si Christiani Principes subsidium suppeditassent, re infecta Tur. cz receffiffent: fed deficiente penitus fublidio Christianorum Principum . magnus Magister, & Sacra Religio coacta fuit se dare Turcis, conditis pa. ctis; & de gloriofa hujus Infulz deditione, ultra supra exposita in dicta Sett. 2. videatur Carolus Macer in. ejus Opere inscripto - Il valore Malsese difeso contro le calumnie di Girolamo Brafoni, Roma presso il Dragondelli 1667. pag. 120. Qui magnus Magister fuit ultimus electus in Ci. vitate Rhodi, ipfaque Infula, quam possedit Religio spatio ducentorum

torum tredecim annorum: & ipfa. Religio peregrinata ett postmodum cum suo Conventu per annos septem . Primo itaque humanissime à Paulo Justiniano Patricio Veneto nomine Classis Dominici Generalis Venete Trivigiani in Infula Cretz, ac in Civitate Castri in Archiepiscopali Palatio excepta fuit, ibique idem magnus Magister Capitulum, seu Concilium habuit, quod fuit primum post Rho. di amissionem, in quo Capitulo multos magnæ Crucis Equites, & alios Equites promovit ad Dignitates vacantes, durante Rhodi obsidione; Re. gimen Triremium, ac Navium diftribuit Equitibus, & quoniam Ærarium Religionis ob passa infortunia exhauftum reperiebatur, Equites, animo revera generofo, sponte convenerunt præstare, ac in communi ponere, non folum pecunias, fed & Torques pretiofas, gemmas, & argenta, que quilibet apud se retinebat, que quidem... in ipsa Navi conversa fuerunt, & fusa in pecunias, juxta narrata à d. Abbate Tuftiniano pag. 240.

Magistro Nuncius, quod Equites Religionis in Occidente commorantes,
ad Messinar Portum quoddam subsidium pro Rhodi Insula transmiserant,
ut pro Insula Rhodi inserviret. At
cum nimis serotinum id est chum susit, magnus Magister statim justit, ut
serit, magnus Magistri, ut
serit, insulation suc
coderent ejustem magni Magistri, ut
serit insulatim sus sus sus sus
subinde hac Religio per aliquod tempus
posuit Sedem Viterbii, postmodum in
Givitate Nicez: honorisce (ut di
chum est ) hic magnus Magister. Ro-

mæ fuit exceptus ab Adriano VI., &

cis fuit Custos Conclavis: subinde se

Eodemque tempore delatus fuit magno

transtulit ad Hispanias; tandem à Carolo V, Imperatore Investituram Melitz Insula, & Urbis obtinuit, in qua Religionis Sedem fixit die 26, Octobris anno 1530, juxta tradita in Epitome Vitz illius relate in Chronologia magnerum Magnitroum edita per Dominium Ross Roma 1709.

Pottremo lethali morbo correptus, fentiens finem vite corporalis adventare, convocatis Viris Concilii, illis hzc verba fecit - Non credo faravvi dif. caro, Fratelli, che dopo el corso di di festantacinque anni, inclufovi tredici , & otto mefi di Magistero , chia. mato dall' Immortale Iddio, vada a. renderla firesto il conto de' miei gior. ni, avanti a cui di ciascheduno au. raffi a terminare il suo fine . Parto da Voi confolato, per lasciare dopo si lunga pellegrinazione Stabilito il Con. vento in queft' Ifola, la quale per meggo delle voftre Opere per l'univer lo dilatarassi il suo nome, se pur della. Regola , come fermamente credo , ofervanti farese . Abbiate del continuo, o Figlinoli le voffre speranze in Dio, che sutto providenza, e sutto miseri. cordia non mancherà mai di foccorrerwi , supplicate da cuor confidente : in. di scorgendo, che col discorso dagli occhi de circoftanti cavava fiumi di lagrime, per non wederli in quel modo afflitti, con doleiffime parole licentiatili, refe di li a poco l'anima al suo Fattore .

Ed ecco spenta la Visa del più prode, e magnanimo Campione, che stringeste, mai Ferro alla Gloria di questa Religione: Sic ad litteram tradit d. Commendator Marullus pag. 713. 65 seq. Vide Comitem Fonsana pag.

Da. 143.

E Ejus Corpus tumulatum fuit in Eccle, if is Sancti Laurentii, & postmoduma fe translatum fuit ad novam Valletas Z z z z 2 Givi,

Civitatem in Conventuali Ecclesia sui Protectoris: d. Commendator Maral. lus pag . 724.

Imago hujus magni Magistri habetur in d. Chronologia magnorum Magiitrorum impressa Romz per Domini-

cum Roffi 1709. Quadragefimus Quintus magnus Magister fuit Pierinus de Ponte, Nobilis Civitatis Afti, ex antiqua Stirpe Dominorum Castri de Lumbriasco, & Cafalis Graffo, qui fuit primus magnus Magister electus in Melitensi Conventu anno 1534. Chronologia. magnorum Magiftrorum impresa in. principio Statutorum Ordinis pag. 6. o in alia impressa Roma per Domi. nicum Roffi anno 1709. Abb. Infinia. nas pag. 244. d. Comes Fontana pag. vanis feculi pompis abhorrens; unde accepto Nuncio de fibi collata dignitate, non exultaffe, fed profusis lacrymis Antecessoris sui Philippi Vil. lers Lisleadami mortem deflevisse me. morie proditum eft, ut inquit Epitome vitz ejusdem relata in d. Chromologia Dominici Roffi . Totulque incubuit Reformationi morum in fuis Religiosis ob temporum vicisfitudines in aliqua parte relaxatis, & nunquam permifit inobservantiam Statutorum , ficut notat d. Epitome Vitz in eadem Chronologia Dominici

Roffe . Ipse absens erat à Melita, commorans in suo Bajulivatu Sancte Euphemie in Calabria, acceptoque per Oratores Conventus nuncio de fibi delata Dignitate, flatim Melitam fe contulit . ac subinde suasit Imperatori Carolo V. ut suis cum viribus, & Religionis Melitenfis, ferum Piratam Ariadenam Barbarossa aggrederetur, qui Tunefis Regnum, & Arcem Golete ceperat : unde Imperator ipfemet Carolus

V. magna cum Classe hunc devicit; omniumque primi Equites Melitenfes extulere Vexillum fuper Muros, semperque memorabilis erit generola strenuitas Fratris Pauli Simeonis Equitis Commendatarii Taurinen, in. se liberando à Barbarorum captivitate, in qua vinctus tenebatur, atque infimul cœteros Christianos Captivos; fic enim fe res habuit .

Comitatus duobus, potuit non folumfe à catenis, fed & alios folvere: ul. terius armata manu malleis, & faxis Gubernatorem expellere, & per vim aperto Armamentario, acceptisque omnibus, & fingulis in manibus armis, Duce d. Equite Paulo, iffi adeo hoc facto Urbem terruere , ut ipsemet Barbarossa fugam arripuerit Constantinopolim versus . Hocque facto facilis effecta fuit Civitatis, & Regni expugnatio, quod tamen ex confeniu Religionis Hierofolymitanz reftitutum fuit Muley Afem, cum obligatione. folvendi in fignum Vaffalli Imperatori Carolo V. duos Equites Barbaros , & duos Affores , ut exponit Justinianus d. pag. 244. Comes Fonsana pag. 112.

Ab omnibus summopere laudabatur hujus Equitis Pauli generolistimum. factum; magnus vero Magitter febre correptus, paucis pott diebus obiit in Domino, & antequam Animam exalaret Equites exhortatus eft ad bellandum contra Turcas ad Fidei propagatio. nem , & lætus mori dixit , quali in. nuens ejus in Magisterio Successorem futurum Fratrem Defiderium Sancte Jalle. Obiit autem die 17. Novembris anno 1525. in ctate annorum. septuaginta trium , ut inquit Chrono. logia appolita in Statuto pag. 6. , & alia impressa Roma 1709. d. Justinianus d. pag. 244. d. Comes Fonta-86 pag. 149.

Imago

Imago ejusdem magni Magistri habetur in d. Chronologia impressa Roma d. anno 1709. ubi datur Epitome Vitz ejusdem una cum Stemmate propriz Familiz, & cum Cruce Ordinis.

Quadragesimus Sextus magnus Magister suit stater Desiderius Sancka Ialle, ditus Tollone, & tunc temporis Ptior Tolosa. Hie suit secundus magnus Magister electus in Civitate Melite die vigesima secunda Novembris 1335, dum erat absens: sie adimpletum suit quod dikit dictus magnus Magister anteces soi: Chronologia magnusum Magistro ram impressa in principio Statistorum Ordini: pag. 6. Alia Chronologia impressa Soma per Dominicum Rossi anno 1700. Comes Fontana pag. 155. Abbas Iussimanus pag. 242.

Sub hujus magni magistri Regimine, Equitum Classes plures de Turcis Victorias reportarunt, Captivosque secerunt cum pluribus Barbarorum Navibus plures Turcas, quas Victorias enumerat d. Abbar Justinianus pag. 245. d. Comes Fontana pag. 155. 6 seq.

Dum in itinere estet Melitam versus in Civitate Montis Pessulani post decem menses, & dies quatuor obiit hie magnus Magister die 26. Septem bris 1336. d. Chonologia in principio Seatantorum pag. 6., & dista alia impressa per Dominicum Ross Roma 1709. d. Comes Fontana ubi supra pag. 54. & 61.

Imago d. magni Magistri habetur in allegata Chronologia Dominici Rossi impressa Roma 1709. una cum Stemmate propriz Familiz, & Cruce Ordinia.

Quadragesimus Septimus magnus Magifler fuit Frater Joannes de Omedes Hispanus, & fuit tertius magnus Magister in Melitz Civitate electus 20. Octobris 1536 ex Lingua Arago, nie, jam Bajuliuus Caspe in Hispania: Chronologia magnorum Magistrorum impressa. in principio Statuco. Ordi, nis pag. 6., & alia Chronologia eerundem magnorum Magistrorum impressa per Dominicum Rossi Roma 1709 & hunc B.llica Vittus, qua in Rhodi obsidione emicuit, extult postmodum ad magnum Magisterium: Abb Justi. nianus pag. 145. d. Comes Fonsana. pag. 161.

Vix Melitam appulerat, & ecce Regis Tunefis Oratorem accepit, quo me diante auxilium poftulabat adverfus fur Regni Rebelles, & de facto magnus Magitter Triremium Claffertatransmist: d. Chronologia impresa. Roma per Dominium Rossi (719).

Plures hie magnus Magitter in Maii suis Navibus, ac sibi associata Classe Caroli V. Imperatoris infortunia passus, de quibus videri possunt que tradite Comes Bontana à pag. us sapra

Constantissime tamen semper restitit, & in Melite aggressionibus firenussime se gestit, ut merito Constantis Cognomentum sibi acquisiverit, ut exprimitur in d. Chronologia Rome impressa per Dominicum Rossi anno 1702.

Claffis Religionis Hierofolymitanz tobur, tempore hujus magni Magittri Joannis de Omedes, emicuit contra Turcas; cum enim tunc temporis So. limanus Turcarum Imperator Regnum Neapolitanum invadere meditaretur, ut inquit Abb. Juftinianus pag. 245. Per le Capi-Parte pr. cap. 11. enlazioni fabilite col Re di Francia Francesco I. rotta ancora la Pace co' Veneziani ec. Si era portato in persona con l' Armata sua ec. Tragistando la Cavalleria, e buona parse dell' Eferciso nella Puglia ec. L' Armasa dell' Imperator Carlo V. fotto il Gowerno del Principe Doria, già era avangata contro all' Insmico, ad a tale

# 738 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

a sale riparo concorfero le Galere di Malta, e la Caracca della Ressa Re ligione: appena congiunte fi con le Galere Imperiali verfo S. Maria ec. eb. bero l'incontro di segnalarsi i loro Cavalieri, poiche investirono dodici Galere Turchesche ec. La Capisana di Malta affalita da due, ne getto una a fondo , prese l'altra et. Restarono tutte le Galere nemiche, o affondate, od in potere de Chriftiani, Rinfcima. no vani i tentativi di Solimano ec. Tuesoche diresso dal Configlio, e pratica di Troilo Pignasello Cavaliero Napolitano di singolare valore. Que. Ro acciecato dalla passione, solita Ti. ranna dell' arbitrio umano, era paffa. to sant' oltre, the non folo aveva configliata sale impresa unitamente con l' Ambasciatore di Francia Gio. della Foreft , che mori alla Valona. mella Corse di Solimano , ma fi aggrego nel numero de i dilui Mutafa-Pachi. Sono quefti Gentiluomini di o. gni Nazione valorofiffimi, che il G. Signore lafcia vivere nella loro Leg. ge, e fe ne ferme quando egli in Perfona foreifee in Campagna, Paffato nel Regno di Napoli con l'efercito Ossomano, fu mosore di danni confiderabili della sua Patria, e del suo naturale Signore: d. Pater Fontana de quo infra .

Quoad Vocabulum Musafaraca, plura tradit Morerus in suo magno Dictiomario in Litt, M. verbo Musafaraca, quod scilicet sint Viri magnz qualitatis, neque obstricti sunt ad B slum ire, nisi ipsemet Turcarum Imperator

personaliter Bello intersit,

Tempore hujus magni Magiftri anno a547. in Capitulo propositum fuit, Sedem Ordinis in Civitate Tripolis figere, veluti magis falubris aeris, & magis aptata Bello in Barbaria, juxta potum magni Magiftri dell' Hola Ada,

mo, & è contra Melitensis Insulaciti insulais, pracipue tempore astivo, & in solo admodum serili: sed ob diversitatem Capitularium insectaremansit, ut inquit Historia Ordinam Militarium Gr. e Gallico Idiomacatranilas per Patrem Josephum Franciscum Fontana tom. 3. cap. 12. pag. 98. juxca impressionem Luca 1738. Tupis Salani, G Giuntini.

Verum sub dictis temporibus Religio Hierosolymitana ob vilem Militumatimorem, reluctantibus generosis Equitibus Melitensibus, amnstr Civitatem Tripolis, quam per annos 41. possederant Christiani, & Religio Hierosolymitana per annos 21. soladar nuncupata La Golessa in Christianorum manibus perduravit usque ad 1556, juxta narrationes, quas tradit d. Abb. Justinianus pag. 249. d. Pater Joseph Franciscus Fontana d. pag. 93 Comes Fontana d. pag. 193.

Tot Bellorum favorabilibus adverfilque fucceffibus laceffitus, animo tamena femper constanti, meruit dictus magnus Magister titulum Constantis: 4. Chronologia impressa Roma anno 1709.

per Dominicum Roffi .

Quare ingenti Turcarum Claffe, cum. Turcarum Imperator Melitz Infulam invalisset, eam strenue propugnarunt Equites Melitenses, & ad obsidione gloriose se liberaverunt : pro qua Victoria à Melitensibus obtenta, cos laudavit peculiaribus Litteris in forma Brevis fa. me. Pius IV., de quibus omnibus testantur d. Paser Joseph Franciscus Fontana in Historia omnium Ordinum &c. Gallice feripta , & per eum translata in italicum ldi oma d. tom. 2. cap. 12. pag. 99. juxta im. pressionem Luca Typis Josephi Salani, & Vincentii Giuntini 1738. Comes Fontana ubi supra pag. 184.

Tandem magnus Magitter atate, ac me-

ritis plenus, ob morum sanchitatem, & egregium Religionis suz Gubernium, & de Republica Christiana benemeritus; totam enim Melitz Insulam propugnaculis munivit, ut contra Barbaro, rum conatus tutam redderet, post Regimen asorum 16. mensum 10., & die 1111. die 1111.

Imago hujus magni Magistri habetur in d. Chronologia Roma impressa per Dominicum Rossi 1909, ubi cernitur ante pectus Ciux Ordinis, & stem ma proprix Familix, & habetur E.

pitome Vitz .

Quadragesimus Octavus magnus Magister suit Frater Claudius della Sangle. Hic suit electus in Civitate Melitz die undecima Septembris anno 1553., & fuit tettius magnus Magister electus in dicta Melitz Civitate s Chronologia magnorum Magistrorum impressa in. principio Stasuborum Ordinis pag. 6. di in alia corundem magnorum Magistrorem impressa Roma magnorum Magistrorem impressa Roma magnorum magna 100, deb. Justinianus pag. 250. d. Comes Fontana pag. 195.

Fuit ille magnus Hospitalarius : d. Comes

Fontana nhi fupra.

Et tempote suz Electionis morabatur Rome apud Summum Pontificem Julium III. ordinarius Orator Religio. nis: d. Chronologia nis sapra, pariter d. Comer Pontana allegara pag. 195. at d. justinianus d. pag. 250.

Religio Hierofolymitana ad transferendum Melitam d. magnum Magistrum Rome comorantem, Tritemium Claft, em mifit, Duce Equite Leone Strozzi. Confcenfa Nave Religionis magnus Magister, superata, maris tempettate, Melitam appulit, fuitque omnium plaufu receptus. Se primum ad Ecclesiam contuit gratias Deo agendo, successive ad Magistrale Palatium: deinde obtinuit ab Imperatore, & Gallarum Rege, ut in pendentia Billorum Religio Elierosoyimitana in statu neutrali sisteret, ejusque bona existentia in utroque Regno immunia essentia in utroque Regno immunia essentia in utroque Regno immunia essentia concribus: d Justinianus pag. 250. d. Comes Fontana pag. 198., & seq.

Plutes edidit, & reformavit Leges apras ad Regimen temporum currentium, & leguntur in Statutis Religionis: d. Chronologia impresa Romg.

Obiit magnus Magnier die decima octava Augusti anno 1557, post cursum Regiminis trium annorum, endecim mensium, & septem dierum: dieta Chronologia magnorum Magistrorum; mir pag. 6., & altera impressa Roma per Dominicum Rossi 1709 ubi quod pingue spolium Religioni reliquit. Abb. Justinianus pag. 251. d. Comes Fossana pag. 208.

Imago dichi magni Magifiti adest in d. Chronologia Dominici Ross, in qua conspicitur imago tenens ante pectus Crucem Ordinis cum Stemmate pro-

priz Familiz.

Quadragesimus Nonus magnus Magister suit Frater Joannes di Valletta ex Lingua Provinciz, jam Prior Sancti Egidii, electus magnus Magister 21. Augusti anno 1557. Chronologia magnorum Magisterorum relata in principio Statustorum Ordinis pag. 6., 67 in alia imprissa Rema per Dominicum Rosse anno 1709. d. Comes Fontana pag. 200. ubi, quod usque ad ilud tempus vocatus suit Monsteur do Parisos Frater Joannes de Valletta ex Familia Nobilissima, ex regione de Rovergues in Gallia.

Strenuissimus, & diligentissimus magnus Ma.

#### Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

Magister Valletta plures pluresque Naves contra Turcas exp. divit, pluraque certamina maritima, qu bus pro majori parte potett Sacra Hictofoly mitana Religio gloriari, quinque annorum spatio è manibus Turcarum ce, pille quinquaginta Naves Turcicas o neratas merc bus Nauris repietas, & ut dicitur cento pogzi di brongo, & bis mille Christi fideles Captivos in libertatem redigisse, ut narrat d.

Comes Fontana pag. 215.

Idem munitiffimam reddidit totam Me. litz Infulam, & undique armatam. Tormentis bellicis, & Militum, Equitumque Aciebus, ut quolcumque Inimicorum impetus, atque aggressiones propulsare pollent . Neque tardavit Turca infulam aggredi, fiquidem ingenti Classe Armatorum, plurimis Tormentis bellicis omnis generis il lam invadit terra marique, & Arcem Sancti Elmi oblidet, & impetit fumma vi tormentorum Bellicorum mu. ralium obfidionalium innumeris concufferunt ictibus, quos fuisse plusquam decem, & octo mille memoriz pro. ditum eft; unde Arx capta ab Hottibus fuit .

Noneadem porro Barbaris arrifit fortuna in obsididione Arcis Sancti Michaelis, & ipfius Urbis Melitenfis; fiquidem. licet Turce Melitam ipfam anno 1565. acerrime cinxerint , innumeris Militum copiis, tormentis Bellicis, machinisque circumvallassent: At magnus Magitter Valletta, revera in Militari arte Magister magnus, obsessa Infulz defensionem ita disposuit . ut in omni parte munitissimam reddiderit Infulam, hinc atque hinc diftributis Equitum copiis; quamobrem in caffum moliebantur Barbari in Urbem. tentamenta, & coacti fuerunt obsidionem deserere, infigni reportata per magnum Magistrum Victoria, & Urbe,

ac Infula liberata, ut late narrant Abbas Justinianus à pag. 253. Comes Fonsana à pag. 215. d. Pater Fontana tom. 3. Pater Dominicus Curioni ex Ordine Pradicatorum in suo Volumine - Il Gloriofo Trionfo ec. della-Religion Militare ec. de Camalieri di S. Giovanni lib. 4. à cap. 4. cum feq. juxta impres. Neapolis Typis Scipionis Bonini 1619. d. Chronologia magnorum Magiftrorum impresa Roma per Dominicum Roff: 1709. cum Epitome Vitz ejuldem magni Magistri .

Merito proinde magnus Magister, armis & pietate Vir infignis, primo Deo Op, timo Mazimo debitas gratiarum actiones egit, latoque Decreto in memoriam magnz Victoriz fanxit, quod quolibet anno folemnis fupplicatio haberetur in die Festo Nativitatis Sanétissime Virginis Mariz, quo die reportata fuit Victoria , que quidem. Processio ad majorem Ecclesiam hoe modo celebratur. Magnus Magistez pro tempore, omnes precedens Equites, unus ex eis ad dexteram ejufdem elatum defert Religionis Vexillum & ad finistram Ephabus aureum evaginatum, & elatum in manibus tenet ensem, sicque Sanchistimo Missa Sacrificio ibidem affittens, cum legitur Evangelium , magnus Magifter ab Ephebi manibus d. Enfem accipit, retinetque manibus toto tempore, quo legitur Evangelium , ut narrat d. Paser Fontana d. com. 3. Parte 3. cap. 12. pag. 99. ubi probe subiungit, quod folum in dicta functione, que dicta die peragitur, in Ecclefia evaginatus Enfis confpicitur , nec ullus alius hoc facit, sed solummodo di ca die ita facit magnus Magister, erroneumque, & populare omnino est id, quod per ora vulgi volitat, Equites Melitenses indutos solemni Religionis Habitu, qui in Ecclesia dicii

goum Ordinis Misse Sacrificio affiflum, nudatum Ensem manibus terere, dum legitur Evangelium usque ad elationem sacratismie House, ur fic demonstretus eos elle dispositos & paratos manu certare in Fidei Defentionem.

Diximus deferri Enfem gureum ab E. phabo, & teneri elatum à Magno Magistro tempore quo legitur Evan. gelium & Sacratifima Oftia à Sacerdote extollirur . Sciendum fiquidem eit, quod hie idem Enfis, uns cum Pugione auro obrizo affabre e. laborato, fuis cum Capolis, & mnu brio aureis, ac pretiolissimis lapillis fimili modo auro, gemmisque exornatis Vaginis, ob dictam ab Equitibus re-Portatam Victoriam, dono transmilla fuerunt przfato magno Magittro Joanni Valletta à gloriofiffimo Monarca Philippo II. Hispaniarum Rege occa. fone ejuldem firenuz defensionis ide litenfis Infulz, ac reportatz Victoriz · fuperius relasso . ut feribunt Domiwiens Maria Curioni Ordinis Pradica Forum in L bro - H Gloriofo Trionfo della Sacrofanta Religion Militare ec. de' Cavalieri di S. Giovanni lib. 5 cap. 6. pag. 338. ubi, quod dedicavit San-Aiffimz Virgini Enfem. & Pugionem data à d. Rege Catolico. Comes Fonsana ubi supra pag. 235. Abbas Justi. . mianus Istorie Cronologiche degli Ordini Militari ce. Parte prima cop. 21. pag. 19 t. juxta impressionem Venetam Typis Combi , & la Nou anno 1691. d. Chronologia Roma impressa per Do. minicum Roffi anne 1709. cum Vite Epitome .

Recognits' fiquidem temporibus dicta 'ultima' liberation's Infula, que fucceffit tempore, quo Carolus V. le ab dicaverat cum Imperio à Regno Hifpaniarum, de fe patet fucceffille datio, nem tauneus Buss fuulle tempore Phi lippi II. non Caroli V. unde per errorem antedichum munus factum tribuitur à Carolo, V. Pater Fontana tom. 3, Parte 3, cap. 12, pag. 99.

Deinde idem magnus Magnier Valleta omnem movit lapidem in construction ne novæ Civitatis, pio qua Summus Pontifex Sanctus Pius V. fummopere follicitus tribuit triginta quinque millia feuta, ur inquit d Just nianus pag. 256. Comes Fontana ubi supra: 1, Chronologia edică per d. Dominisum... Ross. Roma 17-9

Ipf. vero magous Magiffer Valletta ind nova Civitatis contructione in Monto Scharfay primarum poluri lapidem, the Jovis 28. Martii hora 14. more notito Italo, & ur dicimis Minuti 24 anno 1566. d Juftinianus pag. 156. Parer Fontana pag. 100. d. Granologia edita per Dominisum Roff Roma

1709.

Our Civitas etiam de prefenti, de ejufdem nomine voçatur Civitas Valletra ex Decreto ipfips Concilir, ur apud d Juftinianum pag. 236. Parrem Fonsauam pag. 100. Comstem Fonsauam pag. 299 d. Chronologia R. ma. impreffa per Dominisum Roff anno 1709.

In ilius autem contructione plusquam octo mille Fabri Murarii, Camentarii, & Operarii laboraverunt; utque citius moles compleretur, Summus Pontifex Sandus Pius Quintus justis, quod continive, etiam Fetis diebus laborarent: completa autem fuit adificatio Civitatis Valletta, & pene absolutum opuis anno 1571., ficut contrat ex relatis per Pasrem Fonsanam d. pag. 100.

Conterum, revera in universum completum fuit opus anno 1571. polit mortem Magni Magistri Valletta, qua fuccessit 21, Augusti 1568. d. Paser

Fontana pag. 100.

Magnus vero Magniter de Monte, eg

Italiz lingua, Succefforque ejusédem Vallette, Conventum ad candem Givitatem Vallettz totaque cum Religione die 18. Martii ejusédem ann 1571. transtulit solemniter: d. Pater Foncana

pag. 100.

Tempore hujus magni Magistri de disto anno 1571. retulit Christianorum. Exercitus cum Equitibus Hierosoly mitanis celebertimam illam Navalem Victoriam de Turcis ad Echinadas Infulas, & moderne all' Isee Corcolati. d. Pater Fontana pag. 100.

Adeo hic magnus Magniter Bello, & Pace clariffimus ab omnibus laudaba tur, & dignus honoribus hab batur, ut Summus Pontifex Pius IV. edem Sacram Cardinalium Purpuram obtulerit, quam ptx humilitate acceptarerenuit: d Epitome Vitx relatx in al legata Chronologia Roma impressa per Dominicum Rossia anno 1709. d. Pater Fousana d. tom. 3, pag. 99.

Verus heros in omnibus, & non im.
merito Rex Catholicus eundem titulo magni Ducis Christiani nuncupa,
vit. Ex illius aspectu Equitum, &
Christianorum Militum animi robut
ad arma constituabatur, terror in.
Hostes excitabatur: in ipsis suisactio
nibus subsiduum ab Oratione expostulabat, & Pietatis Operibus emicabat;
hinc scuta centum auri assignavit sratribus Minoribus Observantiz, qui
custodie Sanchistimi Sepulchri Domini
nostri Jesu Christi assistunt.

Tempore obsidionis Melitensis ipse indefessa charitate visitabat vulneratos, ipsisque in corundem consolationempropria demonstrabat vulnera, cœerosque Pietatis, & Religionis actus gerebat, de quibus Paser Curioni d.

cap. 5., & 6.

Duo tandem Capitula Generalia celebravit magnus Magister, & post cursum ... undecim annorum sui Regiminis ada, mussim completorum eadem die, qua obnt, scilicct die 21. Augusti 1668., ut refert d. Chronologia in principio Siasusorum Ordinis impressa pag. 6. & alia, ut similiter dictum ett, impgessa Roma per Dominicam Rossi anno 1709. d. Comes Fousana pag. 109.; & 212.

Reliquitque Heredem Religionem suam in tpolio considerabili: d. Institutante pag. 256. d. Comes Fonsana pag.

238.

Imago hujus magni Magistri habetur in szpe aliegata serie Chronologica edica per Dominicum Rossi anno 1700.

Jacet dicti magni Migiltri corpus tumulatum Melite in Ecclefiz Conventualis Sacello Sanctifium Virginis de-Victoria, in cujus Sepulcheo (equens Inferiptio legitur.

Ille Afia, Libiaque pavor, sutelaques

Europe, edomicis Sacra per Arma.

Primus in bac Alma , quam condidit Urbe Sepuleus

Vallesta ascenso dignus boupre jacet.
Quod Tetratticon, ut supra ad litteram
ref.rt laudatus Paser Dominies Maria Curione Lestor Theologus Ordinis
Pradicasorum in Volumine - Il Glogion Mistare ec. de Cavalieri di S.
Giovanni Gerofolimicano ec. lib. 5.
pag. 330. justa impressionem Neapolis Typis Scipionis Bonsini 1619.
tettaturque dictum Tetrasticon suisse
compositum ab Equite Fratre Oliverio Starquei Anglo in laudem sui
Principis, & Prastai.

Easque Nobis sit, ad eruditionema, transcribere ad litteram ea, quz scripta reliquit d. Pater Letter Theologus Ordinir Pradicaserum pag. 340. loco superius allegato, super quibus omnibus sides sit penes Scriptorem, qui

iC

fic fcripfit . E percid fu degna cofa, che non folo gli Uomini, e le Donne Cristiane lo piangessero, ma che in fin il mare fteffo, e gli Animals ac rei, terreftri, ed aquatili ne moftraf scro surbation grande, poiche nel me desimo tempo, che spirò quell' Anima benedessa, diede a sraverso a Marfa Scirocco, una infinita quantità di Pesci maggiori de' Delfini : mort il Ino Girifalco, Uccello dell' Armi fue mandategli già in dono dal Re di Francia, mori il suo Papagallo . a. lui sanso caro, il quale era così rof So, che sembrava un perfesso rubino: mori anco la sua Leonessa, la quale era santo domestica, che bene spesso dormir folewa nella sua propria Ca mera . Ma il Cielo , che con allegrez za ricever voleva l' Anima di quel Principe, ch' era flato il serrore del Turco, fece nell' aere rimbombare con frepise. ed orrore de mortali viven si una Gaggarra, ed una falva di Archibufate, mostrando, che in questo modo onora, e riceve il Cielo le Ania me de' fedeli Capitani Christiani , ben. che ne refti la Terra desolara, e mesta.

Quinquagelimus magnus Magister fuit Frater Petrus de Monte jam Prior Capuz, electus die 22. Augusti anno 1568. Chronologia magnorum Magi. frorum impresa in principio Scatu. sorum pag. 7. alia Chronologia impreffa Roma per Dominicum Roffi 1709. d. Comes Fontana pag. 239. Abbas In. finianus pag. 256. ubi quod erat Cavaliere velece nella colera, e facile

nelle mutationi .

Ortum habuit in Monte nuncupato San Savino, eftque Terra Aretinz Dice celis, Consobrinus sa. me. Sumi Pontificis Julii Tertii: d. Cronologia im. pressa Roma per Dominicum Rossi anno 1709. ubi adducitur Epitome vitz illius: Illuftriffimus D. Eques Georgius Vivianus Marchefius Romana Curia Pralatus in Volumine - Galleria dell'

Onore in verbo Aregzo .

Ante Dignitatem Magisterii splendore, ac strenuitare, ac prudentia honorifica munera exercuerat in obfidione. Rhodii . & Mehtz: d. Chronologia. impresa Roma per Dominicum Roffs una cum epitome illius vitz anno

1700.

Capta possessione Magisterii, statim curam omnem , & follicitudinem im, pendit, ut dice nove Civitatis Val. lettz adificia perficerentur ; ibidem. propriam transfulit habitationem, & Conventum, declaratoque suo Locumtenente Equite Fratre Petro Justiniano Veneto Patricio justit, quod idem una cum Commissariis ad habitandum fe transferret, ficque designarentur viz Platez, locaque Habitationum tam Religionis, quama Civium, quod omne approbavit Concilium, ut profequitur d. Juftinianus pag. 256., & feg. d. Chronologia im. prefia per Dominicum Roffi Roma 1709.

Sub hoc magno Magistro rediit ad obedientiam Religionis celebre Monatterium Monialium Ordinis Sanctz Marie de Sexena in Regno Aragoniz, cujus Historia traditur ab Abbate In-Ainiano, & Comite Fontana, ac d. Chronologia per Dominicum Roffi Reme impressa anno 1700., & Nos integre regittramus in Discursu sequen. ti de eodem Ordine Hospitalario Sandi Joannis Baptiftz Hierofolymitani

quoad Feminas .

Idem magnus Magister probe agnoscens Navales expeditiones contra Infideles magnum incrementum Religionis re. bus conferre univerfale, anno 1570. concessit licentiam Naves armandi fub Religionis Vexillo, reservato tamen fibi jure, ut vocant dell' Armiragisasa

ragliato, hoc est novem pro quolibet centenario omnium depredationum: d. Justinianus pag. 258. Comes

Ouod universale Indultum, brevi tempo-

re implevisse mare Navibus Melitensi.

Fontana pag. 244.

bus Crucem extollentibus ad Barbatorum terrorem, corumque eversio. nem, ac S. Religionis augmentum, te-Statur d. Comes Fontana pag. 244. Durante magno Magisterio przlaudati magni Magistri Petri del Monte, Hierosolymitana Religio non leve subiit damnum ; Siquidem cum Bello Cretico Turcarum Classis decem & o. do Naves haberet , & Hierofolymita. na folum novem constarct Navibus, robuste quidem, hzc licet viribus impar, rettitit Barbaris: at longe mafor Navium numerus, due Naves Hierosolymitane succubuerunt, & in Barbarorum manus inciderunt, & cz. tere mediante fuga, se in tuto posuerunt in Portu dicto Della Suda. ut inquit d. Juftinianus pag. 259. Comes Fontana pag. 245. d. Chrono. logia impressa Roma per Dominicum Roffi 1709., ubi inquit, quod Triremes afnillas invenit. Hoc Hirosolymitanz Religionis infortunium adeo magni Magistri animum marore affecit, ut iple decreverit renunciare magno Magisterio; sed Sanctus Pius Quintus Summus Pontifex ab hujsmodi Renunciatione sua cum Epistola retraxit, ut refert d. Chronologia impref. sa Roma anno 1709, per Dominicum Roffi, cum Epitome Vita ejufdem, et przalegatus Pater Dominicus Curioni d. Libr. 5. cap. 6. pag. 341. ubi, quod fuit Vir probz, & timoratz conscientie, & clarum evidensque. fignum demonstravit, quando sensò di rinunciar il Magisterio per isgravio della coscienza sua, ma il Santo Pon-

sefice Pio Quinco, che molto ben co-

nosceva il suo valor, e la sua integrità non lo permise, esortandolo con una sua, a sostenere il carcico sin alla morte per onore e gloria di Dio, & utile del Popolo Cristiano, come sece poi veramente con molto aumen.

to della sua Religione.

Se postmodum Exercitiis Pietatis, & Religionis dicavit, & tandem in ztate Annorum septuaginta sex, post regimen Ordinis spatio Annorumatium, & mensium quinque, ac dierum quatuor obiit anno 1572. de Mense Januatii: d. Chronologia magnorum Magistrorum impressa in principio Statusorum Ordinis pag. 7. alia Chronologia magnorum Magistrorum impressa Roma per Dominicum Rossanno 1709. Abb. Justinianus pag. 259. E pag. 298. Comes Fontana pag. 230.

Imago d. magni Magistri habetur in d.
Chronologia magnorum Magistrorum
Roma. us diximus, impressa año 1709.
per Dominicum Rossi cum Epitome
Vitæ ejusdem magni Magistri, ac cum
Stemate Familiz, & Cruce Ordinis.

Quinquagesimur Primus magnus Magister suit Fratet Joannes le Vesque della Cassera ex Provincia Averniz electus Melitz: Chronologia magnorum Magistrorum impressa in principio Statutorum Ordinis pag. 7. & in alia impressa Roma per Dominicum-Rossi anno 1709. Instinianus pag. 1832. Pater Fontana d tom. 3. pag. 101.

Electio hujus magni Magittri cum magna fuffragiorum discordia peractafuit: Abb, Justinianus d. pag. 259. d.

Comes Fontana pag. 246.

Selim II. Turcarum imperator teterrimus contra Christifideles Hostis, ma, gis autem contra Equites Melitenfes, quos debellare meditabatur, & Melitz Insulam evertere; unde ma, gnus Magister, le Vesque della Cafsiera siera desensam valide paravit, muni, vitque Insulam, pariterque enciclicas expedivit convocatorias om, nium Equitum cujuscumque Classis, ad comparendum coram magno Magistro Melitz pro defensione Fidei Catholicz, suzque Religionis Hierosolymitanz: d. Instinianas pag. 260, ubi refett exemplum per extensumabiliterarum przeceptivz convocationis Equitum Prioratus Venetiarum, qui Prioratus tunc temporis possibilebatur à clar me, Cardinali Alexandro Farnessio in Commendam.

Diximus lupra, electionem hujus magni Magistri non suisse concordem in-Suffragiis, imo inquit d. Comes Fon. tana, poco manco, che non fequifee l' esclusione. Nunc subdimus, quod licet remanserit electus, & jam in pofsessione dignitatis Magisterii; nihilominus non cessarunt Equitum in. Conventu degentium animorum diffentiones: cum enim magnus Magifter, tam fuper Nosocomio, quamfuper regulis tradendis Receptoribus pro redditione rationis, ac fuper reformatione Tribunalis Castellanie, ac tandem super observantia antiquarum consuetudinum varia stabilimen. ta publicasset, ¡hujusmodi sanctiones adeo Equitum animos exarcerbaverunt, ut in manifestam contra magnum Magistrum rebellionem eruperint, & in eum manus injecerint, in carcerem detrudendo in Castro Sancti Angeli, & creaverint Locumtenentem magisterii Fratrem Matutinum de Lecuft, nuncupatum Romegas . Habuit de. his notitiam fa. me. Gregorius XIII. ex parte dicti magni Magistri; quapropter Summus Pontifex Commissarium Apostolicum Melitam mist, fuitque praclarus Romana Curia Prelatus, & Sacrz Rotz Auditor Gaspar Vicecomes, jubendo ut tam magnus Magister, quam affertus Locumtenens Romegas , personaliter Romam. adirent, ibique recognita juliitia, atque ejusdem magni Magistri Innocentia, idem Summus Pontifex ( cum. medio quoque tempore obierit, d. Romegas ) ad prittinam suam Digni. tatem restituit, atque reintegravit magnis honorificentiz fignis; ficque Hittoriam hanc exponit d. Dominiens Ross in Sape allegata Chronologia cum epitome vitz ejusdem magni Magistri impress. Roma anno 1709., & confonant tradita per aliam Chronologiam impressam in principio Statutorum Ordinis pag 7. per Justinianum pag. 259. Com. Fontan. pag. 147. d. Patr. Fontan. tom. 3. Pag.

Tandem post laudabiles pro suo Ordi, ne latas leges, de quibus in Volumine Statutorum, & post duorum Capitulorum Generalium celebrationem, & tandem post Regimen ejustemas sui Ordinis per cursum annorum coto, mensium decem, & 21. dierum, obdormivit in Domino Roma 21. Decembris 1581. d. Chronologia impressa in principio Statutor. Ordinis pag. 7.

Imago d. magni Magistri , habetur in Chronologia d. Dominici Rossi Roma impressa anno 1709.

Quinquagefimus fecundus magnus Magifter fuit Frater Ugo de Louben.
Verdalla, olim magnus Commendator, & Caput Linguz Provincie, electus duodecima die Januarii 1 5 8 2.
Hzcque electio hoc modo peracta fuvit. Decefferat in Urbe, ut diximus, magnus Magifter Joannes Le Vefque della Caffera; hinc Sumus Pontifex Gregorius XIII. tres nominavit Equites magne Crucis ex Natione Gallica, ut eligerentur in magnum Magiftrum, illi vero tres nominati

minati fuerunt, magnus Commendator Ugo de Loubenx Verdalla Prior Sancti Egidii, Frater Franciscus de Pannites & Bajulivus Manoafche, Frater Franciscus de Moreton, dictus Chabtillan, quas nominationes San ctitas fua Melitam transmist; ibidem Conventus Equitum folitis circumstantiis, ac servata forma servari foli. ta in electione aliorum magnorum Magistrorum , elegit in magnum. Magittrum dictum Fratrem Ugonem de Loubenz Verdalla d. Chronologia magnorum Magistrorum impresa in principio Scatutorum Ordinis pag. 7. alla Chronologia impressa Rome per Dominicum Roffi anno 1709. Abb. In Ainsanns pag. 262. Comes Fontana. pag. 25 1.

Ortus erat in Aquitaniz Provincia, & erat Vir promptus, atque facundus, olim in Urbe ad Summum Pontificom Religionis Orator: Juffinianus pag. 263. Comes Fontana pag. 251., & 217. Hie facile diffentiones fub ejus anteceflore fubortas composuit, & feveriori disciplina, methodoque vivendi, mores reformavit: Prudentia quoque, ac industria à debitorum oneribus, quibus Religio gravata erat liberavit, imo Religioni supedono dedit Triterem propriam: d. Chronologia impresa Romz 1709.

Romam adivit, cumque illius emulatores falfis acculationibus supponerent posse illum lacessire, contrarium accudit; nam sa me, Sixtus V. honorificentisse illum excepit, hospitatus ett, illumque tenere amando, ipsum in Concistorio excepit, & super primum Cardinalem Diaconum locavit: d. Chranologia Roma impressa anno 1700.

Pottmodumque die 18. Decembris idem Sixtus V. anno 1587. Romana Pur, pura exornavit, creavitque S. R. E. Cardinalem titulo Sanctz Mariz in Porticu: d. Chronologia Roma impressa, d. Instinianus pag. 263. Comes Fontana d. pag. 252., & seq.

In Bellicis expeditionibus solicitus, perpendens egregia gelta per Equites Equeltris, & Militaris Religionis S. Stephani Pape, & Martiris, quorum Classis munitssima, & strenuis referta erat Equitibus, qui tot de Barbaris victorias retulerunt, & Maria à Piratis servabant, si Classis hac cuma Melitens concordiere militassent, majores Triumphi pro Christi Fidelibus paratentur, & hujusmodi Voti magnus Magister compos evastr, & dicte Classes junctim militarunt, ut natrant d. Abb. Justinianus, & Comme Fonsana locis superius allegatis.

Sategit idem magnus Magister reformare Statuta: alia condidit decorera Religionis utilitatemque tangentia, que in Volumine Statutorum leguntur, voluitque ut publicz utilita, tis commodo Typis imprimeren. tur, quod Opus commist Equiti com. mendatori Fratri Joani Baptiftz Rondinello Florentino, Sago & Toga Clarissimo, & revera Consanguineo Equitis Fratris Benedicti Rondinelli. qui anno 1416. obtinuit Commendam Sancti Jacobi nuncupatam vulgariter di Campo Corbolino in Prioratu Pifarum, ut videre eft apud Comitem Fontana pag. 254. 6 feq.

Ipse idem statuit formam, & figuram Habitus magni Magistri, & Equitum: d. Abbas Justinianus pag, 263. Comes Fonsana pag, 253.

Cecterum d. Justinianus pag. 263, cum Allaia Manessen Moldet Gallo notat, suisse alias alteratam in aliqua parte figuram Habitus solemnis Magistra. lis ab antiquo, cujus antiqui Habitus

formam prabet d. Justinianus in au-

Quo

Quo vero ad Habitum de novo iniun. ctum, fic loquitur Infinianus d. pag. 263. ibi - Offervafi perd confiftere. questo in una Sotana nera di Tabi l' eftate, e di Panno nel Verno, apersa dinangi. La firinge a' lombi un. cinto, da eni pende una Borfa, o Saccocia in forma di sasco antico ; al fianco defiro fopra il pesto la Crore, eaguagliata della maggiore grandes. ga rappresenta l' Infegna del capo della Religione; vefte fopra la fosta. na una lunga Ruba, o un Rubone di Veluso, che si estende al di dentro per Terra, ed ba le maniche aperie riccamente cadensi. Alla parte finistra verso la spalla di questa si vede pure elpreffa la Reffa Gran Croce : come per inpemmatura del cuore, fopra di eni fi appoggia; ma nelle giornate folenni, quando il Gran Maftro pasta alla Chiefa , ufa portare un lungo Mantello, che dicono a becco con ric, co Brafcino per serra; ed ecco l'elema plare di tale Abito : ibi enim Infi-: mianus refert imaginem magni Magiftri fic induti lub n. 264. d. Juftiniawas d. pag. 264. fic fubiungit - Ne' riferiti Statuti al tit. 2. del Ricevimento de Cavalieri trovafi compilata l'esenza del Manto Capisolare, come pure della fopramefte Militare, preferi wendo, che il Manto fia nero , alla. eni parte finistra nfino la Croce. di tela di lino bianca, nel perso fituata alla banda del cuore, acciò il Cavaliere l'ami con tutto il cuore. e con la dritta combatti : che tutti i Fratelli dell' Hofpitale fano tenuti di portare una Vefte, o Manto di color nero con la Croce bianca : nell' efercizio dell' Armi i Cavalieri portino le sopravefti roffe , con Croce bianca drissa, e liscia: non fi dia l' Abi. to ad alcuno, il quale non abbia il Manto, che chiamano a becco, cioè di punta con la Vefte langa, e fe fara cavaliere, o Servente, debba 4vere l' Arms con la Sopravefle Militare; e intis la Fratella dello Spedale fiano fepeissi con Manto a becco, o a punsa, e loro Croce bianca. E' questo Manto Stabiliso in memoria. ( Jecondo ferivono gli Statuti ) informa del Vestimento, che per penia senga porsava San Giovanne Batifia nei Dejerco de Pelle di Camello , con maniche o braccia. In tale comme. moragione confifte l'Abiso solenne Drappo di sesa nera, in una Veste larga salare con colare largo foprale paile, maniche larghe punsice al ballo cadense fino a mezza la gamba . Si legano una pagienza fopra le spalle del desto Drappo con due fascie langhe, the paffano fosto a brazzi , e girano fopra gli omeri fino da dieero la febiena, con ricco laccio, e fo. pra questa Pazienza stà la Croce alla Spalla finifira . Nel Cordone del Manso, che appendono al collo per di dietro . intendono di esprimere i quindici Mifteri della Passione del Redentore in effo espress, ridotso all'uso corrense dal Macftro Nicola Cottoneto in que-Ao fecolo, e col Cangolo della Spada fimbeleggiano la caftità; anti imponendoglielo ai lombi, procurano de eccitare il Camaliere all'offermanza. di quella . Quindi fi è ftimate propria introdurre la delineazione di quella Abiti a chiara notizia degli eruditi, ne qui adietro addotti due efemplari , di Camaliere gran Croce con Abiso solenne di punsa, e de Cavaliere in Abito Militare .

Est autem figura Equitis Melitensis in-Habitu Capitulari, & Habitu Militari posita in pag. 263, in preallegato Jufiniano.

Videri etiam pollunt Imagines magni Magistri Equitis magnz Crucis Sa; cerdotte Et quoad Cruces hujus Ordenis auream nempe, & ex étal thica, ficut de findumentis deferiptis dest imagni Magnitri, Equitum magna: Crucis, Fquitum in B. lio; Sacerdorum triam cum R. ch. ro ex movissima contes, fione, late supersus in passars Diferentis Sest. 1. à h. 36. cum sequentium pagnus astum est.

Pictatis, & Religionis operibus fuit undque liberalis, &d.ficavit ipfe in-Infula Conventum Cappucinorum; Jafinianus pag. 263. Comei Fontana pag. 253;

Poite mo meritis plenus obdormivit in commo; die quarta Maii '1905. d. Chronologia magnorum Magistrorum impressa in principio Seasurorum Ordinis pog. 7, 82 alia Chronologia im pressa Rome, 1909. d. Justinianus ubi iupira, d. Comes Fontana pag. 237.

Legitur in ejus Sepulchro existente in-Ecclesia Sancti Joannis Baptistz Inferiptio hze

Illustrissimo D. F. Hugoni de Loubenx Verdalle Card, ampliss Hierofolymi tanz Militiz, cui annos XIII. mens. 3. dies vero XXI. honorifice prafuit, dignissimo magno Magistro, Principi Invictissimo, Prudentissimo, Barbaris Hostibus tremebundo, Catholicz Religionis studiossismo, in adversis forti, in prosperis circumspecto, moderato, provido, LXIV. etatis suganno Vita sundo, universa Religio marens, hoc supremum Pietatis Officium ul.

tro, libensque reddidit. Obiit nonas

Que inscriptio est ețiam impressa apud
d. lassinianum pag. 266. apud d. Col.
lessorem Gallum d. rom. 2. pag. 186.
Imago hujus magni Magnitri, & S. R. E.
Cardinalis h. b. túr in presallegata.
Chronologia impressa Roma per Domivicum R. s. abno 1709 ubi consspicitur
tum epitome vita cjusdem imagni
Magnitri ctiam Stemma sua Famissar cum Cruce Ordinis, & super
idem Stemma adest Pileus Cardinali-

Quinquagessimus Tertius magnus Magifiri; electus suit die octava Maii 1395. Frate; Martinea Garzes ex Lingui. Aragonia, olim Cattellanus Emposte: Chronologia magnorum Magistrorum impresa in principio Tratusi Orduis pag. 7. & d'alia Chronologia impresa Roma per Dominicum Rossi anno 1709. Abb Justinianus pag. 166. d, Comes Fontana pag. 157.

Puit hid magnus Magister generossismi cord's, & in robys ad Navigationem speciantibus optime instructus; ideir, co Classem Religioms. contra Barbaros pugharuram justit per matiadecurrere; piunes certavit, victorias, que retulit, quis recensent Scriptores, inter quos d. Jafiniana d. pag. 266. d. Contes Fontana d. pag. 258. cam feqq.

Summopere incubuit, ut Infula Annonz copia abundaret, '& munita redderetur Infula di' Gozzo contraque cumque Turcarum tentamenta gideireo ibidem contituxit Arcem de
fuo nomine nuncupatam di Garzes:
d. Chronologia impressa Roma dano
1709 per Dominicam Rossi, una cum
epitome vite illius.

Nec minori sedulitate curavit, ut Statuta, legesque Ordinis religiose servarentur varentur, tantaque humanitate impe. ravit, ut facile omnium amorem cum bedientia conciliaret inter ipfos iuos Religiolos: d. Chronologia impresia Ro. ma anno 1709 , ubi quod etiam. Congregationem initituit pro gubernio Triremium

Preterea in Civitate Vallettz fundavit Monatterium nuncupatum Delle Repentite; d. Chronologia Roma impressa d. anno

Rexit magnum Magisterium spatio an norum quinque, octo mensium. & dierum vigintinovem, & in ata te annorum sexaginta quinque obiit anno 1601. d. Chronologia im pressa in principio Statutorum Ordi mis pag. 7., & in d. alia Chronologia impressa Roma 1709. d. Comes Fonsa #4 Pag. 257.

Imago hujus magni Magistri habetur in d. Chronologia Roma impressa anno 1709. una cum Stemmate fuz Fami

liz, & Cruce Ordinis,

Quinquagelimus Quartus magnus Magi. fter fuit Frater Allophius Wignacoust Gallus, decima die mentis Februarii ano 1601. electus, qui alias habebat mu nus Hofpitalarii, & Caput erat Lin. guz Franciz: Chronologia magnorum Magiftrorum impressan principio Sia tutorum Ordinis pag. 8. alia impressa Roma per Dominicum Roffi anno 1709. d. Jufinianus pag. 266. d. Comes Fon sana pag. 262. jqui illum per errorem impressionis appellat Aloyium .

Apud omnes Christianos Principes magnam habuit existimationem: à Clemente VIII. Summo Pontifice in quibusdam Litteris in forma Brevis lau datur; à Ferdinando II. Imperatore. cum Titulo Sereniffimi decoratum fuille, inquit Chronologia impreffa Ro. ma per Dominicum Roffi anno 1700. Cumque effet fortis B: llator, cum Claf

fe fuorum Equitum plutes cepit, ex-

pugnavitque Civitates, quas diftinctim enumerat d. Chronologia Dominici Roffi , & Abb. Infinjanus à pag. 366. cum seqq. Melitam ab oppugnatione Acmeti i. Turcarum imperatoris defendit: d. Chronologia impressa Rome 1709.

Intituit Montem Redemptionis Captivo. rum, Magidratum, Armamentarium: fundavit infignem Collegiatam Cryptz Saichi Pauli ; in variis Infulz partibus plures arces erexit; Aqueductus amplifimos conitrusit, ut aqua in-Civitate Valletta duceretur : d. Chro. nologia Roma impressa anno 1709.

Hic magnus Magnet Sancti Joannis Hierofolymitani, vigore unionis factz a Summo Pontifice, Titulum adhibuit magni Magnitri Militaris Ordinis Sancti Sepulchri, quem Titulum Succeffores in Magisterio Hierofolymitano adhibuerunt, & de prefenti adhibent: d. Chronologia Roma impressas anno 1709.

De dicta Unione Militaris Ordinis Sancti Sepulchri Domini nottri JESU CHRISTI facta ab innocentio Octavo Militari Equettri Ordini Sancti Joan. nis Hierofoly nitani, fule egimus in. przfenti D. fenrin CXXVIII f & to. S. In quibufaam cum fegg a pag. 170. cum segq: ubi de usu d. Tituli .

Post laudanifimum magni Magistri Regimen spatio viginti untus anni, septem menfium, & quatuor dierum, die 14. Augusti obiitanno 1622, d. Chranologia impressa in principio Statuterum Ordinis pag. 8., alia impressa. Roma 1709. d. Comes Fontana dicta pag. 161.

Imago d. magni Magistri habetur in d. Chronologia Roma impressa per Domi. cum Roffi anno 1709, una cum. Stemmate fuz Familia, & Cruce Or. dinis .

Quinquagefimus Quintus magnus Magi-Выбы

fter fuit Frater Ludovicus Mendez de Vasconcellos Lustanus olim Prior Acri . Hic electus fuit die decima feptima Septembris anno 1622. Cbronologia magnorum Magistrorum im. preffa in principio Statutorum Ordinis pag. 8. alia impressa Roma per Dominicum Rolli anno 1709. Abbas Juftinianus pag. 269. Comes Fontana pag. 278.

Ortus hic erat in Civitate Eborz in. Regno Lusitanie: Vir fuit humanissimis moribus exornatus, & in rebus agendis aptissimus, ut in exercitis muneribus Ducis, & Generalis Tri. remium suas patefecit Virtutes, quibus perpensis à suo Antecessore de W gnacourt, ante obitum felectus, & uti magis dignus, Electoribus specialiter propositus, ut notat d. Chrq. nologia impressa Rome anno 1709.

Si invida mois, brevi unius anni curriculo optimum hunc non abitulisset magnum Magittrum, jure expediabat Religio Gubernii genus perfectum., in juttitia, zquitate, atque itrenuita. te. At idem chit die feptima Martii 1623. repletus fensibus Viro Principe Christiano, & perfectissimo Religiolo dignis: d. Chronologia in principia Statutorum Ordinis pag. 8. alia impiella Romz per Dominicum Roffi anno 1709. d. Comes Fonsana pag 278. & feg.

Imago huius magni Magistri una cum Epitome Vite habitur in d. Chronologia Roma impresa anno 1700, ac cum Stemmate fuz Familie, & Cru-

ce Ordinis.

Quinquagelimus Sextus magnus Magi iter electus fuit Frater Antonius de Paula ex Provincia, Prior Sancti Æzidii, & electio peracta fuit die decima Martii anno 1623. Chronologia ma. gnorum Magistrorum impresa in principio Statut. Ordinis pag. 8. , & in alia

impressa Rome anno 1709 per Domini. cum Rolli cum Epitome vite: luftinia. nus pag. 272. in fuis Hiftoris Chio. nologicis Ordin, Militarium Oc. jux. sa impressionem Venetam Typis Combi. er la Non 1692. Comes Foutana par. 280. Hanc electionem agre ferentes ejufdem adverfarii, impugnare tentarunt in Curia Romana: At magnus Magitier à cunchs se reluit, ut inquit d. Chronologia impressa Roma anno 1709.

Magnus hic Magister munitiss mam-Classem Triremium contra Insulam, & Arcem Sanctz Maurz inftruzit, quorum locorum Pirate, hinc atque hinc Christianos insectabantur, dictalque Infulam, & Arcem generose Hierofolymitani Equites expugnaverunt, & pottea incendus confumple runt. Hiftoricam feriem diftincte de feribert d. Justinianus à pag. 269. Comes Fontana in Vitis magnoram Magifrorum. in Visa d. Antonii de Paula à pag. 281. Pater Fontana Storia degli Or. dini Monuffici, e Militari tradotta. dal Francese som. 2. cap. 22. pag. 10%. juxta impreff. Luca Typis Josephi Salani, & Vincentis Ginntini pag. 7:8. Restauratis viribus, Navali Classe 16:9. captivum acceperunt il Bajsà d' Uraim,

perunt Equites, vivente eodem magno Magistro Antonio de Paula: d. Paser Fontana d. pag. 102. Obitt d. magnus Magister anno 1629. post gloriosum Regemen tredecim an-

& anno 1621, magnam Navem ce-

norum : Inftinianus, & Comes Fontana ubi fupra .

Fabricam Cafalis di Paola erexit, ibi. que Ecclesiam construxit Sanctz Ubal. d fche d catam; eadem Chronologia. impressa Roma anno 1709. per Dominicum Roffi.

Vite autem diche S. Ubaldefchz histori. cam feriem, vide fupra in przfenti

Difeurfu CXXVIII. Soft, 8. 4 pag. 6;8,

Iple fundum reliquit pro confituctione Truemis, iple Moniments Floriane, muncupata incapit ad defendingents, & commodum Populorum: A. Chro volegia Rome impressa anno 1700.

Ipic primus fuit, cui l'itulus Eminentia, ac Éminentifimi vigore Decreti fan. me. Urbani VIII. fueții tributus : d. Ebranologia Roma impresa anno 1799.

Nos quidem in hos iplo Discursu 128, \$, Idem Sett. 4. pag. 363., & Sett. 10, \$, caterum pag. 670, exposumus hu-

jus Tituli Hilloriam .

Buit cunctis Virtutibus exornatus hie magnus Magilier, od quas fan, me, Jurchanus VIII. peculiaribus Litteris in forma Brevis ipfom laudavit, Capitulum Generale celebravis, vanits editts ligibus, qua etiam de przienti fervantur.

et. Chronologio impressa Roma anno

Tandem post administratum Magisterium Inatio aborum 13. mensum 14. & 29, dierum anno Domini 1636, obiit: d. Chronologia in principio Seansteram. Ordinis pag. 8., & in alia impressa Rong 1709, Comes Fontana pag. 280.
Imago dich magni Magistri h.b.tur in.

Imago dich magni Magistri h.b. tur in.

2. Chronologia impressa Roma 1709,
cum Stemmate suz Familiz, & Ciuce
Ordinis.

Quinquagetimus Septimus magnus Magifler fuit Frater Joannes Paulus deLascaris Cattellar Patricius Nicientis,
electus 1636. die 13. Junii: Chronologia magnorum Magistrorum impresa
in principio Seasasorum Ordinus pag.
9. alia Chronologia corundem magnorum Magistrorum à Dominico Rossi impressa Roma anno 1700. Abbat Jasti,
miquus pag. 272. d. Comes, Foneana,
pag. 302.

Hic magnus Magister Lascaris Castellas

fuit est Nobiliffima Stirpe Comitumadi Ventuniglia, descendente ab Imperatoribus Orientus, fixa in Civitate Niesea in Provincia. Fuit mozum candoce, & integritate conspicuus, prius Bajulivus Manoaschæ: d. Chronologis Dominici Rubei.

Ille Commendam Niciensem sundavitaille addidit septimam Triremem vocatam Magistralem cum suz Dore pingui: ad Populum in armorum exercitio servandam Milituam Urbanamuinstituit, octo mille Militubu contiantem, quibus plura concessir Privilegia. Melitz Propugnaculum Sanctz
Margharitz erexit, & in Insula Gozzi similiter Fortalitum zdiscavit, totamque Insulam Melita per suo munivit: Regio apparatu Cardinalem Triultium Sicilie Pro Rege except: d.
Chronologia magnorum Magisfrorum.
Roma invests anna 1200.

Roma impressa anno 1709. :
Sub Gubernio hojus magni Magistri Joannis Pauli de Lascaris, Classis Equitan Hierosolymiranorum magnam Navem Turcarum, appellatam la Suliana

expit, euntem ad Mediam, vulgo Mesha. Condebatur in dieta Nave Turcica infignis pecuniarum avri, & angenti vis; plura aderant etiam Vafaavrea, & argentea, gemme aderant prettofe, a ce prettofa, pariter (upellex; itaut przdietarum omnium rerum valor excederet duorum, ur dictur Millioni; ur teftarur d. Comas Fonsana pag. 320. Parer Fonsana in Historia Ordinum Monaficorum, & Mistarium ex Gallista lingua in maßtam Iralam sranslata 20m. 3. par. 3. cap. 12. pag. 102. jaxta impreficonum Lucellemianus 1618 Teps. Jolephi Saccellemianus 1628 Teps. Jolephi Saccellemianus 1628 Teps. Jolephi Saccellemianus 1628 Teps.

In eadem capta Nave plures quoqueaderant Mulieres ex Turcarum genere, quæ captivæ remanferunt una cum infantulo quinque annorum no-

lani , & Vincentii Guntini .

B b b b b a bilis

bilis indolis: d. Justinianus pag. 274.
d. Comes Foncana pag. 320.

Antedictus avri & argenti Thefaurus 10gns, & non nifi Viro Principe di gnus, Qualitas Infantuli, ac Voces, que circumfertbantur, effe. Pitium.

Sutani Ibraimi fuadebant; quapropter magnus Magitter, annuente Concilio status, uta Molicirbus Turcifis captivis idem separatim aleretur, Cutto, dibus affignatis, juxta morem Virorum Principum. Sape etiam quando magnus Magister Prandium, in publi, co ut dicitur, sumebat, d. Infantulus eidem mensa accumbebat, ut scribt Justinianus d. pag. 175. d. Comes Pontana pag. 321., & sa.

At infuper magnus Magitter ejufdem Infantuli - Ammiz falutem zelans, fucceffive mitruere fecit illum in Chriftiana Catholica Fide, ac abiurata Maumeti nefaria lege , eundem Sacrofando Baptismi Sacramento infigniri curavit; unde polimodum vocatus à Deo, Religioni Patrum Pradicatorum Sancte Dominici nomen dedit, Regu. latem emmittendo Professionem sub nomine Dominici Ottomani, & in eadem Sancti Dominici Religione, ar. denti Sapientiz, & Pietatis Studio fe exercuit, & ad obitum usque Religiolam Vitam, potiorem, & antiquiorem habuit Oibis imperio, ad quod jure Sanguinis vocabatur: Pater Gravefon Hiftoria Ecclefiaff. Tom. 8. Par. se Prima Colloquio Primo pag. 11. juxsa impressionem Roma Typis Tinassi 1721. d. Cronologia magnorum Magiftrorum impressa Roma 1709. per Dominicum Roffi .

Cum autem idem Pater Dominicus Ottomani Religionem Sancti Dominici ingressus sucrita anno 1638. ut scribit d. Pater Fontana d. Tom. 3. pag. 103. satendum est, Habitum Dominicanum indutile, non sub d. maggo

Magistro Paulo Lascari, qui mottuus est anno 1657, ut infra dicemus, sed sub successore magno Magistro Martino Redini, de quo infra loquemut.

Non defuere, qui scriptum reliquerunt d. Patrem Dominicum Octromani non fuitle Filium Primogenitum ibraimi; verum omnes, & singulas futiles obiectiones de medio tollit folide d. Patter Graveson à pag. 12. enm sequotendique dictos scriptores else glo-

rie Dominicana Familia zmulos, fed

Postremo quoad d. magnum Mägistrum Lascari, subdimus, ipsum post regimen annorum 21. & duorum mensum, obsiste decima quarta Augusti 1657. ut in d. Nomenciatura impressa i principio Seaturi Ordinis pag. 8.

Er quod obierte in etate annorum honaginta (eptem", refert alia Chromologia impressa Roma per Dominicam. Rossi anno 1700.

Imago d, magni Magiffri habetur in d. Chronologia magnorum Magiffrotum imprefa Roma per Dominitum Roff-Anno 1709. 3 ubi habetur Sternma ejus Familie cum Cruce Ordinis & Epitom: Vitz.

Quinquagesimus Octivus magnus Magister furt Frater Don Martinus di
Redin Aragoniz i Electus suit die 17.
Augusti anno 1657, dum erat Vice.
Rex Siciliz pro Rege Hispaniarum:
Chronologia magnorum Magistrorum.
impressa in principio Staturorum Or.
dinis Hierosologustani pag. 2. 3. 3. in.
Rossi impressa Roma per Dominicum.
Rossi anno 1709. cum epitome Vitz
ejustem magni Magistri: Abbas sustiniani pag. 280. Comes Foutana pag.
224

In cunctis, que iple magnus Magister pro sua Religione exercuit muneribus, summam sibi comparavit laudem: îp-

ſc

fe enim in Urbe Religionis suz Orator fuit, & in Hispanis idem munus exercuit; suit, ur dicitur, Maitro di Campo Generale Triremium Sicilie, & Neapolis: d. Chronologia impressa Roma anno 1709.

Fuit Pro - Rex Siciliz: d. Chronologia.

Roma impressa anna 1700.

Propriis fumptibus construxit in Melite
Infola-tredecim Turres pro illius munitione: d. Chronologia Roma impref.
[a 1709.

Anona copiam servavit: eadem Chrona. logia anno 1709. Roma impressa.

Occatione, qua idem. magnus Magilter visitavit Civitatem dictam Nozabile, in Ecelesia Sancti Pauli reliquit proprium Ensem, ad perpetuam rei memoriam:

d. Chronologia Roma impresa anno 1709.

Omnibus Christianis Principibus se ob - tulir militare, pro aquistione locorum Tetrz Sanstz, & quidem non alio Trulo, quam gregari Militis: eadem Chonologia Roma impresa anno 1700.

Pott brevem Regiminis duorum annotum; quatuor Menfaum, & decem novem dherum curfum Anno 1660. in ztate annorum Septuaginta obiit: Chronologia magiorum Magistrorum impressa in principio Sessisco Ordinis pog. 8, alia ut diximus, impressa Rome anno 1700; per Dominicum-Ros fi, ubi loco quatuor Menfaum ponte quinque Menfaum.

Imago d, magni Magistri habetur in: fape dicta Cronologia Roma impressa 1709, ubi adeli Stemma suz Familiz cum Cruce Ordinis.

Qunquagesimus Nonus magnus Magiiter funt Frater Anetus de Claramont de Chattes Gessans, ex Lingua Alverniz; jam Bajulivus Lugudensis, electus in magnum Migistrum die nona Februarii 1660, Chronologia magnorum Magistrorum impresa in prin. cipio Statutorum Ordinis pag. 8. A. tia in presa Roma per Dominicum Rossi anno 1709. Abb. Justinianis pag. 180. Comes Fontana pag. 337.

Vix allumpto Gubernio, statim cogitavit de Triremium Classe transmittenda ad Bellum Cresense; sed brevissmum sui Gubernii tempus executionem abstudit: rexit enim tantummodo spatio trium mensum, & dierum viginti trium; unde repetere possumus ipsum sux Religioni ostensum magis, quam datum fuisse: obiit enim die secunda Junii 1660, in xiate Anno. rum septuaginta trium: d. Chronologia impressa im principio Seasutorum Ordini: pag. 8., & in alia impressa Roma 1709. d. Instituanii, & Comer Ponsana.

Jmago d. magni Magistri cum Stemmate. suz Familiz, & Cruce Ordinis habetur in d. Chronologia impressa Roma anno 1709.

Sexagelimus magnus Magister suit Frater Don Raphael Cottoner ex Printer at Catalaunie, jam Bajulivus Majoricz ejus Patrię. Electus suit die 16. Junii 1660. Chronologia magnoram. Magistrorum impressa in peincepio Stasasorum Ordinis pag. 8, & in alia impressa Rome per Dominicum Rose anno 1700. Abb. Justinsanus pag. 180. Comis Fontana pag. 339.

Puit Vir Prudentiz, Humanitatis, & Bellicz Strenuitatis conspicuus, ac Pietate: unde Conventualem Eccle, sam Sancht Joannis ornamentis ditavit: A Chronologis Roma impressa per Dominicum Rossi anno 1709.

Obiit 20. Octobris 1663, rexitque Dignitatem Magiferii spatio annorum trium, quatuor mensum, & 15. die, rum: d. Chronologia magnorum Magistrorum impressi ain principio Stasu. zorum Ordinis pag. 8., alia Chronolo-

gia

gia impresta Rome 1709. per Domini-

Imago dieti magni Magistri Raphaelis Cottoneri habetur in d. Chronologia, per Dominicam Rossi Roma impressa cum epitomz vitz ejuldem magni Magistri, Stemmate suę Familia, ac

Cruce Religionis.

Sexagelimus Primus magnus Magister fuit Frater Don Nicolavus Cottoner Majoricensis, electus post mortem prelaudati Don Raphaelis ejus Fratris die 23. Octobris anno 1663. Sicut enim Nicolavus fuccesserat Fratri in. Bajuliv. Majoricen., ita & successit in magni Magittri Dignitate d. ejus Fratri magno Magistro Raphaeli Cottoner : Chronologia magnorum Magiftrorum impress, in principio Statutorum ejufdem Ordinis pag. 8., & in alia Chronelogia impressa Roma per Dominicum Roffe anno 1709., ubi refertur Epitome vita ejufdem magni Magistri : d. Abb. Juftinianus pag. 281. d. Comes Fousana pag. 343.

Princeps fuit omni Virtutum generaornatus, Prudentia feilicet, magna, nimitate, humantate, ac liberalitate. Ipie enim liberali manu indigentiis fue Religionis attitit, in Populi prz, fidium Navali Classe ad defensionem Insuz Cretensis, & grassante in Melitensi Insula Pette, in & Annonz ca-

ritate auxilium prabuit.

Preterea Infulam Melitz munivit, addendo propugnacula in loco Sanêtz Margaritz, cui merito impositum. fuit nomen Della Costonera; ac Molem ad Mare construxit: d. Chronologia Roma impressa d. auno 1700. d. Justinianus pag. 183., ubi quod hac munimenta iucbantur il Coradino, la Cistà Sanglea, la Cistà Vistoriosa, Il Forte Sansa Margarita con susto il Borgo.

Propugnaculum Ricafoli dictum in me-

diorem formam kedegit affignatis Re, ditibus pro manutentione przsidia, riorum Militum: d. Chronologia Roma impressa anno 1709.

Vallette Civitarem pulcherimis zdificiis nobilitavit. In Valetudinario Medicinz, ac Anothomiz Cathedram fundavit: d. Chronologia Rome anno 1709.

impressa .

Eccletie Sancti Joannis suppelectilem donavit, piis adauctis fundationibus

d. Chronologia ,

Accidit autem, quod cum Melitensig Classis ad Bellum Cretense pro Venenis militaret, orta est contentio super przecedentia cupdi, & incedensi per mare, quz in causa fuir, ur ab sa Melitenses recederent, sicut refert d. Jafinianus pag. 181. Comes Funcaua.

pag. 345., 6 249.

In atate annorum septuagiuta trium, & meritis clarissimus, post cursum sendencio annorum, sex mensium, sec sex dierum anno 1680, obiit: Chronologia magnorum Magistrorum impressim principio Seatusorum pag. 9, & in alia Chronologia impressa Koma. per Dominicum Rossi 1709, d. sufinaguas pag. 283, d. Comes Fontana pag. 343, 67 349.

Imago dicti magni Magistri Nicolai Cottoner habetur in principio Voluminis Statutorum Ordinis Hierofolymitanis juzza impressionem amai 1674. ina Burgo Novo, in Marchiometanis 1674. ina Burgo Novo, in Marchiometanis in Cottoner Typis Cameralibus, qua Statutor, impressio est dicata dicto magno Magistro Nicolao Cottoner, & in fronte ejustem Voluminis adest Stemma Ordinis, cum Stemmate Domus Cottoneri, & sub imagine dicti magni Magistri adest planta d. Civitatis Cottonero.

Rursus Imago ejusdem magni Magistri cum suo Stemmate, & Cruce Ordinis adest in d. Chron. impres. Rome 1709.

Sexa-

Sexagetimus Secundus magnus Magifter fuit Frater Gregorius Caraffa ex Princip bus Rocelle, & jam Prior eiuf. dem, de Jure patronatus Nobiliffime fux Familia ex Lingua Italia : eleclus fait in magnum Magiltrum die fecunda Maii anno 1680. Chronologia magnorum Magistrorum impresa in. principio Statutorum Ordinis pag. 8. Alia impressa Roma per Dominicum Rossi anno 1709, Abb. Justinianus pag. 183. Comes Fonsana pag. 250. Pater Joseph Franciscus Fonsana sa. traductione in Linguam Italicam His storia Gallice scripta , Storia degli Ordini Monaftici, Religiofi, e Mili. tare tom. 3. cap. 12. pag. 103. juxta impressionem Luca Typis Joseph Sala. ni , & Vincentii Giuntini anno 1718

Hujus magni Magistri Vite feriem, non immerito unum cum vigili Hoite confl ctum appellamus; femper enim con. tra Turcas certavit: cum enim ellet Mehtenfium Triremium Generalis, firenuttatem fuam in ilia anni 1656. à Venetis reportata Victoria contra-Turcas ad Dardanellos ottendit . & Sub eodem magno Magittro Veneti cum Melitensium Equitum subsidio Sancte Maurz Urbem , & Arcem, & fuce the Nicopolim, vulgo Prevefa cepeiunt , & Coron , ac constanter contra Turcas Piratas per Maria glatiole fapius certarunt, ad tradita pir d. Chronologiam magnorum Mag fire, tum impressam Rome per Dominicum Kofii anno 1709. d. Com sem Fonta na ubi fupra , & pariter d. Patreme Fontana d tom. 3. pag. 104.

Novis Ætificiis per longum spatium. Givitatem Vallettz auxis, compicêt ndo in ca Castrum Sancti Elmi, cujus etiam mznia renovavit collaborita, Palatio autem Italicz Linguz Fabr cam addidit consociam, ac magnificen, tissimi animi sui monumenta reliquit. Qu bus Virtutibus se acceptum reddidit, & catum sa. me. Summo Ponsifici Venerabili Innocentio XI. qui omn bus etiam perspectis, Fortunatum Carassam Geimanum Frattem ejustem magni Magistri ad Sacram Puipuram evexit.

Przcipue in Pictatis, & Religionis r bus fe folicitum famper oftendri ; under tempore fui Regiminis pats Equitum obtinuit à magno Magitto facultatem propriis corundem Equitum fumptibus augmentum Fabricz cujusdam Palatii Religionis, & in eo conjunctim vivete, ac in communi, sub nomine ch Camerata, & se exercere in Pictatis, Devotionis, & Religionis Officiis, ut innuit d. Chronologia Roma impressa anno 1709. & late describitur à Comite Fontana pag. 335., & segaq.

Polt custum decem annorum, duorum mensium, & dierum viginti in Regimine Magisterii, jam in ztate annorum septinginta duorum, obite in Domino de mense Julii 1690. Chronologia Roma impressa 1709 d.

Comes Fontana pag. 370.

Jmago antedicti magni Magistri habetur in d. Chronolegia Dominica Rest. Ro. ma impress anno 1709. cum Epitome Vitz quidem, ac Stemmate suz Familiz cum Cruce Ordinis. Affertur etiam Imago hujus magni Magistri b Allain Menessow Mallee in ejus Opere, cui Ttulus - Descripcione de Univers ec. Chez Denys Thierry, 1683. som. 3. pag. 45.

Post mortem prafati magni Magistri Equites extollere secreture pulchram Equestrem Statuam dieti magni Magisstri in fronte Palatii Lingue Italia; cum elogio ejusdem magni Magistri, ut restatut sape laudatus. Comes Fontama Pag. 376.

Str

Sexagelimus Terrius magnus Magifter fuit Frater Adrianus Wignacourt, ex Lingua Franciz electus 1690, die 27. Julii: Chronologia magnorum Magiftrorum impressa in principio Sta. sucor. Ordinis pag. 9. alia Chrono logia impresa Roma per Dominicum R ffi 1709. Comes Fontana pag. 372. Ipfe fuit Nepos magni Magittii Allephii de Wignacourt: Chronologia impres fa in principio Statuti d. pag. 9., & alia impressa Roma 1709. Comes Fon-

tana pag. 372.

Fama ett, quod dicti magni Magistri Adriani ad Religionem Hierofolymitanam vocatio hoc modo succetserit. Com Mater gravida effet de illo, & fuper hoc feripferit Fratri Allophio Germano Fratri illius mariti, & dictus Al ophius magnus Magister respondit Fratrie , quod fi Proles masculina fuiffet, quatenus vellet dicare Religio. ni Herofolymitane, ipte refervallet Commendam proportionatam qualitati Nepotis. Funque à Matre acceptata promissio; unde statim ac in. lucem venit Masculus, eidem Masculo tradita fuit Crux Hierosolymitana: fic narrat d. Comes Fontana pag. 373. & feg.

Hunc magnum Magistrum laudant summopere Hittorici, teftanturque illum fuille natura benignissimum, Moribus innocentissimis, Pietate adminabilem, & zvo Vitz fuz probitatem usque ad mortem servatam, ut inquit d. Chronologia impresta Roma 1709. Comes Fonsana pag. 373. 1b1 -Era questo Signore dotato di una tal modeflia, che nulla più vi voleva per farlo arroffire . falvo che giungeffe alle fue orecchie una parola, anche leggermente sconcia, onde è, che per won offendere il verginal candore. minno ardi mai di proferire alla sua prefenza, anche nella conditione di

Cavaliere privato, parola, che non foffe del susso modesta.

Tantaque humanitate, & benignitate fuerat preditus, ut nullum majus tor, mentum experitetur, quam cum an, nuere nequibat petitionibus eidem. porrectis: d. Comes Fontana pag. 373. Classem fuam ad Bellum infulz Chien-

lis pro Venetis transmist, & hujus

Ope Victoriam obtinuere.

Pott regimen per annos fex, fex menfes, & undecim dies, ab hac vita migravit die fecunda Februaris anno 1697. d. Chronologia impressa in. principio Statut, que licet quoad dies errorem afferat, concordat tamen in anno, & menfe: alia Chronologia impressa Roma anno 1709. errat pariter in numero dierum , concordat in. menfe , & anno: d. Comes Fontana. Pag. 372.

Imago dicti magni Magistri habetur in. antedicta Chronologia Roma per Do. minicum R Si impressa anno 1709. ubi habetur pariter Stemma fuz Familiz

cum Cruce Ordinis.

Sexagesimus Quartus magnus Magister fuit Frater Raymundus Perellos e. Roccafull ex Civitate Valentie, ex Lingua Aragoniz , & Castellaniz d' Emposta, jam Bajulivus Eubzz, vula go de Negropouse, electus die feptima Februarii 1697. Chronologia magnorum Magistrorum impresa in principio Statutorum Ordinis pag. 9 eftque ultimus qui nominatur in d. Chronologia impressa in principio Statuta Ordinis pag. 9. ficut in alia Chrono. logia impresa Roma per Dominicum Roffe anno 1709. ubi eft ultimus nominatus; ponitur autem creatio in magnum Magistrum sub d. die & anno 1697. d. Com. Fontana pag.

Fuit autem, & resplenduit repletus zelo honoris erga fuam Religionem; proinde

proinde suis Religiosis prohibuit u. Jum Vestium cum Auro, & Argento, judique eus incedere non minus Vetibus reformatis, ac innocentibus, quem morbus. Vetuit Populo ge, pergiter inutiles pompis feculi: d. Chronologia Roma smpressa anro 1700.

Auxit quidem honorificas prarogati. was, in Tribunalibus Juffittem fer. vais mandavit , & fategit , quantumque fuit rectus in panis infligendis, tantum liberalis extitit in gamiis largiendis: d. Chronologia Roma im

proff anno 1709.

Divinum cultum fummopere adama vit, unde Corventuali Ordinis Ecclefiz dono d d.t., un ricco appa rato de fitifimi Arazzi, e di presinfe, e facre Supellessils: d. Chrono logia impress 4 Roma 1709.

Tandem propriis fumpribus magnama contituxit Navem, suasitque sue Religioni conttructionem aliarum trium Navium pro tuitione maris Mediter. ranei : Chronologia impresa Roma

Obne dignissmus magnus Magister decima fanuarii 1720. in munere Magifterii vixit annos 12. undecim menfes.

& dies viginti fex .

Imago hujus magni Magistri habetur in Statutis novillimis Religionis Sancti Toannis Hieroforymitani impressis in Borgo Novo nel Marchefato de Roccaforce anno 1719. Typis Anconii Scioniei, ubi poit paginam fignatam numero 16, notatur quod hic magnus Magister erat tunc in ctate annorum 80. que Statuta fuerunt eidem magno Magittro dicata à Bajuliyo Spinola. Sic ctiam dicta Series Chronologica ma-

gnorum Magistrorum Romz impressa 1709 fuit à Dominico Rossi dicata. dicto magno Magistro, cujus Imago et ultima , ibique adeft Stemma fuz familia cum Cruce Ordinis, & Epi-

tome Vite.

Sexagefimus Quintus magnus Magifter fuit Frater Marcus Antonius Zonda. darius Patricius Senensis ex Lingua. Italiz jam Bajulivus Gratiz , electus in magnum Magistrum die 13. Janua-TI 1710.

Hic magnus Magister Zondedari natus eit Senis die 26. Novembris 1658. Nob iffimis Parentibus ex Dominis Latica telli, & Lattaja. Sacra Reli. gionis Hierofolymirane Equeltri Cruce, adhuc Puer in cunabulis, per Avuncutum fuum Summum Pontificem Alexandrum VII, intignitus fuit .

Et fine toto Vitz illius cuifu docu. menta dedit, qua fuerat origine natus, ac perf. ch Hierofolymitani Equitis decus fervaville. Pir feilicet . ac

ftrenut Equitis M.htis .

Hinc primum prudens, & industrius Eques pro Urphanis adolescentibus egenis Hofpitium inflituit, ut in-Mecanicis te fe exercerent, & ad tollendum fraudes in Eleemofinam quarentibus, plumbea Numismata vere-Egenis dittribui juffit quibus, Eleemofinam confequ bantur.

Statim Sacra Militia reformationem indixit, Antecefforis fui Raymundi Perellos exemplum fequens, vivendi feriem reitauravit, & de illo scriptum elt - Ordinis Disciplina exemplo mon-Brante viam à d. magno Magiftro windicata. Pecunias fibi debitas Pauperibus diftribuit, dasumque Popula Congiarium .

Pietatem, & Religionem fuis etiama Billicis actionibus fociavit; unde in-Triremium Melitensium Vexillis Imaginem extulit, & appingi juffit San. chiffimz Virginis Marie de Provenzano Senis nuncupatz, Sanctz Catharing, & Sancti Bernardini Senenfium. Obedientiz erga Summum Pontificem

Ora-Ccccc

Oratoris munus exercuit, & egregie Hierofolymitani Ordinis erga Apo Holicam Sedem teltaturus oblequium, Legatus Romam venit. Rurfufquepro fug Religionis Negotiis, ad sumum Pontificem Clementem XI, Legationem obiit, feque omnium Virtutum, Pietatis, Doctrint, & Prudentiz exemplar Romz oftendit.

Melitæ Arces à Barbarorum impetu fibi metuentes, novis ere fuo Propugnaculis excitatis communivit.

Post breve Gubernium Magisterii per annos duos, menses quinque, & dies tres, in quo vere explevit temporamulta, obiit die 10. Junii 1712., & in dicto Funcre produit Ode docti Vatis Domini Stephani Monsorfelli, qua Cantio modo impressa et in Volumine Carminum Iliustrium Poetarum recollectorum per Dominum Petarum Andream Budrioli I. U. D. Consi viem nossiema Parte secanda pag 508.

3 uxia impressionem Hieronymi Maram 25 Favensia 1724.

Ibidem compendiarie recenfentur gesta per dictum magnum Magiitum secut & in L-bello, cui Tutulus . Les sera seritta da Roma all' Illustrissimo Signor Francesco Piccolomnia a Sie na ce. impressa Roma Typis Tinassi 1720. in qua describuntur gesta so lemnia ejustem magni Magiitti, & publice exposita in triumphali Arcu Roma per Nationem Senensian elato, occasione Promotionis ad magium. Magiiterium cjussem Eminentissimi, & Reverendissimi Zondadarii.

Imago ejusch m magni Magittri incisa habetur per Heerorymam R ss. & refertur in praallegaro Libello, cui Titulus .. Lessera ferissa da Roma

In d. Imagine legitur per girum Inferiptio, cum Carmine ex Petrarcha desumpto . Un Cavalier, che Isalia tutta onora.

Adeit Stemma fuz Familie cum Cruce Ordinis, & in Calce Descriptio

Fra Marc' Antonio Zondadari, Gram Maestro dell' Ordine Gerofolimitana nacque in Siena de' Signori di Laticastilli, e di Latsuja 26. Novembre 1688, ebbe la Croce in fasce da Aleffandro VII. sno Zio, sn efastato alli 12. Gennajo 1720.

Sexagesimus Sextus magnus Magister suit Frater Antonius Manuel de Vilhena, natus Ulyssipone 18, Junii 1633, suit electus 19, Junii 1712, Hic etat ex Lingua Catteila, & Prioratu Portugallie, olim B. Julivus de Acri

Huic magno Magittro Codicis sui Diplomatici Tomum Primum dicavit Pater Sebassianus Pauli Sacra Relia gionis Hieroslymitana Historiographus impicilium Luca 1733. Typis Marescandoli.

Obit die 12. D'cembris 1770. vixit in Magisterio annos 14. menses 5. 382

Sexagefimus S-primus magnus Magifter fuit Flater Don Raymundus D-fpurg Majoricenfis, ex Veneranda Lingua Aragonie, & Prioratu Catasaunz, jam B-julivus Majoricen., & Sinifialcus, Hie natusanno 668, electus fuit in magnum Magiftum die decima fexta D cemb is 1747.

De ejus el ctione, relata per extensiuma forma Flectionis, qua servari debet, & faut et rotat in illum Meditz eligendo, mentionem facit Volumen, cui Titulus - La Storia dell' Anno 1727, divusa in quattro Libri, impessa im Amsterdam a spele di Francesco Pie, seri Librajo in Venetia sib. 4. pag. 271. ubi podiquam testatur, quod ide m Magnus Magister Despuig est ex classifima Familia, subiungit.

Estrateo

#### Estratto dalla Storia dell' Anno 1737. Amsterdam stampato in Venezia a spese di Francesco Pisteri Libraso.

Uesto novello Gran Maestro ebbe la confolazione di vede-2) 1c ne' principi del suo governo 3, ricorrere alla protezione dell' Or. 3, dine il Vecchio Bei di Tunefi, , che affediato trovavali da un fuo , Nipote per terra, e per mare in , Sufa Città Capitale di una Pro-, vincia dello ttesso nome, ed af-39 fai forte alla foggia di que' Pae-, fi, avendo nel fuo recinto un Ca-, stello difeso da buoni folfi . , Avendo il Bei considerato, quan-, to giovargli potesse un valido " foccorfo de' Maltesi, spedi a Mal. ,, ta un suo Confilente, offrendo » le feguenti condizioni, 1. Che , confegnarebbe la Piazga a Cava , lieri della Religione , da quali , verrebbe in avvenire prefidiata . 2. s, Che sborferebbe fubito una groffa , fomma di danaro. 3. Che man-, serrebbe l' Armata della Religione , a fue Spefe. 4. Che libererebbe. , dalla Schiavità i Criftiani di 3, qualfifia Nazione. 5. Che in ca-3, di Tunifi pagherebbe un annuo sri-,, buto alla Religione .

, Terra la Città di Tunifi, mentre , i Maltesi andarono a strignerla per , Mare. Tunisi trovosti tanto in an-», gustia , che i partigiani del Bei ,, giovane, per non perire dalla fa-, me, si risolsero di riconoscere il " Bei vecchio. Non può esprimersi , quanto credito abbia una tal im. " presa conciliato alla Religione di Malta negli animi di tutta quel. , la baibara Nazione. Il vecchio " Bei, rimesso al possesso del suo Re-" gno, mandò in segno della tua. , gratitudine al Gran Maestro un , regalo, che confitteva principal-, mente in dieci belliffimi Cavalli " Africani, due Leoni, qualche nu-" mero di Pelli preziofe, con al-" quanti Baril di Mele, e di Olive ec. Obiit autem hic magnus Magister anno 1741.

Scxagesmus Octavus magnus Magister adett Frater Don Fmanuel Pinto Lustitanus, natus 24. Maii 1681, electus in M. Magistrum 18. Januarii 1741. Melite; qui nunc part sclicitate, ac gloria magnum Sacra hujus Religionis Magisterium exercet.

In hujus magni Magistri Viram, totiusque Melitz Infulz expugnationem, horrendam profus machinatus suit, turpissmamque proditionem Turcamediente, ut dicitur Il Bassa di Rodi, qui undique barbaram orditus erat, cujus narrationem exponimus prout habetur infia.

Hie subdimus, quod dictus Bassa di Rodi, Vir undique vascerrimus, dolis plenus, ingenio turbidus, impius Proditor, seditionum amans, & Auctor, tandem dignas sceleribus suis pænas luit, de cujus obitu certatim rerom novarum Commentarii, & Ephemerides hebdomadicz, & ut Nos dicimus Gazzette loquuntur: nam in illis Mantue, sub die 16. Februarii 1753.

fub datum di Utrech 2. Febbrajo fic legitur -. Non è più da porfi in dubbio la morte, che dinanzi erafi qui anche divulgata del Baffa di Rods , refofi celebre per la fua medicasa congiura. mentre era prigioniero in Malta. Siccome per tratto graziofo del Gran Signore fu meramente efiliato in una Ifola dell' Arcipelago , così per un. pari tratto di giustivia, vedendolo incorrigibile ne' suoi sempre nuovi at sentati, a' quali portavale il torbido (no cattivo talento, è flato finalmen. se cola frangolato . Rurfus in Libello illo , cui Titulus - Mercurio Storico, e Politico ec. Per il Mese di Febbrajo 1753. fab S. Novelle di Tur. chia, ed Affrica pag. 17. juxta im. preff. Venetam Typis Alogfis Pavini 1753. legitur, Il Gran Signore fi rifolve mandarlo in efilio en una dell' Isole dell' Arcipelago; il Basa di Ro. di, il di cui carattere inquieto, e su malsuofo non poteva avveggarfi ad mna condizione tranquilla, non tar dò ad eccisare diffenfioni, e partità fra gli Abitanti di d. Isola; giunsero ad estremità ci disgustose le cose, che il Gran Signore per fare che cesassero. à in fine presa la resoluzione de mandar ordine di ftrozzare questo Bafsà.

Et ut integra series, & notitia Proditorum, & Proditionis innotescat, Pri,
mo exponimus, quis suerit Maurus
ille, qui in Turcica Nave contra il
Bessa di Rodi Captivos ad rebellandum excitavit, eundemque Captiuum
in Nave Melitam duxit; Posteaque, revoluto Pallio, eodem Bassa instante,
horrendam Machinationem paravit,
De illo Mauro ergo Notitia habetur
ex Ephemerida Hebdomadaria, & ut
Nos dicimus Gazzette, scilicet illa in
Folio sub Datum Pisauri die 23.
Augusti 1749, ibi.

Malea 18. Gingno.

" In mezzo alla felice tranquillità di ,, cui l' Europa intiera gode al », presente sotto gli auspici della pa-, ce, noi fummo minacciati i gior-,, ni scorsi di vedere questa Isola in " preda agli orrori di un' esecran-,, da congiura, la quale non ten-., deva meno, che ad affaffinare il ,, Gran Macstro, far man bassa so-, pra i Cavalieri, e altri Capi del-", la Religione, impadronirfi di que-" sta Città, e consegnarla ai Barba. , ri . Quell' ittello Moro, Quefii ,, aveva abbracciata la religione cri-, fliana, ed era flato battezzato il ,, giorno di S. Giovanni dell' anno ,, paffato, e fi era ammogliato nell' , Ifola. Quefto uomo pericolofo fi chia-, mava Cara Achmel, e il Gran. , Maeftro dell' Ordine non consente ,, d' averla posto fra gli fi ficri del s, fuo palagro, aveagli affegnata una 3, penfione d' un merzo fiorino di ,, Germania per giorno, il quale, , più mefi fono s' impossessò della ,, galea Turca, e fece prigioniero , il Batsa di Rodi, era alla tefta " di quetta deteftabile intrapresa, di ,, cui la provvidenza scoperse ai 6. , il mittero di iniquità. Ai 7. il Mo-,, ro fu arrettato, caricato di ferri, ", e messo alla veglia. Egli confes-,, sò parte del delitto di cui era ac-" cufato, e nominò alcuni de' fuoi , complici, fra gli altri quelli, che " si erano impegnati d' introdurlo ,, nell' appartamento del Gran Mae-, firo, affin di trucidarlo, e tra' " quali v'era uno schiavo cameriere ", di S. Em., e un altro uffiziale di " palazzo. Dalle varie deposizioni " raccolte dai capi, e complici di ", questa congiura, è stato facile di " concludere, che il vero fine di , que-

" questi miserabili non era di fare " alcun groffo bottino, e di fcam ,, pare, come farebbeli potuto natu-, ralmente credere, ma d' impadro-, nirsi di quetta Fortezza, e di fot-,, tomettere la Città, il che non . fembrava superiore alle lor forze, ,, e di mantenersi nell' I fola sino all' ,, arrivo dei foccorfi, che si ripro-, mettevano dalla Barbaria. L'efe-, crabile disegno d' affassinare il "Gran Maettro, e i Cavalieri, era per se stesso unito al resto dell' idea ., di questa congiura per accrescere ,, la turbolenza, il disordine, la con-,, fusione, e lo spavento. Il nume-" ro de' congiurati è ttraordinario, », ed abbraccia quantità di forzati, , che stanno sulle galee. Il famo-" fo Bassà, che si trova qui prigio-" niero, n' era l' autore, ed aveva , trovato il mezzo di mettere nell' , intelligenza tutti gli fchiavi efi-,, ftenti in quetta Ifola, e i quali af , cendono a circa 15000. Ciascun , di loro doveva uccidere a un' ora » prefissa il suo proprio padrone . " Ragionali diversamente della ma " niera, con cui è ttata scoperta la » macchinazione : gli uni dicono, " che ciò si è fatto per mezzo d'un " Greco, il quale sapendo la lingua " Turca, aveva inteso il discorso d' " alcuni de' Capi : ma altri pretende, ,, che uno di quetti ultimi, dopo " d' effersi afficurato dell' impunità, abbia scoperta tutta la faccenda ,, al Gran Maestro, assicurandolo ad , un tempo, che non mancavano " più che 8. ore di tempo, in cui " doveva scoppiare la congiura.

,, doveva scoppiare la congiura. Historica series insus Produtionis habe, tur in Volumine, cui Titulus - La. Storia dell'auno 1749. impressa Amstelodami sumpresbus Francisci Piecti pag. 272. ibi

" Le Navi, e Galee della Religion Ge. , rofolimitana, che anch' cffe in. ,, più numero, e meglio alleftite de. ,, gli altri anni, erano in mare, o , radevano le coste d'Italia in trac. », cia dei Barbarefehi, ricevettero al-. la metà dell'anno ordini pressanti " dal Gran Maettro, di afficurarfi , bene degli Schiavi Infedeli, com-» ponenti le loro ciurme, e di ritor-" nare quanto più pretto e unite po-,, tellero a Malta, a cagione dello " scuoprimento ch' erasi felicemente fatto ai 6. di Giugno di un' orri. , bile congiura degli Schiavi Turchi, " tramata dal Bassa di Rodi, che " colà trovavasi da più di un anno, , per trucidare effo Gran Maeftro , " tutti i Cavalieri , le impadronirsi " della steffa Città . Quetto svveni-" mento non può esfer meglio espo. ,, fto, che con la Relazione fatta " comunicare alla Santa Sede dallo " ftesso Gran Maeitro , eretta sopra " le depolizioni degli stessi colpevoli, la quale prende la cosa dal suo , principio con tutte le circoftanze " più confiderabili, e termina col " supplizio dato dopo la formazio-" ne del Processo ai principali com. " plici della medelima congiura. Ec. " cola.

Il Bısı's Mustafa, Governatore di
Rodi, e delle Isole aggiacenti, i
di cui vizi predominanti sono la
superbia, e la crudeltà, vere cagioni della disgrazia accaduragli
stando fra suoi, giunse in quetto
Dominio li z. Febbrajo dell' anno
scorso sopra della sua Galea, sollevata e soggiogata da suoi propri
Schiavi. Nel mettere piede a terra,
su condotto nel miglior Palazzo
di quetto Lazzaretto, furongli la,
sciatti tutti i suoi Domettici, gli su
rettituita tutta la sua roba, o quel.

" la almeno, che potè ricomprarsi ,, dall' Eminentissimo Gran Maestro, ", e dal primo fuo arrivo fino alla » libertà concedutagli, fu con tutta » la fua gente spetato dall' Erario " Magistrale.

" Dala contumacia passò nelle stanze " del Governatore di Sant' Elmo , » ove fu visitato da molti Signori 33 della gran Croce, e da quafi tut-» ti i Cavalieri: e perchè gli fosse , meno fensibile il caso della sua. 3) schiavitù, il Governo tollerava, che » andassero a visitarlo anche gli » Schiavi Turchi, quantunque a fi. » mil forta di gente sia sempre , » non meno proibito l' accesso nel-» le Fortezze, che vietato in oltre » fotto pene gravissime, l' accostar » fi alle mura, e ai recinti guerniti » d' artiglieria. Non gli fu pure ne-» gato di presentarsi a S. A. Emi-» nentissima, nel di cui appartamen-» to introdotto, insieme col Kiaja, » col Maggiore della fua Galea, e » col suo Papasso, passò col solo In-» terprete all' udienza, Quivi beni-» gnamente accolto, e confolato 3. dall' Altezza Sua, fu dalla munifi-» cenza della medefima afficurato, » che non gli mancarebbe cofa ve-» runa di ciò, che richiedevafi per » le sue convenettoli comodità: e , dopo breve tempo fu licenziato. » Pafeò egli i primi meli in molt'agi-

», tazione, perchè non fapendo an-» cora, come si pensasse a Costanti-» nopoli sul fatto della sollevazione », della fua Galea, e della fua schia-», vitù, temeva dalla Porta Ottoma-", na la disapprovazione della sua » condotta, e d'incorrere altresì nel-», la difgrazia del Gran Signore. " Per dar dunque riparo ad un col-" po di tanta importanza per lui, » proccurò appoggi nella Corte di " Francia, in sequela dei quali de. " gnossi S. M. Cristianissima richie-, derlo all' Eminentissimo Gran Mae-», stro: ma prevedendo il Bassa non " esfere con la sola libertà al coper-», to delle temute difgrazie, inco-», minciò a coltivare pensieri più alti, », e determinossi al più iniquo parti-" to, che potesse meditarsi. Si pro-», pole una impresa, quanto impol-,, fibile alle meschine sue forze, al, », trettanto, quando fosse riuscita, », atta ad acquistargli credito appres-,, so la Porta, e a rendere insieme " celebre per sempre il suo nome. », Fu questa la forpresa dell' impor-, tante Piazza di Malta .

Ingombrato in sì fatto abbagliamen-», to, allontano da fe le visite dei », Cavalieri, affettando ignoranza », nelle lingue Italiana , e Francese, », quantunque parlasse la prima, e », intendesse in parte la seconda. , Aggiunse a questa affettata igno-,, ranza maniere altiere, e un fom-» mo orgoglio nell' accogliere le », persone più ragguardevoli di quest" ,, inclita Religione, non alzandofe ., dal Sofa per chiunque si fosse, e , ricevendo ciascuno con tanto sgar-, bo, che chi andava una volta a », visitarlo, perdeva la voglia di ri. , tornarvi la seconda. Se tal era in ,, fatti l'intento che proponevasi con ,, queste sue maniere, come non si ,, può dibitarne, ebbe il contento ,, di riuscire, non potendo nessuno », accomodarfi alla fua aria, nè fa-, miliarizzarsi con l' odio, che por-,, tava al nome Cristiano, e in par-" ticolare ai Cavalieri Gerosolimi-

" tani. " Allontanate in tal guisa le visite, cb. " be tutto l'agio che sapeva deside-, rare, di conversare coi soi Mussulmani, ai quali dimostrando compassione

, pafione della loro schiavitù, pro metteva a ciascuno il riscato.

Allettati i meschini da queste atti ficiose promesse, non solo più frequentemente lo visitavano, ma lo fervivano in oltre più vo lentieri, e regalavanlo di frutta, di confetture, e di cose simili. A ta, li dimostrazioni di attacco egli cor.

Issipondeva con generosità, mandando alle prigioni denaro, e comettibili, da distribuissi tra i Capi, e Papassi, e Ciurma, specialmente nei giorni delle loro superstitiose solonità.

Ebbe con sì fatte maniere comodo di " conoscere i Papaffe di tutte le pri " gioni, e di p sare il talento di 9, ciascuno in particolare. Si re-. fe tra gli altri molto confidenti due , schiavi, uno il Rais Hahsan, sog-», getto d'ottimo fondo, e l'altro , chiamato Mishud, celebre per ma. " lizia, e capace di qualunque im-" prefa. Peceli da quetti ittruire fu-" perficialmente del Governo, e del-, lo ftato della Piazza . Strinfe in. " oltre particolar amicizia fin dai », primi giorni con lo Schiavo Im-, felletti, Cameriere del Gran Mae, , ftro, e col Rais di una gileotta, " chiamato Mhamut, Uomo pronto " e spiritoso. La confidenza del Bas ,, sà con lo schiavo Imselletti, il ,, quale era unito d'amicizia strettissi. , ma con il poc'anzi nominato Mi-,, shud, fece nascere la prima idea " di alfassinare il Principe; ed il Baf-" sà avendola comunicata ad Imfel, ., letti, lo indusse ad acconfentirvi. " Ciò Itabilito, fi rivolfe il Bafsa a trat ", tare una generale congiura di tutti " quetti Schiavi, parte mossi dal de-", siderio della libertà, e parte allet-" tati da lui con lufinghe di validi " foccorfi, di ricchezze, di governi,

" ed altre attrative, secondo la va-" rietà delle indoli, che scopriva nei ,, foggetti, a' quali comunicava il fuo " pinsiere. Ne fice fere la prima pro-", posizione per mezzo d' ibiain suo "Kajà in un congrello, a tal effetto ,, adunato, nel quale intervennero ot-" to Papassi, il Rais, il Caci, Giu-, dice ordinario dei Turchi , e il ,, confidente Mishud, Propi fe lo-,, to il Kaja, effere cofa vergognofa ,, al nome Mußulmano il non tentare ,, di liberarfi dalla schiavirà; e che " se erano persone di valore, do-, veano efeguire una il nobile im-" prefa follewandoft potendo anche rin-" feir loro de renderfe padrone della. " Città , e poscia di tutta l' Ifola. ,, Dopo qualche discussione del fatto " progetto, s'impegnatono folianto ,, con la prima titpotta i Papassi di , non dissuadere alla Ciurma la pro-", posta follevazione, ma ch' era ne-, cellario fentiene prima gli oracoli , del Bossa. Non volle il Kaja che " dittuiballero per allora ii Bafsà, , dicendo che ripofava nella ttanza. " contigua; ma incaricossi egli d'in. , formatio pienamente del propotto " trattato; quantunque prob.b lmen-" te avelle ello Bafsa afcoltata ogni " cofa.

"Si adunarono dunque un'altra volta,
"e il Basa intervenne in quetto se,
"condo Divano come Capo, e Pre"fidente; imponendo la di lui pre"senza soggezione ai Congregati,
"venne di comun consenso accettata
"la proposta sollevazione; rè si pui aò
"p ù ad altro, che a trovare i mezzi
"di disporta ad una facile riustrata
"Divisero da quel punto fra di-loro
"le incombenze, e il Bistà se ne rifervò la generale soprimendena,
"Divismo in seguito familiare fra"effi il discosso della sollevazione, e

" del modo di eseguirla. Si secero , bensì in quello modo varie muta-,, zioni , a mifura che continvi ri-, fleffi facevano conoscerne la neces-" fità; ma prima che si scioglicile , questo fecondo Divano, fecesi il , Bassà prestare da tutti i Congiura-, ti folenne giuramento, e di fer-, mezza nella Congiura, e di estrema " fegretezza; aggiungendo in oltre , espresse minaccie di mortali vendet-, te, per impegnarli maggiormente ,, col timore, se mai alcun di loro avesse ardito in qualunque luogo. " e tempo, o per qualunque cato, , rivelarne il trattato .

, Rimase finalmente stabilito di tentare ,, la loro impresa in un giorno di " festa, e venne prescelto il di 29. , di Giugno, fulla confiderazione del », concorso del Popolo alla Città No-, tabile, per folennizzare la fettività , de' Santi Principi degli Appottoli , Pietro, e Paolo, titolo dell' infi-,, gne Cattedrale di quett' ifola : tan-,, to più che in quett'anno doveva-,, effervi maggiore il concorfo, per il motivo del nuovo onor delle , Mitre, e Croci d'oro, dal Regnan-, te Sommo Pontefice benignamente , accordate a que! Signori Canonici; , particolarità, che faputafi dal con-, giurato Mishid, fa fubito con. maliziofa follecitudine fuggerita al , Bassà, e quindi a tutti gli Schia-,, vi ! fenza riflettere, che ricorde-, vole il Governo della Congiura , formata dagli Schiavi nell' anno , 1531., per tentare folamente la , fuga in simigliante occasione del " concorfo alla fuddetta Città, non ", aveva trascurato giammai, dopo ,, quel tempo, di eseguire le antiche , ordinanze , di mettere in detto ,, giorno 29. Giugno gli Schiavi tra ,, ferri , di rinforzate con milizie

.. Uibine le porte della Città Waler-,, ga, di aggingnere al Corpo di Guar-, dia del Palazzo, numerofo in quel " ci più del fosito, un fecondo Cor-, po di soldati, e di fate in oltre " per maggior cautela girare per la " Città la l'attuglia : dal che fi può ,, dedur chiaramente, che volendo Iddio prefervata da ogni male que-, tha Città Valletta , permife che fi , differiffe l'efecuzione della congiu-,, ra , perchè cadelle nella fcelta di , un giorno, in cui non folamente , difficile, ma eziandio impoffibile. " farebbe riufcito il temerario pro-,, getto dei Congiurati , di rendersi " in pochi momenti padroni del Pa-, lazzo, dell' Arfenale, delle Prigio. , ni, e della Fortezza: ma la gran ,, fogg zione, che avevano al Bassà , i Congiurati, molti dei quali non , potevano cerramente ignorare il ,, riferito regolamento, fece sì ch' , effi non fi opp nellero punto alla ,, già prefa rifoiuzione, ne fuggerif. , fero altro giorno più opportuno ,, alla temerana impresa .

"Stabilirono di p.û di tentarla circa le ", due ore dopo mezzodi, ful riflef. ", fo, che terminate a quell' ora le ", tavole degli Uffiziali del Gran Mae-", tiro, dei Cayalieri, e dei Servito-", ri, veniva a rimanere il Palazzo ", provveduto di gente, e Sua E. ", minenza dopo aver prefo un pò ", di ripofo, fuole in quell' ota me-", defima dall' appartamento d' inver, ", no passare a quello d' estate, che ", essendo più vasto, è anche più so-", litario."

2. Convennero altresi di far affalire la processi del Principe del prenominato Camerier Imfelipi letti, unito col Moro follevatore della Galea di Rodi, fatto già Criffiano, con altri cinque, entrando

, trando per la porta della Sala, che uni ,, fce i due appartamenti, fecondo il fug, , gerimento dello dello Imfelierti. Qui vi uniti dovevano coa fcellerata ma. ,, ,, no dargit la morte, e da quetta doweya aver principio la follevazione : ficche fe in ella correva ciascuno gran , pericolo, pateva nondimeno, per le ,, varie circo tanze dell'accidente, a , ver qualche fperanza di non rettar involto nella ttrage, metitata dai Sollevati; per la facra Persona del Principe nulla restava da sperare , , quando anche null' altto folle sta ,, to eseguito, che l'enorme primo tentativo . Altri fette Schiavi di Palazzo, trattenendo'i preifo della medeima porta, davevano forte. nere i Malfattori; e quinde con la venerata Tetta recifi dil Bito, o col getta: un vafo di fiati nel gran Cornle, doveafi dare il fegno dell' incominciata follevazio te agli altri Schiavi della cucina, della italia, e della prigione dello stello Palaz 20, tutti fedotti dal Papalo dil Bafsa, il quale fintofi temp ) fa , disgustato con lui, se n' era allon sa tanato, e per efeguire con maggior as commodo l' avuta incombenza di , fedurre i mentovati Schiavi, era passato dal Castello al Palazzo. per brigare più opportunamente . ajutato fottomano dallo iteffo Baf-" sà con denaro, e replicati configli. » Quetto primo corpo di Ribelli do-, veva, dopo l'esecrabile omicidio. " far man bassa sopra tutti i Crittia-, ni, Cavalieri, e Domestici, che " abitano nel Palazzo Magistrale, e ,, con l'ajuto d' Alì, altro Schiavo , ferraro, che aveva ordine di tener " pronte mazze, manaje, fcalpelli, e , altri fimili ttrumenti, atterrare in un ,, istante la porta dell' Armeria dell' , istesso Palazzo, quando non fosse Dddd

" riuscito d' averne furtivamente la , chiave. Nel tempo stesso avverti-" ti gli Schiavi della Corre baffa, me-" diante il segno di sopra espresso, .. con l'aiuto d' un altro foldato Le-" vantino, da loro guadagnato, il quale in quel giorno medefimo farebbesi trovato di sentinella, dovevano impadronirfi delle armi del Corpo di Guardia, e con quelle uccidere tutti i Soldati, voltandosi contro chiunque si foile avanzato per grreitarli: quindi mindie dovevali pronto avv so agli Sch avi dei Forni, affinche uniti con queito terzo Corpo tentallero, con spetanza di facile riufcita, di sforzar la Guardia e la Porra della gran pri-" gione, dove farebb: itato di fentinel. la altro Soldato Levantino del loro .. partito, per agevolarne l'impresa. Scioiti che aveilero dalla carena gli " Schiavi tutti , e provvitili d' armi, doveano correre guidati dal Cadì, ali' uitimo affalto della Fortezza. . di Sant' Elmo , dove parimente al. " tra Sentinella Greca, da loro fe, dotta, doveva trovarsi a dar ma-", no all'affalto del Corp i di Guardia " dalla parte esteriore, mentre dall' , interiore il Bassà con altri Capi di .. condotta, tra quali il Rais Hadan, e tutti i suoi Domeitici, dovevano " formare il secondo contemporaneo " attacco. E perchè il Cattello fudd tro non era l'ordinario foggior. no del Bassà, dopo l'ottenuta liber-", tà, doveva egli fingere d' essergli ", nociva l'aria della Fioriana, e do-" mandare al Gran Maettro la grazia ", di poter ripassare al Cattello, tre ,, giorni prima che venisse il fisfato per la follevazione. " pito tal fatto, dovevano i Ribelli da un eminente potto della Città far fegno agli Sichiavi delle prigioni

", della Vittoriofa e della Sanglea, af " finche follevati correstero all'assalto del Forte Sant' Angelo, che resta da un tratto di mare diviso dalla Valetta, non tanto per aver in mano un'altra Fortezza, quanto per impadronirsi del più vicino magazzino di polvere, che non avrebbe-" ro troyata in quella di Sant' Elmo, , Quetto progetto, che di probabile riu. .. scita non aveva neppur l'apparen-" za, attefo il picciol numero degli Schiavi, che fra giovani, e vecchi non arrivava a 1400., anche fenza considerare le molte operazioni. che dovevano in un folo punto eseguirsi, su meglio da loro digerito in un altro Divano; e fu rifoluto di comunicarlo ai Dey d' Al-" geri, Tunefi, Tripoli, e Sufa : e in seguito il Cadì stello scriste lette-" re di partecipazione, ricercando soccorsi di gente, e di provvisioni . Tali lettere, autenticate col Sigillo " del Bassà, perchè facessero più forte impressione, furono incamminate per mezzo di Mercanti Turchi e Greci in Barbaria; dove, fi è poi risaputo, che non era fin d'al. lora incognito il pensiero della macchinata follevazione; mentre la rispoita del Capitano della Padro. na di Tripoli, data al Rais della Galeotta, trovata in questo Bagno ,, nel di lui posto, portavagli la no-, tizia, che ognora facemano la guer-" dia, e pregavano che Iddio Onni " potente faceffe rinfcire la volontà d' effo Rais. 11 Bassà poi non lasciò di dare dap-

,, persè gli avvis opportunt al Levan, te, avendo scritto in Morea al Bassà di Tripolizza, e in Costan, tinopoli, per chider soccorso. De, pose di più il Kiajà, che in occa, sione di spedire il Bassà un suo ser,

" vitore a Costantinopoli, pochi me. ., fi dopo il suo arrivo in Malta, fot-,, to pretesto di far con tal mezzo , ben dipingere la difgrazia accadu-, tagli, e maneggiar l'affare della ", fua libertà, scrifle al Gran Vifir, , che afficuraffe il Gran Signore, po-, terfi facilmente forprendere Malta " con 20., o 25. Sultane; la qual " lettera fu cucita nella giubba di ef-,, fo fervitore, nella parte corrispon. ", dente al petto. Comprovasi quetto " fatto dalla deposizione, presa sotto li 24. Luglio da un tal Tommafo di Castrovan, il quale trovandosi da alcuni mefi, non conosciuto per Cristiano, al servigio del Visir di Salonicchio , afficurd effere ftate ", spedite dal Bassà della Morea con 15. Turchi alcune lettere al suddetto Vifir, dal di cui Mattro di Casa eragli stato confidato, che gli veniva avvifata la follevazione de-" gli Schiavi di Malta in numero di 1500. in circa, per prenderé la Città Valetta, e che venivano a domandargli foccorsi per soggiogare anche gli altri Cafali, e tútta l' Isola. Offervo di più lo fteffo Tommaso, che tre dei sopradetti 15. Turchi furono da quel Vifir regalati di 100. cecchini, e sollecitamente incamminati per terra a Costantinopoli, provveduti di cavalli e di guida, e di lettere al Capitan Bassà, acciocche tenesle. pronto al primo avviso il soccorso delle navi, di cui sarebbe richiesto per la ribellione da farfi in Malta . Questi soccorsi si dimandarono da tutte le parti per il fine di Giugno, per il qual temappunto era rimafta in altro Divano fissata la ribellione, quantunque mancasse la Ciurma delle Galee, impegnate in lungo viag-

# Tomus Secundus Discursus CXXVIII, Sect. X. 767

" viaggio, Quelli che attendevanfi , da Barbaria, dovevano comparire , divisi in squadre, affine di non " ispaventar il Pacfe con una com. ., parfa di molti legni infigme. Le , Sultane poi del Levante dovevano trattenersi nove in dieci gior , ni a vitta dell' isola, al qual ef », fatto erano stati già concertati » ,, ed anche partecipati i fegni da. , farfi dalla Fortezza di Sant' El , mo, che guarda il mare verso , la Sicilia, col mezzo dei quali , dovevano i legni accoitarii, per a, quindi sbarcare il foccorfo da " loro recato, fotto la mina d'ef a, fo Forte, la quale dà nel mare es verlo Maeftrale, e tentar per que , ta ttrada l'ingresso nella Fortez », za. Qualora poi non foste ciò , riuscito, dovevano i Turchi falire as da quegli steffi battioni, che guaras dano Maestrale e Tramontana, per mezzo di fcale e di corde'. Avvicinandofi intanto la primavera , dell' anno fcorfo, ottenne il B.f. so sà la permissione dal Gran Mae 99 ftro di passare dal Castello ad un Giardino di S. A. fopra la porta detta Reale, luogo il più eminen es te di quelta Città, ed ivi fi pro-, feguirono con i confidenti i folies ti familiari discorsi della ribellio , ne, e in tutti i Venerdi, in oc », casione che i Papassi andavano us, niti alla Moschea per le loro ora-, zioni , si teneva dopo di quelte , nel riferito giardino il congrello. , Nello sciogliersi d' uno di questi, , il Baísà propose da solo a so. , lo al fedotto Imfelletti di av-» velenare il Gran Maestro nel caf " fe , offerendogli di fomministrar , egli stesso il veleno; il che aveva , già tentato alcuni meli prima-" col mezzo d' un altro schiavo del

,, la cucina, da cui però non fu " efeguito, ful timore di avvelenare , piuttotto il cuoco, che il Gran-39 Macttro . Imfelletti non approco " la propofizione del Bassà, e rimo-,, strogli, che non veniva a darsi in u tal modo al Gran Maettro una si morte iffantanea, com'era necella. , rio per far nascere la confusione, » in cui grandemente speravano i " Congurati. Convinto da tal ra-29 gione il Bafsà , lafciò lo fchiavo " nell'infame difegno, già fattogli », abbracciare, d' uccidere il suo Si-», gnore col ferro; « a tal off tto l' 35 Imfelletti feduste poi altro Schia-, vo della cucina, nominato Abdil-, cader, affi chè gli fomminittraffe , il coltello. E'ben vero, che die-" ci giorni prima che si scoprisse ., l'iniqua trama, il Bassa ditiuase , Imfelletti dal fervirfi nell' orrendo " colpo dell' iltrumento fattoli im-, prestate, e gli diede per meglio , riufcirvi il proprio fuo coltello, " ch' era di tempia pù fina, e in " oltre avvelenato; qual coitcilo fu , poi dall' Imfelletti renitunto al Baf ,, sà nel giorno tteffo della carcera. , 21one del Moro: e il Cafadar ,, che ne vide la conf gna, e il Kia-.. jà medefimo, a cui il Bassà fece , la confidenza di quella rettituzione " con uniforme deposizione anche " delle circottanze della lurghezza " " fodera, e colore d'esso coltello " ne fanno piena teltimonianza. Af-" ficura in oltre il referito Imfelet-,, ti, che nel restituire al Bassa il . coltello, venne da lui ftrettamente a, avvertito di non palefare d'aver " egli mossa la ribellione, e di es. , ferne neppur consepevole; fog-" giungendo che avrebbe ello Im-, felletti patito, ma che a lui non " farebbe fuccedute alcun male. Ddddda

" In tal positura era questa orribile " imprela. Prattanto verso la fine " dell' Aprile paffato giunfero le ittan. ,, ze del Re di Francia per la libertà , del Bassà : alle quali aderendo con ,, pronta generosità il Gran Maettro, , fece radunare il Configlio , per pir-, ticipargli, che in contrassegno del-,, la vera sua venerazione al Reale ,, defiderio , aveva già accordata al , Bassà la libertà; spiegando poscia 9, ai venerando Bail di Bocage, Mini. ,, itro della Maeità fua, che per con , , to della medefima gli confegnava ,, da quell' ora il Bassa Muttafa, Go-» vernatore di Rodi, non più suo , Schiavo .

, Portatoli subito terminato il Confi. ,, glio al Cattello il riferito Ministro, », per congratularfi col Bassà dell'e. , fito felice, che fortito aveano pref , fo dell' Eminentissimo Gran Mae-2, stro le raccomandazioni della Cor-, te di Francia, alla di cui confide-, razione aveva l' A'. S. ben volontie. 27 ri condifcelo a ridonargli la primie-, ra libertà, gli offerì nell'atto ittef-,, fo pronto imbarco per Levante, o s, per qualunque altra parte gli folle piaciuto d'incamminarsi . , ttella offerta gli replicò in una fe-35 conda visita; ma il Bifea rifi.tò , la prima, del pari che la feconda, , fotto pretefto di voler quivi atten-, dere le ittruzioni del fuo Souiano, " senza le quali, diceva, non potersi , affolutamente mettere in viaggio. La ventà però fu, che non conten. ,, to egli, della fola otrenuta libertà, " della quale non fap va sperare il , conveniente ripato alla fua caduta ., fortuna, e vedutofi dall'altro can. , to pienamente libero, si credette , più a portata di condurre al bra .. maro fine il meditato suo iniquissimo dif.gno, e fatto coraggio mag, giore a se stesso, e ai Congiurati, ,, s'internò si altamente nel lufinghe-, vole pensiero , che trasferitifi a. " congratularfi seco lui della conse-,, guita libertà i Papassi, e gli altri , Capi, e a condolerfi nell' atto fteflo " delia perdita, che fra breve tempo ,, vedevano di dover fare della fua-, p. riona; egli con atta molto fuperba ti dichiarò, anche con espros-, fo giuramento, di voler perfitere ", nel già preso impegno, e di non. , partir certamente dall' Ifola, fe pri-, ma non aveile dato fine alla trama-, ta ribellione : onde confortando " ciascuno a rimaner cottante nella ", congiura, obligolli con nuevo " giuramento di cottanza, e di fe-" gretezza, ad efferli fedeli.

» Era tiato per motivi ben rilevanti, " prima della scoperta congiura, est-", liato dal Governo un Soldato ": di ", quelli collegati nella rib llione, e , per riempiere il fuo luogo avevano . 1 Congiurati riceicato altro Solda-,, to Armeno. Questo confidendone ,, ad un Bottegajo Ebreo farto Cri-, filano il fegreto, venne avvertito " d ll' obbligo indispensabile, che gli " correva di rivelare la trama, the " ttava ordendosi contro la vita d l ", Principe. Allora ambedue poria ,, ronfi per ftrade diverfe a faine la ., debita rivelazione, con indicar pe-", rò quelta fola circottanza, cioè, ,, che il Moro follevatore della rino-" mata Galea di Rodi, unito con al-,, tro Soldato Perfiano, avea cospirato .. contro la vita del Gian Nact o , con l'idea di rendersi Padroni del, ,, la Citrà , opprello che avessero i-" Principe, ed estinti per mezzo di ,, una general follevazione i Magrati ", della Gian Croce, non meno chei ., tutti i Cavalieri, e le principali , persone del Pacse; il che doveva POILATE

,, portare un eccidio universale nel

3, A tale notizia autenticata da fuf 3, ficienti indizi, fi procedette dal 3, Fifco alla carcerazione d.l Moro, 2, e dell' altro accufato fuo compa. 3, gno. Dagli efamt di questi due 3, venne, p. r. mezzo delle torture 2, a tifaperfi una parte dell' efecra3, bile progetto. Di mano in mano, fi feoperiero altri Capi e Compti 3, ci della tteffa congrura, e in possibile progetti di di computati capi e con 3, chi giorni fi videro piene le caracteri.

» Scorgendofi dal Gran Maestro dive-, nir fempre più grave l' affare, e ,, pù atlas de quello si era creduto 3, da principio, stimò bene di par-, la scoperta congiura d gli Schia-,, vi, con que ta esprella particolasi era immene da fofpesso; e che , in progretto avrebbe altresi parte-, cipito quel di più, che farebbe , venuto a scopcirii. Volle per al , lora il Gran Maeftro, che fi po , minallero quattro Commillari , Si. , gnori della Gran Croce, i quali " doveffero attendere ben feriamen-3, te ai convenevoli r-golamenti p r , la cuitodia degli schi vi, e precisa , mente che si formaile un fitema,

, da tenetli in freno per fempre,
Dall' efatta continuazione del gran
, procello ebbefi fiattanto ficurez.
, za, che capo e autore della foo
, perta cosprazione era l'interio B.f.
, sà di Rodi; la qual circoitanzo
, non lasciò il Gran Maettro di par
, tecipare al Venerando Configlio,
, accertandolo nello ittifo tempo,
, che continuavansi dal Fisco le in
, quisizioni con rigore; ma dichia
, rò altresì, che per riguardo alla
, Maetà del Re di Francia, sospen-

35 deva di procedere contro il Bas. 35 sà , finattantochè partecipato il 35 tutto alla M. S. Crittanissima , 35 avesse ricevuti i di lei oracoli.

37) Quetta fcoperta, effendosi resa pub.
38) birca, commosse si altamente, la
38) citrà tutta, e la plebe, che minaco, ciava di metter con suria le mani
38) ostentando la sua innocenza,
39) non faceva caso di taj movi
39) menti; anzi abusandosi maggior
39) mente delle grazie ottenute a si
39) si di ui Ministro con giuramen
31) to fatto sul falso suo Alcoiano,
39, di effere innocente nel fatto d'alia
31) scoperta congiura.

" Per provvedere adunque opportuna-, mente al temuto popolare tumul-, to, che avrebbe cagionato nuoy vo non lieve imbarrazzo, confi. ", derando il Gran Maritro non ele , fer valevoli le raddoppiate Guar. ,, die al Cafino del Balsa, per im. , pedire la furia del Popolo arrab-. biato per le tramate infidie alla " vita dell' adorato fuo Principe, e " per la turbata quiete dell' Ifola, , tutinud figgiamente al Bili di Bo. ., cage, no i eil re certamente ficu-, to il B.f.à nella fua cafa, onde " cred re efa dente, e forfe necel-.. farifimo di failo ripitlare in Ca-, atello. Parve al Bali co l prov-,, vido il p niero del Gran Macitro, che traif ritoli motinente al Ca-" fine di Bifsa lo persuase a preva-" lersi delle circosp tte infinuazioni " del Principe, e lo dispose effetti-, vamente ad abbiacciarle; ma pe-" netrateli tali d terminazioni dal " Popolo, fi vide quetto in un trat-,, to tumultuariamente adunato at-" torno la cafa del B fa , non fen-... za risoluzione di lasciar quell' ini , quo

" quo fepolto fotto le pietre ; il ., che farebbe infallibilmente tuc. , ceduto, quando non fosse ita-, to ingannato con arte il Popo-, lo , e con le voci sparfe da per , fona autorevole lufingato, che non es per elimerlo , ma per foggettarlo es maggiormente al meritato catigo en in vendetta della comune cff. fa , es tornavasi a rinchiudere il Bassa nel ., Castello; dove in fatti fu condotto nel medefimo appartamento, in. , cui era stato una volta. Coman. , dò intanto il Gran Maestro, che " venisse ben guardato e custodito ,, con fentinella, e volle con diligen-., te provvidenza, che il medefimo " Ball di Bocage s'incaricatte di fom. ministrargli gli alimenti, onde fin » ora fu dalla Cucina del detto Mi-. niftro fervito di tutto il bisogne-" vole .

. Trovandosi quindi gli Schiavi , me-. diante l' opportuno regolamen. , to preso dal Governo, già potti ,, a dovere, il Bassà per comun. " cautela afficurato, e tutti i Capi " complici nelle Carceri, rivol-" fe il Gran Maettro il pensiero 3, ai Bastimenti Turchi, che fossero " per comparire; e dati gli ordini , per la sicurezza delle spiaggie di , tutta l' Ifola, comandò, che dalla , Fortezza di Sant' Elmo fi faceffero "i concertati segni della bandiera. , rossa con coda rotonda, e dei fuo-, chi convenuti ogni notte fulle ore , indicate dai rei, con che venissero 39 invitati i Nemici ad avvicinarsi. " Ma tutte queste praticate industrie " sono state inutili; quantunque cò , non techi ammirazione, mentre fi 39 fuppone già pervenuta alle Parti so nemiche la notizia della già sco ,, perta congiura, per mezzo di quei Bastimenti, che partirono dopo la

,, carcerazione del Moro, e prima ,, che si comincialle ad aver sospetto, ,, che il Bassà fosse l'aptore della ,, congiura.

, Tutte queite furriferite notizie , ca-, vate di bocca a 38. Capi complici " nella ribellione, e concordemente ., da effi in più confethoni ratificate, " e più ditintamente di fpontanca .. volontà reiterate, quando conosciu-" to l'enorme errore vedevanfi vici-" ni alla meritata morte, comprova-" no ad evidenza, esfere il Bassa di .. Rodi vero autore, e capo princi-, pale della follevazione; per riacqui-" ftarfi con fatto sì ttrepitofo, qua-, lora fosse riuscito, la grazia del " Gran Signore, e per fodisfare in. , fieme alla fua ambizione, e faziare ., con le immaginate crudeltà l'infi. ., nita fua rabbia contro l'inclito Ca-" po di quetta Sacra Religione ; pa-" rendogli già di stendere contro di .. ciascuno l' infame suo braccio, e. " d'involgere tutti i Cavalieri, e Si-., gnori del Paefe nel comune medise tato efterminio .

Aveva egli a questo sine coltivato, fegreti trattati con Greci, e Le, vantini, per aver da loro un qual, che appoggio; e ben si argomenta, che vi avessero eglino aderito, poiché dopo l'arrivo del Bassà in
, Malta, si vide una quantità di esse a paragone dei tempi passati, cer, tamente infolita: sul qual rissesso, dienti necessarie misure, da toglie, di con dal Governo prese le spe, di continecessarie misure, da toglie, re a simil sotta di gente il comodo, d'intorbidare la quiete di questa
, Sacra Religione, e di questo secto.

, Arrivato fraitanto al fuo termine il ,, gran processo, si diede principio ,, alla giusta esecuzione della Senten-,, za, con un'esemplarissima moric.

data

", data in primo luogo a quegli Schia-", vi, che doveano imbrattarfile ma-, ni nel sangue del Principe; e di essi » già undici ne furono fatti morire , in tre diverse esecuzioni. Fra que-, sti il Moro, e i due corrotti Soldati tollerarono con fegni di per-», fetta contrizione egualmente i tormenti, che l'ultimo supplizio, Dei rimanenti otto Turchi, quat-», tro morirono deplorabilmente nella , falfa loro Setta, e gli altri quat-, tro abbracciarono con fervore la , nostra Santa Fede, e quindi mori-, rono con fegni di vera conversio-, ne , protettandosi di soccombere. », railegnaramente in pienezza del lo-, ro misfatto , al meritato cattigo . , Si signalarono in quetta rassegna, . zione il celebre Mishud, che vol-, le nominarsi nel Battelimo Giusep. , pe Maria, e l'Imfelleti Cameriere del Gran Maestro, il quale volle. chiamarsi Giambatitta . Questi , dopo soff rio con ammirabile pa-3, zienza la Ruota il primo, e la Ta-,, naglia il secondo, chiesero ittante-, mente il Battesimo, mentre si con-, ducevano al patibolo , gridando ,, ad alta voce perdono e misericor. , dia con tanto fervore , che eccita, , vano l'universal compassione, con-, fellando conttantemente per vera ", la fanta legge Crittiana; e invoca-,, ta l'affiftenza di Gesù e Maria, ter-" minarono di vivere.

Alle lugubri funzioni dell'esemplare catingo succederono quelle di gioja nella Chiesa, per rendere a S.
D. M. il solenne dovuto ringraziamento di aver preservato da ojo gni male la preziosa vita del Gran
Maestro, e da ogni pericolo queste fortunate Isole, pel comunavantaggio di questa sacra inclitasi Religione, di questi suoi divosti,

,, simi Vassalli, e di tutto il Cristia.

3 Per dar un qualche faggio alla sfug-,, gita di ciò, che seguì dopo i 25. , di Luglio, dove arriva la fuddetta , Relazione, circa certi punti tocca-,, ti nella medefima, fi può offervare ,, in primo luogo, quanto alla fof-, pensione delle procedure criminali " contro il Bafsa di Rodi, che a-,, vendo il Gran Maeltro ( per quan-, to fu detto ) pregato S. M. Cri-», stianissima a permettergli di castigar ,, colla morte quell' indegno abufa-", tore della fua Protezione, il Re di Francia propofegli di far dittende-, re in lingua Turchesca tutto il ,, processo, che sarebbe da lui man-,, dato a Cottantinopoli, affinchè il " Conte Defalleurs, suo Ambascia-,, tore , lo confegnaffe in man pro-" pria del Gran Signore, e gli chie-" delle il fuo confenso al caitigo del " Bassa; prevedendo, che atteso la ", parentela, e le aderenze, ch'egli " aveva con le persone di maggior " credito alla Porta, e in specie per " essere fratello del Capitan generale " della Marina Ortomana, e forfe-" anche per dispetto delle cofe rile. " vate nel Processo, e pubblicare. " nella Relazione, il Gran Visit, & " gli altri B.isà vi si opporrebbero a " tutto potere: e in fatti (fi aggiun-" fe ) che alle rimoftranze , fatte di " poi dall' Ambasciator Francese a " quel Ministero, nelle quali efagerò " altamente l' enormità dell' azione " del Bassà di Rodi, null' altro ab-" biali saputo opporre, se non il de-" siderio, che avevasi dalla Porta, che " fi trovalse qualche temperamento " per ricuoprire il suo attentato, & " falvargli la vita. Se tutto ciò è " vero, e fe averà effetto, fi fapra " col tempo, quando non fucceda.

,, di questa, come di molte altre co. , ie, che non ie parli mai più. Secondariamente, che dopo le prime ", esecuzioni dei principali Congiura. ,, ti, accennati nella Relazione, fe-, ne fecero per tre mesi di continve ", non solamente di coloro, ch'era. , no stati carcerati sopra le loro de, posizioni, ma di altri in quantità, scoperti complici per le depolizioni dei medesimi carcerati : e quette esecuzioni furono di varie sorte, secondo il demerito dei colpevo. li, e la qualità delle persone, cicè, alcuni furono suppliziati a dirittu-" ra , altri dopo fquifiti tormenti, " alcuni in pubblico, altri fecreta , mente gettati in facchi nel maie, alcuni condanati a morte, altri folamente bollati in volto, fruitati, ec.: ellendosi fatte in tali occafioni, e fuori di elle, sempre nuove scoperte di complici, e di par-, ticolarità della congiura, le quali " pofero in fomma inquietudine il Governo, che non fosse ancora pas. fato tutto il pericolo del colpo " mortale, che si era schivato, ovve-,, ro che fe ne meditaile qualche al-,, tro , non meno terribile ; e ciò ,, con tanto maggior fondamento, ,, che si offervo con istupore , che , nessuna di dette scoperte, che fa-" cevanfi, veniva da veruno di que-" gli Schiavi, che non erano ancora " itati arrestati, quantunque si potesse 22 ragionevolmente supporre, che ve ", ne fossero tra essi di colpevoli; non " avendo punto giovato la ricompen-, sa della libertà , e di mille scudi , promessa dal Gran Maestro a chiun. , que andasse a dinunziare se stesso. , o a manifestare ciò , che gli era. ,, noto della congiura.

In terzo luogo, che la Commissione, ,, eretta dal Gran Maestro, per fare

" i regolamenti convenevoli per la " cuttodia degli Schiavi, e per te-" nerli in freno per l'avvenire, e caf-" sò il Corpo dei Mori, che era de-" putato alla guardia etteriore del Palazzo Magiarale; escluse tutti gli Schavi dai fervire nel medefimo, dal lavorare nei Forni publici, dal tener botteghe aperte; vietò loro di andar per le itrade per aitri mo. tivi, che per fare i facchini, comandando che anche allora fossero accompagnati dalle Guardie, e ri-, entrafsero nelle loro prigioni prima del tramontar del Sole . Fu pure da essa vietato, che nessun. Cavaliere potesse aver più di due Schiavi al fuo fervizio per portar acqua, il rimanente dei fervitori dovendo essere persone note, Criitiani, e nati nell'ifola, o in qualche paese Cristiano; e che i Mercanti, per mancanza di abitanti Critiani, dovendo impiegare Schia-", vi Turchi nel trasporto delle mer. " ci, o in altri lavori, questi non. ,, fossero rimandati in prigione, che ,, alla prefenza di un fopraintendente, dopo terminato il loro im-, piego, e non potessero restare nel medefimo posto più di otto giorni. E di poi fopra i nuovi timori che " inforfero, il Gran Maeftro eftefe " le incombenze della detta Commif-", fione, fino a invigilare fopra le a-" zioni degli Schiavi; ad ofservare i " loro andamenti, i discorsi, i segni che facessero fra esti, per istender-,, ne una circonstanziata relazione da efaminarfi . " E finalmente, che fattofi ai primi di ", Agosto un folennissimo Triduo, , con l'intervento di tutto il Clero,

" e di tutti gli Ordini della Città,

" nella Chiefa di San Giovanni, con

, una general Processione, sotto lo

in sparo dell' attiglieria, in xingramainte all' Attissimo, d' cilicis
nd goato di far discuoprire la fatal
nongura degli Schiavi, il Granministono, che ogni anno in pri
pripo debba farii una consimile
n Funzione il giorno dei 6. di Gungro, in memoria d'ellersi in quel,
n golare,

Er in also Volumine - la Storia dell' Asno 1750 impressa ut supra alla pag,

305. ibi. , Scegliendo poi dalle cofe particolari ", di, Cottantinopoli le pù timer , chevoli : fentiffi giunto in quella " Capitale a primavera fopra un , Vafcello Francese il Bassa di Ro-, di, autore della famosa Congiu-, ra di Malta dell' anno pallato. , Condifcesero il Gran Maettro e . l' Ordine di Malta tanto più fa-,, cilmente alle ittanze di S. M. Cri. , ttianifima, quantoche il Gran Si-, gnore fi era esprello, che deteltan-, do s) egli che tutta la Nazion , Monfulmana, il' di lui attenta-, to, non lo dimandava, fe non so per fargli provare il meritato caitigo. Il Gran Vilire, avvilato , che fu del fuo arrivo a Cottanti nopoli, dichiaid al Conte Desla-, leurs , Ambasciatore Francese, il , gradimento di S. A. d' aver otte-, huto, per l'interposizione di S. " M. Crittianiffima, il fuo rilafcio; " e il Bassa fu subito mello in ar. , refto, Quefti intersogato pofcia " giuridicamente in proposito dell' enorme delitto, che gli veniva " imputato, non ritrovo, o per , propria malizia, o per altrui , fuggestione , migliore spediente " di cavarti d' impaccio, e di fal a, vare il decoro della Nazione, e " del fuo grado di Bafsà, quan-, to quello di negario affolutamen-, te, a fronte d' un legalifimo , Proceilo, formato ful fatto, e , di ouo e pu reitimoni che il provano evidentemente reo: di-, chiarando foltanto, che effendo ., cofa molto naturale ad ognuno, , che sia privo di libertà d' ap. " profitarfi det mezzi , che fi pre-, fentano per ricuperarla, aveva-. cercato di giungervi col coltiva. ,, te, e farfi amici gli Schiavi " Turchi, che trovavanh a Malta: " e che effi veritimilmente , per " preservarii dalle conseguenze. se . venivano ad effere scoperti di , quaiche trama , avevano conce-, pita la nera congiura, di cui a-" veanlo poi accusato d' effere sta-, to l' autore . Avendo il Bafsà ., augenticata la fua innocenza, e ia fua dichiarazione col giurare " fopra l' Alcorano, non porè più " eller condannato: ma fembra, che non fi foste interamente per-, fusfo della fus innocenza, nè , quanto al fatto, rè quanto al , giuramento, poiche fu rifoluto di rilegarlo provvisionalmente in una Provincia dell' Afia.

Profesto ab hujus modi impiis, nefariisque Proditionibus ipsos quoque Ethnicos, omnesque Nationes feras, & undique Barbaras abhorruisse seras, & undique Barbaras abhorruisse seras, & undique Harbaras abhorruisse seras, cum tur, pissimi animi sit, seratea Restor, excerps, Centrover, q. lib. 4. Inter Opera L. Annais Seneca Pari fiis per Chevalier in Mouse Boyi Etharis 1613, pag. 246. som. 2. ib) Populus Romanus Venno Hostem vuines nolais, prodicione nolais.

Additque pradictis Andreas Sch ais, quod in Bello, Tarantino Pyrri, Medicas fe Regem clam incerfetturum prom miferag

miseras, sed recusavis conditionem. Fabrisins, tu penes Valerium Maxe num lib. 6. cap. 5. Agellium lib. 3. cap. 8., M. Elianum de varia Histo. 116. 12. qui E tanus Nattaijonem fuam sic conclustir. Bienim Romanis Virease fortes asse didicerum, nona Technie, aut Calliditate Hostem de hellare.

Ex quibus apertiffime eruitur, quam fit Barbarorum oculis infensus, fortiffi mus zque, ac pientiffimus militaris hic Ordo, quodque in fummum corum odium adducta fit spectata hujus ma gni Magitti Emanuelis Pinto bellica virtus, qua duce, ultra infignem nata lium inlendorem, morum probitatem . ad eminentishmum hunc gradum eve-Aus ett & utendo verbis Marci An. Bonis Mureti in eins Orasione XXVI. Volum. 1. pag. 477. smpreff. Pasavii 1741. apud fofephum Cominum, ha bita in funere Joannis l' Evefque del la Caffiera Quinquagefimi Primi maeni Magitti, ( de qua Oratione in. vita hujus magni Magistri l' Evefque Supra pag. 744. habenda erat mentio. mi imprettoris incuria, aut nimia feltinatio hanc pratermiliffet ) fic dictus Muretus Equites Melitenfes alloquie tur - Nam cam in mandaudis bono eibne, in coque prefettim deligendo, qui wobit fumma cum imperio prafit; anlline rei , praterquam cognita fpe Mataque virtatis rationem babere. foleatis, dubitari de magni Magift-i vertite non poteff , quin eadem opera de meftra in ferendis fuffragite file , ac integritate aubitetur .

Hinc SS: D. N. Benedictus XIV. fedulo perpendens, quod ad conterendos
Eccleita fue hafte, Deus O. M. invi
et. dimam hanc militarem Religionem
incolumen, techamque fervare non
et finit, novifima fua Confittutione
incipien; faier illufiria, fub datum

Rome quarro idus Martii 1752. Militatis, ac Hofpitalatis Ordenis Sanchi Joannis Hictofolymitani confirmat, & innovat Privilegia, Gratias. & Jusa, cum aliquibus declarationibus, ac ampliationibus; ibique in progmio hijus facri przelarifimi Ordinis laudes recenfentur. Quemadmodum. post innumeros cumulat P. Sebastianus Pauli in elegantissima ejus Oratione Melitz habita anno 1730., cui titulus Dell' sinone dell' Arme e della Pieta, que est XIII. inter ejus impressas praesiis 1748. pag. 94. Typis Thoma Bettinelli.

Tenor dicta Bulla eft ut fequitur.

SANCTISSIMI IN CHRISTO PATRIS ET DOMINI NOSTRI DOMINI

# BENEDICTI

DIVINA PROVIDENTIA

PAPÆ XIV.

LITTERE APOSTOLICA

SUPER

Confirmatione & innomationa Primile, giorum, Gratiarum & Jurium, Milisarit & Hipitalarit Ordinis Santti Joannit Hiegologistani: Cum, aliquibus declarrationibus & amplication, nibus,

BENE-

#### BENEDICTUS

#### EPISCOPUS

Servus Servorum Dei

Ad perpetuam rei memoriam,

Nter illustria Religiofz Professionis Initituta, quorum concordi varieta. te circumdata nitet Ecclefia Chritt, decet Nos Hospitalem Militiam San At Joannes Hierofolymitani specialis b nevolentiz aff du compacti ; que in charitate fundata, virtute roborata, sub Omnipotentis Dei protectione, adjuvantibus Pradecelloribus Nofiris Romanis Pontificibus, ac Religiolifimis Principibus, cunctifque Populis Christianis omni ope adhibentibus, ad summum splendoris, & gloriz fastigium pervenit; dum generofi illius Frattes ac Milites , animo ad pietatis officia demisso, ad belli munera invicto, Christifidelibus humile hospitalitatis minuterium , ac ftrengum defensionis præsidium pari studio prestantes, novo & inaudito e-.. zemplo, miram declarant vim Religionis Christianz; que pictatem armis fociat, bellum cum charitate. conjungit, ac viros exhibet castra f. quentes, Evangelicz perfectionis disciplinam , pro militari Sacramento , folemni ritu profitentes . Horum o peram universe Christianorum Reipublicz, & Apoltolicz Sedi apprime. utilem, cum fape iidem Predecessores Noitri agnoverunt, tum etiam Nos ipli non una in re experti fumus;

adjectis infuper ex parte Dilectorum Finorum ejufdem Militie magni Magutri & Conventus, perspicuis in. Nos obsequii, & observantiz argumentis, ac recurrentibus mutuis erga illos amoris Nottri officiis, & fignificationibus . Cum autem ipfi de. perpetua fi mitate Privilegiorum , & Indultorum jam pridem ab hac eadem Apottolica Sede , ac etiam recenter a Nobis ipsis, cid.m Militiz concellorum, tam pro corum Ordinis dignitate & utilitate, quam pro fence & libero injunctorum fibi munerum exercitio, in commune Chrimank Rei bonum merito folliciti , plummum optavermt, eadem per Nos alcognita & recensira, novo confirmationis Nottra munime roborari, ac sicubi opus fuerit, declarari, & amphasi; Nos corund m supplicationibus inclinati, plerafque Pradecessorum Noitrum Litteras & Concessio. nes, favore Hofpitalis ejufdem Sancti Joannis Hierofolymitani, atque illius Militiz, & Personarum diversis temporibus emanatas, Nobis reprafentari justimus ; ac, dingenti pramitlo examine, cafdem partim in genere, partim dittincte & expresse, tub ea. forma, quam prasenti temporum. conditioni, & ejusdem Q dinis ac Militiz statui, magis apram judicavimus, confirmare, innovare, feu refpective declarare, & ampliare, ac etiam ex integro, ut infra, flatuere, & indulgere decrevimus.

Itaque de Apoitolica auctoritatis plenitudine, & ex Nottra certà feientia, eofdem Dilectos Filios pradicta Hofpitalis Militia magnum Magiftum, nec non Bajulivos, Priores, Cattellanum Empotta, Praceptores, Militea, Fratres, Capellanos, Donatos, & Servitores, omnesque & fingulas di,

Eccec 2

Ai Hofpitalis & Militie personas, a guibufvis Excommunicationis, Sufpentionis, & Interdicti , altifque Ecclefiatticis fententis, cenfuris, & pænis, a jure, vel ab homine, quavis occasione, vel caula latis, fi quibus quomodolibet innodati exitunt, ad ett:dum piafentium tantum confequendum harum ferie abfolventes, & absolutos fore consentes; nec non ominum Littefarum, Concessionum, atque Declarationum per quolcum. que Romanes Pontifices Pizdecellores Notiros, & Sedem Apottolicam, feu alia quacumque auctoritate, favore ejufdem Hofpitalis, ac Militie, eofumque magai Magittri, & Conventus , ac p. rionatum hujuimodi , nec non Locosum, bonorum, ac rerum, sub quacumque forma edita. rum, tenoies & datas prafentibus pro fufficienter expretfis, ac etiam. infertis habentes; Omnia & fingula Privilegia, Immunitates, Exempriones, Pratogativas, & alias qual. cumqué gratias, concelhones, facultates, hbertates, favores, & indulta, terram, mareque concernentia, eidem Hoipitali, & illius Militiz, Prioratibus, Caffellaniz Empode, Bijuliviis , Preceptoriis , Domibus , Holpitalibus, Administratic ous, Of ficiis, Ecclefiis, Capellis, Oratoriis, Locis, & Membris quibuslibet, ac pro tempore existentibus magno Magitto, & Conventui, dictaque Mi litiz Fratribus Mittibus trofetis, arque Novitiis, nec non Priori Ecclefie, Capellanis, Doffans, Servi foribus, Vallallis, arque Colonis, ac d'ctos Prioratus , Cattellaniam, Baju. livias, Przceptorias, Domos, Admi. nutrationes, Officia, Ecclefias, Ca pillas, & Membra prefata obtinentibus, per coldem Prad telfores No-Itios Romanos Pontifices, ac dictam

Sedem, seu per Nos ipsos, usque in pratentem diem, in genere, vel in toecie concella & elargita , feu per coldem a pro tempore existentibus imperatore, Regibus, & Princi. pibus, amique Chrisifidelibus obten. ta, quatenus fint in ufu, nec fint expretiè revocata, aut Concilii Tridentim Decretis, & dicte Sedis Apononce Contitutionibus, nec non ains Ordinationibus, in quibus de eadem Militia Hospitali exprella mentio fiat, feu pialentium Litterarum Nottrarum tenori, adversantia: Indulgentias quoque, & peccatorum remifiones, aliatque spirituales gratias, hactenus eis per di tos Prade. celfores Nouros, feu per Nos iplos. concessas; prafertim Plenariam femel in vita, & in mortis articulo, pro eis, corumque bervitoribus, & Minittris, contra Infideles & Chrittianz Reipublicz hottes pugnantibus, a f:l. rec. Przdecellore Noltro Sixto Papa IV., alfasque Indulgentias pro vintantibus Domos, Ecclefias, feu Capellas iplius Hofpitalis , ab eadem Sede Apostolica diversis temposibus elargitas, fervatis tamen earumdem concessionum temporibus, conditionibus, & formis, ac dummodo non fint revocate, seu sub aliqua genetali revocatione comprehenfa: Pratetea fundos, agros, policifiones, dominia, prędia, jura, decimas, fru-Aus , redditus , proventus , aliaque. mob lia, & immobilia bona, sive in terra, five in mari exittentia, & ad H fpitale, Prioratus, Castellaniam, Bijulivias, Przceptorias, aliaque membra hujulmodi in genere, vel in specie spectantia; lutisdictiones quoque, etiam fp:ritual.m Ordinariam, & quafi Episcopalem in Clerum & Popu. lum, fi quibus in Terris, Locis, arque Dutrictibus eadem ipfis competere

petere dignoscitur : Insuper omnia & fingula laudabilia stabilimenta, or dinationes, & decreta, in Capitulis Generalibus eiufdem Militiz, tam ante annum Domini MDLVIII., quam post dicum annum usque in prafens celebratis, condita, & edita, que feilicet in ufu eile dignofcuntur, ac in iis tantum partibus, in quibus przdicti Concilii Tridentini, ejufdem. que Sedis Constitutionibus & Oidi. nationibus, & presentium Litterarum tenori, contraria non fint, illorum omnium tenores prasentibus pariter pro expressis ac de verbo ad verbum infertis habentes; nec non fententias, cenfuras, & penas in ipsis adversus contrafacientes indictas; earundem. prasentium serie approbamus, lauda, mus, ratificamus, confirmamos, ac etiam de novo concedimus, ac respe, Aive flatuimus; omnefque & fingulos defectus, ii qui forte in eis intervenerint, dicte auctoritatis Noftra pienitudine supplentes, pradicta om nia & fingula valida & efficacia exi. stere & fore , perpetuamque roboris firmitatem obtinere, suosque debitos eff clus fortiri, ac pro tempore exiftentibus magno Magistro, Bajulivis, Prioribus, Cattellano, Praceptoribus, Commendatariis, Militibus, Priori, Capellanis, Donatis, Servitoribus, Vailallis atque Colonis pradictis pienulime futfragari; eofdemque illis libere perpetuo uti potle; ac omnia & fingula Privilegia & Indulta hu. julmodi ab universis Chrittifidelibus, tam Clericalis Ordinis, quam temporalis poteitatis Szcularibus, ac etiam alus cujuscumque Ordinis, & Instituti, personis Regulatibus, predieta vero stabilimenta, ordinationes, & decreta, ab omnibus, & fingulis dicte Militie Frattibus, quacumque. dignitate ac przeminentia fulgentibus, Militibus, Capellanis, Donatis, Servitoribus, aliifque personis ipsus Hospitalis subditus, s. f.b. sententus, censuris, & penis in 11s contentus, perpetuo inviolabiliter observari, & secundum eadem itabilimenta & de, creta, in causis ipsus Militiz, & Personarum et adsertipatum & subjectatum, omnino judicari & censeri debere, volumus, mandamus, & references

pective decernimus. Ipsumque Hospitale, ac illius Prioratus . Cattellaniam Emporta , Bajulivias, Przceptorias, Domos, Hofpi. talia, Ecclesias, Cap ilas, Oratoria, ac Loca & Membia quacumque, nec non Magistrum, Bijulivos, Pilo. res , Castellanum Empotta , Preciptores, Milites, Capellanos, Donatos, & Servitores, nunc, & pro tempore existentes, etiam Szculares Clericos, & Presbyteros , junta prascriptum. dicti Concilii Tridentini, corum Ecclefiis, Capellis, & Oratoriis quoquomodo defervientes, quamdiu in corum. obsequis erunt, & in ipsorum Do. mibus residentes, sub cosumden obedientia vivent; ac illorum res, animalia, przdia, domos, & bona quacumque , qua obtinent, & poffident, ac in futurum canonice obtinebunt , ac pollid bant , lub Beati Petri, & dicta Sedis, ac Noitra immediata protectione confirmamus, ac de novo suscipionus; nec non ab omni jurifdictione, correctione, onere, ttaruris, bannis, dominio, fupe, rioritate, & potestate quorumcumque Patriarcharum , Archiep: fcoporum , Episcoporum , & Pizlatorum, prz. terquam in calibus in Apottolicis Contitutionibus, & dieti Concilii Tridentini Decretis litteraliter expreffis, out in specie declaratis, nec non quorumcumque temporalium Domi. norum quavis potestate, etiam Impe-

## 778 Armanientarium Hiftorico-legale Ord. Equeft, & Milit.

riali, Regali, & Ducali fulgentium, ac Universitatum, & illatum Regen tium, altotumque, preterquam ordi Hospitalis Superiorum Ordinariorum, tam spiritualium, quam temporalium, ubicumque, tam citra, quam ultra Montes, & Mare commutotum, cu juscumque Dignitatis, status, gradus, ordinis, & conditionis existant, il lorumque Vicariorum, & Csficia lium, Locatenentium, & Judicumanune, & pro tempore existentium quorumlibet, eximimus, & libera, mus.

Itaut Patriarche, Archiepiscopi, Epi. fcopi, Piglati, Ordinarii, Vicarii, Officiales, Locatenentes, & Judices prafati, nullam in cos, vel ca, jurisdictionem, correctionem, visitationem , superioritatem , dominium , seu poteltatem, preterquam in his, que ad animatum cutam , & Sacramentorum administrationem pertinent, alissque in casibus per dictum Conci. lium, feu per Apoltolicas Contitutiones, aliasque Ordinationes prafatas expressis & declaratis, exercere, aut excommunicationes , aliafve fen. tentias, censuras, & pœgas promul. gare, etiamli forian hactenus per abufum, feu alterius Privilegium, aut negligentiam, etiam per longum tem. pus, taliter observatum non funlet, feu dichi Hospitalis, ejusque membro rum Ecclesia non Parochiales , inquibus Sacramenta Fidelibus non administrantur, pluries fuillent a Przdecefloribus Episcopis visitata; nullatenus possint, aut valcant : ipsique Ma. gitter & Conventus, nec non Prior Ecclesiz, alique Priores, Bajulivi, & Praceptores, intra limites fuarum jurifdictionum & adminittrationum , etiamfi nulla forfan in Clerum, & Populum jurisdictione ibidem potian. tur , quoad personas tamen eisdem

vere subditas, & sub corundem che. dientia in ipforum Dombus,viventes, Ordmain superiores , feu Piaiait, juxia formam Privileg orum, & nabilimentoium piadictorum, exillant & eile cerfeariur, neque alu quicumque, cujulvis Ecclefiantes, vel nundanz digintatis , aut pizeminentiz, flatus, vel conditionis caiffart, feb excemunicationis late Statentia perna per contrafacientes co iplo meurrenda : cos in judicio, vel extra, fuper pramilla exemptionis ufo, feu 1. pollettione, vel quali, quacunique at etiam longi tempotis contiana prza scriptione zihil chiante ; reque demum aliqui. Magittratus, Redoics, Gubernatures, Praffentes, Vice Legati, ac etiam S. R. E. Cardinales de Latere Legati, per Loca, Civitates, atque Provincias Ditionis Nottra Ec. : cletiattica contituti, coldem Fratres Milites fuper delatione armotum quo. runcumque, pro fui deferfione , & Hothum Sedis Apontolica off i fione. in quibuscumque locis N. bis & ei-. dem Apotolicz Sedi mediate vel im-... mediate fubjectis, ad formam tamen provide Contitutionis per fel. rec. Przdecestorem Nostrum Alexandrum. VIII. Anno Incarnationis. Dominica MDCXC. Idibus Auguiteditz, que incipit - Et fi canda - nullo unquam tempore, directe vel indirecte molettare, impedire, :vexare, aut alias quomodolibet impetere przfumant, deb.ant, seu possint, & valeant .

Uque etiam in posterum quibusvis Chritisschibus in quibuscumque Civitatibus, Locis, & Doreccibus, Local Preceptorias, Domos, & Hospitalia, sub dependentia, & subjectione dich Hospitalis, per illius Fratres obtinenda, quæ eistem exemptionibus, pijvilegiis, libertatibus, prazogativis, immu, immu,

immunitatibus, indulgentiis, conces, fiombus , & indultis , quibus aliz dich Holpitalis Preceptoriz, Domus, & Holpitalia utuntur, potiuntur, & gaudent, uti, potiri, & gaudere deb'ant, affignata illis congrua dote, Ordinariorum Locorum, & quorum vis aliorum licentia minime requilita, & nulla preterea ufdem Ordinatus jurisdictione in illis, aut oneris im ponendi facultate refervata, fundare, erigere, & conftrui facere, delique Magister, & Conventus, hujulmodi fundationes & erictiones . alterius cujulvis licentia aut confensu minime requifitis, approbate & acceptate pof fint & valcant , pienam & liberam. isidem facultatem & auftoritatem con-

cedimus, & impertimur.

Ptesbyteri vero tam faculares, quama ejufdem Holpitalis Militiz Capellani, & in en expreile Profeffi , qui per Priores , Cattellanum , Bajulivos , Praceptores , aliafque Milites Com. mendatarios, juxta corum facultates inferius declarandas, ad deferviendum Parochialibus, & aliis Ecclefiis, Ca p ilis, & Oratoriis Hospitalis huiufmodi , ac membrorum ejus , tama nunc exittentium, quem in pofferum erigendorum, pro tempore di puta bantur, per locarum Ordinarios, ad nominationem feu pizsentationem dictorum Prigrum, Cattellani, Bajulivorum, Przceptorum, aligrumque . Commendatariorum, pramisso dum. taxat examine quoad idoneitatem ad ca, que pertinent ad animarum cu ram, & Sagramentorum administrationem , ad formam Decretorum Concilii Tridentini . & Confritutionum Apostolicarum per Pradecessores Noftros Romanos Pontifices, ac per Nos iplos desuper editarum, absque aliqua exactione, & oneris impolitione , inftitui , ac recipi , & admitti

in eadem Militia expresse Profestis, ut omnes etiam Sacios . & Presbyteratus Ordines a quocumque maluerint Catholico Antiliste gratiam & com. munionem Sedis Apostolica habente, & in propria Diercefi residente, vel in aliena de Decefani Loci confessu Pontificalia exercente etiam extratempora à jure ttatuta, annique curriculo minime expectato , & tribus dichus Feitivis, aliquo temporis ípa. tio, arbitrio dicti Antiffitis definien-

Ac infuper eifdem Fratribus Capellanis

volumus & mandamus.

do, interpolatis, fervato tamen fel. rec. Clementis VIII. Pradecefforis Noftri Decreto die xv. Mattii Anni MDXCVI, edito, Nothraque fuper his edita Conffitutione, que incipit . Imp firi Nobis - data Anno Incar. nationis Dominica MDCCXLVI., tertio Kalendas Martii , Pontificatus

Noftri Anno VII., alisque de jurefervandis . recipere poffint & valeant, earundem prafentium ferie concedimus & indulgemus.

Prateres nullus omnina ex predicti Hofpitalis Frattibus, Militibus, feu Capellanis, alisíve personis ipsius Hospitalis, fubditis in Prioratibus, Cattellania Empotiz, Bajulivus, Preceptoris. Domibus, Membris, Beneficis, Przdus, five Granciis quamadocum. que a dicto. Hospitali dependentibus . ubicumque, & ufra limites jurifdictionis quorumcumque Patriarcharum, Episcoporum, aliorumque Ordinariorum Prafulum , five Universitatum , Hofpitalium, aut Rectorum Ecclefiarum conftitutis, qualcumque Decimas, taxas, & jura etiam Synodalia, seu Canonicas portiones, aut quartas nuncupatas, Procurationea, fubfidia etiam charitativa, feu aliag qualcumque collectas & contributio. nes, ctiam ratione jucundi adventus nuncu-

## 980 Armamentarium Historico-legale Ord. Equeft. & Milit.

nuncupati, aliudve onus personale. feu mixtum , ab Ordinarus ubicumque & ex quacumque caufa impofirum . vel imponendum, tam ex antiquis corum culturis, quam recenter cultis novalibus , alinfque terris , fundis , polleflionibus , & animalibus . etiamli terra & polleffiones hujulmodi ad quantumcumque longum tempus, non tamen' in perpetuum feudum; aut Emphyteulim concella tuerint ; five ex propriis patrimonialibus bonis corundem magni Magiitri, Priorum, Caftellani Empottz ; Bijulivorum . Przceptorum , aliorumque Fratrum. Militum & Capellanorum , tam acquilitis, quam in potterum acquiren, dis, aut ad cos quovis modo, etiam ex conceffione Apoitolica, vel Magi Arali pertinentibus , alicui quovis modo folvere teneantur : "A quibus omnibus exactionibus, collectis, con. tributionibus, oneribus, & imposinonibus quomodocumque nuncupatis, omnia & fingula dich Hofpitalis lo! ca ac bona, ut pratertur, nec' non Ecclesiarum ab ipfo Hospitali quomo. dolibet dependentium fabricas, fem. per & perpetuo, pradictorum autem patrimonialia bona, a die emifiz per Supradictorum fingulos Professionis, libera , immunia , & exempta , ficut per Pradecessores Nottros Romanos Pontifices fuille, ita modo elle, & in pofterum fore declaramus & volu. mus.

ademque ipfius Militiz Hospitalis loca; przdia; possessiones, & bona, ubicumque, ettam sub notra, & Apottolica Sedis; sive aliorum gorumcumque Supremorum Principum, Rerumpublicarum, & nniversitatum Ditiote, & jurississione consistentia, abomnibus & singulis oneribus, impofitionibus), & gravaminibus ordina. tiis & extraordunariis, tam Biscaji.

bus, feu Cameralibus, quam etiam Communitativis, feu pro Communi. tatum & Univerfitatum Laicalium ordinariis aut extraordinariis ufibus . & indigentus hactenus impolitis . & imponendis, nili forfan auctoritate Apotionca cum corundem bonorum Hof. pitalis prad cii exprella comprehenfione, impolita fuerint, aut imponantur in poiterum, feu eadem bona il. lorum folutioni & supportationi subjecta elle aut fore , etiam exprelle. per dictam' Sedem declaratum fuerit; Pradictorum autem magni Magiftri aliorumque Militum Profellorum patrimonialia bona , donec in corundem peculiari cenfu exilent, nec in commune dominium & proprietatem Hofpitalis predicti re ipia translata. fuerint, a Communitativis dumtaxas oneribus & coll etis, que scilicet pro earundem Communitatum & Univerfitatum Laicalium ufibus & indigen. tus primitus impolita , pequaquam. deinde Bifci & Camera juribus applicata fuerint , plenarie fimiliter exempta, libera, & immunia elle & fore, flatumus, atque decernimus. Er quoniam pramilla exemptiones non alia de caufa a Pradecessoribus Nostris Romanis Pontificibus Hospitali pradeto, ejusque Personis ac rebus conceffz , ac pluries confirmate, & a. Nobis iplis, ut prafertur, innovata fuerunt , quam ot ejufdem Militiz fta. tus & ordo fub ipfius magni Magiftri ac Prelatorum regimine, in publicum Chrittianz Reipublicz bonum felicitez procedat, simulque illius bona, ad comunes impenfas pro fidei defentione , & Religionis prafidio futtinendas sufficiant; ideo Nos corumdem.s Pradecefforum veftigiis inharentes , omnes & fingulas exemptiones Priogim , Bajulivorum , aliorumque Fratrum Militum, feu Capellanorum,

aliarumque Personarum dicti Hospitalis fubditarum, ubicumque, tam ci tra, quam ultra montes, et mare, nunc et pro tempore constitutorum et commorantium, a superioritate, jurisdictione , obedientia , et correctione magni Magnitri et Conventus prædictorum, ac altorum Pralatorum ipfius Hospitalis, etiam cum eorum receptione in protectionem diftz Sedis, itaut illi folummodo fint fubiecti; quodque magno Magittro, & Conven tur. & Pralatis prafatis parere, & ad Holpitale pradictum accedere non teneantur; quacumque ratione vel caufa, etiam obsequiorum per eos Fider, ac Sedi, & Hofpitali pradietis impenforum, aut alia contidera. tione, etiam cum quibufvis claufulis, & derogatoriarum derogatoriis , haenus forfan concellas; quarum quidem exemptionum Indulta, utpore in Regularis discipling & status pradicta Militiz everfionem, ac' etiam forte. in damnum & detrimentum totius Christianz Reipublica tendentia, nun. quam in poiterum a Successoribus Nottris concedenda fore pro certo confi limus; przdicta auctoritatis plenitudine , & earundem prafentium ferie revocamus, casiamus, abolemus, & annuilamus, ac pro infectis & nullis, haberi volumus; atque illis, quibus concella fuerint , minime fuf fragari, quominus iildem non obitantibus, pradicto magno Magistro, ac Conventei, & Przlatis przfatis quan. documque liceat plenariam & omnimodam in eos jurifdictionem & fupe, rioritatem , in ttabilimentis Ordinis eifdem attributam , exercere ; feu quominus omnes & finguli pradicti iisdem magno Magistro, Conventui, & Przlatis, tam personaliter, quam realiter, omni exceptione cellante, perinde ac & Indulta exemptionum

hujufmodi nunguam concessa fuissent, fi.miter parere, et obedire teneantur: lisdemque magno Magittro, Conven, tui, ac Pralatis prad chis contra Rebelles , ac etiam fub hujusmodi indultorum obrentu, mandatis fuis non obedientes , fervatis confuetis terminis ad docendum se paruitle et satisfectife in loco Conventus Hospitalis hujusmodi, alufque de jure, et juxta ftabilimenta pradicta fervandis, ad mulchas et poenas in eisdem thabilimentis prafcriptas procedendi , ealdemque re ipla. exequendi, plenam et liberam facul. tatem et auctoritatem tribuimus et impertimur .

Pro quorum omnium, aliorumque fub temporali eorumdem magni Magittri, et Conventus jurifdictione in Infulis Melitz & Giuli existentium debita. coercitione, & expedito ju titiz cur. fu. Nos earundem prafentium Litte. rarum tenore, & auctoritate predicta, Apontolicas Constitutiones tam Pradeceiforum Nodrorum Benedicht Pape XIII., que incipit - Ex quo Diving daram Anno Incarnationis Dominice M DCC XXV., fexto Idus Junii, & Clementis Papz XII., cujus initium eit - In Supremo juffitia folio - da. tam ejuidem Dominicz Incarnationis Anno M DCC XXXIV., Kalendis Ja. nuarii, pro co quod pertinet ad immunitatem localem & p.rfonalem ; quam etiam Noftram Anno similiter Incarnationis DominiczMD CXLIX. Idibus Martii , Pontificatus Nottri Anno X. editam , que incipit - Off. cii Noftri ratio - cum omnibus Decretis, Claufulis, & Derogationibus in eis contentis, quatenus opus fit, ad ipfam Hospitalem Militiam , ejusque Personas ubique conttitutas, nec non ad dictas Infulas Mehtz & Gauli, expresse extendimus, & ampliamus. Ac insuper ejusdem Militie laudabilia ftan

Pffff

### 782 Armamentarium Historico-legale Ord, Equest. &Milit.

tuta adversus Duellorum abusum edi, ta magnop.re comprobantes, novisi, mam quoque Contitutionem Nottram quz incipit - Desenabilem, datamquarto Idus Novembris pioxime clapsi, ipsus quoque Fratres Milites, & Subditos quoscumque archare, & afficere statumus, & declaramus.

Ad afferenda veid communis Ærarii, Thefauri nuncupati, Hospitalis przdicht jura, guum alias eiufdem Mili. giz flabilimentis & uibus , feu Privilegiis, Indultis, & Litteris Apolto. licis ei dem Hospitali, ejusque magno Magittro . & Conventus concettis . expresse cautum fuerit, quod provisi, ac provisiones, commendas, seu alias dispositiones de Preceptoriis, aliisque Beneficiis dich Hospitalis sibi pro tem pore factas prof quentes, certa jura vacantia feu mortuaria, aut alias nuncupata, forfan duplicata, communi Ærario hujusmodi persolvere, ac quadam alia ibidem expressa onera Subire tenerentur, quodque de redditibus , fructibus , & proventibus hujufmodi Praceptoriarum, primo, & f cundo, & forfan aliis annis provenientibus disponere, seu illos perepere minime postent, sed illi dicto Æ ario, ac alias in ufum & utili tatem Hofpitalis, ac illius Militum, f u Menfæ applicari, pro illius necessitatibus sublevandis, ac tuitione F dei adversus Christianz Reipublice Hottes, alifque oneribus Hefpitali pradicto incumbentibus, impendi deberent; ac ir super Prioratus, Cattellaniam Empottz, Bajulivias, Przceptorias, & alia illius Beneficia quzcumque, pro tempore qualitercum que obtinentes . certas responsiones, ac ordinarias & extraordinarias impolitiones eidem communi Æ atio an nis fingulis folvere tenerentur; ipfif. que Prioratibus, Cattellania, Bajuli-

viis, Przceptoriis, aliifque Beneficiis hujusmodi, per obitum feu alias quomodocumque vacantibus, iliorum f.uctus, redditus, & proventus, pro. ut in uno , vel altero anni tempore vacaverint , ufque ad certam respective diem eidem Ærario cederent ; volumus in poiterum nullas omnino e. xemptiones ab hujusmodi solutionibus cuilibet indulgeri, & quatenus concedantut, ex nunc decernimus & declaramus, easdem nullius roboris & momenti fore & cenferi debere, fed, non obitantibus futuris forfan Indultis & gratiis hujufmodi , etiam qui. bufvis claufulis, & derogationibus muniendis, omnes & fingulos Prioratus . Baiulivias . Cattellaniam . Preceptorias, & alia Beneficia huiusmodi, seu illorum membra, & ab illis d pendentia obtinentes, & in illis regressus, accessus, coadiutorias, & alias gratias, quavis etiam Apoltolica auctoritate concellas habentes, feu illorum fructus, & proventus, aut alia jura loco pentionis annux, vel pensiones ipsas super corundem fructibus, redditibus, & proventibus forfan impositas, & imponendas percipientes, cuiulcumque ttatus, gradus, ordinis , & conditionis existant , ac etiamli Cardinalatus honore prafulgrant, pro rata fructuum, & per fionum earumdem, de omnibus & fingulis annatis, vacantibus, mortuariis, & aliis quibuscumque juribus per cos dicto communi Ærario quomodolibet debitis, fatisfacere d bere; nec etiam vigore Indultorum, gratiarum, et derogationum hujufmodi, a folutione et prettatione fuctuum, cer fuum, pef. fagiorum, annatarum, vacantium, et mortuatiorum, aut aliorum quorum. cumque jurium, feu responsionum aut ordinariarum vel extraordinariarum impolitionum, dictor, fiabilimentorum

et privilegiorum vigore debitorum; in toto vel in patte le eximere, vel inberare, aut alias commun Æ atto Hospitalis hujusmodi, seu illius juri, bus in aliquo przijudicare posse, seu prejudicare conferi; sed omnes et singulos przededos de cætero, etiams hujusmodi gratias et deregationes pro tempore habentea, ad exhibitionem et relaxationem fructuum, ac pensio, num hujusmodi eidem cessioni Æra, to faciendam, teneri et adatniches fore; et ad id etiam per censsurate pænas Ecclesiaticas, aliaque opportuna jutis et sach remedia, cogi et connelli nosse.

compelli poffe, Bonorum autem et jurium ejustem Hof pitalis perpetuz confervationi tutius consulere votentes, quascumque donationes, concessiones, locationes, ultra tempus in prafatis ejufdem Mili. tie ftabilimentis permiffum , inveftituras, & alias alienationes bonorum. immobilium, feu cenfuum, reddiruum jurium , & jurischichionum ad Priora. gus , Cattellanjam Empofte, Bajulivias, Domos, Hospitalia, Beneficia, & loca Hospitalis hujusmodi pertinentium, in illorum Izfionem, jacturam, vel detrimentum, & alias fine confensu & expressa licentia magni Magistri & Conventus pradictorum, etiam per personas dicte Religionis faciendas, etiam cum renunciationibus , pactis , juramentis , & poenis desuper impositis, & adiectis, ac instrumentis & Litteris desuper confe. chis, quacumque etiam longi tempo. ris prascriptione, seu pacifica posses, fione, & detentione non obitantibus, ipfo jure nullas, nulliufque roboris, vel momenti exittere & fore, decer, nimus & statuimus; ac census, reddi. tus, jura , juridictiones , & bona. alienata hujusmodi, seu per quoscumque etiam Szculares occupata, ufur-

. . .

para , & detenta , ad jus & proprie. tatem dichi Hofpitalis, feu illius Prio. ratuum, Bajuliviarum, Praceptoriarum , aliorumque Beneficiorum , ac membrorum reducimus; illudque & illa adversus alienationes, invettituras, occupationes, & detentiones hujufmodi, in integrum, ac in priffinum, & cum ftatum, in quo antea erant, retlituinius, reponimus, & plenarie reintegramus, illarumque detentores, cujulyis Dignitatis, fatus, giadus, ordinis, & conditionis exitentes, ad illorum restitutionem , dimissionem . & relaxationem, per censuras Eccle. fiatticas, & alia juris remedia, cogi, & compelli posse volumus, Similes vero alienationes de cœtero, fine licentia , & beneplacito diche Sedis, nunquam abique evidentis ipiius Hofpitalis utilitatis cognitione, & expreffo magni Magittri & Conventus prz. detorum confensu concedendis, sub excumunicationis latz fententiz, & privationis Beneficiorum per eos obtentorum pæms , per contrafacientes eo pío abíque aliqua declaratione. incurrendis, ac nullitatis omnium aliter gestorum, fi ri diftricte probibe, mus .

Iam vero liberam quorumcumque Offi. ciorum, & Beneficiorum Regularium ipfius Militie, nec non teddituum et emolumentorum eisdem adnexorum dispositionem , atque dispensationem pro meritis , et jultitia faciendam, eisdem magno Magittro, et Conventui, feu aliis ad quos, juxta statuta, consuetudines, et privilegia Militiz hujulmodi, pertinere dignoscitur, alferere etiam , et confirmare volentes; perpensis illis, que olim fel. rec. Innocentius Papa VIII. Predecessor quoque Nofter eidem indulfit; fimili auctoritate, ac prafentium tenore, Prioratus, Cattellaniam Emposta, Bajulivias,

Fffff Piz-

### 784 Armamentarium Historieo-legale Ord. Equest. & Milit.

Praceptorias, Cameras, coteraque quomodolibet nuncupata ejuidem. Militiz Hospitalis Officia . Bene. ficia, & Membra Regularia quz. cumque, nunquam de catero perpetuis futuris temporibus, sub quibus. vis generalibus vel specialibus refer. vationibus Apottolicis, etiam per Re. gulas Cancellarix Apoitolicx factis, & quas pro tempore fi:ri contingat, de Beneficus Ecclesiatticis etiam apud Sedem prædictam pro tempore vacantibus, nec fub quibufvis Litteris di. Az Sedis , aut Legatorum ejus utpote vere Regularia & non collativa, ac etiam ad Hospitalitatem, & Fidei tuitionem ordinata, ullatenus includi, seu inclusa, & comprehensa censeri, nec refervata vel afficts exittere. aut hujulmodi refervationum, seu Regularum, aut Litterarum vigore, per quempiam acceptari, feu alicui de. illis provideri posse, decernimus, & declaramus; sed quoties per ea obtinentium cetium vel deceffum, feu e. tiam per refignationem in manibus noitris, & Successorum Noitrorum Romanotum Pontificum factam, Co mendz vel deputationes ipfz pro tempore qualitercumque cellaverint , feu vacare dicantur, tam in Romana Cu Ila. quam extra eam; toties per pro t mpore existentem magnum Magi. ttrum & Conventum predictos, f-u per alios ejusdem Ordinis ad id facultatem habentes, & non alium, feu alios, juxta stabilimenta pradicta, e. juidemque Hospitalis consuetudines, ulus, & naturas, & illi concella Privilegia & indulta, Fratribus dicti Or. dinis, in administrationem & Commendam , ut moris eft , itaut numquam Beneficiorum collativorum naturam affumere, nec ab ea obrinentibus in titulum perpetui. Beneficii Eccicuattici retineri, aut, ipfis cedenti-

bus vel decedentibus, ex corundem. personis vacare censeantur, de ipsis disponi, & provideri volumus, con. cedimus , & respective statuimus : Necnon refervationes, ac provisiones, collationes, commendas, deputationes, uniones, & quascumque ahas fimiles vel diffimiles dispositiones, quacumque ratione vel causa, etiam motu, & scientia similibus, ac de Apostolicz potestatis plenstudine, etiam per Nos, aut Successores Notiros Romanos Pontifices pro tempore existentes, feu per dicte Sedis Legatos, auctoritate Apoltolica, aut alia quacumque, & quandocumque ficiendas, nullius penitus roboris & momenti existere, & haberi prorfus pro infictis; quasque per alios, quam per dictos magnum Magistrum & Conventum, aliosque ipsius Ordinis, ut prefertur, ad id facultatem habentes, fieri contingat; illis, quibus fic fi rent, nullum jus, nullumque coloratum titulum poffidendi tribuere. & cos quoud omnes eff clus, etiam Noitre & Cancellariz piedicte Conflitutionis & Kegulz de triennali possessore non mo. leftando, pro meritis Detentoribus fine titulo hiberi & reputari . Nic non omnes & fingulas expectativas, antianitates, mandata de providendo, feu Coadjutorum deputationes, etiam de confensu personarum eadem pro tempore obtinentium, regreisus, accessus, ahafque praventivas gratias, facultates, et Litteras Apoitolicas, fuper iifdem Prioratibus, Caiteliania Emposte, Bajuliviis, Preceptoriis, Cameris , Commendis , et quibulvis aliis Beneficiis Regularibus dich Hof. pitalis vacaturis, in favorem etiam. Pratum Militum d &z Militiz, cujufcumque gradus, et Ordinis, ac Ecclefiafticz , etiam Cardinalatus , feu mundanz dignitatis, et conditionis fuerint

fuerint, quomodocumque et qualitercumque, abique Magistri & Conventus predictorum consensu, etiam ex quibulvis juttiffimis & urgentiffi. mis causis, quantumvis onerolis, & quorumcumque meritorum, etiam. erga Fidem, ac Sedem, & Militiam pizfatas, seu damnorum pasforum. intuitu. & quorumcumque etiam lmperatoris, Regum, Reginarum, Ducum, vel aliorum Principum, seu Universitatum Studiorum considera tione, aut pro sedandis litibus, etiam per Nos , & Succellores Nontros Romanos Pontifices pro tempore fu. turos, Nottrofque, feu eorundem. Successorum Ligatos, concessas, & concella, su concedendas, & conced-nea, etiam quascumque claufu las illarum ab hujulmodi revocatio nibus praf rvativas, in fe continen tes & continentia; motu, fcientia, & potekate similibus etiam perpetuo revocamus, caslamus, & annullamus, & nemini fiffragari , nec iliarum pratextu , etiamfi ex tune , pro-"ut ex diebus vacationum eorumdem, factz , seu facta comperiantur, aliquem ex Prioratibus , Cartellania . B juliviis , Przceptoriis , Cameris, · Commendis, alifque Beneficiis Hofpitalis hujufmodi acceptari, vel affequi, aut jus in re, vel ad rem, cui quam acquiti potuille feu polle; fed illis non obstantibus, przdictos magnum Magittrum, & Conventum, aliofque dicti Ordinis ad id facultatem habentes, ut prafertur, conjunetim feu divisim, juxta confuetudines & flabilimenta eiufdem Hofpita. lis, de ipsis Prioratibus, Castellania, Bajuliviis, alitique premiffis, libere disponere potuille & posse, ac sic judicari debere, & quidquid fecus fuper his attentari contingat, irritum & inane decernimus.

Pradictis autem magno Magistro, & Conventui dumtaxat, eorundem Prioratuum, Cattellaniz, Bajutiviarum, aliorumque Regularium dich Hofpi. talis Benefi jorum hujufmodi refignationes admittendi, ac recipiendi, illaque refignantibus, denominationem, seu titulum, ac omnes corum fructus, seu partem, aut super illis qualcumque pentiones annuas, que etiames transeant ad successores in eis, et am fub censuris & poenis Ecclesiadicis, etiam privationis, in talibus apponi folitis, ad vitam, vel ad tempus, refervandi, concedendi, contituendi, & affignandi, & quod altero dece. dente, superites in Ben ficii possessione succedat, indulgendi, seu regresfum ad iliud concedendi , Ib ram facultarem & auctoritatem , earundem presentium tenote concedimus & impertimur.

Decernentes nihilominus, super corun, dem Prioratuum, Cattellaniz, Bajuliviarum, aliorumque pramiflorum fructibus, redditibus, & proventibus, nullas pensiones annuas, seu corundem fructuum reddituum, & p oven. tuum portiones, in quarumvis perfonarum facularium, feu alterius Ordinis, praterquam dicti Hospitalis & Militiz Regularium, cujulcumque. status, gradus, ordinis, nobilitatis, preeminentiz, vel Ecclefiauren, aut mundanz dignitatis, aut conditionis fuerint, etiamfi Cardinalatus honore prafulgeant, favorem, commodum, & utilitatem, quavis etiam Supremorum Principum, ut fupra, vel aliorum confideratione , & intuitu , feu ex quacumque etiam onerofa & meritorum caufa, per ipfos magnum Magifirum, & Conventum prefatos, feu per dictam Sedem, refervari, constitut, & affignari ullatenus potle; & fi refervari , concedi , & affignari conticontigerit, refervationes, concelliones, confitutiones, & affignationes hujulmodi factas, & faciendas, pro nullis & irritis haberi , nulliufqurobo.is & momenti elle & fore, nec uiti luffragan, aut jus easdem pensiones, feu fructus exigendi tribuere, nec quemquam earum vigore ad ea. rund.m pentionum feu fructuum fo lutionem & prattationem compelli pode.

Ceterum magnus Magister, & singuli Priores, Caitellanus Empotta, Bojulivi , Przceptores , Milites , & Fraires Hospitalis hujusmodi, tam Parochiales , quam etiam fine cuia Ecclefias , vel earum Vicarias, aut Capillas, vel Altaria, seu alia Beneficia simplicia, ad corum collationem, provifionem, presentationem, electionem, seu quamvis aliam dispositionem ratione Prioratuum, Castellaniz, Baju, liviarum, Praceptoriarum, etiam Ca. merarum Magnitralium nuncupararum, Hospitalium, Domorum, & aliorum Beneficiorum dicht Hospitalis per eos pro tempore obtentorum, de jure, statuto, consuetudine, fundatione, aut privilegio, vel alias quomodolibet fpectantia , & pertinentia , & ab ipsis Prioratibus, Capellania, Bajuli viis, Przceptoriis, Domibus, Hospi. talibus, & aliis Beneficiis Regularibus vere dependentia, & fubicctive annexa, que juxta ejusdem Ordinis Statuta, Frattibus faltem Capellanis ipsius Hospitalis concedi semper de. buillent, quantumvis a longo, & forfan longissimo tempore, per abufum, aut ex d fectu Fratrum Capellanorum hujufmodi ad id idoneorum, Clericis, feu Presbyteris Szcularibus conferri, & per dictos Presbyteros, feu Clericos faculares obtineri confueverint, in polterum etiam Pratribus dicti Ordinis Capellanis, fi alias

ad id idonei & habiles seperiantur, concedere & affignare, colque ad illorum curam, regimen, & adminittrationem d putare, ac etiam, juitis concurrentibus causis, tam Szculares Ciericos, seu Presbyteros, guama Fratres Capelianos hujusmodi, ab corundem cura, regimine, et administratione amovere, et alios in illorum loca subrogare; ipsique Frattes Capellani, non fecus ac Szculares Clerici, seu Presbyteri, eadem recipere et administrare, non tamen in. gitulum perpetui Beneficii Ecclefiattici retinere, illifque respective deservire, e animarum curam hujulmodi Beneficiis forfan annexam exercere libere et licite resp ctive possint et valeant. Denique causas, Lites, et controversias quascumque, tam inter ipsam Religionem , feu Hospitalem Militiam , ejulque Conventum, aut commune. Æ acium ex una , et fingulas perfonas Fratrum Militum ejufdem Militiz, cujuscumque gradus, dignitatis, et przeminentiz exittant, aut Capellanos, aliafque dichi Hofpitalis perfonas, ex altera partibus ; quam inter iplos nunc exittentes, et futuros Fratres Milites, Capellanos, & perfonas hujufmodi, hinc inde, fuper quibufvis rebus & juribus; ac etiam inter eamdem Militiam, feu illius Fra. tres ex una , & quafcumque alias Szculares, aut Regulares personas, ex altera, fuper receptione ad habi. tum ipius Militiz, motas & movendas, et coram ejusdem Militiz Judicibus, et Tribunalibus Ordinariis, seu Commissariis, jam nunc introductas, atque pendentes, feu quandocumque introducendas et agitandas, celerem et expeditum curlum et finem, prout ad iplius Militiz, ejufque Fratrum tranquillitatem et utilisatem maxime convenit, fortiri et

obtinere

obtinere volentes; ftatuimus atque decernimus, a fententia in hujul nodi causis lata per Judicem secundæ Inttantiz, nullam appellationem in fulpenlivo admitti , feu concedi , nifi quatenus ca fententia fit ii firmatoria prime fententie definitive, feu vim definnive habentis, & in ea parte dumtaxat, que hujusmo di infi.mationem importet; sed, ubi due Sententiz conformes inter fe elle dignoscantur, eaidem habere vim trium , & rem facere judicatam; que nifi fuccumbens intra tres menf.s tune proximos, speciali citatione co. ram Nottro, & pro tempore existen. tis Romani Pontificis Auditore expedita, & parti victure legitime prefentata, illius executionem fufpendi ob inuerit, debita executioni manda It pollit, ac etiam di beat : declarantes nihilominus, ab electione Fratiun Militum, & Preceptorum, feu Com m ndatariotum, in Bajulivos magna Crucis nuncupatos, nullam appella tionem feu recursum in suspensivo recipi, aut admitti , juxta itatutum XX. Confilir generalis dicta Militia, quod per eafdem prafentes hac inparte expresse approbamus, & confirmamus . Nullas vero fententias . resolutiones, decreta, aut res judi catas quorumcumque Tribunalium, etiam Auditorii Causarum Palatii Nottri Apoitolici, aliorumque Judicum Romanz Curiz, przdictis magno Magiltro, & Conventui, ac Militiz, ejulque communi & ario, super ju zisdictione, ac przmillorum privilegiorum & jurium civili possessione, vel quali, nisi eadem Militia, citato in actibus lubitantialibus illius Pro curatore in ea Cutia constituto, & commorante, specialiter ad causam vocata fuerit, ullatenus przjudicare. polle, aut ipis per ea prziudicatum

censeri; sed eosdem semper & quandocumque, sententiis & rebus judicatis hujusmodi nihil obitantibus, fuper podellorio agere, ac etiam de spolio dare polle: Quod ne ab aliquibus in hic intereste habentibus. aut hab re pratendentibus, ignorari valeat; volumus, hujufce dispositio. nis noftre tenorem, per Edictum ty p.s impressum, & in consuetis locis publicis hujus Alme Uibis, aliatumque Curiarum, ubicumque opus fuerit, nec non ad valvas Ecclefiarum Prioratuum Bijuliviarum, & Praceptoriarum ditta Militiz per Orbem constitutarum infra novem Menfes proximos affigendum, ad publicam omnium notitiam diduci d bere: quo facto, d sposico Noura hujusmodi omnes perinde aict t, ac fi personaliter fingulis interesse habentibus, aut hab.re prztendentibus , intimata fuif-

Ad quorum omnium perpetuam fi mitatem, nec non bonorum & jurium. iplius Militie indemnitatem magis afferendam, ejufdem nunc & pro tempore existentibus Bijulivis, Prioribus, Castellano Empostz , Przceptoribus, & Fratribus Militibus, ut omnes & fingulos Patriarchas, Archiepifcopos, Episcopos, Abbates, & corumdim Patriarchirum , Archi piscoporum , & Ep scoporum Vicarios, su Officiales, aliaique p rionas in Dignitate Ecclesiatica ub ibit conttituias, nec non Canonicos Metropolitanarum & Cathedralium Ecclesiarum, qui in. Conciliis Provincial bus, aut Dæcefanis, juxta fapedich Concilis Tridentini Decretum , vel etiam extrahujufmodi Concilia in calibus per Apoitolicas Constitutiones permissis, Judices electi, f.u defignati fuerint, dummodo in eadem Civitate . aus Dieceli fint contituti, semper &

## 788 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit

quandocumque opus fuerit , fervara forma Commutationis a fel, rec, Przdecessore Nouro Gregorio Papa XV. hac fuper te edite, in fuos, & Privile. giorum bonorum & juitum huiufmodi Confervatores , & Judices eligere politit, qui iplos advertus inferentes eis injurias , feu gravamina & danina in personis, ichus, & bonis, ac juribus hujulmodi, manutenere, & conservare; ac ipii sic ab eis ele-&i, omnibus privilegus, facultatibus & gratiis , quibus anorum Ordinum non Militarium Confervatores uti . potiri, & gaudere folent, uti fitniliter, poniri & gaudere debeant, carundem pratentium ferie, & auctoritate pradicta, plenam & liberam facultatem concedimus & indulgemus .

Urque praterea in its locis, in quibus judices particulares corumdem Fia trum Militum, & Capelianorum, ac Intervientium Hefpitalis pradicti , pet Prioris, aut Bajulivos, aliofve ad id facultatem habentes , deputati , Tribunal apertum retinere actu confueverunt; iidem Fratres Milites & Capillani, ac Infervientes, in omnibus Civilibus Caufis, in quibus ipfi Rei fuerint, coram hujulmodi Iudicibus in prima Instantia privative etiam de cœtero conveniri debeant, salva observantia Decreti in ead m Tidenti. na Synodo fefs. VII. Cap. XIV. editi, quoad caufas mercedum &miferabilium personarum; & salvo jure legi ime Ap pellationis in secunda, & ulterioribus Initantiis, ad Nos, & Sedem Apottoli' cam; ttatuimus etiam arque decernimus. Iplas quoque prafentes Litteras, atque' omnia & fingula in eis contenta &

expressa, seu per eas confirmata &

innovata Privilegia & indulta, fem

p'r & perpetuo firma , valida, &

efficacia existere & fore, nec un

quam fub generalibus Privilegiorum

& Indultorum hujufmodi revocationibus, aut diroganon bas, feu contratiis Conditutionibus, Ordinatio. nibus, Legibus, & dispositionibus, in quibutcumque Apontolica Sedis Littetis, aut Conciliorum etiam Generalium Decretis, praterquam Concilii Tridentini, cujus Decreta in. omnibus & per omnia falva, & prefervata elle volumus, comprehendi, nec ibsam Hospitalem Militiam ex his arctari & affici, nifi de iifdem Privilegiis & Indultis, ac de ipla Hofpitali Militia expressa mentio fiata ac etiam quoad aliqua ex superius expositis, illius magni Magitiri, & Conventus p edictorum expreffus, ut prafertur, confensus accedat: Et ira, ac non alias, in pramistis omnibus & fingulis per quofcum Judices Ordinarios & Delegatos, etiam Caufa-Palatii Apottolici Auditores predictos, ac ejuidem S. R. E. Cardinales, etiam de Latere Legatos, Vice Legatos, dictaque Sedis Nuntios, & airos quoscumque, quavis auctoritate, potettate, officio, & Ecclefia, flica, feu mundana dignitate fungentes, ac przrogativa, privilegio, preeminentia, & honore fulgentes, fublata eis & corum cuil b t quavis aliter judicandi & interpretandi facultate & auctoritate, 'in quocumque judicio', & in quacumque Cutia, & in qualibet initantia, judicari & definiti debere decernimus, ac irritum & inane fi fecus fuper his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari .

Non obitant bus Noftris, & Cancel. laria predicta in contratium predicta in contratium predicta production in the predicta in contratium extended pramifforum, contratium extended pramifforum, etiam Apoftolicis, feu Synodalibus, Provincialibus, et Universalibus Con-

ciliis

ciliis editis & edendis specialibus, vel generalibus Conflitutionibus & Ordi. nationibus, ac quorumyis Archiepi, fcopalium , & Episcopalium Ecclefiarum juribus ac confuetudinibus . etiam longo temporis fpatio prafcrip. tis, Privilegiis quoque, Indultis, & Lit. teris Apoltolicis, illis, corumque, Przfulibus, alifque Perfonis, etiam. speciali nota dignis, ac Regnis, Prowinciis, Civitatibus, ac Locis, fub guibuscumque tenotibus & formis, ac cum quibulvis derogatoriarum derogatoriis, aliifque efficacioribus, efficaciffi nis, & infolitis claufulis, irritantibufque, & aliis Decretis in genere vel in specie, etiam motu, fcientia, & potestatis plenitudine similibus, ac etiam Consittorialiter , aut alias quomodolibet, etiam iteratis vicibus, in contrarium pramiforum concessis. approbatis, confirmatis, & innovatis, etiamfi in eis caveatur expreile, quod illis per quascumque Litteras Apottolicas, etiam motu fimili, deque pari Apoltolicz potettatis plenitudine pro tempore concellas quascumque etiam derogatoriarum derogatorias claufulas in fe continentes, derogari non possit, neque cenfeatur eis derogatum .

Quibus omnibus & fingulis, quamvis de illis, corumque totis tenoribus fpecialis, specifica, expressa, & individua mentio facienda, aut aliqua alia exquifita forma ad hoc fervanda foret. corundem tenores eifdem prafentibus, perinde ac fi de verbo ad verbumnihil penitus omifo hic inferti forent , pro plene & fufficienter expreffis & infertis habentes , illis alias in suo robore permansuris, ad præmissorum omnium & singulorum validifimum effectum, hac vice dumtaxat , latiflime , & plenissime , ac fpecialiter & expresse, moru, kientia . & potestatis plenitudine fimili

bus, carundem tenore prafentium.i derogamus, & derogatum elle volumus, cæterifque contrariis quibufcumque.

Volumus autem, ut earundem przfentium Tranfumpta, fiwe exempla, etiam impressa, manu Vicecancellarii ejusdem Conventus, seu alicujus Notatii publici subscripta., & pro tempore existentium ejusdem Militza magni Magistri, vel cujusvis ex Bajulivis, Prioribus, aut Cattellano predictis, seu alterius Persona in Ecclesiatica dignitate constitutz, sigil, lo munita, candem ubique sidem, & aucoritatem obtineant in judicio & extra, quz ipsis przsentibus haberetur, si forent exhibite vel ostense.

Nulli ergo omnino Hominum liceat hanc paginam Nostrarum absolutionis, confirmationis, approbationis, exemptionis, liberationis, concessionis, indul. ti, mandati, facultatum impertitionis, extensionis, ampliationis, declarationis . flatuti . prohibitionis . revocationis, cassationis, annullationis, decreti . derogationis , & voluntatis infringere, vel ei aufu temerario contraire : Si quis autem hoc attentare prasumpferit. indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri & Pauli Apo-Rolorum eius fe noverit incurfurum. Datum Romz apud S. Mariam Majorem Anno Incarnationis Dominico MDCCLIL, Quarto Idus Martii Pontificatus Noftri Anno XIII.

D. CARD. PASSIONEUS.

J. Datarius.

VISA
De Curis J. C. Boschi

J. B. Eugenius

Loco & Plumbi

Registrata in Secretaria Brevium.

G 6 8 6 6

E

### 790 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

Ex hactenus recensitis, quemcumque Virum Nobilem Sacra hujus. Religionis Habitum sumere volentem, fatis initructum remanere credimus super One. ribus , & Honoribus ejufdem Sacre Religionis, & plenius ex his que in. subsequentibus Voluminibus, que de presenti sub affueta Revisionum Cenfura manent, trademus piene quoad Vota subitantialia per Equites Profellos emittenda, ipsamque Professionem quoad Caravanas, Commendas, obligationes, Immunitates, Privilegia, Jura, & Actiones, ad exuberantiam tamen, Lectorem noitrum remittimus ad Libellum, cui Titulus - 1. Arngione fopra gli Obbligh: più princi. pals de' Cavalieri di Matta feriste i n Lingua Francese da un Cavaliere. Francese, e tradotte in lingua Italia na ad iftanga de un' altro Cavaliere Italiano della medefima Religione, Rampato in Roma per il Bernabo l' aune 1712. Nec non ad alium Li. bellum fub Titulo - Breve, e parei. colore Ifrazione del Sacr' Ordine Mi litare degli Ofpitalari detto oggidi volgarmente di Malta stefa da un Ca walter Profeso della medefima Reli. gione, Stampato in Padova da Ginseppe Comino l' anno 1724. Imo du. ximus hic transcribenda principaliora Capita relata in antedicto Primo Li. bello - Iftruzioni fopra gli Obblighi più principali de' Cavalieri di Malea, videlicet Capita XI. XII., & XIII.

### CAPO XI.

Dell' Abiso Regolare, che di consinuo devono porsare i Camalieri Professi dell'Ordine di Malsa.

Benche l' Abito non renda Mona.

mente, ed avvertisce il Sacro Concilio di Trento, Sef. 14. cap g. de Re. form. tuttavolta non può negarfi, che molto contribuica alla di lui fantificazione, riducendogli fovente alla memoria gu obblighi, che gli vanno annesh, e servendogli, per così dire, come di barriera tra ello, e'l Mondo . Perciò tutti quei , de' quali iddio si è servito, per format qualche novello litituto nella fua-Chiefa, han creduto necessario, l'af. fegnar a' loro feguaci Abiti particolati , co' quali fi diftinguessero da i Religiosi d gli aleri Ordini . Al che non han mancato di provedere gli Ittirutori dell' Ordine Militare di S. Giovanni di Gerusalemme . Raimondo di Podio, come fi può vedere nello Statuto terzo del Titolo fecondo , Del Ricevimento de' Fratelli, e noi l'abbiamo notato altrove, or dinò, come cosa convenevole alla Professione de suoi Cavalieri , che fossero senusi a porsare una Vefte do fia Manto di color nero, colla Croce bianca. Quelta Croce bianca dun. que è l'Abito proprio de' Cavalieri Prof. ffi di Malta, che li dutingue da tutti gli altri Religiofi, perche . quanto al color nero della Vette, effe ne sono stati dispensati, a cagion de' loro impieghi nella guerra. E detta Croce è appunto quella di rela. bianca, ottogona, cioè ad otto punte, che deve star cucita sopra la Velte a man finiftra, dalla parte del cuore, come vien'espressamente comandato a ciaschedun Cavaliere nell'atto della solenne Professione, colle parole da noi riferite nel Ca. po VII., dove si troverà intieramente registrato tutto il Formulario, ò Cerimoniale di detta Professione . Della medefima Croce fi parla nello Statuto ventesimosesto del Titolo decidecimottavo , Delle Proibizioni , e. delle Pene, ove ti dice: Chi anderà fenz' Abito , cioè , chi non porterà palef. mense, ed apparentemente la Croce de sela de leno cuesta f pra la fua Ve Re. per la prima volsa fis condannato aila Quarantena; per la jeconda. aila Carcere della Torre per sre mefi, e per la serga , fia privato dell' Abico . E nell' Ordinazione trentelimaleita. del Titoto fecondo, Del Recevi menjo de Fratelli , fi stabilifce , che la Croce de tela , ch' è fegno regolare, non fi conceda, fe non a ques, che fono in iftato di far Pro fellious.

Ciò supposto, non par, che postarivocarii in dubbio, effer tenuti . fotto grave colpa, i Cavalieri Prof.f., a portar sempre la suddetta Cro ce nel petto, perchè essendo essa l' Abito proprio della lor Religione, fon' obbligati a portarla, nella guifa appunto, che tutti gli altri Religiofi fon tenuti a non difmetter mai l' Abi to del proprio Ordine, e siccome tutti gli altri Religiosi, secondo il Concilio di Trento, Seff. 14. cap. 19. de Regularibus, son trattati come Apportati, se non portano il proprio Abito; così deve dirfi de Religiofi di Malta. S'aggiunge a ciò l' espresso comandamento, ch' essi ne nicevono nell' atto della lor Professione, e le pene gravistime, che dagli Statuti vengono lor comminate, se a que, fto precetto puntualmente non ubbidiscono: tutti contrasegni incontraflabili, che si tratti di materia di fommo rilievo.

Nò si sodissà ad uno si rigoroso precetto, col portar pendente dal petto la Croce d'oro, smaltata di bianco, poichò questa non è altri mente l'Abito regolare proprio de' Cavalieri Prosessi, la comprovazio

ne del che, trovasi nel Libro degli Statuti, impresso in tempo del Gran Maettro Valletta, che il Gran Mae-Aro La Sengle, volendo torre l'abufo di lasciatsi il vero Abito dell'Ordine, col pretetto che battalle portar la Croce d'oro, sè proibir l'uso di quetta Croce, con tali parole: Vogliamo . che da qui avanti niuno de' noftrs Frasells pores la Croce d'oro publicamente , fotto pena di perder la Croce, e di far feste giorni in publica penitenza. Per verità qu fto Statuto non è oggi più in ufo; non lascia p id di far chiaramente conoscere. che la detta Croce d'oro non è l'Abito regolare della Religione di Malta : poiche non fi farebbe potuto vietare a' Religiofi il portar publicamente l' Abito della propria Profesfione .

D'onde dunque proviene, dirà ta. luno, che per ordinario, i Cava lieri di Malta siano così accurati in non deporte mai la Croce d'ero, e così facilmente trascurino il portar l' altra di tela bianca? Ci giova il credere, che ciò proceda per pura mancanza d' avvertimento a propri doveri. Ma potrebbe forsi anche sofpettarfi , l'abufo efferfi introdotto , perchè la Croce d'oro è un contrafegno di nobiltà, e di onore; là dove quella di tela è infegna di regola, rità; ed a' Cavalieri suol molto premere il far mottra d'effer nobili. e poco, o nulla, il comparir da Religiosi . Si fondeià maggiormente quetto fospetto, fe si farà sificilione alle due diverse cerimonie, che fi costumano nel riceversi un Cavaliere di Malta, e che noi riferimmo a fuo luogo. L'una fi fa prima che fi legga l' Evangelio della Messa ; l'altra, doppo terminata la det ra Mella . Nella prima fi conferifce l' Ordin

l' Ordine di Cavaliere; nella seconda, il Cavaliere fà la fua foienne Professione, e si ricevono i tuoi Voti religiofi . L' Ordine di Cavaliere fi confesifce a quei foli, che han fatte le prove di nobiltà, o che, per i me, riti personali, e servigi piestati alla Religione, fono giudicati degni di ricever'un tal onore; là dove la Professione religiosa, e la ricezione de' Voti folenni è comune anche a' Fratelli Serventi, ad a' Cappellani, che fi accettano nell' Ordine, in qualità di Religiofi. Or tutti quer, che han fatta Professione, siano Nubili, à Piebei, Laici, o Ecclesiastici, son. tenuti a postar la Croce di tela bianca , cucita fopia l' Abito, in fegno della lor Freteffione. Ma la Croce d'oro fmaltata, non può portarfi, che da' foli ricevuti nell'Ordine di Cavalieri , o deftinati ad effervi ammeffi. Quei Cavalieri dunque, che mottrano si gran premura, in farfi veder colla Croce d'oro, con arricchirla, anche bene fpetfo, di diaman. ti, e di altre pietre preziole, e nulla curanfi della Croce di femplice tela, par che facciano pompa della nobiltà de' propri Nitali, e chein certo modo fi vergognino d'apparir Religiofi, e Servi di Gesù Critto .

Questi tali, quando realmente se netrovassero, dovrebbero ricordarsi di
quella terribile minaccia del Redentore, Luc. 9. 26., cioè, ch'egli
nell'estremo giorno del Mondo, allorchè ricolmo di maestà, e col corteggio di tutte le Angeliche Gerarche verrà a far l'universale Giudizio, ausà a vergogna di riconosser
per suoi, quei, che mentre villero, si
arrossirono di compatir colla di lui
livrea, e sotto la sua insegna, ch'è
appunto la Crocc: Qui me erabuse.

ris , & meos fermones , banc Filius bominis erubelect, cum venerit in mageffate fua, & Patris, & Santforum Angelorum . L' Apostolo S. Paolo , pariando della Croce, vestillo adorabije della noitra Redenzione, protettafi . che in ella fola na unicamente ripotta tutta la fua gloria, Gal. 6. 14. Mibs abfit gloriars , mifi in Cruce Domini noftre fefa Chrifts . E S Agoftie no, in Pf. 141. n. 9 a nome di ciaschedun Crittiano, gloriavasi di por-. tar nella fronte queuo falutifero fegno impressogli dal Sacerdote, vicino al Fonte battesimale: Ulque adeo de Cruce non erabefco, ut non sa occulto loco babeam Crucem Chrifti , fed in fronte parcem. E come dunque potrà aversi a vergogna il portar fopra gli Abiti quella Groce, ch'è ftata sempre la gloria de' veri Crittiani, e principalmente di quei, che, come i Cavalieri di Malta, fi sono interamente confacrati alla difefa della-Fede, ed a' quali in confeguenza, più che ad ogni altro, convien dire colla Chiefa: Nos autem gloriari oporset in Crace Domini noftri Jefa Chrifti. Non vi è chi non si glorii di ester Cavalier di Malta : e perchè dunque vergognarsi di portarne il contrase, gno ?

gno?
Altri petciò vi sono tra Cavalieri di
Malta, che trascurano di portar
la sopradetta Croce, non già
perchè l'abbiano a disonore, ma solamente, per non credersi obbligati
a portarla, giacchè vedono, che
non tutti la portano, senza che i superiori se ne richiamino, benchè ne
siano benissimo consapevoli. Il che
par loto sufficiente a far credere,
che la Regola, e gli Statuti sopra di
ciò sano abrogati dalla contraria.
Consuetudine; e forsi anche aurà
taluno sentito dire, esservi non sò

qual

qual Bolla di Sisto Quinto, in virtù della quale vengano i Cavalieri di Malta dispensati dal portar il loto abito.

Ma questi, con altri simili, che potellero addurfi , fono vanissimi pre. zeiti, privi di qualunque, benchè minima sossitienza. E principiando dall' ultimo fondato nella Bolla di Sitto Quinto, quelta emand a favore di certi Ordini Militari, che nulla han che fare con quello di Malta, e che non fon, com'ello, fot, toposti a veruna Regolarità. E che derra Bolla veramente non riguardi l'Ordine di Malta, è facile il convin cerlo con più ragioni. In primo luo go , uno de' principali Privilegi di queit' Ordine , è di non effer compreso nelle Bolle, se non vien in eile nominato, come in realtà non fi no mina nella Bolla, di cui si discorre. In oltre, non fi cottuma giamai in. Roma, conceder Difpense a perso ne, che non le chiedono: Or non fi troverà chi abbia dimandato, per la Religione di Maita, la Dispensa di non portar la Croce di tela bianca; anzi al contrario troveraffi, che il · m-d-fimo Papa Sitto Quinto confirmo, ad sitanza del Gran Maestro Verdala , lo Statuto , che ordina. elpressamente il portarla cucita fopra gli abiti, e dopo lui l'ha confermato anche Paolo Quinto, ad ittanza del Gran Maestro Vignacourt, come per suo Breve dato fotto il 27. Giugno 1609. Terzo, se l'Ordine di Malta fosse ttato compreso nella so. pradetta Bolla di Sitto Quinto, non si farebbe in tutti i Capitoli Generali tenuti dopo, lasciato in vigore lo Statuto, che comanda il portar la detta Croce, ne fi farebbe continvato a legger publicamente il medefimo Statuto, ogni volta, che fi legge

la Regola, cioè quattro volte l'Anno, come fi pratica tuttavia, nè fi farebbero lafetate, fenza qualche mitigazione, le parole del Formolario della Professione: Questo è il segno della vera Croce, la quale, vi comandiamo, che portiate sempre, di telabanaca al lato sinistro, e sopra il cuabrace. Finalmente i Gran Mactiri Lascatis, e de Rhedin non avrebbero, nigli Anni 1645, e 1660. fatti nuovi Decretti per l'esatta, e puntuale osservanza di un Regolamento, da cui il Papa avesse dispensato tutto l'Ordine.

E quette Ordinazioni, sì fovente, di tempo in tempo, da Gran Maeftri replicate, fanno chiaramente. conofcere l'infustitenza della pretefa abrogazione dell'obbligo, di portar la fuddetta Croce, coi pretetto della contraria consuetudine, che si suppone permella, o tolerata da' Superiori. Imperocche, come può dirli, che fi permetta. o fi toleri da' Superiori ciò, che sì frequentemente, con tanta premura da' medefimi fi proibisce? Nè solamente ciò fanno i Gran Maestri colle parole, e colle Ordinazioni, ma molto p ù coll' elempio, mentre effi non mat laserano di portat la suddetta Groce, ne mai fenza di esta compariscono in publico; e lo stello elattamente offervano i Priori, i Baglivi, e gli altri Gran Croci, che risiedono in Malta, come anche i Commendatori, che stanno in Convento, ed altri moltissimi, tanto in Malta, quanto altrove, puntualmente lo praticano. Che se altri si trovano, che manchino in detta Offervanza ciò non può in niun conto riputerfa un' ufo legitimamente introdorto. ma più tosto un' abuso, come sempre, per l'umana fragilità, accade intutte le Comunità, anche Religiose, e più

### 794 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milie

e più offervanti . Il che molto più deve ditfi nella Religione di Malta, i di cui Gran Maettri han bene una. grande autorità , per fare ollervare. gii Statuti dell' Ordine, ma l' hanno affai rittretta, e limitata, per difpenfarne ; la onde, quando arche essi medetimi non l'offervatlero, e nonfi curaffero, che gli altri l'ofservino, non pirciò potrebbe pretendirii, che i detti Statuti fia io abrogati per la confuctudine contraria legitimamente introdotta. Tanto più, che qui fi tratta di un regolamento, non già di poco conto, ma fepra cui tan. to preme il facro Concilio di Tiento. Seff. 14. cap. 6. de Refor., & Seff. 25: sap. 19. de Reform. Regularium, ch'el pressamente vieta a tutti i Religiosi. non solamente l'andar senza l'abito regolare, ma anche il portarlo na-Icotto: Nec desur licentia cuiquam. Regulari occulse ferendi babisum fua Religionis .

Potrebbe aggiugnersi molto più , concernente a questo foggetto; ma me n' aftengo, perchè a chi ha il cuor docile, e brama porre in ficuro la fua eterna falvezza, come è da. presumersi di tutti i Cavalieri di Malta, è più che soprabondante il già detto, per farlo risolvere non abbandonar l'abito della propria Professione; come all' oppono, a gl'indurati di cuore, ed offinati niente battarebbe a convincerli . Conchiudo pertanto il presente Ca. po, coll' avvertire, che oltre l'abito già detto, che i Cavalieri di Malta sono tenuti a portar di continvo, ve n'è un' altro, che devono adoptar solamente in alcuni giorni particolari, e con cui devon esser espotti i loro cadaveri dopo la morte. Queto è un Manto nero , che si stringe al collo, con un cordone, ed ha

due maniche, che terminano in punta, e buttandoli in dietro, fi unifono alle reni. Si chiama Manto a punta, o a becco, ed alla parte fi, nistra vi è cuerta la Croce di telabianca propria dell'Ordine di Malta.

#### CAPO XII.

Della Professione dell' Armi, che fami no i Cavalieri di Matra, e de' Casi, in cui è loro permesso il server negli Esercisi de' Principi Cristiani.

Tel Capo secondo di quest' Opera fu abbondantemente discorfo della Prof fione dell' Armi, che fanno i Cavalieri di Masta, e quei degli altri Ordini Militari, e coll'autorità della Sagra Scrittura, e de' Santi Padri fu giuttificata la fantità de! loro Inftituti ; e tanto ivi , quanto nel Capo fetto, in cui riferimmo interamente il Formulario delle Cerimonie, che si cottumano nel dar la Croce a' fuddetti Cavalieri di Malta, e nell'ammetterli alia folenne Professione, spiegammo a bastanza. l' uso, ch' essi devono far dell' Armi, che portano, che fenza dubbio dee indrizzar unicamente alla difefa della Cattolica Fede; come quegli . che conferifce la Croce, ne avvertisce chi la riceve; allorche confegnan. dogli in mano la Spada nuda, acciò la vibri in alto trè volte, dopo aver questi ciò eseguito, quegli gli dice: Per voffra intelligenza fappiate, obe quefte trè volte, che avete minacciato, fignificano, che in nome della SS. Trinisà Vos sfidate tutti gl' inimici della Fede Cattolica, colla [peranza della vitto. ria. La onde, per non ripeter infruttuosamente il già detto, non-OCCOF.

occorrerà foggionger altro , fopra questo foggetto .

Retta solamente qui a risolversi. se sia lecito a' Cavalieri di Malta . ed in quali circostanze, il militar nelle guerre, che i Principi Cristiani e Cattolici fanno, gli uni contro gli altri tra effi . Sopra ciò parla in termini precisi lo Statuto ventesimoquarto del Titolo decimo ottavo, delle Proibigioni delle Pene, fatto nel tempo del Gran Maettro Giovan Fernandes d' Eredia, il quale essendo stato impiegato da Papa Gregorio Undecimo in varie Ambascierie, avea acquittata una grande esperien-28; e perciò è da credere, che non facelle queito Statuto, fe non dopo averne per le medefimo riconosciu. ta l' importanza, e'i bisogno. Ecco dunque, come in ello si parla; Vogliamo, e determiniamo, che i no. Ari Fracells non s' impaccino nelle guerre, che fanno i Christiani, l'un conero l'altro. E fe alcuno lo farà , perda l'abiso , e ricaperandolo per grazia . Spiciale , fia per dieci anni privato dell'ammistrazione delle Commende Beni , ed anche de Benefizj dell'Ordine noftre , la quale non poffa ottenere fe mon pafasi i dieci anni. Proibendo a i Priori, al Caftellano d' Emposia, ed , a i Commendatori , che non diana licen-: 28 a i Fratelli di esercitar fi nelle guerre . de Criftiani ; fe ciò non foffe comandato loro dal Principe, o Signore della Pro. .: vincia, perciocche allora postanno conceder sal licenza; però in sal cofo non poffano portar l'Armi , o fiano Infegne della Religione. Ma fe per difesa della Religione , overo in compagnia del Priore , fi mefcolaranno in fimili guerre, allora poffono ufar l' Infegne noffre. Quattro Capi in fe racchiude questo Statuto . In vigore del primo fi vieta a' Cavalieri 1' impacciarli nelle.

guerre, che i Principi Cristiani si fanno gli uni contro gli altri, ciò fotto pena della privazione dela l'abito dell' Ordine . In viriù del fecondo, si proibisce a 1 Gran Priori, ed ai Commendatori, il dar licenza a' Cavalieri loro Suddni, d' impac-, ciarli nelle sudette guerre, se ciò non venga ad effi comandato da loro Sourani. Il terzo difpone, che in queit' ultimo caso i Cavalieri non portino l'Insegne della Religione. Nel quarto finalmente fi dice, che fi pollano adoperar le dette Infegne, allorche i Cavalieri si trovano in un corpo di Truppe della Religione, fotto il comando d' un Priore di essa. Sempre peid è cero, non effer permello a' Cavalieri, anzi venir loro espressamen, te, fotto gravi pene, pro:bito, il chieder da se medesimi impiego negli Eferciti de' Principi Crittiani, di procacciarli in effi Pofti , e Dignità, e di non aver altra professione. che quella, di fervir in quette forti di guerre, come fanno tutti gli Cfiziali Secolari.

Nè giova punto lo schermirsi dalla, forza di un tal Divieto, con allegar l'uso in contrario; poichè, come più volte abbiamo di sopra mculcato, non tutte l'ufanze possono da Noi lecitamente feguirfi . anzi tutte devon fuggirfi , allorche fi conoscano eller oppoite alla nottra. Professione, ed alle Leggi, alle quali non è flato mai derogato. E chè lo Statuto, di cui favelliamo, sia del numero di effe, chiaramente apparifce dall' effere ftato affieme cogli altri . confermato in tutti i Capitoli Ge. nerali . E con fomma raggione; imperocche la facilità de' Cavalieri nela l'impegnarfi ai fervizio de Principi, è in buona parte la forgente degla abufi infenfibilmente introdottifi nella Religione di Malta, rendendo i medefimi Cavalieri trascurati in. adempir gli obblighi del loro Stato, e ponendo avanti di essi un grande ottacolo all' efatta offervanza de'loro Vou.

In prova di tale importantissima verità, sà ognuno, e Noi l'abbiamo fin da principio avvertito, che lo scopo principale dell' Ordine di Malta fia il combatter contro gl'Infedeli, e gli altri nemici della Croce di Gesù Critto. Or questo appunto è quello a che mai non pensano i Cavalieri, che passano tutta la loro vita nelle. guerre, o di Terra, o di Mare, che i Principi Criftiani l'un l'altro fi fanno. Ciò parimente l'impedifce, che non rifiedano nelle loro Commende, e non vi faccino tutto quel bene, a cui sono tenuti; e perciò le Chiese rimangono fenza ornamenti, i Luo ghi dipendenti dalle Commende, senza le dovute riparazioni, ed i po veri fenza la necessaria affittenza . I Priori non usano attenzione veruna fopra i Fratelli , che da effi dipendono, e non visitano, come doureb. bero, i luoghi, e le persone sotto poste alla loro giurisdizione. E non vegliando i Superiori fopra i Sudditi, non è poi maraviglia, che s'introducan gli abusi, e che i rilasciamenti vie più prendano piede, e fi rinforzino. Il servigio medesimo nell' Armate de' Principi , trattiene i Cavalieri, ed i Commendatori, che non si conferiscano a Malta, dove farebbe necessario l'andarvi di tempo in tempo, per comparire in Convento ad esercitarvi le funzioni del proprio Istituto, per mostrarsi pronti ad eseguir gli Ordini del Gran Maestro, per esibir effi medesimi, se son Commendatori, il processo verbale de' miglioramenti

fatti nelle loro Commende , e per farli esaminare , come ciaschedun. Commendatore ne ha l' obbligo, in vigor degli Statuti dell' Ordine.

Ma che diremo degl' intoppi foliti ad incontrarsi nell' offervanza de' Voti Religiosi da' Cavalieri, che da fe ftelli s' impegnano nelle fuddette Armate? Per cominciare dal Voto della Cattità. Effi, a titolo di convenienza, fi credono obbligati a trovarsi in tutti i luoghi, ne' quali gla altri Uffiziali intervengono , ed a. pallarvi bene spesso l'intere giornate colle Dame, in giuochi, Comedie , ed in ogni altra forte di divertimenti, fenza che fi fcorga differenza veruna tra effi , e gli altri , che fa dicono gente di Mondo, se forsi non fosse, che quegli sorpassano questi in luffo, in buon trattamento, ed in galanteria. E si potrà poi dar ad intendere, che con tal modo di vivere possa facilmente cuftodirsi il Voto di Castità? O non dourà forfe dirfi, effer di grave impedimento alla fedeltà dovuta a Dio, un' impiego, che obbliga ad una tal disapazion di costumi?

Lo stesso, presso a poco, può dirfi del Voto di Povertà. Quantunque un Cavaliere di Malta non fia tenuto a viver così poveramente. come un Religioso Caustrale, non può tuttavia negarfi, ch' egli debba almeno trattarli con una fanta femplicità, e con quella esteriore modestia, che convenga ad un Religioso, Gli Statuti quinto, e festo del Titolo duodecimo, Dell' Uffizia de Fraselle, espressamente proibiscono il portar abiti a modo di Secolari, e questi Statuti sono stati confermati in tutti i Capitoli Generali, ed ultimamente rinovati l'anno 1607, dal Gran Maestro Don Raimondo Perelios

rellos, che vierd il portar oro, e argento negli Abiti, allegandone per gagione melle lettere feritte fopia. tal materia a tutti i Priorati , che ciò à oppone alla modettia, e poverth religiofs di cui fan prof flione i Cavalieri di Malta. Or quanto fia difficile il contenersi ne' limiti di que ta fanta femplicità un Cavalie re impiegato al fervigio de Principi nelle guerre tra Cristiani , lafcio . che ognuno da fe medefimo vi ris fletta .

Per quello finalmente che fi appartiene al Voto dell' Ubbidienza, non è meno d'ficile l'offervarlo, a. chi fi trova impegnato negl' impieghi fuddetti . Vi è poca apparenza, che il Gran Macitto possa indrizzar. eli alcun comandamento, quando anche per pubblico bisogno della Religione accadelle di doversi vadere di lui in tempo, ch'egli fi tro. valle nel mezzo di una Campagna; poiche allora il Principe vi fi oppor gebbe, e gli proib rebbe il partirne. Or come dunque potrà un Cavaliere di Malta lecitamente di propria volontà . fenza ellerne comandato . e contro gli espressi Statuti del suo Ordine, metterfi in Porto, in cui l' Ubbidienza da se folengemente pro. messa al suo Superiore, divenga im praticabile?

Ma se ciò fosse, ( dirà forse più d' uno ) non dovrebbe in verun conto permetterfi a' Cavalieri ch Malta il militar nelle guerre, che tra loro. fanno i Principi Criffiani, ne pure quando da esti ne ricevessero il comando; perchè anche in tal caso ne feguirebbero gi' inconvenienti medesimi, quali abbiamo detto risultarne, allorche da fe fteffi i Cavalieri fi esibiscono a militare: E pure to Statuto medefimo, che fotto sì

gravi pene vieta a' Cavalieri l'efibirfi, permette l'accettarne il comando. E quetto, come potrà render lecito ciò che di natura è si pernicioso, e cattivo, come l'abbiamo fin ora rap-

prefentato?

Una tal d'fficoltà a prima faccia ha gran forza, ma non mulcità tanto difficile lo scoprirne la fallacia, e'l rinvenirne lo (cioglimento, le fi presupporranno due Massime, veriffime, ed irrefragabili. L'una è, the fe bene la Profession Militare nelle guerre d'uno Stato contro l'altro posta in se medefima efser buona, ed anche necessaria allo Stato suddetto; tuttavia non può negarsi , che fia non poco pericolofa per la falure dell' Anima, e che per mantenervifi fenza colpa, vi fi ricerchi una grazia particolare, ed una virrù che formonti i limiti della mediocrità : ed una tal grazia, e vitrù può bene fpesar da Dio chi s' in p gna in quetta Prof ffione proidine, e difpofizione del med timo Dio; ma non ha motivo veruno tagionevole di aspettarla chi abbraccia quetto meftiere di proprio capriccio, e contro il divino voiere .

L' aitra Matfima è , che quantunque i Cavalieri di Malta son fiano sempaci Uffiziali di guerra, ma fiano anche Religiosi di un' Ordine Militare, istituito per difendere la Chiefa contro gl' Inf.deli, e che la Spada non fia flata loro confegnata, che a questo fine , può nondimeno accadere, che la Religione Cattolica corra rischio di crollare in un Regno a cagione della guerra, che gli vien moffa da qualche Principe Crifliano, e che i Beni dell' Ordine di Malta posti in quel Regno, si tro. vino in pericolo di effere facebeggiatia e diffrutti, fe it fuccesso della guerra

Hhbbh

# 788 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest, & Milit.

non rielca favorevole; e che perciò fia necessario impiegar ogni forte di mezzi per porget il convenevole riparo a quetti mali. Nel qual ca. fo tocca a' Re, ed a' Principi, che ne' loro Stati sono i Protettori dell'Ordine, il giudicare, se i Cavalieri di Malta loro Sudditi possano lasciarsi nelle proprie Case, e negli eserciaj ordinari delle loro funzioni di Cavalieri, e di Commendatori, o pure, fe fia necessario al ben della Chiefa, alla ficurezza de' Popoli , ed agl' in. gereff della medefima Religione di Malta , il chiamarli alla guerra ; e allora fara ben giusto, che Persone dettinate a portar armi, prontamen.

te ubbidiscano.

Suppotti questi principi, un Cavaliere , che và alla guerra , puramente per ubbidire al suo Principe, e per offervare gli Statuti della fua Religione, the lo voglion fempre disposto ad andar dovunque il superiore lo chiami a benefizio della Religione medefima, viene dispensato dagli obblighi esteriori da se dovuti alla fua Commenda, o al fuo Ordine . E quanto all' offervariza de' voti religiofi, fe ben effa riefca o fficile nella guerra, non è tuttavia in possibile, quando per altro si adoprino quelle precauzioni, che un Crittiano, ed un Religiofo è tenuto a prendere in fomiglianti pericoli. E chi non fi espone ad effi da sè medefimo, ma vi fi trova per ubbidire a Dio, può fenza fello da lui afpet tar ogni foccorfo per non cadere. Può sperare, che iddio gli farà lagiazia di confervarfi catto, con premunifi contro la propria fiacchez. 2a., menardo vita mortificata, e sfuggendo con ogni posibile dili. genza la compagnia delle Donne, e tutto siò che polla indebolir la di A 3+ 7 . lui anima . Se per foftener il Pofto allegnatogli dal Principe, è obbligato a far Tavola, Iddio gli affitterà con fargli offervar le dovute civiltà . e convenienze, fenza che fi abbandoni ad una vita fenfuale, e deliziofa. Per quel che appartiene agli Abiti, a' Mobili, a gli Equipaggi, il Principe non avrà a male, che un Cavaliere non ponga la sua gloria nella magnificenza, ma che attenendofi ad una nobile femplicità convenevole alla propria professione, giunga alla vera gioria per mezzo del fue valore. In questa foggia si sono santificati , e renduti gloriofi nelle guerre, David, ed i Macabei; e così potrà anche un Cavalier di Malta acquiftarfi gran riputazione appresso gli Uomini, ed un metito fingolare negli occhi di Dio.

Non così potrà sperarsi di un Cavaliere temerario, che pieno di ambizione, e seguendo i movimenti d.ile fue passioni , da se medesimo fi piecipita ne pericoli . Egli li và cercando, e fenza dubbio in effi vi perirà, estendo oracelo infallibile della Divina Scrittura, Beeli. 3. 27. Qui amat persenium, in illo peribit. Egli di fua volontà s' impegna in guerre, in cui le sante Leggi dei suo Ordine espressamente gli proibiscono di non impegnatvili volontanamente . .. con quetta formale disubbidienza agli Statutt, che gli minacciano graviffime pene, fi efpone alla fequela irreparabile di più altre disubbidienze. Egli entra in un mare tempetto. fo, e peno di scogli, senza il suffidio di alcuna precauzione. Un avanzo di fentimenti religiofi potrà per avventura faigli far qualche sforzo contro le tentazioni pù gravi; ma perchè si trova sproveduto d' altra-e guida, che di quella della propria

ambizione , o cupidigia de' Beni di queito Mondo, a' quali per altro ha rinunziato', in virtu de' Voti folenni che ha fatti, non potrà lungo tem po refitere agi impeti furioù delle dette tentazioni, e fi lasciera traspor tar dalla corrente dell'onde funose. si romperà ne' scogli, e farà ogni gior. no mille naufragi, precipitandoli dall' uno all' altro abillo di colpe, Udite , e capite ciò attentamente , ( mi giova gridar col Reale Profeta, Pl. 40 22. ) intendete Cavali si, che disprezzando le Leggi più sante del voitr' Ordine , vivete in un perpe. tuo oblio di Dio: Intelligite bat qui oblivifciming Deum , ne quando rapiat, d non fie , qui eripias .

to so beniffimo, che non manca chi creda, effer intereffe della Religio ne di Malta, che un gran nume. ro de suoi Cavalieri prendano vo. de' Principi Criffiani, stimando, che ciò renda l' Ordine più considerabile . che gli rechi maggior onore, e che in oltre, con quetto i Cavalieri s' iftruischino nel meitiere dell' Armi, e fi rendan capaci di fervir meglio nell' occorrenze la propria Religione. Ne mancano altri, che temono fossero per disgustarsi i Principi Criftiani contro la Religione di Malta, Te ella foffe più efatta nel far offervar gli Statuti, di cui parliamo, ed in. veruis conto toleraffe, che i suoi Ca ... valiuri spontaneamente si esibisfero a militare in dette guerre .

Questi però sono pretesti mendicati, di pura apparenza, e di nimi sondamento. Gl' Issitutori della-Religione, e quei che lor succederono, è da credessi, che avessero più d'ogni altro, a cuore l'onor, e l'avanzamento dell'Ordine, e che volessero tener appagasti tutti i Prin-

cipi Cristiani . E pure effi dopo aver esaminato il tutto maturamente, ne fecero altro giudizio. Comprefero faviamente, che je i fervigi volontari renduti da Cavalieri a i Principi Crittiani, potestero in alcune congiunture dar all'Ordine gli occhi degli Uomini qualche iplendor passaggiero, dovea temerfi, che non folle così nel cospetto di Dio, che fa giudizio delle cose, non secondo l'eneriore apparenza, ma fecondo la verità. Conobbero molto bene, che un' Ordine di Religiosi Soldati di Gesù Critto, non dovea comunemente armarsi , che contro gli nemici della Croce del medefimo Gesù Crifto; e che Soldati di carattere sì nobile, e sì fanto, non dovef, sero già mai pottarsi volontaria. mente, ma solo per pura Ubbidienza, ed in occasione di fommo bifogno, da riconoscersi da Principi, a spander il sangue de' Cristiani , Furono pienamente persuali, che 'l ve. ro mezzo valevole a render l'Ordine veracemente considerable agli occhi di Dio, ed a quelli degli uomini, fosse, che tutti quei, che lo compongono, faccino bene il loro do. vere; che procurino di adempir perfettamente gli obblighi del proprio Stato; che fiano pronti a sparger il loro sangue p r la Chiesa; che non mai vadino alla guerra, per motivo di vanità, d'ambizione, d'avarizia, e di foverchia libertà; che gli Amministratori delle Comminde si sforzino di stabilirvi il buon' ordine; di farvi regnar la giuttizia, e la pietà, e di sbandirne qualunque fregolamento, ed abufo; e che finalmente tutti i Cavalieri colla loro faviezza, pietà, valore, e fede, faccino conofcere la brama che anno di divenir veri successori, ed imitatori de' Santi Hhhhhh 2 Maca,

Macabei, proposti loro per idea, e modello delle loro azioni, in guifa che possano con verità dir coll' Apo Rolo, 2. Cor. 2. 15. Chrifts bonus odor fumus Deo . Quetto sì, che renderebbe l'Ordine di Malta veramente. considerabile a gli occhi di Dio, e degli uomini : la dove il modo di viver fecolar: sco, si opposto all' Evangelo, tanto contrario all' Istituto della Religione, e sì lontano dalle promeffe fatte nella Professione, che d'ordinario si pratica da quei, che volontariamente servono negli Eserciti de' Principi Cristiani , scan. daliza molto la Chiesa, sa biattemar gli Eretici, ed i Liberuni contro questo fanto Ittituto, disonora l'Ordine, e fa g.mere le persone timo-

rate, e pie. Per quel poi che riguarda il profitto, che può ritrarne la Religio-ne, coli abilitarsi i Cavalieri a meglio fervi la nelle congiunture, che pollan occorrerle , l'esperienza ci fa pur troppo tutto giorno conofcere, che principiando essi una. volta a militar negli Eferciti di qual che Sovrano, se riesce loro di acquiflar qualche credito in quel mestiere, niente più pensano al servigio dell' Ordine, ma tutte le loro mire s'in drizzano ad avanzarsi ne' Posti, e ad accrescer l'Entrate. Il che è manifesto fegno, non aver elli intrapreso quel mestiere, che per i propri vantaggi, e non per quelli della Religione. Poiche, se fosse altrimenti, dovrebbero procurar di apprendere il meftiere dell' Armi in Malta, eferci. tandosi in quegl' impieghi, a' quali fossero destinati da' loro Superiori. E questi, quando così giudicassero convenevole, potrebbero sciegliere alcuni Giovani di buona espettativa ne quali conoscessero talenti partico.

lari . ed aff zione alla Religione . ed inviarli a far alcune Campagne, o per Mare, o per Terra, nell' Armate de' Principi Crittiani, fotto la condizione, di doverne iltornare dopo certo tempo, e che ciò f facelle unicamente ad oggetto di rendere un giorno qualche notabil fervigio alla propria Religione. tal caso, quetti Cavalieri, dovun. que si trovailero, starebbero impiegati nell' attual esercizio dell' Ubbidienza, e non contraverebbero al loro Istituto .

Vanissimo finalmente è il timore di dar difguito a' Principi Cristiani , coll' impedire che i Cavalieri . da fe medelimi, fi efibifcano a fervirli nelle guerre , bastando a' suddetti Principi il poterveli chiamare . quando lo giudichino espediente, e profittevole a' loro Stati. E che di ciò effi rimangano pienamente appagati, apparisce ben chiaro dal tenore di tanti Privilegi conceduti alla Religione di Malta, ne quali quali tutti fi mette per condizione. che i Commendatori risiedano nelle loro Commende, o che se ne fiano nel Convento di Malta, con altre espressioni , che fanno vedere , esfer l' intenzione de' Principi Criftiani che i Religiofi di Malta vivano negli Efercizi del proprio Istituto, e che non s' impaccino di propria vo. lontà nelle guerre tra Criftiani.

Per ultimo compimento di questo Capo, in cui si è discorso dell' efercizio dell' Armi proprio de' Cavalieri di Malta, farà bene notar qua un'error popolare, che corre comu, nemente per le bocche de poco verfati, i quali credono, che i suddetti Cavalieri , allorche affiftono alla. Mella solenne in una delle Chiefe dell' Ordine, tengano in mano la Spada

Spada sfoderata, nel tempo che si canta il Vangelo, e che si fa l'elevazione. Il che, come diffi, è un error popolare fenza verun fondamento, poiche una tal cerimonia non si costuma ne in Malta, ne altrove . Può ben eiler però, che un tal errore sia originato da quel che si pratica dal Gran Maestro, una sol volta. l'anno, coll'occasione, che qui bre, vemente riferirò. Dopo che i Tur chi nell'anno 1565, tolfero l'affedio dalla Città di Malta, l'Imperator Carlo Quinto mandò in dono al Gran Maeitro una Spada, ed un. Pugnale d' oro fmaltati, e ador. nati con pietre preziofe. In rendi mento di grazie, ogni anno, nella feita della Natività della B.atiffima Vergine, che fu il giorno memora bile, in cut fu levato l'affedio, fi fa in Malta una folenne Processione, coll' intervento di tutti i Cavalicri, e del Gran Maeftro, alla di cui de. Ara và un Cavaliere collo Stendar. do della Religione, ed alla finistra un Paggio , che porta la suddetta. Spada ignuda , e nel principiarsi il Vangelo nella Melfa , il Gran Maefiro la prende dalle mani del Paggio, e la tiene dritta per tutto il tempo, che dura il Vangelo: Ed in queita fola occasione, e dal solo Gran Mae. ftro si tiene nella Chiesa la spada nuda in mano.

#### CAPO XIII.

Dell' Ordine da senerfi per effer ricevuso Cavaliere di Malsa.

Opo aver bastantemente parlato degli obblighi più nota, bili de Cavalieri di Malta, ch' è lo scopo principale di quett Opera, non sarà suor di proposito l'aggiungere qui per ultimo ornamento di ella, il modo da tenersi da chi pretende eller ricevuto nel numero di detti Cavalieri , o di farvi ricever aitri . Già altiove di fopra si è accennato, che in tre diverse età può un Cavaliere eilervi ricevuto. La prima, ch' è la comune, ed ordinaria è l'età di anni sedici, in cui secondo il prescritto de' sacri Canoni, un Giovane è capice di far la regolute, e folenne Professione. La seconda è dalli dodici sino alli quindici anni, nella qual' età può effervi ricevuto in qualità di Paggio del Gran Maettro. La ter. za fi salmente è l'età p ù baila, che fuol chiamaifi Minorità.

Per cominciar da quest' ultima, chi vuol far ricevere un fanciullo inminorità, deve in primo luogo procurarne il Breve dal Papa, per la di cui spedizione si spende cinquanta. scudi Romani in circa, e per ottenerlo, è necessario esprimer il nome, cognome, ed età del fanciullo, con i nomi, ecognomi del Padre, e della Madre. Quanto all'età del Presentato, prima ricercavasi, che fosse almeno d' anni otto, poi bastarono i fei anni, ed ora finalmente bafta qualunque età; in maniera che anche stando il fanciullo tuttavia nelle fafcie, può riceversi in minorità. Ot. tenuto il detto Bieve, deve indrizzarsi in Malta ad alcuno dell' Ordine, acciò abbia la cura di presentarlo al Gran Maettro, e supplicarlo, che lo passi: E dal giorno, che da lui viene passato, principia l'anzianità del Ricevuto, purche dentro lo spazio di un'anno venga effettivamente pagato al comun Teforo della Religione, il dritto del Passag. gio folito pagarfi da tutti quei, che voglion esser ricevuti nel numero de Fratelli. Questo pagamento del Paf-

**faggio** 

faggio cibe origine dal pagamento, che anticamente facevano a Gapita ni delle Galere, o de Vasculi della Religione, quet che vi s' imbarca vano per patsare in Terra Santa, o rell' Ifela di Rodi, per esservati Cavalieri; e chiamavasi Drisso del Passaggio, e questo continva a pagarsi sin al presente alla Religione, ritenendo l' antico nome, ed è stato confermato dagli Statuti.

La fomma di questo ditto del Pafsaggio per quei che sono ricevuti in minorità; secondo gli ultimi regolamenti, è di trecento trentatre doppie di Spagna, ed un terzo, oltre la spesa del Breve suddetto, ed altri feudi fessanta in circa per li Dritti di Nobiltà, e della Lingua. Pagato che fia il Dritto del paffaggio nelle mani del Ricevitore. dell' Ordine, che deve farne la quietanza per mano di Notaro, il de, naro li acquilta interamente alla Religione, senza che mai più possa pretenderfene la reitituzione, anche che muoja il Presentato, o che i pa. renti non fi curino più, ch'egli fia ricevuto nell' Ordine, perchè con questa condizione si concede la grazia della minorità, come ampiamente fi fpiega nell' Ordinazione quarantelima nona Del ricevimento de' Fratelli . Il Gran Ma ltro ha la facoltà di conceder un' altro anno di proroga, e non pu, pe'l pagamento di questo Dritto del Passag gio, in maniera che se al fine di un' anno, o di due ( quando fi sia otte nuta la detta proroga') non sia pagato , decaderà il Presentato dalla. grazia della minorità, e se vorrà farsi ricever di nuovo, converrà principiar da capo, con ottener altro Breve dal Papa, o aspettar che quegli abbia l'età da poter esser Paggio del Gran Maestro, o che giungs

Patlato dunque, ed ammello che fia gato off i ivamente nel tempo preferitto il Dutto del Passaggio, primo Capitolo, o nella prima Assemblea Provinciale si possono dimandare i Commillari, per far le prove di Nobiltà del Prefentato, e quetti Commillari devono titarfi & forte. E ben vero, che per particolar privilegio, quei che lono ricevuti in minorità , o per Paggi del Gran Maeitro', non fono tenuti ad ne Capitolo, ne Affemafpettar blea Provinciale, tanto per dimandar i Commiliari, come per far la relazione delle prove; perche invirtu del Breve di minorità, e delle lettere di Paggio, il Gran Priore, o Luogotenente è obbligato a convocar un Assemblea straordinaria ogni volta, che ne faranno ricercati. E ben anche vero, che un Cavaliere ricevuto in minorità, non essendo tenuto a trasferiris in Malta prima di giungere all' età di venticinque anni, in confeguenza nonha necessità di affrettarli, per ottener i Commillari a far le prove della Nobiltà ; tuttavia farà sempre meglio il far ciò più preno che fia puflibile, ed anche inviar fenza dilazione le dette prove in Malta, per farie esaminare, ed approvare, perche cosi si toglie ogni occasione di contrafto, e si prevengono le ciarle, che potrebbero far in progresso di tempo quei, che fi trovano meno anzia. ni: Mentre a tenore dello Statuto. ventelimo quinto del Ricevimento de' Fratelli , e l' Ordinazione decima. quinta del medesimo Tetolo, passați i cinque Anni depo che le dette. prove fono itate accettate per buone, non

non possono più impugnars, purchè non s'alleghi il disetto proveniente dal Giudassmo, che non ammette al.

cuna prescrizione.

Per ottennere i suddetti Commissari , devono efibirfi in primo luogo, la quietanza di effersi pagato il Drit. to del Paffaggio , autenticata da. publico Notaro . Di più la fide del Battefimo estaatta dal Regittro Originale della Parrocchia, e lega lizata. Terzo, una nota de' Capi, co' quali si pretende giuttificar, la nobiltà, e la legitimità del Presentato, e questa nota deve esaminarsi da due Commillari deputati a quell' eff. t. to . Finalmente un' Albero Genea logico, in cui fiano esprelle, coni propri colori, le Divise, ed Armi de' quattro Quarti di parentela del Presentato, de' quali deve provara la Nobità, cicè del Padre, della. Madre, dell' Ava paterna, e dell' Ava materna, con i nomi, e cognomi di tutti quei che compongono il fud detto Albero.

Il modo di eleggere i Commillari, per le prove di nobiltà de Cava. heri della Lingua d'Italia, viene. prescritto nell' Ordinazione ventefima terza del Titolo, Del Ricevimenso de' Fratelli , con quelti termini : Scritti i nomi di sutti i Commendato. ri , e Cavaleri del Priorato , che fiano Cavalieri de Giustizia, e non abbino meno di dodici anni d'ancia. nità, e cinque di residenza in Con wento , in santi bollettini ( eccepto il Luogosenente del Priorato, che non fi doura imbuffolare ) fi mestano inun Buffolo , dal quale fi cavino a forse due per ogni prove , fi an ranno da fare, e restando appresso il Lufolo ferrato fosso a due chiavi in mano del Priore , o fuo Luogosenente. delle quali chiavi il Priore, o Luo.

gotenente tenga l'una, e l'altra il Cavalsere più anziano , accioccbe oc. correndo, che dalli Commiffari cois cavasi a forse , foffe alcuno per infermità, o per altra legitima caufa. impedito il Priore , o Luogosenente Suo congregbi un' Affemblea, e ne ca. ve altro a forte in luogo dell' impe. dico di quelli , che faranno rimaffi nel Buffolo, nella fteffa maniera, che furono cavati i primi. E facendo il Priore, o fue Luogotenente depofica. re dal Presendense quello gli parerà neceffario, ed onefto per la fpefa de' Commissary , fpefa , e piornate del Notaro ; a Commiffarj cosa deputati quanto prima dopo confegnatali las commiffione , debbana traiferirfi a i luoghs della Nascisa del Presendense, e dell' Origine , ed accendano con di. ligenza a far le prove, e segresamente s' informino delli Teftimony , che potranno claminare . i quali fiano da loro elette de' più Nobili, onorati, e vecchi de' Luoghs, e di buona fama, e cofesenga, ed efemplari, folisi Confessarsi spesso, ed offerwing ad unforma degl' Interrogatori.

Qui è da notarsi , che per fare un. Processo esatto, e compito in que. fla materia di Nobiltà , devono farsi quattro forti di prove, cicè la Verbale, o Testimoniale, la Letterale , la Locale, e la Secreta. La Verbale, ò Tettimoniale è così chiamata, perchè 6 fa colla testimonianza di quattro Gentiluomini, i quali prestano il giuramento di dir la verità , e pot fono interrogati. f paratamente, uno per uno. La Letterale si cava da i Titoli, Contratti, Obblighi , Genealogie , e simili , che vengono a quett' eff tto elibite dal Pretendente, a da chi fa per lui. La Locale è quella, che fi fa ne' luoghi

della

#### Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit. 804

della nascita, e dell'Origine del Pretendente per accertarii delle Armi, e Divise delle Famiglie d.l suddetto, col riconoscer le Scritture antiche, gli Epitafi, e gli altri Documenti. La Secreta finamente ii fa coll' efame di quattro altri Tettimori, fcelti da' Commissari, fenza saputa degli Intereffati, per riconoscere fe tiano vere le deposizioni de' primi quattro. L'obbligo di far tutte quelle forti di prove vien espresso pella Com, missione del Capitolo, o dell' Assem plea, che deve a' Commissari fervir come di Legge, e viene anche in parte prescritto nelle Ordinazioni, ottava, e undecima del Titolo, Del Ricevi. mento de Fratelli. Formaco il processo delle prove , coi parla l'Ordinazio. ne vențesima terza del suddetto Tito lo, susco serisso per mano di publica Notaro, i Cammifarj nella loro fotsoscrizione dicano la lor opinione . chiara, e libera fenza rimetterfene e ricufandole specificbino la canfa, perche le ricufino. Indi ferrate, e figillate dentro , e fuori colli Sigilii de' Commiffarj, non fi poffino rivedere fe non nel Capitolo Provinciale, e fotto. feritte da coloro che vi fono intervenuti, di nuovo fi ferrino, e figilli. no per mandatle in Convento alla. Lingaa, dandoft nel confegnarle una Patente , o fia Fede Separata dalle prove , ebe desse prove fiano flate. lette , e rivifte nel Capitolo Provinciale; e presentale fenna quefta. Fede in Lingus , non ff ammettano ne in Lingua, ne in Configlio . B sutte quelle prove le quals fe trovaranno effer fatte fenza offervar quefa forma, fiano di neffun valore, co son fi ammestano in alcuna maniera. Accadendo , che alcuna delle Famiglie, delle quali deve provarsi la pobiltà, fia in diverso Priorato da

quello, in cui è il Pretendente . 8 Leceisario icriver lettere ; che si chiamano Rogatorie a' Cavalieri di quell' altro Priorato, pregardoli a deputar Commissary, che formino il Processo delle prove di quel Quarto, e fatto che sia, si traimetta per unirlo all'altre prove, e pgi il tutto si presenti al Capitolo, à Assemblea del Priorato, in cui è nato il Pretend. nte, ed indi si mandi a Malta per elser riconofciuto, ed approvato in. lingua, come si dispone nell' Ordinazione ventesima terza , Del Rice. wimento de' Frateili , ove si dice: Prefentate le prove in Lingua , fi debbane deputare a forteli Commiffari, i quali dopo aver wife le prove, debbazo

leggerle in Lingua .

Dali' obbigo di far queste prove nela la maniera già detta, pon è chi polsa elentaifene, je vuol elsere ricevuto in grado di Cavaliere di giuttizia nella Religione di Malta benche fosse figliuolo di Duca, di Principe. o d'altro Titolato, poichè gli Statuti, e le Ordinazioni, che le prescrivono, non eccettuano alcuno, e per derogare agli Statuti, ed alle Ordinazioni fuddette, vi fi ricerca il Breve, e la Difpensa del Papa, e l'accettazione del Gran Maetiro; il che suol qualche volta praticarfi nel cafo che manchi qualcheduna delle qualità ricercate alla validità del Processo . E' ben vero, che si troyerà ne' Registri dell' Ordine, effere ftati ricevuti fenza le prove sopradette alcuni delle Famiglie di Lorena, di Buillon, e di altre simili a cagione della qualità tanto cospicua di tali Casati; ma queste fono eccezzioni singolari, che pregiudicano alla generalità della Legge, nè all' ufanza comu, ne .

Paffando

Pailando era a quei , che vogliono , effer aicevuti in qualità di Paggi del Gran Maettro , nell' Ordimatione quarantefima , Del Ricevi. , meute de Fratelli , così fi dispone: Il mumero delli osto Paggi fia per l' Avvenire crescinto a volontà di Sua : Eminenza inpro al numero di fedi ci, i quali abbino dodici anni compi zi di età, e non fi possino ricevere Affenti, ma prefenti venuti in Con vuento a fervire perfonalmente, e continuamente a Sua Eminenga, infin she abbino compisa l'esà loro di quindici anni , dopo la quale debbano ufcir di Paggi , ed effer meffr a far l' Anna dell' Approvazione, e Novigiato. E potrà Sua Eminenga furrogare, e ri. cevere di mano in mano altri Pag. gi in laogo delli mandati a far il No winiato; e quanto all' età , fe farauna più grandi delli dodici anni fuddetti, potranno effer ricevuti Paggi, e ferwire a Sua Emineuga finche abbina compisa la fuddessa esà di quindici anni per andar' al Noviniato, pur. she non fi poffa mai paffar' il numera di fedici Paggi nel modo fuddetto, e che entre le ricezioni di Paggi fi deb bano far fare, e notare per atti de Cancellaria . Dichiarando , che quanco fi farà contro questa Ordinazione, fia fempre di nefun valore, e non poffa giovare , e suffragare ad alcano ricevsto altrimenti, l'angianità, ed il privilegio presefo di Paggio Magi. Arale.

Non potendo dunque un Giovane entrar per Paggio, se non vi sa la vuacanza, ed accadendo spesso, che vi siano molti Pretensori, suol' esser preserito chi hà prima ottenuto dal Gran Maestro la Lettera, per cui è destinato a quel Posto; e perciò sarà bene dimandar preventivamente questa Lettera, per la quale si pa

ga una doppia al Sotto-Segretario del Gran Maeitro, e deve esprimersi il nome, cognome, ed età del Gio. vine, eo' nomi, e cognomi d'I Padre, e della Madre. Poi avvicinandos il tempo di entrat per Paggio, conver, rà condurlo al Capitoio, ò Asseniblea della Provincia per presentarvelo, e dimandar i Commillari & far le prove della nobiltà, e legitimità, non potendo ciò fare in allen-21, e per mezzo d'altri, come dicemmo poterlo far quei, che vengono ammessi in minorità, All' incontro, chi vien ricevuto per Paggio, non è tenuto a pagar il Dritto dil Patlaggio, prima di chi der'i Commissari, come fon' obbligari gli ammeffi in minorità, mà può pagarlo, allor che egli medefimo prefentarà in Malta le prove della fua Nobiltà; e fe quelte non foffero ammelle per buone, mà rigerrate, gli sarebbe intieramente restituito il Dritto del Passaggio, che aveva pagato, la di cui fomma è di cento venticinque doppie di Spagna, fecondo il valore corrente di effe, e l'i tella fomma pagano tutti gli altri, che fon ricevuti in età maggiore, cioè d'anni sedici, ò più .

o più i Dimandati poi, ed ortenuti i Commislari, deve da esti compilarsi il Processo delle prove nella forma medesima, che di sopra si dise doversi praticare per quei, che si ricevono in minorità, ed indi mandarsi le dette prove in Malta, per ester riconosciute, ed ammesse. Il che fatto, il Giovane può conferisi alla fua Residenza appresso il Gran Maestro, e sarà bene raccomandarso a qualche Soggetto di bontà, e di sti, ma, che ne abbia la cura, e lo proveda di quello gli sarà necessarso, giacche il Gran Maestro pon sommi,

### 804 Armamentarium Historico-legale Ord, Equest. &Milit.

nistra a' suoi Paggi, che solamente

Giunto all' anno decimo quinto del. la sua età, ed uscito di paggeria, è folito farlo ritornar a' fuoi Parenti, acciò s' avanzi in età, e ne. gli Studi, fintanto che non fia tempo d'effer deitinato a far le sue Ca. ravane; il che non si suol concedere prima dell' anno decimonono della di lui età. Il nome di Caravana proviene della parola Arabica, che fignifica una radunanza d' Uomini uniti a far qualche trafico, ò qualche viag. gio; e di quetta parola li fon femp.e ferviti i Cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme, da che dimorando nella Siria, mandavano i Fratelli a guardar le Fortezze, ò a servir sopra le Galere, ed oggi pur se ne servono, per dinotar i viaggi, che i Ca, valieri di Malta fanno topra le Galere, d fopra i Vascelli in servigio d I loro Ordine. Secondo l'ulo, e le Leggi ordinarie, un Cavaliere non è obbligato a far che foie quattro Caravane, e dopo averle fatte. è capace di ottener una Commenda, e di goder degli altri Beni, e vantaggi della Religione; deve però far dette quattro Caravane perionalmente per se medefimo, e non per mezzo d' altra Persona da sè toiti. tuita, come fu ordinato dal Gran. Maeftro Fra Martino Gaizes .

Non per queito peiò un Cavaliere, che ha fatte le fue quattro Caravane, deve credere, di non eiler mai più ad altro obbligato; poichè è tenuto a continuarle, fe così git vien comandato, il che può bena accadere, quando non vi ta nume ro fufficiente d'altri Cavalieri per l'armamento, che difegnaffe far la Religione. Oltre che, un Cavaliere ben confepevole de' fuoi doveri, e

che brama perfettamente adempirli, deve eller perfuato, ch' ellendo entrato in un' Ordine, la di cui particolar professione è di combatter per la Fede, fin tanto che avrà vita . forze, e fanità, gli conviene impiegarvisi, senza poter mai dire d'aver fatto abbattanza; e che avendo terminate le sue Caravane, altro non gli refta da fare. Lo Statuto ò l' Ordinazione, che hà determinato il fervigio necessario ad un Cavaliere, per effer capace delle grazie della Religione, hà ben voluto obbligar i p.u deboli, ed imperfetti a qualche cofa, da cui niuno potesse esentatfi; mà non hà con ciò pretefo di limitar a sì poco servigio l'esecuzione delle promelle solennemente. a Dio fatte avanti i facri Altari, di combatter per tutto il tempo della vita in difeia della Pede,

Quei finalmente, che vogliono esfer ricevuti in majorità, cioè in età d' anni sedici già compiti devon'anch' cit, come i l'aggi, conferirli personalmente al Capitolo , ò Atlemolea della Provincia, ed ivi enbir la fede del Battefimo legalia zata, per la quaie apparisca la lor" età maggiore d'anni fedici, coll'altre feritture necellarie già dette di sopra. Dovevano anche ne' tempi andati conferiti perionalmente in. Maira a portar il procello delle prove già compilato, e non andandovi, non cotreva loro l' anzianità, quantunque le prove fossero ttate ammefse per buone nel Capitolo, d'Affem. blea Provinciale, e se bene avessero pagato il Diritto del Passaggio. Mà por nell' Anoo 1688. per un Decreto del Confegio confermato dal Papa, fu ordinato, che in avvenire battafle inviar le prove già ammelfe dal Capitolo, ò Assemblea, in

Conventa alla Lingua, in cui i Pretenderti fon nati, fenza effer tenuti a conferievisi in persona, sino all' età di venti anni, correndo loro trà tanto l'angianità dal giorno, in cui le prove fon presentate in Lingua, come fe effi vi fossero presenti. Il D'itto del Paffaggio , che come fi diffe, è di cento venticinque doppie di Spagna, potrà pagarsi in Malta, quando si presentano le prove , à pure potrà confegnarsi in mano del Ricevitore dell' Ordine, e presane da lui la quietanza, potrà trasmettersi in Malta afficme colle prove, e ciò riefce di maggior ficurezza,

A proposito delle prove, è da av. vertithi , che con diversi Decreti del Gran Maestro, e del suo Conse glio, e particolarmente con quelli del di 27. Marzo, e 26. Maggio 1662. è stato dichiarato, che i Contratti Matrimomali, ed i Testamenti fonben necessarj a provar la legitimità del Pretendente, mà che non batta no già a provar, ch'egli sia Nobile; e ciò, a cagione della troppa facilità de' Notari, in dar' a Contraenti quei Titoli, e quelle qualità, ch' effi vogliono, fenza efaminar, se siano lo to dovuti . Che però , dopo aver' esibiti i Contratti Matrimoniali, i quali, per quel che riguarda la nobiltà, devon' effer confiderati come semplici enunciative , è necessario giuttificar la detta Nobiltà con altri Ittromenti , Brevi , Patenti , Provifioni di Cariche, ò Dignità, cheportino seco grado di Nobiltà.

Quelli poi, che non potendo esser sicevuti in qualità di Nobili, e di Cavalieri, voglion esser ammessi in grado di Cappellani, se passano l'età d'anni quindici, è necessaro pottener un Breve dal Papa; ma se si trovano in età dalli dieți sino alli

quindici anni, basta ottener' una, Lettera dal Gran Maestro, che co. me quella di Paggio, si paga una doppia di Spagna; ed in vittà di effa . il Pottulante deve prefentarfi al Capitolo Provinciale , ò all' Allem. blea, per chieder' i Commissai, e far le fue prove, le quali egli poi in persona deve portar' in Malta, ed in. di può ritornariene alla fua Cafa, per attender' agli Study . Quanto alle dette prove, così ne dispone lo Statuto decimottavo, Del Ricevimento de' Fratelli . Ancorche fecondo i no-Ars Stabilimenti, non fi ricerchi Nobiltà di Sangue in coloro, che fi ban. no a ricever nell' Ordine noftro in grado di Frate Cappellani, à Serventi d' Arme; con tatto ciò non devono pe, to effer prefi cost dall' infima plebe . e fenza qualche feeles, che abbiano ad effer comunemente (prezzati, e tenuts in poco conto; e però ordiniamo. che per l' avvenire niuno fia accets a. so in grado de' Frati Cappellani , & Serventi d' Arme, casi in Convento . come fuore de quello, extandio de gra. zia speciale delle Lingue, o de Priorari, se prima, insieme colle altre qualità richiefte a neceffarie fecoudo i noftri Statuti, non awa legiti. mamente pravato, effer nato di Padri da bene , ed onorari. ed effer pratico ed efercitato in uffizi liberali, non aver mas fervita in vile efercizio ad alcuno, e non aver mai, nè egli, nè i fuoi Padri , esce Padre, e Madre, col. le proprie mani lavorato in fordide arti, a mecaniche, eccestuando però coloro , che nell' Armi , overo in fervigi onorari dell' Ordine noftro f faranno fegnalati. E l' Qidinazione. quarantefimaterza del medefimo Titolo, aggiunge: Obbligandoli di più a dover provare, che anco li loto Avi, ed Avie paterni, e materni, Liiiia Gang.

10. Monasterium describitur, & n. 11.
21. Monaster descrunt Crutem eo modo, & forma, quo Milites Equitet,
sed Protissa Majorem, & n. 15.
Antiang Statum Monasterii gubernanp.

Efgardium quid fit . 13. Prioriße electio fit per Suffragia . Possessio traditur per Castellanum Em-

pofts .

14. Nova Priorissa recipit unam Puellam, ne dicitur di Grazia. 15. Tempore Sedis vacantis, qui regant

S. Tempore Sedis vacantis, qui regant Monasterium.

16. Relipiosa sunt numero quinquaginta, aut sexaginta in communi vivientes, & n. 22.

Quinque Donata mediam Crucem ge-

Religna Seculares Servientes.

17. Moniales debent este Nobiles, & quando illam sencanturprobate.

28. Quamada Divina peragant Officia.

Adeft Prior, & Sacerdotes tria Vosa
emittentes.

Priorissa babet Tieulum di Sennona in Hispania, correspondentem in Italia Tieulo Illustrissimi.

19. Priorissa e Monasterio exit ad Vifitandum Bona, & Castra Monasterii.

Inseresse posest Capisalis Provincialibas, & Asembleis Religionis Hierosolymisana; & quomodo ibi sedeas.

20. Portio Canonica eidem debetur ... Ipfa-confert Beneficia Curata.

21. Regulam Santii Joannis Hierofolymitani prascripsis Monialibus Regina: Fundasrix.

22. Prioriffa in magna Aula andienziam: prebet , & quomodo fedeas .

23. Regina Fundasrix effetta Vidua, una cum suis Filiis ingreditur Monasterium, & quomodo in so se ges ferine, ac illa qua fuccesserune, &

25. Elguarde quid fignificer , & lupra

26. Priorissa Defuncta, qua Funeralia aganenr.

27. Ad Habitum Religionis suscipiendum, qua Caremonia servensur; & quis sis color in Habitu; & n. 29. & 30.

28. Moniales egrose possuns a Monaste-

rio egredi .

31. Imago d. Monialis aput quos babeatur, & apud quos Imago Regina Sansta.

32. In aliquibus Monasteriis Vestis est Nigra cam Scapulari, in aliis sinc Scapulari, & in Choro Il Manto à

Capuccio cum corduis .

33. Distum Monasterium de Sexena circa annum 1470. le subreazit à Juridistione magni Magistri, & fe subrecerat immediasa sursiditione Sauta Sedit. Appstolica: at anno 1569, redierant Moniales, sub sparisiditione magni Magistri sub movis eapitula, sionibus, & obligatione in eletione magni Magistri prastands comuni Erurio Vas argenteum.

 Alind Monasterium Monialium e, justem Ordinis adest in loco de Matguire in Casalaunia.

35. Alind in Gallia in loco de Beaulieu in Aquicania.

36. Aliud in Catalannia sub nomine.

Santia Maria de Algien.

37. Alind in Civitate Florentia. 38. Alind in Hispalensi Civitate.

39. Alind in Civicate Ebora in Lufta,

40. Alind in loco. d. Estremos similiterin Lustania.

Alind ibidem in Lustrania in loca

41. Alind in Gallia .

42. Et alind Tolofa.

DIS.

## 810 Armamentarium Historico-legale Ord. Equeft. & Milit.

DISCURSUS CXXIX,

5. JOANNIS BAPTISTÆ
HIEROSOLYMITANI
FŒMINARUM ORDO
HOSPITALARIUS

E Odem sane tempore, quo in Ciriospitale prope Ecclesiam S. Marie de Latina, fub titulo Sancti Joannis Biptite pro Masculis Peregrinis lo. ca Sacra vifirantibus, adificatum quo, que fuit prope eandem Ecclefiam aliud Divz Marix Magdalenz dicarum Monafterium, & Xenodochium pro Fæminis eadem Sacra Loca visitantis bus; & quemadmodum primo Hof pitali in Rectorem, & Prziidem alfignatus fuit pullimus Vir Batus Gherardus, de quo supra in antecedenti Discursu egimus, ita pro Fæ. minis huic Hofpitali pro illius Regimine affignata fuit Religiolissima Mu. lier nomine Agnes, Nobilis Matrona Romana, ibique Abbatilla fungebatur Officio: Pater Joseph Franciscus Fon. sana Storia degli Ordini Monaftici, e Militars som. 3. cap. 14 pag. 133. ubi d. Agnes nominatur cum Titulo Beatz .

Ipsaque Agnes Gherardi institutum sequens, Crucem aibam planam in Tch. seram assumens super Vette, ut dictur, Leonini colorii, Religiosa emisti Vota, & ad Hospitalitatem pro Pez. regrinis Formans se obitinait, quemadmodum testantur allegati in d. nontro Distarsu Cardin. Jaçobus Vitriacus Histor, Orional n. 64. Gulielmus Tyrius Archiep, in Historia Belli Sacri lib. 18. cap. 5, Anton. Gallorus de Preginibus Romanis pag. 24.

Vivebar autem d. Agnes, dum Urbs Herufalem capta fur à Chrittianis, & liberata à jugo Infidelium, hoc est anno 1099, & in hoc Monatterio 3. Fæminatum, exdem proportionabiliter observabantur Regulz, quz in Hospitali pro Masculis esant prascripta, ut prosequitur prater allegatos d. Pater Foncana d. eap. 14. Jo. Ma. billon.

De sanctimonia prædicte Beatæ Agnetis, late egimus in nottro prædedenti Diferis Sell. 9.

Figuram ejuidem Agnetis indutz Veste talari, coloris Munchini, & ut Nos di4, dicimus, di color sionato; & Velum album super caput, & ante pectus afsutam Crucem albam tenentem, sesect Faser Philippus Bonanni in Ca.
calogo Ordin. Equestr. sub n. 122.
Collector Gallus Historie des Ordes.
Militaires, on det Chevaliers tom. 2.

S. 24 pag. 15 t. juxta impress. Amfer

lodami Typis Petri Brunel anno 1721.

Pag. 150; Ead mque B. Agnetis Figura penicillo picha habetur in Oratorio DD, Fratrum de Moratinis in Palatio eoruna dem Marchionum, & picha est in aetu, quo eidem B. Gherardus porrigir Cod cem Constitutionum sui Ordinis, ut supra diximus in anteacto discursu

Sed Nona,
Sicutergo Cherardus fuit Institutor Eque
5, titus Ordinis S. Joannis Hierosolymitani Masculorum, ita Agnesan, 1104,
fuit Institutus, cjustem Ordinis Hofpitalaris Equettis Feminatum, teste
d. Patre Honorato à S. Maria d. lib.
1. Differt, 11, 4711, 5. S. Primo: d.
Collettor Gallar d. 100, 2, pag. 251.
6 fq. ubi uterque reiicit Schonnebek
alterentem, nullo adducto Monumento, desam Agnetem circa annum 1280.
Romz Monasterium rexuste Religiosatum Equettis Ordinis Sancti Joan-

nis Biptifte, fub invocatione Sanctz

Marie Magdalenz.
Coeterum, quod Equitis Gradus congruat etiam Forminis, oitenditur independent of the production of the

7. mis in d. Generali no tro pracedenti discursu super Ordine Sancti Joan mis Hierosoiymitani: sed quid actimi sucrit de Ordine Fæmineo, penitus la tet, sicut bene observat d. Paser Fousama d pay 132. Collestor Gullus Hofloire des Ordres Militaires rom a. S. 14. pay. 152. juxta impressima. Ambelodami Typis Petri Brunel 1721.

Contat quidem per aliquas Nobiles Mu,
-literes Nobile intitutum ad H spania
-rum Regnum transiste, ut subdit d.
-Collettor Gallus d. pag. 253.

Nam liquet, quod cum anno 1287. Sultanus, ut vocant Ægypti, e Christia, norum manibus eripuistet Sanctama Crivitatem Hierusalem, sequenti anno

8. Regina Sancia fina Alphonfi Cattella Regis, qui Hifpaniarum Imperator dicebatur, atque Usor Alphonfi Sacundi Aragoniz Regis nuncupati Il Cafro, in loco Sexenz zdificare faciti Monialium Monaiterium hujus Ocdinis Sancti Joannis Baptilla Hierofolymitani, que Moniales in code na Monaiterio, abfque Dotis prattatione recipi dib.bant.

Sub Ordine itaque Sancti Joannis Hieicrofolymitani adet dictum Monailuma Monaiterium Sancte Mariz de Sexe, ma in Aragoniz Regno. Hajulmodi portò Monaiterium Nobiliffinum in cet in loco Czciaraugudam inter Urbem, & Leridam prope flumen de. Alcaneare, ipauto, tu drettur una Lega dittante à flumine Cingra, quod Catalauniam ab Arragonia dividit, teite d. fullinnano pag. 157., & Bofio in-Historia Religionis Hierofolymitana par. pr. lib. 11. pag. 385.

Monatterium hoc anno 1188 clarz 10. memoriz Regina Domna Sanchia de Cattella , Uxor Alphonfi Secundi Aragonig Regis nuncupati Il Caflo, à fundaments magnifice excitavit in forma antiquz Arcis : d. Justinianus pag. 157 d. Collettor Gallus d. tom 2. pag. 153., & feqq., & Bosius ut supra pag. 485. Paeet Honorasus à San-Ha Maria Carmelitae Excaltecatus D.f. fertations Historiques sur la Chevaletie lib. 1. Differs. 11. S. 2. pag. 18., juxta impressionem Parission. Typis Pesters Frantische Gerardi 17. 8.

Ubi rencit opinionem illorum, qui dixerunt Fundatorem fuille magnum. Magittrum Raymundum Berengarium anno 1365., fed afferendum videtur, fundationem Monattern conf. ctam faiffe tempore, quo vivebat alius R.y. mundus Berengarius, qui erat Provi-: for Fratrum Sancti Joannis, dum didus Provifor vivebat anno 1188. . quod est tempus, quo d. Regina fundationem fuam peregit, & tradit d. Collettor Gallus d pag. 253. , & videndus Bofins ne Supra par pr. lib. tt. pag. 288. ubt ref.rtur per extenfum Bulla Cœ eltini III. confirmantis Re. gulam, & Inflitutionem Monalterii de 1 Sexena, & pag 387. legitur confir- : matio, facta à supradicto Berengario anno 1188,

Constat Ædificii moles Magnificentissima Ecclesia, ac Domo: cumque mens Regine esser, quod in hoc Mona. I flerio: admitterentur: follummodo Pauperum, sed Nobilium Equituma Filiz pingui Dote, Regina Fundarria donavit

& Catalauniz Probationes Nobilitatis #7. non configuntur; fi autem fint ex a lis Nationibus, tune conficiende funt Nobilitatis Probationes, & quidem ea methodo fervata, que ab Equiti bus Hierofolymitanis fervatur, ficque dus Equites ejuldem Ordinis Hiero. folymatani dictas probationes confi ciunt, ut teltantur d. Abb Juftinianus pag. 257., d. Pater Honorains à San da Maria pag. 282. Comes Fontana in Vitis Magnorum Magistrorum pag. 142. d. Pater Fontana pag. 135. d. Collettor Gallus d. com 3 pag. 254. Conf ctoque Procellu, hic defertur ad d. Eiguarde Monatterii; approbatio admittionis fit per yota , ille que fu. runt aum die vocantur Efcolaras & Recipientes appellantur Maeffras : d. Juftinianus pag. 257. d. Pater Fon sana pag. 135., & Bofins ut fuprapag. 393.

Probationes Nobilitatis conficiuntur e tram ab aliis Montalibus aliorum

Monafteriorum .

In Choro Divina canunt Officia, justa Breviarium isidem praceripium ab pir feopis Aragonensibus, & justa jus

Perem ad(unt Sacerdotes cum uno Priore, qui Habitum gerir, & Cru cem Ordinis Sanch Joannis, quema illi tribuit Prioriffa. Przdicki Sacerdotes continve celebrant in Regali Capella (ub invocatione Sanchi Perin Sacerdotes hujufmodi tria (o mnia Vota Religionis emittunt in manibus

Prioriffe, cui datur titulus di Sciioria, qui titulus in Hispania correspondet Titulo Illastrissimi in Italia, & adhi, betur cum Titulatis Episcops, aç Preliatis in gradu: d. Just. nianus page, 257, , & late parites d. Foncana d. page, 122, cum seq.

Antedicia Prionila è Monasterio exit ad vistradum Catra, & Teiras eidem sobiectas, & atociatur ab Assi-19. stentibus, alinsque Personis, ut decet Dignitarem: d. Justiniquis pag-258. Parer Fontana pag-135. d. Collector Gallus d. pag-254., & Bosins

Pag. 394.

Intereit, quando poteft, Capitulis Provincialibus, & quando poteft Affembleis Religionis Sancti Joannis Hierofolymtani, qua habentur in Regno Aragonia, in quibus fedet aquali Gradu, ut fedet Cattellanus Enipoita, habetque immediate potteum Suffragium, & celebrantur Cafaraugutie: d. Jafanianus pag. 258, d. Pater, Fontano pag. 134. Ø fq. Ø Bofus ut [up. a.]

Dicta Sexene Priorifsa gaudet Portione 20. Canonicali, uti prebendata Ecclefiz Cathedralis, & hec quotidie ad 
eam mutuur: d. Juftinianus pag. 258. 
Fossana ubi fapra: Quando Capitulum celebratur Czfaraugustz, Cathe, 
drais tranfmittit Priorifse portionem 
Canonicalem, cum ipfa fir d. Ecclefiz 
Przbendata: d. Fonsana pag. 135., & Bofus pag. 294.

Ipía Priorisa vigore facultatis eidem à Magno Magnitro, & Concilio Sancti Joannis, concle, confert omnia Bene, ficia Curata Terrarum. & Locorum ejuldem Jurisdictioni suppositorum.

Habitum Obedientia Sacerdotibus Beneficiatis , & aliis tradit cum affigna, tione Victus, & Vetlitus, juxta Religionis Statuta. Przterea Monatterium quotidie Pauperibus Peregtinis Pak k k

### 814 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. &Milit.

nem, & Vinum; Religiosis autem duplicem Elecmosinam distribuit, d. Ju-

Amanus pag. 258.

Ut integra hujus Monasterii de Sexena notitia tradatur, subdimus, quod d, Locum de Sexena, qui ut diximus situs ett inter Coll. ruguiam, & Leridam, sp stantem ad Ordinem S. Joshis Hietofolymitani, & dependentim à catellania Empoitz, & alia sicha loca Regina Sanctia acquisivit à Gargia di Lisa Catellano Empaitz, cui Principila inpermutationem dedit Tetras in Territorio Talaccona.

Dicta Regina in loco anted eto, fundato

Monatteno pro Religiolis Mulicitat, bus, illis praferipir Leges Hofpa, talariorum S. Joannis Hierofolymitani fub Regula Sancti Augustini, ut lo quitur confirmatio Callisti III., & refett d. Pater Fontana d. pag. 1341, vel Cociettini III., ut firmat Bofini, de quo supra.

Quirpe constat Religionem Hierosolymi sanam militare sub Regula Sancti Augustini, ut ostendimus in prateri-

to Difenela Selt. 1.

In relato Palatio Priorifsa magnama.

22. Aulam habet, in qua ipfa Audien,
inam prabet, & in qua adett, or di
citur, na piana elevato, ad quod p r
multos gradus afeenditur, Tapete coopertum, cum vigintiquinque aut triginta Pulvinaribus, ex ferico villofo,
vulgo Vellato, fuper quibus Pulvinaribus fedent Matronz affaitentes; d.
Pater Fontana pag. 134.

Quelibet Religiose ( funt autem plusquam sexaginta ) de die sua habent cubicula separata, in communi via vunt, & in Dormitorio dormiunt;

d. Pater Fontana pag. 134.

Notandum, quod d. Regina Sanctia post mortem Regis Mariti sui, ipsa dictum Monatterium intravit, una cum Principissis ejus siliabus, Habitumque sum. plerunt: Bofins d. pag. 39t.

Similiter Principissa Bianca filia Jacobi 23, Secundi Regis Aragonia habitum Monatterii fuscipit; d. Paser Honora-

sus à S. Maria ubi fup a.

Cumque successive Principista hec fuerit electa Priorilla. & hac valde Juvenis ellet, eidem allignare fuerunt feptem Religiofa Afflitentes. Una Cuttodia exercitium peragebat ad recipiendos For efes nomine Proville, atque in. cumb.bat ejus particulatibus Nego-Alia inferviebat Cubiculo in. munere, ut dicitur di Cameriera: Alia in munere di Coppiera, poculum ministrando: Alia exercebat efficium di Ripofiera; Alix infervie bant ejus Merfa, ac aliis Domus Officiis, ut exponit d. Pater Fontana pag. 135. d. Pater Honoratus à S. Maria d. pag. 281. , & Bofins d pag. 392.

Hujulmodi dispositio in morem suturi 24. temporis transizit, seque successive Monasterii Priorista Sexena consimiles semper habuerunt Afistentes, ut professivite d. pater Fontana d. pate

profequitur d. Pater Fontana d. page

Diximus fapre, quod d Prioriss tenet ejus Concilium conffans ex aliquibus 25. Monialibus, que vocantur la Sennoras del Efgnarde; quid autem in. Religione Hierofolymitana importet hoc Vocabu um Efenarde, vide que dicit Statutum einfdem Ordinis in tit. 19. Delle fign fi-at:oni delle Parole n, 10. quem Titulum adduximus etiam Nos in antecedenti Difeur. 128. Seff. 8., ittzque Crucem majorem. gerunt , & quamvis inter has Religi giolas Concilium conflantes adfit Sup rioriffa, nihilo tamen minus magis antiana pracedit : d. Pater Fontana pag. 125.

Quando succedit mors Priorista, spa-26, tio septem dierum magnisica celebrantur Funeralia, quibus completis

Sigillum

Sigillum ejufdem cum fuo Stemmate frangitur, & alia eligitur Priorista: d. Pater Foncana pag. 133. d. Pater Honoratus à S. Marie d. pag. 281. Ceremoniarum feries in admittendis ad Habitum Religiolis Sanctimonialibus habetur integre apud laudatum Col. lestorem Gallum d. Tom. z. à pag. 257. & Patrem Fontana à pag. 137. cujus verba hie tra feribimus - ibi. Dopo detto dai Sacerdote l' Off rtorio della Mella, e benedetti gli Abi. ti di quella, che deve fare la Profes. sione, quello cui vien data la sa ol. tà di riceverla, le dice: che diman date woi forella? ella rifponde - so dimando di effire annoverata nella Compagnia delle Sorelle Religiose del lo Spedale di S. Giovanni di Gern falemme. Udita queita risporta le dimanda, se ha ella ricevuto già quett' Ordine da qualch' un altra perfona: rispondendo ella che nò . continua egu a dirle. Contustoche woi dimandiare cofa di grand' importan. za, e che non fi concede a entei; nondimeno quefta voftra richiefta fa. rà da noi efaudica, quando voi ci promettiate di offervare quan'o vi fara da noi ordinato: e primieramen. se defideriamo noi, che voi fiate di. ligente nel fervizio di Dio, e della Religione . Mi promettete voi e ò? Rispondendo la Pottulante : Si mio Signore, chi la riceve, così profiegue a dire : Poiche voi ci promestesa ciò, prendese quello Rosario nel nome de Dio, Radre, Figlinolo, e Spirito, Santo , col quale voi pregberete per l' accrescimento di questa Sagra Religione, per la prosperità di Monfignore, L' Eminentiffimo Gran. Macfteo, e di satti i Frati Cawalieri , ed aleri Religiofi di quefta lagra Religione, per la vittoria con sro i Turchi , ed infedeli , presecuto. Avendo il Sacerdote finita la Mella. Kkkkkz

3121.7

vi della Chiefa di Dio. Offerirete P anima a Dio, ed il Corpo alle fatiche di questo mondo per servizio del noftro Signore Gesie Crifto, e Dio ve ne faccia la grazia. La purità di questo Rofario fignifica, che la Religiofa deve effere pura, e nesta da tutti i vizi, e principalmente deve effere onefta , imperocche l'Onestà và sempre accompagnata da quattro wirth. La prima è la Prudenza, con cui ricordandovi del passato regolerete il prefente, e provedereta al fu:wo: la feconda è la Ginfizia, con la quale voi conferverese le cofe publiche: la terza è la Fortezza, con cui sopporterese i travegla di questo monda, come ba fatto S'. Gio. van Buttifla , col di eni nome , ed insegna ornerete moi , e decorosa renderete la roftra vita. fe in quella guifa, ch' egli ba trionfuso del Mondo , del Demonio . e della Carne, non temendo de prediçare la verità wor pure a fun imitazione facendo la velonià da Dio nelle occorrenze, darece chiari contrafegni del moftro coraggio , e mugnanimità : la quarsa è la Temperanga , con cui modererete tutte le cost, in guisa che voi fate , e poffiate effere chiamata perfesta Religiofa , come in verita, farete, premunendovi, ed grnandovi di queffe virtà, altamente radicandole nell' anima woftra . - Rifenotetevi, mia Sorella, e non vi opprima il fonno del peccato; ma fiate vigilance nella Eede di Gesis Crefto, nella buona, e lodevole fuma, ed attenta alla fante pregbiere . ed O.a. gioni .. Dette tutte quefte cofe le dà una torcia accesa, dicendole: prendeze quefta torcia, e con la gragia dello Spirito Santo andate ad afcoleare il reftante della Meßa.

# 816 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

in cui comunica quella, che deve fare Professione, ritorna essa da quello, che deve riceverla, il quale le dice per la seconda volta - Serella, che demandate voi ? ella risponde : io dimando la Società, e compagnia delle Sorelle della sagra Religione dello Spedale di S. Giovanni di Gerusalemme: dette queite parole: la wostra dimanda, dice chi la riceve, è di molta importanza, e da non concederfi a sutse ; ma forse a voi non fi negberà, confidando noi, che con amore, e carstà vi eferciterete nelle opere della Misericordia, nel fervizio dello Spedale, e della voftra Religione, alla quale la Santa Sede Apoftolica , ed i Principi Criftiani banno concedute molte facoltà, privilegi, ed entrate, affinche i fervi de Dio, e della Religione, infiamma. si da una vera Carisà, madre di susse le wirth, si sforzino di prestare doppio fermizio, efercisando l'Ofpitalità, e militando in difesa della Santa Fede Cattolica contro i fuoi Nemsci; ed offinche a quefta Chiefa fervendo con affecto, e fedelta, ella vi dia in ricompensa la vita eterna, che voi conseguirese, oservando s Comandaments de Dio, della Chiefa, e della noftra Religione. Troppo sempo richiederebbefi per narratvi i travagli, che soffrono le Sorelle della noftra Religione ; in una fola - cosa però susso si consiene: ed è che voi avese da spogliarvi della vostra libertà, e metterla sutta nelle mani di quella, che vi farà deputata per Superiora, la quale farà una Don. na, come voi, e potrebbe anch' ef fere, che foffe a moi di condizione inferiore; a questa voi nondimeno dowrete ubbidire : ne fiete voi consensa? Si mio Signore, risponde la Novizia, to no fon contenta: Poiche,

replica chi l'accetta, voi vi spoglia. se della voftra libertà, vogliamo noi Sapere , ed avwertite bene a rifpon. dere con werità a succo ciò, che da noi vi farà richiefto, e dimandato. Egli ciò detto le dimanda s' Ella è obbligata ad alcun Voto d' altra Religione, se ha contratti gli Sponfali con alcuno, se è debitrice di grosse fomme, e se ha commesso alcun. omicidio: a queste interrogazioni rispondendo ella negativamente: Mia forella, le dice, avvertite bene che trovando noi in qualunque tempo il contrario di ciù, che voi avete negaso, vi furà con grand' infamia, e disonore solto l' Abiso, e come membro puersdo farete cacriasa dalla no. Bra Compagnia, nella quale, effendo vos quella, che dire d' effere bebignamente vi riteviamo , e fecon. do ciò, che prescrivesi da' nostri Stasusi non vi promessiame aliro, che pane, ed acqua, ed abietto me-Aiso .

Cantano di poi le Religiose l' Antifona Veni Sponsa Christi , girano proceso fionalmente intorno al Chioftro conducendo la Novizia, che con una Palma in mano fe ne va accanto alla Priora. Terminata la Proceffione, alla presenza degli Affistenti fi spoglia de' fuoi ricchi Abiti, che fono ordinariamente di preziofe pietre, e di altre gioje adorni, i quali da cheglieli hanno tolti di dosso ritiene. con le sue mani, e standosene in piede dice per due volte ad alta. voce vanisas vanitatum, ed alzan. do anche per la terza volta la voce, e replicando vanitas vanitatum, & omnia vanitas , gli getta in un bacino posto a' suoi piedi . La Priora affiftita dalla Sottopriora le taglia i capelli indi le da l'Abito della Religione, del quale porchè

poiche è stata vestita, pronuncia i suoi voti nella seguente manica I croccsiso del Canone della Messa, che sta nel Messale. Io N. prometto, e faccio voto a Dio Osmposente, ed alsa Vergiue Maria sua lumacolata Madre, ed a S. Giovanni Bassista nostra Protestore, di prestare perpenamente abdienza a qualunque Religiosa dell'Ordine, ebe dalla Religione mi sara dasa pir Snperiora, di vivvere inforpropriazione, ed esse cassa secondo la Revola di quessa Religione.

Adeffo, foggiunge chi la riceve, io vi conofco veramente annoverata tra le noftre forelle Religiofe , ed ella rifponde , so mi fimo , e reputo sale , Dopo di che ripiglia chi la riceve ; noi factiamo voi da qui innanzi. ed i moftri parenti partecipi di tut. se le inMulgenge, e grazie, conce. date alla noftra Religione dalla Sanza Sede Apostolica, e per prima prova della voffra abbidienza io za comando di porsare quefta Meffale fo. pra l'alcare, poi me lo riporterete. Ubbifce la Professa; e chi la riceve. dopo che ha riportato il Messale, le dice : noi vogliamo ancora , che atsendiate all' Orazione, e perciò direce in ciafibedun giorno il Grande Ufizio, fecondo l' ordine della Santa Chiefa, del Concilio di Trento, l' nfo , ed il coftume di quefto Conwenco, e cento cinquanta Pater Nofter, o il picciolo Ufizio della Ma. donna , o de' Morti per ciascheduna Suora, o Frate , che morirà. Mo. ftrandole poi il Manto le dice: queft' e il voftro proprio Abiso, queft' è la figura della voftra penitenza. Effo rappresentavi la durissima, ed afpra vita menata dal noftro Protestore S. Giovanni Biccista, figuratevi ancora il foo Abiso, ch' era di peli di Camelo, fignificando dover noi lasciare il tempo del peccato, e fciolti da ogn' impaccio tener dietro alla uira sà. Mottrandole le braccia del Manto: Quefte fono, le dice, le brac. cia che ni frigneranno, e legberan. 89, rammentandoni doner nos effere riferessa, e legasa dalla nera ubbi. dienza della nostra Superiora, e dall' Offernanga dell' opere dell' ofpisali. tà e d'altre, come a nos s' è detto . Moitrandole poi la Croce del Manto: Quefta è, le dice, il fegno, e la figura della nera Croce, la quale 10 ni comando, che continuamente portique su noffri Abiti per intta la nofira nisa: Quefta Croce bianca figuifica la purica, che dene rifplen. dere in susse le woffie opere. Quefle otto punte fono fimbolo dell' otto Beatitudini a noi promeße. fe porte. remo questo fegno nel cuore con ardore, e fermore; a quell' eff ceo ne la messiamo fulla parte friffra, if. finche l'abbiace sempre nel nostre enore, e con quefta don te effer fe. polea. Mottrandoli il Cordone: Siguifica, le dice, quefta Cordone do. merne moi fonence ricordare dell' acer. biffima paffione, e morte del nofero Saluator Gerà Crifto . Quefto , che si cinge il manto rappresenta la. Corda, con cui Gesu. Cristo fu legaso . Quefti fono i Flagelli , queft' e la Colonna , quest' e la spupna, e queft' e la Croce, fopra di cui per nofero, amore agonizzo e mori . Legandole il Cordone al Collo. Pren. dete dice, mia forella, il Giogo del nofero, Signor Geni Crifco ; il quale è leggero , e foane , che ni condurrà agli eterni gand, per tutti i fecoli de fecoli, e così fia. Met. tendole per ultimo il Velo nero fopra la telta, ricenete, dice, mia Sorella; il fanto Velo della Virginicas

# 818 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit,

la quale vi conduca agli eserni ripofi per tutti i ficoli de' ficoli ; e coi i fia. Fatte tutte queste cofe, ritorna la Protella all'Altare per ricevere la Benedizione del Sacerdote ; il quale dice fopra di esla alcune Osazoni ; finite le qualt, abbraccia cha le Religiofe, è prima di margiare portasi a farel'ubbidicaza nel Refettorio con del pane; dell'acqua, e dei fale.

Confilteva anticamente l'Abito di quethe Religiose in una Vette rolla, ed un Manto nero a Cappuccio, fopra di cui era la Croce bianca di otto punte; ma dopo la perdita di Rodi vettirono un' abito att tto nero in fegno di lutto. In alcumi Monalteri di queit' Ordine, le Religiofe portano una veste nera con un Scapolare; in altri hanno solamente la vette senza Scapo. lare, con la Croce di octo punte nella parte finistra di esta. Nelle loro Funzioni, ed in Coro pertano alcune il Manto a Cappuccio con i cordoni , che rappresentano i Mitteri della Paf. fione del nostro Signor Gesù Cristo. Vi sono alcune Sante di quett' Ordine, come Santa Flora, morta nel Monastero di Beaulieu in Francia. Sant' Ubaldesca, morta nel Monattero di Pifa in Italia , e S. Tofcana. , morta a Verona. Et refert etiam Bofins d. par. pr. pag. 393.

Pro integra harum Narrationum coronide dicimus, quod cum aer d. Mo,
28. nafterii de Sexena fir admodum infalubris, fa. me. Gregorius XIII. anno
1575. indulfit Religiofis Monialibus,
ut quando agrotant, exire poffint eMonafterio, si que transferre ad Do
mum Parentum, ot ibi sus possent
agritudinibus, motifique mederi, &
penes eosdem Parentes suos valeant
pro dicto esc. du moram trahere us
que ad recuperatam sanitatem; at
cum ilidem Religiosis Legibus cau,

tum fit, quod Moniales debeant-in. Cometerio Monaiteri tumulati, ideo fi aliqua moriatui in Donio juotuma-Patentum, illius Cadaver defettur ad Monaiterium, ut ibi fepcliatur: defettu autem Cadaver hoc modo. Exeunt pioceffonaliter Religiosa e Claussura ulque ad certum determinatum locum ad recipiendam Defunctam, cui faciem dilcooperium Portitores, qui jurant illud esse Cadaver Religiosa D functa, ut teltantur sape laudatus Puter Fontana pag. 136., & Bossa aliegas, pag. 393.

Antiques tenposibus Religiofa hojus Monatern deferebant Veftes ru29. bei coloris, & ut dicitur Mantonero a Coppuetto, super quod aderat 
Ciux alba octogona: at postquamaEquettis Religio sancti Joannis Insulain khodi ancitt, in signum suffusHabitum nigrum assumpferunt, ut 
dixit d. Pater Fontana pag. 141.

Ett autem nigra Vettis, qua utuntur in Choro lupia Tunicam, & Scapulare 30. nigri coloris , Pallium itidem nigrum addunt vaide extenfum, alba Cruce in parte finitra fignatum, quod tamen ad brachia revolutum ita fuftinent, ut terram non attingat; illud triplici Funiculo ferico nigro. alboque colore dittincto circa collum perittingunt, eique alius connectitur. qui Inttrumenta Passionis Christi Domini ex ligno exculpta, & ferico obvelamine futtinet, & utrumque in finittrum brachium ex armo excipitur : cœterum velamine albo, & nigro caput contegunt : d. Pater Bonanns n. 126.

Imago ergo d. Sanctimonialis Sancte 31. Mariz de Sexena cum d. folemni Vette, & Cruce Ordinis, expressa habetur penes d. Patrem Philippum. Bonanni s. 126., & d. Collettonem Gallum d. 10m. 2. pag. 254., & imago d. Reginz Sanctie indutz habitu Monialium de Sexena cum Regia-Corona in Capite, & magna Cruce octogona Ordinis Hierofolymitani in pectore, & in alia parte d.x. 31. tera, cum Rofano ut vulgo dictut di Pater notter in manu dextera, cui annectitur Crux Ordinis; in fertura di Bosso d. par. pr. cap. 11. pag 391.

Sciendum ett citam, quod in aliquibus Monaterin hujus Ordinis, Religiote 21, grunt Veitem nigram cum sca Pilati; in alits folum nigram Ve item gerunt fine Scapulari cum Cruce octogona à parte finitira.

In functionibus, & in Choto, alique, getunt, ut vocant Il Manse à Capputers cum Cordulis, quibus representant Milteria Pattionis Domini notiri Jeu Chritti: d. Parer Fontana, pag. 141.

Hoc Monetterium Monialium Sanctz Marie de Sexena, quod bucufque d. feriphmus, fuit in fui Origine. fundatum fub R gula Sancti Joannis Hierofolymitani, ut patet ex iuperius otenfis; tub eodem Ordine perduravit, à cujus surifdictione alias circa annum 1470. recefferat , & fub immediata Sancte Sedis Apoltolicz juzisdictione se subiecerat. At sub anno. 1569. fanctius elle perpenderunt Moniales, ad optimz Matris Brachia finumque redire, & ad Sancti Joannis Hierosolymitani Religionem reverti, prout d. anno perficerunt, redeundo ad magni Magistri antiquam, obedientiam sub novis Capitulationi bus , Juramento Pidelitatis pratito. eidem magno Magistro, & Concilio, Iztoque animo ab Ordine Equettri Hierofolymitano excepta fuerunt, quemadmodum describit Abb Juffinianus pag. 257. d. Pater Honoratus à S. Maria pag. 181. Collettor Gallas, d. Pater Foutana ubi fupra, & pag.

135. ubi quod se obligaverunt dare & contignare in recognization subteritions. Vas Argentum communi. Thesauro in qualiber electrone magni Magistri : erat autem tunc temporis magnus Magister Petrus de, Monte: d. Cemes Fontana pag. 240.

Alsud adeit in Caralaunia Monialium. Monalterium ejuldem Ordinis San-24. eti Ioannis Hjerofolymitani, non. quidem divitiis , fed Religiofitate. confimile pranominato Monatterio. Sexenz, hoc ett Monialium Sanctz Marie Dominz notire de Alguaire, ut bene notat d. Abb. Juftinianus pag. 558. Situm ett horum Monialium. Monafterium in Catalaunie Principatu, fupra altum Montem, ad Ripama, Fiuminis Noguera de Revagorza zdificatum tempore Regis, Don Petrill, de Aragonia, & I. Catalauniz circa, annum (hrifti 1212, à duabus Nobiliffmis Matronis Catalauniis, Saurina, de Iorba . & Elfa de Saguardia; pradicta enim Nobiliffima, Mulieres, proprio divendito Patrimonio, quod diversis locis possidebant, Terras, aut Castra de Alguaire prope Monastetium emerunt, & cum illis eorumque Redicibus, & Junisdictionibus. Dotem Monatterii constituerunt , in. quo Monalterio nulla Mulier recipitur, nifi fit Nobilis Natalibus, juxta ea, que refert d Inflinianus pag. 159. & B fins in allegata Hiftoria Ordinis, Hierofolymitani, par. pr. cap. 11. pag. 39:

Plures in Gallia retrozeis etiam Secu, lis adfurrunt, & adfunt Religiofæ Hofpitalarie Ordnis Sanct: Joannis 31 Hierofolymitani, que positæ erant in Hofpitali di Brasilieu in Aquitania, loco dicto Querry in Dioecci d. Cahors, quod erat paruum Hofpi, tium fundatum a Tiberto de Tor, mines cum consensu Episcopi di Cahors, hora

# 820 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest, & Milit.

hors pro Hospitio pauperum Peregri norum, cujus redicus auch faerunt 1245., & 1259 ab Emenco de Gou dout, que loca donata fuerunt Hof pitalariis Ordinis Sancti Joannis, & itti ibidem appofuerunt Religiofas ejusdem Ordinis, constituta Pisotif la Angelina de Baras, que rexit ufque ad 1296, cui successir Angilina de Themes ejus fi.ia. Adfuit illa Capi tulo Provinciali Ordinis Anno 1298. in Commenda dela Tronquiere, fuitque prafens Magnus Prior Sancti Ægidit, qui pottmodum fuit magnus Magniter Guilielmus de Villaret, qui factus magnus Magilter anno 1295. fubmifit duo Hofp talia de Beantien, & Flenx Visitationi, & Correctioni Magni Prioris Sancti Ægidii, & ejus Successorum . . . .

Pretera statuit, quod Priorissa Monasterii de Beaulie Magna eslet Prioriila omnum hujus Ordinis Monasteriorum Mulierum in Gallia, quodque quodlibet ex ipsis solvetet annuatim scutum unum in recognitionemcorum dependentiz, quod approba tum tuit à magno Concilio: d. Paser Fontana pag. 143. Bosus in Historia bujus Religionis lib. 1. pag. 18. 19. 3

Dictus magnus Magister, dum in Cyp i Insula morabatur, in Civitate Limitonis anno 1303. Capitulum Generale tenuit, in quo confirmavit Capitulum Provinciale, deinde d. Hospitali de Beaulsen, univit alia, de quibus d. Fonsana pag. 144.

In hoc Hospitali Beaulieu Habitum Religionis Sancti Joannis assumpsis Mater Galliotta di Goverdon Genovillac,
& Vaillac, que illud reformavit, &
Sanctz Vitz Intitutum secuta ett, ac
intenta reformationi, licet esser aum
quindecim, & quamvis invita, facha suit Coadiuttix Priorista de Beau.

lien, & hac occasione magnam Grucem Ordinis altun pit; post annum elicha fut Prioritla Monanerii de Eleax, quod et Monanerium existens in folitudine, in qua Penirentiz Vitax se tradidit,

Postmodum sednt ad Beaulien, ubi laboravit pro Reformatione d. Loci, & deinde ob it die 14. Junii 16:8. die Festivo Sancti Joannis Baptifte, cumque ferverent Dillenfiones, convene, runt 'tamen anno 16:3, concorditer scribere magno Magistro Antonio de Paulo, ut implorarent ejus Protectionem pro reformatione, qui magnus Magister respondit illam approbate, f.d magis illi placeret, quod Civitatem Tolofe adirent, prout Moniales fecerunt que erant numero fex anno 16 24. & elegerunt in Prioriffam Matrem de Mitardol: d. Pater Fontana nova postmodum edita Statuta enui merat à pag. 152. cum fegg Ubi inquit , quod - Sono perperne le Prio. re di queste Religiose, le quali offervano le Coffitutioni loro date dal Gran Maestro Gulielmo di Villares: portano fulla loro Sottana una Croce d oro, riportara fulla Croce di sela. bianca , come le Religiose di Tolola ec.

Ja quesso Monasteso di Beanlien nel 1299.

mort Santa Flora Religiosa di quesso Ordine. Quessa nelle antiche Estetara viente rappresentata vessista con Sociana rosso fregiata da una Gran Croace bianca e con un Manto nero sopra di cui nella parte sivilla è una Croè bianca di otto punte. Quesso era l'antico Abito delle Religiose di quesso Monastero, è di quesso Monastero, è di quesso Monastero, è di quesso mora della perdisa di Rodi; ma si videro in decoso delle variationi un quest' Abito, dalla vuenità certamente introdostevi, poichè il Manto ancora eta rosso, e di gnasto di Ermellino, e de ranto di Ermellino.

£ 203

- così viene rapprefentate in un Qua. dro la Madre Gabriella de Turenne d' Annac Comendatrice, o Priora del Mo naffero di Elene morta nel 1524: Queft' · Abito fu wartato ancora dopo la presa di Radi quanto al colore, ed alla fignra, come wede fi nel Rigrasco della Madre di Vaillac. De S. Flora sermonem habuimus in antecedenti discuisu Sed. 9. pag. 662. Bofins in Hiftoria bujus Ord. Parse 2. cap. 1. pag. 19. Anno 1212. alia constructa fuit sub eadem Regula, & Titulo Sancte Mariz di Algeri Ædificium quidem conftructum fuit 36. fuper Montem altum in Catalaunia ad Flumen Ravacorza Saurina de Iorba, & Elta de Segardia, huicque Monaiterio Nobiles Matronz plura Bona donarunt : ut au. tem admittantur ad profitendum, debent Mulieres probationes confice. re super earundem Nobilitate, cum plurium Testium depositione, & cum exhibitione laterum, ut dicitur, quarti, d. P. Honoratus à S. Maria pag. 282. Raymundus Caracciolus Neapolitanus creatus magnus Magitter à Summo Pontifice Urbano Sexto, ut diximus in Vitis magnorum, Magistrorum, dum idem magnus Magniter Floren-27. tie morabatur, conitruere fecit propriis expensis in dicta Civitate. Monatterium Sancti Joannis Anno. 2370. pro Monialibus subiectis Obe dientiz Prioris Pifarum : Commenda. tor Marullus in Vita magnorum. Magistrorum pag. 378. . juxta impres fionem Neapolis Typis Offavis Belsrami 1636. Comes Fontana pag. 79. d. Pater Honoratus à Santia Maria pag. 282. ubi inquit, quod quinque fuerunt Matronz nobiles Plorentine, quz fundamenta posuere Monasterii sub nomine S. Joannini, quodque ma gous Magister Caracciolus, aut Joan.

nes Ferdinandus de Heredia, positafundatione hujus Monasterni Florentiz, concessit eidem Monasterio S. Nicolas Hospitale cum suis Bonis, & Juris. dictione annexis; Primaque Abbatilla, & Comendatrix hujus fuit Peretta Andrea Viviani : d. Collettor Gallus d. Tom. 2. pag. 255. Bofins in Historia Ordinis Hierofolymisans Part. 1. liba 4 pag. 144. 6 145. ubi exponit nomina supradictatum quinque Matronarum . Et quod fuerit Pifis aliud Monasterium Monialium S. Joannis Hierofolymitani, afferit Rofins in Hi-Boria bujus Ordinis Parte 1, cap 12, pag. 477. ubi vixit. & deceffit B ata Ubaldesca, de qua egimus supra Dife. antecedenti felt 9. pag. 658. Tempore Gubernii magnii Magistri Petri de Aubullone erectum fuit in Hifpalenfi Civitate Monatterium Monialium Ordinis S. Joannis Hierofolymirani pro Nobilibus Mulieribus, fuitque bujus Monafteris Fundatrix, primaque Prioriffa, Nobiliffima Matrona El fabeth de Leone, cui cognomentum la Farfans, ut liquet ex Licentia, quam 28 impertivit laudatus magnus Magitter Petrus de Aubutfone anno 1490. ut uidere eit apud Patrem Domini. cum Mariam Curione Ordinis Santis Dominici in suo Volumine il Glorioso Trionfo della Sacrofanta Religion Milisare de' Nobili Cavaliers di S. Giovanne Gerofolim sano, & Lib 4. cap. 1. pag. 281. juxta Imprefs. Neapelis Typis Scipioni Bonino 16:9 d. Pater Honoratus à S. Maria pag. 282. Colle-Hor Gallus d. Tom. 2. pag. 255. Alia Blifabeth Fernandi in Lufitania, 39. Monasterium fundavit in Civitate. Eborz fub Regula S. Joannis Hierofolymitani : d. Collettor Gallus d. Tom. 2. pag. 255. d. P. Honorat. a. S. Ma. ria pag. 283. Bofins nt fupra parte 2. XVIII. pag. 621. Aliud LILLI

#### Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit. 822

Aliud Monasterium ejusdem Religionis Sancti Joannis Hierosolymitani in-40. Lusitania in Oppido d' Eftremos, erexit Don Aloysius Infans, dum crat perpetuus Administrator Prioratus Portugalliz in loco nuncupato Flos

de Rojes : d. Collettor Gallus d. som. 2. pag. 255., d. Pater Honoratus à S. Maria pag. 283.

Anno 1617. Mater Galliotta de Vaillac ex Provincia Aquitania, Formina Ve-

41, nerabilis memoria, initituit Congregationem piarum Mulierum , quarum expensis, certis diebus ali de. bebant pauperes Peregrini, voluitque ut Ordo Hospitalarius Monialium. Sancti Joannis Hierofolymitani in

Gallia vocaretur.

Vestis harum Hospitalariarum nigra est, fupra pectus habens Crucem fericam octogonam, Pallium fimiliter nigrum adeit, quod è finittro latere aflutam tenet confimilem Crucem , cui Pallio junguntur ex corallo globuli, vulgo Corona di Corallo, que Corona. distinguitur nonnullis Parmulis, & Nos dicimus Sendetti, in quibus przcipus Instrumenta Passionis Domini Nottri Ielu Christi exprimuntur, hoc eft Corona Spinea, Clavi, Columna, Flagella , Lancea, & alia: d. Collettor Gallus Tom. 2, pag. 255. d. Pater Honoratus pag. 283.

Figura autem d. Monialis cum d. Narratione habetur penes Patrem Philip. pum Bonannum in Catalogo Ordin. Rqueftr. w. 124. Et eafdem conficiunt Nobilitatis Probationes : d. Parer Ha-

moratus pag. 283.

Dictz Religiosz immediate subiecte funt magno Magistro, ut sunt illa Tolo fz, cujus Habitum gerunt, & cujus Constitutiones observant, solumque in hoc differunt, quod Priorilla de. Martel, in Territorio de Querei perpetua eft, Tolofz autem Triennalis, & quod debeat confirmari à megno Magistro: d. Pater Fontana Storia. degle Ordini Monaftici ec. Militari ec. ex Gallico Idiomase in Isalicum sranslasa som. 3. cap. 15. pag. 149., & 153. juxta impreft. Luca Typis Jofephi Salani , & Vincentii Giuntini 1738.

Dictus Pater Foutana ubi supra pag. 15 t. notat, quod magnus Magneter de Lafcaris monet in fuis Constitutionibus datis his Religiosis, memoriz tenere de earum Reformatrice Matre Galliotta de S. Anna, & Nobili Familia de Vaillac. Hic d Pater Fontana conclu. dit errasse Patrem Bonanni in suo Catalogo Ordinum Equettrium dicentem, d. Matrem Galliottam erexiste in. Francia Congregationem peculiarem Mulierum , illisque dediffe nomen. Hospitalariarum S. Joannis Hierosoiymitani , cum manifettum fit illam. non Institutricem , sed Reformatricem fuiffe d. Ordinis, dum Ordo. jam ufque à decimo terrio Seculo, fuam habuit inttitutionem .

Tolose quoque circa annum 16 8 ere-42. chum fuit aliud Monatterium Religiolarum Sancti Joannis Hierofoiy. mitani. Pro ingressu hujus Monatteria probanda similiter est Nobilitas sanguinis : d. Collettor Gallas d. :om. 2. pag. 257. d. Pater Honorains pag.

Plura alia in aliis Regionibus Religiofarum Ordinis Sancti Joanis Hierololymitani Monasteria adfunt, ut notant przallegati Auftores ; Collettor Gal-Ins , & Pater Honoratus ubs fupra, at Pater Fontana allegatus.

Non omittimus tamen duo exponere notanda, videlicet quod ex his Mo. nialium Conventibus plures funt, in. quibus Priorissz ad Vitam przfunt; aliz ad triennium tantum : ficuti e. tiam quod pars corundem Conven, tuum

· fuum fubicha est immediare magno Magnitro, & Pars Prioribus Ordinis.

Profect ) ex hajufmodi Sauctimonialibus fanguinis Nobilitate piaclaris, & & questa Cruce intignitis, non folum Familiatum, fed & ipforum loco. rum resplender Nobiffas, & fubfi dium quoque ipantuale Chridiana. consequent Ripobnea; ficut enim Equites of also a Sacri Ordinis Hie rolo y nesses serellanter aimata manu, B.llicages variete pro Chantiana Fi. de, & superina gioriole, ac util f me militatit, ma & Sanctin oniales fub eodem Sanco Jeannis ineruse ymna ni Regulis militantes, in Cairris Chia ftianis , earundem fedicet Religiotis Claustris, ailiduis ad Denm riecibus exerciatur, ac Virtutibus. & contra vitta robuite pugnant, ut tate, & eleganter demonitrat d. Abb Infinia mus pag. 258. Collector Guins a. som. 2. pag. 254.

## DISCURSUS CXXX.

# S. JOANNIS BAPTISTÆ ET S. THOME ACCONE

# SEU

# S. JOANNIS DE ACRE

### ARGUMENTUM

Describitur origo. Equestris, & Militaris Ordinis Sancti Jaanis Bapetlas, & Sancti Inora Accona, & oftendrus, non Ancona, sed Accone funte instructum, & num tooste Ordinem, non plures, licer modo sub titulo urnufque Saacti, modo sub unius tantum titulo nominetur. Describium Crus, Tesses quidem, cuius coloris, & forma, ostendiunque illum ad Castella Regnum, advocatie, Alphonium Desimum Regum,

#### SUMMARIUM

I. Resufensur Austores sustinentes Ordinem's Joannes Buzeista, & S. Iboma fueste institution Ancona, qua est Crostas Italica, sub semporalis Dominto Summi Pontificis & n. 2.

2. Ancona Civitas gloriatur in ea ereflum fuße d. Equestrem Ordinem ab, aliquibus ejus Nobilibus Viris.

3. Hie Ordo fais institutus pro inferms curandis, & subinde à Summis Ponessicibus fais fullus Ordo eciam, Militaris.

4. Comprobatur Ordinem, non Ancona, ind Accone fu ffe fundatum, & reisitar contraria opinio, detegiturque aquivocum, distarum distionum, &. D. 5.

6. Acconenses Equites apud Passem Torellum de Bononia vocansur esians, Accaronise.

7. Ordo hie varie à Scriptoribus nunea, petur, modo confunction, modo fepara, sim, à pradictorum Santforum no, mine.

8. Ordo bie ut diffinitus in quasur Ordines accipieur, & n. 9 & n. 10, 11. Ex bis Equisibus aliqui reman-

ferunt in Patastina . 12. Unum solum fuße Equitum Ordi-

12. Unum solum fuße Equitum Ordinem comprobatur & n. 13.

14. Ordo hie fuse inflicueus à Noblibus Viris Accone pro hospitalisase Informorum, & Peregrinorum, Sacra Loca posicanizam.

& n. 16. & 17.

16. Hlum approbavit Alexander IV. fub Regula Sauft, Augustini, & n.

18. Et etiam Joannes XXII.

19. Ordo sumpsie essam exercitium Are morum,

20. Crux Ordinis erat plana, tubea ,

CITITI

21. Fis

# \$24 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit,

21. Figura Equitis apud quos refera-

22, Equites bi fuerunt à Rege Alphonso vocati ad Regnum Castella, quos disavis.

23. Resicusar Tamburinus de Jure Abba-

24. Hic Ordo unitus fuit Ordini S. Joannis Hierosolymitani.

25. Hec Unio non fuir ab omnibus approbata in Hispania.

DISCURSUS CXXX.

S. JOANNIS BAPTISTÆ

ET S. THOMÆ ACCONE

SEU

S, JOANNIS DE ACRE.

"Um in hujus Equeftris Militaris Ordinis exponenda origine ac titulo, plures ex exteris Scriptoribus in zquivoca inciderint, adeo ut non unum folumodo, sed plures Ordines fuisse videantur; Nos qui hujusmodi Natrationes explanare cupimus, fingulas Auftorum Narrationes transcribe. mus. Et primo Exteri Scriptores rez. f runt, Ordinem hunc Equettrem intitutum fuiffx Anconx, que eft Civitas Italica in Provincia Marchiz, fub temporali Ditione Summi Ro. mani Pontificis ut legour apud Jo. feph de Michieli , in Thefauro Mili-Bari : Patrem Andream Mendo de Ordimibus Militaribus D'fq. 1. quaft. 2. 5. 23. n. 46. D. Joannem Fridericum S. R. B. Comisem in Koden Sapieba. Equitem Ordinis Aquila Alba in Re. gno Polonia in Suo Corollario Alphabesico celebriores in Christianisate Ordines continente in verbo Santi

Thoma Equitor in Italia pag. 329. quod habetur poft Traffatum ejufdem Anttoris , cui Titulus - Adnosaciones Historica de Ordine Equitum Aquila Alba in Regno Polonia Typis Adami Cholini impressum Colonie anno 1730. Collettorem Gallum Hiffoire des Ordres Militaires Gr. som. 3. S. 48. pag. 181. junta impreff. Petri Brunel Amftelodami anno 1721. Patrem Hoporatum à S. Maria Carmel. Excal, in Volumine, ent Titulus - Differtatione Hiftoriques &c. fur la Chevalerie &c. lib. q. Differe. 10. Art. 2 pag. 216. & in Annorat, Sub Litt. B & in Tabulis Alphabesicis Chronologicis Ordinum pag, 513. juxta impreff. Parifien. fem Petri Francisci Giffart 17:8., late Hermans Curatus de Maltot, qui loquens de d Ordine scribit, quod Nobilis Civitas Anconz, Civitas Epi-2. scopalis cum Portu in Italia, fita in Statu Ecclefiastico, inter fuas antiquitates gloriatur, in ea natum fuiffe Or. dinem Militarem , fub Titulo Sancti Joannis Baptiltz , & Sancti Thomz , ab aliquibus nob·libus Vitis ejufdem Civitatis, in subsidium pauperum in-3. firmorum fundatum , & fubinde à Summis Pontificibus Dignitate Ordinis Militaris auctum, ut Equites illius pugnarent contra Bannitos five Latrones impedientes Peregrinos Sacra loca visitate volentes, de quo Hermant meminit d. Collettor Gallus, & refertur in Hiftoria Gallice. feripea. Ordinum Monafticorum Religioforum, & Militarium in Italicam Linguam sranslata per Patrem Josephum Franeifeum Fonçana Mediolanenfem Congregationis Matrig Dei tom. 4. cap. 58. pag. 501. juxta impressionem Luce Types lofeph: Salani, & Vincentit Ginneine 1738. , & fupra allegatus Hermant agit de isto Ordine Equituta sub titulo Sancti Joannis de Acre, in

Historia du Leligions du Ordres Milicaires com. 2. in addis, pag. 509, junta impress. Rochomagen. Typis lo, Bapessa Besogne 1710.

At versor fententia eit, hunc Ordinem, non Anconz, fed Accone fuille. 4. fundatum ; Accon autem est Urbs Syrie, Ptolemais antiquitus dicta, feu Acre , quemadmodum teilatur Abb. Bernardus Juftinianus Hiftorie Cromologiche dell' Origine degli Ordini Militari Parce Seconda Cap. 43. pag. 595. juxta impreffinuem Vene. sam Typis Combi, & la Nou, ubi no. tat, ortum fuife errorem ex ipfa di-Rione Ancone, cum dictione Acco. ne, nam unius tantum ido litterz immutatio invertit facile unam in a. liam, ficut & ipfa etiam Amanuenfium incuria, coque magis, fi confid retur, quod dieti Auctores, nempe Joseph de Michieli , & Pater Mendo, folum fequuntur d. zquivocum ex nomine, non autem allerunt fuille. in Italia inttitutum. Imo idem supra allegatus Dominut Comes, in Koden Sapieba, licet in d. pag. 339. ponat Equites Sancti Thomz inititutos An cone in Italia, tamen in antecedenti verbo Sanfforum loannis, & Thoma pag. 191. inquit , hos Equites Anno 1250. inititutos fuille in byria: idem tenet Pater Philippur Bonanni in Casalogo Ordin. Equefir. n. 50, ubi reprobat antedictum lofeph Michieli contrarium tenentem, & late repro. bato quoque allegato pro contraria opinione Hermant, demonstrat d. Hi. ftoria Ordinum Manafticorum & Militarium Gallice feripea, & per lo. Sephum Feanciscum Fontana Congreeronie Matris Dei in Italicam linguam translata d. Tom. 4. cap. 58. pag. sot. Laurentius Vigilius de-Nicollis in Prax. Canonica, fen lus

Canonicum Tom. 2. Sub list. S. de

Sum. Trinisate, & Fide Casholica S. Notsia, & Series Ordin. Equestr, fub m. 56. pag. 739. jaxra impressionem Salisburgensem Typis loannis. Mayr 1719. ubi nominatim reprobat d. Michelium.

Hos Equites Acconenses, Accaronitas, 6. vocat Pater Alogins Torellus de Bo. nonsa in Volumine - Secols Agoftiniani tom. t. ad Seculum 389, Sub n. 131. pag. 269. desumens, denon.inationem ab. Acre, juxta Abulenfis, verba in Commeanis, super Josue cop. 15., & in Libro 4. Regum cap, t. cujus verba d. Collettor Gallus d. com. 3. pag. 181. refert, & funt - Ifta Ci, witas wotatur nune vulgariter. Acre, & ab boc loco nominatur quidam Ordo Beasi Ioannis, de Acre . vel des Accaron . Et in 4. lib. Regum , verba funt - Eft ausem Accaron famofa Civitas Terra Filifinorum circa Mare. Mediserraneum. , in quo poftea fuit. Ordo quorumdam, Militum, qui, vocantur de Santto loanne, & sila Ciwitat, walgariter. dicitur, de Acres Accaron - & tranfcribuntur etiam & d. Patre Lofeph Francisco, Fontana in d. Historia com. 4. pag. 502. ubi relinquendo in fufpento affertionem. circa nomen Civitatis Acre five Ptalemais, ac Accaron, an fit eadem, cum multi Scriptores pratendant Accaron, fuille ignobilem Villam, concludit Paser Fontana hoc certum elle, quod femper firmatur, d. Equettrem. Ordinem. fuille in Syria , & Civitate Accone non Anconz erectum.

Secundo, hic Ordo à Scriptoribus nuncupatur Ordo Sancti Joannis Baptifit, modo folius Divi Joannis de Acre, vel Divi Joannis & Sancti Tho-7. mz, modo folius Sancti Thome Martytis Cantuariensis Accon, & demum Sancti Thomz Magistro & Fratribus Hoforitalia

# \$25 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest, & Milin

Hospitalis Sancti Thoma Martytis Acconen, modo sancti Thoma Aporto li: d. Pater Torellus de Bosonia d, pag. 269. d. Pater Fontana d pag. 50 t. ptottideque Meneanius cied att Ordinem sancti Thoma divertum ette ab illo sancti Joannis d' Acre, quem refest d. P. Fontana d. p.g. 501., ut infra.

Hinc in Nomenclaturis Ordinum, ut dittincti Ordines recenfentur , habe. tur com in d. Corollario Domini Co. mitis in Koden Sapieba fub pag. 190. fic - Santts Jounnes Baprifia Acconsta ni, fen in Prolemaide Equites ex Pa 8. laffina orium ducuns, qua olim. Acre . deinceps Accon dicta fust , de powebant sua Andia, aique curas Egrotorum objequio, nec non Pere. grinss ducendis, & reducendis. Cap Ja Urve Prolemaide transierunt in Hif. paniami dieuntur institutiese uno mil. le fimo nonage fimo nono sub Godefrido Bullonso. Infigne erat Crux alba ad instar Melisensium : defecerunt .

Tettio, Sanfferum Joannis , & Thoma celebres olim Equites in Syria, circa medium Seculi decimi tertis ab Ale, 9. xandro Sexto receperant Infigne Or. dinis Crucem rubeam, cum Effigie i forum Sanctorum . Alphonius Sop ens Rex Caffella malta illis praftitit Beneficia: (uccessu semporis ex Syria. pulfi , coniunti funt cum Melitenfi bus ; nebilomenus illi Equites , qui Hispanias incolebant, intra limites prima inflienzionis din manferunt fub nomine Equitum Santti Thoma: Jam interierunt , ut in d. Corollarso pag. 291. Ubi per errorem Typographi loco Alexandri IV. dicitus V. d Corol larium pag. 229. habet - Santti Thoma Equites inflienti Ancona ( in margine leguntur hac verba 1236. in. Italia ) à Piis Personis ad sublevandam pauperum inopiam, anno millefino ducentessimo trigessimo sexto, approbate ab Aixxandro Quarto. Hos de,
mam Aponjus Dictimus Afrologus
anno minessimo aucentessimo ollogessimo
quarto evocavie in Cafiliam. caninessi deinde succenti cum Melitensjuus: saudem ea consunctiono
non consenti Ordinem suum ex parse
restabiliverune, as non din duravetust.

Idem Corollatium fub pag. 340. sic lo10. quitur. Sansi Iboma Equitum Orda
( à sancho Thoma Cantuariensi Prasule, ac Pattono ita dictorum ) à Ri,
churdo Rege Anglia in U-be Procemaia
de pro Anglis inflicturus cisca annum
millessimm cettessimum nonegessimum:
jam interitt.

Demum non omittimus referre, Menennium in suo Volumine De Delitiis Ordinum Equestrium pag. 83. , 6 265. feribere, quod quidam Joannes de Vanden Hoenel, Vir ob fuas Peregrinationes, & longa itinera notus . propriis oculis vidifie narrat non-11. nullos Equites in Oriente dicatos Sancto Thoma, remque his verbis exponit - Se vidiffe in Palaflina. Militer Divo Thoma ticulari dicatos. G rubra Cruce decuffata ) Sautois Galli vocant infignes ) quem Menennium ad litteram transcribit d. Abbas luftinianus d. parte fecunda cap. 47. pag. 59: ubi lubdit Come pen rò questa Relazione conforma nel Collare della proce, così pare che varia nella figura, descrivendola Diagonale. o all'uso di quella di S. Andrea: quello fi rende offervabile in quefta Relagione è il luogo ove il Vanden Hoevel aveva veduti questi Cavalieri , poichè effendo eglino nella Paleffina. chiaro nasce l'argomento, che erano reliquie di quelle d'Acre, o Accone, conforme con errore di flampa ferime el Michieli, anzi che foffero infirmità

in Accone , e non in Ancona . Perpenfis itaque circumstantiis dictarum Narrationum , & quod dictus Ordo sub denominationibus, & ti-

12, tulo, vel coniunctim, vel difiunctim prelaudatorum Sanctorum, non folum circa pene eadem tempora, fed circa precisum finem versatur, subveniendi Peregrinis, & Armis etiam eosdem de. fendendi, ad fenium quoque Scriptorum superius relatorum , Abbatis. widelices Juft niani , & Patris Fonta me nec non confiderando, que infra fubdemus, dicendum omnino eft, quad omnes sub Regula S. Augustini militant, & ab codem Alexandro IV. confirmationem habuerunt, & ptete-

13. rea unum fuille Ordinem, & non plures, & patuitle ex temporis variatione aliquam partialem alteratio. nem pati . que minime substantiama. Or li us immutavit, & Scriptores ref rends, vel renovationes, vel extentiones ad alias Nationes, in zquivo attones inciderunt, purantes fortafle primas extentiones novas fuille.

A disum Inftitutiones.

Fire eigo inftitutus hic Ordo à qui-14. buldam Nobilibus Viris in Civitate Acconensi pro cura Infimorum, & Peregrinorum Hospitalitate Sacra Loca vilitantium : d. Juftinianus d. pag. 594. Collettor Gallus d. som. 3. pag. 280. Bonannus d. n. 59. d. Fontana. pag. 501. ubi Menennium, & Schoo. nebeck, ac Tambarinum de Jure Abba, tum allegat .

Verus inflitutionis Annus ignoratur; as, arguitur tamen ejus institutio fecuta intra annos currentes ab anno. 1254. ad annos 1261., eo quia conftat Ordinem fuille approbatnm ab Alexandro IV., hic autem electus fuit 26. Summus Pontifex anno 1254., & obiit anno 1261., quapropter infertur confirmationem induluffe intradifti tempotis spatium, & co currentente eireiter, peractam quoque fuilfe Ordinis Fundationem , ad tradita per Infinianum pag. 595., @ d. Pa-

trem Fontanam ubi fup a.

Institutum autem fuise Ordinem anno-1230. , inquit d. Pater Torellus de. Bononia d. pag. 269. aut anno 13 36. Icribit d. Comes in Koden Sapicha. pag. 339., & fuisse approbatum ab Alexandro IV. , concludit idem Co. mes, in Koden eadem pag. 339. Et 17. quod d. Summus Pont.f x Alexan. der IV. d Ordinis Institutionem approbaverit, & fub Regula Sancti Auguttini locaverit: d. Paier Aloyfius. Ter rellus de Bononsa d. pag. 269 fub. n. 121. Iuftinianus d pag 594. O fq. Paser Bonannus d. n. 59, ubi inquit, quod eundem, fuccellive etiam con-18, firmavit Joannes XXII. d. Paser-Fentana d. pag. 501. d. Juftimanus di. pag. 191. qui etiam inquit, fuille con. firmatum ab. Alexandro, V. d de Nicollis di pag. 470. ubi, ait illum, approbaile lub regula Sancti Augustinis Alexandrum IV., & Joannem XXII.

Mox iidem Equites, ultra, le firmorum. curam, & Peregrinorum Hospitalita. tem , exercitium etiam Armorum. fumpferunt, zmulati Fratres Hofpita-10. larios Sancti Joannis Hierofolym.tani: d. Bonannus d. n. 19. cum. aliis.

superius allegatis.

Teffera przdictorum Equitum eifdem 20. affignata ab Alexandro IV. erat Crux plana rubea forme potentiate. ut dicitur, in cujus Crucis medio a. derat numisma, in quo insculpte erane utriulque prznominati Imagines. Sancti, Joannis Baptiftz , & Sancti Thoma, & hujumodi Crucis formam refert d. Abbas Juftinianus pag. 594. Bonannus in Caralogo Ordin. Equeft. in Generali explicar. Tefferar. pag. 152, fab m. 54. Collettor Gallus

# \$28 Armamentarium Hiftorico-legale Ord. Equeft. &Milit.

20th. 4. in explicat. Tesserat. Ordin. Milit., sub m. 54, pag. 419. d. Pater Honoratus à S. Maria Excalesatus Carmelica loco supra cicato, & in explicat, omn. Tesserat, pag. 465, sub m. 48. Quod Ctux suent alba in vente nigra, inquit lo. Hybrar in suo Lexicon in verbo Richer Colum. 1713, Quodque suent alba ad instat Meltensum. d. Comes in Koden Sapichatia d. Corollatio pag. 190.

Figura Equitis Atmati, ac dista Tessera, 21. otnati habetur apud Parrem Bonanni d. n. 59., & apud Collectorem, Gallum d. som. 2. pag. 280.

Hos Equites anno 1284. fuife ab Al. phonfo Decimo Rege nuncupato, 21. Aftrologo, five Sapiente in Caftellam advocatos, ut fuum Regnum adversus Mauros tueretur, inquit d. Co. mes in Koden Sapieba pag. 339 d. Pater Honorains a Santta Maria d. pag. 216. d. Juffinianus pag. 595. ubi. quod eofdem Equites plurimis cumulavit Divitiis, & in Teftamento pingues Reditus reliquit: Joannes Hyb. per in fuo Lexicon in werbo Ricker. Columna 1713. d. Pater Joseph Francis Seus Fontana d. tom. 4. pag. 502. Tambarinus autem de Jure. Abbatum som. 2. Difput. 24. queft. 4. relatus à d. Patre Honorato à Santta Maria Can, 23. melita Excalceato d. lib. 1. D'ffer. 10. art. 2. pag. 226, tribuit Alphon, fo Castella Regi hojus Ordinis institutionem, quem Tambarinum reiicit d. P. Honorasus .

Uniti suerunt przeichi Equites cum Or, 24. dine Equitum Sancti Joannis Hierofolymitani, nunc dicti Melitenses: Paster Mendo d. S. 22. d. lassinianus d. 201. 25, d. Comet in Saperba d. 201. 25, d. Paster Honoratus à Santia Maria Commelisa Excalcantas. d. bb. t. Disfert, to. art. 2, 202. 226, d. lo. Hybsee d. Columna 1712, d. Pa.

ser Fousana dicta pagina 302. De dicta unione non contenti Equi-25. tes in Hispania commorantes, rurfus Ordinem fuum ex parte ftabiliverunt, vocatique fuerunt Equites Sandti Thomz, vivendo fub corum primis Constitutionibus, & Regula, & ge. rendo Crucem rubeam pradicta for. mz antiquz, fed cum fola imagine. Sancti Thomz, qui tandem Ordo non die duravit, ut prolequitur d. Inflinianus pag. 594. d. Comes in Koden Sopieba d. pag. 339. d. Puter Fontand pag. 501. d. Pater Mendo ubi supra: de Nicollis ubi supra: Pas ser Fontana d. pag 502.

# NEPOMUCENI

ARGUMENTO.

Et Summario non indiget .

A Nno 1706. in Regno Bohemiz fub gloriofiffimo Sancti Martyria Joannis Nepomuceni titulo, & felici fub omine Pia confederatio, five Congregatio erecta fuit, subinde à fa. me. Clemente XI. d. anno 1706, approbata.

Palam in Pectore, vel alibi deferunt huic Societati Aggregati effigiem ejuf-dem Divi Joannis Nepomuceni, ta-lemque Tefseram, & Numima Augustifima Imperatrix Elifabetha Christina de Wolfembutel Vidua immortalis in evum memorie Romanosum Imperatoris Caroli VI., plusibus diastinctis Viris, adamantibus exornatum munifice mifit.

Non immerito Dominus Ioannes Fei-

dericus S. R. I. Comes in Koden Sa. pieba Eques Aquila Alba in Polonia. an fuo Corollario celebriores in Chriflianitate O dines nune, vel olima Florentes succincte enumerante, appo. nit etiam hanc Piam Congregationem , ut videre eft in eodem Corollario, quod est impress, in calce Vo luminis ejusdem Nobilis Auctoris, fub Tit. Adnosationes Historica de. Origino Gc. Ordinis Equitum Aqui. la Alba in Regno Polonia impreff. Colonia apud Adamum Cholinum an 100 1730. in pag. enim 19:. in merbo Saufts Joannis Nepomucens hac habet 1706. Santti Jannis Nepomuceni Pia Confaleracio , fen Congregatio eff , que tenesur Effi icm eguldem Divi in pettore , vei aubi palam geftare. Augustiffima Imperatrix moderna Eli. fab iba plaribus Perfon's prima ex sractionis fimilia numismasa ada. mantibus diftintta tranfm fit . Quar. sa demum tribar acceffit gratia ex confanguinea Lichia Bob:morum gen te oriunda. Parvam ne dicas gra, tiam? prafent fimum perselicantis fa ma Patrocinium? Famam quifque fibi feribat baredem Neopomucena Societatis alumnus, din durabit praclara barediras , & quamris profundiffimis Moldava fluttibus obruatur, pursor emerget, approbata bac Confa. deratio pia à Clemente XI. anno millesimo septingentesimo f. xto.

Ut autem erga Inv et simum Christi Domini Marryrem Joannem Nepo mucenum corda Fidelium Devotione instammentur, Lectorem nostrum hortamur percurrete Historiam ejus Vitz, quæ scilicet habetur in Breviatio sub die 18. Maii, qua ejus Festum agitur, & quam Historia Vitam hic imprimi cutamus una cum pisssima Oratione ejusdem Sancti Martyris.

Joannes Nepomuci Bohemiz Oppido,

Mmmmm

unde Nepomuceni cognomen duxit, à parentibus ztate provectis, non fi. ne futura Sanctitatis prafegio, flammis supra nascentis domum mirabiliter collucentibus, ortus eft. Cum infans in gravem moibum incidiflet. Beatz Virginis ope, cui natum pa, rentes referebant acceptum, è vitz periculo evalit incolumis. Egregia in. dole, praque inititutione coleurbus indicus obfiquente, inter fauctas religiofafque exercitationes pueritiam. egit : nam Ecclesiam frequenter adire, ac Sacerdonbus ad aras operantibus ministrare in delicus habebat. Zatecii politioribus literis ad humanitatem informatus; Praga verò gravioribus disciplinis excultus . Philesophia, Theologia, Sacrorumque Canonum Magniterium, & iauream emeruit . Sacerdotio initiatus, atque à fcientia Sanctorum ad lucra animarum rite comparatus, miniterio verbi Dei se pennus addixir. Cum igitur in vitiis extirpandis . & revocandis in viam falutis errantibus, eloquentia, & pietate uberes ederet feuctus, inter Canonicos Metropelitane Ecclefie Pragenfis cooptatus mox fibi demandatam Evang lii coram Rege Wenceslao quarto pradicandi provinciam suscepit, eo successfu, ut Joannis suasu multa Rex faceret, magnoque in honore ejus vir. tutes hab. ret . Conspicuas tamen, quas ille obtulit , dignitates , Dei S. rvus, ne à divini veibi praconio avocaretur . conftantiffin è recufavit . Regis illum eleemofynis in pauperes erogandis prefictum, Joanna Repina conscientiz fibi moderatorem adfcivit. Cum autem Wenceslaus ab efficio , institutoque decessiflet , arque in vitia praceps abriperetur , piz autem conjugis obtettariones & monita gravate ferret , contendere

aufus

# 830 Armamentarium Historico-legale Ord. Equest. & Milit.

aufus eft, ut in Sacramentali judi cio Sacerdoti credita Reginz arca na fibi à Joanne panderentur. At Dei minister blanditus primum, tor mentis deinde, & carceris squalore tentatus, nefarix Regis cupiditati for titer ob.titit. Furentem tamen Wen. ceslai animum, cum ab execrando proposito nec humana, nec divina jura deterrerent, supremum agonem, quem instare sibi athleta Christi no verat, populo in concione de im pendentibus etiam Regni calamitatibus admonito, non obscure piznunciavit. Mox Boleslaviam profectus, ad Beate Virginis Imaginem antiquo cultu celebrem, calette piz. sidium ad certandum borum certamen eff is precibus imploravit. In. de vesperi revertentem in p-rvigilio Dominicz Ascentionis Rex è fenefira conspicatus aiciffir, cumque vehementius urgeret, & proximam in aquis, si obiuctari pergeret, submersionem intentaret , Joannes invicha constantia terrores, minasque refutavit. Itaque Kegis imp rio in. Moldavam flumen Pragam interflu, ens nochu dejectus, illustrem marty. rii coronam elt consecutus. Sacri. legum facinus clam patratum, & Martyris gloriam, infigne prodigium divinitus pateficit. Ubi enim exanime corpus secundo flumine vehi capit, ardentes faces aguis superna. tantes, & discurrentes apparuerunt. Quamobrem ex arena pottridie ma, ne corpus elatum, Canonici deinde, Regis iram nihil timentes, in Metropolitanam Ecclesiam solemni pompa intulerunt, & f. pulturz man darunt. Cum autem in dies invitti Sacerdotis memoria miraculis, & maxima fidelium, corum przcipue qui fama periclitantut, veneratione gresceret, post annos demum am,

plius tercentos, in juridica recogni tione Corporis, quod fub humo tandiu jacucrat, lingua ejus incorrupta, & vivida r pirta eft, que fexto post anno sudicibus à Sede Apo, stolica del gatis exhibita, novo prodigio repente intumuit, & suboscurum ruborem in purpureum commutavit. His iraque, alifque fignis rite probatis, Benedictus decimus tertius Pontifex Maximus, die decimanona menfis Martii anno falutis mil. lesimo septingentesimo vigetimo nono, primum hunc Sacramentalis Sigilli affertorem, Arcani fidem fanguine oblignantem, Sanctorum Marrytum catalogo adferipfit.

#### ORATIO.

Eus, qui ob invidum Beati Joannis Sacramentale filentium nova Ecclefiam tuam Martyrii corona decoratii: da nobis ejus interceffione, & exemplo linguam caute custodire, ac omnia potius mala, quam anima detrimentum in hoc faculo tolerare. Per Dominum &c.

# DISCURSUS CXXXII. SANCTI JULIANI DE BRIOUDE

ARGUMENTO,

Et Summario non indiget

On defuere Scriptores, qui quemdam Equestrem Cœtum susseinstitutum nono Ecclesiz Seculo, referunt: sjunt enim, quod Guilicimus cognomento Pius, Dux Aquitaniz, Italice Guascogua, & Comes Av-

Avverniz, cum Guerrino Fratti fuo fucceshilet anno 887, vel fecundum alios 898. Ordinem viginti quinque Equitum in Ecclelia sancti funant de Broude Avverniz intituit, ut contra Normandos pugnarent: fic Bisls in fua Historia laver Familia Com sum de Poison, Inital. Histor. Domus de Avergne, pag. 12. ubi fubdit, quod dictus Aquitania Dux primus fuit inter Christianos Principis, qui Mili tiam . & Societatem Equitum pro defentione, atque Christians Bid i exaltatione intituerit; quodque fortal fe ob id, & confiderabilia fervitia ab eo Ecclefie preftita, fuerit à san. do Odulone in Vita Sanchi Mijoli appellacus Christian ffinns Aquitano rum Princeps , de qu bus m aus um facit Pater fofeph Erancifens Binca na Mediolanenfis Congregationis Vis pris Dei in H.foria Gallica, & per eum sa Italicam Linguam transla-4 fub Titulo - Storia degli Ordini Mo nastice , Religios , e M licari ec. som. 1. cap. 31. pig. 260. imp . f. Luce Types Josephi Salani , & V.acentii Ginntini anno 1737. Hic autem Scriptor Fontana pag. 26 t.

advertit quidem, quod ailegatus Bi-

sli , licet afferat illum in manibus Fundationis habunte intramentum horum Equitum , illud tamen ibi minime affirt, prout tenebitur, ad fibi conciliandam fidem fuper iis que ipfe de hujuimodi Equitibus nartat. Quin imo, Scriptor antedictus d. pag. 261, advertit ulterius, quod d. juftel Documentum allegat contratium allertz inititutioni Equitum, feincet, quod anno 898. ( quod est tempus, quo f cundum. anques ponitur inititute dictorum. Equitum à prenominato Principe. facta ) in eodem loco, & Ecclesia S. Junam d Brioude aderant Canonici. Ut autem jugenue fateamur, hujusmodi Cittica animadvertiones affertionem d pramilla Equitum fundarione mimie d fruunt , aut labefactant ; name enim non videt, quod omittio productionis Inferumenti, non todit eandem fundationem ab eodem Ser prore contestatam, standum enim eit auspinti de ea teitanti, & fuh oculis v d fe d ciaranti : ficut exittentta Canonicorum in eadem Ecclefis non tollit existentiam pariter E. quitum; politio enin unius corporis, non eit exclusio alterius.

# FINIS PRIMÆPARTIS TOMI SECUNDI.

MG 2015375

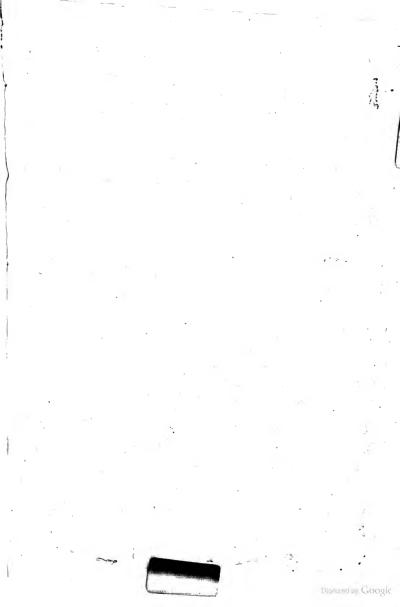

